

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III

LXIII

B
3.7



. 1

[X/11B37



Scheherarade vacconta le nonelle al Sultano delle Judie e a sua sorella llinavande.





VAFOLE. Francesco Rossi, Editore,

Trinità Maggiore, 6.

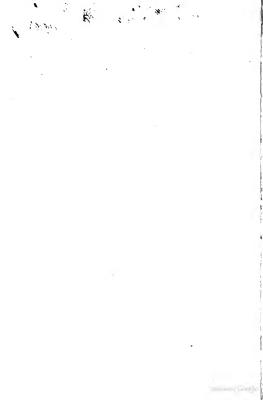

# LE

# MILLE E UNA NOTTE

# NOVELLE ARABE

TRADOTTE IN FRANCESE

# ANTONIO GALLAND

VERSIONE ITALIANA

muovamente cincuoara e correvara or note

# NAPOLI

FRANCESCO ROSSI EDITORE

Trinità Maggiore, 6.

1852

Non per propria elezione, ma per soddisfare alle brame di molti richiedenti mi son lasciato indurre a fare aver parte nella serie delle mie edizioni una ristampa delle Novelle Arabe, che vanno comprese sotto il titolo: Le Mille ed Una Notte. E come è mio proposito di procurare alcun meglioramento a'libri che per me si riproducono alla luce; così non ho deviato dal costume neppure nella ristampa di quest'opera, che non pareva ne portasse il pregio. Quindi non solamente ho provveduto all'amichevole consorzio della eleganza e del risparmio; ma ho fatto con minuta diligenza raffrontare la versione italiana con la francese del Galland, perchè si emendassero tutti quei luoghi che per non fida interpretazione rendevano malagevole, e talvolta anche disperato il senso. Che questi emendamenti poi non sieno stati nè lievi nè infrequenti, si può argomentar solo da ciò che siamo per riferire. Nella istoria di Cogia Hassan Alhabbal, occorre di fare spesse volte menzione dell'uccello nibbio, che nell'idioma francese chiamasi milan : ebbene! chi il crederebbe ? questo notissimo uccello, in tutte le edizioni che precedono la nostra, non si trova altrimenti denominato che milano ! Or da ciò solo, come dicevamo, si può bene arguire di quanti altri e di che fatta svarioni doveva esser zeppa la versione che si è presa ad emendare.

#### LE MILLE E UNA NOTTE

# Movelle arabe

STORIA DEL SULTANO DELLE INDIE.

Le crouiche de' Sassaniani, antichi re di Persia (i quali avevano esteso il loro impero nelle Indie, nelle grandi e piccole isole dipendenti, e molto lungi di là dal Gange fino alla China ), riferiscono che vi fu un re di questa potente casa, il quale s'ebbe come il più eccellente principe del suo tempo. Egli si faceva amare da' sudditi per la sua saviezza e prudenza ; ed era temuto da' vicini per la fama del suo valore, e pel concetto delle sue bellicose e ben disciplinate soldatesche. Aveva egli due figliuoli: il primogenito, chiamato Schahriar, degno erede di suo padre, ne possedeva tutte le virtu; ed il cadetto, chiamato Schahzeuan, non aveva minor merito di suo fratello.

Dopo un regno egualmente lungo che glorioso, morì questo re; e Schahriar salì sul trono. Schahzenan, escluso affatto, in virtù delle leggi dell' Impero, dall' credità del padre, ed obbligato di vivere come un semplice privato, ben lontano di mirare con invidia, e soffrire impazientemente la buona sorte del suo maggior fratello, pose tutto il suo studio a piacergli. Durò poca fatica a riuscirvi : Schahriar , il quale naturalmente portava molto amore a questo Principe, fu contentissimo della sua compiacenza; e per un eccesso d'affetto volendo dividere con lui i suoi stati, gli cedette il regno della gran Tartaria. Schahzenan andò subito a prenderue il possesso; e stahilì il suo soggiorno in Samarcanda, che ne era la capitale.

Erano già due anni, che questi due re vivevano separati; quando Schahriar, hramando sommamente di riveder suo firalelo, risolvette di spedirgli un ambasciatore per invitarlo di venirlo a vedere. Per questa ambasceria deputo il suo primo visir

( primo ministro ); il quale parti con un seguito conveniente alla sua diguità e con la maggiore speditezza possibile. Giunto il visir alle vicinanze di Samarcanda. Schabzenan, fatto consapevole della sua venuta, gli andò incontro co'principali signori della sua Corte; i quali, per maggiormente onorare il Ministro del Sultano, si erano tutti vestiti con magnificenza. Il re di Tartaria lo accolse con grandi dimostrazioni di allegrezza, e gli dimandò subito notizie del Sultano suo fratello. Il visir appagò la sua curiosità, e dipoi gli espose la cagione di sua ambasciata. Schahzenan ne fu teneramente commosso: Savio visir, gli disse, il Sultano mio fratello mi onora fuor di misura; ne poteva propormi cosa che mi fosse maggiorinente gradita. S'egli brama di vedermi, sono io equalmente stimolato: dallo stesso desiderio. Il tempo, che non ha diminuito il suo amore, non ha nunto indebolito il mio. Il mio regno e tranquillo, e non voglio che dieci soli giorni per metterni in istato di partire con voi: sicche non è necessario, che voi per sì poco tempo entriate nella città. Pregovi di fermarvi in questo lnogo, e di farvi alzare le vostre tende. Ordinerò che vi sieno apprestati abbondanti rinfreschi non solo per voi. ma ancora per le persone tutte del vostro seguito. Ciò fu all'istante eseguito; e non appena rientrato il re in Samarcanda, che il visir vide giungere una quantità prodigiosa di ogni sorta di provvisioni, accompagnate da regali e doni di grandissimo prezzo.

Mentre Schabzenan disponevasi a partire, stabili su consiglio per governare il suo regno durante la sua lontananaz: elesse capo di questo consiglio un ministro, la cui saviezza gli era molto nota, e nel qualo egli aveva una intera fiducia. Sir la fino de dièci giorni, essendo pronto il suo equi-

paggio, diede un addio alla regina sua moglie, usel verso sera da Samarcanda, ed accompagnato dagli uffiziali che seguir lo dovevano nel viaggio, andò al padiglione reale , che avea fatto innalzar vicino alle tende del visir. Si trattenne egli con quell'ambasciatore fino alla mezza notte. Allora, volendo ancora una volta dare un abbraccio alla regina, che egli molto amava, ritorno solo nel suo palazzo. S'incamminò direttamente all'appartamento di quella principessa: la quale, non aspettandosi di rivederlo, aveva ammesso nella sua camera uno de' servitori più infimi di sua casa.

Il re entrò senza strepito, credendo far un piacere di sorprendere col suo ritorno una moglie, dalla quale credeva di essere teneramente amato : ma quale fu mai la sua maraviglia quando allo splendore dei lumi, che non si spegnevano giammai durante la notto negli appartamenti de'principi e delle principesse, egli vide un uomo nella stanza di lei. Bestò immobile per qualche momento, non sapendo se dovesse eredere ciò che vedeva; ma non potendone dubitare: Come! egli disse fra se stesso, non appena sono usejto dal mio palazzo, sono tuttavia sotto le mura di Samareanda, e si ardisce di oltroggiarmi? Ah perfidi , il vostro delitto non rimarrà impunito. Come re debbo castigare le scelleraggini, che ne' miei stati si commettono. Come sposo offeso, debbo sacrificarli al mio giusto risentimento. In somma questo principe infelice, cedendo al suo primo trasporto, sguainò la sua sciabla, si avvicinò ai colpevoli, e con un colpo solo li fece passare dal sonno alla morte. Prendendoli poscia l'uno dopo l'altro li gettò da una finestra in un fosso, da cui il palazzo era circondato.

In tal maniera vendicatosi, usel dalla città, come vi era vennto, e si ritirò sotto il suo padiglione. Non appena vi fu giunto, che senza parlare con chi si sia di quanto avea fatto, comando che levate fossero le tende, e si partisse. Il tutto fu subito in ordine; nè era ancora giorno, che tiuti si posero in cammino a suono di timpani e di molti altri istrumenti, che a ognuno inspiravano gran giubilo, fuorche al re, il quale occupato sempre dell'infedeltà della regina erasi dato in preda ad un'acerba tristezza, che non l'abbandonò mai durante il viaggio.

Quando fii presso alla capitale delle In-

riar con tutta la sua corte. Può figurarsi il giubilo di questi principi nel rivedersil Discesero ambi a terra per abbracciarsi: e dopo di essersi vicendevolmente dati mille contrassegni di tenerezza, risalirono a cavallo, ed entrarono in città, accompagnati dalle acclamazioni di una produziosa quantità di popole. Il sultano condusse il re suo fratello fino al palazzo, che gli avea fatto apprestare, e che per mezzo un medesimo giardino comunicava col suo. Il giardino era tanto più magnifico, quanto che era destinato alle feste e divertimenti della corte, e se ne era eziandio accrescinta la magnificenza con nuove masserizie,

Schahriar lasciò subito il re di Tartaria, per dargli tempo di entrare nel bagno e di mutarsi di abito; ma tosto che egli senpe d'esserne useito, venne a ritrovarlo, Essi si adagiarono sopra un sofa; ed essendosi i cortigiani in segno di riverenza alloutanati, questi due principi cominciarono a intrattenersi sopra tutto eiò che due fratelli, uniti più per amore che per sangue, hanuo a dirsi dopo una lunga lontananza. Venuta l'ora di cena , mangiarono insieme : poscia ripigliarono la loro conversazione, che durò fino a tanto che, accorgendosi Schahrjar che la notte era di molto avanzata, si ritirò , per lasciar riposare suo fratello.

L' infelice Schahzenan si pose a letto; ma se la presenza del sultano suo fratello era stata capace di sospender per qualche tempo i suoi dispiaceri, con violenza maggiore allora si ridestarono. In vece di gustare il riposo, di cui aveva bisogno, non fece che richiamare alla sua mente i più erudeli pensieri. Tutte le particolarità dell'infedeltà della regina si presentavano tanto vivamente alla sna immaginazione, che era fuor di sè stesso. Finalmente, non potendo addormentarsi, si alzò, e dandosí intieramente in preda a pensieri assai dolorosi, comparve sopra il suo sembiante una impressione di tristezza, che il sultano non pote non osservare. Che ha mai adunque il re di Tartaria? egli diceva. Chi eagionar gli può il dispiacere che in lui scorgo? Avrebbe egli ragione di dolersi dell'accoglienza da me fattagli? No, io l' bo accolto come un fratello che l'ama, e nulla ho a rimproverarmi sopra ciò. Forse si vede egli contro sua voglia lontano da' suoi stati, o dalla regina sua moglie. Ab l se questo è che l'affligge, fa d'nopo che senza perdita di tempo gli faccia i die, vide venirgli incontro il sultano Schah- I regali, che gli ho destinati, affinche a suo Un giorno avendo Schahriar ordinata una gran caccia, lontana due giornate dalla sua capitale, in un paese ove particolarmente eranyi molti cervi , Schahzenan lo prego di dispensarlo ad accompagnarlo, dicendogli, che lo stato di sua salute non gli permetteva di godere un tal piacero. Il sultano, non volendolo contraddire, lo lasciò in libertà, e parti con tutta la sua corte per prendersi un tale divertimento. Dopo la sua partenza, il re della gran Tartaria, vedeudosi solo, si rinchinse nel suo appartamento, e si pose ad una finestra che guardava sopra il giardino. Questo bel luogo, ed il canto di una grande quantità di uccelli , che quivi avevano il loro ritiro, gli avrebbero date molto piacere, se fosse stato canace di goderne ; ma lacerato sempre dalla memoria fimesta dell'infame azione della regina, egli fissava meno spesso i suoi occhi sopra il giardino, di quello ehe non li alzasse al cielo per lamentarsi del suo infelice de-

Nulladimeno quantunque occupato nelle sue afflizioni, non tralasció di osservare un oggetto, che attirò tutta la sua attenzione. Una porta secreta del palazzo del sultano si aprì all'improvviso, e ne uscirono venti donne, nel mezzo delle quali camminava la sultana con un andamento che facevala faeilmente distinguere. Questa principessa, credendo che il re della gran Tartaria fosse egli pure alla caccia, si avanzò con le sue donne lin sotto le fiuestre dell'appartamento di lui; il quale, volendo per curiosità osservarle, si appostò in tal modo ehe potesse veder tutto senza esser veduto. Egli vide che le persone le quali accompagnavano la sultana, per liberarsi da ogni soggezione, si scuoprirono il viso che nvevano fino allora tenuto coperto, e deposero le lunghe vesti ehe portavano sopra altre più corte; nua restò estremamente maravigliato di osservare, che in quella compagnia che a lui era sembrata tutta composta di donne, vi erano dieci mori,

ogmino de'quali si accompagnò con la sua imamorata. La sultana dal suo canto non stetle lingamente senza compagno: ella batte le mani gridando Massoud, Mussoud; ot tosto un altro moro discese dulla sommità di un albero, e corso a lei con molta premura.

Mohabeana vide tanto per giudicare cha sus fratiello no era meno infelice di lui. I trattamenti di questa compagnia durrarono fino a mezza nuste. Essi si lagnarano poi in una gran conce di acqua, che formava uno de più helli oramenti dei giardino; dopo di che avendo ripigliate le loro vesti, rientarano per la purta secreta nel parientarano per la purta secreta nel parientarano per la purta secreta nel parientarano per i rientara dei parvenuto di fuori, seavalendo il nuoro del giardino, sea per i riento il per lo stesso lusgo.

Queste cose passate sotto gli occhi del re della gran Tartaria, gli diedero agio di fare moltissime considerazioni. Quanta poca ragione aveva io mai, egli diceva, di eredere che la mia disgrazia fosse tanto singolare? Questa senza dubbio è l'inevitabile sorte di tutti i mariti : poiche il sultano mio fratello, il sovrano di tanti stati, il più gran principe del mondo, non ha potuto evitaria. Così essendo, qual debolezza di lasciarmi consumar d'affanno! Non se ne parli più:la memoria di una disgrazia tanto comune non disturbera d'ora innanzi il riposo della mia vita. In fatti, da questo momento, egli lasciò di affliggersi; e poiche non aveva voluto cenare prima di non aver veduta tutta la scena che era stata rappresentata sotto le sue finestre, fece allora servire, mangiò del miglior appetito di quello che non avea fatto dopo la sna partenza da Samarcanda, e udi pure con piacere un grato concerto di voci e d'istrumenti, da cui fu accompagnato il

banchetto. Ne' giorni seguenti egli fu melto allegro: e quando scope che il sultano era di ritorno, gli andò incontro, e gli fece il suo eomplimento di un' aria festevole, Schahriar non osservo subito questo cangiamento : egli non pensò che a dolersi con modo obbligante del rifiuto del principe di aceompagnarlo alla caccia, e senza dargli tenno di rispondere a suoi rimproveri, gli parlò di un grau numero di cervi e di altri animali che aveva avuto. Schahzenan, dopo averlo ascoltato con attenzione, ripigliò alla sua volta la parola; e poichè i dispiaceri non gl' impedivano più di far conoscere il suo spirito, disse mille cose grate e piacevoli.

Il sultano, che si credeva di ritrovarlo nello stesso stato nel quale lo aveva lasciato, restò maravigliato di vederlo tanto allegro: Fratel mio, gli disse, ringrazio il cielo del cangiamento felico che in voi è segulto durante la mia lontananza; ne sento una vera allegrezza: ma ho a farvi una preghiera, e vi scongiuro di accordarmi ciò che sono per chiedervi. - Che potrei io mai negarvi? rispose il re di Tartaria. Voi tutto potcte sopra Schahzenau. Parlate; sono impaziente di sapere ciò che da me desiderate.-Da che sieto nella mia corte, ripigliò Schahriar, vi lio veduto immerso in tel melanconia, che ho procurato invano di dissiparla con ogni sorta di divertimenti. lo mi son immaginato, che il vostro dispiacere procedeva dall'esservi allontanato da' vostri stati. Ho pure crcduto che l'amore vi avesse molta parte, e che la regina di Samarcanda, che avete scelta di una compinta bellezza, no fosse la cagione. Io non so se nella mia congettura mi sia ingannato; ma vi confesso che, per questa ragione particolarmente, non ho voluto importunarvi di vantaggio, temendo di apportarvi dispiacere. Frattanto senza che in maniera vernna vi abbia contribuito, vi ritrovo al mio ritorno assai più allegro, e libero inticramente lo spirito da quel nero vapore che ne turbava tutta la serenità. Ditemi in grazia, perchè eravate tanto melanconico, e perche più non lo sicte?

· A questo discorso il re della gran Tartaria se ne stette per qualche tempo pensieroso, come se avesse studiato quello che doveva rispondere. Finalmente egli ripigliò in questi termini: Voi siete il mio sultano e mio padrone; ma dispensatemi, vi supp ico, di darvi la soddisfazione che mi chiedete. - No, mio fratello, replicò il sultano, dovete accordarmela; ia la bramo, non me la negate. Schahzenan non potò resistere alle instanze di Schahriar. Elibone , mio fratello , gli disse , giacché me lo comandate, voglio soddisfarvi,- Allora gli narrò l'infedeltà della regina di Samarcanda; e quando n'ebbe terminato il racconto, questo, prosegui egli, era il motivo della mia tristezza; giudicate voi se aveva il torto di abbandonarmivi.- O mio fratello, esclamò il sultano con modo che ben dava a conoscere quanto divideva il risentimento del re di Tartaria: che orrenda istoria mi avete uarrata! Con quanta impazienza l'ho ndita sino alla finel Vi lodo di aver castigati i traditori che vi han- l

no fatto un oltraggio tanto sensibile. Non vi si potrcbhe rimproveraro quest'uzione: essa è giusta, o per me vi confesso, cho in luogo vostro non avrei avuta forse la vostra moderazione, lo non mi sarei contentato di toglier la vita ad una sola donna; credo che ne avrei sacrificate niù di mille alla mia rabbia. Non resto più maravigliato de'vostri dispiaceri. La cagione cra troppo mortificante per non soccombervi. Oh cielo! che accidente! lo credo che un simil fatto non sia giammai accaduto ad altri che a voi. Ma finalmente dovete lodare il cielo della consolazione che vi ha data; o siccome non dubito punto che questa non sia ben fondata, compiacetcvi d' istruirmene, e fatemeno una intera confidenza.

Schahzenan fece maggior difficultà sopra

questo punto, che sopra il precedente, a cagione dell'interesse che suo fratello vi aveva ; ma bisognò cedere alle sue nuove instanze. Voglio adunque obbedirvi, gli disse, giacche assolutamente lo voletc. Temo per altro che la mia obbedienza non vi cagioni maggior rammarico di quello ne ho avuto io; ma non dovete prendervela che con voi stesso; voi siete che mi sforzate a rivelarvi una cosa che vorrei seppellire in nn eterno obblio.-Ciò che mi dite, soggiunse Schahriar, non fa che stimolare la mia curiosità. Sollecitatevi a discoprirmi questo segreto di qualunque natura si sia.-Il re di Tartaria, non potendo più oltre csimersi, fece allora una csatta relazione di quanto aveva veduto, del travestimento de' Mori, della libertà della sultana e delle sue donne, e non tacque di Masoud. Dopo di essere stato testimonio di tali infamic, continuò egli , pensai che tutte le donno vi fossero naturalmente portate, e ch'esse resister non potessero alla loro inclinazione. Prevenuto di questa opinione nii parve che fosse una gran debolezza di abbandonare il proprio riposo alla loro fedeltà. Questa considerazione ne suscitò molte altre, e finalmente gindicai che non poteva prender partito migliore che di consolarmi, Ciò mi ha costato molti sforzi, ma ne ho ottenuto l'intento; e se mi prestate fede, voi seguirete il mio esempio.

Nonostante che questo consiglio fosse prudente, non poette piacere al sultano. Montò egdi pure in furore. Come I egli disse, la sultana dell' Indie è capace di prostituirsi di una maniera cotanto Indegan? No, o mio fratello, non posso credere ciò che mi dite, se hon lo vedo co' propri miei



SCHAHZENAN E SCHAHRIAR.

29 0

occhi. Forse i vostri v' hanno ingannato , s e si tratta di cosa troppo importante perchè da me me ne assicuri. - Fratel mio, risnose Schahzenan, se voi volete esserne il testimonio, ciò non è difficile. Non avete che ad ordioar solamente una nuova partita di caccia, e quando saremo fuori di città con la vostra e mia corte, ci fernieremo sotto ai nostri padiglioni, e la notte ritorneremo soli nel mio appartamento. Sono sicuro che nel giorno seguente voi vedrete quello che io pure ho veduto. Il sultano approvò lo stratagemma, e suhito ordinò una nuova caccia, di maniera che nello stesso giorno furono nel luogo destinato inpalzati i padiglioni.

Nel giorno seguente partirono i due principi con tutto il loro seguito. Giunsero al luogo stabilito, e vi si fermarono sino a notte. Schahriar allora chiamò il suo gran visir, e senza manifestargli il suo disegno, gli comandò che egli dovesse surrogarlo durante la sua lontananza; nè dovesse permettere che veruno uscisse dal campo per qualunque cagione. Subito dato quest'ordine, il re della gran Tartaria ed il sultano salirono a cavallo, passarono incogniti pel campo, rientrarono in città, e andarono al palazzo che ahitava Schahzenan. Non appena giunti , si appostarono alla finestra stessa, dalla quale il re di Tartaria aveva veduta la scena de' mori. Essi godettero qualche tempo della frescura della sera, e s'intrattennero lanciando spessi sguardi verso la porta segreta. Quella finalmente si apri; e, per dir tutto in poche parole, la sultana comparve con le sue donne, e i dieci mori mascherati. Ella chiamò Masoud, ed il sultano vide anche troppo per restare pienamente convinto della sua vergogna e disgrazia. Oimè , esclamò egli, che indegnità I che orrore I La moglie di un sovrano quale son io può esser capace di quest' infamia ? Dono di ciò qual principe si glorierà di esser perfettamente felice ? Ah , mio fratello , prosegui egli , abbracciando il re di Tartaria, rinunciamo amendue al mondo I la buona fede ne è bandita; s'esso da una parte lusinga, dall'altra tradisce, Abbandoniamo i nostri stati, e tutta la magnificenza che ci circonda. Andianio in regni stranieri a menare una vita semplice e privata, occultando il nostro infortunio. Schahzenan non approvò questa risoluzione ; ma non ebbe animo nemmeno di opporvisi, conosceodo l'indole di Schahriar. Fratel mio, gli diss'egli, il mio volere dipende dal vostro. Son pronto a l seguirvi ovunque vi piacerà; ma promettetenii che noi ritornerenio, se trovereino qualcheduno più infelice di noi.-Ve lo prometto, rispose il sultano; nia ne dubito molto. - lo non sono del vostro avviso , replicò il re di Tartaria. Forse non viaggeremo lungo tempo. In ciò dire, uscirono segretamente dal palazzo, e s'incamminarono per una strada diversa da quella per la quale erano venuti. Camminarono tutto il giorno, c passarono la printa notte sotto gli alberi. Levatisi sul far del giorno coutinuarono il lor cammino finche ginnsero ad una vaga prateria situata in vicinanza del mare, nella quale eranvi qua e là grandi alberi fronzuti. Si sedettero sotto nno di quegli alberi per riposarsi e rinfrescarsi; e l'infedeltà delle principesse loro mogli formò il soggetto della loro couversazione.

Non era molto tempo che si riposavano, quando udirono molto vicino ad essi un terribile strepito, che veniva dalla parte del marc, ed uno spaventevole grido, che li riempì di terrore. Allora si aprì il mare, e ne uscì come una nera e grossa colonna, che pareva andasse a nascondersi nelle nuvole. Quest' oggetto raddoppiò il loro spavento; prestamente si alzarono, e salirono alla cinia d'un albero, cho loro parve il più proprio per nascoodersi. Non appena vi furono saliti, che riguardando verso donde partiva lo strepito, ed ove il mare erasi aperto, osservarono, che la nera colonna si ripiegava, e si accostava alla sponda rompendo le onde. Non poterono essi in quel momento comprendere ciò che noteva essere, ma ne furono ben presto istruiti.

Era questi un di que' Genii, che soon maligni, nocevoli e mortali nemici digli uomini. Era egli nero ed orrido, avevagli uomini. Era egli nero ed orrido, avevano signate di una prodigiosa sono altezza, o portava sepra il suo capo una altezza, o portava sepra il suo capo una rature di ino accisio. Egli entrò nella prarature di ino accisio. Egli entrò nella prateria con quel carrico che ando a posare reteria con quel carrico che ando a posare teria con quel carrico che ando di estreumo pericolo in cui trovavansi , si credettero perduti.

Intanto il Genio si assise vicino alla cassa, ed avendola aperta con quattro chiavi, che stavano appese alla sua cintura, ne usci subito una donna ricchissimamente vestita, di un portamento maestoso e di una perfetta bellezza. Il mostro la fece sedera à uno ifanchi, ed amoresamente mirandola: Douns, fe disse, la più perfetta di quante se ne sieno amminte per la lorio bellezza, y ezzosa creatura che ho rapita il giorno di vostre nozze, e che di poi ho sempre amata costantemente, vorreste concederni che io possasi qualche momento vicino a vol ? il sonno dal quanto di persona di persona di persona di prisono. Cià detto, lascio catere i suo gran capo sopra le ginoccian della douna; porcesso mi la facila della douna; porcesso di persono di della douna; por consistenti della douna; por la consistenti della douna; por consistenti della douna; por

La donna allora a caso alzò gli occhi. e vedendo alla sommità dell'albero i principi , fece lor cenno con la mano di discendere senza timore. Il loro spavento fu grande allorche si videro scoperti. Supplicarono la donna con altri cenni, che dispensar li volesse dall'obbedirla; ma essa, dopo avere pian piano levato il capo del Genio di sopra le suc ginocchia, adagiollo leggermente a terra, ed alzatasi, lor disse con voce bassa, ma minaccevole: Scendete, bisogna assolutamente che veniate da me. Indarno vollero essi farle comprendere con nuovi cenni che temevano il Genio. Scendete tosto senz'altre repliche, ella soggiunse; se non vi affrettate di obbedirmi, vado a risvegliarlo, ed io stessa gli domanderò la vostra morte.

Queste parole intimorirono talmente i principi, che cominciarono a discendere con tutte le precauzioni possibili per non risvegliare il Genio. Come furono discesi, la donna li prese per mano, ed allontanatasi con essi un poco sotto gli alberi, fece loro liberamente una proposta, che quelli da principio rigettarono, ma che essa con nuove minacce gli obbligò ad accettare. Ottenuto che ebbe da essi quanto bramava, avendo osservato che ciascheduno portava nel dito un anello, essa glieli domandò. Subito che li ebbe nelle mani, andò ella a prendere un vasetto da un involto ove teneva la sua toletta , e ne cavò un filo di altri anelli di ogni sorta di lavori , c mostrandoli loro : Sapote voi, disse, ciò che queste gioje significano? No, quelli risposcro, ma a voi sta di farcelo conoscere. Questi sono, ripigliò la donna, gli anclli di tutti coloro a' quali ho conceduto il mio affetto: sono novantotto ben numeratiche conservo per lor memoria. In vi ho chiesto i vostri per la stessa ragione, ed affine di compierne il centinaio. Ecce adunque, continuò essa, cento amanti che ho avuto finora a dispetto della vigilanza e delle precauzioni di questo indiscrete Genjo, che non mi abbandoua mai. Egli ha un bel fare col riochindermi in questa cassa di vetro, e tenermi nascosta nel fondo del mare ; jo deludo sempre la sua vigilanza. Da ciò ben comprendete, che quando una donna ha stabilito un progetto, non vi è marito, nè amante, che possa impedirne l'esecuzione. Molto meglio farebbero gli uomini a non contraddirle punto, poiche questo sarebbe il vero mezzo di renderle savie. Ciò detto, passò i loro anelli nello stesso filo in cui erano infilzati gli altri; e poscia, sedutasi come prima, sollevato il capo al Genio, che non si risvegliò, lo ripose sopra le sue ginocchia, accennando a' principi di ritirarsi, Essi ripigliarono il lor cammino per do-

ve erano venuti, e quando ebbero perduta di vista la donna ed il Genio, Schahriar disse a Schahzenan: Ebbene, o fratello, che ne pensate di quel che ci è accaduto? Il Genio non ba una innamorata molto fedele? E non convenite meco, che nulla eguaglia la malizia delle donne? - Sì, o fratel mio, rispose il re della gran Tartaria, e voi pure dovete convenire che il Genio è degno di maggior compatimento, e più infelice di noi. E poiche trovammo quel che ne facea d'uopo, ritorniamo ne'nostri stati, e cio non impedisca che ci maritianio.-In quanto a me, so qual mezzo adoperare perchè mi sia inviolabilmente serbata la fede che mi è dovuta. Non voglio presentemente sopra ciò spiegarmi ; ma voi un giorno saprete il mio segreto e son sicuro che seguirete il mio esempio. Il sultano fu del parcre di suo fratello, e continuando ambedue a camminare, giunsero al campo sul fine della notte nel terzo giorno dopo che ne erano partiti.

L'avviso del ritorno del sultano essendovis divulgato, i cortigina inadrono di buon mattino al suo pasiglione. Esti il fece entrare, il accoles con aria rideste più dell'ordinario, e comparti grazia a tutti. dell'ardinario, e comparti grazia a tutti. mando lavo di salire a cavalto, e ritorno subito al suo palazzo. Come vi fu giunto, corre all'appartamento della suttuna; ia fece lezare alla sua presenza, e ia diede in patere del suo gram siar con ostinistro esegui scana informarsi qual delitto verses ella commesso. Lo sidognato primverses ella commesso. Lo sidognato primeipe non si contentò di questo; chè di sus propria mano recise il capo a tutte le donne della sultana. Dopo questo rigoroso casigo, persusso che non viera una donna savia, per prevenire l'infedeltà di quelle che nell'avvenire piglierebbe, risolvette di sposarre una alla notte, e di faria strangulare il seguente i gorne. Promuliaria questi della contenta della contenta della contenta di teges cruste de, giura di osseri valte di Tartaria: il quale, cubito congedatosi da lni, si pose in viaggio carico de' magnifici regali fattigli.

Partito Schahzenan, Schahriar non maneò di ordinare al suo gran visir di condurgli la figliuola di uno de' suoi generali d'esercito. Il visir obbedì. Il sultano la ebbe seco, e nel seguente giorno rimettendogliela per farla morire, gli comandò che ricercar ne dovesse un'altra per la aeguente notte. Quantunque il visir provasse ripugnanza nell'eseguire simili ordini, dovendo prestare al sultano suo padrone una cieca obbedienza, era obbligato a sottomettervisi. Ei dunque gli condusse la figliuola di un ufficiale subalterno, che fu nure fatta morire la mattina. Dopo questa gli condusse la figliuola di un cittadino della sua eapitale; ed insomma ogni giorno eravi una fanciulla maritata ed una donna morta,

La fama di una tale inumanità senza sempio eggionò ma generale costernazione nella città. Non vi si sentivano che clamori e lamenti, Qui un patire che pistudiare di consultata del consultata del la consultata del consultat

Il gran visir, il quale, come si e già deteto, era contro sua voglia miunistro di si crudele ingiustizia, aveva due figlinole, la maggiore delle quali si chiamra Schetherazade, e Dinarzade la più giovane. (queta ultima non era senza mertto, ma l'altra aveva un coraggio superiore al suo essos, uno spirito supolare, ed una maravigliosa perspiecatà. Essa aveva molto digiosa, che non erasi dimentizata cosa alcuna. Avea studiato cun frutto la fiosofia, la medicina, l'istoria, le belle ar-

ti, e componeva versi meglio che i più celebri poeti del suo tempo. Oltre di ciò era ornata di una perfetta bellezza, ed una vera virtù coronava tutte le sue belle qualità.

le qualità. Il visir amava passionatamente questa figlinola, che era veramente degna del suo amore. Un giorno in cui si trattenevano insieme, ella gli disse:-Padre mio, devo chiedervi una grazia, che umilmente vi supplico di concedermi. - lo non ve la negherò, quegli rispose, purche sia ragionevole e giusta. - Per giusta, replicò Scheherazade, non può essere d'avvantaggio, e voi ne potete giudicare dalla ragione che mi obbliga a chiedervela. lo ho in mente di fermare il corso di questa barbarie che il sultano esercita sopra le famiglie di questa città. Voglio dissipare il ginsto timore che tante madri hanno di perdere le loro figlipole d'una maniera tanto funesta.-La vostra intenzione è molto lodevole, o mia cara figlinola, disse il visir; ma il male, al quale votete voi metter rimedio, mi pare irreparabile. Come mai pretendete voi di consegnirne l'intento? - Padre mio, ripiglio Scheherazade, giaechè per vostro mezzo il sultano celebra ogni giorno un nuovo matrimonio, io vi scongiuro, pel tenero amore che avete per me, di procurarmi l'onore d'essergli moglie. Non pote il Visir udire senza orrore un simile discorso. - Ohime! riprese egli can trasporto; avete voi perduta la ragione, o mia figliuola? Potete voi farmi uua preghiera tauto pericolosa? Voi ben sapete che il sultano ha fatto giuramento sopra la sua anima di non sposarsi se nou una notte sola con la stessa donna e di ucciderla la mattina seguente, e voi volete che io gli proponga di sposarvi? Pensate voi hene a che vi esporrebbe il vostro zelo indiscreto? - Si, o mio padre, rispose questa prudente figliuola; conosco tutto il pericolo al quale mi espongo, e questo non puo intimorirmi. Se io perisco, la mia morte sarà gloriosa: e se riescirò nella mia impresa, renderò alla mia patria un importante servigio. - No, no, disse il visir, qualunque ragione voi possiate proporre per indurmi a permettervi di darvi in preda a tanto pericolo, non pensate mai che io possa neconsentirvi. Quando il sultano mi comanderà, che vi immerga il pugnale nel seno, ohmie, dovrò obbedirlo! Oh doloroso uficio per un

padre l ah se voi non temete la morte.

temete almeno di cagionaruni il mortale

dolore di veder la mia mano tinta del vostro sangue. - Per questa sola volta, o mio padre, disse Schelernande, concedetentil a grazia che vi chiedo 1 - La wostra ostinazione, ripigliò il visir, risveglia il mio ostegno. Perché mi voler voi stessa correre alla vostra perdito? Chi uno prevede il fine di una priculosa impresa, uon ne può uscire con onner. Temo, che non accade a voi cò che successa all' Asino, che stara bene, e non seppe contentarnece. — Qual diserratia accade mia i quepronto a para rella, rispose il visir. Assobilatini.

8

# FAVOLA

L' ASINO , IL BUE E L' AGRICOLTORE.

Un richissimo mercante passedeva molte case in campazona, nelle quali mitri faceva gran quantilà di ogni sorte di hestiame. Si rittir con una moglie e i suoi figliatoli in una delle sue terre per assistere cgli stessa alle sue faceende. Aveva il disno d'intendere il linguagzio degli animali, ma con questa condizione, che non poteva a chi si fasse spiegarlo, sezua asporsi ai percolo di perfere la vitable gli impedira di comunicara di senti della di contra di considera di tal dono.

Stavano alla stessa mangiatoia un bue ed un asino. Un giorno egli cra seduto vicino ad essi, e mentre stava divertendosi a veder giocarc davanti a quelli i suoi fanciulli, ud) che il bue diceva all'asino: Quanto sei felice, considerando il riposo che godi, e la poca fatica che si richiede da te! Un uomo con attenzione ti governa, ti lava, ti dà dell'orzo ben crivellato, e dell'acqua fresca e limpida. La tua maggior pena sta nel portare il mercante nostro padrone quando dee fare qualche breve viaggio : senza questo, passeresti tutta la tua vita nell'ozio. La maniera con cui vengo trattato lo è molto diversa, ed il mio stato è tanto infelice, quanto il tuo è beato. Non appena è giorno, vengo attaccato ad un aratro, che sono sforzato a trascinare tutto il giorno, per rompere la terra : il che mi rende lasso in tal modo, che qualche volta le forze mi mancano. Gió non ostante l'agricoltore, che è sempre dietro di me, non tralascia di hastonarmi. A forza di tirar l'aratro, ho il collo tutto scorticato.

Alla fine dopo aver len arato da mattina a sera, al mio ritorno mi vien dato a mangiare fave eative e secche, che non erano honne da seminare, o altra cosa di minor conto, Per colmo di miseria, quando mi sono pascinto di questo mangiare, sono obbligato di passar la notte nel mio letame. Vedi in dunque se ho ragione di invidiare la tua sorte.

L'asio non interruppe mai il discorso del hue, e gli lascio dire ciò che volle; ma quando ebbe terminato di parlare: Vio non ismettile il nome d'ignorante che portate, gli disse; s'siele troppo semplice, e vi lasciate condurre come si vuole, ne aspete prendere una busona risolutione. Frattanto qual vantaggio ne risulta da tutte lei indegnità che soffrite? Voi vi ammaza cate pel ripsoa, piacere e profitto di ro-loro che non ve ne sono grafi per nulla. Non asretie gel trattato in tul muniera,

se nveste egual coraggio che forza. Quando l'agricoltore viene per attaccarvi all'aratro, perchè non fate resistenza? Perche non gli tirate delle cornate? Perche non dimostrate il vostro sdegno scalpitando co' piedi la terra? Perche in somma non gl'ispirate timore con ispaventevoli muggiti? La natura vi ha somministrati i mezzi per farvi rispettare, e voi non ve ne servite. Vi si apprestano fave pessime e cattiva paglia ? Non ne mangiate. Odoratele solaniente e lasciatele. Se voi seguite i consigli che io vi dò, vedrete ben presto una nutazione, della quale mi ringrazieretc. Il bue ricevette in molta buona parte i consigli dell'asino e gli dimostro quanto gli fosse obbligato - Caro asino, soggiunse egli, non mancherò di prevalermi del consiglio datomi, e vedrete come me ne servirò. Tacquero essi dopo questo trattenimento, di cui il mercante non perdette una sillaba.

ca. La mattina seguente a di dar del giorno l'agricoltre ando a pigilare il bue, l'altaccò all'aratro, e lo condasse all' ordibraria fatica. Il liue, che non avea dissenticato il consiglio dell'asino, si mostrò molto adeguato quel giorno; e la sera mangiatoia, volle attaccario secondo l'asanza, al malizioso animale, invoce di presentar da se atcesso le sue corna, fece il rentente, e ricutto muggendo, e abbassò il capo per cozzar contro l'agricoltore. Esisio gli avea in insegnato.

Il giorno seguente l'agricoltore ando a

ripigliarlo per ricondurlo al lavoro; ma f tò sna moglie poco tempo dopo; ed ndiritrovando tuttavia la mangiatoia ripiena delle fave e della paglia che la sera vi avea poste, ed il bue coricato in terra con le gambe distese, ed in una strana maniera ansante, lo credette infermo. Egli n'ebbe pietà, e giudicando che sarebbe inutile condurlo al lavoro, andò subito a farne avvertito il mercante.

Quegli si accorse molto bene che i pessimi consigli dell' asino erano stati abbracciati, e per castigarlo come meritava: Vanue, disse all'agricoltore, poni l'asino in luogo del bue acció ari in sua vece , e faticalo bene. L'agricoltore obbedì. L'asino fu obbligato di tirare l'aratro tutto quel giorno; il che lo stancò tanto più, quanto ch' egli non era accostumato a quel lavoro. Oltre di ciò ricevè tante bastonate, che non potea reggersi in piedi al suo ri-

torno. Il bue frattanto era contentiasimo. Aveva mangiato quanto avea nella sua mangiatoja ed era stato in riposo tutto il giorno. Egli si rallegrava di aver fatto buon uso de consigli dell'asino: gli dava mille benedizioni per il bene che procurato gli aveva, e non trascuro di farglieue un nuovo complimento, quando a giugner lo vide. L'asino nulla rispose al bue; tanto era il dispetto. - La mia sola imprudenza, diceva egli a sè stesso, mi ha cagionato questa disgrazia. Viveva felice. tutto arrideva alle mie brame, aveva ciò che desiderar poteva, ed è colpa mix se mi trovo in questo stato deplorabile ; e se non invento qualche astuzia per liberarmene, la mia perdita è certa. Nel dir ciò era talmente depresso di forze, che si lascio cadere mezzo morto a piè della

sua mangiatoja. A questo passo il gran visir voltandosi a Scheherazade, le disse: Figliuola mia, voi fate appninto come quest' asino ; vi esponete a perdervi a cagione della vostra imprudenza. Credetemi, statevene cheta, nè cercate la vostra morte. - Padre mio, rispose Scheherazade, l'esempio che narrato mi avete non è capace di farmi mutar risoluzione, ne tralascerò d'importunarvi finche non abbia ottenuto da voi., che mi presentiate al sultano per essere sna moglie. Vedendo il visir che quella persisteva sempre nella sua richiesta, le replico: - Orsú, receder non volete dalla vostra ostinazione? sarò obbligato di trattarvi della maniera stessa con cui il mercante, del quale vi ho discorso, trat-

te come.

Questo mercante avendo inteso che l'asino si trovava in uno stato degno di pietà . ebbe curiosità di vedere ciò che passerebbe fra esso ed il bue. Per il che dopo cena se ne uscì allo splendore della luna, e ando a sedersi vicino ad essi in compagnia di sua moglie. Nell'arrivarvi, udi l'asino che diceva al bue: - Compare, ditemi, ve ne prego, cio che far pretendete quando l'agricoltore vi porterà dimani da mangiare. - Ciò che farò ? rispose il hue: Coutinnerò a fare quanto tu mi hai insegnato. Indietreggero, presentero le mie corna come ieri , faro l'ammalato e fingero di essere vicino a morte. - Pensateci bene, replico l'asino, questo sarebbe il vero mezzo per morire, poiche nell'arrivar io questa sera ho udito dire al mercante nostro padrone un certo non so che, che mi ha fatto tremare per amor vostro. - Ebbeue che avete voi udito? disse il hue; non mi nascondete nnlla, di grazia, mio caro asino.-- Il nostro padrone, ripiglio l'asino, ha detto all'agricoltore queste crudeli parole: giacchè il hue non mangia, nè può star in piedi, voglio che domattina sia ammazzato: noi ne faremo della carne salata; ed in quanto alla pelle, che potrà esserci utile, la potrai dare al concia pelle; non tardar adunque di far veuire il macellajo. Questo è quello di cui avvertir vi doveva, soggiunse l'asino: l'interesse che prendo per la vostra conscrvazione, e l'amore che ho per voi, mi obbligano a farvene avvertito, ed a somministrarvi un nuovo consiglio. Subito che vi verranno apprestate le vostre fave e la paglia, alzatevi ed avventatevici sopra con avidità. Il padrone da ció giudicherà che voi siate guarito, e senza dubbio rivocherà la sentenza di vostra morte; che se diversamente operate, per voi è spedita.

namente confuso, e muggi di spavento. Il mercante, il quale li aveva con molta attenzione ascoltato, proruppe in una gran risata, di modo che sna moglie ne resto stupefatta. - Istruitemi , gli disse , perchè con tanta forza ridete, affinche io pure rida in compagnia vostra .- Moglie mia. appagatevi solo di sentirmi a ridere.-No, ripigliò quella, saperne voglio la cagione. - Non posso darvi questa soddisfazione, ripiglio il marito; sappiate sola-

Ouesto discorso produsse l'effetto che

erasi proposto l'asino : il hue rimase stra-

mente, che is rido di quanto il nostro saine ha detto al nostro bue. Il rimanente consiste in nn segreto, che non mi econcesso di richerari. — E chi vi prubisec di palesarmelo? replicò essa. — Se ve
to dicessi, egli rispote, sappate, che mi
costerchie la vita. — Vio i' la buriate di me,
può esser vero. Se via in questo momento non mi palestate la cagione del vostro
ridere, se ricussate istriurimi di ciò che
l'assino e il lue hanno detto, giuro pel
Gran Maometto, che non consiveremo più

Nel terminar quelle parole essa rieutrò nella casa, e si pose in un cantone di quella, ove passò tutta la notte piangendo amaramente. Il marito se ne stette solo nel letto, e la mattina vedendo che essa non cessava di lamentarsi: voi non siete prudente, le disse, affliggendovi in tal modo. Il soggetto non ne vale la pena, ed a voi importa si poco di saperlo, quanto a me cale di tenerlo celato. Non ci pensate dunque più, ve ne scongiuro. - Vi ci pense ancora tanto, rispose la moglie, che non tralascerò di piangere fino a che voi non abbiate appagata la mia curiosità. - Ma io vi dico seriamente che me ne costerà la vita, replicò quegli, se mi arrendo alle vostre indiscrete instanze. - Succeda pure tutto cio che Dio vnole, ripiglio ella, ch'io non cedero .--Vedo benissimo, soggiunse il mercante, che non v'ha mezzo di farvi intender la ragione; e poiché prevedo che vi lascerete morire per l'ostinazione, vado a chiamare i vostri fanciulli, acciò essi abbiano la consolazione di vedervi prima che moriate. Egli perciò fece venire i suoi figliuoli, e spedi persona in traccia pure del padre, e della madre, e de' parenti di sua moglie. Radunati ch'essi furono. e spiegato ch' ebbe loro di che si contrastava, impiegarono quelli tutta la loro eloquenza per far comprendere alla moglie che aveva gran torto di non volcr cedere: ma quella rigettando ogni dire rispoae, molto volentieri morirebbe piuttosto che cedere a suo marito. Il padre e la madre invano si affaticarono a persuaderla che la cosa che ella desiderava sapere era di niuna importauza; essi non la vinsero sul suo animo ne con l'autorità. nè con le parole. Quando i suoi fanciulli videro ch'ella si ostinava a rigettare tutte quelle buone ragioni con le quali si vosero a plangere dirottamente. Il mercante stesso non sapeva più che dire o che farsi. Solo seduto vicino alla porta di sua casa se ne stava a risolvere se dovesse sacrificar la sua vita per risparmiar quella di sua moglie che egli molto amava. Ora, figliuola mia, continuò il visir, parlaudo sempre a Scheherazade, questo mercante aveva cinquanta galline ed un gallo con un cane, che serviva loro di guardia. Nel mentre che quegli se ne stava a sedere, come ho già detto, e che profondamente pensava al partito che prender doveva, vide il cane correre verso il gallo, il quale si era avventato sopra una gallina, ed udì, che gli parlava nei termini seguenti: O gallo , la sorte non permetterà che tu viva ancor lungo tempo. Non haj tu vergogna di fare oggi ciò che fai? Il gallo si rizzò sopra i suoi speroni, e voltandosi dalla parte del cane: perchè mai, rispose egli fieramente, ciò mi verrebbe proibito oggi piuttosto che gli altri giorni? - Sappi adunque, replicò il cane, che il nostro padrone è oggi in grande imbarazzo. Sua moglie vuole che egli le riveli un segreto, il quale è di natura tale, che gli costerà la vita, se lo manifesterà. Le cose sono in tale stato da temer che egli non abbia sufficiente costanza per resistere all'ostinazione di sua moglie, poich' egli t'ama, cd è in-tenerito dalle lagrime che incessantemente ella sparge. Egli forse perirà. Noi tutti in questa casa ne siamo intimoriti. Tu solo insultando alla nostra tristezza, tu, dico, hai l'improdenza di divertirti con le tue galline.

Il gallo rispose nel seguente modo alla riprensione del cane: - Quanto è mai insensato il nostro padrone! Egli non ha che una sola moglie, nè può a sua voglia dominarla, quando io ne ho cinquanta, che esegnono puntualmente ciò che io voglio. Ch'esso consulti la ragione, o trovera subito il mezzo di uscire dall'inibarazzo nel quale è immerso.- E che vorresti ch'ei facesse? disse il cane. - Che entri nella camera di sua moglie, rispose il gallo, e dopo di esservisi rinchiuso con lei, prenda un hastone, e le dia un nille bastonate: io tengo per certo, che ciò fatto diventerà savia, e che non lo stimolerà d'avvantaggio per dirle ciò che egli uon dee. Non appena il mercante ebbe udito quanto il gallo aveva detto, si levo dal suo luogo, pigliò un grosso bastone, lea combattere la sua caparbietà, si mi- l andò a ritrovare sua moglie, la quale

tuttavia piangeva, si rinchiuse con lei, o tanto fieramente la bastono, che essa non pote a meno di esclamare: Basta, o mio marito, basta; lasciatemi, non vi chiederò più nulla. A queste parole conoscendo che essa si pentiva di essere stata tanto mal a proposito curiosa, lasció di maltrattaria, apri la porta, ed entrarono tutti i parenti, i quali si rallegrarono di ritrovar la donna guarita della sua ostinazione, e fecero i lor complimenti col marito sopra il felice espediente, del quale egli servito erasi per metterla alla ragione. - Figliuola mia, soggiunse il gran visir, voi meritereste di essere trattata della maniera stessa, con la qualc fu trattata la moglie del mercante.

Padre mio, disse allora Scheherazade, di grazia non vi dispiaccia, che io persista ne miei sentimenti : l'istoria di questa donna non può farmi mutar parere. Potrei io narrarvene molte altre per persuadervi che non dovete opporvi a miei sentimenti. Per altro, perdonatemi se ardisco dirio, indarno vi ci opporreste; poiche se il vostro amore paterno non vi facesse aderire alla mia preghiera, anderei da me stessa a presentarmi al sultano. Il padre finalmente, stanco delle importunità della figliuola, si arrese allo sue brame , quantunque afflittissimo di penaver potuto distorla da nna risoluzione tanto funesta, e ando nello stesso momento a ritrovar Schahriar per annunciargli, che la prossima notte gli condurrebbe Scheberazade.

Il sultano restò molto maravigliato del sacrificio, che il suo grau visir gli faceva : - Come mai avete potuto, egli disse , risolvervi a mettere in mio potere la propria vostra figliuola ? - Sire, gli rispose il visir, ella si è offerta da se stessa. L'infelice destino che l'attende, non ha poteto intimorirla; ed essa preferisce al suo vivere l'onore di essere la sposa. della Maesta Vostra. - Ma non vi lusingate, o visir, ripigliò il sultano, dimani riponendo nelle vostre mani Scheherazade pretendo che l'uccidiate. Se mancate, vi ginro, che farò morir voi stesso. - Sire , rispose il visir , il mio cuore certamente si spezzerà dal dolore nell'obbedirvi ; ma la natura invano avrà a rimproverarmi, perche vi prometto una esecuzione fedele. Schahriar accetto l'offerta del suo ministro, e gli disse, che stava in lui di condurgli la figlinola quando gli pince rebbe.

Il gran visir andò a portar questa notinia a Scheberzade, la quale l'ascoltò con tanto giubilo, quanto se avesse sentita la più grata nuova del mondo. Essa ringraziò suo padre per averda compiacinta; o vedendolo oppresso da dolore, gli disse vedendolo oppresso da dolore, gli disse a pentire di averla maritata col sultano, ma che per lo contrario avrebbe ragione di rallegrarsene per tutto il rimanente dei suni giorni.

Non pensò più quella ad altro, che ad acconciarsi in modo da comparire alla presenza del sultano; e prima di partire, si ritirò in segreto con Dinarzade sua sorcila , e le disse : Cara sorella , bo bisognodel vostro soccorso in un affare importantissimo, che pregovi di non negarmi. Mio padre sta in procinto di condurmi alla casa del sultano per farmi sua sposa : non vi spaventi già questa notizia; ascoltatemi solamente con pazienza. Come sarò alla presenza del sultano , lo supplicherò di permettere, che voi doriuiate nella camera nuziale, acciocche io abbia ancora in quella notte il contento di godere la vostra compagnia. Se acconsentite, come spero, a farmi contenta, ricordatevi di svegliarmi dimani un'ora avanti giorno, e dirmi presso a poco queste parole: Sorella mia, se non dormite, vi prego, prima che spunti il giorno sicino ad apparire, narrarmi una delle belle novelle che voi sapete. lo subito ve ne racconterò una : e mi lusingo con tal mezzo di liberare il popolo dalla costernazione in cui si trova. Diparzade risposele che eseguirebbe con piacere quanto ella domandava. Giunta finalmente Fora di andarsene a

letto, il gran visir condusse Scheherazade a palazzo, e dopo averla introdotta nell'appartamento del sultano si ritirò. Questo principe appena si vide solo con lei, le comando di scoprirsi il viso. Egli la trovò tanto bella, che ne rimase incantato; ma osservando, che quella si distruggeva in pianto, le ne ricercò la cagione. ---Sire, risponde Scheherazade, ho una sorel-la , che amo teneramente e da cui sono egualmente corrisposta: bramcrei, che ella passasse la notte in questa camera per goder la consolazione di vederla, e perdarie l'ultimo addio. Volete voi che io abbia il contento di darle quest'ultima pruova del mio amore? Schaliriar avendovi acconsentito, si andò in traccia di Dinarzade, la quale prestamente venne. Il sultano si pose a letto con Schoherazade sopra unostrato molto alto all' usanza de' monarchi | orientali , e Dinarzade sopra un letto che erasele preparato a piè dello strato.

Un' ora prima del giorno, essendosi Dinarzade risvegliata, non trascurò di adempire a quanto raccomandato avevale sua sorella. Sorella mia cara, esclamò essa, se non dormite, vi prego, prima che spparisca il giorno, di narrarmi una delle grate novelle che sapete. Ohimè 1 questa forse sarà l'ultima velta, che goderò di un tal piacere.

Scheherazade in vece di rispondere a sua sorella si voltò al sultano: - Sire, gli disse, Vostra Maestà vuole concedermi che lo dia questa soddisfazione a mia sorella? Molto volentieri, rispose il sultano, Scheherazade allora disse a sua sorella che stesse ad ascoltarla; poscia, parlando a Schabriar, cominciò nella maniera seguente.

## I' NOTTE

#### IL MERCANTE ED IL GENIO.

Sire, eravi una volta un mercante, il quale possedeva grandi ricchezze tanto in fondi , quanto in mercanzie , ed in contanti. Teneva molti commessi, agenti, e schiavi. Essendo egli obbligato da quando in quando di viaggiare per abboccarsi coi suoi corrispondenti, nn giorno, che un importante affare lo chiamava molto lungi dal luogo ove soggiornava, sall a cavallo, e partì con una valigia in cui aveva riposta una piccola provisione di biscetto e di datteri, perchè dovea passare un paese deserto, ove non avrebbe trovato di che vivere. Egli arrivò senza accidente alcuno nel lnogo dove avea il suo affare ; e quando l'ebbe terminato, montò a cavallo per tornarsene a casa.

Il quarto giorno del suo viaggio egli s'intese talmente incomodare dall'ardore del sole, e dalla terra scaldata da'snoi raggi, che sviò dal cammino per andare a rinfrescarsi sotto alcuni alberi che scoprì nella campagna. Al piede di un gran noce egli trovò una fontanà d' un' acqua chiarissima e corrente. Pose il piedo a terra , attaccò il suo cavallo al ramo di un albero, e si assise vicino alla fontana dopo aver tirato dalla sua valigia alcuni datteri e del biscotto. Mangiando i datteri, egli ne gittava i noccioli a dritta e a sinistra. Quando ehbe terminato quel pasto frugale, da buon musulmano si lavo tue lagrame fossero di sangue, ciò non

le mani, il viso e i piedi, e fece la preghiera. Egli non l'avea per anco finita ed era

tuttora in ginocchio, quando vide apparire un genio tutto bianco per vecchiezza, e di una grandezza enorme, che avanzandosi fino a lui con la sciabla in mano, gli disse con un tuono ed una voce terribile: Alzati, perch'io ti uccida con questa sciabla, come tu hai ucciso mio figlio: ed accompagnò queste parole con un grido spaventevole. Il mercante, spaventato tanto dall'orrida figura del mostro, quanto dallo parole che gli avea dirette, a lui rispose tremando : - Aime ! Mio buon signore , di qual delitto sono io colpevole verso di voi per meritar che mi togliate la vita? - lo voglio, riprese il genio, neciderti, come tu hai ucciso mio figlio. - Oh, buon Dio ! disse il mercante, come mai avrò petute uccider vestro figlio? lo non lo conosco affatto, nè mai l'ho veduto. - Non ti sei tu seduto arrivando qui? replicò il genio. Non hai tu tolti de' datteri dalla tua valigia, e mangiandoli non ne hai gittati i nocciuoli a dritta e a sinistra? -llo fatto ciò che voi dite, rispose il mercante, non posso negarlo. - Essendo così, ripresc il genio, io ti dico che hai ucciso mio figlio, ed ecco come. Nel tempo che tu gittavi i tuoi poccipoli, mio figlio passava; egli ne ha ricevuto uno nell'occhio, e ne e morto; percio bisogna ch' io ti uccida. - Ah , signore , perdono! grido il mercante. - Ninn perdono, rispose il genio, nessuna misericordia. Non ò giusto forse l'uccidere chi ha ucciso?-Son d'accordo, disse il mercante, ma io v'accerto non aver ucciso vostro figlio; o quando ciò fosse stato, non l'avrei fatto che innocentissimamente; per conseguenza vi supplico di perdonarmi, e lasciarmi la vita. - No, uo, disse il genio persistendo nella sua risoluzione, bisogna ch'io ti uccida, come tu hai ucciso mio figlio. A queste parole prese il mercante per il braccio, lo gitto di faccia in terra, e al-

zò la sciabla per tagliargli la testa. Intanto il mercante, lagrimando e protestando la sua innocenza, compiangeva la sposa ed i figliuoli , e diceva le cose più commoventi del mondo. Il genio, sempre con la sciabla levata, ebbe la pazienza di aspettare che l'infelice avesse terminato i suoi lamenti, ma non ne fu per uiente commosso. - Tutte queste querele sono superflue, grido: quando pure le m' impedirebbe di uccider te, come tu hai l ucciso mio figlio. - Che l replicò il mercante, nnlla può muovervi? volete assolutamente togliere la vita ad un povero innocente? - Sl, rispose il genio, son ri-

soluto. Terminando queste-parole..... Scheherazade in questo punto accorgendosi ch'era giorno, e sapendo che il sultano levavasi di buon mattino per fare la sna preghiera, e tenere il suo consiglio, cessò di parlare .- In fe di Dio, sorella, disse allora Dinarzade, che il vostro racconto è maraviglioso. - Il segnito è ancor più sorprendente, rispose Scheherazade. e voi ne converreste se il sultano volesse lasciarmi vivere ancora oggi, e darmi il permesso di raccontarvelo la prossima notte. Schahriar, ehe avea ascoltato Scheherazade eon piacere, disse fra sè: lo aspettero fino a dimani ; la faro in ogni modo morire quando avrò inteso la fine del suo racconto. Avendo dunque presa la risoluzione di non fare per quel giorno togliere la vita a Scheherazade, si levo per fare la sua preghiera ed andare al consiglio.

Durante questo tempo, il gran visir era in una crudele inquietudine. Invece di gustare le dolcezze del sonno, egli avea passata la notte sospirando, e piangendo la sorte di sua figlia, di cui dovea essero egli stesso il earnefice. Ma se in questa trista aspettativa egli temeva la vista del sultano, fu piacevolmente sorpreso, quando vide che questo principe entrava nel consiglio senza dargli l'ordine funesto che aspettava.

Il sultano, secondo il suo costume, passo il giorno nelle cure del suo impero; e quando venne la notte, si corico ancora con Scheherazade. Il domani prima che spuntasse il giorno Dinarzade nou mancò di volgersi a sua sorella, e dirle: Mia cara sorella, se voi nou dormite, vi supplico, aspettando il giorno che spunterà tosto , di continuare il racconto di ieri. Il sultano non aspettò che Scheherazade gliene cercasse il permesso, -Terminate, le disse , il couto del genio e del mereante ; son curioso di sentirne la fine. Scheherazade prese allera la parola, e continuò il suo racconto in questi termini.

## III NOTTE

Sire, quando il mercante vide che il genio andava a troncargli la testa, gitto un grido, e gli disse : - Arrestatovi, an- | so , e stracciandosi le chiome; i figli scio-

cora una parola, di grazia. Abbiate la bontà di accordarmi una dilazione : datemi il tempo di andare a dire addio alla mia sposa ed ai miei figli, e divider loro i miei beni con un testamento che non ho fatto aneora, affinchè non abbiano de' litigi dopo la mia morte. Ciò fatto, toruerò tosto in questo luogo stesso per sottomettermi a tutto quello che voi vorrete fare di me .- Ma, disse il genio, se io ti accordo il termine che mi domandi, ho paura ehe nou tornerai. - Se voi non dubitate d'un mio giuramento, io giuro per il Dio del cielo e della terra che non mancherò di venire a trovarvi qui.- Di quanto tempo vuoi tu che sia questo termine? replico il genio. - Vi domando uu anno, rispose il mercante; non mi bisogna minor tempo per dar ordine a' miei affari , e per dispormi a rinunziare senza rammarico al piacere della vita. Così prometto ehe domani ad un anno seuza fallo toruero sotto questi alberi per rimettermi nelle vostre mani .-- Chiami tu Dio in testimonio della tua promessa? ripigliò il geuio. - Sì, rispose il mercante, io lo chiamo un' altra volta ancora a testimone, e voi potete fidarvi sul mio giuramento. A queste parole il genio lo lasciò presso la

foutana, e disparve. Il mercante essendosi rimesso dal sno spavento, risalì a eavallo, e riprese il suo viaggio; ma se da un canto egli era lieto di aver evitato si gran pericolo, dall' altro era in una mortale tristezza pensando al fatale giuramento che avea fatto. Quando arrivo a casa, la sposa e i figli lo ricevettero con tutte le dimostrazioni di una vera gioia. Ma egli , in luogo di ricambiarli de medesimi amplessi, si pose a piangere sì amaramente, che essi giudicarono ehe gli fosse accaduta qualche cosa di straordinario. Sua moglie gli domando la cagione delle sue lagrime, e del vero dolore che dimostrava.-Noi eravam lieti del vostro ritorno, ella diceva, e intanto voi ne conturbate tutti per lo stato in eui vi veggiamo. - Ahi! rispose il marito, perche non son io in altra situazione? Io non ho più che un anno a vivere. Allora egli raceonto loro cio che era avvenuto tra lui e il genio, e la soleune

promessa fattagli di tornare al finir dell'anno per ricevere di sua mano la morte. Quando essi intesero questa trista novella, cominciarono tutti a desolarsi. La donna mandava grida pietose battendosi il vigliendos: la lagrime faceano rimbombar la casa de' loro gemiti; ed il padre, cedendo alla forza del sangue, mesceva le sue lagrime a' loro lamenti. In una parola quello era lo spettacolo più commovente del mendo.

Il dumani il mecanite pensò a mettere in ordine i uno affari a affrettandasi sopra in ordine i uno affari a affrettandasi sopra ogni altra cosa a pagare i unoi debiti. Fe complimenti a suoi amici, e grandi elemosine a poveri; dono la libertà a' suno schaiyi, dell' muo e dell'altro essenzi disvise I beni fra' suoi figli; nomino i tutori vise I beni fra' suoi figli; nomino i tutori vise I beni fra' suoi figli; nomino i tutori vise I beni fra' suoi figli; nomino i tutori vise I beni fra' suoi figli; nomino i tutori vise I per quelli che no reano ancora di ctà; e rendendo a sua mejle quello che le rendendo a sua mejle quello che e le della che sua considerativa di mante su condo le disposizioni della legge.

Finalmente l'anno trascorse, e bisognò partire. Egli fece la sua valigia, e vi mise il drappo nel quale dovea esser seppellito; ma quando volle dire addio alla sua donna ed ai figli, provò un dolore sì vivo , che mai non si è sentito il simile, Essi non potevano risolversi a perderlo, e volevano tutti accompagnarlo per andare a morire con lui. Nondimeno, essendo necessità di darsi forza e coraggio, e lasciare sì cari oggetti: Miei figli, disse, separandomi da voi jo obbedisco agli ordini di Dio ; imitatemi; sottomettetevi coraggiosamente a questa necessità, e pensate che il destino dell'uomo è di morire. Dopo aver dette queste parole, sottrattosi alle grida ed ai lamenti della sua famiglia, parti, e arrivò al medesimo luogo ove avea veduto il genio nel giorno preciso che avea promesso ritornarvi. Messo subito piede a terra, si assise al margine della fontana, ed aspetto il genio con tutta la tristezza che può immaginarsi.

Mentr' ci languiva în at crudele aspetatione, apparen na houvectoio, che conduceva legata una cerva, e ai avvicino a ciu. Si sinturcon a vicenda, e dopo il vendo disse al mercante: Fratello, pob state disse al mercante disse

Il mercante soddisfece la curiosità del vecchio, e gli raccontò l'avventura che l'obbligava a starsi là. Il vecchio l'ascoltò con istupore, e prendendo la parola: Ecco, esclamò, la cosa più sorprendente del mundo; e voi vi siete legalo con un

#### III NOTTE

La notte seguente Dinarzade feco a sua sorella l'istessa pregliera delle due precedenti. Cara sorella, le disse, se voi non dormite, vi prego di narrarmi uno di quel'racconti che sapete voi. Ma il suttano disse che volca sentire il seguito di quello del mercante e del genio: onde Scheherazade lo continuò così.

Sire, nel tempo che il mercante ed il vecchio che conducera la cerra y intrattenerano, arrivò un altro veccho segui tenerano, arrivò un altro veccho segui to da due can ineri. Sa vanzò fino a loco di salutò domandando che facessero cola. Il veccho che conducera la cerva cola. Il veccho che conducera la cerva gli raccontò l'avventura del mercano, seguinnegndo che quello era il giorno seguato, e ch'egli era risoluto di restar la per vedere che na vavenisse.

Il secondo vecchio, trovando la cosa degna di curiosità , prese la stessa risoluzione. Si assise vicino agli altri; ed appena si uni alla loro conversazione, sopravvenne un terzo vecchio, che dirigendosi a' due primi, domando loro perche il mercaute ch' era con essi appariva sì tristo. Glie ne fu detta la ragione, che a lui parve si straordinaria, che desiderò anch'esso di esser testimonio di ciò che avverrebbe fra il genio ed il mercante. Perciò unissi agli altri. Essi videro bentosto nella campagna un denso vapore come un turbine di polvero elevato dal vento. Questo vanore avanzossi fino a loro, e dissipandosi ad un tratto lasciò scorgere il genio, che senza salutarli si appresso al mercante colla sciabla in mano, e prendendolo pel braccio: " Levati, disse, perch' io ti uccida, come tu hai ucciso mio figlio ». Il mercante e i vecchi spaventati si misero a piangere, e riempiendo l'aria di grida.... Scheherazade in questo momento, vedendo il giorno, lascio di seguire il racconto: il quale avea tanto eccitata la curiosità del sultano, che questo principe, volendo assolutamente saperne la

fine, rimise per il giorno seguente la morte | gelosia ; prese in avversione la madre e della sultana.

Non può esprimersi qual fosse la gioia del gran visir, quando vide che il sultano non gli ordinava di far morire Scheherazade. La sua famiglia, la corte, il mondo ne fu generalmente sorpreso.

#### IV' NOTTE

Verso la fine della notte seguente, Dinarzade non mancó di svegliar la sultana. Cara sorella, le disse, se voi non dormite, vi prego di narrarmi uno di quei racconti che sapete voi. Allora Scheherazade, col permesso del sultano, pariò così:

Sire, quando il vecchio che conduceva la cerva vide che il genio avea afferrato il mercante, ed andava ad ucciderlo spictalamente, si gettò a' piedi di quel mostro, e baciandoglieli : Principe de genii , gli disse, jo vi supplico umilmente di sospendere la vostra collera, e di farmi la grazia d'ascoltarmi. lo vi racconterò la mia storia e quella di questa cerva che vedete; a condizione che se voi la trovate più maravigliosa e più sorprendente che l'avventura di questo mercante, al quale volete togliere la vita, possa io sperare che vogliate rimettere a questo sventurato il terzo del suo delitto. Il genio stette qualche tempo a riflettere; ma in fine rispose : Ebbene, consento : vediamo.

#### ISTORIA DEL PRIMO VECCHIO E DELLA CERVA.

lo comincio il mio racconto, riprese il vecchio: vi prego ascoltarmi con attenzionc. Questa cerva, che voi vedete, è mia cugina, ed anche moglie. Essa non avea che dodici anni quando la sposai; quindi posso dire che essa non dovea riguardarmi meno come parente, che come marito e come padre.

Siamo vissuti insieme trent'anni senza che abbia avuto figli : ma la sua sterilità non ha scemato mai in me la compiacenza e l'amicizia ch'io avea per essa. Il solo desiderio d'aver figli mi fece sposare una schiava, da cui ne ebbi uno che prometteva molto (1). Mia moglie n'ebbe

(1) La religione riconosceva tre specie di matrimonio. Un musulmano può comprare, locare, e sposare uno o più donne: i figli, che provengono da questi tre matrimonii, sono ugnalmente le-

menti, che io me ne accorsi troppo tardi. Intanto il mio figlio cresceva, ed avea dieci anni, quand'io fui obbligato di fare un viaggio. Prima di partire, alla mia moglie, di cui non diflidava affatto, raccomandai la schiava ed il figlio, e la pregai d'averne cura durante la mia assenza, che fu d'un anno intero. Essa profittò di quel tempo per disfogare l'odio suo. Si applicò alla magia; e quando seppe ab-bastanza di quest' arte diabolica per eseguire l'orribile disegno che meditava , la scellerata menò mio figlio in un luogo appartato : ivi coi suoi incanti lo cangiò in vitello, e lo diede al mio affittaiuolo con l'ordine di nutrirlo come uu vitello che avez comprato. Ne limitò il suo furore a questa abbominevole azione : cangio anche la schiava in vacca, e del pari la diede al mio affittajuolo.

Al mio ritorno, io le domandai novelle della madre e del figlio. - La vostra schiava è morta, mi disse, e vostro figlio son due mesi che non lo veggo, ne so che ne sia addivenuto. lo fui dolente per la morte della schiava; ma per il figlio, che era solamente disparso, mi lusingai che l'avrei tosto potuto riavere. Nulladimeno otto mesi passarono senza ch'ei ritornasse, ed io non ne avea alcuna nuova, quando giunse la festa del gran Bairani (1). Per celebrarla, ordinaj al mio fittajuolo di condurmi una vacca delle più grasse per farne un sagrificio. Egli obbedì. Lu vacca che mi addusse era appunto la schiava , la sventurata madre di mio figlio. lo la legai; ma nel momento che mi apparecchiava a sacrificarla, essa cominciò a mandare pietosi muggiti; ed io m'avvidi che dagli occhi gli scorrevano rivi di lagrime. Ciò mi parvo straordinario, e sentendo-

gittimi ; ma il primogenito è di dritto l'erede, quantunque sia nato da una schiava. Onesta legge intanto non ha corso in Persia fra i capi delle tribu militari. La successione si regola, secondo la condizione e la nascita della madre.

(1) I musulmani hanno due feste, chiamate dagli Europei il grande ed il piccolo Bairam. La prima, ch' è di tre giorni, comincia il giorno appresso al digiuno del Ramadan , ed é chiamato perciò Eid el fitr, cioè la festa dell'astinenza.

Se mi lasciate generosamente la vita, egli vi metterà al coperto di tutti gli attentati che si faranno contro i vostri giorni. --No. la tua morte è certa, disse il genio, scegli solo la maniera che più ti aggrada. Il pescatore, vedendolo fermo nella risoluzione di ucciderlo, n'ebbe un estremo dolore, non tanto per se quanto pei suoi tre figli, de' quali compiangeva la miseria in cui ridurrebbersi dopo la sua mortei. Egli tentò ancora di calmare il genio: Beh , riprese , vi prenda pietà di me, in considerazione di quel che ho fatto per voi. -T' ho già detto, soggiunse il genio, che per questa ragione sono obbligato a toglierti la vita. - Strano è in vero, replicd il pescatore, che vogliate reudere assolutamente male per bene. Il proverbio dice che chi fa del bene a un che nol merita è sempre mai pagata. lo credeva, lo confesso, ciò esser falso, imperocche per vero nulla più urta colla ragione e coi dritti della società : intanto io provo crudelmente, che questo è troppo vero. -Non perdiamo il tempo, interruppe il genio; ujuna ragione saprebbe distornarini dal mio disegno. Sollecitati di dire come vuoi che io ti uccida.

La necessità aguzza l'ingegno. Il pescatore immaginò uno stratagemma. Giacchè non passo evitare la morte, disse al genici di Bio. Ma prima chi lo scelga un genere di morte, vi sconpiuro pel gran nome di Bio, che cra impresso sui sgillo del profeta Salomone figlio di Bavid, di dirmi la verità sopra una domanda che vomi la verità sopra una domanda che

glio farvi.

Quando il genio vile che gli si faceva uno scongiuro che lo costringeva a rispondere positivamente, tremò in se stesso, c disse al pescatore: Dimandami quel che unoi, e alfretati... Il giorno venedo a comparire, Scheherazade si tacque a questo punto del suo discorso.

son journe de des souvernes, bisogracouverire che più parlate, più date diletto, lo spero che il sultano nostro signore non vi farà morire se non avrà inteso il reato del bel racconto del pescarore. — Il sultano e padrone, disse Scheherzarde, bisogna voler futto ciò che a lui piacerà. Il sultano, che uno avo minimo di questo racconto, differi aucora la morte della sultano.

## XI NOTTE

Schahriar e la principessa aua sposa peasarono questa notle come le prevedenti; e prima che il giorno apparisse, Dinarzade il risveglio, con queste parole che drizzò alla sultana: se voi non dornite, sorella, vi prego di seguitare il racconto del pescatore. — Molto volentieri, rispose Schekrazade, i ovi soddisferò col permesso del sultano.

Avendo il genio, proseguì, promesso di dire la verità, il pescatore gli disse: lo vorrei sapere se effettivamente cravate in questo vaso; oserete voi ginrarlo nel gran nome di Dio? - Sì, rispose il genio, giuro per quel gran nome, che io vi cra, e questo e verissimo. - In buona fede, rispose il pescatore, io uon posso credervi. Questo vaso non potrebbe neanelie contenere uno de vostri piedi; come nuò esser mai che il vostro corpo vi sia stato chiuso intero? - Eppure io ti giuro , ripresc il genio, ch'io vi era come tu mi vedi. E non mi credi tu dopo il gran giuramento che ti ho fatto ? - Veramente che no, disse il pescatore; e non vi crederò affatto, salvo che non me lo facciate vedere.

Allora avvenne uin dissoluzione del corpo del geniò, che mutandosi in fumo, si stase come per lo innauzi sul mare estila riva, e di poi raccegliendosi cominciò a rientare nel vaso, e continuò con una lenta ed uguale successione, finchè non orrestò più nulla al di fuori. Tosto ne usetuna voce che disse al pescatore: Ebbene, incredulo pescatore, eccomi nel vaso, mi credi tuo ary

Il pescatore invece di rispondera algenio chermi Il covercisio di pionio, e avendo chiuso prontamente il vaso: Genio, gli grado, domaduni grazia a tua volta, e secgli tu di qual morie vuoi chi in taccia di nuovo nel mare, e nel moderione longo donde riba tratto. Poi farto fabbricare una casa su questa riva, ove farto dimora per avverire tutti i pescatori che verranno a gettarri i eret, di guardansi bene a ripuscare un cuttivo genio come te, cite hai mettera in illegramo condere cutti che ti mettera in illegramo condere cutti che ti

A queste parole offensive il genio irritato fece tutti gli sforzi per nseire del vaso; ma non gli fu possibile, perche l'impronta del sigillo del profeta Salomone figlio di David ne lo impediva. Così, vedendo che il pescatore aveva allora il vantuzzio sopra di lui, prese il partito di dissimular la sua collera: O pescatore, gli disse in tuono placido; guardati bene di far ciò che dici. Ciò che ho fatto io non era che per gioco; e tu non hai da pigliar la cosa pel serio. - O genio! rispose il pescatore, tu che eri un momento fa il più grande di tutti i genii, ed or non sei che il più piccolo, sappi che i tuoi artificiosi discorsi non ti gioveranno a nulla. Tu tornerai nel mare. Se vi hai dimorato tutto il tempo che mi hai detto, potrai ben dimorarvi fino al giorno del giudizio. lo t'ho pregato in nome di Dio di non togliermi la vita : bai rigettate le mie preghiere ; ed jo debbo renderti la pariglia.

Il genio non risparmiò nulla per tentar di muorer il pecatore. Apri l'aso, gli disse, dammi la libertà, te ne supplico. El prometto che sarai contento di me.—
Tu sei un traditore, riprese il pescatore; in meritere il di perdere la vità se avessi l'imprudenza di folarmi di te. Tu non manenessi di trattarni nella stessa guissa che un certo re preco trattò il medico Douban. Eunistoria dei veglio reconstrati, asobita.

#### ISTORIA DEL RE GRECO E DEL MEDICO DOUBAY.

Era nel paese di Zuman, nella Persia, un re i cui sudditi erano originariamente greci, Questo re era coperto di lebbra, e i suoi medici, dopo avere inutilmente usato i loro rimedii per guarirlo, non sapevano più che ordinargli; quando un abdissimo medico obiannato Douban giunse nella corte di lui:

Questo medico avea tratto la sua scienza da lihri greci, persiani, turchi, arabi , latini , siriaci ed ebraici ; ed oltre all'esser profondo nella filosofia, conosceva perfettamente le buone e le cattive qualità d'ogni specie di piante e di droghe. Come fu informato della malattia del re, ed ehbe conosciuto che i suoi medici l'avevano abhandonato, si vesti prestamente, e trovò il mezzo di farsi presentare al re-Sire, gli disse, io so che tutti i medici di cui vostra maestà si è servita non hanno potuto guarirla della sua lebbra : ma se volete darmi l'onore di gradire i miei servigi, m' impegno di guarirvi senza beveraggi e seuza topici.

Il re, ascoltata questa proposizione, rispose: Se voi siete tanto abile a far ciò che dite, prometto di arricchir voi e la vostra posterità: e senza contare i doni che vi farò, voi sarete il mio più caro

favorito. Mi assicurate voi dunque di togliermi la lebbra senza farmi prendere alcuna pozione e senza applicarmi alcun rimedio esterno? — Si, sire, rispose il medico, io mi lusingo di riuscirvi con l'aiu to di Dio: e donnani ne farò la prova.

In fatti il medico Douban ritirossi in casa sua e fece un maglio, che incaxò al di dentro dalla parte del manico, ove pose la droga di cui cercava giovarsi, Fatto ciò, preparò anche un globo nel modo che a lui piscine, e con questo apparecchio il domani presentossi al re.....

Qui Schellerzande vide che cra giorno, na avverti Schalmar, e si tacque.

Invero, sorella mia, disse allora Dinarzade, io no so dove andate a trovare tante belle cose.— Ne ascolterete ben altre domani, rispose Scheberazade, se il sultano mio padrone ha la lonta di prolugarmi ancora la vita. Schabriar, che ano meno ardentemente di Duarzade desiderava ascoltare il seguito dell'i Istoria del medico Doubau, nou pensò di far morire quel giorno la sultana.

# XIII NOTTE

La dodicesima notte era già molto innottrata, quando Dunarade risvegliatasi gridò: Sorella, se voi non dorunte, vi supplico di continuare la piacevole storia del re greco e del medro Dunban. — Volentieri, rispose Schehrazade, e in quell'istante così riprese il filo di quella storia.

Sire, il pescatore parlando sempre al genio ch'ei teneva climso nel vaso seguito cusi: Il medico Douban si atzò, e dopo aver fatta una profonda riverenza disse al re, che stimava conveniente cio sua maestà salisse a cavallo, e si trasferisse in piazza per giocare al maglio (1).

(1) Il maglio o il gioco della palla a cavallo chiamato trbugan dai persiani, si fa nel modo reguente: Si vu in una gran piazza ad fondo della quale ei son due pilastri vicini l'un dell'altro che sercono di segno. La palla vien gettata nel mezzo della piazza, ed 1 gioco-roi dicisi in due kande di giudici a centi col maglio in muno corronei dierio di gatoppe per colpirta. Essendo il maglio cuttissimo, lisengra piegera la consigna cuttasimo, lisengra piegera per colpirta, a con consigna piegera per colpirta, de per le reprofet ele gioco bisogna davi il colpo gatoppundo. Si guadagna la partita gando si fa passure la parl-

Il re fece ciò che gli si diceva; e quan- I do fu nel luogo destinato al gioco del maglio a cavallo, il medico si avvicinò a lui col maglio che avea preparato, e presentandoglielo disse : Prendete , sire , esercitatevi con questo maglio, e spingete questa palla per la piazza finchè sentirete la mano ed il corpo in sudore. Quando il rimedio che io ho chiuso nel manico di questo maglio sari riscaldato dalla vostra mano, vi penetrera per tutto il corpo ; e quando avrete sudato, lascerete quest'esercizio, perchè il rinicdio ha fatto il suo effetto. Appena ritornato al palazzo, entrerete nel bagno, ove vi farete ben lavare e fregare ; indi vi adagerete nel letto ; levandovi il domani, sarete guarito.

Il ro prese il maglio, e spinse il suo valulo dietro la palla che aves gittata, e la colpi : gli fu rinvista dagli uffiziali che giocavano con lui, e la colpi di novoce infine il gioco durò tanto che la sua mano ed il suo corpo sudarono. Così i rimedio chiaso and mautico del maglio operò, conse avea detto il medio. Allora il re cessò di giocare, tornò a palazzo, entrò nel hagno, od osserbo de settimente di che gli era

stato prescritto.

Ei vi si trovò bene; perchè nel domani levandosi, scoperse oni situpore e om gioia che la sua leibra cra guarita, e che avea il corpo così pidito, come se non fosse stato giammai attaccato da questa malattia. Appena fu vestilo entrò nella scala di pubblica udienza, sall sui trogiani, cui la suclectuline di sapera il successo del nuovo rimedio avea trasferiti coli di buno fora. Quando videro il re perfettamente guarito, mostrarono tutti una immensa giato.

Il medeo Douban entrò nella sala, e andò a prostrario colla focia per terra ai piedi del trono. Avendolo vedato il re al lo chiamò, lo fece sedere al suo lato, e lo naostrò all'assemblea, dandogli pubblicamente tutte le lodi che meritava. Ni qui si arrestò questo principe: siscome egli regulara quel giorno tutta la san corte, lo fece mangiare alla tavola sua solo col lui: . A queste parole Scheherazade, vedendo che era giorno, cessò di seguire il suo raccolto il suo raccolto.

Sorella, disse Dinarzade, io non so quale sarà la fine di questa storia : ma

la entro i pilastri. (Viaggi di Chardin, t. 5, p. 440, ediz. di Langles).

ne trovo ammirabile il principio. — Ciò che resta a raccontare è il meglio, rispose la sultaua, ed io son sicura che voi ne converrete, se di sultano vuol permettermi di terminarlo nella prossima notte. Schabriar vi acconsenti, e si alzò molto soddisfatuo di ciò che avea inteso.

#### XIII NOTTE

Sul finir della seguente notte, Dinarzade disse di nuovo alla sultana: Cara sorella, se voi non dormite, vi prego di continuare la storia del re greco e del medico Douban.— Vi contenterò, sorella, rispose Scheherazade, col permesso del sultano mio signore. Allora ripigliò così il suo racconto.

Il re greco, continuò il pescatore, non si contenò di ricevere alla sua tavola il medico Douban: verso il finire dei giore, quando volte congedare l'assemblea, no, quando volte congedare l'assemblea, es simile a quella che portavano ordinariamente i suoi cortigina alla sua presenza: oltre a ciò gli fi dare duo mila accchia: il dimani e i giorni seguenti non lasciò di carezzario: in fine questo principe, credeudo non poter giannani rimeritare abbastanas quel vialente medico doi tutti di giorni nuovi benedici.

Ora questo re avea un gran visir, che era avaro, invidioso, e per natura capace d' ogni sorta di delitti.-Con pena ci vide i regali ch' crano stati fatti al medico, il cui merito per altro incominciava a fargli ombra, e risolvette di farlo cadere dal favore del re. Per riuscirvi, ando a trovar questo principe, e gli disse in particolare, che dovea dargli un avviso di grande importanza. Avendogli il re domandato che fosse : Sire , gli disse , è ben pericoloso per uu sovrano aver fiducia in un uomo di cui non ha provato la fedeltà ; colmando di beneficii il medico Douban , facendogli tutte le carezze che gli fa vostra maestà, voi non sapete esser egli un traditoro, che si è introdotto in questa corte per assassinarvi.-Donde avete tutto ciò che osate dirmi? rispose il re; pensate voi che parlate a me, e che profferite un detto ch' io non credero mai sì di leggieri ? - Sire , replicò il visir , io son perfettamente istruito di ciò che ho l'onore di sottomettervi: non riposate più dunque in una confidenza pericolosa : se vostra maestà derme, che si risvegli, perché finalmente il medico Douban è partito dal fonde della Grecia, suo paese, e non è venuto a stabilirsi nella vostra corte, che per esegnire l'orribile disegno di cui vi los parlato.

- No, no, visir, interruppe il re, io son sicuro che quest' uomo che voi trattate da perfido e da traditore è il più virtuoso ed il migliore di tutti gli uomini ; ne vi è persona al mondo eh' io ami quanto lui. Voi sapete con qual rimedio, o piuttosto con qual miracolo, egli m'ha guarito della mia lebbra. S' ei vuol togliermi la vita, perché me l'ha salvata? Egli potea lasciarmi preda del male, da cui non poteva io sottrarmi, perche la mia vita era già mezza consunata. Cessate dinique di volermi inspirare ingiusti sospetti: invece di ascoltarli vi avverto che da questo giorno stabilisco per questo grand' uomo una pensione di nulle zecchini al mese duraute la sua vita. Se pure jo dividessi seco tutte le mie ricchezze e i miei stati ancora, non lo compenserei di quanto egli ha fatto per me. Comprendo: la sua virtù eccita la vostra invidia. Ma non crediate ch' io mi lasei prevenire contro di lui ingiustamente: mi ricordo bene di eiò ehe un visir disse al re Sindbad suo padrone per impedire ch' ei facesse morire il principe suo figlio.... Ma, sire, aggiunse Scheherazade, il giorno ehe spunta m' imnedisce di prosegnire.

lo so huon grado al re greeo, disce binarzade, di aver autta la fermeza di narzade, di aver autta la fermeza di rigettare la falsa accusa del suo visir.— Se voi lodate oggi la fermeza, di questo damerete domani la sua debolezza, se il sultano vuole che io teruini di raccontare questa storia. Il sultano, curisso di sapere come ebbe luogo la debolezza dei re greeo, differi ancorta in morte della sultana.

#### XIV NOTTE

Sorella, esclamò Dinorzade sul finir della quattordicsima notte, se non domite, vi prego, aspettando che venga il giorno, di riprendere la storia del pescalore;
siete rimasta al momento che il re greco
sostiene la innocenza del medico Douban, e
prende corraggiosamente il suo partito.
— Me ne ricordo, disse Scheberazade;
sacoltate la continuazione.

Sire, essa continuo, dirigendo sempre la parola a Schahriar, ciò ehe il re greco avea detto intorno al re Sindhad mosse la curiosità del visir, che gli disse; Serça is supplica la vostra massa di perdonare il mio ardire se le donundo di supeto di consultata di superiori di superiori di consultata di superiori di consultata di conlegio. Il re greco obbe la compiseenza di sodisfarto, e rispose: — Questo visir, doma matrino, gli di ovea tanere di comimettere un'azione di cui potesse pentirsi, gli racconti questi storia.

### STORIA DEL MARITO E DEL PAPPAGALLO.

Un buon uomo avexa una bella moglie da hui amata con tanta passione da non perderla di vista che il meno possibile. Un siprimo che alfari pressanti l'Obbligavano da allontanarsi da hui, andò in un lunoso ove vendevasi consi specie di necelli. Egli comprò un papparallo, che non solo partrato henissimo, ma anche aven la virtu virtu henissimo, ma anche aven la virtu presenza. Lo portio e cassi in una gabbia; presenza. Lo portio e cassi in una gabbia; presenza, di prenderne cura durante il suo vinggio, e poi parti.

Al suo ritorno non mancò d'interrogare il pappaggio su ciò che era avvenuto duranto la sua assenza, e l'uccello au proposito pli manifestò cose che lo indussero a far grandi rimproveri a sua nogile. Essa credette che aleuna delle suo schiave l'avrese tradita; ma quelle giuratorno tutte di esserle state dedit, e convennero non altro aver potuto far quel cuttili ramordi che il manoscallo.

eattivl rapporti che il pappagallo. Prevennta di questa opinione la donna cereo nella sua mente un mezzo di distruggere i sospetti del marito, e vendicarsi in una del pappagallo; e lo trovò. Essendo andato suo marito a fare un giorno di viaggio, essa equiandò ad una schiava , di volgere durante la notte sotto la gabbia dell' uccello un mulino a braccio, a un' altra di gittare aequa a modo di pioggia dall' alto della gabbia, e ad una terza di prendere uno specebio e di rivolgerio, a dritta e a manea, al lume d'una candela innanzi agli occhi del pappagallo. Le schiave impiegarono gran parte della notte a for ció che loro ordinò la padro-

na, e se ne spacciarono destramente. Il domani essendo ritornato il marito fece di nuovo domande al pappagallo intorno a quello che era avvenuto in sua casa; e l'inceello gli rispose: Mio buon padrone, i lampi, i tuoni e la pieggia mi Tutto quello che ci racconata , disse Diuazade , à così svariato, che per me non vi è nulla di più gradevole. Vorrei continuare a divertivi, rispose Scheherazade, ma non soi se il sultano mio padrone me ne darà il tempo. Schahirar, che prendeva diletto quanto Dinazade in asociara la sultana, si alzò, e passò la giornata senza ordinare al visir di faria motire.

#### XV' NOTTE

Dinarzade questa notte non fu meno esatta delle precedenti a svegliare Scheberazade: Cara sorella, le disse, se voi non dormite, vi preyo, apsettando il giorno che spunterà subito, di raccontare uno di quei be fatti che voi sapete. Socella, rispose la sultana, so voglio soddisfarvi. — Asquitate, interruppe il sultano, terminate la conferenza del grecco ol suo visir sono conterera del socio del psessione del genio. Sarete ubbidito, sire, disse Scheherazade; e allora continuo così:

Il pescatore disse al genio: quando il re greco ebbe terminata la storia del papagadlo, aggiunse: E voi, visir, per l'invidia che avete coucepita contro il medico Douban, che nou vi ha fatto alcun male, volete ch' io lo faccia morire: ma io mi guarderò bene, per paura di un pentimento, come quel mardo per aver ucciso il suo papagallo.

Il perucioso visir avea tanto interesse di perdere il medico Douban, che uno si arrestò a quel primo tentativo. — Sire, replicò, la morto del pappagallo era poco importante; ed is non credo che il suo padrone l'albia compianto lungo tempo. Ma noa so vedere perche il timore di opprimere l'innocenza v' impedisca di far morire questo medico I nau ba-

sta esser accusato di volere attentare alla vostra vita per darvi facoltà di toglicrgli la sua? Quando si tratta di assicurare i giorni d'un re, un semplice sospetto deve passare per certezza, e val meglio sacrificar l'innocente che salvare il colpevole (1). Ma, sirc, questa non è una cosa incerta: il medico Douban vi vuole assassinare. Non è l'invidia che mi arma contro di lui, è solo la sollecitudine che ho della conservazione di vostra maestà, è lo zelo che mi spinge a darvi uu avviso cotanto importante. S'egli è falso, io merito d'esser punito, come si puni altra volta un visir. - Che avea fatto questo visir. disse il re greco, per esser degno di quel castigo? - Lo diro a vostra maestà, sire, rispose il visir, s'ella avrà la bontà d'ascoltarmi.

#### ISTORIA DEL VISIR PUNITO.

Era una volta un re che avea un figlio appassionato della caccia. Esso gli permetteva di prendersi spesso questo divertimento; ma avea dato ordine al gran visir di accompagnato sempre, e non abbandonario nai.

Un giorno di caccia i picchieri avendo ferito un cervo, il principe, che credette esser seguito dal visir, si dicde a cacciar la bestia. Corse tanto, e fu spinto si lunci dal sua arbore, che si vide solo. Si arrestò, ed osservando che aven perduta la via, volle ribornare per raggiungere il visir, che non era stato si diluento a soguirio dappresso; ma si disperse.

Mentre correa per tutti listi sezza tonere una via sicura, incontri sulla sponda d'una struda una donna multo beu fatta che pianyeva amaramento. Tric la briefita al sun cavallo, le domando chi sa avesse lisiogno di socorrea. Io sono la figlia d'un re delle Indie, rispose coler, passegnianda a cavalla per la campagna uni addormentai e caddi. Il mio cavallo figgi, e noi so che nesta didiciento. Il pose di metterla si groppa ; cosa accetto. Nel passare vicino ad un casolare, mo-

Nel passare vicino ad un casolare, mostrando la donna di dover discendere, il principe si arrestò e fecela calare in terra. Scese egli ancora, e si appressò al

 Questa politica orientale per buona fortuna è condannata da tutte le nostre sagge e religiose istituzioni. casolare tenendo per la briglia il cavallo. Pensate qual fui is sua sorpresa quando intese la donna pronunziar li dentro queste parole: Giotie, miei figli; vi arreco un giovine bello e grasso; ed altre voci che le risposero tosto: Mamma, dov'è? che noi lo mangianio subito, perchè abbiamo buono appetito.

Il principe non ebbe bisogno di sentir di più per comprendere il suo pericolo: si accorse che la donna che diceasi ficilia d'un re delle Indie era una ogressa; donna di que' demoni selvaggi ciannati ogri , che ritiransi in luochi disabitati , e si valgono di mille astuzie per sorprendere e divorare i passeggieri. Fu preso di spavento, e salì solleciamente a cavallo.

La pretesa principesas apparve in quelpisante, e vedendo che aves fallito il colpo, gridò al principe: Non temete nulla; chi sistet 7 che cercate ?— lo son traviato, e cerco la mia strada. — Se siste traviato, racconomatheri a liba, diss' ella: esso vi ilbererà dall'intrigo in cui siete. Alfora il principe alno gli cocha al cielo... Alfora il principe alno gli cocha al cielo... interrompere il mio discorso; il giorno che spunta mi impone silenzio.

Sorella, disse Dinarzade, io sono inquieta di sapere che avverrà del principe: tremo per lui. — Domani vi trarrò dall'inquietudine, rispose la sultana, se il sultano vuol ch'io viva. Schahriar, curioso di apprendere lo scioglimento di questa storia, prolungò ancora la vita di Scheherazade.

## XVI NOTTE

Dinarzade pel gran desiderio che aves di ascoltare il fine della storio del principe, questa notte si risvegibò più presto del solito, e disses: —Sorella, se non dormite, vi prego di terminar la storia che comincista eire. M'interessa la sorte del principe, e temo forto non sia manvando che Scharinar era nella medesima inquietudine, la sultana disse: Ebbene, sire, vagoli sognoberarri la pestire, vagoli sognoberarri la pesti sire, vagoli sognoberarri la pesti.

Dopocié la falsa principessa delle Indie ebbe detto al giovine principe di raccomandarsi a Dio; siccome e' credette che quella non gli parlava sinceramente, e lo stimava già sua preda; volse gli occhi al cielo, e disse: Signore onnipotente, gatate su me lo sguardo, e liberatemi da questa nemica. A questa pregliera la donna

dell'ogro entrò nel casolare, e il principe si allontanò precipitosamente. Per fortuna trovò la via, e arrivò sano e salvo dal re suo padre, al quale raccontò distintamente il pericolo che avea corso per l'errore del visir. Il re l'ritato contro al ministro lo fece stangolare all' istante.

Sire, continuo il vicir del re icroro per rirorane al medio bouban, se non istate attento, la conidenza che avete in lui vi sarà funesta: i so per notitis sicura, che costni è uno spione invisto da' vostri nemici per attentare alla vist di vostra macstà. Voi dite che egli vi ha guardio? eli chi più assicurarvene? Esil non vi ha forre guardio che in apparenza, e non radicalmente: ci las se questo rimedio col dicalmente: ci las se questo rimedio col

tempo non produrrà un effetto prenicione? Il re greco, che aves du autura sortito poco ineggoo, non ebbe abbastanza petenzame del suo visir; ne fermezza abbastanza da persistere nel primo sentimento. Queste discorso lo accose, e disse: Visir, tu hai ragione: egli può esser venuco espesamente per toglieria li sita; e con esta del considera di considera di con delle di una sua droga. Bisogna vedere che cosa debba farsi in tale occorrenza.

Quando il visir vide il re disposto a socondarto, di dises: Sire, il mezzo più certo e più prosto per assicurare il vostro riposo, e mettere in saivo la vostra vita, si e di mandar subito dal medico Dorno, e fargi Itaplira I testa appraa giunto. E vero, disse il re, così delibo prassio uffiziali, gii rodino di andare per il medio: il quale, senza sapere ciò che volesse il re, cors subito a palazzo.

— Sai tu, perché ti ho chiamato a venir qui? disse il re vedendolo. — No; sire, egli rispose: aspetto che vostra maestà si degni istruirmene. — Io ti ho chiamato per liberarmi da te togliendoti la

Non può esprimersi la sorpresa del medico quando intese pronunciaris la sentenza di morte. Sire, disse, qual razione tova vostra masstà per farni morire qual delitto ba commesso F-llo saputo, da via e che sei venuto nella mia corte per dece con esta della mia corte per dice della propositi della mia corte per dice della processa, e al consistenza di un persido, che s'è introdotto qui per assassinarmi.

P questo ordine crudele , il medico pen-

sò che gli onori e i beneficii ricevuti gli l aveano suscitato nemici, e che il debole re si era fatto sorprendere dalle loro imposture. Si pentì di averlo guarito della lebbra; ma fu un pentimento fuori tempo. Dunque, gli disse, così mi eompensate del bene che vi ho fatto? Il re non l'ascoltò, ed ordinò una seconda volta al carnefice di trarre il colpo mortale, il medico ricorse alle pregliiere, ed eselamò: - Ahi i sire, prolungatemi la vita, chè Die prolungherà la vostra; non mi fate morire, perché Dio potrebbe trattarvi nell'istesso modo !

Il pescatore qui interruppe il suo discorso per dirigere la parola al genio: Ebbene, genio, gli disse; vedi che ciò che avvenne tra il medico Douban e il re greco, viene adesso a succedere tra di noi. Il re greco, egli continuò, in vece di ascoltare la preghiera che gli avea fatto il medico scougiurandolo in nome di Dio. cessità assoluta che io ti faccia perire

gli disse con durezza: No no, è una nealtrimenti tu potresti togliermi la vita più ingegnusamente che non nu hai guarito. Intanto il medico scioglicadosi in lagrime. e dolendosi pietosamente di vedersi si mal rimeritato del bene che avea fatto al re. preparossi a ricevere il colpo di morte. Il carnefice gli bendò gli occhi, gli legò le mani, e si pose in attitudine di cavare la sciabla.

Allora i cortigiani, ch' erano presenti . presi di compassione supplicarono il re di fargli grazia, assicurando ch'egli non era colpevole, e rispondendo della sua innocenza. Ma il re fu inflessibile, e parlò in modo che essi non osarono replicare.

Il medico iu ginocchio e eogli occhi bendati e vicino a ricevere il colpo che dovea terminar la sua sorte, si diresse per un'altra volta al re, e gli disse : Sire, poichè vostra maestà non vuol rivocare la sentenza della mia morte, la supplico almeno di aecordarmi la libertà di andare in mia casa a dar gli ordini per la mia sepoltura, dare l'ultimo addio alla mia famiglia, fare delle elemosine, e far legato de' miei libri a persone capaci di farne buon uso. Ne ho uno fra gli altri che voglio regalare a vostra maestà. È un libro preziosissimo, e degno di essere accuratamente conservato nel vostro tesoro. --E perchè è così prezioso questo libro? replicò il re. - Sire, riprese il medico, perche contiene un'infinità di cose curiose ; mi sarà tagliala la testa, se vostra maestà si vuol dar la peua di aprire il libro al sesto foglio, e leggere la terza linea della pagina a mano sinistra, la mia testa risponderà a tutto le domande che voi vorreste farle. Il re, curioso di vedere una cosa tanto maravigliosa, differì la morte al domani, e lo inviò ben guardato a casa.

Il medico durante questo tempo mise in ordine i suoi affari; e come si era sparsa voce che dovea succedere un prodigio inudito dopo la sua morte, i visir, gli emir, gli uffiziali della guardia e tutta la corle il giorno appresso andarono nella sala di udienza per esserne testimoni.

Tosto si vide apparire il medico Douban, che si avanzò fino ai piedi del real trono con un grosso libro in mano. Ivi si fece portare nu bacino, sul quale stese la coperta ond'era inviluppato il libro, e presentandolo al re, disse: Se vi piace, prendete questo libro, e appena mi sarà tugliata la testa, comandate che la si ponga nel bacino sulla coperta del libro. Quando sarà là, il sangue cessera di scorrere ; altora aprirete il libro, e la mia testa risponderà a tutte le vostre domande. Ma permettete, sire, ch'io implori un'altra volta la clemenza di vostra maesta. In nome di Dio laseiatevi piegare; vi protesto che sono innocente. - Sono inutili le tue preghiere, rispose il re: e poiché si tratta di sentir partare la tua testa dopo la tua morte, voglio che tu muoia. Dicendo ciò, prese il libro dalle mani del medico, ed ordinò al earnefice di fare il suo dovere.

La testa fu tagliata sì destramente che cadde nel bacino : e appena fu messa sulla coperta, il saugue si arresto. Allora con grande soruresa del re e di tutti gli spettatori, essa apri gli ocehi, e disse : Sire aprite il libro. - Il re l'apri, e vedendo che il primo foglio era attaccato col secondo, per isvolgerio con più facilità portò il dito alla bocca e l'infuse di saliva. Fece lo stesso fino al sesto foglio; e non vedendo scrittura alla pagina indicata, disse : Medico, qui non e nulla serato. - Volgete ancora qualche altro foglio, disse la testa. Il re continuò a volgere, portando sempre il dito alla bocca, finche il veleno ond'era imbevuto ogni foglio, produeendo il suo effetto, il principe si sentl ad un colpo agitare da un trasporto straordinario ; la sua vista si annebbiò, e cadde ai piedi del trono con forti convulsiola principale delle quali è che , quando l ni... A queste parole Scheherazade, vedeudo il giorno, avverti il sultano, e lascio di parlare.

Ah! cara sorella, disse Binatzado, come son dolente che non abbita il tempo di terminare questa isboria l'asrei inconsobble, se voi pendeste orgit la vità...—Sorella, rispose la sutlana, sarà come piagni e la come di la

## XVIII NOTTE

Per quanta curiosib avesse Binarzado di ascoltare il resto dell'istoria del re greco, essa questa notte non si sveglio di huon'ora, com'era usata; ed era quasi giorno quando disse alla sultana: Cara sorella, vi prego di proseguire la maravigliosa istoria del re greco; ma sollecitatevi, di grazia, chè il giorno è vicino.

Sire, "seguitò Schehrezade, questa fu r fine del regreer del medico Bouban. B'esgna ora venire all'istoria del pescalore e del enio; ma non porta il pregio di osuinciare, perchè è giorno. Il sultano, che vaca tutte le ora segnate, non potendola assoltare di vantaggio, si levo, e sicrità del gosio e di pescalore, a veveti la sultana di prepararsi a raccontarglicio ia notte seguene.

## XVIII' NOTTE

Questa notte Dinarzade si vendicò della precedente. Si svegliò molto prima di char giorno, e chiamando Schebcrazade le disse: Sirella, se voi non dormite, vi sunciò che il medico Dubba i direva al re

plico di raccontarci il seguito dell'istoria del pescatore e del genio. Sapete che il sultano desidera quanto me di ascoltarla,

Contenterò la sua curiosità e la vostra. rispose la sultana. Allora rivoltasi a Schabriar disse: Sire, appena il pescatore ebbe finito la storia del re greco e del medico Domban, ne fece l'applicazione al genia, che egli tenea tuttor chiuso nel vaso. Se il re greco, gli disse, avesse voluto lasciar vivere il medico, Dio avrebbe lasciato vivere anco lui: ma egli rigettò le sue umili preghiere, e Dio lo puni. Lo stesso è di te, o genio: se io avessi potnto piegarti e ottener da te la grazia domandata, avrei ora pietà del tuo stato; ma poichè ad onta dell'immensa obbligazione che mi avevi di averti data la libertà, bai persistito a volermi uccidere, jo debbo a mia volta non esser pietoso. Lasciandoti in questo vaso e rigettandoti in mare, ti toglierò l'uso della vita sino alla fine de'tempi : questa è la vendetta che voglio prender di to.

Amico pescatore, rispose il genio, ti scongiuro un' altra volta di non farmi sì crudele azione. Pensa che non è questo il vendicarsi; ed al contrario è lodevole render bene per male. Non mi trattare come Imma tratto altra volta Ateca. -E che fece Imma ad Ateca? disse il pescatore. - Oh 1 se desideri saperlo, aprimi questo vaso. Credi tu ch'io voglia far racconti in una prigiono sì stretta? Te ne faro quanti ne vorrai, quando mi avrai tolto di qui. - No, disse il pescatore, non ti liberero; è inutile il discutere; ti sommergero nel fondo del mare. - Un'altra sola parola , pescatore , gridò il genio: ti- prometto di non farti più male ; anzi t'insegnerò il mezzo di divenir potentemente ricco.

La speranza di uscir di povertà disarmi il pescatore. — lo potreti, egli disse, ascollarti, se potessi affidarmi alla tua parola. Giurami nel gran nome di Dio, che farai di buosa fede quanto dici; ed io ti aprirò il vaso. Non credo che tu sii tanto ardito di violare tal giuramento.

Il genio lo fece, ed il presentore tolse subito il coverchio del vaso. Prima ne uscl fumo; poi il genio riprese la sua prima forma, e la prima cosa che fece fu di gettare, con un colpo di piede, il vaso nel nare. Questo spaventò il pescatore. — Che vinol dir ciò, genio? dises: non volce serbare il giuramento? Debbo io dirvi ciò che il medico. Dualmo diesea al re-

greco: lasciatemi vivere, che Dio prolungherà i vostri giorni?

Il timore del pescatore fece ridere i penio, che gli disse: No, pescatore, rassicurati; olo o gittato il vaso per divertirmi a vederi contrartato: e per fari vedere che io ti voglio mantener la parola, prendi le tue reti, e seguini. Promunziando queste parole, è incummino avanti al pescatore il quale, caricato delle sue reti, lo sequi con qualche difidenza. Pessamcime d'una nontigna, dande discoerto in una vasta pianura, che il menò sid un erratione d'una nontigna, dande discoerto in una vasta pianura, che il menò sid un errade stagno situoto fra mustro colline.

Quando furono arrivati alle spoude dello stagno, il genio disse al pescatore : Gitta le reti, o prendi pesce. Il pescatore non dubitò di prenderne, perchè ne vide una gran quantità nello stagno; ma ciò che lo sorprese estremamente, fu l'averne osservato quattro di colori differenti . cioè bianchi, rossi, turchini e gialli. Gettò le reti, e ne tolse quattro, ognuno d'un di que' colori, Siecome egli non ne avea veduto mai simili, non poteva lasciar d'ammirarli : e giudicando poterne trarre una assai considerabile somma, non capiva in se per la gioia. - Porta questi pesci, gli disse il genio, e va a presentarli al tuo sultano. Esso ti darà tanto danaro quanto tu non ne hai maneggiato in tutta la tua vita. Potrai venire ogni giorno a pescare in questo stagno : ma ti avverto di non gettar le tue reti che una volta al giorno, altrimenti te ne verrà male: guardati, questo è l'avviso ch' jo ti dò; ae lo segui esattamente, te ne troverai bene. Dicendo queste parole, batte col piede la terra, che aperta l'inchiotti e si chiuse.

Sorella, disse allora Dinarzade, quanto sono maravicijosi gli ultimi avvenimenti che avete raccontati! Slento a credere che possinte d'oggi innanzi raccontarcenc di più belli. — Sorella, rispose la sultana, se il sultano nio padrone ni lascia vivere fino a donnari, son persusaa che trovercte il restante dell'istoria del pescatore ancor più maravigioso che il principio, e in-

comparabilmente più dilettevole. Schahriar, curioso di assicurarsi se il resto dell'istoria del pescatore corrispondeva alle promesse della sultana, differì ancora l'esecuzione della legge crudele che avea fatta.

# XIX' NOTTE

Verso la fine della diciannovesima notte Dinarzade pregò, secondo l'usato, la sultaua di raccontare il seguito dell' istoria del pescatore, manifestando l'estrema impazienza che avea di sentirla. Scheherazade, col permesso del sultano, subito la ripiglio così : Sire , lascio pensare a vostra maestà qual fosse la sorpresa del sultano quando vide i quattro pesei presentatigli dal pescatore. Li prese l'un dopo l'altro per considerarli attentamente, e dopo averli più tempo ammirati, disse al suo primo visir : Prendete questi pesci, e portatchi all'abile euoca che m'inviò l'imperatore de' Greci, lo credo che saranno buoni quanto belli.

Il visir li portò egli stesso alla ennea, e e ponendoli nelle nani di lei, le disse: Ecco quattro pesci che hanno portati al silitano; egli vi ordina prepararli. Dopo essersi disbrigato della sua commissione, tornò al sultano suo padrone, che lo incaricò di dare al pescatore quattrocento piastre d'oro di sua moneta; ed egli lo esegui fedelmente.

Il pescatore, che non aveva mai posseduto in una volta si grossa somma, concepiva appena la sua felicità, e la riguardava come un sogno. Ma conobbe in seguito che era reale per il buon uso fattone, impigandola pei hisogni della sua famiglia.

Ma, sire, continuò Schcherazade, dopo avervi parlato del pescatore , bisogna parlarvi ancora della cuoca del sultano, che troveremo in un graude imbarazzo, Tosto ch' essa chhe pulito i pesci che le aveva dati il visir, li pose al fuoco per friegerli in una padella con olio. Quando li vide abbastanza cotti da un lato, li volse dall' altro. Ma, oh prodigio inaudito! appena furono voltati, il muro della cucina si apri , ed uscinne una giovane di ammirabile bellezza e di vantaggiosa statura. Era vestita d'una stoffa di raso fiorato, all' egiziana, con pendenti agli orecchi, una collana di grosse perle, e braccialetti d' oro guarniti di rubini, e teneva in mano una baechetta di mirto. Costei si approssimò alla padella (con gran sorpresa della cuoca, che a tal vista rimase immobile), e toccando uno de pesci colla punta della bacchetta: Pesce, pesce, disse, sei tu al tuo dovere ? Non avendo il pesce risposto nulla, essa ripete le stesse parole; ed allora i quattro pesci alzarono la testa tutti in un punto, e le dissero distintamente : Si , sì, se voi contate, noi contiano; se voi pagate i vostri debiti, noi paghiamo i nostri; se voi fuggite, noi vinciamo e siamo contenti. Quand'ebbero terminato queste parole, la giovine signora rovesciò la padella e rientrò nell'apertura del muro, che tosto si chiuse e si rimise nello stato primiero.

La cuoca spaventata da tutte queste maraviglie, essendosi rimessa dal suo shalordiniento, andò a rialzare i pesci che erano caduti sulle brage; ma li trovò più neri del carbone, e nell'impossibilità di esser presentati al sultano. Sentì molto dolore, e piangendo con tutta la sua forza , diceva : Alii! che sarà di me! Quando raccontero al sultano ciò che ho veduto, sou sicura che non mi crederà; qual collera non lo assalirà contro di me? Mentro così si addolorava, entrò il gran visir, e le domandò se i pesci erano pron-

ti. Essa gli racconto ciò che le era avvenuto : e questo racconto, come puo pensarsi, molto lo stupi : ma senza parlarne al sultano, inventò una favola che lo soddisfece. Intanto in quella stessa ora mando pel pescatore ; a cui , giunto appena, disse: Pescatore, portami altri quattro pesci simili a quelli che hai portati , perche è sopravvenuta una sventura che ha impedito di presentarli al sultano. Il pescatore non gli disse ciò che gli aveva raccomandato il genio : ma per dispensarsi di fornire quel giorno i pesci che gli si domandavano, si scuso sulla lunghezza del cammino, e promise di portarli'il giorno appresso.

Infatti il pescatore parti la notte e andò allo stagno; vi gettò le reti, e tirandole vi trovò quattro pesci che erano come gli altri, ciascuno di un colore differente. Subito tornò, e portolli al gran visir, siccome aveva promesso. Questó ministro li prese , e portolli egli stesso nella cucina; ove si chinse solo colla cuoca, che cominciò a pulirli avanti di lui, come avea fatto degli altri quattro il giorno innanzi, Ouzudo furono cotti da un lato cd essa li voltò dall' altro, il muro della cucina tornò ad aprirsi, e comparve la medesima signora con la bacchetta in mano. Si ap- | Si avanzo fino alla padella, e toccando uno

pressò alla padella , toccò uno de pesci . gli diresse le medesime parole ; ed essi tutti fecero la medesima risposta alzando la testa.... Ma, sire, aggiunse Scheherazade, rimproverandosi, ecco il giorno che m' impedisce di continuar questa storia. Le cose che vi bo dette son certamente singolari; ma se sono in vita domani, ve ne dirò delle altre che sono ancor più degue della vostra attenzione. Schabriar, giudicando che il seguito dovea essere assai curioso, risolvette di ascoltarlo la notte seguento.

# XX" NOTTE

Sorella, disse Dinarzade, seguendo d suo costume, se non dormite, vi prego di terminare il bel racconto del pescatore. E la sultana cominció:

Sire, dopoché i quattro pesci ebbero risposto alla giovane, questa rovesció di nuovo la padella con un colpo di bacchetta. e si ritiro per il luogo dond' era uscita, Il gran visir, essendo stato testimonio di ció che era avvennto, disse: Onesto è così straordinario da non farne un mistero al sultano: vado subito ad informarlo di questo prodigio, lufatti ando a trovarlo, e gliene fece un fedele rapporto.

Il sultano assai sorpreso mostrò molta sollecitudine di osservare questa maraviglia. Perciò fece venire il pescatore, e gli disse: Amico, potresti portarmi altri quattro pesci di differenti colori ? Il pescatore rispose, che se sua maestà volesse accordargli tre giorni, per fare il desiderio di lei, prometteva di contcutarla. Avendolo ottenuto, andò allo stagno per la terza volta, e non fu meno felice delle altre due ; perche al primo gittar delle reti tirò i quattro pesci colorati. Subite portelli al sultano, che fu tanto più licto in quanto che non gli aspettava si presto; onde fece dargh altre quattro cento pezze d'oro di sua moneta.

Come il sultano elibe i pesci, li portò nel suo gabinetto col necessario per cuocerli. Chiusosi quivi col suo gran visir, questo ministro li preparo, li pose al fuoco in una padella, e quando furono cotti da un lato, voltolli dall'altro. Allora si aprì il muro del gabinetto; ma in luogo della giovane signora, usci un moro. Costui avea nu abito da schiavo; era di una grandezza e di un'altezza gigantesca, ed aveva in mano un grosso hastone verde. dei pesci col bastone, con voce terribile gli disse: Pesce, pesce, sei tu al tuo dovere? A queste parole i pesci alzarono la testa, e risposero: Si sì, ci siamo: se voi contate, noi contiamo; se voi pagate i vostri debiti, noi paghiamo i nostri; se voi fuzzite, noi vineiamo e siamo contenti.

I pesci ebbero appena terminato queste parole, che il moro rovesciò la padella in mezzo al gabinetto, e ridusse i pesci in carbone. Fatto ciò, ritirossi fieramente per dove era uscito, e l'apertura del

muro si chiuse.

Dopo ciò che ho veduto, disse il sultano al gran visir, non mi sarà possibile di aver lo spirito in calma. Questi pesci senza dubbio significano qualche cosa di straordinario, di cui voglio esser chiarito. Mando pel pescatore, e gli disse: Pescatore, i pesci che ci hai portati, mi arrecano grande inquietudine : dove gli hai pescati? - Sire, quegli rispose, gli ho pescati in uno stagno situato fra quattro colline al di là della montagna che si vede da qui. - Conoscete voi questo stagno? disse il sultano al visir. - No, sire, rispose il visir; non ne ho neppur sentito parlar mai, mentre sono sessant'anni che vo a caccia ne' dintorni ed al di la di quella montagna. Il sultano domandò al pescatore a qual distanza dal suo palazzo trovavasi lo staguo : il pescatore assicurò che non vi erano più di tre ore di cammino. In questa sicurezza, e restando ancor molta parte del giorno, il sultano ordino a tutta la sua corte di porsi a cavalle : ed il pescatore servì loro di guida.

Tutti salirono la montagna, e alla scesa vistero una vasta pianura, che nessuno fino allora aveva mai osservata. Infina arrivarono allo stagno, che videro effettivamente stututo fra quattro colline, siccome aveva ior detto il pescatore. L'acqua era si trasparente, che essi poterono scorgere come tutti i pesci erano simili a quelli che il pescatore aves portati a pa-

isazo.

guo : a dopo a ter qualche lengo osservaguo : a dopo a ter qualche lengo osservato i pseci con amufirazione, domando in
 susi emir e a tutti cortigiani se cra cosa possibile non avere essi veduto ancora
cità. Gli risposero che non ne avevano mai
 intese pariare—Poiche tuti convente di
 con ono non marvajinto meno di voi di
 questa norità, son risoluto di non rien-

trare a palazzo, se prima non sappia per qual ragione questo stagno si trova qui , e perché dentro non vi sieno che pesci di quattro colori. Detto ciò , ordina di attendarsi ; e tosto il suo padiglione e le tende della sua casa furono rizzate sulle rive dello stagno.

Al venir della notte, ritiratosi sotto il suo padiglione, parlo in particolare al suo gran visir, e gli disse: Visir, io bo lo spirito in una strana inquietudine; questo stagno trasportato in questi luoghi; quel moro che ci apparve nel mio gabinetto; que' pesci che abbiamo udito parlare : tutto muove talmente la mia curiosità, ch' io non posso resistere all' impazienza di soddisfaria. Perciò medito un disegno che voglio assolutamente eseguire. Io mi allontanero tutto solo da questo campo : e vi prego di tener segreta la mia assenza : restate nel mio padiglione ; e domani mattina, quando i miei emir e i miei cortigiani si presenteranno all'entrata, rinviateli dicendo, che io ho una leggiera indisposizione, e che voglio star solo. Gli altri giorni continuate a dir loro lo stesso, finche io ritornerò.

Il visir disse molte cose al sultano per potero dissogliere dal suo dissono. Gli mostrò il pericolo al quale si esponeva, e la fatica, che fore intulimente andava a durare. Ma egli potò bene essurire tutta su su risoluzione, e si preparò a mandarla ad effetto. Prese un abito comodo per visggiare a piedi, si mund di cisalha, e quando vide che nel suo campo era tutto tranmillo, parti senza essera eccompagnato da

Ei volse i suoi passi verso una delle colline, che ascese senza molta pena. Trovò la china più facile ; e quando fu nel piano, cammino, fino a che sorse il sole. Allora, scoprendo di lontano un grande edificio che gli veniva dinanzi, giol nella speranza di poter apprendere cio che voleva sapere. Quando fu vicino, osservo che era un magnifico palazzo, o piuttosto nn fortissimo castello di un bel marmo nero perfetto, e coperto di un acciaro fino e liscio come il cristallo d'uno specchio. Contento di non essere stato lungo tempo senza osservarvi cosa degna almeno della sua curiosità, si arresto dinnanzi la facciata del castello, e la considero con molta attenzione. Si avanzò indi fino alla porta, la quale de'due battitoi ond'era formata ne aveva uno aperto. Quan-

tunque fosse libero l'entrare, egli credet- ; te meglio dover picchiare. Diede un colpo l assai leggermente, è aspettò qualche tempo; ma non vedendo venir nessuno, s'immaginà che non avessero inteso. Battè più forte la seconda volta ; ma non vedendo nè sentendo venir persona, raddoppiò il colpo, e nessuno comparve. Ció lo fe' maravigliare, poiche non poteva immaginarsi ehe un castello si ben tenuto fosse abbandonato. Se non è abitato, non ho nulla a temere, diceva fra sè; e se vi è alcuno, ho con che difendermi. Infatti il sultano entrò : ed avanzandosi sotto il vestibolo : chi è qui , gridò , per ricevere uno straniero che avrebbe bisogno di ristorarsi per poco? Ripetè lo stesso per due o tre volte : ma quantunque parlasse ad alta voce, non ebbe risposta alenna. Questo silenzio aumento la sua maraviglia. Passo in un eortile molto spazioso, ed osservando da tutti i lati se vi scoprisse alcuno, si accorse che non eravi anima vivente.... Ma, sire, disse Scheherazade, il giorno m' impone silenzio.

Ahl sorella, disse Dinarzade, voi ci lacacita en la più be punto.—Ev vero, rispose la sultana, ma voi ne velete la necessità. Sta al sultano mio signore che voi 
ascoltate domani il resto. Non fu tanto 
per compiacre Dinarzade else Schahriar 
lascio vivere ancora la sultana, quanto 
per appagare la entiosità ch' egil aveva 
di conoscere ciò che avvenne in quel castello.

# XXIª NOTTE

Dinazzade non ristette di risvegliar la sultana sul finir di questa notte, c la pregò secondo il solito di continuare il racconto della notte precedente.

Scheherazade, ripresolo bentosto, rivolgendosi ognora al sultano, disse : Sire , il sultano, non vedendo alcuno nella corte ov' egli era , passò dentro grandi sale, che avevano il pavimento coperto di tappeti di seta, i enscini ed i sofa rivestiti di stoffa della Mecca, ed i portieri delle più ricche stoffe delle Indie, ricamate d'oro e di argento. Indi entro in un salone maraviglioso, in mezzo al quale eravi una gran fontana con un lione d'oro massiccio in ogni angolo. I quattro lioni dalla gola gittavano acqua, ehe cadendo formava perle e diamanti ; e questo era bene secondato da un getto di acqua che, lanciandosi dal mezzo del bacino, andava quasi a colpire il fondo del soffitto dipinto all'arabesca.

Il castello da tro lati era circondate da un giardino, abbellito di aiuole fiorenti, di getti d'acqua, di boschetti, e di mille altre delizie; e ciò che finira di rendero questo luogo ammirabile, era un'infinità di uccelli che riempirano l'aria del loro canti armoniosi, e che vi stavano sempre, perchè le reti tese al di sopra degli alberi e del palazzo inmedituno pra d'isseire.

Il sultano camminò lungo tempo di anpartamento in appartamento, ove tutto gli parve magnifico. Quando fu stanco di camminare, si assise in un gabinetto aperto che avea veduto sopra il giardino, ed ivi, ripieno di quanto avea veduto e di quanto vedeva ancora, faceva delle riflessioni su tutt' i differenti oggetti : quando, tutto ad un tratte, una voce dolente accompagnata da lamentevoli grida colpi il suo orecchio. Egli ascolto attentamente ed intese distintamente questo triste parole : Fortuna, che non hai voluto lasciarmi lungo tempo godere d'una sorte felice, e che mi hai renduto il più sventurato di tutti gli nomini, cessa di perseguitarmi, e dà fine a'miei dolori con una pronta morte. Ahi l è possibile che io viva ancora, dopo tutt' i tormenti sofferti l

Il sultane, messo da questi pietosi lamenti, si alzo per andare a quella parte donde venivano. Quando fu alla porta di una gran sala, aprl un portiere, e vide un giovine ben fatto e riccamcute vestito, seduto sur nn trono poco elevato da terra, il quale avea pinta la tristezza sul volto. Il sultano appressatosi lo salutò. Il giovine ricambiò il saluto, facendogli un inchino colla testa molto piegata; e com'ei non si alzava: Signore, disse al sultano, conosco bene ehe voi meritate ch' io mi alzi per ricevervi e farvi tutti gli onori possibili; ma cagione si forte me lo impedisce, che non potete a meno di tenermi per iscusato. - Signore, gli rispose il sultano, vi son molto obbligato del buon concetto che avete di me. Quanto al non potervi alzare, qualunque possa essere la vostra scusa, la ricevo assai di buon grado. Attirato dai vostri lamenti, penetrato delle vostre pene, io vengo ad offerirvi un soccorso. Voglia Iddio che dipendesse da me di apportar sollievo a' vostri mali, farei tutto il mio poterc. Mi lusingo, che non vi sia disearo raccontarmi la storia delle vostre sventure. Ma, di grazia, ditemi prima di tutto che significa quello stagno che è qui vicino, dovo si veggono pesel di quattro colori differenti; che vuol dire il castello; perchè vi trovate voi qui, c solo?

e solo ? Invece di rispondere a queste domande, il giovine si mise a piangere amaramente. Chi ! come è incostante la fortuna, esclamò ; essa si piace di abbassare gli uomini che ha innatzati. Ove mai son coloro che godono tranquillamente di una felicità venuta da lei , ed hanno giorni puri e sereni ?

Il sultano, preso di compassione dal vederio in quello stato, lo prego caldamente di dirgii la cagione di si gran dolore. All 1 signore, rispose il givorine, come nou essere affitto; come far che gli occidi miei non sisno fonti inesante di lagrimel 4 queste parole avendo atato l'abilitato, mostrò al sultano non essere unon che dalla testa alla cintura, e che l'altra medicale di presenta della cintura della sud disconso, facendo notare ai sultano delle Indio che appariva il piorno.

Schahriar fu talmente Incautato di quanto aveva udito, e fu si intenerito in favore di Scheherazade, che risolvette di lasciarla vivere per un mese. Nulladimeno si levò secondo l'usato, sonza manifestare la sua risoluzione.

## XXIII NOTTE

Dinarzade avea tanta impazienza di ascoltare il seguito del racconto della notte precedente, che chiamò prestissimo la sorella, e la pregò di continuaro il maraviglioso racconto. Con piacere, rispose la sultana; ascoltatemi.

Potete immaginare qualo strana maraviglia prese il sultano quando vide lo stato deplorabile del giovine. Ciò che nu avete mostrato, gli disse, nel tempo stesso che mi arreca orrore, eccita la mia curiosità. lo ardo del desiderio di conoscere la vostra storia, che debb'essere senza dubbio stranissima; e son persuaso che lo stagno ed i pesci vi abbiano la loro parte : perciò vi scongiuro di raccontarmela. Voi vi troverete alcuna maniera di conforto, perocchè gl' infelici si consolano raccontando le proprio sventure. - lo non voglio negarvi questa soddisfazione, rispose il giovine, quantunque sia sicure di rinnovare i miei vivi dolori: ma vi prego, fin da era, di preparare le vostre orecchie, il vostro animo, e gli occhi eziandio a co-

se cho sorpassano checchò l'immaginazione può concepire di più straorduario.

ISTORIA DEL GIOVINE RE DELLE ISOLE NERE.

Voi saprete, signore, continuò quegli, che mio padre, per nome Malmud, era re di questo stato. E il regno dello Isole Nere, che pronde il suo nome dalle qualtro picciole montagne vicine; perchè prima queste montagne crano isole, e la capitale, ove soggiornava mio padre, era nel isuco ove adecso è lo stagno cho avede vednto. Il seguito della nia storia v'istruirà di tutti questi motamenti.

Il re mio padre mori all'età di sessanl'anni. Io, non al tosto presi il suo posto, che mi ammogliai; e la donna, cha mi era cuigna. Ebbi ragione di esser conlento de' segni d'amore ch' ella mi dava : e dal mio canto concepi per lei tanta tenerezza, che nulla fu paragonabile alla nostru mione, che duroi cinque anni. Terregina mia parente non aveva più gusto per me.

Un giorno ch' essa era al bagno, il dopo prausaç, ebid desicher difformire, e mi gettai sopra un soñ. Due delle sue donne, che si trovaron allora nella mia stanza, vennero a sedersi, uma a capo, l'altra a piedi, con il mano un wentigolo, si per moderare il caldo, e al per francarmi delmosche che avribbero pottos attribare con la consultata della della della della loro; ma io avas solamente gli cechi chiussi, e non perdei uma sola parola della loro conversazione.

Una di queste donno disse all'altra: Non è vero che la regina ha gran torto di non amare un principe sì amabile com'è il nostro ?-Sì certo, rispose la seconda: per me non no comprendo nulla , e non so perchè ella esce tutte le notti e lo lascia solo. Ed egli non se ne accorge! - Eh l come vuoi tu che se ne accorga? riprese la seconda ; essu gli mesce ogni sera nella bevanda un certo succo d'erbe, il quale lo fa dormiro sì profondamente la notte, ch'ella ha il tempo di andare ove meglio le piace, per tornare a riposarsi vicino a lui allo spuntar del giorno: allora lo sveglia, facendogli passare un certo odore sotto al naso.

Immaginate, signore, quale stupore e quali sentimenti m' juspiro questo, discorso ! Nulladimeno, qualunque fosse stata la mia commozione; io ebbi impero abbastanza sopra di me per dissimularla: finsi di svegliarmi, e di non aver nulla inteso.

La regina tornò dal bagno; cenammo insieme, e prima d'andare a letto, mi presenta esta medesima la tazza piena d'acqua, ch'io era usato di bere: ma invece di portaria alla bocca, mi avvicinai ad una finestra aperta, e gittai l'acqua si destramente ch'ella non se ne accorse. E per non darle sospetto che non avessi bevuto, rimisi la tazza nelle sue mani.

Coricati, ella credendo ch'io fossi addornentato, mentre non lo era, levossi con si poca precauzione, che disse alto:

— Dormi, e possi non risvegliarit mai.

— Si vesti prontamente, e usci dalla stanza... Termiuando queste parole Scheherazade, y edendo il giorno, si tacque.

Dinarzade aveva ascoltata la sorella con molto piacere; e Schahriar trovò l'istoria del re delle Isole Nere si degna della sua curiosità, che si levò impazientissimo di sentirne il seguito nella vegnente notte.

#### XXIII NOTTE

Alla solita preghiera di Dinarzade, un'ora prima di far giorno, Scheherazade richiamando alla memoria il punto dov'era rimasta, riprese in queste parole la storia del re delle Isole Nere.

Appena la regina mia moglie fu uscita, seguitò il re delle Isole Nere, uscii di letto, mi vestii sollecitamente, presi la mia sciabla, e la seguitai sì da vicino, che la intesi subito camminare avanti di me. Allora regolando i miei passi coi suoi camminavo leggermente per non essere avvertito. Ella passo per molte porte, che si . aprirono per virtù di certe parole magiche che profferiva, e l'ultima fu quella del giardino ov'entro. lo mi arrestai alla porta, affinché ella non potesse scoprirmi mentre traversava un' aiuola ; e seguendola cogli occhi, per quanto me lo permetteva l'oscurità, la vidi entrare in un piccolo bosco, i cui viali erano intorniati di strettissime palizzate. Io ne audai per un' altra via , e rasentando la palizzata d'un viale assai lungo, la vidi camminare con un uomo.

Porsi attentamente l'orecchio a'loro discorsi, ed ecco che intesi lo non merito, diceva la regina al suo compagno, il rimprovero che mi fate di non essere diligente. Voi sapete la cagione che me lo impe-

disce; ma se tutti i segui di affetto che vi bo dati finora non hastano per persuderivi della mia sinocrità, soo prouta e darvene più forti. Non avete che a comandarmi; voi sapete qual è il mio potere. Se voi lo desiderate, prima che si levi il sole, io trasnuterò questa città e questo bele, con a comandarmi; voi sapete qual realizazo mi spaventeroli riune, le quali non saranno da altri abitate che da lupi, da gui e da covi. Volete chiò trapporti tutte le pietre di queste mortaglie al solidamente e fuori dei confini del mondo altiabile? Pronunziate una sola parola, e tutti questi luochi imuteranno aspetto.

Terminate queste parole, l'uno e l'altra trovandosi al termine di un viale, si volsero per entrare în un altro, em in passarono dinanzi. lo avea già cavata del fodero la sciabla; e ferii nel collo l'amante che era al mio lato, e lo rovescia i aterra: credetti di averlo ucciso; ed in questa opinione mi ritirai bruzcamente, senza farmi conoscere alla regina, che volli risparmiare perchè mia parente.

Il colpo dato al suo amante era mortale: ma essa gli salvò la vita per forza de' suoi incantesimi; d'un modo però, che può dirisi di lui non esser ne vivo ne morto. Com'io traversava il giardino per riòrnare al palazzo, intesi che la regina mandava attissime grida; e giudicando da ciò il suo doloro, fui contento di averle lasciata la vita.

Entrato nel mio appartamento, tornai a coricarmi; e pago di aver punito il temerario che mi aveva offeso, mi addormentai. Svegliandomi il mattino, trovai la regina adagiata vicino a me.. Scheherazade qui fu obbligata di arrestarsi, perchè appariva il signa.

That is gordo.

Buon Die, sorella, disse allora DinarBuon Die, sorella, disse allora DinarBuon Die, rippose la utilita, vostete
de — So piace al lie, la riparret queste
de — So piace a lie, la riparret queste
de — So piace a lie, la riparret queste
de — So piace a lie, la riparret queste
de de la ligitation de la riparret queste
de la riparret que de
se per la riparret que la riparret qu

## XXIV NOTTE

Infatti Dinarzade, come s'era proposto, chiamò la sultana prestissimo, e la pregò di terminare la storia del re delle lsole Nere, perchè avea molta impazienza di conoscere come ei fosse cangiato in i marmo. - Lo saprete, disse Scheherazade, col permesso del sultano.

Il re delle quattro Isole Nere continnò: Io trovai dunque la regina coricata vicino a me; non vi dirò se dormiva oppur no: ma io mi alzai senza fare alcun rumore, e passai nel mio gahinetto per finir di vestirmi. Poi andai a tener consiglio; ed al ritorno la regina, vestita a lutto, coi capelli sparsi e in parte strappati, venne a presentarmisi dinnauzi. Sire , mi disse , vengo a supplicar vostra maestà a non maravigliarsi di trovarmi nello stato in cui sono. Tre dolorose novelle, che ho avute in un tempo, sono la giusta causa del vivo dolore, di cui nou vedete che deboli segni. - E quali sono queste novelle, signora? le dissi. - La morte della regina mia madre, quella del re mio padre ucciso in battaglia, e quella d'uno de'miei fratelli caduto in un precipizio.

lo non mi adirai che ella prendesse questo pretesto, per nascondere la vera cagione del suo dolore ; e pensai che non sospettava esser io stato l'uccisore del suo amante. Signora, le dissi, anzi che biasimare il vostro dolore, vi assicuro d'esserne anch' io a parte. Avrei pinttosto gran maraviglia, se foste insensibile a tanta perdita. Piangete: le vostre lagrime sono segni infallibili del vostro eccellente naturale. Spero intanto che il tempo e la ragione possano moderare il vostro dolore.

Ella ritirossi nel suo appartamento, ove abbandonandosi interamente alle sue smanie, passò un intero anno a piangere e a lamentarsi. Terminato questo tempo, mi domando il permesso di far fabbricare il luogo della sua sepoltura nel recinto del palazzo; ove diceva voler dimorare fino all' ultimo suo giorno. lo glielo permisi : ed ella fece fabbricare un magnifico palazzo con una cupola che può vedersi da qui ; e lo chiamò il Palazzo delle Lagrime.

Quando fu terminato, vi fece portare il suo amante, che, la medesima notte ch'io l' avea ferito, era stato da lei fatto trasportare iu luogo che più le parve conveniente. Ella aveva impedito ch' ei morisse insino allora con bevande che gli avea fatto prendere ; e continuo di dargliene, e di portarle ogni giorno essa stessa, come egli fu al Palazzo delle Lagrime.

Per altro con tutti questi incantesimi

il quale non solo era impotente a camminare e a sostenersi, ma aveva perduto ancora l'uso della parola, e nou da-va alcun segno di vita che solo cogli sguardi. Quantuugue la regina avesse la sola consolazione di vederlo, e di dirgli quanto il suo folle amore potea ispirarle di più appassionato, nou lasciava di fargli due lunghe visite al giorno. lo sapeva tutto ciò ; ma fingeva d' ignorarlo.

Un giorno andai per curiosità al Palazzo delle Lagrime, per sapere qual fosse l'occupazione di quella principessa, e da un luogo donde non poteva esser veduto, la intesi parlare in questi termini al suo amante. - lo sono uella più grande afflizione, vedendovi in questo stato; io non sento men vivi di voi i cocenti mali che soffrite. Ma vi parlo sempre, anima cara, e voi non rispondete. Fino a quando sarete in silenzio ? Ditemi una sola parola, Ah! i più dolci momenti della mia vita sono quelli ch' io passo qui a dividere le vostre pene. lo non posso vivere lungi da voi, e preferirei all'impero dell'universo il piacere di sempre vedervi.

A questo discorso, che fu interrotto più d'una volta da'suoi sospiri e singhiozzi, perdei alla fine la pazienza; mi mostrai , e avvicinandomi a lei , dissi : -Signora, basta il piauto ; è tempo di por modo ad un dolore che disonora amendue ; è troppo dimenticare quanto dovete a me e quanto a voi stessa. - Sire , mi rispose, se vi resta qualche riguardo, o piuttosto qualche compiacenza per me, vi supplico di uou costringermi : lasciatemi abbandonare alle mie pene mortali : e impossibile che il tempo le diminuisca.

Quando vidi che i miei discorsi , non che farla rieutrare uel dovere, irritavano il suo furore, cessai di parlarle e mi ritirai. Essa continuò a visitar tutt' i giorni il suo amante, e per due anni interi non fece che disperarsi.

Andai una seconda volta al Palazzo delle Lagrime quando essa vi era; ed essendomi nascosto di nuovo, intesi che diceva all' amante : Son tre anni che non mi avete detto una sola parola, e non rispondete nulla alle prove d'amore ch'io vi dò coi miei discorsi e coi miei gemiti. È per poco sentire, o per disprezzo ? O tomba, avrai tu distrutto quell' eccesso di tenerezza ch'egli aveva per me? avrai tu chiuso quegli occhi che mi mostravano tanto amore, e formavano tutta la mia ella non poteva guarire quello sciagurato : | gioia? no, no, io non lo credo. Dimmi piuttosto per qual miracolo se' tu divenuta la de- | terminare il racconto , si preparo a sodpositaria del più raro tesoro della terra.

Vi confesso, signore, che fui indignato da tali parole; perchè infine questo amante careggiato, questo mortale adorato, non era come voi potreste immaginarvelo: ma era un moro Indiano, originario di questo pacse. lo fui , dissi , talmente indignato, che mi scovrii bruscamente, e apostrofando a mia volta la medesima tomba, esclamai: - O tomba, perchè non inghiotti tu questo mostro che fa orrore alla natura! o piuttosto perchè non consumi tu l'amante e la druda l

Non appena terminai queste parole, che la regina, la quale era seduta vicino al moro, si alzò come una furia. - Alı l crudele, mi disse, se' tu la cagione del mio dolorel Non pensar ch' jo l'ignori. lo l'ho abbastanza dissimulato : fn la tua barbara mano che mise in questo stato dolente l'oggetto dell'amor mio : e tu hai la crudeltà di venire ad insultare un'amante disperata ! - Si , son io , la interruppi traportato dalla collera, son io che castigai questo mostro come ben meritava , ed avrei dovuto trattar te allo stesso modo : mi pento di non averlo fatto. chè è assai tempo che tu abusi della mia bontà. Dicendo ciò, snudai la sciabla, ed alzai il braccio per punirla; ma ella, guardando tranquillamente la mia mossa : -Modera il tuo sdegno, mi disse, con sorriso di scherno ; ed in pari tempo profferi parole ch'io non compresi, e poi soggiunse : Per la virtà de' miei incantesimi ti comando di diventar subito metà marmo e metà nomo. - All' istante, o signore, ie divenni come mi vedete, vivo tra i morti e morto tra i vivi... Scheherazade vedendo il giorno, lasciò di proseguire il suo raccouto.

Cara sorella, disse Dinarzade, son molto obbligata al sultano; chè alla sua bontà io debbo il gran piacere che prendo nell'ascoltarvi. - Sorella, le rispose la sultana, se questa stessa bontà fa ch' io viva ancora fino a domani, sentirete cose che non vi faranno meno piacere di quelle che vi ho raccontate. Ma Schahriar, se pure non avesse risoluto di differire d'un mese la morte di Scheherazade, quel giorno non l'avrebbe fatta morire.

#### XXV\* NOTTE

Scheherazade , svegliatasi questa notte

disfarla : e cominció cost.

Il re mezzo marmo e mezzo uomo continuò a raccontare la sua storia al sultano. - Dopo che la cruda maga, ei disse, indegna di portare il nome di regina, m'ebbe così trasformato, e fatto passare in questa sala per un altro incantesimo, distrusse la mia capitale, ch'era molta popolata e fiorente; annientò le case, le piazze pubbliche ed i mercati, e ne fece lo stagno e le campagne deserte che avete veduto. I pesci di quattro colori, cho sono nello stagno, sono le quattro specie di abitanti di differenti religioni che la componevano: i bianchi erano i Musulmani ; i rossi i Persiani adoratori del fuoco ; i turchini i Cristiani, e i gialli gli Ebrei. Le quattro colline erano le quattro isolo che davano il nome a questo regno.

Questi lo appresi dalla maga, che per colmo di afflizione mi annunziò essa medesima questi effetti della sua rabbia. Ne questo è tutto : essa non arrestò il suo furore alla distruzione del mio impero ed alla mia mctamorfosi; viene ancora ogni giorno a darmi sulle snalle nude ceuto colpi di nerbo di bue, che mi fanno scorrere il sangue. Terminato questo supplizio, mi copre di una grossa stoffa di pelo di capra, e mi mette addosso questa veste di broccato che mi vedete, non per farmi onore, ma per ischernirsi di me.

A questo punto del suo discorso il giovine re delle Isole Nere non potè trattenere le lagrime ; ed il sultano n'ebbe il cuore sì addolorato, che non potè pronunziare una parola per consolarlo. Poco dopo, il giovine re, alzando gli occhi al cielo, sciamò : Possente creatore di tutte le cose , jo mi sottometto a'vostri giudizii e ai decreti della vostra provvidenza. lo soffropazientemente tutt'i miei mali, perchò questa è la vostra volontà ; ma spero che la vostra bontà infinita me ne ricompensi.

Il sultano, intenerito dal racconto d'una storia sì strana, ed animato a vendicare questo principe sventurato, gli disse: Imparatemi dove sta questa perfida maga; ed ove può essere questo indegno amante seppellito prima della sua morte. - Signore, rispose il principe, l'amante, come ve l'ho già detto, trovasi al Palazzo delle Lagrime in un sepolero a forma di cupola; il qual palazzo comunica con questo castello dal lato della porta. Per ciò che riguarda la maga, non so dirvi prealle voci di Dinarzado, che la pregava di | cisamente ove si ritiri ; ma ogni giorno al levar del sole va a visitare il suo amante, dopo nere fatto su me la sanguinosa esecuzione di ctti vi ho parlato; ed lo, come potte giudicare, non posso difendermi di tanta crudeltà. Essa gli porta la bevanda, ch' è il solo alimento col quale gli ha impedito fioner di morire; e non cessa di fargli delle lagnanze per il silenzio che ha tentu dopo la ferita....

— Principe, che non si può compiangere abhastana, repito il sultane, non si potrebbe essere si vivamente commosso della vostra svontura come lo son lo: a nessuno è accaduta una cosa tanto stracridarria; e chi acriverà la vostra stacia avai il vantaggio di rapportare un faito che appri, punanene son una cosa: la vostra vendetta; edi o non obblicrò di proportarvicia.

Infatti il alliano intertenendosi interno a ciò cel giovine principe, dopo avergli manifestato chi era, e perchè era entranginato anno spediente di vendicarbo. Come castalo, e fi svelo di aver inmaginato anno spediente di vendicarbo. Come per far rissiciro questo discorpo, e l'esecuzione fu differità al giorna appresso. La sultano si riposò. Il giorna eprencipa, eccondo l'ordinario, la passò in ona veglia condo l'ordinario, la passò in ona veglia poterna dormire ); ma ebbe qualche spenaza di esser liberato da via pasimenti.

La dimane il sultano si levò; e per cominciare l'esceuzione del sius disegno, a ascose in un lusgo l'abito esteriore, che l'avreibe impacciato, ed ando al Palazzo delle Lagrime. Lo trovò illuminato de una infinità di torchi di cera bianea; ed intese un odore delizioso, che usciva da molte urne di ore fino d'un lavoro ammirabite, intte messe in hell'ordine.

Come vide il letto ov'era coricato il moroo, impugno il a sua scialba, e tobse senza resistenza la vita a quel miserabile: ne trascino il corpo nella corte del castello, e to gittò in un pozzo. Isopo questa operazione andò a coricursi nel letto del moro, pose vicino a se la scialba sotto la coltre, ed aspetto per compiere il suo disegue.

La mag nablo giunes. Prime sau cura pito la mia ? Poi, drizando la parola al fud diandare nolla camera ne'era il re silicon, crediendo partare al moro, aped delle Jodo Nere suo marto. Lo spoglio, e comincità a dargi sulle apalle cento colpri di nerbo di luec con una harbarie senaza di lascariami morire senaza darmi neppure-gennio. Il povero principe pole a sua la locassolazione di dirrii che mi gnate; ?

L'apparizione del giorno impedi a Scheherazade di continuare ; e si tacque.

Bono Biol sorella, disse Dimrando, ecco una maga hen criadde: ma resteremo qua noi ? non ci racconterete se esse ha avuto il meriato castigo ? — Cara sorella, rispose la sultana, io non dimando altre de diarratre domani: mo vi sapete che questo dipendo dalla volontà del sultano. Bopo ciò cha avera inteso Schabriar era ben alieno dal far morire Schebernade; al contrario disse a se tasso: lo avrà iterande, al contrario disse a se tasso: lo sur la contrario disse a se tasso: lo so, doresse anco durare due mesi. Sarà sempre in mio potere di mantenere il mio giuranecelo.

# XXVI NOTTE

Quando Dinazzade vide ch'egli era tempo di chamar la sultana, le disse: Sorella, se non dormite, vi preso di raccontarci ciò che avvenne nel Palazzo delle Lagrime. Schahriar avendo dimostrato di aver la stessa curiosità di Dinazzade, la sultana riprese così l'istoria del giovine principe incantato.

Sire, dono che la maga chhe dato i cento colpi di nerbo al re suo marito, lo vestl di un grosso abito di pelo di capra e della veste di broccato al di sopra. Poi andò al Palazzo delle Lagrime ; ed entrandovi rinnovò i suoi pianti , i gridi e i lamenti ; si appressò al letto, ove credea che fosse tuttavia il suo amante, e sclamò : Qual crudeltà di aver turbati cosl i contenti di un'amante sì tenera, sì appassionata come son io ! O tu, che mi rimproveri esser io troppo inumana quando ti fo sentire gli effetti del mio risentimento, crudel principe, la tua barbarie non sorpassa quella della mia vendetta? Ah l traditore, attentando alla vita dell' uomo che adoro, non mi hai tu rapito la mia? Poi , drizzando la parola al sultano, credendo parlare al moro, agginnse: Ah! mio sole, mia vita, tuttavia serbate il silenzio! Siete voi risoluto di lasciarmi morire senza darmi neppure

anima mia , ditemi almeno una parola! ve ne scongiuro.

Allora il sultano fingendo di uscire d'un profondo sonno, e contraffacendo il linguaggio moresco, rispose d' un tuono grave : Non vi è forza ne potere che in Dio solo ch' è onnipotente. - A queste parole che non si aspettava , la maga mise un grido per mostrare l'eccesso della sua gioia , e sclamo : Mio caro signore, non m' inganno io ? È vero che voi parlate e ch' io vi ascolto ? - Sciagurata , disse il sultano, se' tu degna ch' io risponda a' tuoi discorsi? -

E perchè mi fate voi questi rimproveri ? replicò la regina. - I gridi , rispose egli, i lamenti e i gemiti di tuo marito, che tu tratti sempre con tanta indegnità e barbarie, m' impediscono di dormir notte e giorno. Da gran tempo sarei guarito ed avrei ricuperato la parola, se tu gli avessi tolto l'incantesimo : ecco la cagione del mio silenzio, di cui tu ti lamen-ti. — Ebbene! disse la. maga, per calmarvi ed appagarvi, son pronta a far quanto comanderete : volete ch' io lo restituisca alle fattezze primiere? - Sì, rispose il sultano, sollecita di metterlo in libertà. affinche io non sia più sturbato da' suoi gridi.

La maga uscì subito dal Palazzo delle Lagrime; prese una tazza d'acqua, e pronnuziovvi sopra delle parole che la fecero bollire, come se fosse stata al foco. Ando alla sala, ov'era il giovine principe suo marito, e su lui gitto quell' acqua, dicendo : Se il creatore di tutte le cose ti ha voluto come sei adesso, o se è in collera contro di te , non mutarti : ma se tu sei in questo stato per virtù de' miei incantesimi , riprendi le tue fattezze uaturali, e ritorna come eri prima. Appena ebbe terminate queste parole, trovandosi il principe nello stato primiero, si alzo liberamente con tutta la gioia che pno immaginarsi, e ne rese grazie a Dio. E la maga gli disse : Va, allontanati da questo castello , e non tornarvi mai più , o ti costerà la vita.

Il giovine re, cedendo alla necessità, si allontano dalla maga senza replicare . e ritirossi in luogo appartato, ove aspetto con impazienza il successo del disegno che il sultano avea si felicemente incominciato.

Intanto la maga tornò al Palazzo delle Lagrime : ed entrando , siccome ella credeva di parlar tuttavia al moro , gli dis- mini, femine o fanciulli; maomettani, cri-

se: Caro amante, ho fatto quanto mi avete ordinato: nulla or v'impedisce di levarvi su, e darmi questa soddisfazione, di cui

son priva da si lungo tempo. Il sultano, continuando a contraffare il linguaggio del moro, le rispose di un tuono severo: - Ciò che hai fatto non basta a guarirmi ; hai tolto solo una narte del male, bisogna svellerlo dalla radice. - Mio grazioso moretto, aggiunse ella , che iutendete voi per la radice ? -Sciagurata I disse il sultano, non capisci ch' io intendo parlare di questa città , di questi abitanti e delle quattro isole che hai distrutte co' tuoi incantesimi ? Tutt' i giorni a mezza notte i pesci non mancano di levar la testa fuori dello stagno, e gridare vendetta contro me e contro te :ecco la vera causa del ritardo della mia guarigione. Va subito a ristabilire le cose nel loro pristino stato, e al tuo ritorno ti daro la mano, e tu mi aiuterai a levarmi.

La maga, piena della speranza che le fecero concepire queste parole, gridò trasportata dalla gioia: Cuor mio, anima mia, voi ricupererete bentosto la vostra salute, perchè vado ad eseguire i vostri comandi. In vero ella parti sul momento, e come fu sulle rive dello stagno, prese un po'd'acqua in mano e fece al di sopra un'aspersione . . . Qui Scheherazade , vedendo il giorno , non volle dir di più.

Dinarzade disse alla sultana : Sorella . ho molta gioia nel saper uscito d' incanto il giovine re delle quattro Isole Nere, e miro già la città e gli abitanti come se fossero rimessi nel primiero stato : ma sono inquieta di sapere che avvenne della maga. - Abbiate un po' di pazienza, disse la sultana; dimani sarete soddisfatta, se il sultano mio signore vuole acconsentirvi. Schahriar, che, come si è detto, avea su ciò presa la sua determinazione, si levò per andare ad adempire i suoi doveri.

## XXVII NOTTE

Dinarzade non mancò di chiamar la sultana, e pregarla di raccontare, come aveva promesso, qual fu la sorte della regina maga. Scheherazade mantenne la sua promessa, e disse:

Avendo la maga fatto l'aspersione, non sì tosto ebbe profferite alcune parole sui pesci e sullo stagno, che la città riapparve all'istante : i pesci tornarono uostiani, persiani ed ebrei, liberi o schia- i vi , ciascuuo prese la forma sua naturale. Le case e le botteghe furono tosto riempite de' loro abitanti , che vi trovarono tutte le cose nella medesima situazione e nello stesso ordine in cui erano prima dell'incantesimo. Il seguito numeroso del sultano, che trovossi accampato nella gran piazza, fu molto maravigliato di vedersi , in un istante , in mezzo di una città bella , vasta e ben popolata.

Per ritornare alla maga, poiche ebbe fatto questo maraviglioso cangiamento. andò immediatamente al Palazzo delle Lagrime per corne il frutto. - Mio caro signore, grido essa entrando, vengo a rallegrarmi con voi del ritorno della vostra salute. Ho fatto quanto richiedeste da me : levatevi dunque e datemi la mano. -- Appressati , le disse il sultano contraffacendo sempre il lingnaggio de' mori. Ella si approssimò. - E poco, egli riprese, appressati più. Essa obbedì. Allora levatosi la prese per il braccio sì rapidamente, ch' ella non ebbe il tempo di ricomporsi ; e con un colpo di sciabla fende il corpo di lei in due parti, che caddero ne' lati opposti. Fatto ciò, lasciò quel cadavere sul pavimento, ed uscendo dal Palazzo delle Lagrime ando a trovare il giovine re delle Isole Nere, che lo aspettava con impazienza. - Principe, gli disse abbracciandolo, gioite; non avete più nul-la a temere; la vostra crudele nemica

non è più. Il giovine principe ringrazio il sultano in modo che mostro avere il cuore compreso di riconoscenza; e per compenso di avergli reuduto tanto favore, gli auguro una lunga vita con ogni prosperita. - Voi potete d'ora innanzi, gli disse il sultano, restar pacifico nella vostra capitale, salvo che non vogliate venir nella mia, che è sì vicina : io vi riceverò [ con piacere, e sarete onorato e rispettato come in casa vostra. - Potente monarca, a cui son tanto obbligato, rispose il re, voi credete dunque d'esser molto vicino alla vostra capitale?-Sì, lo credo, rispose il sultano: non vi sono che quattro o cinque ore di cammino. - Vi è un anno intero di viaggio, riprese il giovine principe. Voglio credere che voi siate venuto qui dalla vostra capitale nel poco tempo che avete detto, perchè la mia era incantata : ma poiché non é più tale, le cose sono mutate. Ciò però non impedirà a me di seguirvi, quando an- ma cagione della liberazione del giovine

che fosse ai confini del mondo. Voi siete il mio liberatore; e per darvi in tutta la mia vita delle prove di riconoscenza. intendo accompagnarvi, ed abbandono senza dispiacere il mio regno.

Il sultano fu immensamente maravigliato, sentendo essere si lontano dal suo regno; e non comprendeva come ciò potesse avvenire. Ma il giovine re delle Isole Nere sì lo conviuse di questa impossibilità, ch' egli non ne dubitò più. Non importa, riprese allora il sultano; la pena di tornar ne' mici stati è bastantemente compensata dalla soddisfazione di avervi ob-. bligato, e di avere in voi acquistato un figlio : dappoiche , quando volete farmi l'onore d'accompagnarmi, non avendo io figli, vi terrò come tale, e fin da ora vi fo mio erede e successore.

La conversazione del sultano e del redelle Isole Nere terminò coi più teneri amplessi. Dopo di che il giovine priucipe non pensò che a' preparativi del suo viaggio. Egli sbrigossi in tre settimane . con gran dispiacere di tutta la sua corte e de' sudditi , che ricevettero di sua mano un suo prossimo parente per loro re.

Infine il sultano ed il giovine principe entrarono in viaggio con cento camelli carichi di riechezze inestimabili tratte dai tesori del giovine re, che si fece seguire da ciuquanta bei cavalieri, tutti assai ben montati ed equipaggiati. Il viaggio fu felice; e quando il sultano, che avea spacciato corrieri per dare avviso del suo ritardo e dell' avventura che ne era stata la cagione , fu presso la sua capitale, i primi uffiziali che vi avea lasciati gli andarono incontro, e lo assicurarono, che la sua lunga assenza non aveva prodotto alcuna novità nel suo impero. Gli abitanti uscirono anche in folla ; lo ricevettero con grandi acclamazioni, e fecero feste che durarouo più giorni.

Il giorno dopo l'arrivo, il sultano fece a tutt' i suoi cortigiani ragunati una larga narrazione delle cose che mal suo grado aveano renduto la sua assenza sì lunga. Dichiarò in seguito l'adozione che avea fatta del re delle Isole Nere, il quale aveva voluto abbandonare un gran regno per accompagnarlo e vivere con lui. Inline per rimeritare la fedeltà ch'essi gli avea n tutti serbata, fece loro delle largizioni proporzionate al grado che tenea ciascuno nella sua corte,

Per il pescatore, com'egli era la pri-

principe, il sultano lo colmò di beni, e rese lui e la sua famiglia felicissimi per il restante de loro giorui.

Scheherzade fini qui il raccoato del genio e del pescatore. Dinarzade le fe notare di averne preso un gran piacere; e Schahriar avendole significato lo stesso, ella disse foro che ne supera un attretto, ella lo racconterebbe i admane, perche il giorno già appariva. Schahriar si ricordo della diazione d'un mese che avera accordata alla sultana; e curioso d'attra parte di sapere sei il novolto raccontendo del sultana del controlo de

# XXVIII NOTTE

Dinarzade, secondo il solito, non obbliò di chiamar la sultana quando fu tempo; e la pregò di narrare uno de' bei racconti ch'essa sapea. Scheherazade cominciò dirigendo la parola al sultano.

ISTORIA DE'TRE CALENDER (1) FIGLI DI RE, E DI CINQUE SIGNORE DI BAGDAD.

Sire, diss'ella, sotto il regno del Califo [2] Harou-al-liascid, e raa Bagdad, ove egli facea sua residenza, un facchino il quale, ad onta del suo abietto e penoso mestiere, non lasciava d'esser uomo spiritoso ed allegro. En mattino, che egli era, secoudo l'insto, con un gran paniere traforato presso di se, iu una piazza o v'a spettava che qualcuna vasse bi-

(1) Nome di una specie di religiosi in

Turchia. (2) Califo (Khalifah) è una parola araba che vale vicario, colla quale son designati i sovrani dell'impero degli Arabi successori di Maometto ed investiti ogni volta come lui del potere spirituale in qualità d'iman, o capo religioso, e del potere temporale. Aboubecre suocero del profeta essendo stato dopo la costui morte eletto in suo luogo dai Musulmani, non rolle prendere altro titolo che quello di vicario (Khalifah ) dell'inviato di Dio; e gli attri successori di Maometto conservarono il titolo di Califo: al quale si e data una estensione molto più grande, poichè al-cuni autori pretendono che significhi vicario di Dio sulla terra.

sogno del suo mesitere, una signora di bell' aspetto, oppetta d'un gran velo di nussolina, gli si avvicinò e gli disse con grazia: Su, faccinio, prendete il vostro paniere e seguitemi. Il faccisino, metavicitato delle poche parole promuziate si dolermente, prese subito il suo paniere, se lo miss sul capo, e seguitò la donna, dicendo: O giorno fortunato I o giorno di bel-Pincontro I.

Dapprima la donna si fermò avanti di una porta chima e picchio. Un cristiano venerabile per la sua lunga e bianca bar-na porta del como del danaro mello apri, ed ella cii pose del danaro mello che sapea ciò chi ella donnadava, rinaro e poco dopo porti una grossa brocca di eccellente vino. Prendete questa broca, disse la sispora al facchimo, e mettetela nel vostro paulere. Fatto ciò, gli comando di seguittà e, pio ella continuo a come del continuo a contra del contra del continuo a contra del contra de

La signora si fermò alla bottega di un venditore di frutti e di fiori, ov'ella scelse molte sorte di mele, di albicocche, di pesche, di cotogne, di limoni, di cedri, di di aranci, di mirto, di basilico, di gigli, di gelsomini, e di altre sorte di fiori e di piante odorifere, e disse al facchino di metter tutto nel paniere e di seusiri.

Passando avanti al ceppo d'un beccaio si fece pesare ventichique libbre della più hella carne che avesse, ed il facchino per ordine di lei la pose anco nel paniere.

orunie ul rei in jose anco nei paineri.

Ad un'altra bottega preuer cipperi.

Ad un'altra bottega preuer cipperi.

In information de la comparation de la co

Entrò dentro un droghiere e si forni d'ogni sorta d'acque odorifere, di garofano, di moscada, di pepe, di zenzero, di grossi pezzi d'ambra grigia, e di nolte altre spezie delle Indie. Finito così di riempiere il paniere del facchino, ella gli disse ancora di seguirla. Camminarono fino a che giunsero ad un albergo magnifico, la cui facciata era ornatà di belle coloune, ed avea una porta d'avorio. Si arrestarono, e la signora picchiò leggermente.... Qui Scheherazade vide ch' era giorno, e la saciò di parlare.

Francamente, sorella, disse Dinarzade, ecco un principio che desta molta curiosida. Credo che il sultano non voglia privarsi del piacere di sentirne il segunto. Infatti Schahriar, auzache ordinare la morte della sultana, a spetto con impazienza la notte seguente, per conoscere ciò che avvenne nell'albergo di cui ella aveva parlato.

# XXIX NOTTE

Scheherazade alle preghiere di Dinarzade, che s'era svegliata prima di far giorno, continuò così :

Mentre che la giovane signora ed il facchino aspettavano che si aprisse la porta dell'albergo, il facchino faceva molte riflessioni. Era maravigliato di vedere una signora come quella far l'uffizio di provvisioniera; perche egli pensava bene non esser ella schiava: vedeva in lei un aspetto st nobile che non potea non crederla libera, ed anzi una persona di riguardo, Ei le avrebbe fatto volentieri delle domande per chiarirsi delle sue qualità ; ma mentre si faceva a parlare, un'altra donna che venne ad aprire la porta, gli parve sì bella, ch' ei ne rimase tutto attonito ; o pinttosto fu sì vivamente colpito dallo spicndore delle sue grazie, che poco mancò non lasciasse, cadersi il panicre con tutto quello che si trovava dentro: tanto colei lo trasecolò. Egli non ancora avea veduto una bellezza simile a quella che avea dinnanzi a sc.

La signora, che avera menato il facctino, si accorse del disordine ch'era avvento nell'animo di lui, e qual ne era la cagione. Godette della scoverta, e prese tanto divertimento a esaminare il contegno del facchino, che non pensò che la porta fosse aperta.

Entrate dunque, sorella, le disse la bella portinaia. Che aspettate? Non vedete che questo povero uomo è si carico che non ne nuò più?

Come fu entrata col facchino, la signora che aveva aperto l'uscio lo richiusc: e tutti o tre, dopo aver traversato un bel vestibolo, passarono in un cortile spaziosissino, circondato da una loggia che metera in molti magnifici apparaimenti a pian terreno. Era nel fondo di questa corte un anosta regione guarnito con un trono di ambra nel mezzo sostenuto da quattro conne d'abano ricche di diamanti e di conne d'abano ricche di diamanti e di conne d'abano ricche di diamanti e di guarnito di mo ricche di diamanti e di contro e della contro con con della contro e con di controla di marine di molto di

Il facchino, tutto che carico, uon lasciava di ammirare la magnificenza di quella cusa, e la nitidezza che regnava dappertutto; ma quel clie attirò particolarmente la sana attenzione fiu una terza donna, che gli parve più hella della secondia, assisi sul trono di cni vho parlato. La quale, come vide le due prime donne, discese e si avanzò di incontrarle.

Il facchino pensò, dai riguardi che le altre avevano per quella, che fosse la principale; e non s'inganuava. Questa siguora si chiamava Zobeida; quella che aveva schiuso la porta si chiamava Safia; e Amina era il nome di quella che aveva

fatto le provvisioni. Zobeida disse alle due donne avvicinandosi: Sorelle mie, non vedete che questo luon uomo soccombe al fardello che porta? che aspettate per isgravario? - Allora Amina e Safia presero il paniere l'una d'innanzi, l'altra di dietro. Zobeida vi pose anch'ella la mano, e tutte e tre lo posarono a terra. Cominciarono a votarlo; e ciò fatto , la graziosa Amina tolse del danaro e pago liberalmente il facchino... Intanto il giorno che andava ad apparire impose silenzio a Scheherazade, e lasciò non solo a Dinarzade, ma ancora a Schahriar un gran desiderio di ascoltare il seguito: il che questo principe rimise alla notte seguente.

## XXX NOTTE

Il dimani Dinatzade, «regliata per l'impazienza di ascoltare il seguito dell' istoria cominiciata, disse alla sultana: — In nome di Dio, mia sorella, se non dormite, vi preso di raccontarci quel che fecero le belle signore di tutte le provvisioni che Amina aveva comperate. — Lo saprete, rispose Scheherazade, se volete ascoltarmi con attenzione. Nello stessa mini.

Il facchino, molto soddisfatto del dauaro avuto, dovea prendersi il paniere e ritirarsi. Ma non pote risolversi : ei si sentiva involontariamento arrestato dal piacero di ammirare tre bellezze sì rare, o che gli pareano sì egualmente incantevoli; poiche avendo Amina tolto il suo veto, non gli sembrava meno bella delle altre. Ciò ch' ei non poteva comprendere ai era che lì dentro non vi vedeva alcun uomo. Nutladimeno la più parte delle provvisioni che aveva portate, come i frutti aecchi e le differenti specie di berlingozzi e di confetture , non convenivano propriamente che a gente la quale volca bere e divertirsi.

Zobeida credette dapprima che il facchino si arrestasse per prender fiato; ma vedendo ch' ei restava lungo tempo, gli disse: - Che aspettato? Non siete stato pagato a sufficienza? Sorella, soggiunse volgendosi ad Amina, dategli qualch'altra cosa, acciò se ne vada contento. - Signora, rispose il facchino, non è quosto cho mi trattiene : son pur pagato tropno della mia fatica. Vegge bono che ho commesso una incività rimanendo qui più del dovere ; ma spero abhiate bontà di perdonare alla sorpresa che mi cagiona il non veder qui alcun uomo con tre donne di una belicaza sì poco comuno. Una compagnia di femmine senza uomini è invero una cosa trista, quanto una compagnia di uomini senza donne. A questo discorso aggiunse molte cose piacevoli per provaro ciò che asseriva. Non dimenticò di citare ciò che diceasi a Bagdad, che non si sta bene a tavola se non si è in quattro ; e conchiuse, che essendo esse tre, aveano bisogno del quarto.

Le donne risero dol ragionamento del facchino. Indi Zobeida gli disse d'un tuono serio : - Amico , voi spingete un po' troppo la vostra indiscretezza; ma avvegnachè non meritiate ch' io entri in alcuna discussiono con voi ; pur tuttavolta voglio dirvi che noi siamo tre sorelle, che facciamo così segretamente i fatti nostri, cho nessuno non no sa nulta. Abbiamo gran ragione di temere di farne parte agl' indiscreti; ed un buon autore, che abbiamo letto, dice: - Guarda il tuo segreto e non dirlo ad alcuno ; chi to rivela non n'è più padrono. Se il tuo petto non può manteuere il tuo segreto, co-

tempo riprese il racconto in questi ter- | l'avrai confidato? - Signore , riprese il facchino, solo dal vostro contegno ho giudicato che eravate persono di rarissimo merito, ed ora mi accorgo che non mi sono ingannato. Quantunquo la fortuna non mi abbia dato abbastanza per elevarmi ad una professione al disopra della mia, non ho mancato di coltivarmi lo spirito , per quanto ho potuto , colla lettura dei libri di scienzo e d'istoria; e mi permetterete . se vi piace, di dirvi che ho letto in un altro autore una massima che ho sempre praticata con auccesso; ed è questa; Nonascondiamo il nostro segreto che a gente conosciuta da tutti per indiscreta, o che abuserebbe della nostra confidenza; ma non abbiamo nessuna difficoltà di scoprirto ai saggi, essendo persuasi che sapranno mantenerlo. Il segreto in me ò tanto sicuro, come se fosse chiuso in un gabinetto, del qualo la chiave fusse perduta, e la porta suggetlata.

Zobeida conobbe che il facchino non mancava di spirito : una giudicando che avesse desiderio di parteciparo al divertimento che volcano pigliarsi, gli ripetè sorridendo: - Voi sapeto che ci pronariamo a divortirci : ma sapete ancora che abbiamo fatto una snesa considerabile . o non è giusto che senza contribuire foste della partita. - La bella Safia appoggiò il sentimento della sorella, e disse al facchino: - Amico, non avete intesu dire ciò che si dico comunomente? Se portate qualche cosa, sarete qualche cosa fra noi; so non portate uiente, ritiratevi con

niente. Il facchino, malgrado la sua rettorica, forse sarebbe stato obbligato a ritirarsi confuso, se Amina, prendendo caldamente la sua difesa, non avesse detto a Zobeida e a Safia : - Mie care sorelle , vi scongiuro permettergli di restare con noi. Non vi ò bisogno di dirvi che ci divertirà; vedete bene ch' egli può farlo : vi assienro che senza il suo buon volere, la sua sveltezza ed il coraggio a seguirmi non avrei notuto venire a termine di fare tanta compra in sì poco tempo : per altro s' io vi dicessi tutte le piacevolezze che mi ha dette nel cammino, sareste poco maravigliato della protezione che prendo di lni,

A queste parole di Amina, il facchino, trasportato dalla gioia, si lasciò cadero in ginocchio, e baciò la terra a' piedi di quella graziosa persona : e rialzandosi le disse: - Mia amabito signora, voi aveto me mai potrà mantenerlo quello a cui cominciato oggi la mia felicità , ed ora v

mettete il colmo si generosamente: io non posso ahhastanza testificarvi la mia riconoscenza. - E volgendosi alle tre sorelle insieme soggiunse: Bel resto, mie signore, poichè mi fate sì grande onore, non crediate ch' io ne abusi , e mi consideri come nomo che lo merita : no , io mi considererò sempre come il più umile degli schiavi vostri. - Terminaudo queste parole, voleva restituir il danaro ricevuto; ma la grave Zobeida gli ordinò di conservario. - Ciò ch' è una volta uscito dalle nostre mani, diss' ella, per compensare quelli che ci han renduto servigi, non ritorna più..... L' aurora , che apperve , impose qui silenzio a Scheherazade,

Dinarzade, cle l'ascoltava con molta attenzione, ne fu molto dispiaciuta: ma elble cagione di consolarsi, perclei il sultauo, curioso di saper ciò che avverrebbe fra le tre belle signore e di facchino, differi il seguito di questa istoria per la notte seguente; e si levò per andare ad attendere alle sue ordinario funzioni.

## XXXP NOTTE

Nel domani Schcherazade, svegliata da Dinarzade, per appagare la curiosità che aveza la sorella di ascoltare la coutinuazione del racconto, domandò il permesso al sultano, e riprese così l'istoria de'tre Calender.

Sire , Zobeida dunque non volle affatto riprendere il danaro del facchino. - Ma, amico mio, gli disse, acconsentendo che restiate con noi , vi avverto che non è solo a condizione di guardare il segreto, ma pretendiamo eziandio che osserviate esattamente le regole della decenza e della cortesia. - Mentre che essa tenea questo discorso, la vezzosa Amina lasciò il suo abito di città, succinse la sua veste per operar con più libertà, e preparò la tavola. Apparecchiò molte specie di vivande, e sopra una credenza pose delle bottiglie di vino (1) e delle tazze d'oro (2). Fatto ciò, le signore si adagiarono, e fecero sedersi a fianco il facchiuo, ch' era soddisfatto al di là di quanto si possa dire, per vedersi a tavola con tre donne d'una bellezza straordinaria.

 L' uso del vino è interdetto dalla religione musulmana.

(2) L'uso de'vasi d'oro e d'argento è formalmente contrario a' precetti di Maometto.

Dopo i primi bocconi, Amina, che s'era allogata vicino alla credenza, prese una bottiglia ed una tazza, si mise a mescere, e bevve la prima, secondo il costume degli Arabi. Versò in seguito alle sue sorelle, che bevvero l'una dopo l'altra; poi, riempiendo per la quarta volta la stessa tazza, la presento al facchino, che ricevendola baciò la mano d' Amina, e canto prima di bere una canzone, il cui senso era: che siccome il vento porta con sè per dove passa il buon odore dei luochi profumati; così il vino che doveva bere, venendo dalla mano di lei, riceveva un gusto più squisito di quello che avca naturalmente. Questa canzone rallegrò le siguore, che anche cantarouo alla lor volta. Infine la compagnia fu lictissima durante il pasto, che durò moltissimo tempo, e fu accompagnato da tutto ciò che poteva renderlo piacevole.

Il giorno finiva quando Safia, parlando in nome di tutei re, disse al facchino:

— Alzateri, partite, ch'è tempo di ritiarvi. — Il facchino; non potendosi risolvere a lasciarle, rispose : — Eh I signore, dove volete ch'ò vada nello stato in 
cui sono? Son fuor di me a forza di here 
e di vederu. Non trovero certo la via 
della mia casa. Lasciatemi la notte per 
rimettermi; la passerò dove vorrete: ma 
non mi bisogna tempo minore per ritorrimetterno di passerò dove volte di 
osoo entra do via. Constucció dubito 
anora di noa lasciarvi la miglior parte di 
me stesso.

Amina prese una seconda volta le parti del facchino, e disse: - Sorelle, egli ha ragione; gli so molto grado della domanda che ci fa. Egli ci ha molto divertite ; se volete credermi, o piuttosto se mi amate quanto ne son persuasa, riteuiamolo per passare la sera con noi. - Sorella, disse Zobeida, non possiamo rifiutar nulla alla vostra preghiera; e dirigendosi al facchino. disse: - Vogliamo benanche farvi questa grazia; ma vi apponiamo una nuova condizione. Qualunque cosa faremo in vostra presenza, o per riguardo a noi, o per altro, guardatevi bene di aprir solamente la bocca per domandarne la ragione; dappoiché facendoci domande su cose che non vi riguardano per nulla, petreste intendere quello che non vi piacerebbe, Gnardatevi, e non cercate di esser troppo curioso, volendo troppo approfondire le cagioni del nostro operare.-Signore, riprese il facchino, vi prometto di osservar la

condizione sì esattaniente da non darvi cagione di rimproverarmi per avervi contravvenuto, ed anche meno di punirmi per l'indiscretezza. La mia lingua in questa occasione starà immobile, ed i miei occhi saranno come uno specchio che non ritiene nulla delle immagini ricevote. -Per mostrarvi, riprese Zobeida molto seriamente, non esser di fresco stabilito fra noi ciò che vi domandiamo, alzatevi, e andate a leggere ciè che sta scritto al di sopra della nostra porta interiore.

Il facchino audò fin là, e lesse queste parole scritte a grossi caratteri d'oro : Chi parla di cose che non lo riguardano sente ciò che non gli piace.

Ritornò alle tre sorelle, e loro disse: - Mie signore, vi ginro che non mi ascolterete parlare di nulla che non mi riguardi, ed ove possiate aver voi interesse. Fatta questa convenzione, Amina arreco

la cena; e quand'ebbe rischiarato la sala da molti lumi con legno d'aloe ed ambra grigia, che sparsero un odore piacevole e fecero una bella illuminazione, si assise a tavola con le sorelle ed il facchino. Cominciarono a mangiare, a bere, a cantare e a recitar versi. Le dame si dilettavano di ubbriacare il facchino sotto pretesto di farlo bere alla loro salute. Le buone parole non furono risparmiate; infine esse erano nella migliore allegria del mondo, quando intesero picchiare alla porta.... Scheherazade fu obbligata in questo punto d'interrompere il suo racconto, perche vide comparire il giorno.

Il sultano, non dubitando che il seguito di questa storia meritasse d'esser udito. lo differì al dimani e si levò.

# XXXIII NOTTE

Nella fine della notte seguente Dinarzade chiamò la sorella e la pregò di continuare la storia delle tre belle giovani , perchè era in nn' impazieuza estrema di sapere chi picchiava alla porta. Scheherazade, assicurandola che quanto andrebbe a raccontarle non sarehbe indegno del sultano, prosegul. - Dacchè le dame udirono picchiare, si levarono tutte in un tempo per andare ad aprire. Ma Safia, che era addetta particolarmente a ciò, fu la più diligente ; le altre, vedendosi prevenute, aspettarono per sapere chi potesse sì tardi aver faccende con loro. Safia torno, e disse: - Sorelle, si offre un'occasione di passar lietamente gran parte della notte; ralmente approvata da' Musulmani.

e se siete del mio parere, non ce la faremo sfuggire. Vi sono alla nostra porta tre Calcuder, almeno (1) all' abito semhrano tali : ma ciò che al certo vi sorprenderà è che han rasa la testa . la barha c le sopracciglia, e son ciechi dell' occhio destro. Dicono d'esser giunti or ora a Bagdad, ove non son mai venuti; e siccome per la notte non sanno dove alloggiare, han picchiato a caso alla nostra porta, e ci pregano per l'amor di Dio di aver la carità di riceverli. Si contentano d'una scuderia. Son giovani avvenenti : sembra ch' abbiano molto suirito: ma non posso pensar senza ridere alla loro figura ridicola ed uniforme. - Oui Safia s'interruppe con uno scroscio di risa tale, che le sorelle ed il facchino non noterono a meno di far lo stesso .- Sorelle, riprese , vogliamo farli entrare? È impossibile che con persone tali quali io ve l'ho dipinte non termineremo la giornata meglio che non la cominciammo. Essi ci divertiranno assai senza nostro incomodo; perchè chiedono solo il ricovero per questa notte , avendo intenzione di lasciarci appena fatto giorno.

Zobeida ed Amina fecero difficoltà alla domanda di Safia, ed essa ne sapeva bene il perche. Ma mostro loro tanto desiderio di ottener questo favore, che esse non poterono rifiutarglielo. - Andate dunque , le disse Zobeida , fateli entrare, Ma avvertiteli di non parlare di ciò che non li riguarda, e fate che leggano quanto sta scritto sulla porta. Allera Safia corse lieta ad aprire, e poi tornò coi tre Calender.

I tre Calender entrando s' inchinarono profondamente alle dame, le quali s' erano alzate per riceverli e dar loro il henvenuto: e si dichiararono contente d'aver occasione d'obbligarti , e farti rinfrancare della fatica del viaggio, e finalmente gl' invitarono a sedersi vicino a loro. La magnificenza del luogo e la gentilezza delle dame fecero concepire a' Calender un' alta idea di quelle vaghe ostesse : ma prima di sedersi, avendo per caso guardato il facchino, e vedendolo vestito presso a noco come altri Calender , coi quali differivano in molti punti di disciplina c che non si radevano la barba e le sopracciglia, un di loro disse : - Ecco in apparenza uno dei nostri fratelli arabi riformati.

(1) I Calender, o Kalenderis, sono dervis, la cui vita religiosa non è geneIl facchino sonuecchiando, con la testa scaldata dal vino, e'intesa untalo da queste parole, e senza moversi rispose a'Calender guardandoli fisamente: —Sedetevi, e ono vi mischiate in ciò che non vi appartiene. Non avete letto l'iscrizione ch'è su la porta 7 Non vogliate pretendere che tutti vivano secondo il nostro costume; e vivete voi secondo il nostro.

Buon uomo, riprese il Calender che aven parlato, non andate in collera; saremmo dolenti di avervene dato la menoma cagione; e siam pronti a ricevere i vostri comandi. La disputa avrebbe potuto seguitare; ma le signore frapponendosi misero la pace.

Quando i Calender furopo seduti a tavola, le signor loro porsero da mangiare, e la graziosa Safa prese cura particolare di versar da bere... Scheberazade s'arresto, perche vide il giorno: il sultano si levò per ademipere i sui doveri, proponendosi di ascoltare la dinane il seguito del racconto; perche avea gran desiderio del racconto; Calender desiderio chi di un occhio, e tutti ire dell'occhio medesimo.

## XXXIII NOTTE

Un'ora prima del giorno Scheherazade, chiamata dalla sorella, continuò in tal modo il racconto della notte precedente.

Dopoché i Calender ebbero levuto e mangiato a discrezione, si offerero di dare alle dame un concerto di musica se aveano strumenti, o volessero fatii arrecare. Liete elleno accettarono, e la helia Scali si alzò per amdarli a cercare. Torsio Scali si alzò per amdarli a cercare. Torsio Dasso, della calender ricevette di sua mano l'istrumento che volle segeliere, e comineiamon lutti e tra a sonare un arizo comineiamo lutti e tra a sonare un arizo un tratture un della comineiamo lutti e tra a sonare un arizo.

Le doune, che sapevano delle parole su quell' aria dolcisima, I accompagnarono colla voce; ma di tratto in tratto s'anter-rompevano con grandi scoppi di risa che loro facevano fare le parole. Al più bel punto di questo divertimento e quando la compunia era nella massima geoia, are, andia a vedere chi fosse. Ma, sire, disse qui Scheberzade al sultano, e buono che costra maestà sappia perche si picchiava al tardi alla porta di quelle donne; cd decone la ragione. Il Galio Blarou-al-Rai-

scid (1) nsava di camminare spessissimo incognito la notte, per sapere da sè stesso se tutto era tranquillo nella città, e se vi si commettevano disordini.

Quella notte il Califo era uscito di bun' ora accompagnato da Giafar (2) suo gran visir, e da Mesrour capo degli eunuchi di palazzo, tutti e tre travestiti da niercatanti. Passando per la strada delle tre donne, questo principe, ndendo il suono degl'istrumenti e delle voci, e gli scrosci di risa , disse al visir : Picchiate a quella casa, ove si fa tanto rumore : voglio entrare per saperne la cagione. Invano il visir gli disse che eran doune che si divertivano quella sera ; che il vino ; a quel che appariva, aveva loro scaldata la testa ; che non doveva esporsi ad un insulto; che non era quella ora opportuna, e che non conveniva sturbare il loro divertimento. Non importa, rispose il califo. vi ordino di picchiare.

Era dunque il gran visir Giafar, che avea picchiato alla porta delle donne per ordine del califo, che non voleva esser conosciuto. Safia apri; ed il visir, osservando alla luce d'una candela tenuta da lei, ch' era una donna bellissima, sosteune molto bene la sua parte. Le fece una profonda riverenza, e le disse rispettosamente: Siguora, noi siamo tre mercatanti di Mussul (3) arrivati da circa dieci giorni con ricche mercanzie che abbiamo in magazzino dentro uu Khan (4), ove siamo alloggiati, Siamo stati oggi da un mercante di questa città che ci avea invitati di andarlo a vedere. Ci ha favorito d'una colezione; e siccome il vino ci aveva messo in allegria, ha fatto venire un drappello di danzatrici. Era già notte; e mentre si sonavano gl'istrumenti, le danza trici

(i) Haroun, soprannominato al-Rascid, il giusto, è uno de più celebri principi della dinastia degli Abassidi, di cui n'è il quinto califo.

(2) Giafar, uno de' membri più cetebri della famiglia de' Barmecidi, era il favorito di Haroun-al-Rascid.

(3) Mussul, città della Mesopotamia, che fa oggi parte delle possessioni del gran-signore. Essa ha delle fabbriche di tela di cotone, che dal suo nome ha preso quello di Mussolina.

(4) Khan o caravan, serraglio: edificio che serve d'albergo in Oriente, ed ove le carovane son ricerute graluitamente o per modica mercede. ballavano e la compagnia faceva gran fracasso, passò la guardia e si fece aprire. Alcuni della brigata furono arrestati; noi per fortuna ci salvammo per di sopra d'un muro. - Ma , soggiunse il visir , come noi siamo stranieri, e un po'alterati dal vino, temiamo d'incontrare un'altra squadra della guardia, o la stessa, prima d'arrivare al nostro Khan , ch' è lungi da qui. Inoltre giugneremmo inutilmente, perchè la porta non vi si aprirebbe che domattina , checche possa avvenirne. Laonde , signora, avendo noi ndito, in passaudo. voci e strumenti , abbiamo giudicato che si era ancora in veglia in vostra casa, e ci abbiamo presa la libertà di pregarvi a darci ricovero fino a giorno. Se vi sembra esser noi degni di far parte del vostro divertimento, procureremo di contribuire per quanto è in noi a riparare l'interruzione che vi abbiamo cagionata. Se poi no , fateci la grazia soltanto di soffrir che passiamo la notte al coperto sotto il vostro vestibolo.

Durante il discorso di Giafar la bella Safia ebbe il tempo di esaminare colui che le parlava e le due persone ch'ei diceva mercanti come lui : e giudicando dalla fisonomia che non erano genti volgari . disse loro di nou esser la padrona; ma se volessero aspettare un momento, ella ritornerebbe a portar loro la risposta.

Safia andò a far questo rapporto alle sorelle, che esitarono alquanto sul partito da prendere. Ma come erano per natura benigne, ed avevano già fatta la stessa grazia a' calender ; perció risolvettero di farti entrare. - ... Scheherazade preparavasi a seguire il racconto; ma accortasi ch' era giorno, termino.

La quantità di nuovi attori che la sultana introdusse sulla scena destando la curiosità di Schahriar, e lasciandolo nell'aspettativa di qualche singolare avvenimento, questo principe aspettò con impazienza la notte seguente.

#### XXXIV NOTTE

Dinarzade enriosa quanto il sultano di sanere che produrrebbe l'arrivo del califo in casa delle tre donne , svegliò prestissimo la sultana, e la pregò di riprendere l'istoria de'calender. Scheherazade col permesso del sultano la prosegul in tal

- Il califo , il suo gran visir ed il ca-

dotti dalla bella Safia, salutarono le dame c i calender molto cortesemente. Le dame corrisposero eguslmente, credendoli mercanti, e Zobeida, siccome la prima, disse loro con tuono serio e grave come a lei conveniva: - Siate i benvenuti; ma printa di tutto non abbiate a male se vi domandiamo una grazia. - E qual grazia . signora? rispose il visir; puossi rifiutar cosa a donne sì belle? - Si è , disse Zobeida, di aver occhi e non lingua: di non farci domande su quel che vedrete, per saperne la cagione, e di non parlare di ciò che non vi riguarderà : per tema non sentiate quello che può nou esservi a grado. - Sarete obhedita , signora , riprese il visir. Noi non siamo nè censori nè curiosi indiscreti. Abbiam tanto da attendere a ciò che ci riguarda, che non ci curiamo di altro. Alle quali parele ciascuno si assise : la conversazione si legò ; e cominciossi a bere in onore de' nuovi venuti.

Mentre il visir Giafar interteneva le dame , il califo non si stancava d'ammirarne la bellezza straordinaria, la buona grazia, il gaio umore e lo spirito. D'altra parte nulla a lui sembrava più singolare che i calender tutti e tre ciechi dell'occhio dritto. Ei si sarebbe volentieri informato di questa singolarità; ma la condizione che era stata imposta a lui ed ai suoi compagni impediva di parlarne. Ad onta di ciò, quando ponea mente alla ricchezza delle masserizie, alla loro regolare dispozione ed alla decenza di quella casa, non poteva persuadersi non vi fosse incante-

La conversazione essendo caduta sui divertimenti e le differenti specie di sollazzarsi, i calender si alzarono e ballarono a loro uso una danza che accrebbe nelle dame il buon concetto che aveano di loro, e attirarono la stima del califo e della sua compagnia.

Quando i tre calender ebbero terminata la danza, Zobeida si alzò, e prendendo Amina per la mano, le disse: - Sorella, alzatevi ; la brigata non si dispiacerà se non usciamo dal nostro sistema : e la loro presenza nou s'opporrà a ciò che siamo usate di fare. Amina, che comprese ciò che volea dir sua sorella , si alzo, e tolse i piatti, la tavola, le bottiglie, le tazze e gl' istrumenti che aveano suonato i calender.

Safia non istette senza far nulla. Spazzò la sala, pose al suo luogo ogni cosa no de' suoi eunuchi essendo stati intro- disordinata, smoccolo i lumi, e vi mise attro legno d'aloa , ed altra ambra grigia. Ciò fatto, pregò itre calender di scdersi sul sofa da un lato, ed il califo dall'altro coi suoi compagni. Al facchino disse : Alzatevi , e preparatevi a darci aiuto a quel che faremo ; un uomo oramai familare , come voi siete, non deve starsi uoperoso.

Il facchino avea un poco digerito il suo vino : si alzò subito, e dopo d'aversi attaccato alla ciutura il lembo della veste : - Eccomi pronto, disse ; di che si tratta? - Sta bene, rispose Safia, aspettate che vi si parli: non istarete molto colle braccia incrociate. Poco dono si vide comparire Amina con un sedile, che posò in mezzo alla sala. Andò poi alla porta d'un gabinetto, ed apertala, accennò al facchino di appressarsi, e gli disse: - Venite ad aiutarmi. Egli obbedi, ed essendo entrato con lei uscì un momento dopo seguito da due cague nere col guinzaglio aggiunto ad una catena ch' ei teneva, e pareano maltrattate a colpi di frusta; e si avanzò con esse nel mezzo della sala.

Allora Zobeida , che si era seduta tra i calender ed il califo. andò con gravità fin dov' cra il facchino. — Qua , diss' ella mandando un grau sospiro, facciamo il nostro dovere. Si mudò le braccia sino al gomito, e dopo aver preso una frusta che le presentò Safia , disse: — Facchino, date una di queste cagne alla sorella Amina, e appressatevi a me con l'altra.

Il facchino eseguì : e quando fu presso a Zobeida, la cagna ch'ei teneva cominciò a guaire, e si volse verso Zobeida atzando la testa in modo supplichevole. Ma Zobeida, senza curarsi dell'atteggiamento della cagna che facea pietà, ne dei gridi che riempivano tutta la casa, le diede tanti colpi, che stancatasene gittò la frusta per terra; poi togliendo la catena dalle mani del facchino, alzò la cagna dalle zampe, e mettendos ameudue a guardare di un'aria trista c commovente, piansero entrambe. Finalmente Zobeida prese il fazzoletto, asciugo le lagrimo della cagna, la bació, e rimettendo la catena al facchino, gli disse: - Andate, riconducetela dove l'avete presa, e nienatemi l'altra.

Il facchino ricondusse la cagua frastata nel gabinetto, e ritornando, prese l'alta nel gabinetto, e ritornando, prese l'alta dalle mani di Amina, e la presentò a Zobeida che l'aspettava. — Teneteta come la prinan, gli disse; pòi, avendo ripigliata la frusta, la maltrattò nell'istesso modo. Pianse: in seguito con lei, a scingò be sue

lagrime, la bació, e la diede al facchino, a cui la graziosa Amina risparmió la pena di rimetterla uel gabinetto, perché se ne incaricó essa medesima.

Intanto i tre calendor, il califo e la sua compagnia furono molto maravigliati di quell'operare; non potendo comprendere come Zobeida dono aver frustato con tanta furia le cagne, animali immondi secondo la religione musulmana, piangeva indi con esse, asciugava loro le lagrime. e le baciava : e ne mormoravano fra loro. Il califo soprattutto più inspaziente degli altri moriva dal desiderio di sapere la cagione di una cosa che gli sembrava sì strana, e non cessava di far segno al visir d'informarsene. Ma il visir volgeva da un altro lato la testa fino a che spinto da' reiterati segni, rispose con altri segni, che non era tempo di appagare la sua curiosità.

Zobeida restò per qualche tempo al medesimo sito in mezzo alla sala, come per rimettersi dalla fatica durata frustando le due cagne. - Cara sorella, le disse Safia , non volete tornare al vostro luogo, affinchè jo faccia a mia volta il mio personaggio ? - Sì, rispose Zobeida, Ciò dicendo andò a sedersi sul sofà, avendo alla sua dritta il califa , Giafar e Mesrur, e a sinistra i tre calender ed il facchino..... Sire, disse in questo Inogo Scheherazade, ciò che ha inteso vostra maestà deve senza dubbio sembrar maraviglioso; ma ciò che resta a raccontarsi è ancor di più. Son persuasa che ne converrete la notte seguente, se volete permettermi di terminarvi questa storia. Il sultano vi acconsentì, e si levò perchè era giorno.

#### XXXV' NOTTE

Dinarzade non sì tosto si destò che chianiò la sultana e pregolla di riprender il bel racconto di ieri. La sultana ricordandosi dov'era rimasta, dirigendo la parola al sultano, cominciò in questo modo:

— Sire, poiche Zoheida ebbe ripreso il suo posto, tutta la compagnia guardò per poco il aleuzio. Infine Safia, ch'era seduta sul sedie in mezzo alla sala, disso alla sorcila Amina: — Cara serella, alzateri, vi scongiuro: capite bene che vogino dire. Amina si alzò, ed andò in agabietto differente da queblo donde erano uscite le cagno. Tornò tenendo un astrocio guarnio di raso giallo, rilevato astrocio guarnio di raso giallo, rilevato

di un ricco ricamo di oro e di seta verde. Si appressò a Safia ed aprì l'astnecio, donde trasse un liuto e glielo presento. Essa lo prese, e dopo aver impiegato qualche tempo per l'accordo, comincio a toccarlo : ed aecompagnando la sua voce canto una canzone sui tormenti dell'assenza, con tanta dolcezza, che il califo e tutti gli altri ue furono incantati. Onando ebbe terminato, siceome ella aveva cantato con molto affetto ed azione nel medesimo tempo, disse alla graziosa Amina: - Tenete, sorella, non ne posso più, e mi manea la voce; divertite la eompagnia sonando e cantando in mia vece.-Volentieri, rispose Amiña, appressandosi a Safia, che le pose il linto nelle mani e le cedette il posto.

Amina, aveudo un poco preludiato per vedero se lo strumento era necoridato, sono e canto quasi altrettanto sul medesimo subbietto, nia con tanta veemenza (poichè era molto agitata, anzi penetrata dal senso delle parole che cantava (che terminando le venner meno le forze.

Zobeida volle farle osservare la sua soddisfazione, e le disse : - Sorella, voi avete fatto maraviglie : si scorge chiaro che sentite il male che esprimete sì vivamente. Amina non ebbe tempo di rispondere a miesta cortesia. Essa intese il cuore sì augustiato in quel momento, ehe pensò a prender respiro, lasciando vedere a tutta la compagnia una gola ed un seno, non hiauco quale dovrebbe averlo una donna come Amiua, ma tutto pieno di eieatrici, che fecero una specie d'orrore ngli spettatori. Nulladimeno ciò non le diede alcun sollievo, nè le impedi di svenire-... Ma, sire, disse Scheherazade, veggo già il giorno. A queste parole cessò di parlare, ed il sultano si levò. Quando anche questo principe non avesse differito la morte della sultana, non avrebbe potuto risolversi di toglierle ancora la vita. La sua curiosità era troppo eccitata a sentire fino al termine un racconto di avvenimenti cotanto inaspettati.

# XXXVI\* NOTTE

Dinarzade al solito svegliatasi pregò la soltana di seguire l'istoria delle signore e de'calender; e Scheherazade la ripigliò così:

— Mentre che Zobeida e Safia conserua a soccorrer la sorella , uno de' calender non pote astenersi di dire : — Avvemmo anato meglio dormire allo scoverto che entrar qui, se avessimo creduto di vedeentrar qui, se avessimo creduto di vedeentrar qui, se avessimo traduto di vedeentrar qui, se avesimo traduto di vedees dirigendos la fone, disse: — Che vuol
dir cò ? — Quegli che avea partato, ripur noi. — Come l'riprese il califo, voi
noni siete di casa ? e non potete direi
noni siete di casa ? e non potete direi
noni siete di casa ? e non potete direi
noni siete di casa ? e non potete direi
noni di quelle doca gane nere così indegnamente maltratate, e di quella donna
scenata ? — Sexore, ripresco i celender,
central i, ele quadche monento prima di voi.

Ciò acerebbe la maraviglia del califo.-Forse, replicò, quest nomo, ch'e con voi , ne sa qualche cosa. Uno de'calender fece segno al faechino di appressarsi , e gli domando se sapesse perche le cagne nere erano state frustate, e perchè il seno di Amina sembrava lacerato, - Signore , disse il faechino, posso giurare sul gran Dio vivente, che se voi non sapete nulla di eiù, non ne sappianio più gli uni ebe gli altri. È vero che io sono di questa città , ma non sono entrato che oggi in questa casa ; e se sicte maravigliati di vedermi, anch' io lo sono per trovarmi in vostra compagnia. Quel che accresce la mia sorpresa si è di non veder nessun uomo con queste donne,

Il edifó, la sua compagnia e i culcaorde avana creduto che il facchino fusse di casa e che potrebbe informarti di quando desiderasano sapere. Il edifo, risoluto di appagar la sua curiosità a qualtunque costo, disse agli ultiri — Accoltate ; prische siamo sette nomini, e non abbiam da fare che con tre donne, obblighamole a darri gli seliarimenti che desideriamo; sa mai vi si opongono, siamo nello stato

di costringervele. Il gran visir Giafar si oppose a questo consiglio, e mostronne al califo le conseguenze, senza però scoprire questo principe ai calender: e dirigendogli la parola, come se fosse stato nu mercante, gli disse : - Considerate, signore, vi prego, che noi dobbiamo conservare la nostra riputazione. Voi sapete a qual condizione ci hanno ricevuto in easa queste donne; e noi l'abbiamo accettata. Che si direbbe di noi, se vi eontravvenissinio ? Sarenimo ancor più biasimevoli, se ci aceadesse qualelle sventura. Non avvi apparenza eh' essc ei abbian chiesto questa promessa senza esser nello stato di farci pentire di non averla attenuta.

In questo mentre il visir tirò da parte il callò, e partandogii hassamente eli disse: — Signore, vostra maestà abbia un 
poco di pazieraza, pertei la sotte non 
prendere queste doune, le menero dinanzi al vostri tono, e spriete da foro quanto il piacerà. Quantinque questo consipio fosse molto giudinoso, il cisibi lo 
riacettò, e fee taereri il visir, perche alriacettò, e fee taereri il visir, perche alcarrara.

Si quistionava chi dovesse pigitar la profa. Il califo cereò di far parlare prima i calender; mi essi se ne scusarono. Unifac convientero tutti, che parlares il facchino, Questi si preparava a fare la fatal domanda, quando Zuielida, dopo aver socorso Anina, chi era riavennta dallo svecorso Anina, chi era riavennta dallo svecorso Anina, chi era riavennta dallo svecorso Anina, chi era riaventa dallo svecorso di superiore di con enlose di avera intessi perfare alto e con enlose qui esta di costa disputa di costa di cost

Il facchino allora parli: — Madama, disse, questi signori vi supplicano di voler loro spiegare, perché dopo aver multrattato le vostre due cagno, aveto pianto con esse; e donde viene che la donna svennta ha il seno coperto di cicatrici? Questo è quanto sono incaricato per parte loro di domandaryi; signora.

Zobeida a queste parole prese un fiero atteggiamento, e volgendosi dalla parte del califo, della sua compagnia e de calender, loro disse : - Signori , è vero che lo avete incaricato di far questa domanda? Tutti risposero di sì , eccettuato il visir Giafar, che non disse parola. A questa confessione, ella disse loro d'un tuono che mostrava quanto erane offesa: -Prima d'accordary la grazia che ci avete chiesta di ricevervi , affin di prevenire ogni cagione di scontento, l'abbiamo fatto con la condizione impostavi di non parlar di ciò che non vi riguarda, per paura di non ascoltare ciò che non vi piacerà. Dopo avervi ricevuti e complimentati del meglio che ci era possibile, voi avete mancato alla parola. Vero è che questo avviene per la faciltà che abbiamo avuta; ma ciò non vi scusa, ed il vostro procedere non è gentile. Dette queste parole, batte tre volte coi piedi o colle mani, e gridò : - Presto venite. - Tosto si aprì una porta, e sette schiavi negri forte e robusti entrarono colle sciable in mano, presero uno per uno i sette uomini della compagnia, li gettarono a ter-

ra , li tennero in mezzo alla sala , e si prepararono a troncar loro la testa. E facile immaginarsi qual fosse lo snavento del califo. Si penti allora, ma troppo tardi, di non aver voluto seguire i consigli del suo visir. Intanto questo principe sventurato, Giafar, Mesrur, il facchino e i calender erano vicini a pagare colla vita la loro indiscreta curiosità: ma pruna che ricevessero il colpo di morte, uno degli schiavi disse a Zobeida ed alle sorelle: - Alte, potenti e rispettabili signore . non comandate di tagliar loro il collo? - Aspettate, disse Zobeida, bisogna che io prima gl'interroghi. - Signora, interruppe spaventato il facchino, in nome di Dio , non mi fate morire per altrui delitto: io sono innocente ; essi sono colpevoli, Ahimel continuo prangendo, noi passavamo il tempo si dolcemente; questi ciechi calender sono la cagione di tale sventura : non vi è città che non cada in rovina con gente di si cattivo auguno. Signora, vi supplico di non confordere il primo con l'ultimo : e pensate che ad un miserabile come io sono, privo d'ogni soccorso, è meglio perdouare anzielie opprimerlo col vostro potere e sacrificarlo

al vostro risentimento.

Il califo, per natura impaziente, soffriva infinitamente più degli altri, vedendo dipendere la sua vita da una donna offesa e ginstamente irritata; ma cominciò a concepire qualche speranza quando vide ch'ella cercava sapere chi fossero tntti loro , perchè immaginossi che non gli ayrebhe tolto la vita tosto che si sarebbe informata della sua dignità. Perciò disse leggermente al visir, che gli era vicino, di dichiarar subito chi egli era. Ma il visir prudente e saggio, volendo salvare l'onor del suo padrone, e non render pubblico il grande affronto che esso stesso procuravasi , rispose soltanto : - Noi lo meritiamo. Ma ancorche, per obbedire la califo, avesse voluto parlare, Zobeida non gliene avrebbe dato il tempo. Essa erasi, sea diretta si calender, e vocteodii tutti e tre ciechi, domando laro s'erano frateli. Uno di essi rispose per tutti :—No, si-guora, non siamu fratelli per sangue, ma per la qualità di calender, cioè, cosservanti un medesimo genere di vita.—Via, represe ella parlando ad un solo, siete nato ciece? — No, siguora, quegli risposare se sono per un'avventura così sono esta con per un'avventura così sono esta con periodi di contrato di

Zubrida feca la stessea domanda ai due altri calender, che le fecero la stessa risposta del primo; ma l'ultimo che pariò giudici. L'atta per la considerazione con aggiunte e a l'atta per possone con supirate con si appiate con si a

A tal discorso Zuleida moderò la sua collera, e disse agli schiavi: — Date loro nn poco di libertà; un restate qui. A quelli che i racconteranno la toro sioria, e percibe vennero un questa casa, non fate alcun male, lassitatici andero cor piacerà loro: una non risparmiate roboro che rinteranno di sodissfarci... — A queste parole Scheberrazde si tacque, e di sistemo al pari del ziorno nascente, lesienzo il pari del ziorno nascente, di sistemo il pari del ziorno nascente, di di levarsi, questi si levò cel proponimento di indire di domani Scheberrazde, perché desiderava sapere chi etano i tre calender sicchi.

## XXXVII NOTTE

Dinarrade, che prendeva estreno piaore ai racconti della sultana, risvegliossi sul finir della seguente notte, e pregò la sorella di continuare l'istoria de callender. Scheberazade dimandò il permesso al sultano, ed ottenutolo continuò: — Sirv. i tre calender, il califo, il

— Sire, i tre calender, il califo, il gran visir Giafar, l' eunuco Mesrur e il facchino erano tutti in mezzo alla sala seduti sul tappeto de'piedi alla presenza dello tre donno ch' erano sul sofa, o degli schiari pronti ad eseguire tutti gli ordini che esse volevan loro dare.

si trattava che di raccoutar la sua storia. per liberarsi da sl gran pericolo, primo di tutti parlò : - Signora , voi sapete già la mia storia e la cagione che mi condusse in casa vostra. Perciò quanto vi debbo raccontare sarà subito terminato. Signora, vostra sorella mi ha preso stamattina in piazza, ovo , in qualità di facchino, aspettava che alcuno mi adoperasso per guadagnare il vitto. La ho seguita alla bottega d'un venditore di erbe, di un venditore di aranci, limoni e cedri; poi a quella di un venditore di mandorle, di noci, di avellane ed altri frutti : indi presso ad un altro confettiere, ed un droghiere. E con in testa il paniero, o carico per quanto io poteva essere, venni qui, e voi avete avuto la bontà di soffrirmi finora. Questa è una grazia che ricorderò eternamente. Ecco la mia storia.

Il facchino, avendo comureso che non

Quando il facchino chie terminato, Zobeida soddistrat gdi disse: "Salvati, vanne, fa che non ti vegniamo più, signosa, riprese il facchino, y i supplico di farmi redare ancora. Non sarchie giusto che dopo aver dato agli altri il piacere il sentiri la mia storia, i con alpiacere il sentiri la mia storia, i con alno di stuossi all'estremo d'un sola, licitissimo di vedersi fuor del pericolo che lo avea tanto, spaventato. Dopo di lui uno del tre calender volg-rudosi a Zobeicha, come la principale delle tre dame, e come a codei che gli avea comandato di parlare, comincio col la sua sitori, col la cu-

ISTORIA REL PRIMO CALENDER FIGEIO DI RE.

Signora, acció suppiate perché lo perduto l'ecchio dritto, e la cagione che ni ha obbligato a prender l'abtto di calender, io vi diri che son nato figlio di re. Il ro mio padre aveva un fratello che regnava come lui in uno stato vicino. Questo fratello chie dete figli, uno principe ed una principessa; e il principe ed to cravamo quasi dell'sitessa età.

Quand' io clobi fatto tutt' i mici esercizi, e il re mio pader uni diede un'onesta libertà, andava regolarmente ogni auno, dal re mio zio, e dimorava alla sua corte uno o due unesi; dipoi tornava da miopodre. Questi viaggi al principe mio cugimo el a me diedero occasione di contrarre iusieme una fortissima e singolaro amicizia, L' ultina volta ch' io lo vidi mi ricevette con maggiori dimostrazioni di: tenereza, che non aven mai fatto prima; e volendo un girom divertirini, fixce apparecchi straordinarii, Funnon lungo tempo a tavola, e dopo aver hem mangato entrambi: — Cuigino, mi disa'egil, voi non motovinereste mai in che mi sono occupato durante il vostro ultimo viaggio. E un anno che dopo la vostra partenza ho messo un gran numero di lavoratori in opera per un disegno che medio. In fatto fare un edicido ch' e trovinato, e si può derio: ma bisogno prima che facciate giuramento di mantenermi il segreto e la fedelta ; queste che cose soiso qua voi.

L' amicizia e la familiarità che passava fra noi non permettendomi di rifiutargli nnlla, feci il giuramento ch' ei desiderava : e allora mi disse : - Aspettatemi qui; ritorno fra un momento. Infatti non tardò a venire, e lo vidi rientrare con mua donna di una bellezza singolare, e magnificamente vestita. Ei non mi disse chi fosse colei, e non credetti dovermene informare. Ci rimettemmo a tavola con la donna, e c'intrattenemmo ancor qualche tempo di cose indifferenti, bevendo le prime tazze alla salute dell' uno e del-Faltre. Dope ciò il principe mi disse:-Cugino, non abbiamo tempo da perdere, favoritemi di menar con voi questa donna . e conducetela da questa parte ad un luogo dove è un sepolero a cupolafabbricato di fresco. Lo riconoscerete facilmente ; la porta è aperta : entrate însieme ed affrettatevi, che verrò subito.

Fedele al mio giuramento, non volli saper altro; porsi la mano alla signora, e agl' indizii che il principe mio cugino m'aveva dati la condussi felicemente al chiaro di luna senza smarrirmi. Appena fummo giunti al sepolero, vedemmo comparire il principe, che ci seguiva carico d' una brocchetta piena d' acqua, d' una zappa, e d'un sacchetto con gesso. La zappa gli serviva a demolire l'avello ch'era nel mezzo del sepolero : tolse le pietre l' una dopo l'altra, e le situò in un angolo. Quando l'ebbe levate tutte, scavo la terra, e vidi che sotto l'avello eravi una cateratta. Egli l'alzò, e al di sotto sceversi la vetta d'una scala a lumaca. Allora mio cugino, volgendosi alla donna, le disse: - Signora, ecco d'onde si va al Inoge di cui vi ho parlato. La donna a queste parole si appressò e discese, ed il principe si pose in atto di seguirla; ma volgendosi prima verso di me, mi disse : ---

Cugino, vi son molto obbligato della pena che vi avete presa; ve ne ringrazio, addio. — Cugino mio, esclamai allora, che vuol dir ciò? — Questo vi basti, mi rispose; potrete tornarvene per dove siete venuto....

Scheherazade si tacque ; e si differt il racconto per la notte seguente.

# XXXVIII NOTTE

Al finir di questa notte Scheherazado continuò così la storia del primo calender:

- Signora , disse il calender a Zobeida , io non potei ottener altro dal principe mio cugino, e fui obbligato di prendere da lui commiato. Tornandoniche al palazzo del re mio zio, i vapori del vino mi salivano alla testa, e perciò cercai di ritornar subito nel mio appartamento, o coricarmi. Svegliatomi la dimane, considerando su ciò che mi era avvennto la notte, e dopo aver richiamato tutt' i particolari d'una sì strana avventura, sembrommi un sogno. Prevenuto di questo pensiero mandai per sapere se il principe mio cugino potesse vedersi. Ma quando mi fu detto che non avea dormito in easa, che non si sapeva che ne fosse avvenuto, e che tutti n'erano in affanno, giudicai esser troppo vero lo strano avvenimento del sepolero. No fui vivamente afflitto, e togliendomi a tutti andai segretamente al pubblico cimiterio, dove era una infinità di tombe simili a quella ch'io aveva veduta. Passai il giorno a considerarle una dopo l'altra, ma non potei rinvenire quella che vi cercava; e per quattro giorni feci la stessa ricerca inutilmente.

interne.

Bissona apere che fra questo tempo lissona apere che fra questo tempo lissona apere che di molti giorii a caccia. Mi annoia d'aspetatro pe dono aver pregato i suoi ministri di fare al suo ritorno le mie scuse, partii dal suo palazzo per fornare alla corte di mio padre, donde non era usuto di star molto tempo lontano. Lascini i uninistri del re mio zio anareggiati di sa-pere che fosse addivenuto del principe mio cugino; ma per non violare il giuramento chi o cara fatto di mantenere il segreto, uon ossi trarii d'inquietudine, notili comunicar loro nulla di quasto sa-

Giunsi alla capitalo ove dimorava mio padre, e trovai, contro l'ordinario, alla porta d.4 sua palazzo una guardia da cui entrando fai circondato. Re domandai la ragione, e l'uffiziale mi rispose: — Principe, l'esercito ha riconoscituto il luogo del re vostro padre il gran visir, e di oi fo prigioniero per parte del nuovo re. A queste parole le guardie s' impadronio mono di me, e mi condussero avanti al tiranno. Giudiciate voi, signora, della mia sorpresa e del mio dolore.

Questo ribelle visir avea concepito per me un grando odio, che nutriva da lungo tempo, ed eccone la cagione. Nella mia più tenera gioventù io amava a trar la balestra. Un giorno sul terrazzo del palazzo mi divertiva a trarre, Mirai ad un uccello che si presentò dinanzi ; ma sbagliai il colpo, e la palla per caso colpì dritto nell'occhio del visir, che prendeva aria nel terrazzo della sua casa, e gliele crepe. Quando seppi questa disgrazia, mi feci giustificare presso il visir, e lo feci anche io stesso : ma egli non cesso di conscrvare un vivo risentimento, e me ne dava segni sempre che se gliene presentava l'occasione ; e lo mostrò di un modo barbaro quando io fin in suo potere. Tosto che mi vide, venne a me come una furia, e cacciando le sue dita nel mio occhio dritto, me lo strappò esso stesso. Ecco perchè son cieco.

Ma l'usurpatore non si arrestò a questa sola crudeltà: mi fece chiudere in una -cassa, ed ordinò al carnefice di portarmi molto lontano dal palazzo, e abbandonarmi agli uccelli di rapina dono avermi tagliato la lesta. Il carnefice accompagnato da un altro uomo sali a cavallo, carico della cassa, e si arresto nella campagna per eseguire gli ordini. Ma io feci tanto colle preghiere e colle lagrime, che eccitai la sua compassione. - Audate, mi disse, uscite subito dal regno, e non vi rientrate mai, perchè incontrereste la vostra perdita, e sareste cagione della mia. Lo ringraziai di tanto favore, e non sl tosto fui solo, che mi consolai d'aver perduto un occhio, pensando che aveva evitato una sciagura maggiore.

Nello stato in cuiera, lo non poteva molto camminare; quindi mi ritirava in un luogo appartato durante il giorno, e camminava la notte per quanto mel permettevano le forze. Infine arrivai negli stati del re mio zio, o andai alla sua capitale.

Gli feci una lunga narrazione della tragica causa del mio ritorno, e del tristo elevato, dove si saliva per alcuni gradi-

stato in cui mi vodeva. — Ah! esclamo: von bastava d'aver perduto mio figlio I dovea sapere ancora la morte d'un fracitilo carissimo, e vedervi nel deplorabile stato in cui siete rijutto I Mi dimostrio l'inquietalme in cui cra per non aver ricevato alcuna notizia di suo figlio, quannique avesse fatto fare nolte perquisizioni e ri-cerche. Questo sventurato padre piangeva cadale fagrina: partandomi, e un parva calmente affatto, che un perdupossibile di pin guardare il girrancatto dato al principe niu cuzino; e raccontiati il re suo padre tutto ciù chi vo supera.

Il re mi ascoltò con qualche cunsolasione; e quando cibi terminato, ni dissei — Nipote, il racconto fattorni ni disqualche speranaz. Io seppi che nio figlio faceva fabbricare questo sepolero, e so presso a poco in qual lusope, con l'idea che ve il restata mi lusingo che lo troverno. Ma pobich il ba fatto segretamente, ed ha chiesto da voi il segreto, mi to, per evitare che si suppia. Edi avea un'altra ragione, che non palesava, di masconderlo a tutti: ragione importantissima, come si raccoglierà dal seguito del mio racconto.

mande de l'accidente de l'accidente de l'accidente per una porta del giardino che menava nella campagna, a fortunatamente travammo quel che cervavamo. In riconobi il sepolero, e ue etbi gicia tanto magiore, in quantoche già l'avea cercato lungo tempo in vano. Entrati trovammo la cateratta di ferro chiusa su l'ingresso della scalenta di ferro chiusa su l'ingresso della scale. Durammo molta flatica per alzarla, a vendola il principe mio cuigno assodata al di dentro col gesso e l'acqua di cui vi borarlato: ma infinie la al-

zamno.

Il ro mio zio scese il primo; io lo seguii ; e secndemmo circa cinqunat grani.

Quando fummo ai basso della scala, ci
tro una contra ci sun della scala, ci
tro una contra ci sun di cuttivo dice, da cui il lume che dava ju bellissimo splendore era oscurato. Da quest'unticamera passamuo in una stanza grandissima, sostenuta da grosse colonne or
rischiarata da molti afri lunii. Nel mezzo eravi una cisterna, e da un lato si
reclevano situate molte provissimi; ma
reclevano situate molte provissimi; ma
calcuno. Vi era di rimpetto un soda molto
elevato, dove si salva per alcuni gradi-



ISTORIA DEL PRIMO CALENDER FIGLO DI RE

ni, e al di sopra vedensi un largo letto colle cortine serrate. Il re vi sall ; ed avedole sollevate, scoperso il principe suo figlio, e la donna insieme corietati, ma arsi e mutati in carbone, come se fossero stati gittati in un gran fuoco, donde poi tratti prima che fossero consumati.

# XXXIX' NOTTE

La notto seguente Scheherazade ripigliò così il racconto.- Il calender, continuando a raccontare la sua storia a Zobeida, seguitò: - Signora, non posso esprimervi la maraviglia ch' io ebbi quando vidi il re mio zio vilipendere a questo modo il principe suo figlio morto. - Sire , gli dissi , per quanto dolore mi abbia cagionato tal funesto avvenimento, non posso tenermi di domandare a vostra maestà, qual delitto albia potuto commettere il principe mio cugino per meritare che voi ne trattiate così il cultavere. - Nipote, mi rispose il re, vi dirò che mio figlio, indegno di portar questo nome, amò sua sorella fin dai primi anni, ed ella lo amo del pari. Io non mi opposi alla loro amicizia nascente . perche non poteva prevedere il male che ne sarebbe avvennto : e chi l'avrebbe potuto? Questa tenerezza con l'età aumentatasi perveune a tale, che alfine ne temetti la conseguenza, Apprestai il rimedio che mi fu possibile , ne mi contentai di fare in disparte a mio figlio una ripreusione, rappresentandogli l'orrore della passione contratta, e l'onta eterna di cui andava a coprire la sua famiglia, se persisteva in sentimenti si criminosi; dissi aucora lo stesso a mia figlia, che custodii in modo da non aver più comuni-

 Battere qualcuno sulla bocca colla scarpa è un ignominioso gastigo.
 Quest' uso, che tuttavia dura, sembra molto antico in Oriente. cazione col fratello. Ma la sciagurata avea ingoiato il velena; e tutti gli ustacoli che opponeva la mia prudenza al loro amore non fecero che irritarlo.

Mio figlio, persuaso che sua sorella era sempre la stessa per lui, sotto pretesto di fabbricare un sepolero, fece preparare questo asilo sotterraneo, culla speranza di trovare un giorno l'occasione di rapire il colpevole oggetto della sua fiamma e condurlo qui. Egli scelse il tempo della mia assenza per forzare il ritiro dov'era la sorella : e questa è una circostanza che il mio onore non mi ha permesso di pubblicare. Dopo un'azione sì dannabile è venuto a chiudersi con lei in questo luogo, che ha fornito, come vedete, d'ogni sorta di provvisione, affin di godere lungo tempo de' suoi detestabili amori, che doveano fare a tutti orrore. Ma Dio non ha voluto soffrire quest' abominazione e li ha ginstamente gastigati. -Terminate queste parole, si sciolse in pianto; ed io agginusi le mie alle sue lagrime. Indi volse su me lo sguardo, e disse alibracciandomi : - Mio caro nipote . s' io perdo un iudegno figlio, fortunatamente trovo in voi chi meglio può sostituirlo. E le riflessioni ch' ei fece sulla trista fine del principe e della principessa ci strapparono di nuovo le lagrime. Salimnio per la stessa scala, e uscim-

summuo jee ta seessa seata, e useimao in fine da quel luogo funesto. Abbassammo la cateratta di ferro e la covrimuo di terra e di materiali, ond'era stato fabbricato il sepolero, per nascondero al neglio possibile una prova si terribile dell'ira di Dio.

Non era molto che eravamo tornati a

palazzo, acnza che alcinio si fosse accorto della nostra assenza, quando asceliamino un confisso rimmer di trombette, di timbelli, di insuberi el atti strumenti di timbelli, di insuberi el atti strumenti rava P acre, ci mostrò quel che era, e ci anunzio P arrivo d'un formidable esercito. Era lo stesso visir che avea depusto dal tromo mio palere dei surpato i suoi stati, che veniva ad impadronirsi suoi stati, che veniva ad impadronirsi revoli steliere.

Questo principe, che avea allora soltanto l'ordinaria sna guardia, non pote resistere a tanti nemici; i quali, investita la città, come le porte furon loro aperte senza resistenza, ebbero poca pena a rendersene padroni.

Oppresso dal dolore, perseguitato dal-

la fortuna , m' appigliai ad uno stratagemma ch'era il solo partito che mi restava per salvarmi la vita. Mi feci radere la barba e le sopracciglia, e preso l'abito di calender, uscii della città senza essere riconosciuto da alcuno. Dopo ciò mi fu facile allontanarmi dal regno di mio zio camminando per vie remote. Evitai di passare per le città, finche giunto all'inipero del potente commeudatore de' credenti (1) , il glorioso e rinomato califo Haroun-al-Rascid, cessai dalla paura. Allora consultando me stesso su cio che dovea fare, risolvetti di venire a Bagdad a gettarmi a' piedi del gran monarca, la cui generosità si vanta dappertutto. lo lo commoverò , dicca fra me , con un racconto così stupendo com' è il mio : avrà certo pietà d'un principe sventurato, e non implorerò invano il suo ainto. Infine, dopo il viaggio di molti mesi, sono giunto oggi alla porta di questa città ; vi sono entrato al cader del giorno ; ed essendomi un poco arrestato per rinfrancare le mie forze, e determinare dove volgere i passi , quest'altro calender, che vedete viciuo a me, vi ginnse da viaggiatore anch'egli: a vicenda ci salutammo. - Al vedervi. gli dissi, sembrate straniero come ne; cd egli mi rispose che non m'ingannava. In quel momento sopravvenne questo terzo calender : ci saintò , fece conoscere esser anch' egli straniero e ultimamente giunto a Bagdad. Siccome fratelli ci unimmo insieme, e risolvemnio di non separarci,

Initiatio era tardi, e non sapevamo dove allogiziar in una città ove non averano al-una pratica, per non esserci stati mi. Ma la nostra bonna veltura avendaci condutti avanti la vostra porta, e ilbiamo pressa la libertà di picchiare. Giavete ricevuti con tanta carrila e bonta, che no mo possamo ringeriziari albostatura ma pressamo ringeriziari albostatura savete contambato di raccontarti; perche ho perduto l'occhis dritta; perche ho craso la larba e le sopraccipita; e perche sono adesso in vostra casa.

Basta , disse Zobeida , siamo confente: ritiratesi dose vi piace. Il calender sensandosi pregó la signora di volerlo far restare per aver la soddisfazione di ascoltare la storia de' due fratelli , eli'ei per

 Commendatore de' credenti o principe de' fedeli, in arabo Emir-almumenin. Da questo nome gli antichi storici han fatto quello di Miramolin. gentilezza non poteva abbandonare, e quella de', tre altri personaggi della compagnia---...Scheherazade si tacque; e promise di raccontare la storia del secondo calender nella notte segueute.

# XL' NOTTE

Sire, disse la sultana svegliata da Dinarzade, l'istoria del prino calender parve strana a tutta la compagnia, e particolarmente a califo; la quale la presenza, caldegli schiavi colle sciable in mano non inpedi di dire basso al visir: — In vita mia, ho udito molte istorie, ma non mai una che si approsimasse a questa del calender; e mentre cost diceva, il secondo calender volgemotos a Zobieda, disse :

ISTORIA DEL SECONDO CALENDER PIGLIO DI RE.

Signora, per ubbidire al vostro comando, e per dirvi quale strana avventura mi abbia privato dell'occhio dritto, bisogna raccontarvi tutta l'istoria della mia vita.

fo era uscito appena d'infanzia, quando il re nito podre (voi saprete, signora, che io son nato principe) osservando in me molto ingegno, fece di tutto per coltivarlo, e chiamò per me tutt'i migliori scienziati ed artisti ch'erano ne'suoi stati.

Non sì tosto seppi leggere e scrivere, che imparai a mente l' Alcorano (1) tutto intero; quel libro ammirabile che contiene il fondamento, i precetti, e le regole della nostra religione. E per istriurmene a fondo, lessi le opere degli autori più accreditati , che l' hanno rischiarato coi loro comenti. Aggiunsi a questa lettura la conoscenza di tutte lo tradizioni raccolfe dalla lucca del nostro profeta da' grandi uomini suoi contemporanei. Ne mi tenni solo a non ignorar nulla di ciò che riguardava la nostra religione, ma feci aucora uno studio particolare delle nostre storie, mi perfezionai nelle belle lettere, nella lettura de'nostri poeti, nella versificazione : mi applicai alla geografia , alla cronologia , allo studio della purità della nostra lingua, senza negligentare però alcun esercizio conveniente

(1) L'Alcorsno, o più esattamente il Corano, parola araba che significa lettura, è la raccolla delle pretese ricelazioni fatte a Maometto dall'Altissimo per mezzo dell'annelo Gabriele. amava, ed in cui riusciva principalmente, era la formazione de' caratteri della nostra lingua araba. Vi feci tanti progressi, che avanzai tutt' i primi scrittori del nostro regno, i quali avevano acquistato la più graude riputazione.

La fama mi onorò più che io meritassi : nè contentossi di diffondere il grido del mio ingeguo negli stati di mio padre, ma portollo ancora fino alla corte delle Indie, il cui possente monarca, ansioso di vedermi, inviò un amhasciatore cou ricchi doni per domandarmi a mio padre, il quale per più ragioni fu lieto di quest' ambasciata. Era persuaso, che nulla meglio conveniva ad un principe della mia età che viaggiare nelle corti straniere ; e d'altra parte era ben lieto di acquistare l'amicizia del sultano delle Indie, Partii adunque coll' ambasciadore ; ma con poco equipaggio, stante la lunghezza e la difficoltà delle strade.

Era un mese che stavanio in viaggio. quando vedemmo da lontano una gran nube di polvere, sotto la quale scorgemmo tosto apparire cinquanta cavalieri bene armati : ed erano ladri che di stretto galoppo venivano a noi.... Qui tacque Scheherazade.

# XLI' NOTTE

Era quasi giorno quando Scheherazade continuò il racconto del secondo calender. - Il calender seguitò , parlando sempre a Zobeida : Signora , siccome noi avevamo dieci cavalli carichi delle nostre provvisioni, e de' doni ch' io dovea fare al sultano delle Indie per parte del re mio padre, ed essendo noi pochi, quei ladri ci assaltarono arditamente. Non essendo nello stato di respingere la forza con la forza, dicemmo loro che eravamo ambascindori del sultano delle Indie, e speravamo non farebber nulla contro il rispetto che gli dovevano. Credenimo salvar col nostro equipaggio la vita ; ma i ladri insolentemente ci risposero : - Perchè volete che rispettiamo il sultano vostro padrone? Noi non siamo suoi sudditi , e neppur siamo sul suo territorio. - Terminando queste parole, ci circondarono e c'investirono. lo mi difesi più che potei; ma sentendomi ferito, e vedendo che l'ambasciadore, le sue genti e le mie erano state intte gettate a terra, profittai del residuo delle forze del mio cavallo, che era stato

ad un principe. Ma la cosa ch' io molto i molto ferito, c mi allontanai da loro, Lo spinsi per quanto potè portarmi; ma venendo a mancarmi di sotto, cadde morto di stanchezza e del Sangue che avea perduto. Mi sciolsi sollecitamente da esso; ed osservando che nessimo ini persegnitava, pensai che i ladri non volessero allontanarsi dal bottino fatto -... Scheherazade s' avvide che aggiornava, e lasciò di dire.

## XLII NOTER

La sultana, svegliata per tempo da Dinarzade, continuò così:

- Eccomi dunque, signora, disse il calender, solo, ferito, privo di soccorso in un pacse sconoscinto. Non osai di prendere la grande strada, temendo di ricadere nelle mani dei ladri. Dopo avermi fasciato la piaga, che non era per altro pericolosa, camminai il resto del giorno. e giunsi al piede di una montagna; in mezzo al cui lianco scopersi l'apertura di una grotta. Entraj, e passai la notte poco tranquillamente, dopo aver mangiato qualche frutto raccolto per la via.

Continuai a camminare la mattina ed i giorni seguenti senza trovar luogo dove arrestarmi. Ma al finir del mese scopersi una grande città popolatissima, e situata molto vantaggiosamente, perchè irrigata all' intorno da molte riviere, ove regnava un' eterna primavera.

I piacevoli oggetti, che allora presentarousi al mio sguardo, mi rallegrarono, e sospesero per qualche istante la mortale tristezza in cui era , vedendomi in quello stato. Aveva il volto, le mani, i piedi di un color bruno , perchè il sole me li avea bruciati, e per troppo cammino le mie calzature s'eran consumate, e mi era ridotto a camminare a piedi nudi. Inoltre i miei abiti s'eran fatti cenciosi.

Entrai in città per prender notizia ed informarmi del luogo ov'era, e mi diressi ad un sarto che lavorava nella sua bottega. Alla mia giovinezza ed all' aspetto che indicava altro di quello che appuriva, mi fece seder vicino a sè. Mi domando chi era, donde veniva, e chi mi avea quivi condotto. lo non gli nascosi nulla di ciò che mi era avvenuto, e non feci difficoltà di scoprirgli la mia condizione.

Il sarto nii ndi attentamente ; ma quando ebbi terminato di parlare, invece di confortarmi vieppiù nii rattristò. - Guardatevi di dire ad altri ciò che avcte maniesjata a me; perché il principe che regna qui è il più fiero nenico di vostropadro, e vi fareble senza dubbio oltraggio, se fosse informato del vostro arrivo in questa città. Non dubtai della sinceritadel sarto, quando nie bebe nominato quel principe. Ma siccome l'inimicizia di mio padre con lui non ha rapporto colle mie avventure, credo, signora, che sia buono trasandaria.

Ringraziai il sarto dell'avviso che mi dava, e gli testificai di affidarmi ai suoi consigli, non obbliando mai il favore che mi arrecava. E poschè pensò ch'io avessi fame, mi fece portar da mangarare, e mi offri anche in sua casa ospitalità, che io

accettai.

Qualche giorno dopo il mio arrivo egli osservandomi molto rimesso dalla fatica del lungo e penoso viaggio che aveva fatto, e non ignorando che la più parte dei principi della nostra religione, per previdenza d'ogni rovescio di fortuna, apprendono qualche arte o mestiere (1) per valersene nel bisogno, mi domandò se no sapessi qualcuno, del quale potessi vivere senza essere ad altri di peso. Gli risposi, ch' io sapeva l' uno e l'altro dritto, ch' era granimatico, poeta ec., e soprattutto che scriveva perfettamente bene. -Con tutto ciò che avete detto, cgli ripiglio, in questo paese nou guadagnerete nennure il nane: nulla è più inutile di queste cognizioni. Se volete seguire il mio consiglio, aggiunse, vi prenderete un abito corto; e siccome sembrate robusto e di buona conformazione, andate nella vicina foresta a far legna da bruciare. Verrete ad esporle a vendere in piazza, e vi assicuro che ritrarrete tanto da poter vivere indipendente da ognuno. Così vi metterete nello stato di aspettare che il cielo vi sia propizio, e dissipi la nube di avversa fortuna che attraversa la felicità della vostra vita, e vi obbliga a nascondere la vostra nascita. M'incarico io di farvi trovare una corda ed una senre.

Il timore d'essere riconosciuto, e la necessità di vivere mi determinarono ad abbracciare il partito, ad onta della bassezza e della fatica che vi andavan congiunte.

za c della fatica che vi andavan congiunte. Ne' giorni seguenti il sarto mi compriuna scure ed una corda, con un abito corto, e raccomandandomi a' poveri abi-

 L'opinione della necessità pe principi d'apprendere un mestiere sembra esser molto comune nell' Oriente. tanti che guadagnarano la loro vita nell'istesso molo, li pregò di menami con loro. Essi mi condussero nella foresta, e, e fin dai primi sivrai portai in testa un grosso carico di legna che vendei mezza piastra d'oro del pases: perobè quantanque la foresta non fisse l'ontana, le legna vendevansi care in quella città, a causs della poca gente che andavano a tagliarne. In poco tempo guadagnai molto, e restitui il sarto il danaro che aveva anticipato per me.

Era più d'un anno ch' io vivera coal, quaudó un giorno essendomi più del solito inoltrato nella foresta, venni in un luogo delizioso ove mi posi a tagliar legana. Strappando la radice d'un albero, scopersi un anello di ferro attaccato ad una cateratta dello stesso metallo. Tols losto la terra che la copriva e l'alzai, e vidi una scala dove sessi con la mia geure.

Quando fai al basso della scala, mi vidi nu u vasto palazzo che mi maravigliò assai per la luce che lo rischiarara, come se fosse stato nel luogo meglio esposto della terra. M'innoltrai per una galleria sostenula de colonne di diaspro, con lasi e capitelli d' oro massiccio; ma veendomi venire dinnazi una donna, che parve avere un'aria nobile, svelta, ed una hellezza straordinaria, tojlendo io gli occhi da ogui altro oggetto, mi fermati un'etamelte a riguardaria.

Scheherazade cesso, lasciando maravigliati della bellezza del racconto Schahriar e Dinarzade, i quali aspettarono ansiosi la notte seguente per seutire il resto.

#### XLIII' NOTTE

Venuta l' ora consueta, Scheherazade fu svegliata dalla sorella per continuare il racconto.

— Ascoltate, rivominciò ella : il secondo calender seguitando la sua istoria disse: — Per risparmiare alla hella donna la pena di venir fino a me, mi sollecitai di ragganuperfa; e mentr'io le facea una probiondi riverenza, mi disse: — Chi sistel' siete usono o genio? — Son o mono siguara, le risposi dirazandomi, e e non ho alcun commercio coi genii. — E per quale avvenina il trosse qui finque anni che si dimoro; e non ho veduto alfro usono che voi.

La sua grande hellezza che mi avea colpito la vista, la dolcezza e la gentilezza con la quale mi ricoveva, mi porsero ardimento a direi : Signora, prima d' aver l' onore di soddisfare alla vostra curiosità, permetterimi di dirvi, esser i leisissimo di questo incontro improvviso, che mofaffizione, e forse quella di render voi più felice. Le raccontai fedelmente per quale strana avventura ella vedeva nella mia persona il figlio d'un re nello stato in cul compariva al suo cospetto, e come l'accultato della mia persona di distinata della mangiale para la consultata del revivara, ma nojosa, secondo tutte la apparanze.

- Ahi ! principe , diss' ella sospirando ancora, avete molta ragione di credere che questa magione, si ricca e si pomposa, non lasci di essere un soggiorno dispiacevole. I luoghi più incantevoli non saprebbero dilettare quando vi si sta contro il proprio volere. Non è possibile che non abbiate mai udito parlare del grande Epitimaro, re dell'isola d' Ebano, così detta per l'abbondanza di questo legno prezioso ch'essa produce. Io sono la principessa sua figlia. Il re mio padre mi aveva scelto per isposo un principe che era mio cugino; ma la prima notte delle mie nozze, in mezzo alle gioie della corte e della capitale del regno dell'isola d'Ebano , prima ch' io fossi lasciata a mio marito, un genio mi rapi. In quel momento svenni, perdei ogni conoscenza, e quando ebbi ripreso i miei spiriti, mi trovai in questo palazzo. Più anni stetti inconsolabile : ma il tempo e la pecessità mi hanno avvezzata a vedere e a soffrire il genio. Son venticinque anni, come vi ho detto, che son qui, dove posso dire che ho in abbondanza tutto quanto è necessario alla vita, e quanto può contentare una principessa vaga d'ogni maniera di ornamenti.

Di dieci in dieci giorui, continuò la principesa, il genio sieue a trattenersi una volta con me: non torna più sovene, colla cosa di essere in compagnia di altra donna, la quale avrebbe gelosia se vusisse in conosecnaz della sua infedella. Nonostante quando io ho hisogno di lui; aid giorno, sia di notte, tocco un tanismano, ch'è nella mia stanza, ed il geniocomparise (1).

(1) Gli orientali danno il nome di talismano (talesman) ad ogni pietra preziosa, incisa sotto l'influenza d'una costellazione, e portante de cavalteri e degli emblemi imprestati dalle scienSono oggi quattro giorni ch' è renuto, e l'aspetto fra sei altri: perciò potrete dimorar con me cinque giorni per tenermi compagnia se non vi dispiace; ch' io cercherò di divertirvi secondo il vostro grado ed il vostro merito.

lo che mi sarei stimato troppo fortunato di ottenere si gran favore, domandandoto; ad una offerta così obbligante l'accettai con immensa gioia. La principessa mi fece entrare in un bagno il più decente, il più comodo ed il più sontuoso che possa immaginarsi : e quando ne uscii . invece del mio abito ne trovai un altro ricchissimo, ch'io presi non per la sua ricchezza, ma per rendermi più degno di stare con lei. Ci sedemmo sopra un sofa guarnito d'un eccellente tappeto, e di cuscini di appoggio del più bel broccato delle Indie, e poco dopo ella pose sur una tavola delle vivande delicatissime. Mangiammo insieme; e passaninio il resto della giornata liotissimamente.

Il domani , poichè essa cercava tutt' i mezzi per divertirmi , portò a pranzo una bottiglia di vin vecchio, il più eccellente che possa gustarsi, e volle anche per compiacenza beverne qualche volta con me. Quand' ebbi la testa alquanto riscaldata da quel piacevole liquore, le dissi: -Bella principessa, è molto tempo che siete sotterrata viva : seguitemi ; venite a goder della vera luce del giorno, di cui siete priva da tant' anni. - Principe , essa mi rispose sorridendo , lasciamo questi discorsi. Io conto per nulla il più bel giorno del mondo, purchè de' dicci vogliate trattenervi nove con me , lasciando il decimo al genio. - Principessa, le risposi, mi accorgo che il timore del genio vi fa parlare così : per me io lo temo sì poco, che vado a mettere in pezzi il suo talismano, con la cifra che sopra vi sta scritta. Che venga allora; io l'aspetto. Comunque bravo, comunque formidabile che egli possa essere, gli farò sentire il pesodel mio braccio. Ginro di esterminare tutti i genii del mondo, e lui il primo. La principessa, che ne conosceva le conseguenze, nu sconginrò di non toccare il talismano, e mi disse : - Sarebbe questo il mezzo di perderci entrambi : io conosco il genio meglio di voi. I vapori del-

ze occulte. Per talismano debbe intendersi qui una piastra di marmo, di cristallo o di pietra preziosa, portante un'iscrizione manica. vino non mi permisero di capire le ragioni della principessa; e con un colpo del niede misi in nezzi il talismano.

Così passó quella notte, e Scheberazade si rimase dal dire.

# XLIVA NOTTE

La notle seguente riprose, continuando il discorso del secondo calender: — Il talismano non fu si tosto rotto, che il palazzo si socsose, come per frangersi . quello del tosono accompagnato da Isanja raddoppiati in ma grande oscurità. Questo orrible fracasso dissipo in un momento i funi del vino, e mi fece comoscere, ma troppo tardi, l'errore commesso. — Principessa, escalmat, che vool dir cis 7 sare alla sua sventura: — Ahi I è finita per voi, se non vi salvate.

Segui il suo cousiglio, ed il mio terrore fi si grande, che dimenticia la scure e le mie napusce (1). Aveva appena guadagnato la seala per dov'era disceso, che il palazzo incontto st apri, ed contali principessa; che vi avvenne P Perché mi chiantate ? — Un mal di cuore, gli rispose la principessa, ni la obbligato di audare a cerear la botticila che qui vedete; bo bevuto due o tre volte, e per caduta sul talismano, che si è spezzato. Non è altro.

A questa risposta il genio furioso disse: — Siete un'imprudente, una mentitrice; questa scure e queste papusce perché son qui? — lo non le ho vedute che adesso, riprese la principessa. Gon l'impoto che sucte venuto forse l'avete tolte passando da qualche luogo, e l'avete portate senza accorpervene.

Il genio rispose con ingiurie e con busse, di cui intesi il rumore. Non ebbi fermezza di udire i pianti e le grida pietose della principessa, maltrattata si crradelmente. Avea lasciato l'abito ch'ella mi avea dato, e ripreso il mio, che il giorno inunazi avea portato sulla scala dapo uscito dal bagno. Così terminai di salire. tanto più penetrato di dolore e di com-

 Papusce, o babuse, parola ch' è una leggiera alterazione del persiano paipusce, che significa scarpa. Le papusce sono una specie di pantofola.

passione, perchè era io la cagione di così grande sventura, e perche sacrificand la più bella principessa della terra alla barbarie di un genia, io m'era renduto colpevole, ed il più ingrato di tutti gli uomini.

È vero, diceva io, ch'ella è prigioniera da venticinque anni, ma, toltane la libertà, essa nou avea null'altro a desiderare per esser felice.

Il mio trascorso distrugge la sua felicità e la sottomette alla crudeltà d'un demone spictato. Abbassai la cateratta, la ricopersi di terra, e ritornai in città con un carico di legna che accomodai senza saper ciò che facessi: tanto era turbato ed affitto.

Il sarto, mio oste, mostrò molta gioia in vedermi, e mi disse: - La vostra assenza mi ha dato molta inquietudine a cagione del segreto della vostra nascita che mi avete confidato. Non sapeva che pensare, e temeva che qualcuno vi avesse riconosciuto. Lode a Dio del vostro ritorno. Lo ringraziai del suo zelo e della sua affezione, ma non gli confidai nulla di quel che mi era avvenuto, nè perchè era tornato senza scure e senza papusce. Mi ritirai nella mia stanza, e mi rimproverai mille volte l'eccesso della mia improdenza . - Nulla . diceva jo . avrebbe eguagliato la felicità della principessa e la mia, s'io avessi potuto contenermi, e non avessi spezzato il talismano.

Mentre io mi aldiandonava a questi penseri afflittivi, entrò il sarto, e mi disse: — Un vecchio, ch'io non conosco, è ginnto con la scure e le vostre papuse, che dece averle trovate per via. Ila saputo dai vosiri compagni legnaluoli che voi dunrate qui, e vuole che andiate a pariarrate qui, e vuole che andiate a pariar-

gli per restituirvele nelle proprie mani. A tai detti cangiai colore, e tutto il corpo un tremò. Il sarto me ne domandava la cagione, quando il pavimento della mia stanza si apri. Il vecchio, che non aveva avuto la pazienza d'aspettare, apparve, e presentossi a noi con la scure e le papusce. Costui era il genio rapitore della bella principessa dell'isola d'Ebano, il quale s' era tramutato così , dopo averla trattata con tanta barbarie. - lo sono il genio figlio della figlia d' Eblis , principe de genii. Non è questa la tua scure? non son queste le tue papusce ? disse volgendosi n me... - A questo punto si diradarono le tenebre ; e all'apparir de' primi raggi , Scheherazade lasciò.

#### XLV NOTTE

Nell'altra notte riprese così:

- Il calender, continuando a parlare a Zobeida, disse: - Il genio avendonii fatto questa domanda, non mi diede il tempo di rispondere, nè io avrei potuto farlo; tanto la sua spaventevole presenza mi aveva messo fuori di me. Mi prese per mezzo il corpo, mi trascino fuori la stanza , e lanciandosi nell'aria , mi elevò al cielo con tanta forza e rapidità, che prima di accorgermi di aver fatto tanto cammino in un istante, mi vidi in luogo sì alto. Piombò poi su la terra, e facendola schindere con un colpo del suo piede, vi si sprofondò : e tosto io mi vidi nel palazzo incantato , innanzi alla bella principessa dell'isola di Ebano. Ma oh! quale spettacolo : jo vidi una cosa che mi commosse il cuore. Questa principessa era unda, insanguinata tutta, stesa per terra più morta che viva, e bagnata le guance di lagrime. - Perfida , le disse il genia, mostrandomi a lci, non è questo un mio rivale ? Essa gettò su di me i languenti suoi sguardi, e rispose tristamente: - lo non lo conosco, non l'ho veduto che adesso. - Che ! riprese il genio, egli è la cagione per cui ti trovi giustamente in quello stato, e osi asserire di non conoscerlo ? - Ma, se non lo conosco, riprese la principessa, volete ch' io dica una menzogna, che sia causa della sua perdita ? - Ebbene, disse il genio traendo una sciabla e presentandola alla principessa, se non lo hai veduto mai, prendi questa sciabla e spiccagli la testa. - Oh! disse la principessa, come potrei eseguire ciò ch' esigete da me? Le mie forze sono talmente esaurite, che non potrei alzare il braccio; e quand' anche lo potessi , avrei jo il coraggio di dar morte ad un nomo che non conosco? ad un innocente? - Questo rifiuto, disse allora il genio alla principessa, mi fa manifesto tutto il tuo delitto. Indi volgendosi a me: - E tu non la conosci, tu?

Sarei stato il più ingrato ed il più perfido di tutti gli uomini, se non avessi avuto per la principessa la stessa fermezza ch' ella ebbe per me, cagione della sua sventura. Onde risposi al genio: — Come posso conosceria, se non l'ho veduta, salvo che ora soltanto ? - S' è vero, egli ripresc , prendi dunque questa sciabla , e spiccale la testa. A tal prezzo ti porro come dici, non l'hai veduta mai: - Volentieri , io risposi , e presi dalle suc maui la sciabla....

Schahriar, che ascoltava da Scheherazade questo racconto, fu così preso da tanti maravigliosi avvenimenti, che aspettò la notte seguente per sapere se il principe avesse la crudeltà di ubbidire al genio.

## XLVI NOTTE

La notte seguente la sultana dietro lo instanze di Dinarzade disse : - Senza perder tenno, sappiate che il secondo calcuder prosegul così :

- Non crediate, o signora, ch' io mi fossi appressato alla bella principessa dell' isola d' Ehano per esser ministro della barbarie del genio. Lo feci per mostrarle col gesto, per quanto mi era permesso, che com'essa avea la fermezza di sacrificar la sua vita per amor mio, io non rifiutava di sacrificar la mia per amor suo. La principessa comprese il mio disegno; e ad onta dei suoi dolori e della sua afflizione, mi espresse con un guardo affettuoso, e mi fece intendere che ella moriva volentieri, e ch' era licta di vedere il mio sacrifizio. Retrocessi allora, e gettando a terra la sciabla, dissi al genio: - Sarei biasimato eternamente da tutti gli nonini, se avessi la viltà di ammazzare, non dico una persona che non conosco, ma una donna come costei, vicina a morire. Fate di me quel che volete, perchè sono in vostro potere; ma non obbedirò al vostro barbaro comando. - Veggo or bene, disse il genio, che entrambi mi corbellate , insultando alla mia gelosia. Ma dal governo che farò di voi , conoscercto di che sono capace. A queste parole il mostro riprese la sciabla, e taglio una mano alla principessa, la quale ebbe appena il tempo d'alzar l'altra per darmi uu eterno addio; perchè il sangue perduto, e quello che perdette allora uon la fecero vivere più di un momento o due dopo quest'ultima crudeltà : alla qual vista io svenni.

Quando tornai in sensi, mi lagnai col genio, perchè faceami languire nell'aspettativa della morte, e gli dissi : - Ferisci, son pronto a ricevere il colpo mortale; da voi l'aspetto come la grazia più grande che possiate farmi. Ma egli, invece di accordarmela, rispose: - Ecco come i genii trattano le donne sospette d'iufein libertà, e potrò allora assicurarmi se, deltà. Essa t'ha ricevuto qui : s'io fossi sicuro che ella mi avesse fatto un oltraggio maggiore, ti farei morire all'istante; ma mi contenterò di mutarti in cane, in asino, in lione o in necello: scegli una di queste trasformazioni; voglio lasciarti padrone della scelta.

Queste parole mi diedero qualche speranza di piegarlo, e gli dissi :— O genio , moderale la vostra collera; e poiche non volete togliermi la vita, a cocrdatemela generosamente. Mi ricordero supernerete, come il migilio: uomo del moodo perdono ad uno de' suo vienii, cle gli portava una invida mortale. Il genio mi domando che cosa era intervenua fra i domando che consa era intervenua fra i direccioni.

## ISTORIA DELL'INVIDIOSO E DELL'INVIDIATO

In una città molto considerevole, due uomini abitavano da porta a porta. L'uuo concepi contro l'altro un'invidia si violenta, che colui che n'era l'oggetto risolvette di cambiar dimora ed allontanarsi ; persuaso , che solamente la vicinanza aveagli attirato l'animosità del suo vicino : perchè quantunque gli avesse fatto molti favori, si era accorto che non perciò era meuo odiato. Quiudi vende la casa col poco che avea, e ritiratosi alla capitale del paeso che non era distaute, comprò una piccola terra ad una mezza lega incirca dalla città. Vi era una casa molto comoda, un bel giardino, ed un cortile proporzionatamente grande, nel quale cravi una profonda cisterna, di cui nessuno più si serviva.

Il huon uomo, avendo fatto questo acquisto, vesti l'ahito di dervis [1], per menare una vita più ritirata; e fece fare in sua casa molte cellette, ove in poco tempo formò una comunità di dervis. La

(1) In Oriente v ha un gran numero di Missufmani che fanno professione di povertà e praticano la vita religiosa. Gli Arobi Il chiamano fair, o poveri, e i Turchi, come i Persiani, devis, che cuod dire lo streso. Del resto i monaci musulmani non professa vo vol. passono cambiar professione, ammogliarsi, e, se lar piace, esercitar mestiri.

sua virdò lo feoc consocer subito, e non mancò di attirare a lui moltissima gente tanto del popolo, quanto de'principiali della città; ed ognuno l'onorava e stimavalo grandemente. Da lontano andavano a raccomandarsi alle sue preghiere, e tutti quelli che si ritiravano con lui pubbicavano le benedizioni che credevano

aver per opera sua ricevitte dal cielo. La grande reputazione del personaggio essendosi sparsa nel paese dond' egli era uscito, l'invidioso n'ebbe si vivo dolore, che abbandonò la sua casa e gli affari colla risoluzione di andarlo a rovinare. Per questo andò al nuovo convento del dervis; e questi, già prima suo vicino, lo ricevette con tutti gl'inmaginabili segni d'amicizia. L' invidioso gli disse, ch' era venutoper comunicargli un' importante faccenda, per la quale dovea trattenerlo particolarmante ; ed agginnse : - Affinchè alcuno non ci ascolti , vogliamo passeggiare nel vostro cortile ; e poichè la notte si avvicina, comandate a' vostri dervis di ritirarsi nelle loro celle. Il capo de' dervis lo contento.

Quando l'invidioso si vide solo col buon nomo, ei cominciò a raccontargii ciò che a lui piacque, passeggiando l'uno a fianco dell'altro; finchè trovandosi sulla sponda della cisterna, lo spinse dentro, senza che alcuno fosse testimonio d'un'azione così iniqua.

Fatto ciò, allontanossi subito; e guadagnata la porta, usci senza esser veduto, e tornossene a casa lieto del suo viaggio, e persuaso che non viveva più l'ogetto della sua inridia. Ma s'ingannava.
—Scheberazade non potè terminare il suo racconto, e lo differi pel domani.

## XLVII' NOTTE

Sul fluir della seguente notte lo ricominciò cost. Il secondo calender disse a Zabeida: La vecchia cisterna era abitata da fate eda genii, che trovaronsi belli e pronti a soccorrere il capo de' dervis; il quale, preso da loro, e sostenato fino al basso, non si fece male alcuno. Si accorse allora, che qualche cosa di straordinario vi cra in quella caduta che avrebbe dovuto logiergh la via mentre non vedera ne considere di la considera di considera di ce che disse: Sapete chi è questo luon uomo cui rendamo questo unico f Ed altre voci avendo risposto negativamente, la prima riprese; Ve lo diro. Quest'uomo

per la più grande carità del mondo ha | nella sua cella. Il gatto nero, di cui aveabbandonato la città ove dimorava, ed è venuto a stabilirsi qui, colla speranza di guarire un suo vicino dell' invidia che gli portava. Egli acquistossi una fama così generale, che l'invidioso non potendola soffrire venne qui col disegno di farlo perire. Ei l'avrebbe eseguito, se noi non avessimo dato soccorso a questo buon uomo, la cui riputazione è sì grande, che il sultano, il quale dimora nella città vicina , debbe venir domani a visitarlo per raccomandar la principessa sua figliuola alle preghiere di lui.

Un' altra voce domandò qual bisogno avesse la principessa delle preghiere del dervis : Non sapete dunque ch'ella è invasa dal genio Maimun, figlio di Dimdim, ch'è divenuto innamorato di lei? Ma io so come questo capo de'dervis potrebbe guarirla : la cosa è facilissima, e ve la dirò. Nel suo convento evvi un gatto nero (1), che ha una maechia hianca all'estremo della coda, della grandezza quasi di una piccola moneta di argento. Non deve far altro che toglier sette peli da questa macchia bianca, bruciarli, e profumar con essi la testa della principessa, All'istante sarà così hen guarita, e sì hen liberata da Maimun, figlio di Dimdim . che non si avviserà più di approssimarsi a lei una seconda volta.

Il capo de' dervis non perdette una parola di quella conversazione delle fate e de' genii, i quali, dopo aver detto queste parole, tacquero tutta la notte. Appena venne il giorno, quando egli potè distinguere gli oggetti, siccome la cisterna era rotta in niù parti, scovrì un buco, donde uscl facilmente.

I dervis che lo cercavano furono contenti di vederlo. Ei raccontò loro in poche parole la perversità dell'ospite sì benricevuto il precedente giorno, e si ritiro

(1) I gatti da' Musulmani non sono riquardati come animali immondi: - Si asserisce ancora, dice M. Marul, che Maometto amava molto i gatti ; e si racconta che un giorno una gatta fa-vorita essendosi addormentata sopra un lembo della veste del profeta, quando fu annunziata l'ora della preghiera ei deliberò a tagliare il pezzo di stoffa sul quale posava l'animale, affinche alzandosi per assistere alle sue funzioni, non interrompesse quel pacifico sonno.

va udito parlare la notte nella conversazione delle fate e de' genii , non istette guari per venire a fargli le usate carezze. Ei gli strappò sette peli dalla macchia bianca che aveva alla coda, e li conservò per servirsene nel hisogno,

Non era da molto levato il sole, quando il sultano, che non volea trascurar nulla che fosse necessario per la salute della principessa, giunse alla porta del convento. Ordinò alla sua guardia di arrestarsi, ed entrò coi principali uffiziali cho lo accompagnavano. I dervis lo ricevettero con profondo rispetto.

Il sultano trasse il lor capo in disparte. e gli disse : Buono Sceicco (1), forse voi saprete la cagione che qui mi conduce.-Si, sire, rispose modestamente il dervis : se non m'inganno, è la malattia della principessa che mi attira tanto onore che io nou merito. - Appunto, disse il sultano : voi mi darete la vita se , come spero , le vostre preghiere otterranno la guarigione di mia figlia .- Sire, rispose il buon uomo, se vostra maestà vuol farla venir qui, mi lusingo, coll'aiuto ed il favore di Dio, che ella tornerà in perfetta salute.

Il principe, trasportato dalla gioia, mandò all'istante per sua figlia, che apparve subito accompagnata da un numeroso seguito di donne e d'ennuchi, e velata in modo che non le si vedeva il viso. Il capo de' dervis fece spiegare un panno sulla testa della principessa, e non sì tosto pose i sette peli sugli accesi carboni, cho il genio Maimum , figlio di Dimdim , gitto un grido, senza che si seorgesse nulla, e lascio libera la princinessa.

Allora ella alzò il velo, che le copriva il volto, per vedere ove fosse; e sclamò; Ove son io? chi mi condusse qui? A queste parole il sultano non potè nascondere l'eccesso della sua gioia, abbracció la sua figlia, e la bació negli occhi. Bació ancora la mano del capo de' dervis, e disse agli ufiziali che l'accompagnavano: -Ditemi il vostro sentimento: qual ricompensa merita colui che ba guarito così mia figlia? Risposero tutti, che la meritava in

(1) La parola Sceicco (Sceikh) significa vecchio: ma acquistò la stessa estensione della voce latina seniore, di cui si è formato signore ; ed or si dà , senza considerazione d'età, ad ogni persona commenderole per la sua pietà, cognizioni, o abilità.

isposa. - Ciò pensava anch' io , rispose il sultano, e da questo momento lo faccio mio genero.

Poco dopo morì il primo visir, e il sultano pose il dervis in suo luogo. Ed essendo morto il sultano senza tigli maschi, rinnitisi gli ordini religiosi e nulitari, il buono nomo fu dichiarato e riconosciuto sultano per comun voto.

Scheherazade oll'apparir del giorno cessò dal dire. A Schahriar parve il dervis degno della corono ottenuto; ma questo principe era inquieto di sapere sc l'invidioso fosse morto di dolore, e si levò con l'intenzione di saperlo la notte seguente.

## XLVIII NOTTE

Alle preghiere consuete di Dinorzado Scheherazade seguito il racconto in tal

- Il buon dervis, disse il secondo calender, essendo salito sul trono di suo suocero, un giorno ch'egli stavo passeggiando in mezzo della sua corte, tra la folla del popolo che passava scorse l'invidioso. Fece appressarsi uno de' visir che l'accompagnavano, e gli disse sotto voce: Andate, e menatemi qui quell'uomo là, ma senza spaventarlo. Il visir ublidì; e quando l'invidioso fu alla presenza del sultano , questi gli disse : Amico , son lieta di vedervi : e volgendosi ad un nfiziale, disse: - Dategli subito mille pezze d'oro del mio tesoro. Inoltre gli si dieno venti carichi di mercanzie le niù preziose del magazzino, ed uno guardia sufficiente lo scorti fino a casa. Dopo avere incaricato l'utiziale di quella commissione, disse addio all'invidioso, e continuò il suo pas-

Quand'ebbi terminato di narrar questa storia al genio, assassino della principessa dell'isola d'Ebano, gliene feci l'applicazione. - O genio, gli dissi, vedete che il beaugno sultano non si contento di obbliare che non era mancato dall' Invidioso, che non avesse perduta la vita; ma lo tratto nuovamente, e lo rinviò con tutta la boutà che vi ho detto. Infine io impregai tutta la mia eloqueuza per indurlo ad imitare un esempu si bello, e perdonarmi; nia non mi fu possibile di piegarlo,

- Tutto ciò che pusso fare per te, mi diss'egli, si è di non toglierti la vita, ma non lusingarti ch' io ti mandi sauo e salvo ; bisogna farti sentire quanto posso io coi miei incantesimi. A queste parole cinque giorai , e ci fece felicemente ap-

mi prese con violenza, a portandomi a traverso della volta del palazzo sotterraneo che si dischiuse per dargli passaggio, nii trasportò sì alto, che la terra un parve una piccola nube bianca. Da siffatta altezza, lonciossi verso lo terra come il fulnine, e posò sulla cima d'una montagna.

Ivi raccolse un pugno di terra, pronunziovvi, o piuttosto mormorovvi sopra certe parole, ch'io non compresi, e gittandola su me, disse : - Lascia la forma mnana e prendi quella di scimia, e disparve. lo restoi solo, sformato, in un paese sconoscinto, non sapendo s' ero vicino o lontano dagli stati del re mio padre.

Ball' alto della montagna, ecesi dentro ma pianura di cui non trovai l' estremità che alla finc di un mese, e giunsi alle rive del mare. Essendo alloro in calma perfetto, ed una mezza lega dalla terra, scopersi un vascello. Per non perdere una occasione sì hello, ruppi un grosso ramo d'albero, e trattolo meco nel mare mi vi gittal sopra a cavalcioni, con due hastoni in ambe le mani per servirmi di remi.

Così vogando mi ovanzai verso il vascello; e quando fui tanto vicino da esser riconosciuto, diedi uno spettacolo straordinario ai marinai ed ai passeggieri che apparvero su la toldo, e tutti mi guardarono con grande ammirazione. Intanto arrivai a bordo, e afferrandomi ad una corda mi arranipicoi fin sulla tolda; ma siccome io non poteva parlare, mi trovai in un terribile cimento. In fatti , il pericolo che allora io corsi non fu men grande di quello avuto col genio,

I mercanti superstiziosi e scrupolosi pensarono ebe io sarei di sventura allo navigazione se fossi ricevuto; uuo disse:-

lo vado a spaccarlo con un colpo di martello. Un altro. - lo voglio passargli nna freccia a traverso del corpo. Un altro. - Bisogna gittarlo a mare. Qualcuno pon mancava di far ciò che dicca , s' io collocandomi al fianco del capitano non mi fossi prosternato a' suoi piedi ; e prendendolo per l'abita, in atto supplichevole, lo commossi siffattamente colle mie lagrime, ch'egli mi prese sotto la sua protezione , minacciando di far pentire chi volesse farmi il menonio inale. Mi fece nille corezze, ed io dal mio lato per difetto di parola, mostrai coi gesti come mi fu nossibile la mia riconoscenza.

li vento che successo olla calma non fn forte, ma si durevole ; non cambio per prodare e gittar P ancora nel porto di una bella città popolatissima, e di grande commercio, ch'era tauto considerevole, perchè capitale di un potente stato.

Il nostro vascello fu subito circoudato da una infinità di battelli, pieni di genti che venivano per felicitare i loro amici del ritorno, o informarsi di quello che avevano veduto nel paese donde venivano; o semplicemente per la curiosità di ve-

dere un vascello che veniva da lontano. Giunsero fintatano alcuiu diffiziali, che domandavano di parlare per parte del sultano a' mercanti del nostro bordo. I mercanti si presentarono a loro, ed uno degli uffiziali loro disse: — Il suttano unstro padrone: che intercicati di manifedi pregar cissono di voi a prendersi la pena di serivere su questo involto di carta un rico del suo carattere.

Per mostrarvi qual è il suo disegno, sappiate ch'egli aveva un primo visir, che alla grandissima abilità di maneggiar gli affari univa il pregio di scrivere perfettamente (1).

Questo ministro è morto da pochi giorni. Il sultano n'è affitto e s'ecome egli riguardava con ammirazione le scritture di son amno, ho fatto un solemne giuramente di non dare il suo luogo, che ad un nono il quale scriverà bene quanto lui. Molti banno presentato i loro scritti na finora uno si è trovato nessumo nima finora uno si è trovato nessumo niprestensione dell'impero che sia stato giudicato degno del posto del visito.

Quei mercanti, che credevano scriver assai bere per pretendere quella dignità, scrissero l'uno dopo l'altro quello che vollero. Quand'ebbero terminato, io mi al-

(1) L'arte di scrivere bene è considerata in Oriente come d'ingegon specioissimo : s'issepia con cura nelle scoule : quelli che arrismo all'eccellenza godono di us'alta situna. Questi calligna s'impiegano a copiar libri ; ed alcuni toccaso us grado tale di perfesione, che un pieca numero di tince della loro scrittura si vendono spesso carissime.

La stampa è finora sconosciuta in Asia. Il principe dibas-Mirza, che è conosciuto pel suo gusto per le scienze e l'arti d'Europa, avea stabilito a Tauri una tipografia, ove furono impressi alcuni tibri persiani. I Turchi sono molto più innanzi su ciò.

zai, e tolsi il foglio dalle mani di chi lo teneva. Tutti, e particolarmente i mcrcanti che aveano scritto, pensando ch'io volessi lacerare la carta e gittarla in mare, misero un grido; ma si rassicurarono quando videro ch' io tenea destramente il foglio, e che facea segno di volere scrivere a mia volta. Ciò fece cambiar la loro tema in ammirazione. Nulladimeno, come non aveano mai vednto una scimia scrivere, e'non potendo persuadersi ch'io fossi più abile degli altri, volcano toglicrmi di mano il foglio ; ma il capitano prese ancora la mia difesa. - Lasciate che scriva, disse: se sporca il foglio, lo pnnirò all'istante. Se al contrario scriverà bene, come spero, perchè non ho veduto nella mia vita uno scimiotto più destro e più ingegnoso, nè che capisca meglio le cose, dichiaro di riconoscerlo per mio figlio. Io ne possedeva uno, che non aveva affatto ingegno quanto lui.

Vedendo che uessuno si opponeva al mio disegno, presi la ponna, a uno la lascia i se prima non ebbi scritto sei specie di caratteri, usati dagli Arabi; ed ogni asggio di carattere conteneva un discio, o un aquaritan improvisata in tole del sultano. Il mio carattere non olo superava quello de mecanii, ma con direo con leblo, (quand'ebbi terminato, qui uffisial preservo il foglio e lo portarono al sultano. Qui fu interrotto il racconto.

### XLIX NOTTE

Scheherazade la notte seguente così ricominciò:

— Il sultano non fece attonzione alle alla quale piacquegli tanto, che disse agli uffiziali: — Prendete il cavallo meglio bardato della mia scuderia, e la più maguifica veste di broccato per vestir la persona che ha fatto questi caratteri, e menatela a me.

A quest'ordine del tultano gli uffiziali si posero a richere, ed il princepi eritato del loro ardire era presso a puniriti ; ma quelli gli disseco :— Sire, supplichiamo vostra maestà di perdonarci; queste scriture non sono di un uomo, hensi di una scimia. — Come I sclamo il sultano; questi caratteri marvigliosi uno sono di un uomo ? — No, sire, rispose uno degli uffiziali ; assicuriamo vostra maestà cho

sono d'una scimia che li ha fatti dinanzi a noi. Il sultano trovò la cosa così sorprendente, che non potè non esser curioso di vedermi. Fate ciò che vi ho comandato, disse; conducete a me una scimia si rara.

Gli ulfiziali ritornarono al vascello, ed esposero l'ordine al capitano, il quale disse loro che il sultano n' era il padrone. Subito mi rivestirono di una veste di bruccato ricchissimo, e mi portarono a terra, ove mi posero sul cavallo del sultano: il quale aspettava nel suo palazzo con molte persone della corte, che aveva riunite nei farmi più noore.

Cominciammo il cammino: il porto, le strade, le piazze pubbliche, le finestre, i terrazzi de palagi e delle case, rutto era pieno d'una miditudibie innomerevole di perte dell'uno e dell'altro più della citta curiosi di vederni, pertole s' era sparso in un momento il grido, che i salatno avesa scelto per suo gran visir una scimia. Dopo aver dato uno spettacolo cui nuovo a tutto quel popolo, che con arida addoppiate non cessava di mocon arida addoppiate non cessava di motaro dei sattamo.

Trovai questo principe seduto sul suo trono in mezzo ai grandi della corte. Gli feci tre profonde riverenze, e all'ultima · mi prostrai , e baciai la terra al suo piede ; indi mi sedei in positura da scimia. Tutta l'assemblea non potea restarsi d'ammirarmi, e non comprendeva come era possibile che una scimia sapesse così bene rendere al sultano il rispetto che gli cra dovuto; ed il sultano n'era più maravigliato degli altri. Infine la cerimonia dell' udienza sarebbe stata commuta, se io avessi potuto aggiungere ai miei gesti l'arringa. Ma le scimie non parlano mai , ed il vantaggio d'essere stato uomo non mi dava questo privilegio.

Il siltano congcido i suoi cortizismi, enon resido con lin che i capo degli enunchi, un piecolo schiato mollo giovine, ed io. Passò pio idalla sala d'adienza nel sno appartamento, ove si fece recar da mingiare. Quando fiu a tavola, mi fece segno di avvicinarmi e mangiare con lini. Il terra, ed altatoni mi piosi a tavola, e mangiai con molta ritenutezza e modestis.

Prima che si sparecchiasse, scopersi un calamaio, e feci segno che mi si desse; quando l'ebbi, scrissi sur una perenzione indiana.

sca versi di mis invenzione, che mostravano la mis riconoscettus al sultano: il quale accreibe la sun maraviglia quando, dopo avengti dato la pesca, il ebb letti. Levata in tavola, gli si porto una bevanda particolare, della quale me ne porse un liscribere. Devvi e scrissi ancocui is mi trovata dipo le grandi sofficrenze. Il sultano lesse ancora, e disse: — Un unomo che fosse capace di fare altrettanto sarc'able superiore a' più grandi uomini.

Questo principe, fattosi portare un giuoco di scacchi (1), mi domandò con segni s' io sapessi ginocare, e se volessi fare una partita con Ini. lo baciai la terra e portando la mano sulla testa mostral ch' era pronto a ricever tanto onore. Egli mi guadagno la prima partita; ma jo guadagnaj la seconda e la terza ; ed accorgendomi che eiò gli dispiaceva, per consolario, feci un quartetto che gli presentai, in cui diceva che due potenti eserciti essendosi tutto il giorno con molto ardore battuti , aveano fatto pace la sera, ed aveano passata insieme la notte . molto tranquillamente, sul campo di battaglia.

Taute cose sembrando al sultano molto ad ila di quanto avera veduto o inteso della destrezza e dell'ingegno delle settezza e dell'ingegno delle seine, non volle esser il solo testimonio di tauti prodigi. Egli avera una figlinola de si chianza Donna di bellezza — Ana Propieto e con e con e calificato questa della principessa; a condete, fatte qui venir la vestra dafia; mi è caro ch ella partecipi del piacere chi in prendo.

cipi del piacere ch' in prendo, Il capo degli eunuclii partì, e subito condusse la principessa. Essa aveva il volto scoperto; nia non sì tosto fu nella stanza, che si copri subito col suo velo. dicendo al sultano: - Sire, par che vostra maestà siesi dimenticata: son molto sorpresa che essa mi faccia comparire alla presenza degli pomini. - Figlia, disse il sultano, che l nol vedete voi stessa? Non vi è qui il piccolo schiavo, l'eunuco vostro governatore, ed io, che abbiamo la libertà di mirarvi il viso: nulladimeuo voi abbassate il velo, e mi accagionate di colpa l'avervi falta qui venire. - Sire, replicò la principessa, vostra

 Il giuoro degli scacchi è una innzione indiana. maestà conoscerà che non ho torto, Questa scimia quantunque ne abbia la Soma, è un giovine principe figlio d'un gran re. Egli e stato mutato in iscimia per incantesimo. Un genio, figlio della figlia di Eblis, gli ha fatto questa cattiva azione, dopo aver crudelmente tolta la vita alla principessa dell'isola d'Ebnao, figliuod del re Epitimaro.

Il sultano, sorpreso di guesto discorso. si volse a me ; e non parlandomi più con segni, mi domando s'era vero quanto diceva sua figlia. Poichè io non poteva parlare, nii posi la mano snlla testa per confermare che la principessa diceva la verità. - Figlia , rispose allora il sultano , come sapete voi che questo principe è stato trasformato in iscimia per incantesimo ? - Sire , rispose la principessa Donna di bellezza, vostra maestà può ricordarsi che nell'uscir dall'infanzia io ebbi con nie una vecchia donna. Onesta è una valentissima maga, e nii ha insegnato sessanta regole della sua scienza, per virtù delle quali potrei ad un batter d'occhio far trasportare la vostra capitale nel mezzo dell'oceano, o al di la del Caucaso. Con questa scienza conosco tutte le persone ammaliate, solo in vederle; so chi sieno e perche siano ammaliate, Perciè non vi maravigli s' io immantinenti ho scoperto questo principe a traverso dell' incantesimo che gl' impedisce di apparire a' vostri occhi nella sua natura.--Figlia , disse il sultano , io non vi credeva si valente. - Sire, rispose la principessa, le son cose curiose, buone a sapersi; ma mi parve sempre sconvenevole vantarmene. - Poiche e così , ripiglio il sultano, potreste voi dissipar l'incantesimo del principe ? - Sì , sire , ella rispose , posso rendergli la forma primiera. - Restituitegliela dunque, interruppe il sultano : non potreste farmi piacere maggiore, perché voglio ch' ei sia mio gran visir , e che vi prenda in isposa. - Sire , disse la principessa, son pronta ad ubbidiro i vostri ordini.

Qui Scheherazade termino.

# L' NOTTE

La notte seguente ripreso in tal modo.

La princessa Douna di bellezza, continuava il calender, ando nel suo appartamento, donde trasse un coltello che aveva inciso sulla lama delle parole ebraiche; indi foce scondere in un secroto

cortile del palazzo il sultano, il capo degli emuchi, il piecolo schiavo, e ne ; ed ivi lasciandoci in una galleria che girava intorno, si avanzò nel mezzo della corte, ove descrisse un gran cerchio, e vi scrisse molte parole in caratteri arabi antichi, ed altri che si chiamano caratteri di Gleopatra (1).

Quand' ebbe terminato, e formato il certini or limodo che desiderava, si situto e fermossi nel mezzo, ovo fecce di scongiuri, e recibi de 'versetti delgia scongiuri, e recibi de 'versetti delrò come fosse notte, e parca che la nucchina del mondo andasse a dissolversi.
Noi ci seutimino preudere d'immenuso spareuto, che più s'accrebbe quando vedemmes all' improvviso comparire il geni me me all' improvviso comparire il geni del mi tiene immensamente grande.

Quando la principessa vide quel mostro, gli disse : - Come l invece di atterrarti iunanzi a me , osi presentarti sotto questa orribite sembianza, e credi spaventarmi? - E tu, rispose il lione, non temi di contravvenire al trattato fatto tra noi, e confermato da un solenne giurameuto di non nuocerci l' un l' altro ? -Ah l maledetto , replicò la principessa . a te degg' io fare questo rimprovero. -Tu pagherai la pena che m'hai data di ritornare, ripreso fleramente il leone : cd aperta una gola spaventevole, s'avanzo verso lei per divorarla. Ma essa, che se ne stava guardinga, fece un salto indietro, colpì il tempo di strapparsi un capello, e pronunziando due o tre parole si muto in una spada tagliente, colla quale tagliò in due parti nel mezzo del

corpo il leone.

Le due parti del leone disparvero, e
non rimase che la testa, la quale mu-

(1) Il testo arabo porta Kishtheria († Fedi l'edi, si llabloti, t. p. 249, verso 5) ciò che Gatland ha tradotto rerouemente per Cleopatra. La parola Kishtheriat sembra essere un'alterazione della parola greca listetrion, che servica a designare presso gli antichi gio gogetti advoprati come preservatici contro la malignità de creditici. Questi ad un tal gener di scrittura tatismonica, del quata si fa spreso mensione negli scritti origatali. Monumenti arabi, persiani e turchi descrittà da Reimoud, f. (1, p. 550).

tossi in un grosso scorpioue. Allora la principessa si mutò in serpente, e diede un fiero combattimento allo scorpione, che, vedendosi inferiore, prese la forma d'aquila, e se ne volò. Ma il serpente prese allora quella d'un'aquila nera più potente, e la perseguitó finché le perdemmo di vista.

Poco dono che erano spariti , la terra innanzi a noi si dischiuse, ed uscì im gatto nero e bianco col pelo irsuto, che miagolava orribilmente. Un nero luno lo seguiva davvicino senza dargli posa. Il gatto troppo incalzato si cangiò in verme, e si fermo vicino ad una melagrana caduta per caso da un albero ch'era piantato sulla riva d'un cauale d'acqua molto profondo e stretto. Questo verme in un momento bucò la melagrana e vi si nascose. Allora la melagrana si gonfiò , divenne grossa quanto una zucca, ed elevossi sul tetto della galleria, donde, dopo di aver fatto, girando, molti cerchi, cadde nel cortile e si ruppe in due pezzi.

Il lupo, che durante quel tempo erasi ressormato in gallo, gittosis sugli acini della metagrana, e a pose ad inginistriri della metagrana, e a pose ad inginistriri più, venne a noi cou le ali spiezate, tacendo gran rumore, come per domanci se vi eraziono più granelli. Ne restava uno sul marpine del canale, del quale si accorse voltendosi, a corre solito : sopra il becco, il granello rotalo nel canale e si canglo in pesciolino.

Qui l'apparir del giorno fece interrompere a Scheherazade il racconto.

# LI\* NOTTE

Svegliata da Dinarzade la notte seguente, la sultana ricordossi ov'era rimasta, e disse: — Il secondo calender così coutinuò la sua storia. Il gallo si gettò nel canale, si mutò

in luccio, e perseguitò il pescolino. L'uno el 'altro funco due ore intete sul'acqua, e non saperano che ne fosse addi-vento, quando udinmo de 'gridi orribiti che ci fecero frenere. Poco dopo vedemme. L'uno e l'altra si lanciavano fianme. L'uno e l'altra si lanciavano fianme. L'uno e l'altra si lanciavano fiantaro le due fianme e mandarono un famo denso ed infinerato che si elevò altismo. Fenemena con ragione non s'incitation.

cendiasse il palazzo; ma subito una cagione più forte di tema sopravvenne : perocche il genio, essendosi staccato dalla principessa, venne fino alla galleria, ove noi eravamo, e ci soffiò globi di fuoco. Era spacciata per noi, se la principessa correndo al nostro soccorso non l'avesse obbligato co' suoi gridi ad allontanarsi e difendersi da lei. Nulladimeno, qualunquo diligenza avesse ella fatta, non potè impedire che il sultano avesse bruciata la barba e sfregiato il volto, che il capo degli eunuchi fosse affogato e consumato all' istante, e che una scintilla entrasse nel mio occhio dritto e mi rendesse cieco. Il sultano ed io ci aspettavamo di perire ; ma bentosto udimmo gridare : Vittoria l Vittoria ! e vedemmo ad un tratto cemparire la principessa sotto la forma naturale, ed il genio ridotto in un mucchio di cenere.

La principessa si appressò a noi , e , per non perder tempo, domando una tazza piena d'acqua, che le fu portata dal giovine schiavo, a cui il fuoco non avea fatto alcun male. Essa la prese, e dopo averyi proferite sonra alcune parole, gitto su me l'acqua, dicendo: Se tu sei scimia per jucantesimo, muta figura, prendi quella d'uomo che avevi per lo innanzi. Finite appena queste parole, io tornai uomo come prima, tolto un occluia. Mi apparecchiava a ringraziar la principessa; ma non me ne diede il tempo, Ella dirizzossi al sultano suo padre, e gli disse : - Sire , io ho riportato la vittoria sul genio, come vostra maestà ha potuto vedere. Ma l'è una vittoria che mi costa cara: mi restano a viver pochi momenti, e voi non avrete la soddisfazione di fare il matrimonio che proponeste. In questa terribile lotta il fuoco mi ha penetrato ; sento consumarmi a poco a poco. Non sarebbe avvenuto ciò , s' io mi fossi accorta dell'ultimo acino di melagrana, ed inghiottito come gli altri quand' era mutata in gallo. Il genio vi si era rifuggito come nel suo ultimo scampo, e da quello dipendeva il successo del combattimento, che sarebbe stato felice e senza pericolo per me. Ouesta mancanza mi obbligò a ricorrere al fuoco e combattere con armi potenti, come ho fatto tra il cielo e la terra , ed in vostra presenza. Ad onta del potere della sua arte formidabile e della sua esperienza, ho fatto conoscere al genio ch'io ne sapeva più di lui , l' ho vinto e l' ho ridotto in cenere. Ma io non posso sfuggire la morte che s'avvicina.

La narratrice lasciò di raccontare.

## LII' NOTTE

Prima di apparire il giorno Scheherazade così ricomincio.

Il calender, parlando sempre a Zobeida, le disse: - Signora, il sultano lascio che la principessa Donna di hellezza terminasse il racconto del suo combattimento, e quando l'ebbe finito, le disse d'un tuono che dimostrava il vivo dolore onde era penetrato: - Figlia , vedete in che stato è vostro padre l Ahi . son maravigliato di vedermi in vital L'enauco, vestro governatore, è morto; il principe, che avete salvato dal suo incantesimo, ha perduto un occhio. - Non potè dir di più , perche le lagrime , i sospiri ed i singhiozzi gli troncarono la psrola. Fummo estremamente commossi della spa afflizione sua figlia ed io, e piangemmo con lui.

Mentre che noi ci addoloravamo a chi più potera l'uno per l'altro, la principessa si pose a gridare: — lo inrucio, i la principessa si pose a gridare: — lo inrucio i Ela intese che il funco che la consumaza a' era finalmente impadronito del suo corpo, e non cesso di gridare: io bracio i finche la morte non chèo porte del presenta del present

Non vi dirò , signera , quanto fui tocco da uno spettacolo cosl funesto. Avrei amato meglio essere scimia o cane in tutta la mia vita, che vedere la mia benefattrice, perire cosl miseramente. Il aultane, afflitto oltre ogni immaginare, mise pietose grida, dandosi forti colpi nella testa e nel petto ; finchè soccombeudo al sue dolore svenne, e mi fe' temere della sua vita. Intanto gli et nuchi e gli uffiziali accorsero, e durarono non poca fatica a farlo rinvenire dalla sua debolezza. Il sultano ed io non avemmo bisogno di far loro un lungo recconto di questa avventura per persuaderli del nostro dolore : i due monticelli di cenere, in cui erano stati ridotti la principessa ed il genio . glielo fecero concepire. Il sultano, potendo appeua sostenersi, fu obbligato appoggiarsi a loro per giungere al suo apparta-

Quando la voce di questo tragico avve-

nimento si sparse per il palazzo e per la città, tutti piangevano la disprasia della principesa Donna di bellezza, e parteciparono del dotto del sultano. Duro il lutto sette giorni ; si fectoro molto cerimoni ; si gettarono al vento le ceneri del genio ; si raccolsero in un vaso prezioso quelle della principesas per esser conservate : e questo vaso fia deposto in un magnifico massoleo, che fu costruto del medesimo luogo ovi erano state raccolte le ceneri.

Il dispiacere che provò il sultano per la perdita di sua figlia gli cagionò una malattia che lo confinò per un intero mese al letto. Non aveva ancera ricuperata interamente la salute, che mi fece chiamare . e mi disse: - Principe , udite l'ordine che debbo darvi: ne va della vostra vita, se non l'eseguite. - Assicuratolo 10 della mia esatta ubbidienza, mi soggiunse: - lo era sempre vissuto in una perfetta felicità , e nessun accidente mai non m' aveva attraversato; il vostro arrivo ha fatte svanire ogni mio contento; mis figlia è morta , il suo governatore non è più, e per miracolo io vivo. Voi dunque siete la cagione di tutte queste sventure, onde è impossibile consolarmi ; perciò ritiratevi in pace : ma ritiratevi, perche perirei io stesso, se vi dimoraste di più, dappoiche la vostra presenza son certo che produrrà sventure. Ciò volca dirvi. Partite, e non tornate mai più ne' mici stati : nessuna considerazione m' impedirehbe di non farvi pentire. Io voleva parlare ; ma egli mi chiuse la bocca con parole piene di collera, ed io fui obbligato di partire dal suo palazzo.

Rifiutato, scacciato, abbandenate da tutti, non sapendo che ne sarebbe di me, prima d'uscire dalla città entrai in un bagno, mi feci radere la barba e le sopracciglia, e vestii l'abite di calender. Mi posi in via piangendo, più per la morte delle belle principesse da me cagionata, che per la mia sventura. Traversai paesi molti senza farmi conoscere, e risolvetti finalmeute di venire a Bagdad, colla speranza di farmi presentare al commendatore de' credenti , ed eccitare la sua passione col racconto di una storia così strana. Vi son giunto questa sera, e la persona che prima incontrai fu il calender nostro fratello che ha parlato prima di me. Il rimanente lo sapete, signora, e perchè ho l'onore di trovarmi nel vostro albergo.

Ouando il accondo calender elibe ter- | cole fregate leggiere , per le passeggiate minato la sua storia. Zobeida, alla qua e parlava, gli disae: - Va bene ; andate , ritiratevi dove vi piacerà , ve lo permetto. Ma invece di uscire, supplico anche egli la signora di fargli la grazia conceduta al primo calender, e andò a prender posto. - Finita questa storia, Schelierazade disse a Schahriar: - Oso assicurarvi che quantunque sia stata dilettevole l'istoria del secondo calender, quella del terzo non è men bella. Vostra maestà si consulti, e vegga se vuole aver la pazienza di ascoltarla. Il sultano, curioso di sapere a' era maravigliosa quanto l'ultima, si alzò risoluto di prolungare la vita di Scheherazade, quantunque la dilazione accordata fosse finita da più giorni.

# LIII NOTTE

Sul finir della notte seguente Dinarzade pregò la sorella di narrare uno dei belli racconti ch' ella sapeva : ed il sultano le disse che vorrebbe ascoltare la storia del terzo calender. Scheherazade per ubbidirlo diase: - Udite. Vedendo il terzo calender che toccava a lui di parlare, volgendosi come gli altri a Zobeida, cominciò la sua storia in tal modo.

### PSTORIA DEL TERZO CALENDER FIGLIO DI RE

- Onorevolisaima signora, quello che vi raccontero io, è assai dissimile di quanto avete udito. I due principi, che hanno parlato prima di me , hanno perduto un occhio per puro effetto del loro destino; laddove il mio l'ho perduto per mio errore, andando io atesso incontro alla propria sventura, come conoscerete dal racconto.

Io mi chiamo Agib (1), e sono figlio di un re che ai chiamava Cassib. Dopo la sua morte presi possesso de' suoi stati, e feci soggiorno nella stessa città dov'egli aveva dimorato. Questa città è situata sul lido del mare, ed ha uno de' più belli e sicuri porti , con un arsenale grandissimo, fornito all' armamento di cento cinquanta vascelli da guerra aempre pronti a servir nell'occasione; cinquanta per caricarli di mercanzie, ed altrettante pic-

(1) Agib in arabo significa maraviglioso.

e i divertimenti sull'acqua. Molte belle province componevano il mio regno in terra ferma, con un gran numero d'isole considerabili, quasi tutte situate in vista della mia capitale.

Primieramente visitai le province, poi feci cquipaggiare ed armare la mia flotta, e andai nelle mie isole per conciliarmi, colla mia presenza, il cnore de' sudditi e confermarli nel dovere. Qualche tempo dopo il mio ritorno, vi andai di nuovo: e questi viaggi avendomi fatto acquiatar qualche conoscenza della navigazione, mi fecero prender tanto piacere, cho risolvetti di far delle scoverte al di là delle mie isole. Perciò feci equipaggiar solaniente dieci vascelli, ed imbarcatomi sciogliemmo le vele.

La nostra navigazione fu felice per quaranta giorni di seguito; ma la notte del quarantesimo il vento divenne coutrario. e sì furioso, che fummo battuti da una tempesta sì violenta, che parve sommergerci. Nulladimeno al far del giorno il vento ai calmò, le mivole ai dissiparono, ed il sole avendo ricondotto il bel tempo, appredammo ad un'isola, ove ci arreatammo due giorni per far provvisioni. Fatto ciò, tornammo in mare. Dopo dieci giorni di navigazione, cominciammo a sperare di veder terra, poiche la tempesta sofferta mi aveva stornato dal mio disegno, ed aveva fatto prendere la via de' miei stati, quando scoperai che il mio pilota non saneva dov' eravamo. In fatti il decimo giorno un marinaio, comandato a far vedetta dall'alto dell'albero maestro, rapportò che a dritta ed a sinistra non aveva visto per limiti dell'orizzonte che il cielo ed il marc : ma di rimpetto, dalla parte della prua, eravi una gran macchia nera.

A tal notizia il pilota cangiò colore : con una mano gittò il turbante sulla tolda, e cell'altra battendosi il volto, sclamò : - Alı l sire , siamo perduti l nessuno di noi può scampar dal pericolo in cui ci troviamo , e con tutta la mia esperienza non posso ora evitario. Dicendo queste parole si pose a piangere come colui che crede inevitabile la sua perdita; ed il suo dispiacere porto in tutto il vascello lo spavento, lo gli domandaj qual ragione avesse di disperarsi tanto : e mi rispose: - Ah I sire , la tempesta che abbiamo sofferta ci ha tanto traviati , che domani a mezzo giorno ci tro-

veremo presso quella macchia oscura, I fatto approdare in un luogo ov' erano che chiamasi la montagna nera , la quale | non è altro che una miniera di calamita. Fin da ora essa trae a sè la nostra flotta, a esgione de'chiodi e de' ferrsmenti che entrano nella struttura de' vascelli. Dimani, quando saremo ad una certa distanza, la forza della calamita sarà si violenta, che tutti i chiodi si staccheranno, e andranno ad attaccarsi alla montagna. Siccome la calamita ha la virtù di attirare a sè il ferro, e fortificasi con questa attrazione, quella montagna dalla parte del mare è coperta de' chiodi d'una infinità di vascelli che ha fatti rovinare : cosa che conserva nel tempo stesso ed aumenta questa virtù.

Quella montagna, seguitò il pilota, è molto scoscesa, ed alla somnità evvi una cupola di bronzo fino, sostenuta da colonne dello stesso metallo; al di sopra si eleva un cavallo che ha il petto coperto di una piastra di piombo, sulla quale sono incisi de' caratteri talismanici. La tradizione, sire, dice che quella statua è la cagione principale della perdita di tanti vascelli e di tanti nomini che sono stati sommersi in questo luogo : e non cesserà d'esser funesta a tutti coloro che avranno la sventura d'appressarsi.

Detto ciò, il pilota si mise a piangere, e le sue Isgrime eccitarono quelle di tutto l' equipaggio ; ed io non dubitai di essere alla fine de' miei giorni. Pur tutta volta ognuno pensò alla propria conservazione . e a prendere gli spedienti opportuni; e nella incertezza dell'avvenimento, tutti si fecero vicendevolmente eredi con un testamento in favore di chi si salverebbe.

La dimane scovrimmo chiaramente la montagna nera : e l'idea che ne avevamo concepita ce la fece comparire più spaventevole che non era. A mezzo gioruo ci trovammo così vicino da esperimentare tutto quanto ci avea predetto il pilota. Vedemmo volare i chiodi e tutti gli altri ferramenti della flotta verso la montagna, ove per la violenza dell'attrazione vi si attaccarono con un orribile fracasso. I vascelli si apersero e s'inahissarono nel fondo del mare, ch' era sì alto in quel luogo, che cel piombino non avremmo potuto scoprirne la profondità. Tutta la mia gente fu sommersa; ma Dio ebbe pietà di me, e permise ch' io mi salvassi, afferrandomi ad una tavola che fu spinta dal vento al piede della montagna. Non mi feci alcun male, avendomi la fortuna de'gradini per saliro sino alla sommità.

#### LIV' NOTTE

Venuta l'altra notte Scheherazade ripiglio così la storia del terzo calender . che aveva interrotta il giorno innanzi :

- Alla vista di que' gradini , disse il calender , perchè non vi era terreno a dritta e a siuistra ovo potesse porsi il piede e salvarsi, jo ringraziaj Dio, e cominclando a salire invocai il santo suo nome. La scala era sì stretta, sì erta e difficile, che per poco il vento avesso avuto forza, mi avrebbe precipitato e rovesciato in mare. Ma io giunsi al sommo senza accideute alcuno, entrai sotto la cupola, e prostrandomi in terra ringraziai Dio della grazia fattami.

Passai la notte sotto quella cupola . a mentre dormiva mi apparve un venerabile vecchio, e mi disse: - Agib, sscolta: quando sarai svegliato, scava sotto i tuoi piedi la terra , che vi troveral un arco di bronzo e tre frecce di piombo fabbricate sotto certe costellazioni, per liberare il genere umano da tanti mali che lo minacciano. Scocca le tre frecce contro la statua : il cavaliere cadrà nel mare ed il cavallo vicino a te, e tu lo sotterrerai nel luogo donde hai tratto le frecce, Fatto ciò, il maro si gonfierà e salirà fino al piede della cupola alla cima della montagna. Quando sarà ivi salito, vedrai approdare una scialuppa, che conterrà un sol nomo con due remi nelle mani. Onest' nomo sarà di bronzo, ma diverso da quello che avrai revescrato, Imbarcati con lui senza profferire il nome di Dio e lasciati coudurre. Ei ti menerà fra diecl giorni in un altro mare, ove troverai il mezzo di tornare a casa tua sano e salvo ; purchè , come ti bo detto , durante il visggio non pronunzierai il nome di Dio.

Tale fu il discorso del vecchio; e quand' io fui svegliato, mi slzai estremamente consolato di quella visione, e non mancai di eseguire il comando del vecchio. Disotterrai l'arco e le frecce, e le trassi contro il cavaliere. Alla terza freccia lo rovesciai nel mare, ed il cavallo cadde vicino a me. Lo sotterrai dov' erano prima l'arro e le frecce, ed in questo frattempo il mare si gonfiò a poco a poco. Quando fii arrivato al piede della cupola, alla sonimità della montagna, vidi da lungi sul mare avvicinarmisi una scialoppa. Benedissi Dio, vedendo che le cose, succedevano conformi al sogno che aveva avuto.

La scialuppa approdò, e vidi l'uomo di bronzo come mi era stato dipinto. M'imbarcai guardandomi bene di profferire il nome di Dio, anzi non dissi peppur una sola parola. Mi scdei, e l'uomo di bronzo ricominciò a vogare allontanandosi dalla montagna. Vogo senza posa fino al nono giorno, quando vidi delle isole che mi fecero sperare di poter essere subito fuori del temuto pericolo. L'eccesso della gioia mi fece obbliare la proibizione che mi era stata fatta, e dissi; - Dio sia benedetto, Dio sia lodato ! Non ehbi appena terminato queste parole, che la scialuppa si affondò coll' uomo di bronzo nel mare. lo restal sull'acqua, e nuotai il resto del giorno, dirittamente verso la terra che mi parve più vicina. Successe un' oscurissima notte, e non sapendo dove andare navigai alla ventura, finche esauritesi le mie forze disperai di salvarmi: quando, rinforzatosi il vento, un'onda più grossa d' una montagna mi gettà in una spiaggia ove ritirandosi mi lascio. Mi sollecitai subito di prender terra per tema che un' altra onda non mi ghermisse; e la prima cosa fu di spogliarini, munger l'acqua del mio abito e spanderlo per asciugarsi sulla sabbia che era scaldata dal calore del giorno.

Il domani il sole finl d'ascingarmi l' abito ; indossatolo m' avanzai per conoscere ov'era. Non ebbi camminato molto che conobbi di essere in una picciola isola disabitata, bellissima e piena di molte specie di alberi fruttiferi e selvaggi. Ma osservai ch' era molto lontana dalla terra, ciò che diminul assai la gioia avuta per l'evitato pericolo. Nondimeno rimetteva a Dio la cura di disporre della mia sorte secondo la sua volontà; quando scopersi un piccolo bastimento che veniva dal continente a piene vele verso l'isola dov' io cra.

Come vidi che vi veniva ad ancorare . ed ignorando se le genti che portava fossero amici o nemici, credetti non dovere dapprima mostrarmi. Salii soora un albero foltissimo, donde potea non visto osservare le loro operazioni. Il bastimento venne a situarsi in uu piccolo seno, dove sbarcarono dieci schiavi che portavano una pala ed altri strumenti adattati a svolgere la terra. Camminarono verso il mezzo dell'isola, ove li vidi arrestarsi e smover qualche tempo il terreno, cd agli der, si rassicurò a queste parole, e

atti mi pareva che sollevassero una cateratta. Indi tornarono al bastimento. sharcarono molte specie di provvisioni e di arnesi; ed ognino se ne fece un carico che portò colà dov' aveano smossa la terra . e vi discesero : oud' io compresi esservi un sotterraneo.

Li vidi un' altra volta andare al vascello ed uscirne con un vecchio che seco conduceva un giovine bellissimo di quattordici o quindici anni. Tutti discosero ov' era levata la cateratta; e quando furono risaliti, abbassata la cateratta, e copertala di terra, si diressero verso il naviglio. Mi accorsi allora che il giovine non era con loro : e perciò conchinsi ch' era rimasto uel sotterraneo. e ne restai maravigliato.

Il vecchio e gli schiavi s' imharearono : ed il bastimento, sciolta la vela, riprese la via del contineute. Quando lo vidi tanto lungi da non poter essere scoverto dall'equipaggio, scesi dall' albero, ed andai prontamente al luogo dove aveva vednto smovere la terra. La smossi anch'io, finche trovata una pietra di due o tre piedi quadrati . l'alzai , e vidi che copriva l'entrata d'una scala pure di pietra. Scesi, ed al basso mi trovai in una grande stanza, con tappeto, ed un sofa guarnito di cuscini di ricca stoffa, ove il giovine era seduto con un ventaglio in mano. lo distinsi bene tutte queste cose al lume di due candele : come anche alcuni frutti e vasi di fiori che stavano vicino a lui.

Il giovine fu sorpreso in vedermi; ma, per rassicurarlo, gli dissi eutrando: Chiunque siate , o signore , non temete nulla. Un re ed un figliuolo di re com'io sono non è capace di farvi la menoma ingiuria. Al contrario è il vostro buon destino che pare abbia voluto farmi trovar qui per trarvi da questa tomba, ove siete stato sotterrato per ragioni ch' io ignero. Ma ció che più mi disturba, e ch' io uou posso coucepire ( perchè io fui testimonio di quanto avvenne da che foste nell'isola) si è che mi parve esser-

vi fatto seppellire senza resistenza. Scheherazade s' interruppe lasciando la curiosità nell'animo del sultano.

### LV NOTTE

La sultana svegliata da Dinarzade nell'altra notte disse :

- Il giovine, continuò il terzo calen-

pregonmi con volto ridente di secterni vicino a lui. Quando fui seduto, mi disse: — Principe, vi diri cosa che vi fair osa ca che vi maraviglia; tanto è singolare. Mio padre maraviglia; tanto è singolare. Mio padre stato mobil beni colle suo fairche e colla sua abilità nella professione. Il a molti senia vi commissionarii, che fanno vigne per mare su vascelli che gli appartengono, affin di manteuero le corrispondeuza re di cui hamo biscomo.

Da hingo tempo era ammogliato seuza vere avuto figilioti, quando for avvertido in sogno che avrebbe avuto un figilo, il un ciu vita non sareibbe di motto dartata; ciò cho gli diede motto pena nello svegilaris. Alenin giorni dopo, nias madre ammunosici d'essere inenta; ed irrompe deva col giorno del sogno di mo padre: essa si sgravò di me nel termine de nov mesi, e to nella famiglia gran giona.

Mio padre, che aveva esattiamente osservani il momento della mia niscita, consultò gli astrologi [1], che gli dissero:—
vostro figlio virri senza accidenti fino all'ecà di quindici anni; ma allora corriccio della casampi. So poli ta usa fortuna vuole che non perisca, avri usa via di unga darata. A quel tempo, aggiunsero quelli, la statua equestro di brozzo, chè es ulla ciana della montagna di calamita, sarà rovescita nel mare dal principe Agib, figlio dei re Casaba, e ni dispo vostro figlio divri essere unciso da questo principe.

Siccome quasta predictione si accordava col sogno di mio padre, ci ne fu veramente commosso ed addodorato. Nos laació pertaudo di prender molta cura della mia educazione fino a questo anno, ch'ò il quiudecsimo di mia età. Il asputo ieri il quiudecsimo di mia età. Il asputo ieri tel mare dal principe che vi ho nominato. Questa novella gli ha costato tante lagrime e apportato tanto cordoglio, che non e più riconosciallo nello stato u cu si trova.

(1) La più parte degli sistatici, dice il celebre viaggiatore Beraier, sono talmente infatuati dell' astrologia giudiziaria, che credono nulla farsi quaggiù che non sia scritto lassu (è questo il toro moda di partare). Essi in tutte e imprime consultano gli ostrologi.

Sulla predizione degli astrologi ha cercato il mezzo d'ingananer il mio oroscopo, e conservarmi la vita. Da molto tempo ha preso la curra di far costruira questa dimora, per tenermi nascosto dinrante cinquinata giorni, quando saprebbe rovesciata la statua. Perciò, come ha saputò che lo era da dieci gorni, venne subity a nasconderini qui, ed ha promesso che nel quarantesimo verrebbe a messo che nel quarantesimo verrebbe a buono speranze, e non crodo che il principe Agib venne a cererati ni stott terra in mezzo dell'isola disabitata. Ecco, sigorro, ciò che dovevo diri.

Mentre il figlio del gioielliere mi raccontava la storia, io mi burlava in me stesso degli astrologhi che aveano predetto ch' io gli toglierei la vita, e m' intesi sì lontano di verificare la predizione, che appena ebbe egli terminato, gli dissi con trasporto: - Caro signore, confidate nella bontà di Dio, e non temete di uulla. Figuratevi che sia un debito cho dovevate pagare, e che ne siete sciolto fia da ora. Son lieto, dopo aver naufragato di trovarmi felicemente qui per difenderyi contro coloro che vorrebbero attentara alla vostra vita, lo non vi abbandonerò per questi quaranta giorni , che le vane congetture degli astrologi vi fanno rimanere. Durante questo tempo io vi renderò tutti i servigi che dipenderanno da me, e dopo profitterò dell'occasione di andare nel continente imbarcandoni con voi sul vostro bastimento, col permesso di vostro padre e di voi : e quando saro di ritorno nel mio regno . non dimenticherò gli obblighi cho vi debbo, e cercherò di mostrarvi la mia ricouoscenza come si conviene.

Con tal discorsor rassicurai if figlio del giolilore, e im attirui la sua confidenza. Mi astemi , per paura di spaventara. Mi astemi , per paura di spaventara. Mi astemi , per paura di spaventara di molte cose di spetio. C'intertemenno di molte cose di spetio. C'intertemenno di molte cose di spetio. C'intertemenno di molte cose di spetio alla note, e riconobili che il giorine avea molto ingegno. Mangiamno inseme delle sue provvisioni ; perche egli ne avet tante che gliene sarchbero soprazzate alla fine de quaranta gorri, quando meche avesse avuto più registi di controlle delle remonitori di controlle della controlla di controlla della controlla di controlla di

Il mattino nel levarsi gli presentai il bacino e l'acqua. Egli si levò ; io preparat il pranzo e lo approstai quando fu tempo. Dopo pranzo inventai un giuoco per divertirei quel giorno e gli altri appresso. Preparai la cena come il pranzo, e cenammo e ei coricammo eome il giorno inuanzi.

Così avenimo occasione di contrarre si stretta aniesia; el accortoni che egli invara mollo trasporto per me, coni no per lui, dissi svonte a me stesso, che gii astrologi, i quali gli avenno predetto quel destino, carno impostori, e chi era rocco così imiqua. Ilmire, signora, sotto quel sotterraneo passinimo trentamove giorui col più gram piacere del mondo.

Ginnse il quarantesimo; e la mattina il giovine svegliamlosi mi disse con trasporto di gioia, che non pote moderare; — Principe, eccomi oggi al quarantesimo giorno, e grazie a Dio ed alla vostra buona compagnia non sono morto. Mio padre non mancherà di mostrarvi la una riconoscenza, e di fornirvi tutt'i mezzi e comodi necessarii per ritorivi tutt'i mezzi e comodi necessarii per ritorivi tutt'i mezzi e comodi necessarii per ritorivi tutt'i mezzi e comodi necessarii per ritori tutti'u mezzi e comodi necessarii pe

lo posi l'acqua sul fuoco, e quando fi tejida ne riempi il bago portallo: il giovine vi si pose dentro, lo lava, e lo saciugai o stesso. Indi uscio si coricò nel suo letto, ch'io avea preparato, e lo copersi edla sua coltre. Poche fin riposato ed ebbe dornito qualche tempo, mi disse: — Pruciepe, compiacetvi di portarrai un mellone e zucchero, per mangiare e rinferesermi.

Dei molti melloni, che ei restavano, seelsi il migliore, e lo posi in piato; e siccome non trovava coltello per tagliuri co, domandai al giovane es sapesse ove fossero, Ve n'è uno, mi rispose, su questa entrice al di sopra della mia testa. In fatti lo vidi; mi affrettai tanto per prosidero, che quando l'ebiti in mano, il mio piede s'unquecto talmente soni l'anticolori della colte della discontinea della colte della discontinea della colte colte della colte d

A questo spettacolo gittai uno spaventevole grido; mi battei la testa, il viso ed il petto; lacerainii Pabito, e mi gettai per terra con dolore inesprimibile.— Ahimė! gridai allora, non gli restavano che

poche ore per esser fuori pericolo, contro del quale avea cercate un salo; e neutre in penso che il pericolo è passato, divengo allorat il suo assassimo, ed avvero la predizione! Ma, alzando la testa o le suani al ciolo, sogiunisi:—Siguore, ve ne donnatulo perdono; e so sono esdipvede della sua morte, non mi laisiate vivere più a lungo. E qui cessò Scheberzazde.

# LVI NOTTE

Sceondo l'usato Dinarzade ehiamò questa notte la sorella , la quale ripiglio così il suo raeconto:

— Madama, seguitó il terzo calender volgendosi a Zoleida, dopo la sventura che nii avvenne, sonza spavento avrei rieevuto la morte, se mi si fosse presentata. Ma il male ed il hene non ei viene sempre che noi lo desideriamo.

Nulladimeno, ridiettendo che le mie lagrime non farchbero rivivere il gioviue, e e che terminando i quaranta giorni potrei esser sorpreso da suo padre, uscii da quel sutterranco ed ascesi al sommo della scala. Abbassai la grossa pietra su l'entrata e la copersi di terra.

Appena elbi terminato, volgendo l'occhio sul mare dalla via del continente, scorri il bastimento che veniva a preudere il givino. Allora, consultandoni sul partito da prendere, dissi a me stesso: ——Se uni faccio vedere, il veccito uni farà arrestare, e forse necidere da suoi steinavi, quando verdera suo figlio uccio da me. Tatto cio che potrei all'egare per giustifinimenenza. Puòbe ne lo l'apportantità, val megdio sottrarmi al suo risentimento che efflorataro.

Era vicino al sotterraneo un grand' albero, le cui folte fronde mi parvero adattate a nascoadermi. Vi ascesi; e quando fui situato in modo da non-poter essere scoperto, vidi approdare il bastimento uel medesimo luogo della prima volta.

mediesimo luogo della prima vulta.
Slarcarono il vecchio e gli schiavi, e
losto si avanzarono verso il sotterraneo
con volto che riraeva la loro speranza:
ma quando vidava la terra mossa diri
vecchio i indi alzarono la pietra o discesero. Chiamano il giovine per nome, e non
risponde i si raddoppia il loro limore; lo
cercano, e lo travano sal sno letto col coltello in mezzo al core ; perche in onu ave-

va aruto il coracgio di toglicrio. A tali vista ruspero in grida di dolore che rinnovarono il mio. Il vecchio cadde svenito; gli schaivi per fargli prendere aria lo portarono sopra fra le braccia, e lo posaron a "pieti dell' albero dov' erao. Ma ad o outa di tutte le loro care lo sventurnio padre restò lungo tempo in quello stato, e e fece più d'una volta disperaro della sua vita.

Con tutto ciò riuvenne dal lungo svenimento. Allora gli schiari portarone il corpo di suo figlio, vestito degli phiti suoi più belli; e quiando fu terminata la fossa che gli si faceva, lo seppellirono. Il vecchio sostenulo da due schiavi, col viso baguato di lagrime, gli gettò il primo un poco di terra, e poi gli schiavi riempirono la fossa

Fatto eiò, la masserizia del sotterraneo fit tevata ed inhiercata col resto delle provvisioni. Indi il vecchio uppresso dal dolore, non potendo sostenersi, fin posto sur una specie di lettiga e trasportato nel vascello, che subito parti; ed in poco tempo allontanato i dall' isola, lo perdei di vista.

## LVII NOTTE

Nell'altra notte fu così ripreso il racconto. — Dopo la parteuza del vecchio, degli achiavi e del naviglio io restai solo, disse il terzo calender. Passava la notte nel sotterraneo che non era stato coperto, ed il giorno camminava intorno all'solo, a rerestandomi nei luoghi più adatati a prender nel bisogno riposo. E menai questa vita noisoa per run mese.

Dopo il qual termine avvertii che il mare diminuiva considerabilmente, e l'isola diveniva sì grande, che parea il continente si approssimasse. Infatti le aeque si fecero tanto basse, elle rimaneva fra me e la terra un piccol tratto di mare, e lo attraversaj che l' aequa mi andava a mezza gambo. Cammigai poseia tanto sulla sabbia che fui stanchissimo, finche giunsi in un terreno più stabile : ed era assai lungi dal mare quando vidi lontano lontano d'incontro a me , come un gran fuoco, che mi diede qualche letizia. lo troverò qualcuno, dissi, e non è possibile che questo froco siasi acceso da se stesso. Ma secondo ehe jo mi approssimaya, il mio errore si dissipaya; riconobbi subito che era un castello di rame rosso, che i raggi del sole facevano parer da lungi infiammato.

Mi arrestai vicino al castello e mi assii, si per considerare la struttura ammirabile, come per rimetermi della stanchezza. Non avera dato ancora a questa nusgnifica casa tutta l'atenzione chemeritura, quando scoprii deci bei giovani che patra venissero dal passeggio. Ma, che patra venissero dal passeggio. Ma, nu della considera della contra della contra della contra della concumpazinavano un veccinio di alta statura e di venerabilo aspetto.

En straumente stupito d'incontrato ad ma volta tanti cicchi del medesimo occhio; e mentre cereava in me l'avventura che il assembrava, mi si accestarono, maufestando il contento che provanon in vedernii. Dopo i primi complimenti mi domandarono qual cosa vin ma sesse condutto, lo risposi ioro, che la tuta storia era un po lunga, e che se volessero prendero il apena di sederat, avveti appazato il il rori desiderio. Si avveti appazato il il rori desiderio. Si avveti appazato il archi desiderio. Si esperanti con consistenti della co

Quand' ebbi terminato il mio discorso, quei giovani signori nii pregarono d' entrare con loro nel castello, ed io aceettai la loro offerta. Attraversammo un' infinità di sale, di anticamere, di camere e di gabinetti elegantemente corredati, e giungemmo in un gran salotto, ov'erano in giro dieci piccoli sofà turchini e separati , tanto per sedersi e riposarsi il giorno, quanto per dormiryl la notte. In mezzo a questo circolo eravi un undecimo sofa meno elevato e del medesimo colore, sul quale si situò il vecchio di cui si è parlato, ed i giovani si sedettero sui dieci altri. Siccome ogni sofà non poteva contenere più d'una persona, uno di quei giovani mi disse : - Camerata, sedetevi sul tappeto nel mezzo di questo spazio, e non v'informate di ciò che riguarda noi; nè tampoco della cagione perchè siamo tutti ciechi dell'occhio dritto : contentatevi di vedere, e non portate più innanzi la vostra curiosità.

Il vecchio non restó molto seduto; si alzò el usei: ma ritornò poso dopo piortondo la cena de' dieci signori; a ciascuri de' quali distribuit la porzione in particolare; mi diede pure la mia, che unangiai solo ad escumpio degli altri, e sul limi del pasto l'istesso vecchio preseutò a ciascuno una tazza di vimo.

La mia storia era loro sembrata si

straordinana, che me la fecero ripetere al finir della cena; onde diede luogo ad una conversazione che durò gran parte della notte. Uno di essi, pensando ch'era tardi, disse al vecchio: - Vedete ch' è tempo di dormire, e non ci apparecchiate a dispacciarci del nostro dovero? A queste parole il vecchio si alzò, ed entrò in un gabinetto, donde portò sulla testa dieci bacuni l'uno dopo l'altro, tutti coperti di stoffa turchina; e ne posò uno con una fiaccola avanti ciascuno di que'giovani. Essi scoprirono i loro bacini, ne' quali era cenere, carbone polverizzato, e nero per tingere. Mescolarono tutte queste cose insicine, e cominciarono a fregarsi e macchiarsi il viso che facevano orrore a vedersi. Dono essersi tinti così, si posero a piangere ed a battersi la testa ed il petto, gridando incessantemente: - Ecco il frutto del nostro ozio e della nostra sregolatezza.

Passarono quasi tutta la notte in questa strana occupazione. Infine cessarono; ed il vecchio portò loro dell'acqua, colla quale si lavarono il viso e le mani, svestironsi degli abiti che erano guasti e ne presero allri , in modo che sembravano non aver niente fatto delle cose che io aveva vedute.

Pensato, signora, che forza mi costò quello star quivi in quel frattempo. Fui mille volte tentato di rompere il silenzio che mi avcano imposto que' signori a non far loro donande, e mi fu impossibile dormire il resto della notte.

Il giorno appresso, tosto che ci firmmo levati, uscimmo per preuder aria; ed allora io dissi loro; - Signori, vi dichiaro che rinunzio alla legge da voi prescrittami ieri sera : non posso osservarla. Voi siete gente savia, ed avete tutti moltissimo ingegno; me l'avete fatto conoscere abhastanza. Nulladimeno vi ho veduto fare cose, di cui ninno, salvo che non sia insensato, non può esserne capace. Qualunque sventura possa accadermi, non saprei tenermi di domandarvi perché tutti avete un sol occhio. Bisogna che ne sia cagione qualche cosa singolare; onde vi scongiuro di appagare la mia curiosità. A tante insistenze non risposero altro, se non che le dimande ch' io loro faceva non mi riguardavano, che io uon ne aveva il meuomo interesse, e che mi restassi in pace.

Passammo la giornata intertenendoci di cose indifferenti; e quando venne la notte,

dopo aver conato separatamente, il vecchio portò di nuovo i bacini urchini : i giovani s' imbrattarono, piansero, si batterono e gridarono: — Ecco il frintto del nostro ozio e della nostra sregolatezza. Il domani e il giorno appresso fecero lo stesso.

In fine io non potei resistere alla mia curiosità, e li pregai seriamente di appagarla, o d'insegnarmi per qual via potessi tornare nel mio regno; perchò io loro dissi, non essermi possibile restar più lungo tempo con essi ed aver tutte le notti uno spettacolo così starordinario senza che mi fosse permesso di saperne la cagione.

Uno di loro mi rispose per tutti gli altri: - Non vi maravigli la nestra condotta; se finora non abbiamo ceduto alle vostre preghiere, è stato per pura amicizia di voi, a fin di risparmiarvi la sventura di esser ridotto come noi. So volete provare il nostro crudele destino, ditelo, e vi daremo la soddisfazione che domanderete, lo risposi, esser preparato ad ogni avvenimento. - Un' altra volta, riprese lo stesso nomo, vi consigliamo di moderare la vostra curiosità: ne va la perdita del vostro occhio dritto. - Non importa, ripresi, jo vi dichiaro che se mi tocca questa sventura, non vi terrò colpevoli, e la imputerò a me stesso. Egli mi disse ancora, che quando io avrei perduto l'occhio, non dovea più sperare di rimanermi con loro, supposto ch' io avessi questo pensiero, perchè il loro numero era compinto e non poteva esserc aumentato. lo dissi, che vorrei non separarmi mai da gente cosl gentile, ma che se la necessità lo richiedeva era anche pronto a sottomettermi : perocche, a qualunque prezzo, io desiderava che mi contentassero.

I died signari, vedendo ch' lo era liremoviolie nella mir isoluzione, presero un montone e lo sezunatrono: e dopo avergii tolta la pelle, mi presentaruos il cultello di cui s'erano serviti, o mi dissero:—Prendet questo collello, che vi servità nell'occasione che vi darreno bentosto. Noi vi cuiercno in questa pelle, in cui bisogna invilupparvi: poi vi lascurrano sollo spiranto, e di rilieretica, che chiamasi co, appurira nelpraria, e prenendosi per montone piombera su voi, e vi alera fin su le unbina ciò non vi sparenti; celi riprenderà il suo volo verso la terra e vi poserà l sulla cima d'una montagna. Tosto che vi sentirete a terra, fendete la pelle col coltello, e sviluppatevi. Non appena il roc vi vedrà, scapperà per la paura lasciandovi libero. Non vi arrestate: camminate finchè giugnerete ad un castello d'una grandezza prodigiosa, tutto coperto di lanine d'oro, di grossi smeraldi, e di altre pietre preziose. Presentatevi alla porta ch' è sempre aperta, ed entrate. Noi siamo stati tutti in quel castello quanti siamo qui. Non vi diciamo nulla di ciò che ivi abbiamo veduto, nè di ciù che ci è intervenuto, perchè lo saprete da voi. Ció che possiamo dirvi, è che a ciascuno di noi costa l'occhio dritto; e la penitenza che avete sperimentata siamo obbligati di farla per essere stati colà.

L'istoria di ciascuno di noi in particolare è piena d'avveuture straordinarie, e se uo farebbe un grosso iliro: ma noi non possiamo dirvi di più. Qui Scheherazade interruppe il suo racconto.

## LVIII NOTTE

La seguente notte essendo Schahriar curioso di saper la fine del racconto, udi con piacere la sultana, che così cominciò , facendo sempre parlare il calcuder a Zobeida. - Signora, avendomi uno dei dieci signori tennto il discorso che vi ho rapportato . m'inviluonai nella pelle di montone, impadronitomi del celtello che mi era stato dato; e dopo che quei giovani si presero la pena di cucirmivi dentro, mi lasciarono sul largo, e si ritirarono nel loro salone. Il roc, di cui mi aveano parlato, non tardò a farsi vedere: piombò su me, mi prese fra gli artigli come un montone, e mi trasportò sulla sommità d' una montagna.

Quando m'intesi a terra, feci uso del collello, spaccai la polle, mi sviluppai, e apparvi innanzi al roc, che scappò come mi vide, Questo roc è un uccello bianco di una grandezza mostruosa. Per la sua forza è tale, che innalza gli elefanti dal piano c li porta alla sonquisti delle montagne; e li fa suo pasto. Nell'impagiezza ch'i o avea di giungere.

Nell impazienza ch' io avea di giungere al castello uon perdei tempo, e si affrettai il passo che in men di mezza giornata vi giunsi: e posso dire che lo trovai ancor più bello che non mi si era indicato.

L'uscio era aperto : entrai in una corte

quadrata e si vasta, che aveva intorno 99 porte di legno di sondalo e di aloe, ed una d'oro, senza contar quelle di molte scalinate magnifiche che conducevano agli appartamenti superiori, ed altre ancora ch'io non vedeva. Le cento che ho detto menavano in giardini o in magazzio pièni di ricchezze, o in luoghi che racchiudevano cose maravilloise a vedersi.

Vidi di fronte una porta aperta, per la quale entrai in un gran salone, dove erano sedute quaranta donzelle di una bellezza così perfetta da vincere l'immaginazioue, ed erano vestite magnificamente. Tostoche mi videro, si alzarono tutte insieme, e senza aspettare il mio complimento mi dissero con grandi dimostrazioni di gioia: - Bravo, signore, siate il ben venuto; ed una fra quello prendendo la parola per le altre , disse : - È molto tempo che aspettiamo un cavalier come voi. Il vostro aspetto mostra abbastanza che avete tutto le buone qualità che potremmo desiderare; e speriamo non troverete la nostra compagnia dispiacevole ed indegna di voi.

Dopo molta resistenza per parte mia mi forzarono di sedermi in un posto un upoto un po più elevato al disopra del lore ; e siscome io dimostrari di averne rincrescimento, esse mi dissero: — Questo è il vostro posto : da questo momento voi siete il nostro signore, il nostro padro-ne, il nostro giudice; e noi sismo vostre srbiave pronte a ricevere i vostri comandi.

Nulla al mondo, o signora, mi maraviglio tanto dell' ardore di quelle belle ragazze, a rendermi tutti gl'immaginabili favori. Una portò acqua calda e mi lavò i piedi : un' altra mi versò acqua odorifera nelle mani; queste apportarono tutto quanto era necessario per farmi mutar vestito; quelle mi apprestarono una colezione magnifica; ed altre infine si presentarono col bicchiere in mano, pronte a versarmi d'un vino delizioso : e tutto eseguivasi senza confusione, con un ordine, un'armonia ammirabile, e con maniere che mi rapivano. Io bevvi e mangiai : e dopo , essendosi le donne poste intorno a me , mi domandarono nna relazione del mio viaggio. Io lor feci un racconto minuto delle mie avventure, che durò fino al cominciar della notte.

# LIX' XOTTE

L' interrotta storia fu ricominciata da Scheherazade così :

- Sire, disse ella a Schahriar, il principe calender riprese in questi termini la sua narrazione. - Quando io ebbi terminato di raccontare la mia istoria alle quaranta donne, alcune di loro ch'eran sedute più a me dappresso, restarono per intertenermi, mentre che altre, scorgendo ch' era notte, si alzarono per andare in cerea di lumi. Ne portarono tanti, che uguagliarono maravigliosamente la chiarezza del giorno: ma li disposero con tanta simmetria, che parea non aversi altro a desiderare.

Altre donne fornirono una tavola di frutte secche, di confetture e di bevande; altre guarnirono una tavola di molte specie di vini e liquori ; ed altre infine comparvero con istrumenti di musica.

Quando tutto fu in prente, m' invitarono a sedermi a tavola : esse si sederono con me, e vi restarono molto tempo. Quelle che doveano sonare gl' istromenti ed accompagnarli della loro voce, si alzarono e fecero un incantevole concerto. Le altre cominciarono una specie di ballo danzando a due a due, le une dopo le altre, colla miglior grazia del mondo.

Era oltre mezza notte quando finirono tutt' i divertimenti. Allora una delle donne mi disse : - Voi siete stanco per il cammino fatto oggi: è tempo di riposarvi. Il vostro appartamento è preparato; ma prima di ritirarvi, scegliete fra noi una che vi serva. Io risposi che mi guarderei bene di far la scelta che mi proponevano; ch' esse erano tutte belle ugualmente, spiritose, degue de miei rispetti e dei mici ufficii , c che mai non commetterei l'inciviltà di preferir l'una all'altra.

La stessa donna che mi avea parlato riprese : - Sianie molto persuase della vostra gentilezza, e veggiamo bene che il timore di far nascere gelosia fra noi vi trattiene; ma non vi arresti questa discrezione: vi avvertiamo che la vostra scelta non darà gelosia, perchè abbiamo convenuto che ogni giorno una dopo l'altra avremo il medesimo onore, che ricomincerassi al termine de quaranta. Scegliete dunque liberamente, e non perdete un tempo che dovrà offerirvi il riposo che vi è necossario.

Bisognò cedere alle loro istanze : pre-

per le altre; ella mi porse la sua, e mi condusse in un magnifico appartamento. Così passò questa notte ; e Schahriar senza rispondere andò a' suoi ufficii col desiderio di udire la fine del racconto.

### LX\* NOTTE

Scheherazade, quando fu la solit' ora. riprese :

- Il terzo calcuder così continuò. -Il doniani aveva appena terminato di vestirmi, quando le altre trentanove donno vennero nel mio appartamento, tutte adornate diversamente del giorno innanzi. Indi mi condussero al bagno, ov' essu medesime mal mio grado mi rendettero tutt' i servigi di cui aveva bisogno : e quando ne uscii, mi fecero prendere un altro alsito assai più magnifico del primo.

Passammo il giorno quasi sempre a tavola : e quando fu venuta l'ora del riposo, mi pregarono di far lo stesso dell'antecedente giorno. Infine, signora, per non tediarvi, ripetendo sempre la stessa cosa, vi dirò che passai un intero anno in questo modo ; e che durante quel tempo questa vita non fu interrotta dal menonio disturbo.

Alfa fine dell' anno ( nulla poteva sorprendermi di più), le quaranta donne invece di presentarsi a me coll'ordinaria gaiezza, e domandarnii come stessi, entrarono una mattina nel mio appartamento colle guance baguate di pianto. Vennero ad abbracciarmi teneramente l'una dopo dell'altra, e mi dissero: - Addio, caro principe, addio I bisogna abbandoparvi.

Le loro lagrime ni' intenerirono; ed io le pregai di dirmi la cagione del loro dolore, e della separazione di cui mi parlavano. - In nome di Dio, dissi, ditemi se è in mio potere di consolarvi, o se il mio soccorso vi è iuntile. Invece di rispondermi, precipitosamente mi dissero:-Fosse piacinto a Dio non vi avessinio mai visto ne conosciuto : molti cavalieri prima. di voi ci hanno fatto l'onore di visitarci ; ma nessuno avea la grazia, la dolcezza e la giocondità vostra. Non sappiamo come vivere senza di voi. Terminando queste parole, ricominciarono a piaugere amaramente. - Mie donne amabili , ripigliai allora, per carità non mi fate languir di più: ditemi la cagione del vostro dolore. - Alii! risposero, qual altra cagione sasentai la mano alla donna che parlava | rebbe capace di affliggerei , se non quella di separarci da voi? Forse non vi rivedremo mai più l Se intanto voi volete, ed avete perciò potere abbastanza su voi, non sarebbe impossibile di ricongiungeroi. — Donne, io ripresi, non comprendo nulla di eiò che dite; vi prego di parlar-

mi più ehiaro.

- Ebbene l disse una di loro, per soddisfarvi vi diremo che siamo tutte principesse figliuole di re. Viviamo qui insieme colla letizia ehe avete veduto : ma alla fine d' ogni anno siamo obbligate di allontanarci per quaranta giorni, per doveri indispensabili che non ei è permesso rivelare ; e dopo ritorniamo in questo eastello. L'anno finì ieri : bisogna oggi lasciarvi : e questa è la cagione della nostra afflizione. Prima di uscire vi lasceremo le chiavi d'ogni cosa, particolarmente quella delle cento porte, ove troverete di elle contentare la vostra curiosità e raddolcire la vostra solitudine durante la nostra assenza. Ma per vostro beue e per nostro interesse particolare vi raccomandiamo di non aprire la porta d'oro. Se l'aprite, nou vi rivedremo mai più ; ed il timore che ne abbiamo accresce il nostro dolore, Speriamo che profitterete dell' avviso che vi diamo. Ne va del nostro riposo e della felicità della vostra vita ; guardatevi ; chè se cedete alla vostra curiosità, vi farete un danno considerabile. Vi seongiuriamo adunque di non commettere questo errore, e di darci la consolazione di trovarvi qui dopo quaranta giorni. Noi porteremmo con noi la chiave della porta d'oro; ma sarebbe un offesa ad uu principe, come voi, dubitare della vostra discrezione

e ritemitezza.

Passò questa notte; ed il racconto non finì.

# LXP NOTTE

— Madama, disse fi celender a Zobeida, contiunis Scheherzade, i discorso di quelle vaghe principesse mi disede molta pena. Io non nancia di dir horo, che quell' assenza sissi mi didelorrava; che mi davano. Le assicurati che me froficili per provizzami il piacere di passare il resto de univi giorni con donne di merrito si raro. I nostri addio furono i più teneri; ilo le albracciali funa giorni principali di provizzami di piacere di passate merrito si raro. I nostri addio furono i più teneri; ilo le albracciali funa giorni con l'assistato.

La piacevolezza della compagnia, il lmon trattamento, i concerti, i piaceri mi aveano talmente occupato tutto l'anno, ch' io non aveva avuto il tempo nè il desiderio di veder le meraviglie di quel eastello ineantato. Non aveva fatto neppure attenzione a mille oggetti ammirabili che avea tutt'i giorni innanzi agli occhi : tanto era stato rapito della bellezza delle donue, e del piacere di vederle unicamente occupate a piacermi. Fui vivamente afflitto della loro parteuza; e quantunque la loro lontananza non dovesse essere che di quaranta giorni, mi parve dover passare un secolo senza di esse.

Io mi riprometteva di non dimenticare l' l'avverliniento importante, di non aprir la vorrei noro: ma siccome, salva questa eccezione, mi era permesso di soddisfare la mia curiosità, presi, secondo l'ordine in eni erano messe, la prima chiave delle altre porte.

Apersi la prima, ed entrai in un giardino fruttifero, al quale credo che nessun altro al mondo possa paragonarsi; e penso ebe quella il quale ci vieu promesso dopo morte dalla nostra religione non possa sorpassarlo. La simmetria , l'ele-ganza , la disposizione ammirabile degli alberi , l'abboudanza e la diversità dei frutti di mille specie sconosciute, la loro freschezza, la loro bellezza, tutto rapiva la mia vista. Non debbo negligentare, signora, di farvi osservare che questo giardino delizioso era irrigato d'un modo assai singulare, Rigagnoli scavati con arte e proporzione, portavano abbondaute acqua alla radice degli alberi che ne aveano bisogno per cacciare le prime foglie ed i fiori ; altri ne portavano meno a quelli dove i frutti allegavano; altri anche meno a quelli ove ingrossavano; altri non ne portavano che quant'era il bisogno preciso a quelli i cui frutti aveveno aequistato la convenevole grossezza ed aspettavano la maturità; ma questa grossezza sorpassava assai quella de' frutti ordinarii dei nostri giardini. Gli altri rigagnoli in fine, che terminavano agli alberi elie aveano i frutti maturi, non aveano che la sola muidità necessaria per conservarli nel medesimo stato senza corromperli.

lo uon laseiava di esaminare e di ammirare un lingo si bello; e non ne sarei uscito mai, se non avessi concepito una più grande idea delle altre cose non vedute aneora. Uscii coll'animo pieno di quello maraviglie : chiusi la porta, ed apersi quella che seguiva.

Învece d'un giardino di frutti ne trovai uno di fori, che uno era men singolare nel suo genere. Serrava uno spazio grandissimo irrigate non con la medesima grande accuratezza, pertide non si desse si fori acqua più del bisogno. La rosa, si gistonino, la violetta, il narciso, si gistonino, la rosa di giglio ed un'infinità d'altri fori che foriscono altrove in finità d'altri fori che foriscono altrove in una volta; e non v'era cosa più dole cell'aria che respiravasi in que giardino.

April ia terza porta, e trovai una vastissima uccelliera. Era lastricata di marmo di molti colori , del più fino e del meno ordinaro. La galabia era di sandalo e di legno d'aloc; e chiudeva nu'ninintà di rosigmoti, di carelluini, di careltini, di careltini, di cololette, ed altri uccelli anovra più arni in tutta i mi avita. I vasi, o'era il loro cibo e l'acqua, eran di dissprvo o d'agata la più preziosa.

Inoltre questa uccelliera era elegantissima: in veder la sua capacità guidical che non bisuguavano meno di cento persone per tenerla si pulita com'era. Tuttavolta uno compariva nessum, come nogli altri giardini ne' quali uon vi aveva osservato una catitiva erba, ne la menoma superfluità che potesse colpirmi la vista.

Il sole era seeso al tramonto, ed io mi ritirai ammirato dal soave canto di quella moltitudine di uccelli che allora cercavano appollaiarsi nel sito più comodo per godere il riposo della notte. Io e andai al mio appartamento risoluto di aprire le altre porte ne giorni seguenti, ad eccezione della centesima.

Il dunani andoi ad aprire la quarta porta. Se quello che avea veduto il giorno innanzi era stato capace di darmi tanta sorpresa, quel che vidi allora mi rapi in estasi. lo posi il piede in una gran corte circondata d'un edificio di maravigliosa architettura, di cui non vi farò la descrizione per evidar la lunchera.

Questo edificio avea quaranta porte tutte aperte: ciascuna menava in un tesoro, e fra questi ve n'era molti che valevano più di un graudissimo regno. Il primo conteneva nuncehi di perle, e, ciò che avanza ogni credere, le più preziose,

grosse quanto uova di colomba, sorpassavano in numero le mediocri: nel secondo tesoro vi erano diamanti, crimici nel
condo tesoro vi erano diamanti, crimici
i e rubini; nel terza soneraldi; nel
metalo; nel sesto argento in terade, no
due seguenti monetato; gli altri contenevano amatiste, crisoliti, topazii, opali turchue, giacinia, e tutte le altre pièter fine
che noi conosciamo genza parlari. dell'agata, del diaspro, della cornicia, diton, non solamente di rami, ma di alberi interi.

Pieno di sorpresa e di ammirzzione, dopo di aver veduto tutte quelle riechezze, esclamai: — No, quando tutt'i tesori di tutt'i re della retra fossero uniti in na medesimo luogo, non potrobbero uguagliar questi. Quanta felicità per me di posseder tutti questi beni con tante amabili principiesse l

lo non mi arresterò, signora, a farvi narrazione di tutte le cose rare e preziose che vidi ne giorni seguenti; ma vi dirò sultanto che non mi hastarono meno di trentanove giorni per aprir le novantanove porte ed ammirar tutto ciò che si offerse alla mia vista.

so il termine di questo racconto.

# LXII' NOTTE

Quando questa fu giunta, pregata da Dinarzade, ripigliò:

— lo erà al quarantesimo giorno dopo la partenza delle principiesse, dissi il terzo calender. S'io avessi potuto quel giorno conservare su mei d'obito potere, sarvi oggi il più felice di tutti gli uomini , invece di susere il più sventirato. Essocere di rivederle dovea servir di freno alla mia curisotti; ma per una debolezza di cui non cesserò unii di pentirmi , socconhetti illa testazione del demonio , il quale non mi die posa finchè da me stesso non mi liberai dalla pena che pro-

Aprii la porta fatale che avea promesso di non aprire, e non ebbivi appeta spiato il piedo per entrare, che un odore piacevolissimo, ma contrario al mio temperamento, mi fece cadere svenuto. Nulladimeno tornai in me, «d invece di profittare di quell'avvertimento, di chiudere la porta e di perdir- per sempre il desiderio di soddisfare la mia curiosità, entrai dopo avere aspettato qualche tempo che l'aria aperta avesse moderato quell'odore: onde non ne fui più incomodato.

Trovai un vasto luogo a volta, con pavimento sparso di zaferano. Molti candelieri d'oro massiccio aventi lumi accesi, che mandavano un odore d'aloe ed ambra griga, serivano di luce: e questa illumiuazione era ancora aumentata da lampade d'oro e d'argento ripiene d'olio combosto di diverse succie d'odori.

Fra un numero molto graude di oggetti che attiravano la mia curiosità scopersi un cavallo nero, il più bello de' migliori che possano vedersi al mondo. Mi ci appressni per considerarlo, e trovai che avea uua sella ed una briglia d'oro massiccio, di eccellente magistero; la sua mangiatoja da un lato era pjena d'orzo netto e di sesamo; e dall'altro d'acqua di rose. Lo presi per la briglia e lo trassi fuori. Montaivi su, e volli farlo camminare : ma come non si moveva, lo percossi con uno scudiscio che avea preso nella sua magnifica scuderia. Appena intese il colpo, si pose a nitrire con orribile strepito; poi spiegando due ale, di cui non mi era accorto, si elevo nell'aria. lo pensai a tenermi.fermo; e ad onta dello spavento che mi aveva assalito, mi sostenni. Riprese indi il suo volo verso la terra, e si pose sul terrazzo d'un castello, ove senza darmi tempo di metter piede a terra. mi scosso così violentemente, che mi fece cader indietro, e coll'estremità della sna coda mi cavò l'occhio dritto.

Ecco in qual modo son divenuto cieco, o mi ricordia illora di quello che mi atevano predetto i disci giovani. Il castiproce il suo vole ciagare. Il mi rialripretto il suo vole ciagare. Il mi rialmi da me medesimo. Camminisi sul terrazzo colla mano all'occhio che molto mi doleva ; e discesso mi trovai in un sulone cho, dai disci sofa chi reaso in giro ed un altro meno elevato nel mezzo, foera stato tratto dal noc.

I dieci giovani ciechi non erano nel salone; ond'io li aspettai, finche poco tempo dopo giunsero col vecchio. Essi non parvero maravigliati di rivedermi, ne della perdita del mio occhio; e mi dissero: — Siamo ben dolenti di non potervi felicitare pel vostro rilorno, come desiderasamo; ma non siamo noi la cagione delsamo; ma non siamo noi la cagione del-

la vestra sventura. - Avrei torto, se ve ne accagionassi, loro risposi; me l'ho attirata io stesso, e ne addehito a me tutta la colpa .- Se il conforto degli sventurati, ripresero essi, è di aver compagni, il nostro esempio può darvene. È avvenuto anche a noi ciò che provaté or voi. Noi abhiamo provate tutte le sorte di piaceri per un anno intero, ed avremmo continuato a godere della stessa felicità. se non avessimo aperta la porta d'oro durante l'assenza delle principesse. Voi non siete stato più saggio di noi, ed avete sofferto la stessa pena. Vorremmo con piacere ricevervi per fare la penitenza che facciamo noi, e di cui non sappiamo la durata : ma vi abbiamo già dichiarato la cagione che ce lo impedisce, Perciò ritiratevi, ed andatevene alla corte di Bagdad, e troverete chi dove decidere del vostro destino. - Essi mi insegnarono la via che doveva tenero, e mi separai da loro.

Nel cammino mi feci radore la barba el esporaccigii, o presi l'abido di calender. È molto tempo che cammino, di oggi all'entra della notte son giunto insoggi all'entra della notte son giunto intiti calender miei condiratelli, e lutti e tretumno sorpresi di vederci cicchi del medesimo occhio. Ma non potemmo intratenere isulla diagrazia comune: ci bastò appena il tempo di venire ad implorare presi soccordi che vi ci ci, que guercosarente soccordi che vi ci ci, que guercosarente soccordi con la contra di missione di presi soccordi che vi ci ci, que guercosarente soccordi che vi ci. que guercosa-

Il terzo calender avendo terminato di raccontar la sua ntoria, Zobieda, dirigendosi a lui ed a'soni contratelli, disse: — Andate, siete liberi tutti e tre, ribratevi dove ri piacerà. Ba uno di osai risponante alla notara cursoità, e di permeterci di scollar l'istoria di questi simori che non ancoro hanno partato. Allora la donna volgendosi al califo, al visir cidente della contra di carriera della contra di carriera della contra storia della contra storia di carriera della contra di carriera della contra di carriera della contra di carriera della contra di carriera di carriera della carriera di carr

Il gran visir Giafar, che avea sempre temuto la parola, rispose asch'egli a Cobeida: — Signora, per ulbidirvi, non abbiamo che a ripetere ciò che vi albiamo detto prima d'entrare in vostra casa. Noi siamo mercanti di Mussul, e veniamo a Bagdad per negoziare le nostre mercanzie, che sono in magazzino dentro un Khan ore siamo allogiatia. Abbiamo oggi pran-

zato con molte altre persone della nostra r professione, presso un mercante di questa città; il quale, dopo averci trattati con delicate vivande e squisiti vini, ba fatto venire ballerini e ballerine, con cantanti e nuisici. Il gran rumore che insieme facevamo attiro quivi la guardia che arresio una parte delle genti della brigata. Noi per fortuna ci salvammo; ma sicconie era già tardi e la porta del nostro Khan era chinsa, non sapevamo ove ritirarei, Per easo passammo per la vostra strada ed udimmo il vostro divertimento. Ció determinocci a picchiare alla vostra porta: ed ecco quanto dovevamo dirvi per ubhidire ai vostri ordini.

Zobeida, dopo avere ascoltato questo discorso, sembro esitare su ciò che dovesse dire; di che accorgendosi i calender, la supplicarono ad avere pei tre mercanti di Mussul la stessa bontà che aveva avuta per essi. - Ebbene, loro diss' ella , acconsento. Voglio che tutti mi abbiate la stessa obbligazione. Vi fo grazia, a condizione che usciate di questa casa subito, e che vi ritiriate ove vi piacerà. Avendo Zobeida dato quest' ordipe con un tuono che dimostrava voler essere obbedita; il califo, il visir, Mesrur, i tre calender ed il facchino uscirono senza replicare ; perche la presenza de' sette schiavi armati li teneva in rispetto. Quando furono fuori della casa e la porta fu chiusa , a califo disse ai calender, senza far loro conoscere chi ei fosse : -E voi, signori, che siete stranieri e di recente giunti in questa città, dove andate adesso che non è ancor giorno? - Signore, gli risposero, questo ci dà impaccio. - Seguiteci, rispose il califo, ve lo toglieremo noi. Poi disse al gran visir : -Conduceteli a casa vostra, e domattina menatcli a me. Voglio fare scrivere le loro istorie; chè meritano di aver luogo negli annali del mio regno.

Il visir Giafar menò con lui i tre calender : il facchino si ritirò in sua casa, ed il califo, accompagnato da Mesrur, andò al suo palazzo. Si corico, ma non pote chinder gli occhi ; tanto avea lo spirito picno di tutte le cose straordinarie che avea vedute ed intese. Egli soprattutto era inquieto di sapere chi fosse Zobeida, qual ragione ella potesse avere di maltrattare le due cagne nere, e perchè Amina avesse pieuo di cicatrici il seno : ed era ancora occupato di questi pensicandò nella sala ove teneva il suo consiglio e dava udienza; e si sedette sul trono.

Il gran visir giunse qualche tempo dopo, e all'ordinario gli fece i suoi omaggi. - Visir, gli disse il califo, gli affari che dobbiamo regolare adesso non sono molto interessanti : lo è più quello delle tre donne e delle due cagne pere, lo non avrò mai lo spirito in riposo, se non sarò pienamente istruito di tante cose che mi hanno maravigliato. Andate, fate venir quelle donne, e conducete nel medesimo tempo i calender. Partite, e ricordatevi che aspetto impazientemente il vostro ri-

Il visir, chè conosceva l'umore vivo e bollente del suo padrone, si sollecito d'obbed rlo. Ginnse in casa delle donne, e loro espose in modo gentilissimo l'ordine che avea di condurle dal califo, senza parlar per altro di ciò che era accaduto in casa

Le donne si copersero de'loro veli, e uscirono col visir, ebe passando per casa sua prese i tre calender, i quali avenno avuto il tempo di sapere che aveano veduto il califo, e di avergli parlato senza conoscerlo. Il visir li condusse al palazzo. e ai sciolse dalla sua obbligazione con tanta diligenza, che il califo ne fu molto soddisfatto. Questo principe, per manteuer il decoro avanti a tutti gli officiali di sua caso, che erano presenti, fece situare le donne dietro la cortina della sala che mette pel suo appartamento, e ritenue presso di se i tro calender, che mostrarono manifestamente coi loro rispetti, che non ignoravano avanti di chi avevano l'onore di comparire.

Ouando le donne furono allogate, il califo voltosi a loro, disse: - Signore, facendavi conoscere ch' io mi sono introdotto stanotte in casa vostra travestito da mercante, certo vi darò da temero; temercte d'avermi offeso, e crederete forse ch' io v' abhia fatto venir qui per mostrarvi il mio risentimento; ma rassicuratevi; siate persuase ch'io bo obbliato il passato, e che son anche contento della vostra condetta. lo desidercrei che tutto le donno di Bagdad ayessero tanta saggezza quauta me ne avete mostrata voi. Mi ricorderò sempre della moderazione che aveste, dopo l'inciviltà che noi abbiamo eommessa. lo era allora mercante di Mussul, ma ora sono Haroun-al-Rascid, il quinto califo della gloriosa stirpe di Abbas . ri quando comparve il giorno, Si levò, ed che occupa il posto del nostro gran profeta. Vi ho chianato soltanto per saper da voi chi siete, e domandari per qual ragione una di voi, dopo aver maltrattate le due eagure nere, ha pianto con loro. Ne sono men eurioso di sapere perche un'altra ha il seno tutto coperto di cicatrici.

Quantunque il califo avesse pronunziato queste parole distintissimamente, e le tre donne le avessero intese, il visir Giafar, con contegno cerimonioso, nou lasciò di ripeterle.

Mai, sire, disse Scheherazade, è giorno: se vostra maestà unbe eli bi racconiti segnito, hisogna ch'etla abbia la bontà di prolungar la mia vita ancora fino a dornani. Il sultano vi consenti, pensando leue che Scheherazade gli racconterebbe l' storia di Zobeida, cho avea molto desiderio d'a seculare.

# LXIII' NOTTE

Dinazzade avegliò la sorella, pregandola di raccontaro la storia di Zobeida, perché era certa che questa donna la narrerebbe al califo.—Essa obbedì, rispose Scheherazade. Ducche il principe l'ebbe assicurata co' discorsi che le avea fatti, gli dede in tal modo la soddisfazione che le domandava.

#### ISTORIA DI ZOBEIDA

— Commendatore de' credent , diss'ella, l'istorie che debbo raccontare a vostra maestà è una delle più sorprendenti di cui si sia mai udito parlare. Le due cagne nere di o siamo tre sorelle nate da una stessa madre e da uno stesso padre; e vi dirio per quale strano accidente esse sono sate mutate in capne.

Le due donne cho stanno con me qui preseuti sono anche sarelle mie per lo stesso padre, ma d'un'altra genitrice. Quella che ha il seno coperto di cicatraci si chiama Amina, l'altra Salia, ed io Zobeida.

Dopo la morte di mio padre i beni che ci avea lascia furnon divisi egnalmente fra moi; e quando queste due utiline so-relle ebbero presa la loro porzione, si se-pararono, ed audarono a dimorare con la loro madre. Le mie dino sorelle ed io restamino con la nostra che viveva auco-ra, o che dopo morendo lasció a cisacuna utille zecciónic.

Quando aventino ciò che ci appaticova, le mie due maggiori, perche io souo la minore, si maritarono; seguirono i loro marriti, e ni laciariuno sola. Peco tempo dopo il loro matrinonio il marito delni e di mobili, e col denaro che poti ritarra e quello di mia sorella passarono andi Africa. Coli il marito setupi si a varegli partata mia sorella. Indi, vodendosi ridutto all'ultima miscria, travoi pretesto di ripudara e la scarcii.

Essa ritorno a Bagdad non senza aver sofferto disagi incredibili in così lungo viaggio. Veune a rifuggirsi da me in una stato sì degno di pietà, che ne avrebbe ispirato a cuori più duri, lo la ricevetti con tutta l'affezione che poteva ricever da me: le domandai perchè ella era in si miserevole stato; ed ella mi manifesto, piangendo, la cattiva condotta di suo marito e l'indegno trattamento cho le avea fatto. Fui mossa della sua sventura e piansi eon lei. La feci poscia mettere in un lugno, le diedi abiti de'miei, e le dissi: -Sorella, voi siete mia maggiore, ed io voglio riguardarvi come madre. Nella vostra assenza Dio ha benedetto i pochi beni cho mi son eaduti in porziono, e l'impiego che ne ho fatto a nutrire ed allevare bachi da seta. Contate ch'io nou ho milla ehe non xi appartenga; e di cui non possiate disporre come me stessa.

Vivenmo insieme molti mesi di buona intelligenza, e mentre ci trattenevamo sovente della nostra terza sorella, ed e-ravamo maravigliate di non aver sue novelle, essa giunso nell'istesso cativo stato della nostra maggiore. Suo marito l'avea trattato nell'istesso modo, ed io la ricevetti con eguala autorevolezza.

Qualehe tempo dopo, le mie due sorelle sotto pretesto che mi erano di peso mi dissero che aveano disegnato di rimaritarsi. Io loro risposi, che se esse non avevano altra eagione che quella addottami potevano continuare ad abitare con me in tutta sicurezza: che i miei beni basterebiero a mautener tutte e tre secondo la uostra condizione. - Ma, soggiunsi io, temo piuttosto non abbiate nuovo desiderio di maritarvi. Se ciò è, vi cuafesso esserne molto maravigliata. Dopo l'esperienza fatta, della poca soddisfazione che si trae dal matrinonio, potete pensarvi una seconda volta? Sapete quanto è rara torre un marito perfettamente geutile ? Credeterni, continuiamo a vivero insieme il meglio che ci sarà possibile.

Tutto ciò che dissi loro fu intille. Ese averano presa la risoluzione e l'esecuirono. Ma tornarono a trovarrai a capo di qualche mese, e farmi mille seuse per non avere seguito il nio consiglio. — Voi siete dino più giorine, mi dissevo, ma siste più saggia di noi. Se volete accogliere di nuovo e rignardarci come vostre schiave, nou ci avverrà di commettere più un crrore si grande. Care sorrelle, risposì, iò non son mutata per voi deri principosi, iò non son mutata per voi deri forile meco di quie chi iò ho. Alfort le sib-tracciai, e stemno insieme come per lo ginnanzi.

Era un anno che stavamo in una perfetta unione; e vedendo che Dio aveva benedetto il piccol mio fondo, formai il disegno di fare un viaggio per mare, e di rischiare qualche cosa nel commercio. Per ciò andai con le mie due sorelle a Blasora, ove comprai una nave tutta equipuggiata, che caricai di mercanzie fatte venire da Bagdad. Sciogliemmo la vela con un vento favorevole, ed uscimmo subito dal golfo persico. Quando fummo in alto mare, prendemnio la via delle Indie; e dopo venti giorni di navigazione vedemmo terra. Era una montagna altissima, al piè della quale scovrimmo una città di grande apparenza. Come avevamo il vente fresco, arrivamnio di buon'ora al porto e gittammo Pancora.

Io non chbì la pazienza che le mie sorelle fassero nello stato d'accompagnarmi: mi feci abarcar sola, ed andai diritta il actità. Vi roras i una guardia in unercioniali di città della compagnata i una cono in piedi con un lastone in utane: ma vacano l'aspetto a torrido, ch' io ne restati spaventaria. Tuttavolta osservando che erano immobili, da non unavere nepuri gli occhi, uni rassicural; ed escendoni avvicontine della compagnata i con propositioni di responsa della con compagnata di contra di continenti di contra di contra di con-

Entrai per la città, e, passai per molte strade, dove ermo degli uomini in tutte le specie di attitudini, ma tutti senza mepierrificati. Al quartiere de mercanti trovai la più parti delle botteghe chiuse; a scopersi in quelle chi erano aperte delle persone anche pierrificate. Vossi il chimo, pensai che tutto ciù chi era in quelle case, como quello di finori, era mutato in pietra.

Essendo giunta in una gran piazza in mezzo la città , vidi una gran porta coperta di lamine d'oro, i cui battitoi erano aperti. Vedevasi dinanzi una portiera di stoffa di seta, e al di sopra della porta una lampada sospesa. Dopo aver considerato l'edificio, non dubitai che fosse il palazzo del principe che regnava in quel paese. Ma maravigliata di non avervi riconosciuto alcun essere vivente, andai fin là colla speranza di trovarne qualcuno. Alzai la cortina, e ciò che aumentò la mia sorpresa fu che guardando non vidi sotto il vestibolo che alcuni guarda-portoni pietrificati, gli uni in piedi, gli altri seduti o mezzo coricati.

Traversai un grau cortile ove era motta gente: gli uni sembravano andare, gli altri venire, e intanto non mutavano sito, perchè erano pietre coun gli altra. Passai nel secondo cortile, e da quello nel terzo; ma uon era dappertutto che solitudine, e vi regnava spaventevo el sileno.

Esiendomi avanzata în una quarta corte, vidi în fronte un bellissimo edificio, la cui finestre erano chise con un'inferriata d'orou massicio, che credetti risse il apino în una sala molti etunuchi neri tuti petificati; passai indi unu asala riccamente anunologiata, ove vidi una donna anche mutata în pietra. Conobi ch' era la regina du una corona d'oro che avea sulla testa, e ad una colina di prefer roseaminai davicino, e mi parve che nou potesse redorsi unula di più belo nou potesse redorsi unula di più belo nou potesse redorsi unula di più belo nou

Ammirai per qualche tempo le ricchesze e la magnificenza di quella stanza; e soprattutto il tappeto dei piedi, i cuscini ed il soft guarnito di stoffa delle Indie col fondo d'oro, effigiato di uomini e di animali di argento di ammirabile lavoro.

Qui Scheherazade si tacque.

#### LXIVA NOTTE

Svegliata la notte seguente, così pariò.

—Sire, disse Zobeida continuando a favellare al califo, dalla stanza della regina pietrificata passasi in molti altri appartamenti e gabinetti eleganti e magnifici, che mi condissero in una stanza di grandezza straordinaria, dove era un trosa del arricchia di grossi sur nati un trono da errocchia di grossi sur nati un stono di estimata di prossi sur natio un stono si alla quale spondeva un riccano di perfosalta quale spondeva un riccano di perfoCió che mi sorpreso più di tutto il resto in una luce brillante che useira da soppa il letto. Curiosa di sapere che la mandafseo, ascesi, e sporsi la testa; e vidi sur un piccolo sgabello un diamante grosso quanto un uovo di struzzo, e si perfetto, che non vi trovai sicun difetto; e brillava talmente, ch'io nou poteva sostenerne lo splendore guardandolo alla luce.

V'era al capo del letto dall'une e dall' attro lato un lume acceso, di ciu inon compresi l'uso; nulladimeno questa circostanza mi fece credere che visses alcun vivente in quel superbo palazzo; perché non poteva credere che questi lumi potessero restare accesi do foro stessi. Molte altre singolarità mi arrestarono in quella camera, che il solo dismante di cui ho parlato rendera inostimalità.

Siccome tutte le porte erano aperte o soltanto socchiuse, discorsi anche altri appartamenti belli quanto quelli che aveva veduti. Andai fino agli ufficii ed alle guardarobe ch' erano pieni di ricchezze infinite, e mi occupai cotanto di tutte queste maraviglie che mi dimenticai di me stessa. Non badai più alla mia nave nè alle mie sorelle, e pensai solo a soddisfare la mia curiosità. Iutanto si avvicinava la notte, avvertendomi ch' era tempo di ritirarmi : volli riprendere il cammino per dov' era venuta, ma non mi fu facile di trovarlo. Mi confusi negli appartamenti, e trovandomi nella grande stanza ov'era I trono , il letto , il gran diamante e i lumi accesi, risolvetti passarvi la notte e rimettere al domani prestissimo il ritorno al mio vascello. Mi gittai sul letto pon senza qualche paura di vedermi sola in un luogo sì deserto, e fu senza dubbio questa paura che m' impedi di dormire.

Era circa mezza notte quando intesi la voce, come d'un uomo che leggesse l'Alcorano, dello stesso modo, e col tuono che abbismo costume di leggere nei nostri tempii: onde n'ebbi molta gioia.

Mi alzai subito, e prendendo un lume andid di stanza in istanza dal canto ove sentiva la voce; e mi arrestai alla potra sentiva la voce; e mi arrestai alla potra re che vosines. Possai il lume a lerra, e guardando per una fessura mi parre che fosse un oratorio. Infatti vi era come nei nostri tempii una nicchia che mostrava dove bisoprava volgeraj per fare la preghiera, delle lampede sospese ed allumacert anche acceste con gravas la bianchi cert anche acceste con gravas la bianchi cert anche acceste con gravas per sono di

Vidi ancora un piccolo tappelo stesso, a guiss di quelli che si usano presso di noi per posarvisi sopra e far la preditera (I). Un giovine di bell'aspetto, sentito sa questo tappeto, recitava con grande attenzione l'Actormo, ch' era possolo inanza a lui sur un piccolo leggito. A tal vista, raspita di aminirazione, cercava nel estato, a presenta del minirazione, cercava nel remonenti del ministrato, cercava nel remonenti del ministrato, cercava nel remonenti del ministrato, del ministrato del ministrato, d

Sicome la porta era appena socchius , l'appri, entrai, e standomi in piedi innanzi la nicchia, feci ad alta voce questa preghiera: — Lode a Dio che ci ha favorito d'una felice nacigazione. Ci faccia la grazia di proteggerci anche fino al nostro arrivo al paese. Ascoltatemi, Signore, esaudite la mia prephiera. Il giovane si volse a me e mi disse:

— Mia buona donna, vi prego di dirmi chi siete, e ciò che v' ha menato in questa desolata città. In compenso vi dirò chi son io, ciò che mi è avvenuto, per qual ragione gli abitanti di questa città son ridotti nello stato in cui li avete veduti, e perchè io solo son sano e salvo in così savventevole disastro.

In gil raccontai in poche parole donde veniva, ciò che m' avera spinto a far quel viaggio, ed in qual modo aveva preso facilinente il porto dopo una avaigazione di venti giorni. Terminando lo pregai di sciogliere a sua volta la promessa che mi avea fatta, ed lo gli dimostrati quanto era maravigiiata della desolazione sparentevole osservata in tutti i luogdi

dond'era passata,

— Mia cara signora, disse allora il

giovine, abbiate un po' di pazienza. A

queste parole chiuse l'Alcorano, lo pose
in uno stuccio prezisso, e posollo sella

nicchia. lo colt questo tempo per considerarlo atteatamente, e gli trovii tanta

grazia chellezza che ebbi commozioni cho
mai non avea intese finaliora. Egli ini feco

diredi con aria che gli feco consocreta il

diredi con aria che gli feco consocreta il

mandi con aria che gli feco consocreta il

monti porti con aria che gli feco consocreta il

monti può spestar con più impazienza,

mon si può spestar con più impazienza,

(1) I Musulmani si serrono, per fare la preghiera, d'un piccolo tappeto destinato a quest uso. come io aspetto lo achiarimento di tante coso maravigilosa che baune colpito la mia vista dal primo passo che ho fatto per entrare nella vostra città, e la mia curiosità non potrebbe essere soddistata abbastanza presto. Parlate, re ne scongiuro i ditemi per qual miracolo siete solo in vita fra fante persone morte di un modo inaudito, di

Qui s' interruppe Scheherazade.

## LXV\* NOTTE

La notte segueute ricominciò così il raccouto interrotto.

Zolleida, riferendo il discorso che a lei diregara il giovine leggiadro, continuo:—
Madama, mi disse il giovine, voi mi avete abbastanza fatto consocretche avete cogunito de la continuo de la continuo de la continuo de la continuo del co

Quantunque nato da un padre e da una madre idolatri , io ebbi la fortuna di aver nella mia infanzia per governante una buona donna musulmana che sapeva a memoria i' Alcorano e lo spiegava perfettamente bene. - Mio principe, mi diceva ella sovente, non vi è che un vero Dio: guardatevi di riconoscerue e di adorarne altri. M'insegnò a leggere in arabo; e il libro che mi diede per esercitarmi fu l' Alcorano. Quando fui capace di ragione, essa mi spiego tutt'i punti di questo eccellente libro e me ne ispirò tutto lo spirito, ignorandolo mio padro ed ogni altro. Ella mori : ma dono avermi dato tutte le istruzioni ond'io aveva bisogno per esser pienamente informato della dottrina della religione musulmana. Dopo la sua morte persistetti costantemente nel sentimento ch' essa mi avea fatto concepire, ed ebbi in orrore il falso Dio Nardun e l'adorazione del foco.

Son tre anni e qualche mese che una voce lonante si fece udire ad uu tratto per tutta la città così distintamente, che nessuno perde una di quoste parole che disse: — Abitanti, abbandonate il culto di Nardan e del foco; adorate il Dio waico che fa misericordia.

La stessa voce si feco udire 'tre anni di seguito; na nou esseudosi couveritio alcuno, l' uttimo giorno del terzo, a tre quatto or del matino tutti gii abilanti generalmente furono in un istante multati in pietra, ognuno nello stato e nella posizione in cui si trovava. Il re mio parte provi la stessa sorte, o fu mitato del provi di stessa sorte, o fu mitato magnolo di questo palezzo, e la regina mia madre obbe lo tesso designo.

lo sono il solo su cui Dio non ha fatto eadero il suo terribile castigo. Da quel tempo continuo a servirlo con più fervore che mai, e son persuaso, mia helta signora, ch' egli "invia per mia couso-lazione. Lo gliene reudo infinite grazie, perchè vi confesso che questa solitudiue

mi è assai noiosa.

Siffatto racconto e specialmente le ultime parole terminarono d'infiammarmi per lui, e gli dissi : - Principe, non bisogna dubitarne, la provvidenza mi ha spinta nel vostro porto per offrirvi l'occasione di alloutanarvi da luogo così funesto. Il vascello sul quale io son venuta può persuadervi ch'io sono in qualche considerazione a Bagdad, ove ho lasciato altri beni assai considerevoli : posso offrirvi un asilo finchè il potonte commendatore de' credenti, il vicario del gran profeta che voi riconosceto, vi abbia reso tutti gli onori che meritate. Questo celebre principe dimora a Bagdad, e non sì tosto sarà informato del vostro arrivo nella sua capitale, vi farà conoscere cho non s'implora in vano il suo aiuto. Non è possibile che restiate più in una città , dove tntti gli oggetti debbono esservi insopportabili. Il mio vascello è al vostro servizio, e potete disporne assolutamente. Egli accettò l'offerta, e passammo il resto della notte intertenendoci del nostro imbarco.

Quando comparve il giorne, uscimmo di palazzo el di palazzo el andanumo al porto, ove trovanmo le mie sorcle, il capitano ed insie schiavi inquieti per me. Dopo aver presentato le mie sorolle al principe, raccontai lore ciò cen ni avva impedito di ritorane al vascello il giorno precedento, il controlo di principe, assumanto el presenta di principe di principe al principe. Il montro del giovine principe, il a situatoria, e la cagione della desolazione di si bella città.

I marinari impiegarono più giorni a sharcare le merci ch' io aveva portate ed imbarcarvi in loro vece tutto ciò che vi era di più prezioso nel palazzo, in pefre, in oro ed in argento. Lasciammo i mobili ed un'infinità di lavori di oreficeria, perchè non potevano portarli. Ci sarebbero bisognati molti vascelli per trasportare a Bagdad tutte le ricchezze che avevamo innauzi agli occhi.

lbopo aver caricato il vascello delle coec che più ci piacquero, prendemmo le provvisioni e l'acqua che ci parvero bisognare per il nostro viaggio. In riguardo alle provvisioni ce ne restavano ancor di quelle che avevamo imbarcate a Blasora. Iadi mettemmo la vela con vento favorevole.

Terminando queste parole, Scheherazade non audo più innanzi.

## LXVI AOTTE

Il seguito del raccouto riguardava la navigazione di Zobeida: ed essendo molto curiosi di saperne l'esito Schahriar e Dinarzade, la sultana ricominciò:—Zobeida volgendosi al califo, così riprese la sua storia.

- Sire, il giovine principe, le mie sorelle ed io c'intertenevamo tutt' i giorni insieme piacevolmente. Ms , ahimel la nostra unione non durò molto tempo. Le mie sorelle s' ingelosirono dell' intelligenza cho osservarono fra il giovine principe e me, e mi domandarono un giorno maliziosamente che faremmo di lui giungendo a Bagdad. Io mi accorsi benissimo che esse facevanmi questa domanda per discovrire i miei sentimenti; perciò, fingendo di volger la cosa a scherzo, risposi loro che lo toglierei in isposo, Indi, volgendomi verso il principe, gli dissi : - Mio principe, vi prego di consentire. Appena saremo a Bagdad, il mio diseguo e di offrirvi la mia persona per essere la vostra umile schiavs, per rendervi i miet servigi, e riconoscervi per il padrone assoluto della mia volontà. - Signora, rispose il principe, io non so se scherziate; per me vi dichiaro seriamente avanti lo vostrc sorelle, che da questo momento accetto di buon cuore l'offerta che mi fate; non già per riguardarvi come schiava, ma sì come mia donna e mia padrona; e non pretendo avere alenn impero sulle vostre azioni. A questo discorso le mie sorelle mutaron colore; ed osservai fin d'allora che non aveano più per me gli stessi sentimenti di prima.

Eravamo nel golfo persico, e ci avvicinavamo a Blasora: dove, col favorevole vento che sempre continuava, io sperava

che giugneremno il domani. Ma la notte, mentre io dormiva, le mie sorelle carpirono il tempo e mi gittarono a mare ; non altrimonti usarono col piricipe, che si annegò. lo mi sostenni qualche tempo su l'acqua, e per fortuna o piuttosto per miracolo trova fondo.

M'innoltrai verso un punto nero chen per quanto permetteva l'oscurità distinsi ch' era terra: inditi giunsi ad una spiaggia, e la line del giorno ni fere conoscere ch'io era in un'isola deserta sita circa venti nuiglin da Blasora. Peci sublio saciugare ei i miei abiti al sole, e camminando osservati molte specie di frutti ed anche di acqua dolec che mi diedero speranza di nuel conservare la vita.

Mi riposava sll'ombra, quando vidi un serpeute alato grossissimo e lunghissimo che si avanzava verso di me squassando a dritta e a sinistra e oscillando la lingua; ond'io credei che fosse preso da qualche malore. Mi alzai, e vedendo che era segulto da un altro serpente più grande che lo teneva per la coda e faceva i suoi sforzi per divorarlo , n' chbi pietà : invece di fuggire ebbi l'arditezza ed il coraggio di prendere una pietra; la gittai con tutta la mia forza contre il grosso serpente, e gli schiacciai la testa, L'altro , vedendosi libero , spiegò subito le sli e se ne volò. lo lo guardai lungo tempo in aria come cosa straordinaris : ma avendolo perduto di vista, mi tornai a sedere all'ombra in un altro luogo, e mi addormentai.

Nel destarmi, pensate voi qual fu il mio stupore quando vidi a me d'accanto una donna nera di fisonomia viva e piacevole, che tenea legate due cagne dell'istesso colore. Mi posi in atto di sedere, e le domandai chi fosse : ed ella mi rispose:--lo sono il serpente che voi avete liberato non ha guari dal suo crudele nemico. Ho creduto non potervi nieglio rimeritare dell' importante favore a me renduto, che facendo ciò che ho fatto. Ho saputo il tradimento delle vostre sorclle, e per vendicarvi, tosto che fui liberata col vostro generoso soccorso, ho chiamato molte mie compagne che sono fate come me; abbiamo portato intte le merci del vostro vascello nei vostri magazzini di Bagdad . e dopo lo abbiamo sommerso. Queste due engue nere sono le due vostre sorelle, alle quali ho dato questa forma. Ma questo castigo non basta; voglio che le trattiate ancora nel modo ch' io vi dirò.

A questo parole la fata mi abbracció l strettamente. Poscia trasportatami nella mia casa di Bagdad , vidi nel mio magazzino tutte le ricchezze ond' era carico il vascello. Prima di abbandonarmi mi lasciò le due cagne, e mi disse: - Sotto pena di esser mutata com' esse in cagna, vi ordino per parte di colui che confonde i mari, di dare ogni notte cento coloi di frusta a ciascuna delle vostre sorelle per punirle del delitto che banno commesso contro di voi, e contro il giovine principe che esse hanno annegato. Io fui obbligata di prometterle che eseguirei gli ordini suoi. D'allora io le bo trattate ogni sera, a mio malincuore, come ha veduto vostra maestà. Io mostro loro con le mie lagrime con quanto dolore e ripugnanza adempio a si crudo dovere, e voj vedete che inveco d'essere biasimata merito d'essere compiauta.

Se vi è qualche cosa che mi riguardi, di cui possiate desiderare d'esser informato, la mia sorella Amina ve ne darà gli schiarimenti col racconto della sua storia.

Il califo, dopo avere ascoltato Zobeida con animirazione, fece pregare dal suo gran visir la graziosa Amina di volergli spiegare perche era marcata di cicatrici.

Scheherazade in questo punto, per l'apparire del giorno, fu obbligata di tacere.

# LXVII NOTTE

La notte seguente, svegliata assai per tempo, raccontò a Schahrar la storia d'Amina, riferendo così le parole che costei volse al califo.

### ISTORIA D' AMINA

Commendatore de credenti, disse Amina al califo, per non ripetere le cose di cui vostra mnestà è stata informata da mia sorella , vi dirò solo che mia madre avendo preso una cma per passare la sua vedovanza da particolare , mi mariò, coi bent che mi avea lascitati mio padre, ad uno de' più ricchi ereditieri di questa città.

Il primo anno del nostro matrimonio ne ara ancora scorso, ed io restai vedova ed in possesso di tutt'i beni di mio marito, che ascendevano a novantamila zecchini. La sola rendita di questa somnia bastava a sufficienza per farmi pas-

sare la vita assai onestamente. Intanto, scorsi i primi sei mesi dol mio lutto (1), mi feci fare dicci abiti differenti di tale magnificenza, che costava ciascuno mille zecchini, ed al finir dell'anno comiuciai a vestirii.

Un giorno ch' io era sola, occupata delle mie domestiche faccende, mi fu detto che una donna volca parlarmi. Ordinai che si facesse entrare : ed era una persona di molta età. Ella mi salutò baciando la terra, e mi disse restando in ginocchio: - Mia buona signora, vi prego di scusar la libertà che mi prendo di venirvi ad importunare : la confidenza cho ho nella vostra carità, mi dà questo ardimento. Vi dirò, mia onorevole signora, che ho una figliuola orfauella che deve oggi maritarsi; che ella ed io siamo straniere, e non abbiamo nessuna conoscenza in questa città. Questo ci confonde, perche vorremmo mostrare alla famiglia numerosa con la quale facciamo parentado , che non siamo sconosciute , e cho abbiamo credito. Perciò, mia caritatevole signora, se vi piace di onorar colla vostra presenza queste nozze, vi saremo tante obbligate ; perocche le donne del nostro paese apprenderanno, non esser noi qui riguardate come miserabili, quando una donna della vostra sfera non ablua disdegnato di farci tanto onore. Ma , oimè ! qual mortificazione per noi, se voi rigotterete la mia preghiera l non saprenimo a chi dirigerci.

Questo discorso, che la povera donna frammischiò di lagrime, mi mosse a compassione, e le dissi : - Mia buona madre, non vi affliggete; vi farò volentieri il piacere che mi chiede: ditemi ovc delbo andare, e lasciatemi solo il tempo di vestirmi decentemente. La vecchia, traportata dalla gioia a questa risposta , fu più pronta a baciarini i piedi ch' io non fui ad impedirla. - Mia caritatevole signora, riprese alzandosi, Dio vi darà merito della bontà che avete per le vostre serve, e colmerà il vostro cuore di contento come fate a noi. Non è ancora necessario che vi prendiate questa pena, basta che veniate a sera con me nell'ora

(1) Gli usi relativi al lutto han subito, a quel che sembra, delle variazioni in Oriente, e non sono gli stessi in tutti i paesi; ciò che spiega le apparenti contraddizioni delle differenti notizie intorpo a ciò ch' io verrò a prendervi. Addio, signora, soggiunse, finchè avrò l'onore di rivedervi.

Tosto che m'elble lasciata, jo presiquello de mici abiti che più mi piaceya cou una collana di grosse perle, braccialetti, anelli ed orecchini di diaunati i più fini ed i più splendidi: ed ebbi un presentimento di cio che doveva succedermi.

Cominciava a comparire la notte, quando la vecchia giunse con aspetto molto lieto; mi bació la mano, e mi disse: -Mia cara signora, le parenti del mio genero, che sono le prime signore della città, son già riunite : se vi piace, potete venire; eccomi pronta a servirvi di guida. Tosto partimmo; essa camminava innanzi a me, ed io la segniva con molte mie schiave decorosamente vestite. In una larglussima strada, spazzata ed iunaffiata di recente, ci fermammo ad una porta schiarata da un fanale , la cui luce mi fece leggere questa iscrizione a lettere d'oro, ch'era al somnio della porta: -Questo è l' eterno albergo de' piaceri e della giota. La vecchia picchiò, e fu sperto all'istante.

Fui condotta al fondo della corte in una gran sala, ove fui ricevuta da una giovane d'impareggiabile bellezza. La quale, dopo avermi abbracciata e fatta sedere accanto a lei in un sofa ov' era un trono di legno prezioso ornato di diamanti: - Signora , mi disse , voi siete stata qui invitata per assistere a nozze; ma spero che queste nozze sieno differenti da quelle che v'immaginate. Io to un fratello, ch'è il più bello ed il più compito fra tutti gli uomini : egli è così preso del ritratto che ha inteso fare della vostra bellezza, che la sua sorte dipende da voi, e sarà sventuratissimo se non avrete pietà di lui. Egli sa il grado che tenete, e posso assicuraryi che il suo non è indegno della vostra unione. Se le mie preghiere, signora, han qualche potere su voi, le unisco alle sue, e vi supplico di non rigettare l'offerta che ei vi fa di torvi in consorte.

Dopo la morte di mio marito, non mi mante era venuto ancora il pensioro di rimaritarmi; ma non ebbi allora la forza di el ancegarnii a donna si hella. Appena ebbi acconsentito con uu silenzio accompagna-ria e to da un rossore che mi apparer sul volto, la giovine battic le manii; e tosto si matta appiri un gabinietto, donde usesti un giorigmudi.

ne di aspetto maestoso, e di tanta grazia, che io mi stimai felice di aver fatto così bella conquista. Ei prese posto vicino a me ; e conobbi dai suoi discorsi che il suo merito era anche al di sopra di quello che mi aveva detto la sorella.

Quand'esse vide che noi eravamo contenti l'uno dell' altra, batte le mani una seconda volta, ed entrà un cadi (1), che stece il nostro contratto di martimonio; lo firmò e lo fece anche sottoscrivere da seconda della contrata di martimonio; la volta con el la novello sposo esigetto da me fu, ch'io non vedessi ne parlassi con alcun somo fuori di lui, cla questa condizione avrei avuto ragione d'esser contenta di lui. Così fu conchino o terminato il nostro matrimonio: così in quali en stata solmente invitata.

Un mesc dopo del nostro natrimonio, avendo bisogno di qualche stoffa, domandai a mio marito il permesso di uscire per farne la compra. Egli me l'accordò, ed io presi per accompagnarmi la vecchia di cui ho già parlato, ch'era di casa a due della mia estieva.

sa, e due delle mie schiave. Quando fummo nella via delle merci . la vecchia mi disse : - Mia buona padrona, poichè cercato stoffa di seta, hisogna ch' io vi meni presso un giovine mercante ch' io qui conosco : ne ha di tutte le qualità ; e senza affannarvi a correre di bottega in bottega posso assicurarvi che troverete da lui ciò che non trovereste altrove. lo mi lasciai condurre, ed entrammo nella bottega d'un giovine nicreante molto bello. Mi sedei e gli feci dire dalla vecchia di mostrarmi le più belle stoffe di seta che avesse. La vecchia volle che gli facessi la domanda io stessa; ma io le dissi che una delle condizioni del mio matrimonio era di non parlare ad altro uomo che a mio marito, e che non doveva contravvenirvi.

Il mercante mi mostrò molte stoffe, una delle quali essendomi piaciuta più delle altre, gliene feci domandare il

(1) Il cadì, o caddi, presso i Musulmani è un magistrato investito del potere di pronunciare sulle cause civil; cà anche sui punti di religione, salvo appello al mylti, che in questa materia è il giudice supremo. Dalla parola cadi unita all'articol a si è formata la parola Alcade presso gli Spacusti. prezzo. Ei rispose alla vecchia: - lo non la vendero ne per oro ne per argento : ma gliene farò un dono, se vuole permettermi di baciarle la guancia. Ordinai alla vecchia di dirgli ch'era molto ardito nel farmi quella proposizione; ed ella invece di obbedirmi mi disse che la domanda ilel giovane non cra poi cosa tauto importante : che non si trattava di parlare , ma solo di presentare la guancia, e sarchhe subito fatto. lo avea tanto desiderio ili aver quella stoffa, che fui così semplice da segnire il sno consiglio. La vecchia e le mie schiave si posero a me dinanzi per non esser veduta, ed io mi svelai ; ma invece di baciarmi il mercante mi morsico fino a carciarmi sangue.

Il dolore e la sorpresa furono tali che in caddi svenata, e stetti tanto in tale stato, che diedi abbastanza tempo al mercante di chinder la bottega e fuggire. Quando rivenni in me m'intesi la guancia tutta insangninata. La vecchia e le mie donne aveano avuto cura di coprirmeta soluto cil velo, afficale la gente accorsa non si accorgesse di nulla, ercelendo coi essere stato uno svenimento avveni-

Qui restò il racconto per questa notte.

# LXVIII NOTTE

Sul finir della notte seguente Scheherazade, sveghata da Dinarzade, così ricominciò la storia d'Amina, riferendo il discorso che costei volgea al califlo.

 La vecchia che mi accompagnava , seguitò Amina, estremamente mortificata dell' accidente occorsomi procurò di confortarmi dicendo: - Mia huona padrona, vi domando perdono; io son la cagione di questa sventura. Vi ho menata da questo juercante, perché è del jajo pacse, e non l' avrei mai creduto capace di sì gran perversità. Ma nou vi affliggete : non perdiamo tempo; torniamo a casa; ed io vi daro un rimedio che vi guarirà così perfettamente in tre giorni, che non resterà la menoma cicatrice. Il mio svenimento mi avea fatta sì debole, rh' io poteva appena camminare. Giunsi non ostante a casa, ma entrando nella mia stanza caddi di nuovo iu debolezza. Intanto la vecchia mi applicò il suo rimedio, ed io tornata in me mi posi a letto.

Venuta la notte venne mio marito. Si accorse ch'io teneva inviluppata la testa, e mi domandò che avessi: risposi, ch'era un mal di capo, ed is sperava ch'e'ai restasse là y ma epil prese un lumino, e vedendo ch'in era ferità alla guancia, vi mi disser: Dondo questa ferità 7 Comeché non fussi molto colperole, non poteva re tal coufessione ad un mario in pareva offendere la decenaz; onde gli dissi, che siccome andava a comprare una stoffa di seta, col suo permesso, un facchino carico di legna era passoto tanto a me rassente in un violtolo artetu, cultura al viso; cosa di peco momento.

Questa ragione pose in collera min marito, e disse: — Quest'a zione non restra' imponita. Darò domani ordine al luogneute della polizia d'arrestare tutti questi hrutali facchini , e farii appendere. Per imore d'esser io causa della morte di tanti innocenti, gii dissi: — Signore, anrei dolente sei facesse tanta inginalizia ; rei dolente sei facesse tanta inginalizia; collegia di perdono, sei avessi capitali questa sevalura. — Ditemi dunque sinoramente, egli rispose, che debbo pensare della vostra ferita.

Gli dissi che mi cra stata fatta da mi venditore di scope cavalcato sul suo asino, che veniva dietro a me colla testa volta altrove; ed il suo asino mi avea urtata così aspramente, che caduta diedi con la guancia in un vetro. - Essendo così, disse allor mio marito, il sole non si leverà dimani, che il visir Giaffar non sia avvertito di questa insolenza. Egli farà morir tutti questi mercanti di scope. - In nome di Dio, signore, io interruppi, vi sumplico di perdonare : essi non sono colpevoli.-Come dunque I signora, diss'egli; che debbo io credere? Parlate. voglio conoscere della vostra bocca la verita.-Signore, gli risposi, mi venne uno stordimento, e caddi; ecco il fatto.

A queste ultime parole il mio sposo perlette la patienza, e sclamic.— Alt lino udito troppe menzogne i Detto ciò, batte te mani, ed enterrono tre schaixi.— Ti-qui ma di ma di

e che mi mancano di fede; e vedendo che lo schiavo nou si sollecitava d'obbedirlo, continuò: - Dà adonque; che mai ti arresta? che aspetti? - Signora, mi disse allora lo schiavo, voi siete all'ultimo momeuto della vostra vita : vedete se prima di morire volete disporre di qualche cosa. lo domandai la libertà di dire una parola, c mi fu accordata: onde sol-Icvai la testa, e guardindo teneramente lo sposo gli dissi: - Ahimè, in quale stato son io ridotta! Debbo dunque morire ne' più bei giorni della mia vita? Voleva proseguire, ma le lagrime ed i sospiri me ne impedirono. Questo non lo commosse: anzi mi fece acri rimproveri, a eui fii inutile rispondere. Ricorsi alle preghiere, ma non le udì, ed ordinò allo schiavo di fare il suo dovere. In questo la vecchia, che era stata untrice del mio sposo, entro; e gittandosegli a' piedi per tentar di placarlo, gli disse: - Per compenso di avervi nutrito ed allevato vi scongiuro di concedermi la sua grazia. Pensate che si uccide solo chi uccide; e voi andrete a perdere la riputazione e la stima degli nomini. Che non diranno di un' ira così sanguinaria? - Ella profferì queste parole con atteggiamento sì commovente, e le accompagno con tante lagrime, che fecero forte sensazione nell'animo del mio sposo, - Ebbene, diss' egli alla sua nutrice, per amor vostro le dono la vita: ma voglio che porti de'segni che la facciano ricordare del suo delitto. A queste parole, uno schiavo per suo ordine mi die son tutta forza sulle coste e sul netto tanti Colpi, con una cannuccia pieghevole, che strappandomi pelle e carne, mi fece perdere i sensi. Indi mi fece portare dagli stessi schiavi, ministri del suo furore, in una casa ove la vecchia ebbe gran cura di me. Dopo quattro mesi che stetti a letto, guarii; ma le cicatrici che avete veduto, ieri , contro ogni mia credenza mi son rimaste. Appena fui nello stato di camminare e di uscire volli tornare alla casa del mio primo marito; ma non trovai che lo spianato. Il mio secondo sposo nell'eccesso della sua collera non si era contentato di farla abbattere; avea fatto anche spianare la strada ov' era situata. Questa senza dubbio era una vio-Ienza inaudita; ma contro chi avrei dovnto Immentarmi? L'autore avea preso cura di nascondersi : ed io non ho potuto conoscerio. D' altra parte, quando l'avessi par conosciuto, non sapeva io che

il Trattamento fattomi dipendeva da mi potere assoluto? avrei osato lagnarmene? Desolata , sprovveduta di tutto ricorsi alla mia cara sorella Zobeida, che ha raccontata la sua storia a vostra maestà : ed io le feci il racconto della mia disgrazia. Essa mi ricevette colla sua ordinaria bontà, e mi esortò di sopportarla pazientemente. - Ecco qual e il mondo, diss'ella ; ei ci toglie ordinariamente beni , amici, amanti, e spesso anche tutto ad nna volta. Nel medesimo tempo per provarmi quel che mi diceta, mi raceonto la perdita del giovine principe cagionata dalla gelosia delle sue sorelle : mi disse indi in qual modo furono unitate in cagne; e dopo avermi dato mille segni di amicizia , mi presentò la mia secondorenita, che s'era ritirata con lei dopo la morte di nostra madre. Così ringraziando Iddio di averci unite tutte e tre , risolvemmo di vivere senza separarei mat-E lungo tempo che meniamo questa vita tranquilla; e siccome jo sono incaricata della spesa della casa, ini diletto di andare io medesima per fare le provvisioni che ci sono necessarie. Ieri andai a comprarle e le feci portare da un facchino , uomo di piacevole umore, che ritenenimo per divertirei : tre calender sopravvennero al cominciar della notte e ci pregarono di dar loro ricovero fino al mattino. Noi li ricevemme con una condizione, che essi accettarono, e dopo averli fatti sedere alla nostra mensa ci favorirono di un concerto a loro uso, quando udimmo picchiare alla nostra porta. Erano tre mercanti di Mussul di ottimo aspetto che ci chiesero la stessa grazia de'calender : noi l'accordammo loro colla stessa condizione; ma essi uou la mantennero nè gli uni, ne gli altri. Nulladimeno, quantumque fossimo nello stato c nel diritto di punirli, ci contentammo di esiger da loro il racconto della loro storia , e limitammo la nostra vendetta a rinviarli e privarli del ricovero chiestoci.

Il califo Haroun-al-Ruscid fu contentissimo di aver appreso ciò che volca sapere, e manifestò pubblicamente l'ammirazione che gli produceva tutto quello che avevaudito.

A queste parole Scheherezade dovelle tralasciare il racconto; e riserbò per la notte seguente di spiegare a Schahriar il modo col quale il califfo llaronn-al-Rascid pose fine all'incantesimo delle due caguo nere.

## LXIX' NOTTE

La notte appresso la sultana si volse in

tal modo a Schahriar:

— Sire, fl califfo, avendo soddisfatto la

sua curiosià volle dar segni della sua grandezza e della sua generosià la "calender principi, e far provare alle tre donne glieficiti della sua bonda. Senza servirsi del refini della sua bonda. Senza servirsi del stesso a Zobeida: — Signora, quella fata che si fece yedere da voi dapprima in serpente, e che "i ha imposto questa lesgetigorosa, questa fata non vi ha parlato della sua dimora, o piutiesto non vi procagne nell' antico stato? Vi control della sua canne nell' antico stato?

- Commendatore de'credenti, rispose Zoheida, ho dimenticato di dire a vostra maestà che la fata mi pose in mano una cioechetta di capelli, dicendomi che un giorno avrei bisogno della sua presenza. e che allora, s' io volessi bruciare solamente due fila dei suoi capelli, verrebbe subito a me, fosse anche al di là del Caucaso. - Signora, riprese il califfo, dov'è la ciocca du'capelli ? Ella rispose che fin d'allora aveva avuto sempre cura di portarla con se. Infatti la trasse, ed aprendo un po' l' inviluppo che la nascondeva, gliela mostro - Ebbene, replico il calilfo , facciamo venir qui la fata : non sapreste chiamarla più a proposito, poiche io la desidero.

Zobeida avendo acconsentito, fu portato del fuoco, ed ella posevi sopra tutta la ciocca do capelli. Nel medesimo istante il palazzo si scosse, e la fata apparve innanzi al califfo sotto la figura di una donna vestita magnificamente, e disse a lui:-Commendatore de'credenti, eccomi pronta a ricevere i vestri comandi. La donna che nii ha chiamato per ordine vostro mi ha fatto un gran bene, per mostrargliene la mia riconoscenza: io l'ho vendicata della perfdia delle sue sorelle mutandole in cagne; ma se vostra macstà lo vuole, restituirò loro la forma primiera.-Bella fata, le rispose il califfo, non potete rendermi maggior piacere : fate loro questa grazia, che poi cercherò io il mezzo di consolarle di si crudel penitenza : ma prima di tutto debbo darvi un' altra preghiera, in favore della donna ch'è stata si crudelmente maltrattata da nn marito sconosciuto. Siccome voi sapete molte cose, credo che non ignoriate questa: favoritemi di nommarmi il barbaro che

nou si è contentato di esercitare su lei tanta crudella, ma le ha tolto ingiustamente tutt<sup>1</sup> i beni che le appartenevano. Mi sorprende come un' azione così ingiusta, così inumana, che fa torto alla mis untorità, non si giunta fino a me.— Per piacere a vostra maestà, replico la fata, triornerio le due cogue nel prino loro stato, guarirò la donna delle sue cicattrici, che non semini d' essere stata ferita, e poi vi nominerò chi l'ha maltrattata a questo medo.

Il califfo mandò per le due cagne in casa di Zobeida; e quando furono venute, si presentò alla fata una tazza d'acqua ch' ella aveva chiesta. Pronunziovvi costei sopra parele che nessuno comprese, e ne gittò su Amina e sulle due cagne. Queste furono mutate in duc donne di maravigliosa bellezza, e le cicatrici di Amina disparvero. Allora la fata disse al califfo: - Commendatore de credenti bisogna adesso scoprirvi qual è lo sposo sconosciuto che cercate: ei vi appartiene troppo davvicino, essendo il principe Amin , vostro figlinolo primogenito, fratello del principe Mamun suo cadetto. Essendo divenuto appassionatamente innamorato di questa donna sul racconto che gli era stato. fatto della bellezza di lei, trovo un pretesto per farla andare in sna casa e la sposó. Per riguardo ai colpi che le ha fatto dare, egli è in certo modo scusabile. La donna sua moglie aveva avuto troppa facilità; e le seuse che gli aveva addotte erano capaci di far credere ch'ella fosse più colpevole che non era. Ciò è quanta, posso dire per soddisfare alla vostra curiosità .- Terminando queste parole, salutò il califfo e disparve.

Quel principe, pieno d'anunirazione, a contento de'cangiamenti che avvenivano per opera sua, fece delle azioni di cui si parlarà elernamente. Primieramente fece chiamare il principe Anin suo figlio, gli disse che sapera il suo matrimonio segreto, e gli manifestò la causa delle ferito d'Anina. Il princepe una suetto che suo padre gli dicesse di ripigliarla; ei la ri-prese all'istanti.

Il califò dichiarò poscia che dava il suo cuore e la sua mano a Zoheida, e proposc le tre altre sorelle a' tre calcader figli di re che le accettarono per mogli con molta riconoscenza. Il califò assegnò a ciuscuno di loro un magnifico palazzo nella città di Bagidd; gl'innalzo alle prime cariche dell'impero, e il sumnis na l' suo consiglio. Il primo cadì di Ragdad , cliamato coi testinoni, stese i contratti di matrimonio, ed il famoso califo llaroun-al-Rascid facendo la felicità di tante persone , che avean durato incredibili disgrazie , si attirò mille henedizioni.

Non cra giorno ancora quando Scheherazade termino questa storia, ch'era stata tante volte interrotta e continuata: ond'ebbe luogo di cominciarne un'altra. Così, volgendo la parola al sultano gli disse.

#### ISTORIA DI SINDBAD IL MARINO

Sire, sotto il regno di questo medesimo califfo , Haroun-al-Rascid, di cui vho parlato, vi era a Bagdad un povero facchino chiamato llindbad. Un giorno che faceva caldo eccessivo, ei trasportava un pesantissimo carico da un capo della città all'altro. Siccome era molto affaticato dal cammino che avea già fatto, e gliene restava ancor molto da fare, ginnse in una strada ove spirava nn dolce zeffiro, ed avea il lastricato hagnato d'acqua di rose. Non potendo desiderare un luogo più favorevole per riposarsi e rinfrancarsi a nuove forze, posò a terra il suo carico, e vi si sede sopra, vicino ad una gran casa.

Egli ebbe tosto a compiacersi d'essersi fermato in quel luogo, perchè il suo odorato fu dolcemente solictico da un profimo squisito di legno d'aloe e di pastiglie. che usciva dalle finestre di quell'albergo, e che mescendosi coll'odore dell'acqua di rose finiva d'imbalsamar l'aria, Inoltre egli udì al di dentro un concerto di diversi strumenti accompagnato dal canto armonioso di molli rosignuoli e d'altri uccelli particolari al clima di Bagdad, Questa deliziosa melodia, ed il firmo di molte specie di vivande che si facea sentire gli fecero credere che ivi teneasi qualche festino, e che vi si era in allegria. Volle sapere chi dimorasse in quella casa che non conosceva, non avendo avuto occasione di passar sovente per quella strada. Per soddisfare alla sua curiosità, si appressò ad alcusi familiari che vide sull'uscio magnificamente vestiti, e domando all' un d'essi come si chiamava il padrone di quell'albergo. - E che ! rispose il familiare, voi dimorate a Bagdad, ed ignorate che questa è l'abitazione del signore Sindbad il marino, di quel famoso viaggiatore che discorse tutt' i mari schiarati dal sole ? Il facchino, che avea udito parlare delle ricohezze di Sindbad, non potè tratteuersi di portar invidia ad un nomo la cui condizione era tanto felice, per quanto la sua era deplorabile. Collo spirito esacerbato dalle sue riflessioni , alzò gli occhi al cielo, e disse forte per farsi da altri udire : - Potente creatore di tutte le cose, considerate la differenza che passa tra Sindbad e me : io duro tutt' i giorni mille fatiche e mille mali, ed appena posso nutricar me e la mia famiglia di cattivo pan d'orzo; mentre che il felice Sindbad spende con profusione immense ricchezze, c mena nna vita piena di delizie. Che ha egli fatto per meritarsi da voi un destino sì bello? che ho fatto io per meritarne uno sì perverso? Terminate queste parole, battè il piede a terra com'nomo interamente invaso dal dolore e dalla disperazione

Era ancora occupato de'suoi tristi pensieri, quando vide uscire dall'albergo un servo che venne a lui, e prendendolo pel braccio gli disse: — Seguitemi, il signor Sindbad mio padrone vuole parlarvi.

Tacque qui Scheherazade; ma il domani ripigliò così.

# LXX\* NOTTE

— Sire, yostra maestà può facilmento immaginarsi che lindidad non fuo poco maravigitato del complimento che, gli si faceva. Dopo il discorso che avea tenuto, temeva che Sindbad non cercasse di loi, temeva che Sindbad non cercasse di loi, che per fargit qualche brutto trattamento; perciò volle scusarsi, dicendo di non poter abbandonare i sun carto in mezzo la via: ma il servo di Sindluad, assicurando che ararbbe guardato, lo preso taldolo che ararbbe guardato, lo preso talcho il facchino fa coatretto di arrenderi alle sui instano.

Il servo lo introdusse in una gran sala, ove erano molte persone intorno ad una tavola coperta d'ogni specie di vivande delicate. Vedevasi al posto d'onore mi personaggio grave, hen fatto e venerabite per una lunga barba bianca (1); e die-

(1) Si sa che nell' Oriente la barba è considerata come un ornamento, e gli Orientali fanno un conto particolare di guesto segno distinitivo dell' uomo. L' ultimo re di Persia Feth Aly-Schah portara una barba perfettamate nera e si lunga che gli discondeva fino alla cintura I sudditi di Schah

tro a lui erano in piedi molti ufficiali e familiari intenti a scrvirlo. Questo personagglo era Sindbad. Il facchino, il cui turbamento si accrebbe alla vista di tanta gente e d'un festine così splendido, salutò tremante la brigata. Sindhad gli disse di avvicinarsi; e dopo averlo fatto sedere alla sua destra, lo servì a pranzo egli stesso, e gli fece dar bere d'un vino eccellente, ond' era ricea la mensa. Alla fine del pasto, Siudbad, osservando che i suoi convitati non mangiavano più, volgendosi ad Hindbad, che trattò da fratello, secondo il costume degli Arabi quando si parlano familiarmente, gli domandò come si chiamava e qual era la sua professione. - Signore, ei gli rispose, io mi chiamo Hindbad. - Son lieto di vedervi, riprese Sindbad, e vi rispondo che la brigata vi vede anch' essa con piacere : ma desidererei sapere da voi stesso quel che dicevate pocanzi in istrada. Sindbad avanti di mettersi a tavola aveva udito tutto il suo discorso da una fiuestra : e perciò l'avea fatto chiamare.

A questa domanda Hindbad piego la te-

sta, e disse: - Signore, vi confesso ehe la mia stanehezza mi aveva messo in cattivo umore, e mi sfuggi qualche parola indiscreta che prego di perdonarmi. -Oh! non crediate, riprese Sindbad, ch' io sia tanto ingiusto per conservarne riscutimento. Mi metto nella vostra situazione: invece di rimproverare alle vostre mormorazioni, io vi compiango; ma bisogna torvi dall'errore in cui parve che siate intorno a me. Voi immaginate certo ch'io abbia acquistato senza pena e senza fatica tutte le comodità ed il riposo di cui mi vedete godere. Disingannatevi : ionon sono venuto a si felice stato che dopo aver sopportato per più anni tutte le fatiche del corpo ed i travagli dello spirito, che l'immaginazione può concepire, Sì, miei signori, soggiunse volgendosi a tutta la brigata, posso assicurarvi che queste fatiehe sono sì grandi, che potrebbero soffocare agli uomini più avidi di ricchezze il fatale desiderio di traversar mari per acquistarle. Voi forse avrete udito parlare confusamente delle mie strane avventure, e de' pericoli che ho corsi sui

consideravano questa maravigliosa barba come un segno di favore divino: e faceva nell' istesso tempo il subbietto della loro ammirazione e de' loro trattenimenti.

mari, ne'sette viaggi che ho fatti ; e poichè il destro mi si offre , ve ne farò un fedele racconto, e eredo beue non vi sia

discaro di udirlo.

Siccome Sindbad volea raccontare la sua storia, particolarmente a causa del facehino; prima di cominciare, ordinòche si facesse portare il carico, che egli avea lasciato sulla strada, nel luogo dove Hindbad mostro doversi far pervenire; e dopo parlo iu questi termini.

#### PRIMO VIAGGIO DI SINDRAD IL MARINO

- Io aveva ereditato dalla mia famiglia beni considerabili , e ne dissipai la miglior parte negli stravizzi della nua gioventù. Ma ravveduto dal mio accecamento . ed entrando in me stesso, conobbi come le ricchezze erano fuggevoli, e che se ne vedrebbe tosto la fine, governandole si male com' io faceva. Pensai aucora ch' io consumava sregolatamente il tempo, ch' è la cosa più preziosa del mondo. Considerai esser l'estrema, la più deplorabile di tutte le miserie , la povertà nella vecchiaia; e mi ricordai di quelle parole di Salomone, che aveva udito altra volta dire da mio padre : che è meno doloroso esser nella tomba che nella miseria.

Commosso da tutte queste rillessioni raccolsi gli avanzi del mio patrimonio e vendei all'incanto in pien mercato tutti i miei beni mobili : mi avvicinai quindi ad alcuni mercanti che negoziavano per mare, e consultati coloro che mi parvero capaci di darmi buoni consigli , risolvetti di trar profitto del poco denaro che mi restava. Presa adunque questa risoluzione , non tardai ad eseguirla. Audai a Blasora, ed ivi m' imbarcai con molti mercauti sur un vascello che equipaggiammo a spese comuni.

Sciogliemmo la vela e prendemmo la via delle Indie orientali per il golfo Persico , ch' è formato dalla costa dell' Arabia felice a dritta, e da quella di Persia a siuistra, di cui la più grande larghezza è di 70 leghe (1), secondo la comune opiuione. Fuori di questo golfo il mar di levante, lo stesso che quello delle Indie, ė vastissimo; ha da un lato per luniti la

(1) Il testo arabo e la traduzione di Langlès portano 70 farsang. Il farsang, o la parasanga, è una misura (lineraria di Persia, che corrisponde presso a poco ad una lega e mezzo di Francia.

costa d'Abissinia, e 4500 leghe di lar-i ghizza fino all'isola di Vakvak: Fui dapprima incomodato da quel che chiamasi naal di mare; ma la mia salute si rimise subito, e d'allora non fui più soggetto a questa malattia.

Nel corso della nostra navigazione approdamno a nueli sole, sow seudenumo o permutamuno le nostre mercanzie. Un giorno che eravamo in eammino ci prese la calma dirimpetto ad una piecola isola quas a fior d'acupa, che per la sau verdiera somigliava ad un prato. Il capitano fere piegara le vele, e permise di prender co piegara le vele, e permise di prender vallero discendervi; ed io fui del numero di medili che de disbarcarion.

Ma mentre che ci divertivamo a bere, a mangiare ed a rinfrancarci della fatica del mare, È isola tutto ad un tratto tremo, c ci diede nna terribile scossa. A queste parole Scheherazade si ar-

resto.

## LXXI NOTTE

Sire, Sindbad seguitando la sua storia , disse : - Nel vascello si accorsero del moto dell'isola, e ci gridarono d'imbarcarci subito, se uon volevamo tutti perire; perché quella che a noi sembrava isola era il dorso d'una balena. I più diligenti si salvarono nella scialuppa; altri si gettarono a nuoto; io era ancora sull' isola, o piuttosto sulla balena, quaud'essa si tuffo nel mare, ed ebbi appena il tempo di appendermi ad un pezzo di legno che si era portato dal bastimento per accendervi fuoco. Intanto il capitano, dono aver ricevuto sul bordo le genti ch' erano nella scialuppa e raccolti alcuni di quelli che nuotavano, volle profittare d'un vento fresco e favorevole, e mi tolse perció la speranza di giungere al vascello.

Restai dunque all'arbitrio delle onde spinto or de un lato or dall'altro, e disputai contro esse la vita tutto quel giorno e la note appresso. Non avexa più forze di comani, e dispersa na reventra in gitto sopra un'isola. La riva era alta e dirupata; ed avrei durato molta faica a salirvi, se alcune radici d'albero, che in fortuna sembrava avver conservato in avvascre dato il mezzo. M. sièrà allera sui avvascre dato il mezzo. M. sièrà allera sui avvascre dato il mezzo. M. sièrà allera sui

la terra, e mi restai mezzo morto finche apparve il giorno e mostrossi il sole.

Allora, comeché fossi debolissimo per casion della fatica del mare, e per non aver preso alcun nutrimento dal giorno precedente, non lasciai di trascinarmi per trovar dell'erbe buone a mangiarsi. Ne rinvenni alcune, ed obbi la ventura d'incontrare una sorgente di bellissim'acqua, che mi giovò molto a ristabilirmi. Essendomi tornate le forze, m'innoltrai nell'isola camminando senza tener via certa; e venni in una bella pianura, ove scopersi un cavallo che pascolava. Volsi i mici passi a quella volta motando fra il timore e la gioia; perche non sapeva se andassi a troyar la mia perdita piuttosto che un' occasione di metter in salvo la vita; ed osservaj che v'era una cavalla legata ad un pinolo. La sua bellezza attirò la mia attenzione ; ma mentre jo la mirava. udii la voce d' un uomo che parlava sotterra : indi a poco quest'uomo apparve, ed avvicinatosi a me domando chi mi fossi, lo gli narrai la mia avventura; ed ei, dopo ciò, prendendomi per niano, mi fece entrare in una grotta, ov'erano degli uomini che non furon meno maravigliati di veder me , che io di trovarli colà.

Mangiai alcune vivande ch' essi mi offrirono: poi avendo loro domandato che facevano in un luogo che pareva sì deserto, essi risposero ch' crano palafrenieri del re Mihrage , sovrano di quell' isola: che ogni auno nella medesima stagione aveano costume di menarvi le cavalle del re, ch' essi legavano come jo aveva veduto, per farle montare da un cavallo marino che usciva dal mare; che questo cavallo, dopo averle montate, si metteva in atto di divorarle; ma essi ne lo impedivano coi loro gridi , e l' obbligavano a rientrare nel mare: ed essendo le cavalle gravide, le riconducevano; ed i cavalli che nascevano da loro erano destinsti per il re, e chiamati cavalli marini. Aggiunsero, che doveano partire il domani : e che s'io fossi arrivato un giorno più tardi , sarei perito infallibilmente, perche le abitazioni erano lontane, e mi sarebbe stato impossibile di giungervi senza guida.

Mentre che così m'intertenevano, il cavallo marino usci del mare, com'essi aveano detto, si gittò sulla cavalla, la montò, e volca poi divorarla; ma al gran rumore che fevero i pàlafrenieri, lasciò l'assalto e andò a tuffarsi nel mare. Il domani essi presero il cammino della capitale dell'isola con le cavalle, edi ogli accompagnai. Al nostro arrwo, il re diffine compagnai. Al nostro arrwo, il re diffine con diffine capitale capitale

Poiché io era mercante, frequentai le genti della mia professione. Cercai particolarmente quelli ch' erano stranieri, tamto per apprender da loro novelle di Bagdad, quanto per trovarne alcuno col quale potessi tornarvi; perche la capitale del re Mihrage è situata alle rive del mare, ed ha un bel porto ove approdauo ogni giorno vascelli delle differenti nazioni del mondo. lo cercava anche la compagnia de'sapienti delle Indie, e mi dilettava a sentirli parlare : ma cio non m'impediva di far la mia corte al re regolarmente, ne d'intertenermi coi governatori ed i piccoli re suoi tributarii ch' erano presso la sua persona. Essi mi faceano mille domande sul mio pacse; e dal mio canto io, volendo istruirmi de' costumi e delle leggi de' loro stati , loro domandava ciò che sembrava più meritare la mia curiosità.

Ci ha sotto il dominio del re Mibrage un'isola che porta il nome di Gassel. Mi assicuravano che ivi si ascoltava tutte le notti un suono di timballi; ciò che die luogo all'opinione de'nocchieri, che Degial (1) vi dimorasse. Ebbi desiderio d'es-

(1) Degial, presso i Maomettani, è una specie di Anticristo. Secondo essi verra alla fine del mondo, conquisterà tutta la terra, eccettuato la Mecca, Medina, Tarso e Gerusalemme che saranno preservate da angeli che le circonderanno (Galland ). Degial non avrà ehe un occhio in fronte, e verrà a cavallo d'un asino. In una mano porterà la verya miracolosa di Moise, nell'altra l'anello di Salomone. Per distinguere i buoni da' cattivi , toccherà colla verga sul fronte i fedeli, e v'imprimerà un segno bianco che si estendera su tutto il viso. All' infedele renderà annerita la figura. Il regno di costni arrà una corta durata.

ser testimonio di questa marviglia; e vidi, nel mio viaggio, pesci lunghi cento e due cento cubiti, che fanno più paura che male: son timidi si, che si fanno fuggire battendo sopra una tavola; ed osservai altri pesci di un sol cubito, che aveano la testa simile al gufo.

Al mio ritorno, trovandonii un di sul porto , approdo un naviglio. Dopochè fu all' ancora cominciò a scaricare le mercanzie . ed i mercanti a cui appartenevano le facevano trasportare ne magazzini. Gittando io gli occhi su quelle balle , a sullo scritto che indicava a chi appartenevano, vidi sopra il mio nome; e dopo averle esattamente esaminate, non dubitai che fossero quelle ch' io avea fatto caricare sul vascello su cui m'era imbarcato a Blasora. Riconobbi anche il capitano; ma siccome io era persuaso ch'ei mi credea già morto, lo avvicinal e gli domandai a chi appartenevano le balle ch'10 vedeva. Egli mi rispose : - lo aveva a bordo un mercante di Bagdad che si chiamava Sindbad. Un giorno che eravamo vicino ad un' isola, come a noi sembrava, scese a terra con molti passaggieri in quella pretesa isola , ch' era una balena d'enorme grandezza, addormenratasi a fior d'acqua. Essa non sì tosto s'intese riscaldare dal foco che si era acceso sul suo dorso per far la cucina, che comincio a scuotersi e si tuffo nel mare. La maggior parte delle genti che vi erano sopra si annegarono, e lo sventurato Sindbad fu di quel numero. Queste balle erano sue; ed io risolvetti di negoziarle. finche incontrero qualcuno della sua famigha a cui restituire il guadagno che ne avrò fatto unito al capitale. - Capitano . gli diss' io allora, io sono quel Sindhad che voi credete morto, e queste balle sono miei beni e mie mercanzio.

 Scheherazade non disse altro questa notte : il domani cominciò in tal modo.

# EXXIII NOTTE

Sindhad, continuendo la sua istoria, disse alla brigata: — Quando il capitane del vascello mi udi partare così :— Grand bio, esclamb, e cli fidaria (sigil 1 non yè più biona fede fra gli nomin: i o be vedito perire co' miei proprii occhi Sindbad I Quale andacia I A vedersi sembra che siate un uomo probe, i intanto ditte uni orribile falsità per impadromirri di beni che non un composita del mano della mi con di controlla della mi orribile falsità per impadromirri di beni che non un composita con . Abbiate

grazia di ascoltar ciò ch' io vi dirò.-Ebbene, soggiunse, che direte voi? Parlate, vi ascolto. - Gli raccontai allora in qual modo mi fossi salvato, e per qual ventura avessi incontrato i palafrenieri del re Mihrage, i quali mi aveano menato alla corte di lui.

Ei si scosse al mio discorso; ma fu subito persuaso ch' io non era un impostore, poichè giunsero persone del suo naviglio che mi riconobbero, e mi fecero molti complimenti, manifestandomi la gioia che aveano di rivedermi, Infine mi riconobbe anch' egli , e gittandomisi al colio, mi disse : - Lode a Dio , che siete felicemente sfuggito da così gran pericolo i Non posso abbastanza mostrarvi il piacere che ne provo. Ecco il vostro capitale; prendetelo; ei v'appartiene; fatene quello che vi piacerà. Io lo ringraziai . lo lodai della sua probità, e per mostrarmegliene grato lo pregai di accettare alcuno merci che gli presentai; ma egli le rifiutò.

Scelsi clò che vi era di più prezioso nelle mie balle , e lo regalai al re Mibrage. Siccome questo principe sapeva la disgrazia che mi era avvenuta, mi domando ove avessi prese cose sì rare, lo gli raccontai per qual ventura le avessi ricuperate, ed egli ebbe la bontà di mostrarmeue la sua gioia ; accettò il mio dono, e mo ne fece in ricambio altri più considerabili. Dopo ciò tolsi da lui commiato, e m' imbarcai sul medesimo naviglio. Ma prima del mio imbarco permutai le mercanzie che mi restavano con altre del paese. Portai meco legno di aloe, sandalo, canfora, noce moscada, garofano, pepe e zenzevero. Passammo per molte isole, ed approdammo infine a Balsora, donde giunsi in questa città col capitale di circa centomila zecchini. La mia famiglia mi ricevette, ed io la rividi con tutt' i trasporti che può produrre nn'amicizia viva e sincera. Comprai schiavi dell' uno e dell' altro sesso , bei terreni , e feci una gran casa. Fu così che mi fui stabilito, risoluto d'obbliare i mali che aveva sofferti, e di goder de' piaceri del-

Sindhed essendosi fermato a queste parole, ordinò ai musici di ricominciare i loro concerti, che avea interrotti col racconto della sua storia. Si continuò a mangiare ed a bevere fino a sera, o quaudo fu tempo di ritirarsi , Sindbad si corato.

pazienza, risposi io al capitano, e fatemi I fece arrecare una borsa di cento zecchini , e dandola al facchino , gli disse : -Prendete, Hindbad, andate a casa vostra, e ritornate domani a sentire il seguito delle mie avventure, Il facchino si ritirò confuso dell'onore e del dono che avea ricevuto. Il racconto che ne fece a casa fu gratissimo alla moglie ed ai figli di lui, che ringraziarono Iddio del bene che la provvidenza faceva loro per l'organo di Sindhad.

Hindbad il di seguente si vestì più decentemente che il giorno innanzi, e tornò dal viaggiatore liberale, che lo ricevette con lieto viso e gli fe' mille carezze. Appena furono giunti tutti i convitati , si apparecchiò la tavola e vi si stette lungo tempo. Finite il pasto, Sindhad volgendosi alla brigata, disse : Signori, vi prego di prestare attenzione e di volere ascoltare le avventure del mio secondo viaggio. Esse sono più degne della vostra attenziono, che quelle del primo. Tutti si tacquero , e Sindbad parlò cost :

# SECONDO VIAGGIO DI SINDRAD IL MARINO

lo avea risoluto dopo il mio primo viaggio di passare tranquillamente il resto del miei giorni a Bagdad , com' chini l' onore di dirvi ieri. Ma non istetti a lungo senza annojarmi di una vita oziosa, e fui preso di muovo dai desiderio di viaggiar per mare e negoziare : compraj le mercanzie opportune a faro il traffico che meditava, e partii una seconda volta con altri mercanti di cui mi era nota la probità. C' imbarcammo su di un huon naviglio, e dopo esserci raccomandati a Dio, cominciammo la nostra navigazione.

Andavamo d'isola in isola e vi facevamo de' baratti vantaggiosissimi. Un giorno discendemmo in una ch' era piena di molte sorte d'alberi fruttiferi , ma così deserta, che non vi vedemmo un'abitazione, non che anima vivente; ed andammo a prender aria ne' prati e lungo le rive de' ruscelli che gl' irrigavano. Mentre gli uni si divertivano a coglier

fiori, gli altri a coglier frutti, io presi le mie provvisioni e del vino che aveva portato, e mi sedei vicino ad un rivolo che scorreva fra grandi alberi che davano una bell'ombra. Feci un bonissimo pasto di ciò che avea, o dopo fui preso dal sonno. Non vi dirò se dormii a lungo; ma quando mi svegliai, non vidi più il naviglio an-

A questo punto Scheherazade fu dal I parlare ai marinai, e compresi che il giorno che appariva obbligata a tacersi : ma la notte seguente continuò così il secondo viaggio di Sindbad.

## LXXIII NOTTE

Fui molto stupito, disse Sindbad, di non più vedere il vascello ancorato. Mi alzai , guardai da per tutto , e non vidi un sol mercante di quelli ch' erano scesi meco nell'isola. Solamente scorsi il naviglio alla vela, ma così lontano, che subito lo perdei di veduta.

Lascio immagiuare a voi le riflessioni che feci in quello stato così tristo. Credetti morir di dolore, mandai gridi spa-ventevoli, mi battei la testa, e mi gittai per terra ; e quivi restai molto tempo inabissato in una confusione mortale di pensieri l'uno più affliggente dell'altro; rimproverai cento volte a me stesso di non essermi contentato del mio primo viaggio, che doveva avermi fatto perdere per sempre il desiderio di farne altri. Ma tutti i mici lamenti erano inutili, ed il mio pentimento fuori stagione.

Finalmente mi rassegnai al volere di Dio; e senza sapere che ne avvenisse di me , ascesi su di un grand' albero , donde osservai per tutti i lati affin di vedere se scoprissi nulla che potesse darmi alcuna speranza. Volgendo gli occhi sul mare, uon vidi che acqua e cielo; ma avendo scorto dalla parte di terra qualche cosa bianca, scesi dall'albero, e con quei viveri che mi restavano camminai verso quel bianco, il quale era così lontano ch' io non potca ben distinguere che cosa fosse.

Quando fui ad una giusta distanza, osservai ch' era un globo hiauco d' un' altezza e di una grossezza predigiosa. Avvicinatomi , lo toccai , e lo trovai levigatissimo. Giraj intorno per veder se vi fosse apertura, ma non ne scorsi alcuna, e mi parve impossibile potervi montar su , tanto era levigato. Poteva aver cinquanta passi di circonferenza.

Il sole allora era presso al tramonto, e l'aria si oscurò ad un tratto come se fosse coperta da una densa nube. Ma se io fui stupito di quella oscurità, lo fui ancor più quando nii accorsi ch' era cagionata da un uccello d'enorme e straordinaria grandezza che volando si avanzava verso di me. Mi ricordai d'un necello chiamato roc , di cui avea sovcute udito

dovevá essere un novo di questo uccello. Infatti ei si calò e vi si pose sopra come per covarlo. Vedendolo venire, io mi era ristretto sì presso all' uovo, ch' ebbi innanzi a me uno de' piedi dell' uccello, e quel piede era grosso quanto un gran tronco d'albero. Mi vi legai fortemente con la tela che circondava il mio turbante, colla speranza che il roc, quando il domani riprendesse il volo, mi porterebbe fuori di quell'isola disabitata. Di fatto, dopo aver passato così la notte. fattosi giorno, l'uccello volò e mi alzò così alto, ch' io non vedeva più la terra ; poi discese ad un tratto con tanta rapidità ch' io non sentiva più me stesso. Quando il roc posossi ed io mi vidi a terra, sciolsi subito il nodo che mi tenea legato al suo piede. Non appena aveva io terminato di staccarmi, ch' ei diè col suo becco sopra un serpente di non mai vista lunghezza. Lo prese, e subito se ne volò. Il luogo ove mi lasciò era una profondissima valle, circondata interno da montagne così alte, che si perdevano nelle nubi , e tanto scoscese, che non eravi alcuna via oude salirvi. Questo fu un nuovo impaccio per me; e paragonando questo

grosso globo che io avea tanto ammirato

gnato nel cambio. Camminando per questa valle, osservai ch' era disseminata di diamanti, dei quali alcuni erano di maravigliosa grandezza. Ebbi molto piacere in guardarli ; ma subito vidi da lungi oggetti che dinifnuirono molto questo piacere, e che io non potei vedere senza spavento. Era un gran numero di serpenti si grossi e si hunghi, che non eravene uno che non avesse potuto inghiottire un elefante. Duranto il giorno si ritiravano ne' loro antri, ove si nascondevano a causa del roc loro nemico, e di là uscivano solo la notte.

luopo all' isola disabitata ch' io aveva la-

sciata, trovai che non avea nulla guada-

Passai il giorno passeggiando nella valle, riposandomi di tempo in tempo nei luoghi più comedi. Intanto il sole tramonto; ed al venir della notte mi ritirai dentro una grotta , ove credei d'esser sicuro. Chiusi l'entrata, ch'era bassa e stretta, con una pietra grossa abbastanza per garantirmi da serpenti, ma non così assestata da non fare entrare un poco di luce. Cenai con parte delle mie. provvisioni al sibilar de serpenti che cominciavano a comparire. Il loro fischio orroroso mi arrecò un estremo spavento, e non mi permise, come immaginerete di leggieri, di passar molto tranquillamente la notte. Venuto il giorno, i serpenti si ritirarono; ed altora io uscii tremando dalla mia grotta, e posso dire che camminai lungo tempo sui diamauti senza averne il menomo desiderio. In fine mi sedei, e ad onta dell'inquietudine ond' era agitato, siccome non avea chiuso occhio tutta la notte, nii addormentai, dopo aver mangiato delle mie provvisioni. Ma io era appena sopito , quando qualche cosa che cadde con grande strepito vicino a me mi risveglio. Era un grosso brano di carne fresca ; e nello stesso tempo ne vidi rotolare molti altri dall' alto delle rupi in luoghi differenti.

lo avea sempre tenuto per un racconto favoloso ciò che avea udito dire più volte ad alcuui mariuai e ad altre persone in quanto alla valle de' diamanti ed allo stratagemma cbc asavano alcuni mercanti per cavarne le pietre preziose: onde couobbi che aveano detto la verità. In fatto i mercanti vanno presso quella valle nel tempo che le aquile hanno i figli: tagliano della carne e ve la gettano in grossi pezzi, e i diamanti sulla punta dei quali cadono vi si attaccano. Le aquile, che in quel paese son più forti che altrove, si calano su i pezzi di carne e li portano nel loro nido alla sommità delle rocce, perchè servan di cibo agli aquilini. Allora i mercanti correndo ai nidi obbligano colle loro grida le aquile ad alfontanarsi, e prendono i diamanti che trovano attaccati ai pezzi di carne. Si servono di questo ritrovato, perchè non vi è altro mezzo di trarre i diamanti da quella valle, ch'è un precipizio nel quale non si potrebbe discendere.

Io avea creduto fin allora che uou mi sarebbe stato possibile di uscir da quell'abisso, ch'io riguardava come la mia tomba; ma mutai opinione, e quel che vidi allora mi offri campo d'immaginare il mezzo come salvarmi la vita.

Il giorno, che spuntò a questo punto, impose silenzio a Schehernzade; ma ella nel domani proseguì guella storia.

# LXXIV NOTTE

Sire, diss'ella, volgendosi sempre al sultano delle Indie, Sindbad continuò a raccontare le avventure del suo secondo

stregio alla Ingata che l'ascollass: — lo comunciai, disso, a raccogliere i più grossi diamanti che presentaronsi a' miei co-ciui e ne freimpi la borsa di cusio (1) che un cra servita per le provvisioni da loca; presi indi il pezzo di carne che un parve il più lungo, e lo legai fortemente le la comunicazione di più lungo, e lo legai fortemente le co-co-ciu interio leccora; presi dal diamanti di cusio legata alla ciutura in modo che non potesse cadere.

Non si tosto fui in quella situazione, che le aquile vennero: ognuna si prese nn pezzo di carne, che portò via, ed una delle più forti avendomi sollevato allo stesso modo insieme al pezzo di carne col quale io era inviluppato, mi porto sulla sommità della montagna fin dentro al suo uido. I mercanti non mancarono allora di spaventare coi gridi le aquile; e quando le ebbero obbligate a lasciare la preda, un d'essi mi si appressò; nia appena nu vide, fu preso da timore. Nulladimeno si rassicuro ; ed invece d'informarsi per quale avventura mi trovassi colà, cominciò a rabhuffarmi, domandandomi perchè gli rapissi ciò che gli apparteneva. Mi parlerete con più umanità, gli diss'io, quando mi avrete meglio conoscinto. Consolatevi, soggiunsi, ho diamanti per voi e per me, più che non ne potrebbero avere tutti gli altri mercanti insieme. Se essi ne hanno, è un caso; ma io ho scelto da me stesso in fondo della valle quelli che porto in questa horsa. Ciò dicendo , gliela mostrai ; e non appena terminai di parlare, i mercanti che mi videro si affollarono intorno a me molto maravigliati di vederni: ed il racconto della mia istoria aumentò la loro maraviglia. Essi non ammiravano tanto lo stratagemina ch'io avea inimaginato per salvarmi, quanto l'ardire di tentarlo

Mi condussero all'alloguamento o' esti dimoravano insione; e di vi avendo aperta la mia borsa in loro presenza, la grossezza de' miei diamanti li stupt, e mi confessarono cles in tutte le corti o' cransstati non ne aveano visto uno che a quelli si approssimases. lo pregai il mercante a cui apparteneva il nido ov' io era stato trasportato [poiche coni mercante avea il

(i) Cli Orientali si servono d'un sacco di cuolo rotondo, che loro serre per contenere le provvisioni da bocca quando riaggiano, e che loro tien luogo di tavola quando rogliono mangiare. sno ], lo pregai di seglierne quanti volesso per sò. Ei si contentò di prenderne un solo, de' meno grossi; e siccome io lo premurava di prenderne attri senza tema di dispiacermi: No, mi disse, mi contento di questo ch' è prezioso abbastanza per risparmiarmi la pena di fare da oggi innanzi attri viaggi per istabilire la mia piccola fortuna.

Passai la notte con questi mercanti, e raccontai di nuovo la mia atoria per soddisfare la curiosità di quelli che non l'avovano udita. Non poteva moderar la mia gioia quando rifiettava d'essere intor de periodi di cui v' ho parlato; e mi parve che lo stato in cui lo mi trovava fosse un sogno, non potendo credere di non aver altro a temere.

Erano già molti giorni che i mercanti gittavano pezzi di carne nella valle; e siccome ciascuno aembrava contento dei diamanti che gli erano toccati in sorte, partimmo tutti insieme Il domani, e camminammo per alte montagne, ov' erano serpenti di una prodigiosa grandezza, che per fortuna evitammo. Arrivati al primo porto, passammo all' isola di Roha, ove cresce l'albero dal quale si estrae la canfora, e ch'è al grande e folto, che cento uomini vi possono star comodamente ail' ombra. Il succo, dal quale si fa la canfora, scorre da una fessora che si fa sonra l'albero, e si raccoghe dentro un vaso ove prende consistenza e diviene ciò che si chiama caufora. Estratto così il succo, l'albero si secca e muore (1).

Nell' isola stessa v' ha de' rinoceronti. che sono animali più piccioli dell'elefante e più grandi del bufalo : essi hanno sul naso un corno lungo circa un cubito: questo corno è solido e tagliato in mezzo da una estremità all'altra. Vi si veggono al di sopra de' tratti bianchi che rappresentano la figura di un uomo. Il rinoceronte combatte con l'elefante, lo perfora col suo corno al di sotto del ventre, lo solleva e lo porta sulla sua testa : ma siccome il sangue ed il grasso dell' elefante gli colano sugli occhi e lo accecano, ei cade a terra, e, quel che vi stupirà, viene il roc e gl'innalza entrambi coi suoi artigli e li trasperta per nutrire i suoi figlinoli.

Tralascio molte altre particolarità di quest'isola, temendo di non annoiarvi. Qui-

 Questa descrizione del modo come si estrae la canfora è esatta, come l'ha già osservato Walckenaer. vi permuta alcuni de' niei dismanti con buone mercanie: e di là andammo ad altre isole, finche, dopo aver toccato parecchie isole commercianti col contiente, approdammo a Balsora, donde me ne venni a Bagdad. Appena giuntovi feci molto elemosine appover; a godetti onoratamente del resto delle immenso ricchezace ch'io avea receate e guadagnate con tanta fatica.

Cosi racconto Sindbad il suo seconda, viaggio Fece dare altri cento zecchini ad Hindbad, e lo invitò a venire il domani ad ascoltare il racconto del terzo.

I conviati andarono alle loro case, e ritornarono il giorno seguente alla stessa ora, come anche il facchino, che avea quasi dimenticata la sua passata miseria. Si posero a tavola; e dopo il pasto, Sindlad avendo chiesto attenzione, fece coal la narrazione del suo terzo viaggio.

### TEREO VIAGGIO DI SINDBAD IL MARINO

Subito perdei, egli disse, nella dolcezza debla nosor aini vità la memoria
de' pericoli corsi ne'maiei duo viaggi: ria,
siccome io era nel for dell' età, m' annoiai di, viver in ripose, e esoccianda
dal mio pensioro l'idea de l'usovi pericoli che andara ad affontare, perdi
Bagdad con ricche mercanzio del pesto,
che fed trapportare a Belsora, e colò
canti. Feccamo una longa, na rispiazione,
appredando a molti porti, e facendovi
considerabile commercio.

Un giorno ch' eravamo in alto mare, fummo shattuti da una orcibile tempesta, che ci fe' perdere la nostra vita. Continuò molti giorni e ci spinse inuanzi al porto d' un' isola, ove il capitano avrebbe desiderato di dispensarsi dall'entrare, ma fummo assolutamente obbligati a prendervi fondo. Quando furono ammainate le vele, il capitano ci disse : Quest' isola e alcune altre vicine sono abitato da selvaggi vellosi che verranno ad assalirei. Quantunque e' sieno nani , la nostra mala fortuna vuole che non facciamo la menoma resistenza, perch' essi son più numerosi delle cavalictie, e se ci accadesse d'ucciderne un solo, si gitterebbero tutti su noi e ci accopperebbero,

La comparsa del giorno, che venne a rischiarare l'appartamento di Schahriar, fece tacere Scheherazade: la quale così riconimià pulla nella seguente.

ricomiucià nella notte seguente.

# LXXV<sup>a</sup> NOTTH

Il discorso del capitano, dissa Sindhad, pose tutto l'equipaggio in grande casternazione; e conoscemmo hen presto che ciò che avea detto era pur troppo la verità. Noi vedemmo comparire una molti-tudire innormento comparire una molti-tudire innormento del considera del

Noi li vedenimo fare questa manovra colla paura che potete immaginare, senza osare di metterci in difesa, nè di dir loro una sola parola per cercare di distornarli dal loro disegno, che noi sospettavamo dover essere funesto. Infatti essi spiegarono le vele e tagliarono il canapo dell'ancora senza darsi la pena di tirarla : e dopo aver fatto appressare a terra il vascello, ci fecero sbarcar tutti. Indi menarono il naviglio in un'altra isola, donde essi erano venuti. Tutti i viaggiatori evitavano con gran cura quella ove noi eravamo allora, ed era pericolosissimo fermarvisi per la ragione che sentirete; ma fu necessità sopportare con pazienza il nostro male,

Ci allontanammo dalla riva : e avanzandoci nell' isola trovanimo alcuni frutti, delle erbe, e ne mangiammo per prolungare l'ultimo momento della nostra vita il più che ci era possibile, poiche ci aspettavamo una certa morte. Camminanda scovrimmo molto lungi da noi un grando edificio, e dirigemmo i nostri passi a quella volta. Era un palazzo ben costruito ed altissimo, che avea una porta d'ebano a due imposte, e l'aprunmo spingendola. Entranuno nel cortile, e vedenimo di fronte un vasto appartamento con un vestibolo, ov'era da un lato un monte di ossa umane e dall'altro un' infinità di spiedi. A questo spettacolo tremammo; e come eravamo stanchi del cammiuo, ci venuer meno le gambe, cadenimo a terra presi da uno spavento mortale, e quivi restammo lungo tempo immobili.

Il sole tramontava ; e mentre noi eravamo in quello stato miserando che vi che naturalmente dovevamo immagi nare.

ho detto, la porta dell'appartamento si aprì con molto rumore, e tosto vedemnio uscir di là un'orribilo figura d'uomo pero alto quanto una grossa palma. Aveva in mezzo alla fronte un sol occhio rosso ed ardente come un carbone acceso ; i denti dinanzi , che svez luughi ed acutissimi, gli uscivano dalla bocca, ch'era aperta quanto quella d'un cavallo ; ed il labbro inferiore gli discendeva sul petto : le sue orecchie erano simili a quelle d'un elefante, e gli coprivano le spalle: avea le unghie adunche e lunghe come gli artigli de' più grandi uccelli. Alla vista di un gigante sì spaventevole perdemmo ogni sentimento, e restanimo come morti.

Finalmente ritornammo in noi stessi, o lo vedemmo seduto sotto il vestibolo osservarci attentamente. Quando ci ebbe esaminati ben bene , si avanzò inverso di noi; ed essendosi avvicinato, stese la mano su di me , mi prese per la nuca del collo , e mi volse da tutti i lati , come un beccaio che maneggia la testa di un montone. Dopo avermi bene osservato, vedendo, ch'io era sì magro, che non avea che la pelle e le ossa, mi lasciò. Prese gli altri successivamente, gli esaminò allo stesso modo, e siccome il capitano era il più grasso dell'equipaggio, lo tenne con una mano comi io avrei tenuto un passero, e gli passò uno spiedo a traverso del corpo. Avendo acceso quindi un gran fuoco, lo fece arrostire, e lo mangiò per cena nell' appartamento ove s'era ritirato. Terminato quel pasto, tornò sotto il vestibolo, dove si coricò e si addormi russando in un modo più fragoroso del tuono : ed il suo sonno durò fino al giorno seguente. In quanto a noi, ei non ci fu possibile gustare la dolcezza del riposo, e passammo la notte nella più crudele inquietudine da cui si possa esser sgitato. Venuto il giorno, il gigante si svegliò, si alzò, uscì, e ci lascio nel palazzo.

Quando lo credemano allentanato, rompenmo il trisio slenzio che avvanuo serbato tatta la notto, ed affliggendoci tutti a gara, ficemmo rimbonabare il palazzo di lamenti e di genniti. Quantunque fossimo in grandissimo numero, ed avessimo un solo nenico, non ci venne dapsimo in presenta in presa, henche difficilissima ad eseguirsi, ora pertanto quella che naturalmonto dovevamo inmagi unerDeliberammo su varia altri partiti, ma non ci determinamo per akumo; e suitomettendo la nostra sorte al volere di Dio, passammo il giorno percorrendo P isola e nutrendoci di frutti e di piante, come il giorno precedente. La sera cercammo quialche luago per metterci al coverto; ma non e trovammo alcuno, e funmo obbligati a malincuore di ritornare al palazo;

Non mancò il gigante di ritornare e di cenarsi uno de' nostri compagni; dopo di che s' addormentò e russò fino al giorno appresso, quando uscì e ci lascio, come avea già fatto. La nostra condizione ci parve sì orribile, che molti de' mici compagni furono sul punto di andarsi a precipitare nel mare piuttosto che aspettare una morte sì strana : e questi eccitavano gli altri a seguire il loro consiglio. Ma allora uno della compagnia prendendo la parola, disse : Egli ci è vietato darci da noi stessi la morte ; e quando pur fosse permesso, non è più ragionevole che pensiamo al mezzo di disfarci del barbaro che ci appresta nna morte sì cruda?

Siccome a me era venuto in capo una idea su ciò , la comunicai ai miei came-rati , i quali l'approvarono. Miei fratelli , loro dissi , voi sapete che vi ha molto legname lungo la riva del mare ; se mi credete, formiamo molte zattere che possano portarci ; e quando saranno terminate, le lasceremo sulla costa, finchè ci parrà opportuno di servirceno. Intanto noi eseguiremo il disegno che vi ho proposto per liberarci del gigante : se riesce, potremo aspettar qui qualche vascello che ci tragga da quest' isola fatale ; se al contrario ci falla il colpo , raggingueremo subito le nostre zattere e ci metteremo in marc. Confesso che esponendoci al furore dei flutti su barche così fragili corriamo pericolo di perdere la vita; ma quando pure dovessimo perire, non è più dolce lasciarci seppellire nel mare che nelle viscere di questo mostro, che ha già divorato due de' nostri compagni? Piacque il mio avviso, e costruimmo delle zattere atte a portare tre persone.

Tornammo al palazzo verso il finir del giorno, ed il gigante vi giunse poco dopo di noi. Bisognò soffrire peranco di vedere arrostito un nostro camerata; ma
ecco in qual modo ci vendicanmo della
crudellà del gigante. Dopo ch'egli ebbe
terninato la sua detestabili cena, si co-

ricò supino e si addormentò. Appena lo udimmo russare con'era sua usanza, nove de' più arditi fra noi ed io prendemmo ognuno uno spiedo; ne mettemmo la punta al foco por faria arroventare, ed indi gliela conficcammo nell'occhio tutti ad un tempo i e glielo crepampo.

Il dolore che intese il gizante gli ficmettere uno spaventerole grido. Si alzòferamente e stese le mani da tutti i lati per prendere qualcumo di noi onde sagrificario alla sua rabbia; ma avenmo il tempo di altontanarei da biu e gittarei locconi in lusgli ore non peteva incomtano, trovò a tentone la porta, du dicion utri spaventosi. Per quella notte Selteberazade non disso

altro; ma la notte seguente così riprese questa storia.

### LXXVI\* NOTTE

Uscimmo dal palazzo dopo il gigante, prosegui Sindbad, e audammo al lidodel marc nel luogo ov'erano le nostre zattere. Tosto le gittammo nell'acqua, ed aspettammo il giorno per metterci sopra di quelle, supposto che vedessimo il gigante venire a noi con qualche guida della sua specie : ma ci lusingavamo che se non comparisse quando si fosse alzato il sole, e che non sentissimo più i suoi urli, che udivamo incessantemente, sarebbe segno che avrebbe perduto la vita : ed in questo caso ci proponevamo di restare nell' isola e di non arrischiarci sulle zattere. Ma appena fu giorno, vedemmo il nostro crudele nemico accompagnato da due giganti presso a poco della sua grandezza che lo conducevano, e da un gran numero di altri che lo precedevano a passi precipitati.

A questa vista non esitammo a gittarcia sulle nostre zattere, e comindramo ad allontanarci dalla riva a forza di remi. I gicanti, che se ne accorarco, al musirono di grosse piete, accorarcia illa riva e gianti di consegnativa del compo, e le cominciarono a gittare così destramente, che ad eccezione della zattera su cui i om'era, tutte le altre furnon fracassate, e gli uomini che vi erano dentro s'a menegaro tutti. Io ed i medi diue compugni, si accome viogarmo ma mare e fiuri del tiro dello pietre.

Quando fumino lu alto mare, restam-

mo in balia del vento e delle onde che l ci spingevano ora da un lato ora dall'altro ; e passammo tutto quel giorno e la notte appresso in una crudele incertezza sul nostro destino. Ma la dimage ci fu data la fortuna di essere spinti ad un' isola, ove ci salvammo pieni di gioia. Ivi trovammo eccellenti frutti, che ci furono di gran soccorso per riparare le forze perdute.

La sera ci addormentammo sul lido del mare; ma fummo svegliati dal rumore che un serpente, lungo quanto una palma (1), facea colle sue scaglic strisciando per terra. Esso si trovo sì vicino a noi, che inghiottì uno de due mici camerati, ad outa dei gridi e degli sforzi ch' ci fece per distrigarsi dal serpente . che scuotendolo a più riprese lo schiacciò sul suolo e terminò d'inghiottirlo. Io e l'altro mio compagno prendemmo tosto la fuga ; e quantunque fossimo molto distanti, udimmo qualche tempo dopo un rumore che ci fe' pensare che il serpente stesse a recere le ossa dello sventurato che avea sorpreso. In fatti il domani le vedemmo con orrore. Dio, sclamai allora, a che ci siamo espesti l Noi gioivamo ieri di aver campate le nostre vite dalla crudeltà di un gigante e dal furore delle acque; ed eccoci ora caduti in un pericolo che non è meno terribile l

Camminando osservammo un grosso albero altissimo, sul quale ci proponemmo di passare la notte seguente per metterci in sicurezza. Mangiammo anche frutti come nel giorno precedente, ed al finir del giorno salimmo sull'albero. Udimmo allora il serpente che venue sibilando fino ai piedi dell' albero ove noi eravamo. Ei si elevo lungo il tronco, ed incontrando il mio camerata, ch' era più giù di me . l'inghiott) ad un tratto e si ritirò.

Restai fino a giorno sn l'albero, quando scesi di là più morto che vivo : in fatti io non poteva aspettarmi altra sorte che quella de' due miei compagni. E questo pensiero facendomi fremere d'orrore, feci alcuni passi per andare a gittarmi in mare : ma siccome è dolce il vivere più che si può, io resistetti a questo moto di disperazione, e mi sottoposi al

(1) Ciò non è esagerato, e si riferisce di certo alla specie di serpenti chiamati boa. - Se ne veggono di circa trenta piedi di lunghezza, e grossi

volere di Dio, che dispone a suo grado delle postre vite.

Ciò non ostante non lasciai di raccogliere gran quantità di minute legna di rovi o di spine secche. Ne feci molti fasci che legni insieme dopo averne fatto un gran cerchio intorno all' albero, e ne legai alcuni di traverso per di sopra , affin di coprirmi la testa. Ciò fatto, mi chiusi in questo cerchio all'entrar della notte, con la trista consolazione di non aver nulla trascurato per garantirmi dalla crudel sorte che mi minacciava. Il serpente non mancò di tornare, e di aggirarsi intoruo all'albero cercando di divorarmi : ma non poté riuscirvi a cagion del riparo fabbricatomi ; ed cgli fece invano fino a giorno la manovra di un gatto che assedia un sorcio in un asilo che nou può forzare. Infine essendo venuto il giorno, si ritirò; ma io non osai uscir dalla mia fortezza prima che non comparisse il sole.

Mi trovaj sì stanco del travaglio che ei m' avea dato, avea tanto sofferto pel suo pestifero fiato, che parendomi preferibile a questo orrore la morte, mi allontanai dall'albero, e senza ricordarmi della rassegnazione del giorno precedente, corsi verso il mare col disegno di precipitarmi in esso a capo in giù. A queste parole Scheherazade, veden-

do che s' era fatto giorno, cessò di parlare. Il domani continuò quell'istoria, e disse al sultano:

## LXXVIII NOTTE

Sire, Sindhad, prosegueudo il sue terzo viaggio, disse : - Dio fu tocco dalla mia disperazione: nel tempo che io andava a gittarmi in mare , vidi un naviglio assai lontano dalla riva. Gridai con tutta la mia forza per farmi sentire , e spiegai la tela del mio turbante per farmi osservare. Ciò non fu mutilc : tutto l'equipaggio mi scorse, ed il capitano m' inviò la scialuppa. Quando fui a bordo , i mercanti e i marinai mi domandarono con molta premura, per quale avventura mi fossi trovato in quell'isola deserta; e dopo ch' ebbi loro raccontato tutto quanto m' era succeduto, i più vecchi mi dissero che aveano molte volte udito parlare de' giganti che dimoravano in quell' isola, e che loro aveano assicurato essere antropofagi e che mangiavano gli uomini crudi quanto una coscia - dice il Dumeril. del pari che arrostiti: per riguardo ai

abbondanza in quell' isola, e che si nascondevano il giorno e comparivano la notte. Dopo avermi attestato la gioia che avcano di vedermi libero da tanti pericoli , siccome giudicarono ch' io avessi certo bisogno di mangiare, si affrettarono a presentarmi di quanto aveano di meglio; ed il capitano, osservando ebo il mio abito era tutto lacero, ebbe la generosità di farmene dare uno de' suoi.

Percorremmo qualcho tempo il mare, toceammo molte isole, ed infine approdammo a quella di Salahat, donde traesi il sandalo, ch'è un legno di graud'uso nella medicina. Entrammo nol porto e vi demmo fondo. I mercanti commeiarono a fare sharcare lo loro mercanzie per venderle o cambiarle. In questo frattempo il capitano mi chiamò e mi disse : Fratello, io ho in deposito alcune mercanzie che appartenevauo ad un mercante che ha navigato qualehe tempo sul mio naviglio; siccome questo mereante è morto, io le metto a profitto per renderne conto ai suoi eredi quando ne incontrerò qualcuno. Le balle di cui egli intendeva parlare erano sulla tolda, e me le mostrò dicendomi : Ecco le mercanzie in discorso ; spero che vorrete inearicarvi di farue commercio, sotto la condizione del dritto dovuto alle fatiche che farete. Acconsentii ringraziandolo, perchè mi dava

oceasione di non restarnii ozioso. Lo serivano del bastimento registrava tutte le balle coi nomi de' mercanti a cui appartenevano. Or siccome ehbe domandato al capitano sotto qual nome dovesse registrar quelle dolle quali incaricava me: Scrivete, gli rispose il capitano, sotto il nome di Sindbad il marino. Io non potetti sentirmi nominare senza emozione, e guardando fisamente il capitano lo riconobbi per quello che nel mio secondo viaggio mi avea abbandonato nell' isola, ove mi era addormentato sulla riva d'un ruscello, e che avea sciolto la vela senza attendermi o farmi cercare. Io non l'avea riconosciuto dapprima, a causa del cangiamento ch'era avvenuto nella sua persona dal tempo che non l'avea più veduto.

Non è maraviglia se egli, che mi credea morto, non mi riconobbe; ond' io gli dissi : Capitano , e vero che il mercante a cui appartenevano questo balle si chiamava Sindbad? - Si , mi rispose, così si chiamava ; egli era di Bagdad , e si era imbarcato sul mio vascello a Balsora. quarto viaggio, llindbad e la compagnia si

serpenti , aggiunsero che vo n'erano in i Un giorno che noi scendemmo in un'isola per far acqua e rinfrescarci, non so per qualo sbaglio io sciolsi la vela senza badare ch' ei non si era imbarcato con gli altri. I mercanti ed jo non ce ne accorgemmo che quattro ore dopo. Avevamo il vento in poppa e sì gagliardo, che non ci fu possibile di virar di bordo per andare a riprenderlo. - Voi dunque lo credete morto? ripresi io. - Certamente. ei rispose. - Ebbene, capitano, ripiglini, aprite gli occhi e riconoscete in me quel Sindbad che laseiaste nell' isola deserta. lo mi addormentai in riva a un ruscello. e quando mi svegliai non vidi più alcuno dell' equipaggio. A queste parole il capitano si pose a guardarmi fisamente. Scheherazade a questo punto, accor-

gendosi ch' era giorno, fu obbligata a tacersi. Al domani riprese così il filo del suo racconto.

# LXXVIII NOTTE

Il capitano, disse Sindhad, dopo avermi molto attentamente considerato, infine mi riconoble, ed esclamò abbracciandomi : Sia lodato Iddio, son licto che la fortuna ha riparato il mio errore. Ecco le vostre mercanzie, che ho sempre avuto cura di conservare e di metter a profitto in tutti i porti ove ho approdato; ve lo restituisco col profitto che ne ho ricavato. lo le presi manifestando al capitano tutta la riconoscenza ch' io gli doveva.

Dall' isola di Salahat andammo ad un'altra, ove mi fornii di garofano, di eannella, e di altre spezie. Quando ne fummo lontani, vedemmo una testuggine che avea venti cubiti di lunghezza e di larghezza: osservammo anche un pesce che somigliava a una vacca; egll avea latte; e la sua pelle è tanto dura, che di essa si fanno ordinariamente degli scudi : ne vidi un altro ch' avea la figura ed il colore d'un cammello. Infino, dopo una lunga uavigazione, giunsi a Balsora, e di là tornai in questa città di Bagdad con tante ricchezze che io ne ignorava la quantità. Ne diedi anche ai poveri una parte considerabile, ed aggiunsi altre grandi terre a quelle che aveva acquistate.

Sindbad termino così la storia del suo terzo viaggio. Fece indi dare altri cento zecchini ad Ilindbad, invitandolo a pranzo per il giorno appresso e al racconto del ritirarono; ed essendo ritornati il giorno i seguente, Sindhad prese la parola verso la fine del pranzo e continuo le sne avventure.

# QUARTO VIAGGIO DI SINDBAD IL MARINO

I piaceri, diss' egli, e i divertimenti che presi dopo il terzo viaggio, non ebbero attrattive abbastanza potenti per determinarmi a non più viaggiare. Mi lasciai ancora strascinare dalla passione di trafficare e di veder cose nuove. Posi dunque in ordine i mici affari, ed avendo fatto un fondo di mercanzie di facile spaccio ne' hoghi ov' io disegnava di andare. partii. M'incamminai per la Persia, di cui attraversai molte provincie, e giunsi ad un porto ove m' imbarcai. Sciogliemmo la vela, ed avevamo toccati già molti porti del continente ed alcune isole orientali, quando un giorno, facendo un gran tragitto, fummo sorpresi da un colpo di vento, che obbligò il capitano a fare ammainare le vele e a dar tutti gli ordini necessarii per prevenire il pericolo onde eravamo minacciati; ma tutte le nostre precauzioni furono inutili: la manovra non riuscì bene ; le vele furono lacerato in mille pezzi, ed ll vascello non potendo esser più governato incagliò in una secca, e si sdrucl in modo che un gran numero di mercanti e di marinai si annegò. ed il carico perl.

Scheherazade era giunta a questo luogo, quando vide spuntare il giorno. Ella si tacque, e Schahriar si levò. La notte seguente ella ripigliò così il quarto vinggio.

#### LXXIX NOTTE

lo ebbi la fortuna, continuò Sindhad, come molti altri mercanti e marinai , di afferrarmi ad una tavola. Fummo tutti trasportati da una corrente verso un'isola ch' eraci di rincontro. Ivi trovammo fratti ed acqua sorgente che servirono a rimettere le nostre forzo. Ouivi ci riposammo la notte stessa nel luogo ove ci avea gittati il mare, senza aver preso alcun partito su quello che dovevamo fare ; poichè l'abbattimento in cui eravamo per la nostra disgrazia ce l'aveva impedito.

Il giorno seguente, appena fu sorto il sole, ci allontanammo dalla riva, ed inol-

abitazioni ove el conducemmo. Al nostro arrivo vennero incontro a noi moltissimi negri. C'intorniarono, s' impadronirono delle nostre persone, ne feecro una specie di partizione, e ci condussero quindi nelle foro case.

Cinque miei camerati ed io fummo menati in uno stesso luogo. Da prima ci fecero sedere, e ci presentarono di una certa erba, invitandoci con segni a mangiarne. I miei camerati, senza riflettere che quelli che la porgevano non la mangiavano, consultarono soltanto la fame che li premeva, e si gittarono con avidità su quella vivanda. In quanto a me, per presentimento di qualche inganno, non volli nè meno assaggiarne ; e mi trovai bene , poichè poco dopo mi avvidi che a' miei compagni avea dato di volta il cervello, e che parlandomi non sapevano quello che si dicessero.

Indi ci presentarono del riso preparato con olio di cocco; e i miei camerati, che non avevano più ragione, ne mangiarono straordinariamente. lo ne mangiai ancora, ma pochissimo. I negri ci avevano presentato da prima quell'erba per iseonvolgerci la mente, e toglierci così il dolore che dovea arrecarci la trista conoscenza della nostra sorte, ed indi ci davano del riso per ingrassarci. Siccome essi erano antropofagi, la loro intenzione era di mangiarci quando saremmo divenuti grassi. E questo appunto avvenne ai miei camerati, che ignorarono il loro destino, perchè avevano perduto l'uso della ragione. Siccome io l'aveva conservato. pensate bene, o signori, che invece di ingrassarmi come gli altri, divenui anche più magro di prima. Il timore della morte, ond'io era incessantemente assalito, cangiava in veleno tutti gli alimenti che io prendeva. Caddi in un languore che mi fu molto salutare; poichè i negri avendo accoppato e mangiato i miei compagni, si fermarono; e vedendomi secco, spolpato, ammalato, rimisero ad altro tempo la mia morte.

Intanto io avea molta libertà, e quasi non si badava alle mie azioni. Ouesto mi diè campo di allontanarmi un giorno dalle abitazioni de' negri, e di fuggirmene. Un vecehio che mi vide e dubitò del mio disegno, mi gridò con tutta la sua forza di ritornare; ma invece di ubbidirlo, studiai il passo, e ben presto mi sottrassi alla sua vista. Allora non vi era che quel trandoci nell'isola vi scorgenimo delle solo vecchio nelle abitazioni; tutti gli al-

tri negri si erano assentati , e non dove- i cotesti negri , mi dissero essi , mangiano vano ritornare che sul finire del giorno: il che essi solovano fare molto spesso. Per lo che esseudo sicuro che non sarebbero più in tempo di corrermi dietro quando conoscessero la mia fuga, camminai fino alla notte, in cui mi fermai per prendere un poco di riposo e mangiare parte di alcuni viveri di cui mi era provveduto. Ma bentosto ripresi via, e continuai a camminare per sette giorni, evitando i luoghi che mi parevano abitati. lo viveva di cocchi (1), i quali mi fornivano al tempo stesso il bere e il mangiare.

L' ottavo giorno giunsi presso il mare, e scorsi all' improvviso uomini bianchi come me occupati a coglier pepe, di cui era là grande abbondanza. La loro occupazione mi fu di buono augurio; ed io non ebbi alcuna difficoltà di avvicinarmi

ad essi.

Scheherazade per quella notte non disse altro; e nella seguente prosegui in questi termini.

#### LXXX\* SOTTE

Gli uomini che coglievano il pepe . continuò Sindlad, mi venuero all'incontro; appena che m'ebber veduto, mi domandarono in arabo chi fossi e donde venissi. Lieto di sentirli parlar come me, soddisfeci volontieri la loro curiosità raccontando loro in qual modo io avessi fatto naufragio e fossi venuto in quell' isola ove io era caduto nelle mani de' negri. Ma

(1) Il cocco è frutto di un albero della famiglia delle palme. Questo frutto è della grandezza di un buon popone e di color nerastro. L' inviluppo fibroso esteriore, battuto e ridotto allo stato di stoppa, serve a fare capecchi e tele grossolane, e col guscio, il cui legno è durissimo, si fabbricano vasi di diverse forme. Quando questo frutto è giunto al volume che dee avere, contiene un liquido bianco chiamato iatte, che si può fare uscire sbucando i tre fori che sono alla base del guscio. Questo latte pel suo sapore dolce, zuccherino, ma un po agretto, offre una bevanda piacevole e rinfrescante. A misura che il fratto matura, il latte si fa consistente e finisce col formare una mandorta, che quando è matura serve di nutrimento ai naturali del paese dove cresce l'albero del cocco.

gli uomini. Per qual miracolo siete voi sfuggito alla loro crudeltà ? Io lor feci lo stesso racconto che voi aveto inteso non ha guari, e ne furono stupiti in modo maraviglioso.

Restai con essi sino a che avessero raccolto la quantità di pepe che vollero; dopo di che mi fecero imbarcare sul bastimento che gli aveva condotti , e ci recammo in un'altra isola donde essi erano venuti. Mi presentarono al loro re . il quale era un buon principe. Egli ebbe la pazienza di asceltare il racconto della mia avventura, che lo fece maravigliare. Mi fece di poi dare degli abiti, e comandò che

si avesse cura di me. L' isola in cui mi trovava era molto popolata e abbondante d'ogni sorta di cose, e si faceva un gran commercio nella città ove dimorava il re. Questo piacevole asilo cominciò a consolarmi della mia sventura, e le bontà che questo generoso principe aveva per me finirono di rendermi contento. In fatti, non vi era elcuno che fosse meglio di me nell'animo suo, e per conseguenza non vi era alcuno nella sua corte o nella città che non cercasse l'occasione di farmi piacere. Quindi io fui ben tosto riguardato come un uomo nato in quell'isola, anziche come uno

straniero Notai una cosa che mi parve molto straordinaria. Tutti, e il re stesso, montavano a cavallo senza briglia e senza staffe. Ciò mi rese ardito a dimandargli un giorno perche sua maestà non si aervisse di tali comodi. Mi rispose, che io gli parlava di cose di cui s'ignorava l'uso ne' suoi stati.

Andai subito presso un operajo, e gli feci costruire il legno di una sella sul modello che gli diedi. Finito il legno della sella, lo guarnii io stesso di borra e di cuoio, e l'adornai di un ricamo ad oro. Mi rivolsi quindi a un magnano, che mi fece un morso della forma che gli mostrai, e gli feci pur fare delle staffe.

Quando questo cose furono in perfetto stato, andai a presentarle al re, e ne feci prova sopra uno de' suoi cavalli. Il principe vi montò sopra, e fu sì soddisfatto di questa invenzione, che me ne attestò la sua gioia con grandi larghezze. Non potetti esentarmi dal fare parecchie selle pe' suoi ministri e pei principali officiali della sua casa, i quali tutti mi fecero dei presenti che m'arricchirono in poco tem-

oo. Ne feci pure per le persono più qualificate della città ; il che mi pose in una grande riputazione e mi feco degue di con-

siderazione appo tutti.

Come io faceva la corte al re con molta csattezza, egli mi disse un giorno: Sindbad , io ti amo , e so che tutti i miei sudditi che ti conoscono ti tengono caro ad esempio mio. Debho pregarti di nna cosa, e bisogna cho tu mi accordi ciò che ti domanderò. - Sire, gli risposi, nulla v' ha ch' io non sia presto a fare per mostrare la mia obbedienza alla vostra maestà; ella ha su di me un assoluto notere. - lo voglio ammogliarti, replicò il re, affinchè il matrimonio ti fermi no miei stati, e tu non peusi più alla tua patria. Come lo non osai resistere alla volontà del principe, egli mi diede per moglie una dama della sua corto, nobile, bella, saggia e ricca. Dopo le cerimonie nuziali io andai a stare in casa della dama, colla quale vissi qualche tempo in una unione perfetta. Nulladimeno io non era troppo conteuto del mio stato; il mio disegno era di scapparmene alla prima occasione o di ritornare a Bagdad, di cui il mio accasamento, per quanto fosse vantaggioso, non poteva farmi perdere la memoria.

lo era in questi pensieri quando la moglie di uno de' mici vicini, col quale io avea contratto un' amicizia strettissima, cadde ammalata e morì. Andai da lui per consolarlo, e trovandolo immerso nella più viva afflizione: Dio vi conservi, gli dissi abbordandolo, e vi dia lunga vita. - Ohimè l mi rispose, come volete che io ottenga la grazia che mi augurate? Non he che un'ora da vivere. - Oh l soggiunsi, non vi mettete nella mente sì funesto pensiero; io spero che ciò non avverrà punto, e che avrò il piacere di possedervi ancora per lungo tempo. lo desidero , replicò , che la vostra vita sia di lunga durata; in quanto a me , io non he più che sperare, e vi fo sapere che oggi mi seppelliscono con mia moglie. Tale e la costumanza che i nostri antenati hanno inviolabilmente osservata. Il marito vivo è seppellito colla moglie morta, e la moglie viva col marito morto. Nulla può salvarmi; tutti sono soggetti a questa legge (1).

(1) Il viaggiatore Mandeville narra ehe nel paese di Polomba si seppellivano alle volte vivi i mariti coi corpi del-

Mentre ch' egli mi tratteneva intorno a questa strana barbario, la cui notizia mi spaventò crudelmente, i parenti, gli amici e i vicini arrivarone in corpe per assistere ai funerali. Si rivestì il cadavere della moglie de'suoi più ricchi abiti, come al di delle sue nozze, e la si adorno di tutti i suoi gioielli. Fu dopo trasportata in una bara scoperta, o il convoglio si mise in cammino. Il marito era alla testa delle persone vestite a bruno, e seguiva il corpo di sua moglie. Fu presa la via di un'alta montagna : c quando vi si giunse, fu tolta una grossa pietra che copriva l'apertura di un pozzo profondo, e vi si calò il cadavere, senza milla togliergli de'suoi abbigliamenti e de'suoi gioielli. Dopo ciò il marito abbracciò i suoi parenti e i suoi amiei, e si lasciò mettero in una bara, senza fare resistenza, con un vaso d'acqua e sette niccoli pani accanto a lui. Poi lo calarono allo stesso modo che avevano calato sua moglie. La montagna si estendeva per lo lungo e serviva di limite al mare, ed il pozzo era profondissimo. Finita la cerimonia, fu rimessa la pietra sull'apertura.

Non v' ha bisogno di dirvi, signori miei, ch' io fui un tristissimo testimonio di quei funerali. Tutto le altre persone cho vi assistettero non ne parvero quasi punto commosse, per l'abitudine di vedere spesso la stessa cosa. Non potetti tenermi dal dire al re quello che intorno a ciò io pensava. Sire, gli dissi, resto maravigliato d' assai, e pur non quanto dovrei, della strana costumanza cho si ha ne' vostri stati di seppellire i vivi coi morti. Ho molto viaggiato, ho frequentato genti d'un' infinità di nazioni, e non ho mai sentito parlare d'una legge sì crudele. - Che vuoi , Sindbad , mi rispose il re, ella è una legge comune, e io stesso vi sono soggetto : io sarò seppellito vivo colla regina mia sposa, se ella muore prima. - Ma, sire, gli dissi, oserei domandare a vostra maestà se gli stranieri sono obbligati ad osservare questa costumanza. - Senza dubbio, rispose il re, sorridendo pel motivo della mia domanda: essi non ne sono eccettuati quando sono ammogliati in quest'isola.

Me ne tornai a casa tristamente con-

le loro mogli, e che nell' isola di Calanak era usanza di seppellire le mo-gli vive coi lor marili. (V. Hole, 0:servazioni , p. 438).

questa risposta. Il timore, che nia moglie i non morisse prima di me e ch'i non fissi soppellito con lei vivo ancora, mi dicerci introducio di monto di consultato di consultato di controlo di consultato di consul

Scheherazade, a queste parole, pose fine al suo discorso per quella notte. At domani ella ne riprese il segnito a questo modo.

#### LXXXII NOTTE

Gindicate qual fosse il mio dolore, prosegui Sindiad. Essere seppellio tutto vivo non mi sembrava una fine meno deplorabile che quella di essere divorato da antropofagi. Pertanto bisognava sottomettervisi. Il re, accompagnato da tutta la sua eorte, volle onorare della sua presenza il convoglio, e le persone più notevoli della città mi fecero anche l'onore di assistere al seppellimento.

Quando fu tutto pronto per la cerimonia, fu posato il corpo di mia moglie in una bara con tutti i snoi giojelli e i snoi più magnifici abiti. Si cominciò la marcia. Como secondo attore di cotesta misoranda tragedia, io seguiva immediatamente la bara di mia moglie, gli occhi hagnati di lagrime, e deplorando il mio sfortunato destino. Prima di giugnere alla montagna io volli fare un teutativo sull' animo degli spettatori, Mi rivolsi prima al re, di poi a tutti quelli che si trovarono intorno a me , ed abbassandomi fino a terra innanzi ad essi per baciare il lembo del loro abito, li supplicai ad aver compassione di me. Considerate, diceva loro, ch' io sono straniero, ch' io non debbo esser sottoposto a una legge si rigorosa, e che io ho un' altra moglie (t) e de' figliuoli nel mio paese. Ebbi bel dire e bel fare pronunziando questo parole con un'aria commovente, che niuno ne fu intenerito ; al contrario si affrettarono a calare il corpo di mia moglie nel pozzo, e mi vi calarono un momento dopo

 Sindbad era maomettano, e i maomettani hanno parecchie mogli. (Galland). in un'altra bara scoperta, con un vaso pieno d'acqua e sette pani. Finalmente essendosi finita questa cerimonia si funesta per me, si rimise la pietra sull'apertura del pozzo, non ostante l'ecrosso del mio dolore e lo mie grida lamentevoli.

A misura che m'accostava al fondo, io scopriva, coll'ainto della poca luce ehe veniva dall' alto, la disposizione di quel luogo sotterraneu. Era una grotta molto vasta e che hen poteva avere cinquanta cubiti di profondità. Intesi ben tosto un fetore insopportabile che esalava da un' infinità di cadaveri ch' io vedeva a dritta e a manca : credetti ben anche sentire alcuni degli ultimi che vi erano stati calati vivi mandare gli ultimi sospiri. Nulladimeno, quando fui già, uscii prontamente dalla bara e m' allontanai dai cadaveri otturandomi il naso. Mi gettai per terra, ove rimasi lungo tempo immerso, uel piauto. Allora riflettendo alla mia trista sorte : Egli è vero , diceva , che Dio di noi dispone secondo i decreti della sua provvidenza; ma, povero Sindbad non è già per tua colpa che tu ti vedi ridotto a morire di una morte si strana? Piacesse a Dio che tu fossi perito in alcuno de' naufragi donde tu sei scampato 1 Tu non avresti ora a morire d' una morte si lenta e si terribile in tutte le sue circostanze. Ma tu te l'hai attirata per la tua maledetta avarizia. Ahi ! disgraziato, non dovevi tu piuttosto restare in casa tua e goder tranquillamente del frutto, de' tuoi travagli ?

Tali crano je l'instill lamenti di cui faceva i risonare la grotta, lattendomi la tota e il petto di rabbia e di disperaziono, e abbandenandomi tutto ai pit depure, in vece di chiamare la morte al mio soccorso, per quauto fossi micerabite, l'amore della vita si fece ancora semtre in me e mi porto a prologare i in me ni porto a prologare i mi il rano, a prendere il pane o l'acqua chi erano della mia lara, e no maggiai.

Benchè l'oscurità che regnava nella grotta fosse si fitta che non si distingueva il giorno della nette, non lascia; picci di trovare la mia bara, e mi sembrioche la grotta fosse, più spaziosa e più piena di cadaveri di quello de la prima, nui era sembrato. Vissi alcum giorni col mio pano e coll acqua; mia ni fine non ne avendo più, mi preparai a morire... ultime parole. La nette segueote ella riprese a dire in questi termini, uscito dal mare, che era usato ad entrare nella grotta per pascervisi di corpi morti.

### LXXXII NOTTE

Altro non m'aspettava che la morte, continuò Sindbad, quando intesi levar la pietra. Pu calato un cadavero e una persona viva. Il morto era un uomo, Egli è ben naturale di prendere estreme risoluzioni nelle ultime estremità : nel tempo che calavano la donna, in'avvicinai al sito dove la sua bara doveva essere posata; e quando m' accorsi che ricoprivano l' apertura del pozzo, io diedi sulla testa di quella infelice due o tre grandi colpi con un grande osso di cui m'era provveduto. Ella ne rimase stordita, o piuttosto l' accoppai ; e siccome io non faceva quest' atto inumano che per profittare del pane e dell' acqua che erano nella bara, ebbi delle provvigioni per alcuni giorni. A capo di questo tempo, fu calata ancora una donna morta e un uomo vivo ; ammazzai l' uomo allo stesso modo ; e siccome per mia ventura vi fu allora una specie di mortalità nella città, io non ebbi difetto di viveri, mettendo sempre in opera la stessa industria.

Un giorno ch' io aveva finito di spedire un' altra donna, intesi soffiare e camninare. M' avanzai dal lato doude il romore partiva : udii soffiare più forte , e mi parve intravedere qualche cosa che prendeva la fuga. Seguii quella specie d'ombra, che a quando a quando soffermavasi e soffiava sompre fuggendo a misura cb' io m' accostava. La inseguii tanto e andai sì luogi, che scorsi in fine una luce che somigliava a una stella. Continuai a camminare verso quella luce, sperdendola qualche volta, secondo gli ostacoli che me la nascondevano; ma io la ritrovava sempre ; e fiualmente scoprii che veniva da un'apertura della rupe, larga abbaatanza per passarvi.

A questa scoperta usi fermai un poco per muetterni dalla vinhenta emocione con cui in l'avea fatta; poi, essendomi avanzato fino all'apertura v, passai e mi trovai in riva al mare. Immagionateri l'eccesso della mia gioja; e ifi tala ch'ilo steotai a persuadermi che uon era un'immagionazione. Quaudo fui convinto che era cosa reale, a quando i miei sensi futuno ristalità in el loro stato ordinario, compresi che la cosa chi lo avea udito soffizzare co cha avea seguita era un animalo

usció dal mare, che er a usato ad entrare nella grotta per pascer isi di corpi morti. Esamini la montagna, il mare, a sena comunicazione per ilcuna via, perchè era talimente scocesa che la natura non l'aveva renduta praticabile. Mi prosterna sulla riva per riograziare Iddio della grazis che mi avera fatta. Returat quindi nella grotta per andare a prendere del pane, che por mi misi appelio de non avessi fatto da che mi avenuo seppellito in quel luogot tendrose.

Vi ritornai di nuovo, e andia i raccogliere a tentoco nelle bare tutti i diamanti, i rubini, le perle, i braccialetti d'oro, e infine tutte le ricche soffe che mi vennero sotto le mani. Portai tutto cis sulla riva del mare. Ne feci perocchie balle che legai in modo accoticio con correcto del consultato del mare. Ne feci perocchie con corrector quantità. Le lacsisi sulla riva attendendo una buona occusione, senza temer che la pioggia le guastasse, poiche non ne era allora la stagione.

A capo di due o utre giorni sorrii un

A capo di due o tre giorni scorsi un paviglio che allora allera usciva dal porto, e che venne a passare molto vicioo al sito dov' io stava, Feci segno cella tela del mio turbante, e gridai a tutta gola per farmi sentire. Fui inteso, e fu spedita la scialuppa per venirmi a preudere. Alla domanda che i mariuai mi fecero , per quale sventura io mi trovassi iu quel luogo, risposi ch' eran due giorni che mi era salvato da un naufragio colle mercanzie che vedevano. Fortunatamente per me , quella gente, senza esamiuare il luogo ove jo stava e se ciò che lor diceva fossa verosimile, si contentarono della mia risposta e mi condussero via colle mie balle.

Quando fummo giunti a bordo, il capitano, soddisfatto in sè stesso del piacer che mi faceva, e occupato del comando del naviglo, ebbe anche la boatà di appagarsi del preteso naufragio che gli dissi aver fatto. lo gli presentai alcume delle mie goije; ma egli non volle accettarle.

Noi passammo innanzi a parecchie isole, e fra l'altre innanzi all'Isola delle Campane, lontana dieci giornate da quella di Serendo con vento ordinario e regolare, e sei dall'isola di Kela, ove approdamino. Vi ha miniere di pionibe, caune

d'india e canfora eccellente.

Il re dell'isola di Kela e ricchissimo ,

potentissimo, e la sua autorità si esten- [ de su tutta l'Isola delle Campane, che ha due giornate di estensione, e i cni abitanti sono ancor si barbari che mangiano la carne umana. Dono che avemmo fatto un gran commercio in quell' isola, ci rimettemmo alla vela e approdammo a parecchi altri porti. Finalmente giunsi felicemente a Baudad con ricchezze infinite, di cui è inutile il farvi la minuta enumerazione. Per rendere grazie a Dio de' favori che mi avea fatti, feci grandi elemosine, tanto pel mantenimento di parecchie mosohee, come per la sussistenza de' povori , e mi diedi interamente ai miei parenti ed amici, divertendomi e facendo buona cera con essi.

Sindhad fini a questo punto il racconto del viaggio, che cagionò anco più maraviglia a' suoi viditori che i tre precedenti. Fece un nuovo presente di cento zocchini a llindhad, che egli pregò del pari che gli atti di ritornare il di segmente all' ora stessa per pranare con lui e sentro particalti del suo quitori viaggio.

minto da lui e si ritirarono. Il domani; si misero
a tavola, e alla fine del pasto, che uno
durò meno degli altri, Sindhad cominciò in questa guisa il racconto del suo quinto
viaggio.

#### QUINTO VIAGOTO DI SINDBAD IL MARINO

I piaceri, diss'egli, ebbero ancora bastanti attrattive per cancellare dalla mia memoria tutte le pene e i mali ch' io avea sofferti, senza potermi togliere il desiderio di far nuovi viaggi. Comprai perciò delle mercanzie, le feei imhallare e caricare sopra vetture, e partii per rendermi al primo porto di mare. Colà, per non dipendere da un capitano e per avere un naviglio al mio comando, mi divertii a farue costruire uno ed equipaggiarlo a mie spese. Appena terminato, lo feci caricare, e m' imbarcai sovr' esso; e siccome non avea di che caricarlo interamente, accolsi con me parecchi mercanti di diverse nazioni colle loro mercanzio.

Facemmo vela al primo vento favorevole e prendemmo il largo. Dopo una lunga navigazione, il primo luogo dove approdarmo fu un'isola deserta, ove trovimmo l'uovo di un roc di una grandezza pari a quello di cui mi avete inteso parlare. Esso racchialeva un picciolo i

roc vicino a schiudersi , il cui becco cominciava a comparire.

A queste parole Scheherazade si tacque.

perchè il di si faceva già vedere nell'appartamento del sultano delle Indie. La notte seguente ella riprese il sno discorso.

## LXXXIII NOTTE

Sindhad il marino, diss'ella, continuando a raccontare il suo quinto viaggio, proseguit a dire: — I mercanti cho s'erano imbarcati sal mio naviglio e cho avean preso terra con me, ruppero l'uova gran colpi di scurite fecre un'apertura donde estrassero a brani il piccolo roc o lo fecero arrostire. Io gli avea seriamente avvertiti di non toccar quell'uov; ma essi nom i vollero scutire.

Ebhero appena finito il saporoso pesto che a' avena precurato, quando apparvero in aria due grosso nuvole molto lungi riama di la compania di la compania di esperienza ciò che quello significasse, esclamò che erazo il padre ci madro del picciolo roe, e ci fece premura perchò di limatrassimo al più presto per evitaro di miatrassimo di ci prevoleva. Seguimo di frotta ci ribettemo alla vela, a tutta fretta ci ribettemo alla vela,

Intanto i due roe a' appressarono mandando grida spaventevoli, che raddoppiarono quand' ebber visto lo stato in cui era stato ridotto l'uvo; e che il doro ficilio più non v'era. Col disegno di vendicasi, ripresero il loro vol dalla parte dond' eran venuti, e disparvero per qualte tempo, mentre che noi facenimo forza di vele per allontanarei o prevenire ciò che non manol di scederei.

Essi tornarono; ed osservammo che ciascun d'essi teneva fra gli artigli un pezzo di scoglio d'un'enorme grandezza. Quando furono precisamente al di sopra del mio vascello , si arrestarono , e sostenendosi in aria, uno d'essi abbandonò il pezzo di seoglio ehe teneva; ma per l'abilità del timoniere, che fece scostare il naviglio con un colpo di timone, esso non vi cadde sopra ; cadde di fianco nel mare, che s'aprì in modo che noi ne vedemmo quasi il fondo. L'altro uccello, per nostra sventura, lasciò eadere il suo scoglio si aggiustatamente in mezzo del vascello, che lo ruppe e lo fraeasso in mille pezzi. I marinai e i passaggieri furono tutti schiacciati del colpo o sommersi. lo stesso fui sommerso ; ma l ritornando a galla, ebbi la fortuna di afferrarmi a un pezzo dello sfasciume. Così, ajutandomi ora con una mano ora coll' altra, senza stagcarmi punto da quel ch' io teneva, col vento e colla corrente che m'eran favorevoli, giunsi iufine a un'isola, la cui sponda era molto scoscesa. Nulladimeno sormontai questo ostacolo, e mi salvai.

Mi sedetti sull' erba per rimettermi un poco dalla mia stanchezza; dopo di che mi alzaj e m' inoltraj nell' isola per riconoscere il terreno. Mi sembrò di stare in un giardino delizioso : io vedeva da per tutto alberi , quali carichi di frutti verdi, quali di fiori, e ruscelli di un'acqua dolce e chiara cho facevano bellissimi serpeggiamenti. Mangiai di quei frutti, che trovai eccellenti, e bevetti di quell' acqua

che m' invitava a bere.

Venuta la notte, mi coricai sull'erba in un sito molto comodo; ma non giunsi a dormire un' ora intera, ed il mio sonno fu spesso interrotto dalla paura di vedermi-solo in luogo sì deserto. Quindi spesi la miglior parte della notte a dolermi ed a rimproverarmi l'imprudenza che avova avuta di non essermene restato a casa anzichè intraprendere quest'ultimo viaggio. Queste riflessioni mi menarono sì lungi, che cominciai a formare un disegno contro la mia propria vita; nia la luce del giorno dissipo la mia disperazione. Mi alzai, e camminai fra gli alberi non senza qualche apprensione.

Quando mi fui un poco innoltrato nell'isola , scorsi un vecchio che mi parve molto infermo. Egli era assiso sulla riva d' un ruscello. Impaginai a prima vista che fosse alcuno che avesse fatto naufragio come me. Me gli accostai , lo salutai , ed egli mi fece solo un lieve inchino di testa. Gli domandai che cosa facesse là ; ma, in vece di rispondermi, mi fece segno di caricarmelo sulle spalle e di passarlo di là dal ruscello , facendomi capire che ciò ora per coglier de' frutti.

Credetti ch' egli avesse bisogno ch' io gli rendessi questo servigio : però, avendomelo posto addosso , passai il ruscello. Scendete, gli dissi allora, abbassandomi per facilitargli lo scendere : ma in vece di lasciarsi andare a terra (ne rido ancora ogni volta che ci penso), quel vecchio, che m'era sembrato sì decrepito, nii passò leggermente attorno al collo le somigliare a quella d'una vacca, e si pose a cavalcioni sulle mie spalle stringendomi sì forte la gola, che parova mi volesse strangolare. Lo spavento s' impossessò di me in quell'istante, e caddi svenuto.

Scheherazade fu obbligata di fermarsi a queste parole a causa del giorno che si mostrava. Ella proseguì così questa storia sul finire della notte seguente.

#### LXXXIV NOTTE

Malgrado il mio svenimento, disse Sindbad , l'incomodo vecchio rimase sempre attaccato al mio collo; scostò soltanto un poco le gambe per darmi luego a ritornare iu me. Quando riebbi l' uso de' scusi , mi appuntò fortemeute al petto uno de' suoi piedi , e coll' altro batteudomi aspramente il fianco , mi obbligò a rialzarmi mio malgrado. Quando fui ritto, ini fece camminare sotto alcuni alberi ; ei mi forzava a fermarel per cogliere e mangiare i frutti che incontravamo, e non lasciandomi punto durante il giorno, quando la notte io voleva riposarnu si stendeva per terra con me, sempre cucito al mio collo. Ogni mattino uon mancava di scuotermi per risvegliarmi ; indi mi faceva levare e camminare spronandomi coi suoi piedi. Immaginatevi, signori, la pena mia in vedermi caricato di quel fardello senza potermene disfare.

Un giorno che trovai sulla via parecchie zuccho secche ch' eran cadute da un albero che ne produceva, ne presi una assai grossa, e dopo averla ben nettata. v' espressi dentro il sugo di parecchi grappoli d'uva , frutto che l'isola produceva in abbondanza e che incontravamo ad ogni passo. Quando n' ebbi empiuta la zucca, la posai in un sito ove ebbi l'abilità di farmi condurro dal vecchio parecchi giorni dopo. Là presi la zucca, e mettendomela a bocca, bevetti di un eccelleute vino che mi fece obbliare per qualche tempo il dolore mortale da cui io era oppresso. Ciò mi diede vigore : anzi ne fui sì rallegrato, che mi posi a cantare e a saltare mentre camminava.

Il vecchio, che s'accorse dell'effetto cho quella bevanda aveva in me prodotto e ch' io lo portava con più leggerezza del solito, mi fece segno di dargliene a bere : gli presentai la zucca , la prese , e come il liquore gli parve aggradevole. sue due gambe, la cui pelle io vidi ras- la ingolio fino all' ultima goccia. Ve n'era quanto bastava per ubbrincario : però s'ubbriaco, e ben tosto il fumo del vino salendogli alla testa, cominciò a cantare a suo modo e a brandirsi sulle mie spalle. Le scosse ch' egli stesso si dava gli fecero recere quello ehe avea nello stomaco, e le sue gambe si rilasclarono a poco a poco ; di maniera che , vedendo ch'egli non mi stringeva più, lo gettai per terra, ove rimase privo di moto. Allora io presi una grossissima pietra, e con quella gli schiacciai la testa.

Gran gioia m' ebbi di essermi liberato per sempre da quel maledetto vecchio, e camminai verso il lido del mare, ove trovai alcuni uomini d'un naviglio che v' avea dato fondo per fare acqua e prendere di passaggio qualche rinfresco. Furono maravigliati all' estremo di vedermi e di sentire i particolari della mia avventura. Voi eravate caduto, mi dissero, nelle mani del vecchio del mare, e voi siete il primo che egli non abbia strangolato. Ei non ha mai abbandonato coloro di cui s'era fatto nadrone, se non che dope averli soffogati, ed ha reso quest'isola famosa pel numero di persone che ha uccise. I marinai e i mercanti che vi scendevano non osavano innoltrarvisi se non in buona compagnia.

Dopo avermi informato di queste cose, mi condussero con essi nel loro naviglio. il cui capitano mostrò sommo piacere di ricevermi quando seppe tutto eiò che m'era accaduto. Fece vela di nuovo, e dopo alquanti giorni di navigazione approdammo al porto di una grande città , le cui case eran fahhricate di buona pietra.

Uno dei mercanti del vascello, che mi era divenuto amico, ni obbligò ad accompagnarlo e mi condusse ip un alloggio destinato a servire di ricetto ai mercanti stranieri. Egli nui diede un gran sacco: quindi aveudomi raccomandato a certe persone della città che avevano un saeco come nie, e avendole pregate di menarmi con loro a raccogliere cocchi, mi disse : Andate , seguiteli , fate come li vedrete fare, e non vi allontanate da essi, poiche mettereste la vostra vita in pericolo. Mi diede viveri per quella giornata . e partii con quella gente.

Noi gingnemmo a una gran foresta di alberi estremamente alti e molto dritti, e il cui tronco era si liscio che non era possibile d'apprendervisi per salire fino ai rami ov' era il frutto. Tutti gli alberi far cadere il frutto e riempirne i nostri sacchi. Entrando nella foresta vedemmo un gran numero di grosse e piccole scimie, che presero a fuggire innanzi a noi appena che ci scorrero, e che salirono fino alla eima degli alberi con una maravicliosa agilità.

Scheherazade voleva proseguire; ma il giorno che compariva ne la impedì. La notte seguente ella riprese il suo discorso a questo modo.

### LXXXV' NOTTE

I mercanti con cui io stava, continuò Sindbad, raccolsero delle pietre e le giitarono con tutta la loro forza in cima agli alberi contro le scimie. Imitai il loro esempio, e vidi che le scimie, fatte accorte del nostro disegno, coglievano con ardore i cocchi e ce li gittavano con gesti che judicavano il loro sdegno e la lore animosità. Noi raccoglievamo i cocchi, e gettavamo di tempo in tempo delle pietre per irritare le scimie. Con questo stratagemnta noi riempivamo i nostri sacchi di quel frutto, il quale ci sarebbe stato impossibile di avere in altro modo.

Quando ne avenmo pieni i nostri sacchi . ce ne tornammo alla città , dove il mercante che m'avea inviato alla foresta mi pagò il valore del sacco di cocchi che io avea portato. Continuate, mi disse, e andate ogni giorno a fare la stessa cosa, in fino a che abbiate tanto guadaguato da potervi ricondurre a casa vostra. Lo ringraziai del buon consiglio che mi dava, e insensibilmente jo feci una si gran raccolta di cocchi, che ne avea tanti da valere una somma considerabile.

il vascello sul quale io era venuto avea fatto vela con alcuni mercanti che l'aveau earicato di coechi che aveano comperati. Attesi l'arrivo di un altro, che approdò ben tosto al porto della città per fare un carico simile. Vi feci imharcare sopra tutti i cocchi che mi appartenevano: e quando fu pronto a partire, pudai a preudera commiato dal mercante cui avea tanta obhligazione. Ei nou potette imbarcarsi con me , perchè non aveva terminato i suoi affari.

Ci mettemmo alla vela, e prendemmo la via dell' isola dove cresce il pepe in abbondanza. Di là giugnenimo all'isola di Comari, che produce la migliore specie di legno d'aloe, e i cul abitauti hannosi erano alberi di cocco, di cui noi volevamo fatto una legge inviolabile di non ber vino ne di tollerare alcun luogo di prostituzione. Barattai il mio cocco in queste due isole con pepe e legno d'aloe, e mi recai con altri mercanti alla pesca delle perle, ove ingaggiai de' palombari per conto mio. Essi nie ne pescarono un gran numero di grandissime e perfettissime. Mi rimisi in mare allegro sopra un vascello che arrivò felicemente a Balsora ; di là rivenni a Bagdad, ove ricavai grandissime somme di danaro dal pepe, dal legno d' aloe e dalle perle ch' io avea portate. Dispensai in elemosine la decima parte del mio guadagno come al ritorno dagli altri miei viaggi, e cercai di ricrearmi dalle fatiche con ogni sorta di divertimenti.

Terminate queste parole, Sindbad fece dare cento zecchini a Hindbad . il quale si ritirò con tutti gli altri convitati. Il domani la stessa compagnia si trovò in casa del ricco Sindbad , il quale , dopo averla regalata come ne giorni precedenti , domando attenzione e fece la narrazione del suo sesto viaggio nel modo che sono per raccoutarvi.

#### SESTO VIAGGIO DI SINDBAD IL MARINO

Signori, lor disse, certamente voi siete ansiosi di sapere come dopo aver fatto cinque naufragi e aver sostenuti tanti pericoli, io potetti risolvermi un' altra volta a tentar la sorte e a cercar nuove disgrazie. lo stesso ne sono maravigliato quando vi rifletto, e sicuramente bisognava ch' io vi fossi strascinato dalla mia stella. Checche no sia, a capo d'un anuo di riposo mi preparai a fare un sesto viaggio , malgrado le pregbiere de' miei parenti ed amici, che fecero quanto fu in loro potere per trattenermi.

In vece di prendere il mio cammino pel Golfo Persico, passai di bel nuovo per varie provincie della Persia e delle Indie, e giunsi a un porto di mare dove m' imbarcai su di un buon naviglio, il cui capitano cra risoluto di fare una lunga navigazione. Ed in vero fu lunghissima, ma al tempo stesso si sventurata, che il capitano e il pilota perdettero la via in modo che ignoravano dove si fosse. Finalmente la riconobbero : ma noi tutti . quanti eravamo passaggieri , non avemmo motivo di rallegrarcene; ed un giorno restammo estremamente attoniti al vedere il capitano abbandonare il suo posto gridando. Gittò per terra il suo turbante, si le oude rigettano sulla spiaggia che ne ri-

strappò la barba, e si batte la testa come un nomo cui la disperazione ha turbato la mente. Gli domandammo perche così si affliggesse. lo vi annunzio, ci rispose, che siamo nel più pericoloso sito del mare. Una rapidissima corrente strascina il naviglio, e fra un quarto d'ora saremo tutti morti. Pregate Iddio che ci liberi da questo pericolo; noi non potrenimo sfuggirne, se egli non ha pietà di noi. A queste parole egli ordinò di far mettere in ordine le vele ; ma le corde si ruppero nella manovra, ed il naviglio, senza che fosse possibile di darvi riparo, fu strascinato dalla corrente appiè d'una montagna inaccessibile, dove arrenò e si sdrucì, in modo però che salvando le nostre persone avemmo pure il tempo di sbarcare i nostri viveri e le più preziose delle nostre merci.

Ciò fatto, ci disse il capitano: Iddio ha fatto ciò che gli è piaciuto. Qui noi possiamo scavare le nostre fosse e darci l'ultimo addio, poiche siamo in si funesto luogo, che niuno di quelli che vi sono stati gettati prima di noi se n'è ritornato a casa sua. Questo discorso c' immerse tutti in una mortale afflizione, e ci abbracciammo gli uni cogli altri, colle lagrime agli occhi, deplorando la nostra sorte infelice.

La montagna, appiè della quale stavamo, formava la costa di un' isola molto lunga e vastissima. Quella costa era tutta coperta di frantumi di vascelli che vi avevan fatto naufragio, ed una infinità di ossami che vi s'incontravano di tratto in tratto e che ci facevauo inorridire, ci fcce giudicare che molta gente vi era perita. E anche quasi incredibile cosa la quautità di mercanzie e di ricchezze che si presentavano a' nostri occhi per ogni parte. Tutti questi oggetti serviron solo ad aumentare la desolazione in cui oravamo. Da per tutto altrove i fiumi escono dal loro letto per gittarsi in mare; ma qui al contrario un grosso fiume d'acqua dolce s' aliontana dal mare e penetra nella costa a traverso d'una grotta oscura, la cui apertura è estremamente alta e larga. Cio che in questo luogo v'ha di più notabile, è che lo pietre della montagna sono di cristallo, di rubino o di altre pietre preziose. Vi si vede ancora la sorgente d'una specie di pece o di bitume che cola nel marc, che i pesci inghiottono e restituiscono dappoi cangiato in ambra grigia, che

man coperta. Vi crescono anche degli alberi , la maggior parte de' quali sono di legno d'aloe, che non cedono in bontà a quelli di Comari.

Per compiere la descrizione di quel luogo, che ben si può chiamare una voragine, poiche giammai nulla non ne ritorna, ei non è possibile che i navigli possano discostarsene quando vi si sono una volta accostati a una certa distanza. Se essi vi sono spinti da un vento di mare , il vento e la corrente li fanno nanfragare; e se vi si trovano quando sottia il vento di terra, il che potrebbe favorire il loro allontanamento, l'altezza della montagna lo arresta e produce una calma che lascia agire la corrente, la quale li trasporta contro la costa ove si frangono, come vi în fracassato il nostro. Per giunta di disgrazia, ei non è possibile di acquistare la vetta della montagna e di scaniparaela per alcun sito.

Restammo sulla riva come gente che ha perduto il cervello, e attendevamo la morte di giorno in giorno. Dapprima avevamo diviso egualmente i nostri viveri : così ciascuno visse più o meno tempo degli altri secondo il suo temperamento e secondo l'uso che fece delle sue provvisioni.

Scheherazade cessò di parlare vedendo che il giorno cominciava a spuntare. Il giorno seguente ella continuò in questo modo il racconto del sesto viaggio di Sindbad.

### LXXXXII NOTTE

Quelli che morirono i primi, prosegul Sindbad, furono sotterrati dagli altri: in quanto a me, jo resi gli ultimi offici a tutti i miei compagni; e non bisogna maravigliarsene, poiche, oltre che io aveva meglio di essi usato parcamente delle provvisioni che mi erano toccate iu sorte, io ne avevo ancora delle altre in particolare, di cui mi era ben guardato dal far parte ai miei camerati. Nulladimeno quando io sotterrai l'ultimo, mi restavano si pochi viveri, ch' io giudicava non poter molto durare : di modo che io scavai da me atesso la mia tomba, risoluto di gettarmici dentro, giacche non viveva alcuno per seppellirmi. Io vi confesserò che nell'occuparmi di questo lavoro io non potetti astenermi dal farmi presente che io era la causa della mia perdita, e dal pentirmi d'essermi impegnato in questo

novello viaggio. Auzi non mi contentai di arrestarmi a queste rillessioni : m' insanguinai le mani mordendole con tutta la forza de' denti, o poco mancò che non affrettassi la mia morte,

Ma Iddio ebbe ancora pietà di me e mi inspirò il pensiero di andare infino al fiume che si perdeva sotto la volta della grotta. Colà, dopo avere esaminato il finme con molta attenzione, dissi fra me stesso: Ouesto fiume, che si nasconde a questo modo sotto terra, ne deve uscire per qualche sito. Costruendo una zattera e ahbandonandomi au di essa alla corrente dell'acqua, giugnerò a una terra abitata, o perirò : se perisco, non avrò fatto che cambiar genere di morte; se al contrario io esco da questo luogo fatale, non solamente eviterò il tristo destino de miei camerati, ma troverò forse una occasione novella di arricchirmi. Chi sa che la fortuna non mi aspetti all' usclre da questo infame scoglio per rifarmi con usura de' danni del mio naufragio! Punto non esitai a lavorare intorno alla zattera dopo questo ragionamento ; la costrussi con huoni pezzi di legno e con grossi cavi, poiche io ne avea tanti da potere scegliere; li legai insieme si forte, che ne feci un piccolo bastimento abbastanza solido. Quando fu terminato, lo caricai di alcune halle di rubini, di smeraldi , d' ambra grigia , di cristallo di rocca e di stoffe preziose. Avendo messo tutte queste cose in equilibrio e avendole bene attaccate, m'imbarcai sulla zattera con due piccoli remi che non avea dimenticato di fare, e lasciandomi andare pel corso del fiume, m'abbandonaj alla volontà di Dio.

Tosto che fui sotto la volta, non vidi più luce, ed il filo dell'acqua mi strascinò senza che potessi osservare dove mi trasportasse. Vogai per alcuni giorni in quell' oscurità senza mai scorgere un raggio di luce. Una fiata trovai la volta sl bassa, che fui per esserne ferito in testa ; il che mi rendette molto attento ad evitare un simile pericolo. Durante questo tempo non mangiava de' viveri che mi restavano che tanto quanto ne bisognava naturalmente per sostentarmi la vita. Ma per quanto potessi vivere con frugalità, finii di consumare le mie provvisioni. Allora, senza che me ne potessi impedire, un dolce sonno venne ad impadronirsi dei miei sensi. Non posso dirvi se dormii lunco tempo: ma uello svegliarmi mi vidi con maraviglia in mua vasta campagna in rivs a un fiume dove la mia zettera era legata, e in mezzo a un gran numero di negri. Mi levai appena gli ebbi scorti, e li salutai. Mi parlarono; ma io non intendeva il loro linguaggio.

In quel puuto in'intesi si iuebriato di gioia, ch' io non sapeva se mi dovessi credere desto. Persuaso alla fine ch' io non doraniva, gridai e recitai questi versi arabi: Invoca l'onnipotenza, ed ella verrà in tuo soccorso. Non y' ha bisogno che tu t'iucarichi d'altra cosa. Chiudi gli occhi, e mentre dormirai Iddio cambierà Is tua fortuna di male in bene.

Uno de' negri che capiva l'arabo avendomi ubito parlare a questo modo, si fece innanzi e prese la parola : Fratello, mi disse, uon siate maravigliato del vederci, Noi abitiamo questa campagna che vedete, e siamo oggi venuti ad irrigare i nostri campi con l'acqua di questo fiunie che esce dalla montagna vicina derivandola con piccoli canali. Abbiamo osservato che l'scqua portava seco qualche cosa; siamo corsi subito a vedere che cosa fosse mai : e abbiam trovato che era questa zatters ; tosto un di noi si è gittato a nuoto e l' ha condotta. Noi l' abbiamo fermata e attaccata siccome voi vedete, ed aspettavamo che vi svegliaste. Vi supplichiamo di raccontarci la vostra storia, la quale dee essere molto straordinaria. Diteci come mai vi siete arrischiato su quest' acqua e donde venite. Risposi loro che mi dessero prima s mangiare, e che dopo ciò soddisferei la loro curiosità.

Mi presentarono molte sorte di vivande : e quando eblii contentato la mia fame, loro feci una relazione fedele di tutto ciò che m'era sccaduto: il che parvero ascoltare con ammirazione. Tosto ch' ebbi finito il mio discorso : Ecco , mi dissero per bocca dell' interprete che avea loro spiegato ciò che io aveva detto: Ecco una storis delle più maravigliose l Bisogna che voi stesso veniate ad informarne il re. La cosa è così straordinaria che non deve essergli riferita da altri che da colui al quale è avvenuta. Risposi loro che io era presto a fare ciò che vorrebbero.

I negri mandarono tosto a cercare un cavallo, che fu condotto poco tempo dopo. Mi vi fecero montare sopra, e mentre che una parte camminò innanzi di me per mostrarni la via, gli altri, che ersra tal quale si trovava colle balle, e comincisrono a seguirmi. Scheherazade a queste parole fu costret-

ta di fermarsi, perchè il giorno apparì. Sul finire della notte seguente ella riprese il filo della sua narrazione, e parlò in questi termini.

#### LXXXVII NOTTE

Noi camminammo tutti insleme, proseguì Sindbad, fino alla città di Serendib. poiche in quell' isola annunto io mi tro-

I negri mi presentarouo al loro re. Mi avvicinai al suo trono, ove stavasene assiso, e lo salutai come si suole salutare i re delle Indie , vale a dire che mi prosternai a' suoi piedi e baciai la terra. Quel principe mi fece alzere, e ricevendosui con aria piacevolissims, mi fece fare innanzi e prender posto presso di lui. Mi domandò in primo luogo come lo mi chiamassi. Avendogli risposto ch' io mi chiamava Sindbad, soprannominato il marino s causa di parecchi viaggi ch'io aveva fatti per mare, agginnsi ch'io era cittadino della città di Bagdad. Ma , sogginnse egli, come vi trovate ne' miei stati, e per dove ci siete venuto?

Nulla nascosi al re: gli feci fo stesso racconto che ora avete inteso, e ne fu sì sorpreso e sì soddisfatto, che comandò che si scrivesse la mia avventura a lettere d'oro per esser conservata negli archivii del suo regno. Fu recata quindi la zattera e si aprirono le balle in sua presenza. Egli smmirò la quantità di legno d' aloe e d'ambra grigia , ma sopra tutto i rubini e gli smeraldi , poiche non ne avea alcuno nel suo tesoro che se ne avvicinasse.

Osservando ch'egli considerava le mie pietre preziose con pincere e che ne esaminava le più singolari le une dono le altre, mi prosternai e presi la libertà di dirgli: Sire, non la mia sola persona ò al servizio di vostra maestà; anche il carico della zattera le appartiene, ed io la supplice di disporne come di un bene di sua proprietà. Ei mi disse sorridendo : Sindhad, mi guarderei bene dall' averne il menomo desiderio e dal togliervi nulla di ciò che Dio v'ha dato. Auzichè diminuire le vostre ricchezze, io pretendo aumentarle, e non voglio che usciate dai miei stati seuza portar con voi de' semo i più robusti, s' addossarono la zatte- gni della mia larghezza. Non risposi a queste parole che facendo voti per la prosperità del principe e lodando la sua bontà e generosità. Egli incaricò uno de'suol ufficiali di aver cura di me , e mi fece dare delle persone per servirmi a sue spese. Quell' ufficiale esegui fedelmente gli ordini del suo padrone, e fece trasportare nell'alloggio, ove mi condusse, tutte le balle di cui la zattera era carica.

lo andava ogni giorno a certe ore a fare al re la mia corte, ed impiegava il resto del tempo a veder la città e ciò che vi era di più degno della mia curiosità.

L' isola di Serendib è situata precisamente sotto la linea equinoziale ; però i giorni e le notti vi sono sempre di dodici ore, ed ha ottanta parasanghe di lunghezza e altrettante di larghezza. La città capitale è situata all'estremità di una bella valle formata da una montagna che è nel mezzo dell'isola e che certo è la più alta che al mondo sia. In fatti la si scopre in mare a tre giornate di navigazione. Vi si trova il rubino, molte specie di minerali , e tutte le rupi sono per la più parte di smeriglio, che è una pietra metallica di cui si sa uso per tagliare le pietre preziose. Vi si vede ogni sorta di alberi e di piante rare, specialmente il cedro ed il cocco. Si pescano anche le perle lungo le sue coste e alle imboccature de' suoi finmi, e alcune delle sue valli forniscono il diamante. Feci pure per divozione un viaggio alla montagna nel luogo ove , secondo la nostra credenza , Adamo fu relegato dopo essere stato bandito dal paradiso terrestre, ed ebbi la curiosità di ascendere sino alla cima.

Quando fui ritornato nella città, supplicai il re di permettermi di tornarmene al mio paese; il che mi accordò d' un modo molto gentile ed ouorevolissimo, Egli mi obbligo di ricevere un ricco dono che fece trarre dal suo tesoro; e quando fui a prender commiato da lui m'incaricò d' un altro douo ben più considerabile e al tempo stesso di una lettera pel commendatore dei credenti, nostro sovrano signore, dicendomi : Vi prego di presentare da mia parte questo regalo e questa lettera al califfo Haroun-al-Rascid e di essicurarlo della mia amicizia. Io presi il dono e la lettera rispettosamente, promettendo alla maestà sua di eseguire puntualmente gli ordini cui ella mi faceva l'onore d'incaricarnii. Prima che m'imbarcassi, quel principe mando a chiamare I, p. 2/2 della traduzione francese).

il oapitano e i mercanti che dovevano imbarcarsi con me, e comando loro di avere per me tutti i riguardi immagina! bili.

La lettera del re di Serendib era scritta sulla pelle d'un certo animale molto prezioso a cagione della sua rarità e il cui colore tira al giallo. I caratteri di tale lettera erano di azzurro ; ed ecco ciò che conteneva in lingua indiana :

· Il re dell' Indie , invanzi a cui marciano mille elefanti, che dimora in un palagio il cui tetto brilla dello splendore di centomila rubini, e che possiede nel suo tesoro ventimila corone arricchite di diamanti, al califfo Haroun-al-Raseid.

· Benchè il dono che vi mandiamo sia poco considerabile , nulladimeno non lasciate di riceverlo da fratello e da amico, in considerazione dell'amicizia che noi conserviamo per voi nel nostro cuore e di cui siamo complaciuti di darvi una testimonianza. Noi vi domandiamo la stessa parte nella vostra, atteso cha crediamo meritarla, essendo di grado eguale a quello che voi occupate. Noi va ne scongiuriamo in qualità di fratello. Addio ..

Il dono consisteva, in primo luogo, in un vaso di un sol rubino, incavato e lavorato a uso di coppa, di mezzo piede di altezza e di un dito di grossezza, pieno di perle rotondissime e tutte del peso di mezza dramma; in secondo luogo, in una pelle di serpente (1) che aveva delle scaglie grandi quanto una moneta ordinaria d'oro, e la cui proprietà era di preservare da malattia coloro che sopra vi si coricavano : in terzo luogo, in cin-

(1) Il sig. Elliot, nella sua descrizione degli abitanti delle montagne chiamate Garrows che limitano le parti nordest del Bengala, dice che la pelle del serpente chiamato burrawar è stimata qual rimedio de' mali esteriori quando la si applica sulla parte ammalata. (Asiatic researches , vol. III).

Gli storici orientali riferiscono che fra i doni inviati da un re dell' Indie a Cosroe Nouschirvan, si trovava un tappeto fatto di una pelle di serpente più fina di qualunque seta, e scresiato dalla mano della natura incomparabilmente meglio che non avrebbe potuto fare quella di qualunque operajo. / Malcolm , Istoria di Persia , t.

quantanila dramme di legno d' aloe il più eccellente, con trenta grani di canfora della grandezza d' un pistacchio : finsimente tutto ciò era accompagnato da una schiava d' una bettà incantevole e le cui vesti eran coperte di pietre preziose.

Il naviglio mise alla vela, e dopo noa lunga e felicissima navigazione approdanmo a Balsora, donde mi recai a Bagdad. La prima cosa che feci dopo il mio arrivo fu di adempire la commissione di cui era incaricato.

Scheherazade non disse altro a causa del giorno che si faceva vedere. Il domani ripigliò così il suo discorso.

### LXXXVIII NOTTE

Prest ta lettera del re di Serendib, continuò Sindbad, e andai a presentarmi alla porta del commendatore de' credenti, seguito dalla bella schiava e dalle persone della mia famiglia che portavano i doni di cui io era incaricato. Dissi il motivo che mi conduceva, e tosto fui menato innanzi al trono del califfo. Gli feci riverenza prosternandomi, e dopo avergli fatto un' arringa molto concisa, gli presentai la lettera e il dono. Quand' ebbe letto ciò che gli mandava a dire il re di Serendib, mi domandò se era vero che quel principe fosse si posseute e si ricco quanto iudicava colla sua lettera. Mi prosternai per la seconda volta, e dono essermi levato , gli risposi : Commendatere de' credenti , posso assicurare la vostra maesta ch' egli non essgera punto le sue ricchezze e la sua grandezza, io ne son testimone. Nulla più della magnificenza del sno palagio è capace di destare ammirazione. Quando questo principe vuole comparire in pubblico, gli si erge un trono sn di un elefante, ov'egli siede, e procede in mezzo a due file composte dei suoi ministri, de' suoi favoriti e di altre genti della sua corte. Innanzi a lui, sullo stesso elefante, un ufficiale ha in mano una lancia d'oro, e dietro il trono sta ritto un altro che porta una colonna di oro, in cima alla quale v'è uno smeraldo lungo circa un mezzo piede e della spessezza d'un pollice. Egli è preceduto da una guardia di mille nomini vestiti di drappo d'oro e di seta e montati sopra elefanti riccamente covertati.

Mentre il re è in marcia, l'ufficiale che è innanzi a lui sullo stesso elefante grida di tempo in tempo ad alta voce :

Ecco il gran monarca, il potente e formidabile sultano delle Indie, il cu palagio è coperto di ceutomita rubini, e che possiede ventimila corone di dianuanti. Ecco il monarca coronato, più grande che mai non furono il gran Solima e il gran Mibrage.

Dopo che ha pronumatato queste parole, l'ufficiale che è dietro il trono grida alla sua volta: Questo monarca si grande e si possente dee morire, dee morire dee morire. L'ufficiale d'innanziripiglia e grida in seguito: Lode a colui che vive e non nuore.

B'altra parte il ro di Serendih è si cisso, che non n' ba giudice alcuno nella sua capitale del pari che nel reno nel suoi statti: suoi popoli non ne hando bisogno: essi cunoscuo ed osservano da se stessi castiamente la giustizia, e e mai non si discostano dal loro dovere. A questo modo i tribunali e i magistrati sono inuttili presso di loro.

Il califfo rimase contentissimo del mio discorso. La sagrezza di questo ro, diss'egli, si mostra nella sua lettera; e dopo ciò che mi avete detto bisogna confessare che la sua saggezza è degna dei suoi popoli, e i suoi popoli degni di essa. A queste parole egli mi licenziò e mi rimando con un ricco presenta.

Sindbad fini di parlare a questo punto, e i snoi uditori si ritirarono; ma prima Hindbad ricevette cento zecchini. Ritornarono il di seguente a casa di Sinbad, che loro raccontò il suo settimo ed ultimo viaggio in questi termini.

#### SETTIMO ED ULTIMO VIAGGIO DI SINDBAD

Al ritorno dal mio sesto viaggio abbandonai assolutamente il pensiero di farne mai altri. Oltre che io cra in un' età che più non richiedeva che del riposo, io aveva pure promesso a me medesimo di non espormi più ai pericoli che tante volte aveva corsi. Però io nou pensava che a passare dolcemente il resto della mia vita. Un giorno che io dava banchetto a un numero di amici, uno de' miei mi venne ad avvertire che un ufficiale del califfo chiedeva di me. Uscii di tavola e gli andai all' incontro. Il califfo, mi diss'egli, m' ha incaricato di venirvi a dire che vuole parlarvi. Seguii al palagio l'ufficiale . che mi presentò a quel principe, il quale io salutai prosternandomi a suoi piedi. Sindbad, mi disse, ho bisogno di voi; . fa d'uopo che nui rendiate un servigio, che andiate a portare la mia risposta e i mici doni al re di Serendib. È ben giusto ch'io contraccambii la gentilezza che m' ha fatto.

Il comando del califo fo per me un colpo di folimine. Commendatore del credenti, gli dissi, so son presto a des guire tattos ciò che m'ordineri la vostra sur conserve del con

Appena ebbi cessato di parlare: Confesso, diss' egli, che cotesti sono avvenimenti bene straordinarii; ma pertanto non bisogna che v' impediscano di fare per amor mio il viaggio che vi propongo. Non si tratta che di andare all'isola di Serendib ad eseguire la commissione che vi dò. Dopo ciò sarà in vostra libertà il ritornarvene ; ma bisogna andarci, poichè ben vedete che non istarebbe bene al mio decoro e alla mia dignità di rimanere obbligato al re di quell' isola. Siocome vidi che il califfo esigeva ciò da me in modo assoluto, gli manifestai ch' io era pronto ad obbedirgli. Ei n' ebbe molta gioja, e mi fece dare mille zecchini per le spese del mio viaggio.

In pochi giorai mi preparal alla mia partenza; e tosto che mi furono consegnati i doni del califio con una lettera di sua proprio mano, partii e presi il cammino di Balsora, ove m'imbarcai. La mia naviguineo fu felicissima; e giunia all' nodo di Sercediti. Colà ceposi si a ministri la conmissione di cui io cra incaricata, e il pregui a farmi dacarono di fario. Psi condotto con onoranza al palagio: quivi saluttai il re prostranadomi secondo l' l'uno.

Quel principe mi riconobbe a prima vista, en idinostrò una nicio tuta particolare del rivederni. Ah I Sindbed, mi disse, siate il benvenuto. Vi giuro che ho pensato a voi spessissimo dopo la vostra partenas. Benedico questo giorno, dappoiché ci vedismo ue altra volta. Gli ficci i mici compiinenti, e dopo averlo sungraziato della bouta che aveva per me, gli presenta il a lettera e il presente del

califfo, ch'ei ricevette con tutti i segni di una grande sodisfazione. Il califfo gl' inviava un letto compinto di drappo d'are, valutato per nille rec-

di drappo d'oro , valutato per mille zecchini : cinquanta vesti d'una stoffa ricchissima; altre cento della più fina tela bianca del Cairo, di Suez (1), di Cufa e di Alessandria; un altro letto crenusino, e un altro pure di un'attra puaniera; un vaso d'agata più largo che profondo, della spessezza di un dito e dell' apertura d' un mezzo piede , il cui fondo raporesentava in basso rilievo un uomo con un ginocchio a terra tenente un arco con una freccia, sul punto di tirare contro un leone : gli mandava in tine una ricca tavola che si credeva per tradizione provenire dal gran Salomone. La lettera del califfo era concepita in questi termini:

 Salute, la nome della suprema guida del camania retto, al possente e felice sultano, da parte di Abdallah Harounal-Rascid, che Iddio ha locato nel posto d'onore dopo i suoi antenati di felice memoria.

» Noi abbiamo ricevute con gioja la vostra lettera, e vi mandiamo questa, emanata dal consiglio della nostra Porta, giardino delle menti elevate. Noi speriamo che nel gettarri gli acchi sopra, conoscerete la nostra buoua intenzione, e l'avrete per aggradevole. Addio ».

Il re di Serendib ebbe un gran piacere di veder che i califio rispondera all'amicizia che gli aveza manifestata. Peco lemante di califio di manifestata di califica di calific

Tre o quatro giorni dopo la nostra partenza, funmo assabii da consari, che tanto meno ebbero a faticare per impadronirsi del nostro vascello, per quanto non vi si era per nium modo in istato di difendersi. Alcune persone dell' equipaggio vollero far resistenza, ma lor costo la vita; jo e tutti coloro chi ebbero la prindenza di non opporsi al disegno de' corsari funmo fatti schiavi:

Il giorno che appariva impose silenzio

(1) Porto del Mar Rosso.

a Scheherazade. Il giorgo appresso ella i riprese il seguito della sua storia.

### LXXXIX\* NOTTE

Sire, ella disse al sultano delle Indie, Sindbad continuando a raccontare le avventure del suo ultimo viaggio, prosegul a dire : - Dopo che i corsari ci ebhero spogliati tutti e ci ebbero dato de' cattivi abiti in luogo de' nostri , ci condussero in una grande isola molto lontana. ove ci vendettero.

lo caddi tra le mani di un ricco mercante, che appena m'ebbe compreto mi meno a casa sua, ove mi fece mangiar bene e vestire pulitamente da schiavo. Alcuni giorni dopo, come non s'era ancor bene informato chi io fossi, mi domandò s' io sapessi qualche mestiere. Gli risposi, senza farmi conoscere meglio, che io non ers un artigiano, ma un mercante di professione, e che i corsari che m'avean venduto m' avevano tolto tutto quello ch' io possedeva. Ma ditemi, egli riprese, non potreste voi trarre l'arco? - Gli soggiunsi ch'era questo uno degli esercizii della mia gioventù e che non l'aveva dappoi dimenticato. Allora mi diede un arco e delle frecce, e avendomi fatto salire dietro lui su di un elefante', mi condusse in una foresta lontana dalla città per alquante ore di cammino e di cui l'estensione ers vastissima. Noi vi c' innoltrammo di molto ; e quando giudicò opportuno di fermarsi, mi fece scendere. Indi mostrandomi un grand'albero, mi disse: Salite su quest' albero, e tirate agli elefanti che vedrete passare, poichè avvene una prodigiosa quantità in questa foresta. Se alcuno ne cade , venite ad avvertirmene. Dopo avermi detto ciò , mi lasciò de' viveri , riprese il cammino della città . ed io restai sull'albero alla posta durante tutta la notte.

Non ne scorsi alcuno durante tutto questo tempo; ma nella dimane appena fit levato il sole , ne vidi comparire un gran numero. Trassi sopra essi parecchie frecce, e infine uno ne cadde per terrs. Gli altri si ritirarono tosto, e mi lesciarono la libertà di andare ad avvisare il mio padrone della caccia che io avea fatto. In ricompensa di questa nuova egli mi regalo con un buon pranzo, lodò la mia destrezza e mi fece molte carezze. Quindi andammo insieme alla foresta, ove scalefante che aveva ucciso. Il mio padrone si proponeva di ritornare quando l'animale sarehhe imputridito, e di portar via i denti per farne commercio.

Continuai per due mesi questa caccia. e giorno non passava che non uccidessi un elefante. lo non mi metteva sempre alla posta sul medesimo albero; ma mi metteva or sull'uno or sull'altro. Un mattino ch' io aspettava l'arrivo degli elefanti, mi accorsi con estremo stupore che invece di passare innanzi a me traversando la foresta come al solito, essi si fermarono e vennero verso di me con un orribile fracasso e in sì gran numero che la terra n' era coperta e tremava sotto i loro passi. S' avviciuarono all' albero ove io era ssceso, e tutto lo accerchiarono colla proboscide tesa e gli occhi fissi su di me. A questo spettacolo sorprendente io rimasi immobile, e preso di tale spavento, che l'arco e le frecce mi caddero delle mani.

lo non era agitato da vano timore: dopo che gli elefanti m'ehbero guardato per qualche tempo, uno de' più grossi abbracciò l'albero dalla parte inferiore colla sua proboscide, e fece un si potente sforzo. che lo sradicò e lo rovescio per terra. Caddi insieme coll'albero : ma l'animale mi prese colla sua proboscide e mi caricò sul suo dosso, ove mi assisi più morto che vivo col turcasso appeso alle mie spalle. Ei si pose quindi alla testa di tutti gli altri che lo seguivano in truppa, e mi portò fino a un sito, ove avendemi po-ssto in terra, si ritirà con tutti quelli che l' accompagnavano. Inimaginate, s'egli è possibile, lo stato in che io era; crededeva piuttosto dormire che vegliare. Finalmente, dopo essere stato qualche tempo steso in quel luogo medesimo, non vedendo più alcun elefante, mi levai ed osservai ch' io era su di una collina molto lunga e larga , coperts tutta d'ossa e di denti di elefanti. Vi confesso che questa vista mi fece fare un'infinità di rifles-

sioni. Ammirai l'istinto di questi animali. Non dubitai punto che quello non fosse il loro cimiterio , e che non mi avessero quivi condotto a bella posta per mostrarmelo affinche cessassi dal perseguitarli, dappoiche io lo faceva nel solo motivo d'avere i loro denti. Non mi fermai punto sulla collina ; volsi i miei passi verso la città, e dopo aver camminato un giorno e una notte, giunsi a casa del mio pavammo una fossa in cui sotterrammo l'e- drone. Non ritrovai alcun, elefante lungo il mio commino : il che mi fece conoscere ch' essi s'erano allontanati più addentro nella foresta per lasciare la libertà di audare senza ostacolo alla collina.

Appena che m'ebbe scorto il mio padrone : Ah l povero Sindbad , mi disse , io era in grande ausia di sapere ciò che poteva esser divenuto di te. Sono stato alla foresta : vi ho trovato un albero di fresco sradicato, un arco e delle frecce per terra; e dopo averti inutilmente cercato, io disperava di mai più rivederti. Raccontami , te ne prego , ciò che t' è accaduto. Per qual ventura sei tu ancora in vita? Soddisfeci la sua curiosità; e il domani essendo andati tutti e due alla collina , riconobbe con un' estrema gioja la verità di ciò ch' io gli avea detto. Caricammo l' elefante, sul quale eravamo venuti, di quanti denti poteva portare ; e quando fummo di ritorno : Fratello , mi disse, poiché non voglio più trattarvi da schiavo, dopo il piacere che mi avete cagionato con una scoperta che dovrà arricchirmi, Dio vi colmi d'ogui sorta di beni e di prosperità. Io dichiaro innanzi a lui che vi dò la libertà. lo vi aveva dissimulato ciò che ora sentirete.

Gli elefanti della nostra foresta ci fanno perire ogni anno un' infinità di schiavi che noi mandiamo a cercare dell'avorio. Per quanti consigli possiamo dar loro . essi perdono presto o tardi la vita per le astuzie di questi animali. Iddio vi ha liberato dalla loro furia, e non ha fatto che a voi solo questa grazia. Queato è un contrassegno chi egli vi ana, e che ha di voi bisogno nel mondo pel bene che dovete in esso fare. Voi mi procurate un incredibile vantaggio: fin ora non abbiamo potuto aver l'avorio altrimenti che coll' esporre la vita de' nostri schiavi ; ed ecco tutta la nostra città arricchita per mezzo vostro. Non credete ch'io pretenda avervi ricompensato abbastanza colla libertà che avete or ora da me ricevuta ; voglio aggiungere a questo dono de' beni considerabili. Potrei impegnare tutta la nostra città a formare la vostra fortuna ; ma e questa una gloria ch' io solo voglio avere.

A questo discorso obbligaute io risposi : Padrone , Dio vi conservi ! La libertà che mi accordate basta per isdebitarvi verso di me ; e per unica ricompensa del servizio che ho avuto la fortuna di rendere a voi e alia vostra città, altro non domaudo che la permissione di ritor- a ponente. (Galland.)

nare al mio paese. Ebbene, replicò egli, il mossone (1) ci addurrà beu presto dei navigli che verranno a caricare avorio. Io allora vi rimandero, e vi daro con che condurvi a casa vostra. Lo ringraziai di nuovo della libertà che testè mi aveva data e delle buone intenzioni che aveva per me. Restai in casa sua attendendo il mossone, e durante questo tempo facemmo tanti viaggi alla collina che riempimmo i suoi magazzini d' avorio. Tutti i mercanti della città che ne negoziavano fecero lo stesso, poiche la cosa non restò loro lungo tempo nascosta.

A queste parole Scheherazade, scorgendo lo spuntar del giorno, cesso di proseguire il suo discorso. Lo riprese la notte seguente, dicendo al sultano delle Indie:

### XC4 NOTTE

Sire, Sindbad, continuando il racconto del suo settimo viaggio, disse: - 1 navigli al fine arrivarono, e il mio padronc, avendo egli stesso scelto quello sul quale jo doveva imbarcarmi, lo caricò d' avorio a metà per mio conto, Non dimenticò punto di farvi mettere pure provvigioni in abbondanza pel mio passaggio, ed inoltre m' obbligò ad accettare de' regali di gran prezzo, delle curiosità del paese. Dopo che l'ebbi ringraziato quanto mi fu possibile di tutti i benefizii che da lui aveva ricevuti, m' imbarcai. Mettemmo alla vela , e siccome l'avventura che m' aveva procurato la libertà era molto straordinaria, io ne avea la mente incessantemente occupata.

Ci fermamnio in alcune isole per prendervi de' rinfreschi. Il nostro vascello essendo partito da un porto di terra ferma delle Indie, vi andamnio ad approdare, e quivi, per evitare i rischi del mare fino a Balsora, feci sbarcare l'avorio che m' apparteneva, risoluto di continuare il mio viaggio per terra. Trassi del mio avorio una grossa somma di denaro, ne comprai parecchie cose rare per farne de' regali, e quando il mio equipaggio fu pronto, mi riunii a una grossa caravaua di mercanti. Rimasi lungo tempo in via e soffrii molto; ma io soffriva con pazienza

(1) Ouesta parola è molto usata nella navigazione delle Indie. Egli è un vento regolare che regna sei mesi da ponente a levante e sei mesi da levante

riflettendo che non aveva più a temere nd tempeste, nè corsari, nè serpenti, nè alcun altro de' pericoli ch' io avea corsi-

Tutti questi travagli finirono alla fine : giunsi felicemente a Bagdad. Andai prima d'ogni altra cosa a render conto al califfo della mia ambasceria. Mi disse quel principe, cho la lunghezza del mio viaggio aveva tenuto inquieto, ma che pur tuttavia aveva sempre sperato che Dio non m' abbandonerebbe punto. Quando gii feci sapere l'avventura degli elefanti, ne parve molto maravigliato, e avrebbe ricusato d'aggiustarvi fede, se la mia sincerità non gli fosse stata nota. Ei trovò questa storia e le altre ehe gli raecontai sì curiose, ehe incaricò uno de' suoi segretarii di scriverle in caratteri d'oro per essere conservate nel suo tesoro. Mi ritirai contentissimo dell'onore e de' presenti che mi fece : e poi mi diedi affatto alla mia famiglia, a' miei parenti e ai miei amici.

A questo modo terminò Sindbad il racconto del suo settimo ed ultimo vinggio; e volgendosi quindi a Hindbad : Ebbeno , amieo mio, soggiunse, avete mai udito dire che quaicheduno abbia quanto me sofferto, o che alcun mortale siasi trovato in sì pressanti imbarazzi? Non è giusto che dopo tanti travagli io goda d'una vita piacevoic e tranquilla ? Appena eb'egli terminava queste parole, Hindbad gli si accostò , e disse baciandogli la mano: - Bisogna confessare, signore, ehe voi avete sopportato orribili pericoli. Le mie pene non sono paragouabili alle vostro : se esse mi affliggono nel tempo che le soffro, me ne consolo col piccolo profitto che ne traggo. Voi meritate non solo una vita trauquilla, ma siete degno aucora di tutti i beni che possedete, poiche ue fate un sì buon uso o siete sì generoso. Continuate adunque a vivere nella gioja fino ail' ora della vostra morte.

Sindbad gli feee darc altri cento zecchiai, lo ricevette nel numero de' suoi amici, gli disse di abbandonare la sua professione di facchimo e di continuare a venire a mangiare da lui; cli egti così avrebbe luogo di ricordarsi tutta la vita di Sindbad il marino.

Scheherazade, vedendo che non era giorno ancora, continuò a parlare, e comineiò un'altra istoria. I TRE POMI

Sire , disse , ho già avuto l'onore d'intrattenere vostra macstà intorno ad una sortita che il califfo Haroun-al-Rascid fece una notte dal suo palagio. Bisogna che ve ne racconti un'altra. Un giorno questo priucipe avvisò il gran visir Giafar di trovarsi al paiagio la notte prossima. Visir, gli disse, voglio girare la città ed informarmi di ciò che vi si dice . e particolarmente se vi si è contento de' miei ufficiali di giustizia. Se ve n' ha di quelli di cui s'abbia ragione di lagnarsi, noi li deporromo per metterne altri in loro vece ehe adempiranno meglio il lor dovere. Se al contrario ve n'ha di quelli che sian todati, noi avremo per essi i rignardi che meritano, Il gran visir essendosi recato al palagio all'ora indicata, il catiffo, egli, e Mesrour, capo degli cunnehi, si travestirono per uon essere conosciuti, ed uscirono tutti e tre insieme.

Passarono per molte piazze e per molti mercati, ed entrando in una stradella, videro al chiaror della juna un buon nomo dalla barba bianea di alta statura e che portava delle reti sulla testa ; avcva sotto al braccio un cannajo piegatojo di foglie di palme e un bastono in mano. Alla vista questo veechio, disse il ealiffo, non è ricco. Abbordiamolo, e domandiamogli lo stato della sua fortuna. - Buon uomo, gli disse il visir, chi sci tu? - Signore, gli rispose il vecchio, sono pescatore, ma il più povero e il più miserabile della mia professione. Sono useito da casa mia quando era presso il mezzodì per audare a pescare, e da quel tempo finora non ho preso il menomo pesciatello. Non pertanto ho una moglie o de' figliuoli, e non ho

di che nutrirli.

It califo, mosso a compassione, disse al pescatore: Avresti il coraggio di ricultare la cune ciacare l'orme tue e di gittare le tue reti di nuovo un'altra sola volta? Noti il daremo cento accebnia per quello che tu tratrai. Il pescatore, a questa proposta, prese il califo in parola e ritorno verso obbiaudo tutta la fatica della giornata, prese il califo in parola e ritorno verso condo fra se medicamo: que sembrano troppo onesti e troppo trajone-voli per non ricompessarun della, mia fatica; e quand'anche non ini dessero che la centesima porte di cich em i pro-

meltono, sarebbe ancor molto per me. I Ginnsero in riva al Tigri: il pescatore vi gittò le sue reti ; poi avendole tirate, ei trasse un baule ben chiuso e ben pesante che vi si trovò. Il califfo gli fece tosto contare dal gran visir cento zecchini e lo mandò via. Mesrour si addossò il haule sulle spalle per ordine del suo padrone; il quale, premuroso di sapere ciò cho v'era dentro, ritorno in fretta al palagio. Quivi essendo stato aperto il baule, vi si trovo un gran cannajo piegatojo di foglie di palme, chiuso e cucito nell' apertura con filo di lana rosso. Per soddisfare l'impazienza del califfo non si volle penare a scucirlo, si tagliò prontamente il filo con un coltello, c si trasse dal cannajo un fagotto involto in un cattivo tappeto e legato con fune. Sciolta la corda e svolto il fagotto, si vide con orrore il corpo d'una giovin dama più bianco che neve e tagliato in pezzi.

Scheherazade, a questo punto, osservando ch' era giorno, cessò di parlare. L'indomani riprese le parole a questo modo.

#### XCI' NOTTE

Sire , vostra maestà immaginerà da sè , meglio di quel ch' io glielo possa far comprendere colle mie parolo, qual fu lo stupore del califio a questo orrendo spettacolo. Ma dalla sorpresa passò all'istante allo sdegno, e lanciando al visir uno sguardo furioso : Ah ! sciagurato , gli disse , così dunque un vegli sulle azioni de' mici popolil Si commettono impunemente sotto il tuo ministero degli assassinii nella capitale, e si gittano i mici sudditi nel Tigri, affinche gridino veudetta contro di me nel giorno del giudizio | Se tu non vendichi prontamente l'uccisione di questa donna colla morte dell'uccisore, io giuro pel santo nome di Dio che farò appiccare te e quaranta del tuo parentado. - Commendatore de' credenti , gli disse il gran visir , supplico vostra maestà di accordarmi qualche tempo per fare delle perquisizioni. - Non ti dò per questo che tre giorni , rispose il califfo ; spetta a te il pensarvi.

Il visir Giafar si ritirò in casa sua con una grande confusione ne' suoi sentimenti : Ahi lasso | diceva , in che modo , in una città si vasta e si popolata come Bagdad , potrò io scovare un omicida , il quale senza dubbio ha commesso questo troppo severo, e stavasi per togliere la

delitto senza testimone e forse è già uscito di questa città ! Un altro che non foss' io trarrebbe di prigione un miserabile e lo farebbe morire per contentare il califfo: ma non voglio caricare la mia coscienza di questo misfatto, e amo meglio morire che salvarmi a tal prezzo.

Egli ordinò agli ufficiali di polizia e di giustizia che dipendevan da lui di fare una esatta ricerca del malfattore. Essi misero in giro le loro genti e vi si misero essi niedesimi, non credendosi punto meno interessati del visir in tale affare : ma tutte le loro cure tornaron vauc : per quanta diligenza vi ponessero, non potettero sconrire l'autore dell'assassinio : ed il visir vide bene che senza un colpo del cielo la sua vita se n'era andata.

In fatti, venuto il terzo giorno, un usciero venne a casa di quel disgraziato ministro e gl'impose di seguirlo. Obbedi il visir, ed avendogli il califfo domandato ove fosse l'omicida : - Commendatore de' credenti, ei gli rispose colle lagrinie agli occhi, non ho trovato alcuno che abhia potuto darmene la menoma notizia. Il califfo gli fece de' rimproveri pieni d' ira e di furore, e comandò che impiccassero innanzi alla porta del palagio lui e quaranta de' Barmecidi.

Mentre che si attendeva a innalzare le forche e che si andò ad arrestare i quaranta Barmecidi nelle loro case, un pulblico banditore ando per ordine del califfo a menar questo hando in tutti i quartieri della città : Chi vuole avere la sodisfazione di vedere appiccare il gran visir Giafar e quaranta de' Barmecidi suoi parenti , venga alla piazza che è dinanzi al pa-

Quando tutto fu pronto, il giudice criminale e un gran numero di uscieri del palagio condussero il gran visir coi quaranta Rarmecidi, li fecero disporre ognuno appie della forca che gli era destinata, e lor fu passata intorno al collo la corda colla quale dovevano esser levati in aria. Il popolo, di cui tutta la piazza era piena, non potette vedere questo tristo spettacolo senza dolore e senza versar delle lagrime , poichè il gran visir Giafar e i Barmecidi erano amati e onorati per la loro probità , liberalità e disinteresse, non solo a Bagdad, ma ancora per tutto l'impero del califfo.

Nulla impediva che non fosse esegnito l'ordine irrevocabile di questo principe I THE POMI 123

vita alle più oneste persone della chtà, quando un giovane moto leve fatto e molto decentemente vestito fendette la calca, giunse fino al gran visir, e dopo avergit baciato la mano: Sommo visir, gid disse, eapo degli emir di questa corte, fringio de poveri, voi non siete coite, fringio de poveri, voi non siete coite, fringio de poveri, voi non siete coite, proposito della dama chi estata giutata nel Tigir. Son loi Il suo occasore, e merito di estata giutata

serne punito. Benche questo discorso cagionasse molta gioja al visir, ei non lascio d'aver compassione del giovine , la cui fisonomia, in luogo di sembrar funesta, avea qualche cosa di attrattivo, e stava per rispondergli , quando un uomo alto , di un' età già molto avanzata, avendo anche fenduto la calca, giunse e disse al visir: Signore, non credete nulla di ciò che vi dice questo giovane : non altri, che io, ha animazzato la dama che s'è trovata nel baule. Su me solo dee cadere la pena. In nome di Dio, vi scongiuro di non punire l'innocente pel colpevole. - Signore, riprese il giovane rivolgendosi al visir, vi giuro che son io che ho commesso questa malvagia azione; e che niuno al mondo n' è complice, - Figliuol nio, interruppe il vecchio, la disperazione è che vi conduce qui, e voi volete prevenire il vostro fato : per me , è già lungo tempo ch'io sono al mondo, io debbo esserne distaccato. Lasciatemi adunque sacrificare la mia vita per la vostra. Signore, soggiunse rivolgendosi al gran visir, io pur vel ripeto, son io l'assassino : fateni morire, e non indugiate punto-

Il contrasto del vecchio e del giovine obbligò il visir Giafar a menarli entrambi innanzi al califfo, colla permissione del luogoteneute criminale che era contentissimo di favorirlo. Quando fu in presenza di quel principe, baciò la terra per ben sette volte e parlo a questo medo : Com-mendatore de credenti , io conduco a vostra maestà questo vecchio e questo giovane, che tutti e due si dicono separatamente uccisori della dama. Allora il califfo domandò agli accusati chi de' due avesse trucidato la dama sì crudelmente e gittatala nel Tigri. Il giovine assicurò essere stato lui ; ma siccome il vecchio dal canto sno sosteneva il contrario : Andate , disse il califfo al gran visir , fateli inspiccar tutti e due. - Ma , sire, disse il visir, se uno solo d'essi è

colpévole, sarebbe inguistizia il far morire l'altro.

A queste parole il giovane ringifio: lo giurto pel grau Dio che ha imnalzato i cieli all' altezza ove sono, che son io che ho ucciso la danna, che l'ho squartata e glitata nel Tigri or fa quattro giorni. Non voglio punto aver parte co' giusti al giorno del giudizio, se ciè ch' io dico non è vero. Quindi son io quello che dev' esser punito.

Il califfo fu sorpreso di questo giuramento, e vi aggiustò fede, tanto più che il vecchio punto non vi replicò. Per il che volgendosi al giovine : Sciagurate, gli disse, per qual motivo hai tu commesso delitto sì detestabile? e qual ragione puoi tu avere di esserti venuto ad offrire da to stesso alla morte? - Commendatore dei credenti, rispose colui, se si mettesse in iscritto tutto ciò che è avvenuto fra cotesta dama e me , ei sarebbe un'istoria che potrebbe essere utilissima agli uomini. - Adunque narracela, replicò il califfo, io te lo impongo. - Il giovane obbedl , e cominciò il suo racconto in questa guisa.

Scheherazade voleva continuare; ma fu obbligata a rimettere questa storia per la notte seguente.

### XCII' NOTTE

Schahriar prevenne la sultaua, e le domando ciò che il giovane avea raccontato al califfo Haroun-al-Rascid. — Sire, rispose Scheherazade, egli riprese la parola e parlo in questi termini.

ISTORIA DELLA DAMA TRUCIBATA E REL . GIOVANE SUO MARITO

Commendatore de'credeuti, vostra maesta supia che la dana trucidata era mia mordie, figlia di questo vecciao che voi vedete, i quale e mio zio paterno. Ella non avca che dodici anni quando me la diede fin matrimonio, e undici già ne sono acorsi da quel tempo. Ilo da lei avulo tre figliaoli maschi, che sono vivi, e deggio renderfe questa giustizia, che non mi ha dato mià il menono notivo di dispiacere. Ell'era saggia, di buoti costuni, Del canto mio, f' auava perfettamente, e preveniva tutti i suoi desiderii lungi dall'oppornici.

Son circa due mesi che cadde amma-

łata. N' obbi tutta la cura immaginabile, l e milla risparmial per procurarie una pronta guarigione. A capo d' un mese ella cominciò a star meglio e volle andare al hagno. Prima di uscir di casa mi disse : Cugino mio (poichè cos) per familiarità mi chiamava), ho voglia di mangiar de' pomi : mi fareste un piacere estremo se poteste trovarmene ; da molto tempo questa voglia mi possiede, e vi confesso che si è aumentata a tal punto, che se tosto non è soddisfatta, temo che non mi accada qualche disgrazia. - Molto volontieri , le risposi , vado per fare tutto quanto è in mio potere per contentarvi.

Andai tosto a cerear pomi in tutti i mercati e in tutte le botteghe ; ma non ne potetti pur trovar uno, benehè offrissi di pagarlo uno zecchino. Tornai a casa molto dispiaciuto dell' essermi inutilmente affannato. In quanto a mia moglie, quando fu ritornata dal bagno e non vide aleun pomo, n'ebbe un dolore che non le permise di dormire la notte. Mi levai molto per tempo, e andai per tutti i giardini : ma non ebbi miglior successo di quello del giorno precedente. Incontrai soltanto un vecchio giardiniere che mi disse, che per quanto io mi potessi affaticare, punto non ne troverei in altra parte che nel giardino di vostra maestà a Balsora.

Siecome io amava mia moglie con molta passione, e non voleva avermi a rimproverare d' aver trascurato di soddisfarla, presi un abito di viaggiatore, e dopo averla fatta consapevole del mio disegno, partii per Balsora. Feci sì prestamente, che fui di ritorno a capo di quindici giorni. Portai meco tre pomi, che m' eran costati un zecchino ciascuno. Non ve n' eran più nel giardino, e il giardiniere non me gli avea voluto dare a miglior mercato. Appena giunto li presentai a mia moglie ; ma si trovò che gliene era passata la voglia. Però ella si contentò di riceverli, e li posò presso di se. Intanto ella continuava ad essere ammalata, ed io non sapeva qual rimedio arrecare al suo male.

Pochi giorni dopo il mio viaggio, stando seduto nella mia bottega sul luogo pubblico ove si vende ogni sorta di stoffe fine , vidi entrare un grosso selijavo nero di molto malvagio aspetto, ehe aveva in mano un nomo di quelli ch' io avea recati da Balsora. lo non ne potea dubitare,

ne in Bagdad no in tutti i giardini dei dintorni. Chiamai lo schiavo : Buono schiavo , gli dissl , insegnami , ti prego , ove hal preso cotesto ponio ? - Egli è , mi rispose sorridendo, un dono che m'ha fatto la mia innamorata. Sono stato oggi a vederia, e l'ho trovata un po'ammalata. Ho visto a lei vicino tre pomi , e le ho domandato donde gli avesse avuti : m' ha risposto che il buon uomo di suo marito aveva fatto un viaggio di quindici giorni a bella posta per andargiieli a cercare , e ch' ei glieli avea recati. Abbiamo fatto colezione insieme, e nel lasciarla ne ho preso e portato via questo che vedete.

Questo discorso mi fece useir fuori di me stesso. Mi levai dal mio posto, e dopo aver chiusa la mia bottega, corsi a casa iu tutta fretta e salii alla camera di mia moglie. Guardai dapprima dove stessero i pomi, e non ne vedendo che due, domandai ove fosse il terzo. Allera mia moglie, avendo volta la testa dalla banda de' pomi, e non ne avendo scorti che due, mi rispose freddamente: Cugino mio, non so che cosa se ne sia fatto. A questa risposta non ebbi più difficoltà a credere che ciò che mi aveva detto lo schiavo non fosse vero. Nel punto stesso mi lasciai trasportare a un geloso furore. e traendo un coltello ch'era appeso alla mia cintura , l'immersi nel seno di quella miserabile. Quindi le tagliai la testa e feei in quarti il suo corpo; ne feei un fagotto che nascosi iu un cannajo piegatojo; e dopo aver cueito l'apertura del eannajo con un filo di lana rossa , lo chiusi in un baule che caricai sulle mie spalle appena fit fatto potto e che andai a gittare nel Tigri.

I due più piecoli de' miei figliuoli eransi già coricati e addormiti, ed il terzo era fuori di casa : lo trovai al mio ritorno seduto presso la porta e piangendo a calde lagrime. Gli chiesi il motivo del suo pianto. Padre mio, nii disse, stamane ho preso a mia madre, senza ch'ella siasi di nulla avveduta, uno de' tre pomi che voi le avete arrecati. L'ho conservato per lungo tempo; ma stando non ha guari a giocar nella strada co' mici fratellini . un grosso schiavo che passava mo l'ha strappato di mano e l'ha portato via; son eorso dietro lui ridomandaudoglielo; ma per quanto gli dicessi ch'esso apparteneva a mia madre ch'era ammalata; che voi avevate fatto un viaggio di poictié sapeva che ne pur muo ve n'era quindiei giorni per andarlo a cercare ,

tutto è stato inutile. Non ha voluto rendermelo; e siccome io lo seguiva gridandogli dietro, ei s'è rivolto, m' ha battuto, e poi s'è messo a correre con tutta la sua forza per molte strade fuor di mano , sì ch' io l' ho perduto di vista. Da quel tempo in poi sono stato a passeggiare fuori della città aspettando che ritornaste; e vi aspettava, padre mio, per pregarvi di nulla dirne a mia madre, poiche ciò potrebbe farla stare più male. Terminando queste parole, ei raddoppiò le sue lagrime.

Il discorso di mio figlio mi gittò in una inconcepibile afflizione. Riconobbi allora l' epormità del mio delitto : e mi pentii. ma troppo tardi , d' avere aggiustato fede alle imposture dello sciagurato schiavo , il quale , sopra ciò che aveva saputo da mio figlio, avea composto la funesta favola ch' io aveva presu per una verità. Mio zio, ch'è qui presente, giunso in questo niezzo: egli veniva per vedere sua figlia : ma invece di trovarla viva , ei seppe da me stesso ch'ella più non era , poiche nulla gli celai ; e senza aspettare ch' egli mi condannasse, mi dichiarai io stesso il più colpevole di tutti gli uomini. Nulladimeno, invece di caricarmi di giusti rimproveri, egli uni il suo pianto al mio, e piangemmo insieme tre giorni senza cessare, egli la perdita di una figlia che aveva sempre teneramente amata, cd io quella di una moglie che m'era cara, e della quale m'era privato in si crudel maniera e per aver troppo di leggieri crednto il racconto di uno schiavo mentitore.

Ecco, commendatore de' credenti, la sincera confessione che la maestà vostra ha chiesto da me. Voi conoscete ora tutte le circostanze del mio delitto, e vi supplico umilissimamente di ordinarne la punizione. Per quanto possa essere rigorosa, io nou ne mormorerò punto e la troverò troppo leggiera. Il califfo rimase in un grande stupore.

Scheherazade, nel pronunziare queste ultime parole, s'accorse ch'egli era giorno, e cessò dal parlare; ma la notte seguente ripigliò così il suo discorso.

#### XCIH NOTTE

Sire . ella disse . il califfo rimase estremamente stupito di ciò che il giovane gli avea raccontato. Ma quel principe sl equo, trovando ch' egli cra più a compiangere Baciaudola, s'accorse ch' ella aveva in

di quel che fosse colpevole, si fece capace delle sue ragioni. - L'azione di questo giovane, disse, è perdonabile innanzi a Dio, e scusabile appresso gli uomini. Il malvagio schiavo è l'unica causa di questa uccisione : egli è il solo che bisogna punire. Per il che , continuò volgendosi al gran visir , ti dò tre giorni per trovario. Se non mel conduci fra questo termine, ti farò morire in sua vece.

Lo sventurato Giafar, che s'era creduto fuor di pericolo, rimase oppresso da questo nuovo ordine del califfo; ma com'egli non osava nulla replicare a quel principe di cui conosceva l' mmore, si allontano dalla sua presenza e si ritirò in casa colle lagrime agli occlii, persuaso che egli non avea più che tre giorni di vita. Egli era talmente convinto che non troverebbe punto lo schiavo, che non ne fece la menoma ricerca. E' non è possibile, diceva, che in una città conic Bagdad, dove v' ha un' infinità di schiavi neri , io scopra quello di cui si tratta. A men che Dio non mel faccia conoscere come già m' ha fatto scopriro l'assassino, nulla può salvarmi.

Passò i due primi giorni ad affliggersi colla sua fâmiglia che gemeva intorno a lui laguandosi del rigore del califfo. Vcnuto il terzo, ei si dispose a morir con fermezza, come un ministro integro, e che nulla aveva a rimproverarsi. Fece venire a sè dei cadl e de' testimoni, i quali sottoscrissero il testamento che fece in loro presenza. Dopo ciò abbracciò sua moglie e i suoi figli e lor diede l'ultimo addio. Tutta la sua famiglia si disfaceva in lagrime: non vi fu mai più commovente spettacolo. Finalmente giunse un usciere del palagio, il quale gli disse che il califfo s' impazientiva per non aver ne nuove di lui, nè dello schiavo nero che gli aveva ordinato di cercare. lo ho ordine, aggiunse, di condurvi innanzi al sno trono. L'afflitto visir si pose in ordine per seguire l'usciere. Ma stando per uscire gli condussero la più piccola delle sue figlie che poteva avere cinque in sei anni. Le donne che di lei avevano eura venivano a presentarla a suo padre, affinchè la vedesse per l'ultima volta.

Siccome egli aveva per lei una particolar tenerezza, prego l'usciere di permettergli di fermarsi nn momento. Allora si accosto a sua figlia, la prese fra le sue hraccia e la bació parecchie volte.

seno qualche cusa ili grosso che tramanadava odore. Mia carina i le disse , che cosa avete in seno ? — Mio caro padre , gli rispose , egli è un pomo sil quale è scritto il nome del califo nostro signore e padrone. Riban (1) nostro sobiavo me l'ha venduto per due zecebini.

Alle voci di pomo e di schiavo, il grau visir Giafar diede un grido di sorpresa mista a gioja, e mettendo testo la mano in seno a sua figlia, ne trasse il pomo. Egli fece chiamare lo sebiavo, che non era lungi, e quando gli fu dinanzi: Birbone, gli disse, ov' hai tn preso questo pomo ? - Signore, rispose lo schiavo, io vi giuro che non l'ho rubato nè in easa vostra nè nel giardino del commendatore de' credenti. L'altro giorno passando per una strada presso a tre o quattro fanciulletti che scherzavano, uno dei quali lo teneva in mauo, glielo strappai e lo portai via. Il faneiullo mi corse dietro, dicendomi che il pomo non era suo, ma di sua madre eh'era ammalata : cho suo padre, per soddisfare la voglia ch'ella ne aveva, avea fatto un lungo viaggio. donde ne aveva portati tre : che quello ne era uno, ch'egli avea preso senza che sua madre ne sapesse nulla. Ebbe bel fare in pregarmi a rendergielo, ch'io non ne volli far nulla : lo portai a casa . e lo vendei per due zecchini alla piccola damina vostra figlia. Ecco tutto quello

Giafar non potette abbastanza maravigilarsi come la marioleria di uno schiavo era stata cagione della morte di una donna innocente e quasi della suas. Menò con lui lo schiavo; e quando fu inanazi al califio, fece a questo principe un minuto ed castor racconto di tutto ciò che gli aven detto lo schiavo; e del fortutio avvenimento pel quale avova scoperto il delitto di lui.

che ho a dirvi.

Non mai alcuna sorpresa eguaglio quella del califfo. Non potette tenersi ne impedirsi dal dare in grandi scoppii di risa. Finalmente riprese il suo aspetto serio, e disse al gran visir, che dappoiche il suo sehiavo aveva cagionato un si strano disordine, egli meritava una punizione esemplare. Non posso scouvenirne, rispo-

(1) Questa parola significa in arabo del basilico, pianta odorifera; e gli Arabi danno questo nome ai loro schiadi, come si dà in Francia quello di Issmin (gelsomino) a un lacché. so il visir ; ma il suo delitto non è irremisibile. lo so una storia più sorprendente di un visir del Cairo chiamato Nonreddig Ali (1) e di Bedreddig Hassug (2) di Balsora. Siccome la vostra maestà si piace ad udirne di simiglianti, io sono prouto a raccontarvela, a condizione che se voi la trovate più maravigliosa di quella che mi dà occasione di dirvela, voi farete grazia al mio schiavo. -- Acconsento, riprese il califfo; ma voi v' impegnate in una grande impresa, e non credo ehe possiate salvare il vostro schiavo, poiché l'istoria de' pomi è ben singolare. Giafar allora, prendendo la parola, cominciò in questi termini il suo racconto.

# ISTORIA DI NOUREDDIN ALÈ E DI BEDREDDIN HASSAN

Commendatore de credenti, eravi un tempo in Egitto un sultano grande osservatore della giustizia, benefico, nuisericordioso, liberale, e il suo valore lo rendeva formidabile a' suoi vicini. Egli amava i poveri, e proteggeva i dotti ch' egli innalzava alle prime cariebe. Il visir di questo sultano era uomo prudeute, saggio, penetrante, e consumato nelle belle lettere e in tutte le scienze. Questo ministro aveva due figli molto ben fatti , e che camminavano l'uno e l'altro sulle orme sue: il primogenito si chiamava Schemseddin (3) Mohammed, e il cadetto Noureddin All. Quest'ultuno in ispecie aveva tutto il merito che si può avere. Il visir loro padre essendo morto, il sultano li mandò a cercare, e avendoli fatti rivestire entrambi di una roba di visir ordinario: - lo son ben dispiaciuto, loro disse, della perdita che testè avete fatta. Non ne son men tocco che voi stessi. Io voglio dimostrarvelo ; e come so che abitate insieme e che siete perfettamente uniti , io vi gratifico entrambi della stessa dignità. Andate, ed imitate vostro padre.

I due nuori visir ringraziarono il sultano della sua bontà, e si ritirarono a casa loro, ove presero cura de' funetali del loro padre. A capo d'un mese essi

 Noureddin significa in arabo la luce della religione. (Galland).
 Bedreddin vuol dire la piena lu-

na della religione. (Galland).
(3) Cioè il sole della religione. (Galland).

fecero la loro prima uscita, andaron per [ la prima volta al consiglio del sultano; e dappoi continuarono ad assistervi regolarmente ne'giorni che si radunava. Ogni volta che il sultano andava a caccia, uno de' due fratelli l'accompagnava, ed essi avevano alternativamente questo onore. Un giorno che s' intrattenevano dopo la cena di cose indifferenti, ed era la vigilia di una caccia, in cui il primogenito doveva seguire il sultano, questo giovane disse al suo fratello minore : Fratel mio, dappoichè non siamo ancora ammogliati ne voi , ne io , e viviamo in sì buona unione . mi viene un pensiero : sposianio tutti due in uno stesso giorno due sorelle che sceglieremo in qualche famiglia che ci converrà. Che ne dite di questa idea? - Dico, fratel mio, rispose Noureddin All , ch' essa è ben degna dell' amicizia che ci unisce. Non si può pensare di meglio, e per me io son pronto a far tutto ció che vi piacerà. - Oh, non è aucora tutto, ripigliò Schemseddin Mohammed; più lungi va la mia immaginazione : supposto che le nostre mogli concepiscano la prima notte delle nostre nozze, e che poscia si sgraviuo in uno stesso giorno, la vostra di un figlio e la mia di una figlia, noi le mariteremo insieme quando ne saranno in età. - Ah l in quanto a cio, esclamò Noureddin Alì, bisogna confessare che questo progetto è amnirevole | Questo matrimonio coronerà la nostra unione, ed io vi acconsento volentieri .- Ma, fratel mio, soggiunse, se accadesse che facessimo questo matrimonio, pretendereste che mio figlio desse una dote a vostra figlia? - In ciò non vi ha difficoltà , ripigliò il primogenito , e son persuaso che oltre le convenzioni ordinarie del contratto di matrimonio, voi non manchereste di accordare in suo nome almeno tremila zecchini, tre buone terre e tre schiavi. - Appunto su di ciò io non sono d'accordo , disse il cadetto. Non siam noi fratelli e colleghi rivestiti entrambi dello stesso titolo di onore? D'altronde non sappiamo bene voi ed jo ciò ch'è giusto? Il maschio essendo più nobile che la femmina, non ispetterebbe a voi di dare una grossa dote a vostra figlia? A quel che vedo voi siete nomo capace di voler fare i vostri affari a spese altrui.

Brochè Noureddin Ali dicesse queste epoca in cui non ne esistevan parole ridendo, suo fratello che non ave- glie per luogo della scena: va lo spirito beu fatto se ne offese.—Guai che non era ancora fondata.

a vostro figlio, diss' egli con furore, dappoiche l'osate preferire a mia figlia. Io mi maraviglio che abbiate avuto tanto ardire da soltanto crederlo degno di lei. Bisogna che abbiate perduto il giudizio per volere gir del pari con me dicendo che siamo colleghi. Sappiate , temerario, che dopo la vostra imprudenza non vorrei maritare min figlia con vostro figlio quand' anche gli deste ricchezze maggiori di quelle che possedete. Questa hizzarra quistione di due fratelli sul matrimonio de' loro figliuoli che non erano ancora nati , non lasció di procedere ben innanzi. Schemseddin Mohammed s' infuriò fino a giungere alle minacce : - Se domani . disse, non dovessi accompagnare il sultano, vi tratterei come meritate; ma al mio ritorno io vi farò conoscere se sta bene ad un cadetto di parlare al suo primogenito così impertinentemente come voi avete fatto. A queste parole si ritirò nel suo appartamento, e suo fratello andò a coricarsi nel suo.

Schemseddin Mohammed si levo l'indomani ben per tempo, e si portò al palagio, donde usci col sultano, che prese il suo cammino al di sopra del Cairo (1) dal lato delle Piramidi, In quanto a Noureddin Alì, egli aveva passato la notte in grandi inquietezze; e dopo aver ben considerato che più non ora possibile ch'ei dimorasse più lungo tempo con un fratello che lo trattava con tanta alterigia, forme una risoluzione. Fece preparare nna buona mula, si provvide di denaro, di pietre preziose e di alcuni viveri , e avendo detto alla sua gente che andava a fare un viaggio di due o tre giorni e che voleva esser solo, partì. Quando fu fuori del Cairo, camminò pel deserto verso l' Arabia. Ma la sua mula venendo a soc-

(1) Il Cairo è, come ognun sa, la capitale dell'Égitto. Questa città ju fondata nel 858 da Ciscolar, genera-frontan nel 858 da Ciscolar, genera-frontan del 1658 da Ciscolar, genera-frontant del 1658 da querio catify fondata del 1658 da computa del 1658 da que fatto nel conquista dell'Egitto pel suo signore. L'antira corpitale era Fonda 1a. In successi ju chiamata da Calurini (la Vittoriosa), donde si è formata la nostra voce Cistro. Per una conseguenza dell'anacronismo che fa porre acconsistori cui nel son ne esticerano, et sergito più di son a estica del non era successi del con esta con esta che non era successi fonda estica che estica

combere sulla via, fu obbligato di continuare a piedi il suo cammino. Fortunatamente avendolo incontrato un corriere che andava a Balsora, lo prese in groppa dietro di lui. Quando il corriere fu giunto a Balsora , Noureddin Ali pose il piede a terra e lo ringrazió del favore che gli aveva fatto. Mentre andava per le strade cercando ove potrebbe alloggiarsi, vide venire un signore accompagnato da un numeroso seguito e cui tutti gli ahitanti facevano grandi onori fermandosi per rispetto fino a che non fosse passato. Noureddin Ali si fermò come gli altri. Era colui il gran visir del sultano di Balsora che si mostrava nella città per mantenervi colla sua presenza il buon ordine c la

Questo ministro, avendo a caso gittato gli occhi sul giovine, lo trovò di una attracute fisonomia : lo guardò con compiacenza, e com' ei passava presso di lui e lo vedeva in ahlto da viaggiatore, si fermò per domandargli chi fosse e donde venisse. Signore, gli rispose Noureddin Ali, io sono Egiziano, nato al Cairo, e ho abbandonato la mia patria per un sì giusto sdegno contro uno de' miei parenti, che ho risoluto di viaggiare per tutto il mondo, e di morir piuttosto che ritornarvi. Il gran visir ch' era un vecchio venerando, avendo inteso queste parole, gli disse : Figlinol mio , guardatevi dall'eseguire il vostro disegno. Nel mondo non v' ha che miseria, e voi ignorate le pene che vi bisoguerà soffrire. Venite, seguitemi pinttosto ; forse vi farò dimenticare il motivo che v' ha costretto ad abbandouare il vostro paese.

Noureddin Ali segui il gran visir di Balsora, il quale, avendo tosto conosciuto le sue bello qualità, gli pose affezione, di sorta che un giorno trattenendosi con hii privatamente, gli disse: Figliuol mio, io sono, come vedete, in un'età sì avanzata, che non v' ha alcuna apparenza cli' io viva ancor lungo tempo. Il cielo mi ha dato un' unica figlia, che non è men bella di quel che voi siate ben fatto, e ch'è di presente in età da marito. Molti de' più potenti signori di questa corte me l'hanno già dimanda a pe' loro figliuoh; ma non ho potuto risolvermi ad accordarla loro. Ma in quanto a voi , 10 vi amo, e vi trovo si degno della mia alleanza, che preferendovi a tutti coloro che l'hanno richiesta , io son pronto ad accettarvi per genero. Se accettate con rire il giorno, interrippe la sua narra-

piacere l'offerta che vi fo , io dichiarerò al sultano mio padrone ch'io v' ho adoltato con questo matrimonio, e lo supplicherò di accordarmi ch' io possa morendo disporre della mia dignità di gran visir nel regno di Balsora. Allo stesso tempo, siccome non ho bisogno di altro che di riposo nell'estrema vecchiezza in cho sono, non vi abbandonerò solamente la disposizione di tutti i miei beni, ma anche l'amministrazione degli affari dello stato.

Appena il grap visir di Balsora ebbe finito questo discorso pieno di bontà e di generosità, Noureddin Ali si gitto a'suoi piedi; e con parole che dimostravano la gioia e la riconoscenza di cui il suo cuore era compreso, gli fece chiaro che egli era disposto a fare tutto ciò che gli piacesse. Allora il gran visir chiamò i principali ufficiali di sua casa, ordinò loro di fare addobbare la gran sala del suo ostello e preparare uu gran pranzo. Quindi mandò a pregare tutti i signori della corte e della città perche volessero darsi la pena di recarsi in casa sua. Quando tutti vi furono radunati, siccome Noureddin Ali avevalo informato della sua qualità, ei disse a quei signori, poiche stimo a proposito di parlar così per soddisfare coloro di cui aveva rifiutato il parentado: Sono contentissimo, signori, di farvi nota una cosa che fino a questo giorno bo tenuto segreta. Io ho un fratello che è gran visir del sultano di Egitto, come io ho l'onore di esserlo del sultano di questo regno. Questo fratello ha un sol figlio che non ha voluto ammogliare alla corto d'Egitto, e me l' ba mandato per impalmare mia figlia, onde riunire a questo modo i nostri due rami. Questo figlio che al suo arrivo ho riconosciuto per mio nipote e che fo mio genero, è questo giovin signore che qui vedete e che vi preseuto. Mi lusingo cho ben gli vorrete far l'onore di assistere alle sue nozze che ho risoluto di celebrare oggi. Non potendo niuno di quei signori trovar mal fatto che egli avesse preferito suo nipote a tutti i grandi partiti che gli erano stati proposti, risposcro tutti ch'egli aveva ragione di far questo matrimonio, che volenticri sarebbero testimonii della cerimonia, e che s' auguravano che Iddio gli concedesse si lunga vita da poter vedere i frutti di quella fortunata unione.

In questo Scheherazade, vedendo appa-

zione, che riprese la seguente notte a questo modo.

### XCIV NOTTE

Sire, ella disse, il gran visir Giafar, continuando l'istoria che raccontava al califfo, proseguì a dire: Appena i signori che s'eran radunati a casa il gran visir di Balsora ebbero attestato a questo ministro la gioia che avevano pel matrimonio di sua figlia con Noureddin Ali, che tutti si posero a tavola, e vi si restò per moltissimo tempo. Sul finire del pranzo furon recati confetti , dei quali avendo preso ciascuno secondo l' usanza quel tanto che potette portar via, entrarono i cadi col contratto di matrimonio alla mano. Lo sottoscrissero i principali signori : dopo la qual cosa tutta la compagnia si ritirò.

Quando non rimase alcuno fuorche le genti di casa , il gran visir iucaricò quelli che avevano cura del bagno che aveva ordinato di tener pronto ; di condurvi Noureddin Alì, il quale vi trovò pannilini non ancora adoperati, di una finezza e di una nettezza che faceva piacere a vedersi, egualmente che tutte le altre cose uecessarie. Quando lo sposo fu netto del sudiciume , lavato e stropicciato , volle riprendere l'abito che avea deposto : ma gliene fu presentato un altro dell'ultima magnificenza. In questo stato, e profumato de' più squisiti odori, egli andò a tfovare il gran visir suo suocero, il quale rimase contentissimo del suo bell' aspetto, ed avendolo fatto sedere presso di lui : Figliuol mio, gli disse, voi m'avete dichiarato chi siete, il grado che avevate alla corte di Egitto : voi m' avete detto pure, che avete avuto una disputa con vostro fratello, e che per ciò vi siete allontanato dal vostro paese : vi prego di farmi l'intera confidenza, e di farmi noto il soggetto della vostra quistione. Ora voi dovete avere in me una perfetta fiducia, e nulla nascondermi.

Nouroddin All racconals tutte le circostanze della sus differenza con suo fratello. Il gran visir non potette ascoltare questo racconto senza 'sgansaciar dalle risa: Ecco, disse, la più singolar cosa del mondo I Sara d'anque possible, figlimol mio, che la vostra quistione sia andata innanzi fino al punto sele voi die per un matriunonio immaginario? Mi dispiace che i state dispessible col vostra primosemilo per una bagattella ; vedo pertauto cirlegil ba aruto il torto di offendersi di ciù che voi gli avete detto solo per uno achezo, o cirggio render grazia al cale di ima voi siete. Ma, aggiunne il vecchio, la notte è già avanata, e di etmpo di ritirarsi. Andate: mia figlia vostra sposa vi atlende. Donani vi presentero il sultano ; apero chi egii vi ricoverà ii mon bi contenti.

Noureddin All lasciò suo suocero per reciai all' appartamento di sun moglie. Ciò che vi ha di notevole, continuò di gran visir Giafar, egli è che nello stesso giorno in cui queste nozze facevansia Balsora, Schemseddin Mohammed ammogliavasi al Cairo; ed ecco i particolari del suo matrimonio.

Dopo che Noureddin All si fu allontanato dal Cairo coll'intenzione di non più ritornare, Schemseddin Mohammed, suo primogenito, ch'era andato a caccia col sultano di Egitto , essendo di ritorno a capo di un mese (poichè il sultano s'era lasciato trasportare dall'ardente desio della caecia, ed era stato assente durante tutto questo tempo) corse all'appartamento di Noureddin All : ma rimase molto maraviglisto del sentire che sotto pretesto di andare a fare un viaggio di due o tre giornate, egli era partito sopra una mula il giorno stesso della caccia del sultano, e che dopo questo tempo e' uon era punto comparso. E tanto più ne fu dispinciuto, in quanto che non esitò a credere che le cose pungenti che gli avea dette non fossero la cagione del suo allontanamento. Egli spedì un corriere che passò per Damasco ed andò fino ad Aleppo; ma Noureddin era allora a Balsora. Quando il corriere al suo ritorno ebbe riferito che non ne avea saputo novella alcuna, Schemseddin Mohammed si propose di mandarlo a cercare altrove . e intanto fece la risoluzione di ammogliarsi, sposò la figliuola di uno de primi e più potenti signori del Cairo, nello stesso giorno in oni suo fratello si ammoglio colla figlia del gran visir di Bal-

Questo non è tutto, prosegui Giafar, o commendatore decredenti, ecco quello che ancors accadde. A capo di nove mesi la moglie di Schemseddin Mohammed si sgravo di una figlia al Cairo, e nello stesso giorno quella di Naureddin diede alla luce a Balsora un maschio che fu chimatto Berlerddin Hassan (J.). Il gram visir di Balsora diede a divedere la sua gioia con grandi inspheza e con pubbliche allegrezze che fece fare per la nascita del suo nipolino. Indi, per d'imostrare a suo genero quanto egli era contento di lui, ando al palagio a supplicare umilissimamente al sutiano, perche accordasmente del particolo del palagio del percontissimamente al sutiano, perche accordasnia del particolo del particolo del percola suto carra, su di e-d, div- egli, prima di morire avvesse la consolazione di vedere suo genero cran visir in vece sua.

Il sullano, che avea veduto Noureddin All con molto piacere quando gli era stato presentato dopo il suo matrimonio, o che dopo quel tempo ne aveva sempre udito a partare con vantaggio, accordò la grazia che si domandava per lui con tutto l'aggradimento che potevasi desiderare. Egli lo fece in sua presenza rivestire dell'abito di gran visir.

La pioja del suocero l'indomani fu al colmo quando vide suo genero presedere al consiglio in sua vece e fare tutte lo fronzioni di gran vieir. Noaredida Ali le adonapi al basa, cie sembrava nere in adonapi al basa, cie sembrava nere in seguito ei continnò ad assistere al consiglio ogni qual volta le infermità della recchiaja non permisero a suo suocero di trovarrisi. Quel buon vecchio mori quattro unui dopo tal matrimonio, con la sodisfazione di vedere un rampollo di sua didiamente per lumos tenno.

Nouredu Al eli rese gli ultimi uffici con tutta l'amicini el arionosenza possibile; e tosto che Bedreddin llassan suo figilo it giunto all'et di sistet anni, lo pose fra le mani di un maestro eccellente che comincio ad educarlo in un modo degno della sua nascita. Egli è vero che el trovò in quel fanciullo un inegeno vivace, acuto, e capare di profitare di tutti gl'i megamenti che gli dasa.

Scheherazade voleva continuare; ma accorgendosi che era giorno, pose fine al suo ragionamento. Ella lo riprese la seguente notte, e disse al sultano delle Indie:

#### XC1" NOTTE

Sire, il gran visir Giafar proseguendo l'istoria ch' e' raccontava al califfo, dis-

 Bedreddin, parola che significa la piena luna della religione. (Galland). se: — Due anni dopo che Bolreddin Hassun era stato meso fra le mani di quel maestro, che gl'insegnò a leggere perfettamente bene, apprese P. Alcorano a mente; Noureddin Ali suo padre gli diede quindi altri maestri che collivarono in tal cuisa il suo intelletto, che all'età di edici anni più non avere biospon del loro ajnto. Allora essendosi pure perfeziona ti linesamenti del suo viso, egli facora la maraviglia di tutti coloro che il ri-guardavano.

Fino a quel punto Noureddin All nonseva pensalo che a farlo studiare, e non l'aveva ancora mostrato nel gran modo. El lo condusse al palagio per procurargil l'onore di fare riverenza al sultano, che lo ricevette molto favorevolmente. I primi che lo videro per istrada furno si inentati della sua bellezza, cho ue fecero delle esclamazioni di maravigia e gli diedero mille benedizioni.

Siccome suo padre si proponeva di renderlo capace di occupare un di il suo posto, non rispariniò uulla a questo fine, e lo fece entrare ne'più difficili affari , affin di avvezzarvelo di buon' ora. Finalmente ei non trascurava alcuna cosa pel buon avviamento di un figlio che gli era si caro . e cominciava già a godere del frutto dei suoi sforzi, quando fu assalito all' improvviso da una malattia, di cui fu tale la violenza, ch' ei comprese benissimo non esser lontano dall' estremo de' giorni suoi. Però non s'illuse, e tosto si dispi se a morire da vero musulmano. In que momento prezioso non dimentico il suo caro figlio Redreddin : ei lo fece chiamare, e gli disse: Figlinol mio, voi vedete che il moudo è transitorio; soltanto quello ove passerò ben presto è duraturo. Bisogna che voi cominciate fin da ora a prendere le mie stesse disposizioni; preparatevi a fare questo passaggio senza dispiacere e senza che la vostra coscienza possa nulla rimproverarvi sui doveri di un musulmano o su quelli di un perfetto onest'uomo. In quanto alla vostra religione, voi ne siete a sufficienza istruito e da quello che vi bauno insegnato i vostri maestri e dalle vostre letture. In quanto all'onest' nomo, io vo'darvi alcuni ammaestramenti che cercherete di mettere a profitto. Siccome è necessario di conoscere sé stesso, e voi non potete avere perfettamente questa conoscenza se non sapete chi son io, vo' farvelo noto di presente.

lo son nato in Egito, prosegul; miopadre, vostro evolo, era prino ministro del aultano del regno. lo stesso ho avacio l'oncre di escere uno del rista d'aquitori del conserva del conserva del vostro do, il quale, credo, vive ancira e i chana. Schemsedili Mohammed. Fui obbligato a separarani da lui, e venin questo posee evo suos giono del grado che ho centra interpresenta del do che ho centra interpresenta del cose in un quasifera montre del capacito cose in un quasifera no che lo a darri.

Nel tempo stesso Noureldin All trasse questo quaderno che egia vava scritio di propro pugno e che portava sempre incoso, e dandolo a Bedreddol Basana: Proudete, gli disso, lo leggerete a vostro agoi, rii troverete fira l'altre coso il giorno del mio matrimonio e quello della vostra nascita. Son queste delle notizie di cui forse avrete in seguito bisogno e che debtono obbligarri a conservario accoraciento della visuali di cui forse avrete in seguito bisogno e che debtono obbligarria a conservario accoraciento della visuali di cui forse avrete in seguito bisogno e che to di la cui forse avrete in seguito bisogno e che to di la cui forse avrete in seguito bisogno e che lo stato in cui era, mosso da suni discorsi, ri-evette pisagendo il quaderno, promettendogli di non mai disfareno mai disfare

fat quel puisto Noureddin All fa presso da us delipuo ton befoe credere fu feți stesse per morire allora allora. Ma ruwenne in se, e ripigiando la parola: Figliuol mio, disse, la prima massima che ho a insegariri, e di non abbudonarii alla pratica d'ogni sorta di persone. Il mezzo di vivere in sicurezza e di darsi interamente a se stesso e di non aprire altrui i propri penisteri con facilità.

La seconda di non far violenza a chicchessia, poiche iu tal caso tutti si rivolterebiero contro di voi; e voi dovete riguardare il mondo come un creditore a cui siete debitore di moderazione, di compassione e di tolleranza.

La terra di non dir nè pure una parela quando aleuno vi colum di nigurie. Si è fuor di perizolo, dice il proverbio. Si è fuor di perizolo dice il proverbio. Quando si serba il sidenzio. Ora egli è specialmente in questa omanione che voi proposito che uno de mostri posti la detto che il silenzio è l'oranmento e la salvaguardia della viria; che non bussgna, pariando, somigliane alla piuggra di procella che tutto devasta. Uno non si e mai pentito di esserei tudori, meterchelo special che futto devasta. Uno non si e mai pentito di esserei tudori, meterchelo special che futto do materiale propositione della considerata.

La quarta di non bere vino, poich la sorgente di tutti i vizii. La quinta di ben governare i vostri heni : se uon li dissipate, vi serviranno a preservari dalla necessità; ciò nondineno non bisogna averne di troppo alesere avaro: per poco che ne abbinte e che lo spendiate a proposito, avete molti amici; ma se al contarrio avete grantochezze e ne fate cattivo no, tutti si albontaneramo da voi, e vi abbandone-

Finalmente Noureddin All continuò fino all' ultimo momento di sua vita a dare buoni consigli a suo figlio; e quando fu moni consigli a suo figlio; e quando fu moscheterazade a queste parole, soorgendo il di, cessò di parlare, e rimise all'incontani la continuazione di questa stora.

### XCVI NOTTE

La sultana delle Indie essendo stata svegliata all' ora solita da sua sorella Dinarzade, prese la parola e la volse a Schahriar: Sire, disse, il califfo non si annojava di ascoltare il grun visir Giafar che continuo così la sua storia: - Si seppelli dauque, diss' egli, Noureddin Ali con tutti gli enori dovuti alla sua dignità. Bedreddin Hassan di Balsora (così fu soprannominato, perciocche era nato in quella città), ebbe un inconcepibile dolore della morte di suo padre. In vece di passare un mese secondo il costume, ei ne passò due in lagrime e in ritiro, senza vedere alcuno e senza ne pure uscire per rendere i suoi doveri al sultano di Balsora : il quale, sdegnato di questa uegligenza e riguardandola come segno. di sprezzo per la sua corte e per la sua persona, si lasciò trasportare dall'ira. Nel suo furore ei fece chiannare il nuovo grau visir, poiché ne avea fatto uno appeua ch'ebbe saputo la morte di Noureddin Alì ; gli ordinò di recarsi alla casa del defunto e di contiscarla con tutte le altre sue case, terre e beni, senza lasciar nulla a Bedreddin Hassan, di cui comando pure che s' impadronissero.

Il novo gran visir, accompagnato de un gran nouero di sucieri del palaço di genti di giustizia e di altri ufficali, non indugo marcon commono commono del commono commono del commono commono del commono commono commono che ra caso fra la folta, tosto cil che sapotti di diegno del visir, ando prima di tui e corse a renderne consapevate il natione. El le trovi scaluto sul vestibolo di sua casa tauto affitto come se suo padre fosse morto allora. Si gittò ai susio piedi tutto anelante, e dopo avergil baciato il lembo della veste: Salvatovi, signore, gli disse, salvatevi prontamente. — Che cè 7 gli domando Bedreddin alzando la testa: qual novella
mi rechi? — Signore, ripose, non v'ha
tempo da perdere. Il sultano è terribuimente in collera contro di cocon consecti e collera contro di cocollera contro di covi possedete e da nobe ad impadronirsi
della vostra nersona.

Il discorso di questo schiavo fedele ed affezionato mise lo spirito di Bedreddin Hassan in una grande perplessità. Ma poss' io , diss' egli , aver il tempo di rientrare in casa e di prendere almeno un po' di denaro e qualche pietre preziose? - No , signore , replicò lo schiavo ; il gran visir sarà qui all' istante. Partite incontanente, salvatevi, Bedreddin Hassan si levo tosto dal sofa dov' era , pose i piedi nelle sue papucce, e dopo essersi coperta la testa con un gherone della sua roba per nascondersi il viso, se ne fuggi senza sapere da qual lato dovesse volgere i suoi passi per isfuggire al pericolo che lo minacciava. Il primo pensiero che gli venne, fu di correre in fretta per giugnere alla più vicina porta della città. Corse senza fermarsi fino al pubblico cimitero, e siccome la notte s'appressava , risolvette di andarla a passare alla tomba di suo padre. Era questa un edificio di molto grande spparenza in forma di duomo, che Noureddin All aveva fatto fabbricare sendo aucor vivo; ma egli trovò per via un ebreo ricchissimo ch' era banchiere e mercante di professione. Ei tornava da un sito ove qualche affare lo aveva chiamato, e se ne ritornava nella

Questo ebreo avendo riconosciuto Bedreddin, si fermò e lo salutò molto rispettosamente. In questo punto il giorno venendo ad apparire impose silenzio a Scheherazade, che riprese il suo discorso la notte seguente.

## XCVII' NOTTE

Sire, diss'ella, il califio ascoltava con molta attenzione il gran visir Giafar che continuò a questo modo: —L'ebreo, prosegut, che si chiamava Isacco, dopo aver salutato Bedreddin Hassan e avergli baciato la mano, gli disse: Signore, osc-

rò io prendermi la libertà di domandarvi ove andate a quest' ora, solo a quanto pare, e un poco agitato? V ha cosa che vi ponga in affanno ? - Si , rispose Bedreddin; mi sono poc'anzi addormito, e nel mio sonno mio padre mi si è presentato. Aveva terribile lo sguardo, come se fosse stato molto irritato contro di me. Mi sono riscosso dal sonno all' improvviso o pieno di spavento, e sono tosto partito per venire a far la mia preghiera snlla sua tomba. - Signore ( ripigliò l'ebreo, il quale non poteva saper perchè Bedreddin Hassan fosse uscito dalla città ), siccome il gran visir vostro. padre e mio signore, che fu di beata memoria, avea caricati di mercanzie narecchi vascelli che sono ancora in mare e che vi appartengono, vi supplico di accordarmi la preferenza su di ogni altro. mercaute. Io sono in istato di comprare a denaro contante il carico di tutti i vostri vascelli ; e per incominciare , se vi piace cedermi quello del primo che giungerà a buon porto, io vi conterò al momento mille zecchini. Io gli ho qui in una borsa, e sono pronto a darveli anticipatamente. Ciò dicendo , trasse una grossa borsa ch'egli aveva sotto il braccio al disotto della sua veste, e gliela mostrò suggellata del suo suggello.

Bedreddin Hassan , nello stato in cui era , cacciato di casa sua e spogliato di quanto aveva al mondo, riguardò la proposizione dell' ebreo como un favore del cielo. Non esitò ad accettarla con molta. gioja. Signore, gli disse allora l'ebreo. voi dunque mi date per mille zecchini il carico del primo de' vostri vascelli che arriverà in questo porto ? — SI, ve lo vendo per mille zecchini, rispose Bedreddin Hassan ; ed è cosa fatta. L' ebreo tosto gli mise nelle mani la borsa di mille zecchini, offrendosi di contarli. Ma Bedreddin gliene risparmiò la pena, dicendogli ch'ei se ne stava alla sua fede. -Quand' è così , 'ripigliò l'ebreo , abbiate la bontà , signere , di farmi un rigo di scritto del contratto ch' ora abbiamo fatto. Ciò dicendo, trasse il suo calamajo che aveva alla cintura ; e dopo averne preso una piccola canna ben temperata per iscrivere, gliela presentò con un pezzetto di carta che trovò nel suo portalettere, e mentre ch' ei tenova in mano il calamajo, Bedreddin Bassan scrisse que-

« Questo scritto è per rendere testi-

monianza che Bedreddin Hassan di Bulsora ha venduto all'ebreo Isacco, per la somma di mille zecchini che ha ricevuto, il carico del primo de' suoi navigli che approderà in questo porto. BEDRED-DIN HASSAN DI BALSOA, ».

Dopo aver fatto questo, lo diede all' ebreo, il quale lo pose nel suo portalettere e prese in seguito da lui commiato. Mentre che Isacco proseguiva il suo cammino verso la città , Bedreddin Hassan continuò il suo verso la tomba di suo padre Noureddin All. Nello gingnervi, ei si prosternò bocconi, e cogli occhi bagnati di lagrime si pose a deplorare la sua miseria. Ohimè, diceva, povero Bedreddin, che ne sarà di te? Dove andrai a cercare un asilo contro l'ingiusto principe che ti perseguita? Non bastava d'essere afflitto per la morte d'un padre tanto amato? E' bisognava adunque che la fortuna aggiugnesse una nuova disgrazia alle mie ginste ambasce? Restò lungo tempo in tale stato;" ma finalmente si levò, e avendo appoggiato la testa sul sepolero di suo padre ; i suoi dolori si rinnovellarono con maggior violenza di prima, e non cessò di sospirare e di piangere iufino a che, soccombendo al sonno, ei levò la testa di sopra il sepolero e si stese quant' era lungo sul lastricato, dove s' addorml.

Ei gustava sppena la dolcezza del riposo, quando un genio che aeves stabilito la sua dimora in quel cimitero durante il giorno, disponendosi a correre il mondo in quella notte, secondo il suo costiume, scorce quel giovane nella tomba di Noureddin All. Egil v'entrò: e siccome Bedreddin era coricato supino, e i rimase maravigitato, abbagliato dallo splendore della bellezza di lui.

Il di che appariva non permise a Scheherazade di proseguire quell' istoria per quella notte; ma l'indomani all'ora consueta ella continuò a questo modo.

## XCVIIIS NOTTE

Quando il genio, ripigliò il gran visir (insfar, rebie stituamente considerato Beddiositar, rebie stituamente considerato Beddiositar, che stituamente considerato Beddiositari di questa crestura di suo ne productiva ince può cenere che un saporte devicto, ince può cenere che un saporte devicto, ince può cenere che un sada per meterre il mendo in combuttione colla sua bellezza. Finalmente, depo aver-bene aguardato, si alab bea sito ne-l-- levi dal canto mio cervici adequare la finitenzione di fare questo matrimonio.

l'aria, dove per caso scontrò una fata. Salataronsi il un' altro, e quondi ei lo diase: Yi prepe di scendere con me fino dere un prodicio di belta, che non è meno degno della vostra ammirazione che della mia. La fata vi acconsenti. Essi discessero tutti e due in un sitante, e quando fursono nella tomba : Ebbene, disquindo fursono nella tomba : Ebbene, disdicio della mia. La vicio un giovado din litessan, a avele mia vicio un giovado più ben fatate e più bello di questo?

La fata esaminò Bedreddin con attenzione, e poi volgendosi verso il genio: Vi confesso, gli rispose, ch' egli è molto ben fatto; ma ho pur ora veduto al Cairo un oggetto ancor più maraviglioso intorno al quale vi dirò alcun che, se voleto ascoltarmi. - Mi farete un grandissimo piacere, replicò il genio. - Bisogna dunque che sappiate, riprese la fata, poichè voglio prendere la cosa da lungi, che il sultano d' Egitto ha un visir che si chiama Schemseddin Mohammed e che ha una figlia dell' età di circa venti anni. Ell'è la più bella e più perfetta persona di cui siasi mai ndito a parlare. Il sultano, informato dalla voce pubblica della beltà di questa giovinetta, fece chiamare il visir suo padre in uno di questi ultimi giorni , e gli disse : llo saputo che avete nna figlia da maritare : desidero di sposarla; volete accordarmela? Il visir, che non s'aspettava una simile proposta, ne fu turbato nn poco, ma non ne fu abberbegliato, e in vece di accettarla con gioja (il che altri al suo luogo non avrebbero mancato di fare), rispose al sultano: Sire, io non sono degno dell'onore che vostra maestà vuol farmi, e la supplico umilissimamente di non prendere in mala parte che io m'opponga al suo disegno. Voi sapete ch' io aveva un' fratello chiamato Noureddin All, che aveva come me l'onore di essere uno dei vostri visir. Avemmo insieme una disputa che fu cagione ch' ei sparisse d'improvviso, e non ho avuto notizie di lui da quel tempo in poi, se non che ho saputo, or fa quattro giorni, ch'è morto a Ralsora nella dignità di gran visir del sultano di quel regno. Egli ha lasciato un figlio; e siccome tempo fa ci promettemmo a vicenda di sposare insieme i nostri figli , supposto che noi ne avessimo, son persuaso ch'egli è morto nell'intenzione di fare questo matrimonio.

nna promessa, e sconguro vostra mae- l stà di permetteriuelo. Vi ha in questa corte molti altri signori che han delle figlie come me, e che voi potete onorare della vostra parentela.

Il sultano d' Egitto fu irritato all' ultiino segno contro Schemseddin Mohammed... Scheherazade si tacque a questo punto,

perche vide apparire il giorno. La notte segueute ella ripigliò il filo della sua uarrazione, e disse al sultano delle Indie facendo sempre parlare il visir Giafar al califio Haroun-al-Rascid :

#### XCIX' NOTTE

Il sultano d'Egitto , punto dal rifiuto e dall' ardire di Schemseddin Mohammed, gli disse con un trasporto d'ira che non potette rattenere: - Adunque così rispondete alla bonta che ho di volerini abbassare fino ad imporentarmi con voi? Sapro vendicarmi della preferenza che su di me osate dare a un altro, e giuro che vostra figlia non avrà altro marito che il più vile e il più deforme di tutti i mici schiavi. Terminando queste parele, rimandò bruscamente il visir, che si ritirò in casa pieuo di confusione, e mortificato crudelmente.

Oggi il sultano ha fatto venire uno dei suoi palafrenieri che è gobbo d'innanzi e di dietro, e brutto da far paura; e dono avere ordinato a Schemseddin Mohammed di acconsentire al matrimonio di sua figlia con questo orribile schiavo, ha fatto stendere e sottoscrivere il contratto dai testimoni in sua presenza: i preparativi di queste nozze bizzarre sono finiti , e nel punto ch' io vi parlo tutti gli schiavi de' signori della corte di Egitto stanno alla porta di un bagno, ciascuno con una fiaccula in mano, Essi aspettano che il gobbo palafreniere, ch' è ivi e vi si lava, ne esca, per menario dalla sua sposa, che dal canto suo è già pettinata e abbigliata. Nel momento che son partita dal Cairo, le dame adunate si disponevano a condurla, con tutti i snoi ornamenti nuziali , nella sala ove dee ricevere il gobho e dov' clia lo attende di presente. lo l'ho veduta, e vi assicuro che non la si può guardare senza maraviglia.

Quando la fata ebbe cessato di pariare, il genio le disse: - Checche possiate dire, io non posso persuadermi che la beltà di rotesta giovane sorpassi quella di questo giovine. - Non voglio con voi disputare,

eplicò la fata; confesso ch' ei meriterebbe di sposare la vaga persona ch' è destinata al golsho, e mi sembra che faremmo un' azione degna di noi , se opponendoci all'ingiustizia del sultano d'Egitto potessimo sostituire questo giovane in luogo dello schiavo. - Avete ragione, replirò il genio; voi non potreste credere quant'io vi sappia buon grado del pensiero che vi è venuto : gabbiamo (io v' acconsento) la vendetta del sultano d' Egitto; cousoliamo un padre afflitto, e rendiamo sua figlia tanto felice quant'ella si crede miserabile : nulla obbliero per far riuscire questo disegno, e son persuaso che voi non vi starete colle mani alla cintola; iom'incarico di condurlo al Cairo senza che si svegli, e lascio la cura a voi di portarlo altrove quando avremo eseguito la nostra impresa.

Dopo che la fata e il genio ebbero insieme concertato tutto quello che volevano fare, il genio portò via dolcemente Bedreddin, e trasportandolo per aria con una inconcepibile velocità, andò a posarlo alla porta d'un albergo pubblico, e prossimo al bagno donde il gobbo era presso ad uscirc col seguito degli schiavi che l'attendevano.

Bedreddin Hassan essendosi svegliato in questo puuto, fu molto sorpreso di vedersi in mezzo a una città che gli era ignota: Volle gridare per domandare ove fosse; ma il genio gli diede un colpetto. aulia spalla e gli avverti di non dir parola alcuna. Poi mettendogli una liaccola in mano: Audate, gli disse, mischiatevi fra questa gente che vedete alla porta di questo bagno, e camminate con loro fino a che entriate in una sala ove si stanno per celebrare delle nozze. Il novello sposo è un gobbo che riconoscerete di leggieri. Mettetevi alla sua dritta nell'entrare, e fin da ora aprite la borsa di zecchini che avete in seno per distribuirli ai sonatori, ai ballerini e alle danzatrici per via. Quando sarete nella sala, non tralasciate di darne pure alle schiave che vedrete intoruo alla sposa , quando vi si faran vicine. Ma ogni qual volta metterete la mano nella borsa, cavatela piena di zecchini , e gnardatevi dal risparmiarli. Fate esattamente quel ch' io vi dico con una grande presenza di spirito : pop vi maravigliate di nulla, non temete alcuno; e fidatevi del resto su di una potenza superiore che ne dispone a suo grado.

li giovane Bedreddin, ben istratta da

tutto ciò ch' egli aveva a fare, s' avanzò verso la porta del bagno : la prima cosa ch' egli fece, fu di accendere la sua fiaccola a quella di uno schiavo; mischiandosi poi agli altri, come se appartenesse a qualche signore del Cairo, s' incammiuò con essi e accompagnò il gobbo che uscl dal hagno e monto su di un cavallo della scuderia del sultano.

Il giorno che apparve impose silenzio a Scheherazade, la quale rimise all' indomani il seguito di guesta storia.

# C\* NOTTE

Sire, elfa disse, il visir Giafar continuando a parlare al califio, prosegui s Bedreddin Hassan, trovandosi presso ai sonatori, ai ballerini e alle ballerine, che camminavano immediatamente innanzi al gobbo, cavava di tempo in tempo dalla sua borsa delle manate di zecchini che loro distribuiva. Siccome egli faceva le sue larghezze con una grazia seuza eguale e con un' aria molto obbligante, tutti quelli che le ricevevano gli fissavano gli occhi addosso; ed appena che l' avevauo riguardato, lo trovavano si ben fatto e sì bello, che da lui non potevano più togliere i loro sguardi.

Si giunse in fine alla porta del visir Schemseddin Mohammed, zio di Bedreddin Hassan, ch'era ben lungi dall'immaginarsi che suo nipote fosse si presso a lui. Degli uscieri, per impedire la confusione, fermarono tutti gli schiavi che portavan delle fiaccole, e non vollero lasciarli entrare. Respinsero ancora Bedreddin Hassan; ma i sonatori, pei quali era libero l'ingresso, si arrestarono, protestando che non entrerebbero se con loro non lo lasciassero entrare. E' non è del numero degli schiavi, dicevano; basta guardarlo per convincersene. Egli è senza dubbio un giovane stranicro che vuol vedere per enriosità le cerimonie che si osservano nelle nozze in questa città. Ciò dicendo, se lo posero in mezzo, e lo fecero entrare a malgrado degli uscieri. Gli tolsero la sua fiaccola, che diedero al primo che si presentò, e dopo averlo introdotto nella sala , lo situarono a destra del gobbo, il quale s'assise presso la figliu del visir su di un trono ornato magnificamente.

La si vedeva parata di tutti i suoi ornamenti; ma sul suo volto si mostrava

mortale di cui non era difficile indovinare la causa, vedendo accanto a lei un marito sì deforme e sì poco degno del suo amore. Il trono di quegli sposi si male assortiti era in mezzo a un sofà. Le mogli degli cmir, de' visit, degli ufficiali della camera del sultano, e parecchie altre dame della corte e della città erano sedute da ciascun lato un po' più abbasso, ognum secondo il suo grado. e tutte abbigliate in modo si spiccante e ricco, ch' egli era uno spettacolo molto aggradevole a vedere. Elleno tenevano delle grandi bugie accese.

Quando videro entrare Bedreddin IIassan , gittarono gli occhi su di lui , ed ammirando la sua taglia, il suo aspetto e la beltà del suo volto, non poterano stancarsi dal riguardario. Quando fu seduto, non ve ne fu pur una che non abbandonasse il suo posto per appressarglisi e per considerarlo più da vicino, ne ve ne fu alcuna che nel ritirarsi per riprendere il suo posto non si sentisse agitata da un tenero movimento.

La diversità che v'era tra Bedreddiu Hassan e'l palafreniere gobbo, la cui figura metteva orrore, eccitò dei mormorii nell'adunanza. A questo bel giovane . esclamarono le dame, bisogna dare la nostra sposa, e non a cotesto villano gobbo. Nè qui si rimasero ; osarono fare delle imprecazioni contro il sultano, che abusando del suo assoluto potere, univa la bruttezza colla beltà. Colmarono anche d'ingiurie il gobbo, e fecer sì che si trovasse molto confuso, con sommo piacere degli astanti , le cui fischiate interruppero per qualche tempo la sinfonia che si faceva sentire nella sala. Finalmente i sonatori ricominciarono i loro concerti. e le donne che avevano vestito la sposa le si avvicinarono.

Nel pronnuziare queste ultime parole. Scheherazade osservò ch'era giorno, Ella tacque subito; e la notte seguente ripigliò così il suo discorso.

# CIII NOTTE (I)

Sire, disse Scheherazade al sultano delle Indie, vostra maestà non ha dimenti-

(1) La centunesima e centoduesima notte sono implegate nell'originale alla descrizione di sette vesti e di sette paramenti diversi, di cui la figlia del un languore, o piuttoslo una tristezza visir Schemseddin Mohammed si cambiò

cato ch'egli è il gran visir Ginfar che parla al califfo Haroun-al-Bascid. Ogni volta che , proseguì , la sposa novella cambiava di abito, ella si alzava dal suo posto, e seguita dalle sue donne passava innanzi al gobbo senza degnarsi guardarlo, e andava a presentarsi innanzi a Bedreddin Hassan per mostrarsi a lui nei suoi nuovi adornamenti. Allora Bedreddin Hassau, seguendo l'istruzione che aveva dal genio ricevuta, non tralasciava di metter la mano nella sua borsa e di trarne delle manate di zecchini che distribuiva alle donne che accompagnavano la sposa. Non obbliava i sonatori e i ballerini, ma anche ad essi ne gittava. Era piacevole a vedere come si spingevano l'un l'altro per raccoglierne ; essi gliene attestarono gratitudiue, e gli mostravano per cenni come volessero che la giovine sposa fosse per lui e non pel gobbo. Le donue ch' erano intorno a lei gli dicevano lo stesso, nè punto si curavano d'essere intese dal gobbo, cui facevano mille beffe; il che molto divertiva tutti gli spettatori.

Quando fu finita la cerimonia di cambiar d'abito tante volte, i sonatori cessarono di sonare, e si ritirarono facendo segno a Bedreddin Hassan di restare. Le dame fecero lo stesso ritirandosi dopo di loro con tutti quelli che non erano di casa. La sposa entrò in un gabinetto ove le sue donne la seguirono per ispogliarla, e non restò più nella sala che il gobbo palafreniere , Bedreddin Hassan e al-cuni domestici. Il gobbo che l'aveva terribilmente con Bedreddin che gli faceva ombra, lo guardo bieco e gli disse : E tu, che aspetti? Perche non ti ritiri come gli altri ? Va via ! Siccome Bedreddin non aveva alcun pretesto per rimanersene colà, uscissene molto imbarazzato della persona; ma non fu ginnto appena fuori del vestibolo, che si presentarono a lui il genio e la fata e lo fermarono. Ove andste? gli disse il genio; restate; il gobbo non e più nella sala, egli ne e uscito per qualche bisogno; non avete che

al suono degl'istrumenti. Sicome questa descrizione non mi è sembrata punto piaceole, e che d'altra parte è accompagnata da versi, che a dir vero hanno in arabo la loro bellesza, ma che tradotti perderebbero la loro grasia, così non ho creduto conveniente di tradurer queste due notti. (Galland.)

a rientrare colà ed introdurvi nella camera della sposa. Quando sarete solo con lei , ditele arditamente che voi siete suo marito; che l'intenzione del sultano è stata di divertirsi col gobbo : e che per appaciare cotesto preteso marito voi gli avete fatto apprestare un buon piatto di crema nella sua scuderia. Ditele in somma su di ciò tutto quello che vi verrà in mente per persuaderla. Essendo voi fatto come siete, ciò non sarà difficile, ed ella sarà contentissima d'essere stata si piacevolmente inganuata. Intanto noi andiamo a dar ordine perchè il gobbo uon rientri e non v'impedisca di rimanere colla vostra sposa; poichè ella è vostrs e non sua.

Mentre che il genio incoraggiava a questo modo Bedreddin e l'istruiva intorno a ciò ch'e' dovea fare, il gobbo era veramente uscito dalla sala. Il genio s'introdusse ov'egli stava , prese la figura di un grosso gatto nero , e si pose a miagolare in un modo spaventevole. Il gobbo grido dietro il gatto e batte colle mani per farlo fuggire; ma il gatto, in vece di ritirarsi, si tenne duro sulle sue zampe, fece brillare degli occhi di bragia, e guardò ferocemente il gobbo miagolando più forte di prima e facendosi grande in mode che parve bentosto grosso comu un asinello. Il gobbo a questa vista volle gridare al soccorso : ma lo spavento s' era talmente di lui impadronito, che resto colla bocca aperta senza poter profferir parola. Per nou dargli requie alcuna, il genio si cangiò all'istante in un possente bufalo , e sotto questa forma gli grido con una voce che raddoppio la sua paura: Gobbe villano! A queste parole lo spaventato palafreuiere si lasciò cadere sul pavimento, e coprendosi la testa colla sua veste per non vedere quella bestia spaventevole, gli rispose tremando: Principe supremo de' bufali . che chiedete da me? - Guai a te, gli rispose il Renio; tu hai la temerità di osare ammogliarti colla mia ganza ! - Ah ! signore , disse il gobbo, vi supplico di perdonarmi: se sono colpevole, egli è solo per ignoranza; io non sapeva che questa dama avesse un bufalo per amante. Comandatemi quello che vi piacerà, vi ginro che son presto ad ubbidirvi. - Per la morte, replicò il genio, se tu esci di qui, o che non osservi il silenzio fiuo a che sorga il sole; se dici la menoma parola io ti schiaccerò la testa. Allora io ti permetto

ritirarti ben ratto senza guardarti dietro : e se hai l'ardire di riternarci, e'te ne andrà la vita. Terminando queste parole, il genio si trasfornò in uomo; prese il gobbo pe' piedi , e dopo averlo alzato colla testa in giù incontro al muro, soggiunse: Se tu ti muovi prima che sia sorto il sole, come ti ho già detto io ti ripiglierò pe piedi e ti fracasserò il capo in mille pezzi contro questo muro.

Per riternare a Bedreddin Hassan, iucoraggiato dal genio e dalla presenza della fata, era ritornate nella sala e s'era insinuato nella camera muziale, ove si assise attendende l'esito della sua avventura. A capo di qualche tempo ginnse la sposa, condotta da una buona vecchia che si fermò alla porta; dopo di che ella la chiuse e si ritirò.

La gievine sposa fu estremamente sorpresa di vedere, in luogo del gobbo, Bedreddin Hassan che le si preseuto colla miglior grazia del mondo. E che ! mio caro amico, gli disse, voi siete qui a que-st'era? Adunque bisogna dire che siete camerata di mio marito. - No, signora, rispose Bedreddin, io son di diversa condiziene da quella di cotesto gobbo villano. - Ma , ella riprese , vei non badate che dite male del mie speso? - Egli , o signera, soggiunse, vostro sposo! E potete rimanere si lungo tempo in tal pensiere? Uscite d'inganno. Tante bellezze nen saranno sacrificate al più spregevolo di tutti gli uomini. Son io , signora , son io il felice mortale a cui sono riservate. Il sultane ha voluto divertirsi facendo questa soverchieria al visir vostro padre, ed egli mi lia scelto per vestro vere sposo. Voi avete potuto osservaro quanto le dame, i ballerini, le vestre donne e tutta la gente di vostra casa han goduto di questa commedia. Noi abbiamo mandato via l'infelice gobbe, che a quest'ora mangia un piatto di crema uella, sua scuderia : e potete esser sicura ch' e' non comparirà più innanzi ai vostri begli occhi.

A questo discorse la figlia del visir, che era entrata più morta che viva nella camera nuziale, si cangiò in velto, prese un aspetto gajo, che la rese sì bella che Bedreddin ne rimase incantato. Non m'aspettava, gli disse, una si grata sorpresa, e già mi era condaunata a essere infelice pel resto della mia vita. Ma io sono tanto più grandemente felice , in quan- tande : e questa circostanza è necessato che possederò un nomo degno della ria per il seguito. (Galland).

di uscir da questa casa ; ma ti ordino di 1 mia tenerezza. Ciò dicendo , ella finì di spogliarsi e si pose a letto. Dal canto suo Bedreddin Hassan, fuor di se del vedersi nossessore di si incantevoli bellezze, si spogliò prontamente. Pose il suo abito su di un seggie e sulla borsa che l'ebreo gli aveva data , la quale era ancor piena, malgrade tutte ciò che ne avea cavate. Si tolse pure il turbante, per mettersene uno da notte ch' era stato preparato pel gobbo ; o andò a coricarsi in camicia e iu mutande (1). Le mutande erano di raso azzurro e legate con un cordone tessuto di oro.

L'aurora, che si facea vedere, ebbligo Scheherazade a fermarsi. La nette seguente, essendo stata svegliata all' era consueta, riprese il file di questa storia e la continuò in questi termini.

## CIV' NOTTE

Quando i due amanti si furene addormiti, proseguì il gran visir Giafar, il genie, che aveva raggiunto la fata, le disse ch' egli era tempe di finire ciò ch' essi avevano si ben cominciate e condotto sine allora. Nen ci lasciamo serprendere, aggiunse, dal giorno che apparirà ben toste ; andate e portate via il giovane senza svegliarle.

La fata si reco nella camera degli amanti che dermivano profendamente; porto via Bedreddin Hassan nello state in cui era , cioè in camicia e in mutande : e volande col genio con maravigliosa rapidità fine alla porta di Damasco in Siria, vi giunsero precisamente nel tempe in cui i ministri delle moschee, preposti a tale funzione, chiamavano il popolo ad alta voce alla preghiera dello spuntar del giorne. La fata posò dolcemente a terra Bedreddin , e lasciandele presso alla porta , s' allentano insieme cel genie.

Si apriron le porte della città, e la gente che s'era già radunata in gran numere per uscire, fu estremamente sorpresa di veder Bedreddin Hassan steso per terra in camicia e in mutande. L'uno diceva : Egli è stato talmente costretto di uscire presto dalla casa della sua ganza, che non ha avuto il tempo di vestirsi. - Vedete un po', diceva un altro, a quali accidenti siamo esposti ; egli avra

(1) Tutti gli Orientali dormono in mu-

passato a bere co' suoi amici una buona i parte della notte ; si sarà ubbriscato ; sarà poi uscito per qualche occorenze, e invece di ritirarsi sarà venuto fin qui senza sapere ciò che facesse, e qui l'avrà sorpreso il sonuo. Altri dicevano altre cose, e niuno poteve indovinaro per quale avventura e' si trovesse colà. Un vent:cello che cominciava allora a soffiare gli alzò la camicia, e lasciò vedero il suo petto ch' era più bianco della neve. Furono tutti talmente stupiti di tal hiauchezza, che misero un grido di maraviglia, il quale svegliò il giovane. Non fu men grande della loro la sua sorprese nel vedersi alla porta di una città dove non era mai venuto, e circondeto de una calca di gente che lo considerava con attenzione: Signori, disse loro, ditemi, di grazie, ov io sono e che desiderate da me. Uno fra essi prese ·la parola e gli rispose : Giovane, or ora si è aperta la porta di questa città, e nell'uscire vi abhiamo trovato qui coricato nello stato in cui siete. Ci siamo fermati a guardarvi. Avete dunque passato qui la notte? e sapete che siete a una delle porte di Damasco? - A una delle porte di Damasco l replico Bedreddin; voi vi gabbate di me; questa notte nel coricarmi io stava al Cairo. A queste parole alcuni, mossi a compassione, dissero ch'era un peccato che un si ben fatto giovane avesse perduto la ragione ; e passaron oltre.

Figliuol mio, gli disse un huon vecchio, voi non riflettete; se state questa mane a Damasco, come potevate stare jeri sera al Ceiro ? Questo non può essere. - Pertento questo è verissimo, soggiunse Bedreddin, e vi giuro ancora che tutta la giornata di jeri la passai a Balsora. Appena ebbe terminato queste parole, che tutti scoppiarono in grandi risa , esclemando: E pazzo! è pazzo! Nulladimeno alcuni lo compativano a motivo della sua giovinezza; e un uomo di quella compagnia gli disse: Figlinol mio, bisogna che abbiete perduto la ragione, voi non pensate a quel che dite. E mei possibile che un uomo stia il giorno a Balsora , la notte al Cairo , c la mattina a Damasco? Voi certo non siete hene svegliato: richiamate i vostri sensi. - Ciò ch'ie dico, riprese Bedreddin Hassan, è sì vero, che jeri sera sono stato ammogliato nella città del Cairo. A questo discorso tutti coloro che prima avevano riso raddoppiarone le loro risa. Badate bene ,

gii disse la siessa persona che testr gii avea parleto, bisogran che voi ebbite sognato tutto coi, e che cotesta illusione vi sia rimasa nella mente. — lo so hene ciò che dico, rispuse il giovane; ditemi va ri vece con' rella più sostalle di lo sia andato in segno al Cairo, ove son persuaso che sono stato in realta; cor per sette so che sono stato in realta; cor per sette spose adorra d'un nuovo abbigliamento opia volta; e dove iufine lo veduto un orrido gobbo che le si pretendera dare. Dilemi pure che son direcuti la mia veste; il mio turbate e la horsa di zecchini che io avesa al Cairo?

Benché assicurasse che tutte queste cose erano retai, le persone che l'ascoltavano altro non fecero che riderne: il che lo turbò in tal guisa, ch' oggi stesso più non sepeva ciò che dovesse pensare di tutto quello che gli era accaduto. Il giorno, che comincava a schiarare

l'eppartamento di Schahriar, impose silenzio a Scheherazade: In quale continuò così l'indomani il suo racconto.

# CV' NOTTE

Sire . diss' elle . dopo che Bedreddin Hassan si fu ostinato a sostenere che tutto ciò ch'egli aveva dette era vero , si alzò per entrare nella città, e tutta la sente lo seguiteva gridando: E pazzo! e pazzo! A tali grida gli uni cacciarono il capo alle finestre, gli altri ai presentarono alle loro porte, ed altri, unendosi a quelli che attorniavano Bedreddin, gridevan com'essi, senza sapere di che si trattasse : E pazzo. Nell'impaccio in cui trovavasi quel giovane, giunse innanzi alla casa di un pasticciere che apriva allora la sua bottega, e v'entro dentro per togliersi alle fischiate del popolo che lo segniva.

Quissto pasticciere era stato un tempo acpo di una truppa di vagabondi che as-assinavano le cerovane; e benche fosse ventuo a stabilirri a Bamasco, ove non dave alcou motivo di legonaza contro quelli che il consecuento. Per la qual co-sa fin dal primo securado ch'ebbe lancias in dal primo securado ch'ebbe lancias sulle marmaglia che seguivia Bedreddin, el la disperse. Il pasticciere, veden-deche più non vera alcouno, fece parecchie domande di giorane; gli domande di disposare gli domande di deconse delle delle participa delle delle participa delle delle participa delle delle participa delle particip

sti inscose ne la sun nascita ne la morte del gran visir suo padre. Gli narro in neguito in qual modo era uscito di Babora, e
e come, dopo essersi addormito la notte
precedente sulla tomba di suo padre, si era trovato, svegiandosi, al Cairo,
dove aveva sposato una dama. Infine gi
manfestò la sorpressa in cui era di vedersi a Damasco senza poter comprendere tutte queste maravidie.

La vostra storia è delle più sorprenenti, gli disse il pasticciere; ma se volette seguire il mio consiglio, non confiderete ad alcuno tuttu le cosu che fin ora mi avete detti controli di proporti di na alle digrazia dalle quali permette che siate affilito. Vi contentereto di rimaner con me fino a tal punto; e sicome non ho figlinuli, sono pronto a riconsocerri per mio figlio, ese ci cousendite. Dopo che per mio figlio con sono con considerati la città, con sono con sono con sono con sulli della marmaglia.

Quantumque quest' adozione nou facesse onore a fligito du mgan vistr. Bedreddun onor lasció di accettare la proposizione del pasticierie, stimando a buo dritto esser quello il miglior partito che dovesse prendere nello stato in cui trovavai la sua sorte. Il pasticciere lo fece vestire, pree de' testimoni, e ando a dicinarze innanza un cad che lo rizonoscera per suo figlio i, a seguito di che presenta del considera del cierto. , e apprese l'arte del pasticciere.

Mentre ciò avveniva a Damasco, la figlis di Schemseddin Mohammed si sveglio, e non trovando Bedreddia accanto a lei, credette ch'egli si fosse alzato senza volere interrompere il suo riposo, e che bentosto sarebbe ritornato. Ella attendeva il suo ritorno, allorche il visir Schemseddin Mohammed suo padre, punto al vivo dall' affronto che credeva aver ricevuto dal sultano d' Egitto , venne a bussare alla porta dell'appartamento di lei , risoluto di piangere con lei il suo tristo destino. La chiamò per nome ; ed ella, appena ehbe inteso la sua voce. si levò per aprirgli la porta. Gli haciò la mano, e lo ricevette con un' aria si contenta, che il visir, il quale s'aspettava di trovarla bagnata di lagrime ed afflitta come lui , ne rimase estremamente sorpreso. Sciagurata ! le disse adirato, così dunque mi comparisci dinuanzi? Dopo

gli mascose ne la sua nascita ne la morte | l'orribile sacrifizio che hai teste consudel gran visir suo padre. Gli narrò in seguito in qual modo era uscito di Balsora, contectuto ?

> Scheherazade cesso di parlare a questo punto, perchè il giorno apparve. La notte seguente ella ripigliò il suo discorso e disse al sultano delle Indie:

# CVI NOTTE

Sire, il gran visir Giafar continuando a raccontare l'istoria di Bedreddin Hassan, proseguì : - Quando la novella sposa vide che suo padre le rimproverava la gioja ch' ella addimostrava, gli disse : Signore, di grazia, uon mi fate un sì ingiusto rimprovero; non è il gobbo, ch'io detesto più che la morte, non è già cotesto mostro che ho sposato : tutti lo han messo in tanta confusione, ch' egli è stato costretto ad andarsi a nascondere e a dar luogo a un giovane bellissimo che è il mio vero marito. - Che favola mi raccontate? interruppe hruscamente Schemseddin Mohammed. Che ! il gobbo non è con voi ? - No , signore , ella rispose : non ho veduto altra persona che il giovane di cui vi parlo, che ha de' grandi occhi e dei grandi sopraccigli neri. A queste parole il visir perdette la pazienza, e monto in grandissima furia contro sua figlia. Ah ! cattiva, le disse, volete farmi perdere la testa col discorso che mi tenete l -Siete voi , padre mio , ella soggiunse , che fate perdere la testa a me stessa colla vostra incredulità. - Non è dunque vero, replicò il visir, che il gobbo... --Eh l lasciamo da banda il gobbo, interruppe precipitosamente, maledetto il gobbo l E dovrò sentir sempre parlare del gobbo! Vel ripeto , padre mio , aggiunse, non ho più visto il gobbo, ma solo il caro sposo di cui vi parlo, e che non dev'esser lungi di qui.

Schemseddin Molammed such per andardo a cercare; ma in vece di trovarilo, rimase estremanente sorpreso d'incortrare il gobbo che avea la testa in giù e i piedi in alto, nella stessa situatione in cui il verva messo il geuio. Che vuol dir ciò ? gli disse; chi vi ha messo in tale di rispia solo, piconoscodo il visir già rispia con la considera di solo di visir già rispia con la considera di solo di visir at di un bialdo. I manate d'un geno villano ? lo uno sarò il vostro merlotto, e voi non mi ci correte.

Scheherazade era a questo, quando, scor-

se la prima luce del giorno ; benché non fosse lungo tempo che parlava , pure non disse altro per quella notte. L'indomani ella riprese così il seguito della sua narrazione , e disse al sultano delle Indie:

### CVII NOTTE

Sire, il gran visir Giafar, proseguendo la sua storia . continuò : - Schemseddin Mohammed credette che il gobbo farneticasse quando l'intese parlare a quel modo . e gli disse : Levatevi di là , e mettetevi su i vostri piedi. - Me ne guarderò hene, soggiunse il gobbo, prima che il sole non sia sorto. Sappiate che essendo venuto quivi jeri sera, apparve all' improvviso innanzi a me un gatto nero, che divenne insensibilmente grosso come un hufalo ; non ho già dimenticato quel che mi ha detto; e perciò andate pei fatti vostri e lasciatemi qui. Il visir, invece di ritirarsi, prese il gobbo pei piedi e l'obbligo a rialzarsi. Ciò fatto, il gobbo uscì correndo di tutta lena senza guardarsi dietro. Si recò al palagio, si fece presentare al sultano di Egitto, e lo divertì moltissimo raccontandogli il trattamento che gli avea fatto il genio.

Schemseddin Mohammed ritorno nella camera di sua figlia, più stupito e più incerto che prima intorno a ciò che voleva sapere. - Ebbene, figlia, le disse, potete voi chiarirmi dippiù su di un' avventura che mi rende interdetto e confuso ? - Signore, gli rispose, non posso farvi sapere altra cosa che quello che ho già avuto l'onore di dirvi. Ma ecco , aggiunse, il vestito del mio sposo, che ha lasciato su questa sedia : esso forse vi darà gli schiarimenti che cercate. Dicendo queste parole, presento il turbante di Bedreddin al visir, il quale lo prese, e dopo averlo ben esaminato da tutte parti: - Lo prenderei , disse , per un turbante di visir, se non fosse alla foggia di Moussoul (1). Ma avvedendosi che alcun che v'era cucito tra la stoffa e il soppanno, chiese delle forbici, e avendo scucito, trovò una carta piegata. Era il quaderno che Noureddin Ali aveva dato morendo a Bedreddin suo figliuolo, il quale l'aveva nascosto in quel luogo per me-

 La città di Moussoul è nella Mesopotamia, fabbricata dirimpetto all'antica Ninive. (Galland). glio conservarlo, Schemseddin Mohanimed . avendo aperto il quaderno, riconobbe il carattere di suo fratello Nouréddin All , e lesse questo titolo: Per mio figlio Redreddin Hassan. Prima che cgli petesse fare le sue riflessioni, sua figlia gli mise nelle mani la horsa che aveva ritrovata sotto l'abito, Egli l'aprì ppre, e quella era piena di zecchini, come ho già detto, poiche nou ostante le larghezze che Bedreddin Hassan aveva fatte, era sempre rimasta piena per cura del genio e della fata. Egli lesse queste parole sulla soprascritta della borsa : Mille zecchini appartenenti all' Ebreo Isacco: e queste altre di sotto, che l'ebreo aveva scritte prima di separarsi da Bedreddin Hassan: Rilasciati a Bedreddin Hassan per il carico che mi ha venduto del primo dei vascelli che prima appartenevano a Noureddin Ali suo padre di felice memoria, quando sarà arrivato a questo porto. Non appena ebbe terminato questa lettura, che proruppe in un gran grido, e svenne.

Scheherazade voleva continuare; ma il giorno comparve, ed il sultano delle Indie si alzò risoluto di udire la fine di questa storia.

# CVIII NOTTE

Il domani , Schehcrazade, avendo ripigliato il discorso , disse a Schahriar: Sire, it visir Schemseddin Mohammed, essendo rinvenuto dal suo svenimento mediante il soccorso di sua figlia e delle done ne ch'ella aveva chiamate : - Figliuola mia, disse, non vi stupite dell' accidente testè occorsomi. Ne è tale la cagioue, che appena vi potrete aggiustar fede. Cotesto sposo, che ha passato la notte con voi , è vostro cugino , il figliuolo di Noureddin Alì. I mille zecchini, che sono in questa borsa , mi fanno ricordar della disputa che ebbi con quel caro fratello: egli è senza dubbio il regalo nuziale che vi fa. Dio sia lodato di ogni cosa, e particolarmente di questa maravigliosa avventura che mostra si bene la sua potenza. Guardò poscia lo scritto di suo fratello, e più volte baciollo versando abbondanti lagrime. Perchè mai non mi è concesso, diceva, egualmente ch' io vedo questi caratteri che tanto giubilo mi cagionano, veder qui Noureddin stesso. e riconciliarmi con lui?

Egli lesse da capo a fondo il quader-

no : vi trovò le date dell'arrivo di suo l fratello a Balsora, del suo matrimonio, della nascita di Bedreddin Hassan; e quando, dopo aver confrontato a queste date quelle del suo matrimonio e della nascita di sua figlia al Cairo, e considerato la relazione che fra esse vi era , riflette in fine che suo nipote era suo genero, egli si diede tutto in preda alla giola. Prese il quaderno e la soprascritta della borsa, gli audò a mostrare al sultano , il quale gli perdonò il passato, e fu talmente incantato del racconto di questa storia, che la fece mettere in iscritto con ogni piccolo particolare per farla passare alla posterità.

Intanto il visir Schemseddin Mohammed non poteva comprendere perchè suo nipote fosse disparso : sperava nulladimeno vederlo eomparire ad ogni momento, e lo aspettava con una estrema impazienza per abbracciarlo. Dopo averlo inutilmente aspettato per sette giorni, lo fece cercare per tutto il Cairo, ma non ne seppe notizia alcuna per quante perquisizioni far ne potesse. Ciò gli cagionò molta inquietudine. Ecco, diceva, un' avventura beu singolare; veruno giammai non ne ha esperimentata una simile.

Nell' incertezza di quel che accader potesse in seguito, credette dover egli stesso mettere per iscritto lo stato in cui trovavasi allora la sua casa, in qual maniera le nozze erano seguite, come la sala e la camera di sua figlia fossero addobbate. Fece pure un fagotto del turbante, della borsa e del resto del vestimento di Bedreddin, e lo chiuse sotto chiave. . . .

La sultana Scheherazado fu obbligata di restarsi a questo, perchè vide che il giorno appariva. Sul fine della notte vegnente ella proseguì questa storia ne' seguenti termini.

# CIX" NOTTE

Sire, il gran visir Giafar così continuò a parlare al califfo: - In capo a qualche giorno, la figliuola del visir Schemseddin Mohammed si accorse di essere gravida ; ed in fatti nel termine di nove mesi ella partori un figliuolo. Si diede una nutrice al fancinllo, con altre donno e schiave per servirlo, e suo avolo lo chiamo Agib.

Quando questo giovine Agib ebbe toccato l'età di sette anni, il visir Schein- cetto Agib, il quale rispose : lo mi chia-

sed lin Mohammed, invece di fargli insegnare a leggere nella propria casa, lo mandò a scuola in casa di un maestro che aveva una grande ripntazione, e due schiavi avovano cura di condurlo e ricondurlo ogni giorno. Agib giocava coi suoi compagni : siccome erano tutti di una condiziono al di sotto della sua, essi avevano tutti molta deferenza per lui , ed in ciò si regolavano sul maestro di scuola . il quale molte cose gli passava che ad essi non perdonava. La cieca compiacenza che avevasi per Agib , lo perdette : divenne superbo, insolente: voleva che i suoi compagni tutto soffrissero da lui, senza voler nulla soffrire da essi. Dominava da per tutto ; e se qualcheduno aveva l'ardire di opporsi alle sue volontà, gli diceva mille ingiune, e giungeva spesso fino a batterlo. Si rendette egli in somma insopportabile a tutti gli scolari , i quali si lamentarono di lni col maestro di scuola. Dapprima egli li esortò ad aver pazienza; ma quando vide che con ciò non facevano che aumentare l'insolenza di Agib, e fu stanco egli stesso della molestia che gli dava : Figliuoli miei , disse a' suoi scolari , vedo bene cho Agib è un insolentello : voglio insegnarvi nn mezzo di mortificarlo in modo, che non vi tormenterà più oltre: anzi credo che egli non ritornerà più alla scuola. Dimani quando sarà venuto, e vorrete giuocar insieme, situatevi tutti all' intorno di lui, e qualcheduno dica adalta voce : Noi vogliamo giocare , ma con patto che quelli che giocheranno, diranuo il loro nome, quello della loro madre e del loro padre. Noi riguarderemo come bastardi quelli che rifiuteranno di farlo, ne soffriremo che essi giochino con noi. Il maestro di scuola fece loro comprendere l'imbarazzo nel quale gitterebbero Agib con questo mezzo, ed essi si ritirarono alle loro case con molta alle-

grezza. Il domani tosto che tutti furono radunati non trascurarono di fare ciò che il maestro aveva loro insegnato. Circondarono Agib, ed un di loro prendendo la parola: - Giuochiamo , disse , ad un giuoco, ma con patto, che colui il quale non potrà dire il suo nome, il nome di sua madre e di suo padre, non vi giocherà. Risposero tutti, e lo stesso Agib, che vi consentivano. Allora quegli che aveva parlato gl'interrogò ; soddisfecero alla condizione l'uno dopo l'altro, e tutti, ecmo Agib, mia madre si chiama Dania di lio di qual padre son figlio? A questa do-Bellezza, e mio padre Schemseddin Mohammed, visir del sultano.

A queste parole, tutti i fancialli gridarono: Che dite mai i questo non e il nome di vostro padre, nu lemis quello del vostro avo.— Che Iddia vi condonda i resortira via del la compania di conche il visir Schemaeddin Mohammed non è mo padre I dis solari ripigliarono con iscoppi di risa. — No, no, egti non è che il vostro avo e voi non giuncherete con noi, el guarde-remo molto bene di avvianarvi. Decendo che si alloutanarono dere fra di lure. Agib ti molto mortificato dei loro motteggi esi pione a pinagere.

Il mestro, ch'era stato ad assoltare e che avea tutto inteso, entrò in questo mentre, ed indirizzandosi ad Agib:—Agib idisse, non sapete voi anora che il visir Schemseddin Moanmed non è che vostro vo, padre di vostro padre. Sappiamo vo, il nome di vostro padre. Sappiamo vi, il nome di vostro padre. Sappiamo stara matre cou uno de avoi paliforne, che e ra pobbo, ma che un genio si congiune ad ossa. Giò è per voi incresecvole, e percio dovete apprendere a trattare i vostri compagni cou minor fierezza di quella con e ul finora gli avele trattati.

Scheberazade, in questo mentre, vodendo essere fatto giorno, pose fine al suo dissorso. Essa lo riprese la seguente notte, e così diase al sultano dulle Indie:

### CX\* NOTTE

Sire, il piccolo Agib, piccato dai motteggi dei suoi compagni, bruscamente parti dalla scuola, e ritornò alla casa piangendo. Ando da principio all' appartamento di sua madre Dama di Bellezza, la quale afflitta di vederlo sì maliuconico. con premura gliene domando la cagione. Egli non potè rispondere che con parole interrotte da' singbiozzi , tanto era preso dal dolore, e non fu che a più riprese che potè raccontare la cagione mortificante della sua afflizione. Quando ebbe terminato: - In nome di Dio, o madre mia , diss' egli , ditemi , se vi piace, chi è mio padre ?-Figliuol mio, rispose ella , vostro padre è Schemseddin Mobammed, il quale vi abbraccia tutt'i giorni.--Voi non mi dite la verità , soggiunse egli, non è mio padre, ma bensì il vostro. Ma io di qual padre son figlio? A questa domanda, Dama di Bellezza, rucordandosi la notte delle sue nozze seguite da una così lurga vedovanza, cominciò a spargere delle lagrime, compisagendo amaramente la perdita d'uno sposo così amabile qual era Bedreddin.

In quella che Dama di Bellezza piangeva da una parte ed Agib dall' altra . Schemseddin entrò e volte sapere la cagione delle loro afflizioni. Dama di Bellezza gli manifestò la causa della mortificazione che Agib aveva ricevuta alla scuola. Questo racconto toccò vivamente il viair che uni le sue alle loro lagrime, e giudicando perciò che tutti tenessero dei discorsi contro l'onore di sua figlia, egli si die in preda alla disperazione. Tormentato da questo crudel pensiero andò al palazzo del sultano, e dopo essersi prostrato a suoi piedi , lo supplico umilmente d'accordargli il permesso di fare un viaggio nelle province del Levante, e propriamente a Bilsora, per andaro a cercare suo ninote Bedreddin Hassan, dicendo non poter egli soffrire si credesse nella città che un genio si fosse congiunto con sua figlia Dama di Bellezza. Il sultano, mosso dal penare del visir, approvo la sua risoluzione , e gli permise d' caeguirla. Gli fece ancora spedire un rescritto, col quale pregava, nei termini più obbliganti, i principi e i signori de' luoghi ov' era possibile fosse Bedreddin , ad acconsentire, che il visir lo conducesse con lui.

Schemeddin Mohammed non trovò panele bastanti per intigraziario della bontà che aveva per lui. Egli si prostrò di unovo innani al principe; e le lagrime che chiaramente la sua riconoccuza. Indias si congciò dal sultano, dopo avergli augurato tutte le prosperità. Quando ritorno alla sua abiazione non si incariò che a disporre il tutto per la parienza. I propartiri farono tati con tatta sollectudiparti accompagnato da sua figlia Dama di Bellezza ed Acpò suo nipote.

Scheberazade, avvertendo che il giorno statuno delle Indio fii molto sodisidatto del raccouto della sullana, e risolvette di ascoltare il seguito di questa istoria. Scheberazade appagò la sua curiosità la seguicale notte, continuando in questo modo.

## CXI' NOTTE

Sire, il gran visir Gifar parhodo al calflo Haroun-al-Rascid: — Schemseddin Mohammed, diss' egli, prese la strada di Damasco con sus figia Dama di Bellezza ed Agib suo nipote. Eglino camminarone diciannove giorni di seguito senza mai fermarsi: ma il vigesimo, essendo arrivati in una bellissame partera poco distante dalla porta di Damasco, si fermarsi vati nu una bellissame partera poco distante dalla porta di Damasco, si fermarsi morti non ruscello che passa a traverso della città e rende i suoi dintorni niacevolissimi.

Il visir Schemseddin Mohammed dichiarò voler dimorare duo giorni in questo bel luogo, o che nel terzo avrebbe continuato il suo viaggio. Intanto permise alle genti del suo seguito d'andare a Damasco. Quasi tutti profittarono di questo permesso, gli uni spinti dalla curiosità di vedere una città della quale avevano vantaggiosamente inteso parlare, gli altri per vendervi delle mercanzie che avevano portate dall' Egitto, o per comprarvi delle stoffe, e delle farita del paese. Dama di Bellezza, volendo cho suo figlio Agib si divertisse passeggiaodo in questa celebre città, ordino all'eunuco nero, che serviva come di guida a questo fanciullo. di condurvelo, e di badare bene non gli avvenisse qualche disgrazia.

Agib, magnificamente vestito, si pose in cammino con l'eunuco, che avea nelle mani un grosso bastone. Non appena erano entrati pella città che Agib, che era bello come il giorno, attirò su di lui gli occhi di tutti. Gli uni uscivano dalle case per vederlo più da vicino, gli altri si portavano alle finostre, e quelli che lo incontravano per la strada non si contentavano di guardarlo, ma lo accompagnavano per considerarlo più lungamente. Infine non v'era alcuno che non l'amniirasse e che non benedicesse al padre ed alla madre che aveano dato la vita ad un si bel fanciullo. L'ennuco ed esso arrivarono per caso innanzi la bottega ov'era Bedreddin Hassan, e là si videro circondati da una sì gran folla che furono obbligati d' arrestarsi.

Il pasticciere, cho avoa adottato Bedreddin Hassan, essendo morto da alcuni am, in oavea lascanto erede della sua bottega e di tutti gli altri beni. Bedreddin era dunque allora padrone della bottega, e esercitava la professione di pasticciere si

valentemente che avea molta riputazione in Damasco. Vedendo tanta gente affollata innanzi alla sua porta, cho guardava con molta attenzione Agib, e l'eunuco nero, anche esso si poso a guardarti.

Schebernzade, a queste parole, vedendo che il giorno compariva, si tacque; e Schahriar si alzo molto desideroso di sapero ciò che avverrelile fra Agib e Bedreddin. La sultana soddisfece la sua impazienza sul finire della seguente notte, così ripigliando il discorso.

## CXII NOTIE

Bedreddin Hassan, prosegul il visir Giafar, fissando gli occhi in Agib, s' intese immantinente tutto commuovere senza saperoe la cagione. Egli non era tocco come il popolo dall'alta bellezza di questo giovanetto; il suo turbamento e la sua entozione aveano una sconosciuta sorgente. La forza del sangue operava io questo tenero padre, si che interrompendo lo sue occupazioni s'avvicinò ad Agib dicendogli in modi lusinghieri: - Mio piccolo signore, che m'avete guadagnato il cuore, fatemi la grazia d'entrare nella mia bottega per mangiarvi qualche cosa fatta dalle mie mani , affinche in questo mentre io abhia il piacere di contemplarvi a mio agio, Queste parole furono propunziate con tanta tenerezza che gli spuntarono le lagrime. Il piccolo Agib ne fu mosso, si che rivoltosi all'euouco: -Questo huon nomo, disse, ha un aspetto che mi piace, e mi parla in modo taoto affettuoso che non posso preservarmi dal non far quanto ei desidera. Entriamo dunque da lui, e mangiamo della sua pasticceria. - Ah l per vero , gli rispose lo schiavo, sarehhe bello il vedere che un figlio di visir come voi entrasse nella bottega d'un pasticciere per mangiare. Non crediate ch' io vel permetta. - Ohime ! mio piccolo signore, sclamò allora Bedreddin Hassan, gli è ben crudele l'essore la vostra condotta affidata ad un uomo che vi tratta con tanta durezza. Poi rivolgendosi all'eunuco: Mio huon amico. soggiunse, non impedite a questo giovine signore d'accordarini la grazia che gli chiedo. Deh , non mi cagionate questo disgusto ! Fateini pinttosto l'onore d'eotrar voi pure con lui da me, e con cio mostrerete che se sieto nell'esterno bruno come la castagna, siete eziandio bianco

couse exas internamente. Sapputate inoltre the posseggo il secreto di rendervi biunico da noro che siete il L'eunuco si mise o di acro che siete il L'eunuco si mise a ridere a tal discorso, e chiese a Bedreddin qual fosse questo segreto. — Ora vo l'ineggo, ripsose, e si mise a reoltar de'versi in lode degli eunuchi ueri, decondo chi era opera, lori, tutti i graudi si manteneva illilinto. L'eunuco incautato di questi versi cesso di resistere alle preghiere di Bedreddin, e lasciando entrare agin tella sua bottega ni eutro auch'egli.

Bedreddin Hassan provo immensa gioia nel veder compiuto l'ardente suo desiderio, e rimettendosi al lavoro interrotto: - Io faceva, disse, delle torte di fior di latte; fa duopo, se vi piace, che ne maugiate; son certo che le troverete eccellenti, poiche mia madre che le fa maravigliosamente bene, m' ha insegnato a farle, e ne vengono a comprare da tutti gli angoli di questa città. Ciò detto, estrasse del forno una torta di fior di latte, e dopo d' avervi messo sopra granelli di melagrano e zucchero la servi innanzi ad Agib che trovolla deliziosa. L' eunuco, cui Bedreddin ne presentò, giudicolla egualmente.

Mentre che amendue mangiavano, Bedreddin llassan esaminava Agih con grande attenzione, e pensando nel riguardarlo che forse avrebbe avuto un simigliante ligliuolo dalla leggiadra sposa da cui era stato si presto e si crudelmente separato , scoppiogli il pianto. Preparavasi a far delle dimaude al piccolo Agih sullo scopo del suo viaggio a Damasco, ma non potè soddisfare la sua curiosità; imperocchè l'eunuco, che premurava il giovanetto a ritornare da suo avo, il condusse seco pon appena chbe maugiato. Bedreddin Hassan , non conteutandosi di seguirli collo sgnardo, chiusa prontamente la sua bottega, segul i loro passi.

Qui essendo apparito il giorno, Scheherazade interruppe questa istoria.

## CXIII NOTTE

La notte seguente destata Schcherazade da Dinarzade riprese il discorso: Bedreddin Hassan, continio il visir Giafar, corso appresso ad Agib e all'euuceo li raggiunse prima che aesesco oltrepassato la porta della ciità. L'eunico, essendosi accorto ch'egli li seguiva, ne fin estrenameute sorpreso: — Importuno che sie-

te, gli disse sdegnato, che volete da noi? - Mio bnon amico, non andate iu collera ; avendo fuori della città un piccolo affare di cui mi son ricordato vado a disbrigarlo. L'eunuco non soddisfatto da questa risposta, rivoltosi ad Agih, gli disse : - Ecco che n'e avvenuto ; io aveva preveduto che mi sarei pentito della mia compiacenza facendovi entrare nella bottega di quest' uomo ; nou ho operato da saggio permettendovela. - Forse, disse Agih , effettivamente tiene affari verso la città, e le strade son libere a ciascuno, Ciò detto, continuareno amendue il loro cammino senza guardarsi dietro, infino a che non giunsero alle tende del visir. Rivoltatisi allora per vedere se Redreddin Hassan li seguisse tuttora; Agib impallidì ed arrossò successivamente, secondo i diversi sentimenti che il comprendevano, scorgendolo a due passi da lui. Egh temeva che il visir suo ave non venisse a sapere esser entrato nella bottega d'un pasticciere e d'avervi maugiato. Spinto da questo timore raccolse una grossa pietra ch' era a suoi piedi e lanciandogliela contro lo colpi nel mezzo della fronte inondandogli il viso di sangue; poscia, mettendosi a correre con ogni sua forza, si ridusse a salvamento sotto le tende con l'eunuco; il quale disse a Bedreddin llassan, non doversi dolere di questa sciagura avendosela meritata e cagionata egli stesso.

Bedreddin ripigilò il cammino della citta tergendosi il sangue dalla ferita col grembiule che non aveasi nemmeno tolto. Il fotto male, diceva tra se, in abbanletto della collectione di collectione di ta pena a quel riaguzzo, che certamente mb at trattato in tal modo, crodendo che in meditassi qualche sinistro disegno a suo danno. Come fu ginito in sua casa si fece medicare, e consolosi dell'avvenuto di disernaziata di lut.

Qui apparve il giorno; e Scheherazade cessò dal raccontare quest'istoria, che così riprese la seguente notto.

# CXIV NOTTE

Bedreddin, prosegul il visir Giafar, continuò ad esercitare il suo mestiere a Damasco, donde suo zio Schemseddin Mohammed partissi tre giorni dopo il suo arrivo. Ei prese la via di Emesa, poscua ando a Hamach, di la ad Aleppo,

· ove fermossi due giorni. Da Aleppo passò 1 l' Enfrate, entrando nella Mesopotamia, e dopo aver traversato Mardin , Moussoul, Sengira, Diarbekir e diverse altre città, arrivò finalmente a Balsora, dove primamente dimandò uu' udienza al sultano, che, non appena seppe il grado di Schemseddiu Mohammed, glie l'accordò, Il riceve favorevolissimamente, dimandandogli la cagione del suo viaggio a Balsora: - Sire , rispose il visir Schemseddin Mohammed, son venuto per conoscer novelle del figlio di Noureddin Ali mio fratello, che ha avuto l'onore di servire vostra maestà. - Noureddin Ali è morto da lungo tempo, ripigliò il sultano. Riguardo a suo figlio, tutto quello ch' io ven posso dire è che circa due mesi dopo la morte di suo padre disparve tutto ad nn tratto, e niuno l'ha più veduto da allora, non ostante tutte le cure da me prese per farlo cercare. Ma sua madre, che è figlia d' un mio visir , vive ancora. Schemseddin Mohammed gli chiese permesso di vederla e condurla seco in Egitto; al che il sultano avendo consentito, non volle differiro al dimani di aver questa consolazione : ed avendosi fatto insegnaro la dimora di lei , vi andò sul momento accompagnato dalla figlinola e dal nipote.

La vedova di Noureddin Alì abitava sola nel palagio dove suo marito era morto. Era una bellissima casa, superhamente costruita ed ornata di colonne di marmo : Schemseddin Mohammed non si fermò ad ammirarla. Giugnendovi baeio la porta ed un marmo su eui era scritto in lettere d'oro il nome di suo fratello: poscia chiese di favellare alla sua cognata, i cui domestici gli dissero che stava in un piccolo editicio a guisa di cupola che gli mostrarouo in mezzo ad un molto spazioso cortile. Questa tenera madre avea l'uso di passare la miglior parte del giorno e della notte in quell'edificio che avea fatto costruire per rappresentare la tomba di Bedreddin Hassan che credeva morto, dopo averlo invano si lungamente atteso. Ella era occupata allora a piangere un tanto amato figlio : e Scheinseddin Mohammed la trovo immersa in una mortale afflizione. Nel salutarla la pregò a sospendere le sue lagrime e gemiti , facendole conoscere esser egli suo cognato, e quali erano le ragioni che lo avevano obbligato a partire dal Cairo, e venire a Balsora. A questo punto, Scheherazade, vedendo che il giorno compariva , cesso I d'essere presentato al sultano d'Egitto.

di seguire il suo racconto; ma riprese il discorso iu questo modo sul finire della seguente notte. .

### CXV NOTTE

Scheniseddin Mohammed, continuò il visir Giafar, dopo aver narrato alla sua cognata tutto ciò ch' era avvenuto la notte delle uozze di sua figlia, dopo averle raccontato la sorpresa che gli avea cagionata la scoverta delle carte cucite nel turbante di Bedreddin, le presento Agib e Dama di Bellezza. Quando la vedova di Noureddin All, la quale stavasene seduta come una donna che nou prende più parte alle cose del mondo comprese . dal discorso fattole, che il suo antato liglio che ella tanto piangeva poteva essere ancora in vita, si alzò ed abbraccio strettamente Dama di Bellezza ed il suo uipote Agib, nel quale riconobbe la fisonomia di Bedreddin, versando lagrime beu differenti da quelle che sino a quel punto avea versate.

Ella non poteva lasciar di baciare questo giovanetto, che riceveva quegli ahbracci con le dimostrazioni della più gran gioja di cui era capace. Madama, disse Schemseddin Mohammed, è tempo ormai che lasciate di rammaricarvi : asciugate le vostre lagrime, bisogna cho vi disponghiate a venire con noi in Egitto. Il sultano di Balsora mi permette di condurvi, e credo che voi acconsentirete. Spero che incontreremo finalmente vostro figlio, mio nipoto; o se ciò avverrà, le sue avventure, le vostre, quelle di mia figlia, e le mie, meriteranno d'essere scritte, acciò siauo tramaudate alla posterità.

La vedova di Noureddin Ali ascoltò questo disegno con piacere; e fece al momento preparare il tutto per la partenza. Mentre colà ciò accadeva, Schemseddin Mohammed, domandata una seconda udienza, congedossi dal sultano, che lo colmo di onori insieme ad un presente considerabile per lui, ed un altro più ricco per il sultano d'Egitto : dopo ciò parti da Balsora, e riprese il cammino di Damasco.

Allorche fu vicino a questa città fece innalzare le sue tende fuori la porta per lo quali doveva entrare, e disse che vi soggiornerebbe tre giorni per far riposare il suo equipaggio e per comprare ciò che trovavano di più curioso e più dogno

Mentre occupavasi egli medesimo a scegliere le più belle stoffe che i principali mercatanti avevano recate sotto le sue tende , Agib pregò l'eunuco sua guida di condurlo a passeggiare per la città dicendo che bramava di vedere le cose , che non aveva avuto il tempo di mirare nel suo passaggio, e che avrebbe gran piacere pure di sapere notizie del pasticciere, che aveva ferito con la pietra, L'ennuco vi aderì, e s'incammino verso la città con esso lui, dopo ottenutane la permissione da Dama di Bellezza, sua madre. Entrarono in Damasco per la porta del Paradiso , la più vicina alle tende del visir Schemseddin Mohammed. Percorsero le grandi piazze, i luoghi pubblici e coperti , ove vendevansi le mercanzie più ricche, e videro l'autica Moschea degli Ommiadi in quella che vi si radunava il popolo per far la preghiera (1), fra il mezzo giorno ed il tramontar del sole. Passarono poscia davanti la bottega di Bedreddin Hassan, che ritrovarono ancora occupato nel fare delle torte di fior di latte. - lo vi saluto , gli disse Agib , guardatemi. Vi ricordate voi di avermi veduto? A queste parole Bedreddin gli fissò gli sguardi sopra, e riconoscendolo, ( o maraviglioso effetto dell' amor paterno!) scnti egli la stessa commozione come la prima volta, e si confuse; ed invece di rispondergli, restò immobile per lungo tempo, senza poter proferire una sola parola. Nondimeno, rinvenendo dal suo sbalordimento: - Mio piccolo signore, dissegli, fatemi la grazia di entrare un' altra volta in mia casa col vostro governatore, per mangiare una torta di fior di latte. Vi supplico di perdonarmi la pena, che vi apportai seguendovi fuori della città. Era fuori di me stesso, ne sapeva ciò che mi facessi. Voi mi strascinavate dietro, senza che resister potessi ad una violenza tanto cara.

Scheberazade tralasciò di parlare a questo passo, perchè vide comparire il giorno. Nella notte seguente ripigliò il discorso in questi termini.

### CXVI NOTTE

Gran commendatore de'credenti , proseguì il visir Giafar , Agib maravigliato

(1) Questa preghiera si fa in tutti i tempi due ore e mezzo prima del tramonto del Sole (Galland).

di quanto dicevagli Bedreddin, rispose : - Eccessivo è l'amore che mi dimostrate, ne entrar voglio in vostra casa, se prima non mi ginrate a non seguirmi quando ne sarò uscito. Se me lo prometteto e lo manterrete, tornerò a vedervi ancora dimani, mentre il visir mio avolo comprerà di che poter fare un regalo al sultano di Egitto. - Mio picciolo signore, ripiglio Bedreddin Hassan, farò quanto voi mi comanderete. Giò detto , Agib e l'ennuco entrarono nella bottega, Bedreddin subito presento loro una torta di fior di latte, che non era meno eccellente, nè meno delicata di quella che data loro aveva la prima volta. - Venite , dissegli Agib , sedete vicino a me , e mangiate con noi. Bedreddin; essendosi assiso, voleva abbracciare Agib per l'allegrezza che provava di vedersi a' suoi fianchi; ma costui lo respinse dicendo: - Trattenetevi: il vostro amore è troppo vivo. Contentatevi di guardarmi e di divertirmi. Bedreddin ubbidì , e diedesi a cantare una canzone improvisata in lode di Agib. Egli nulla mangio, ne altro fece, se non servire i suoi ospiti. Terminato che ebbero di mangiare, presento loro da lavarsi (1) insieme ad una tovaglia bianchissima per asciugarsi le mani. Pigliato poscia un vaso di sorbetto (2), ne riempì una gran tazza di porcellana dove mise della neve (3). Presentando poscia il vassoio al piccolo Agib : - Pigliate , dissegli , questo sorbesto di rosa, ch'è il più delicato che ritrovar si possa in tutta questa città: son certo che nou ne abbiate giammai gustato di meglio. Agib avendone bevuto con piacere, Bedreddin Hassan ripigliò il vas-soio e lo presentò all'eunuco, il quale bevette a lunghi sorsi tutto il liquore sino all' ultima goccia.

(1) Come i Maomettani si lavano le mani ciuque volte al giorno, quando vanno a fare le loro prephiere; così credono non aver bisogno di lavarsi prima di mangiare, ma si lavano dopo, perchè mangiano senza forchetta. (Galland).

(2) Il sorbetto, o scherbet, come pronunziano gli Arabi, è una bevanda composta di succo di cedro, o d' altre frutta, di zucchero e d'acqua, in cui si fanno disciogliere alcune paste profumate.

(3) In tal maniera si rinfresca prestamente la bevanda in tutto il Levante, or è l'uso della neve. (Gallaud).

Agib ed il suo governatore satolli final- ! mente ringraziarono il pasticciere della sontuosa colazione, e con sollecitudine si ritirarono, percho era già un poco tardi. Giunti sotto le tende di Schemseddin Mohammed, andarono subito a quella delle Dame, L'ava di Agib fu molto contenta di rivederlo; e come aveva sempre presento il figliuolo Bedreddin, non potè contener le lagrime abbracciando Agib : - Ab mlo figlinolo, gli disse, il mio contento sarebbe perfetto, se avessi il piacere di abbracciare vostro padre Bedreddin Hassau, come abbraccio voi. Ella allora si poneva a tavola per cenare, lo fece sedere a lei vicino, interrogandolo sopra il suo passeggio, e dicendogli che mancar non doveva di appetito , gli presentò un pezzo di torta di fior di latte , ch' ella stessa fatta aveva e che era eccellente, essendosi già detto che essa far meglio le sapeva dei migliori Pasticcieri. Ne presento pure l'eunuco; ma talmente mangiato avevauo l'uno e l'altro in casa di Bedreddiu, che non potevano neppur gustarla.

Il giorno che compariva impose a Scheherazade il silenzio; ma sul fine della notte seguente ella continuo il suo racconto in questi termini,

# CXVIII NOTTE

Agib ebbe appena assaggiato un piccolo boccone della torta di fior di latte statagli prescutata, che fingendo di non ritrovarla di suo piacere, la lascio tutt'intiera; e Schaban (1), così chiamavasi l'eunuco, fece lo stesso. La vedova di Noureddin Alì accortasi con dispiacere del poco conto che suo nipote faceva della sua torta : - Come , o figlinol mio , gli disse, è possibile, che voi in tal maniera sprezziate P opera delle proprie mie mani? Sappiate che niuno al mondo non è capace di fare torte di fior di latte cotanto buone, eccettuato vostro padre Bedreddin Hassan, al quale io ho insegnato ia grand' arte di farne delle simili. -Ab mia buona nonna, esclamò Agib, permettetemi di dirvi che se non ne sapete fare delle migliori, vi è un pasticciere in questa città che in questa grand' arte vi supera: noi siamo stati or ora a man-

(1) I maomettani danno ordinariamente questo nome agli eunuchi neri. (Galland). giarne iu sua casa una migliore di questa. A queste parole l'avola guardando con occhio torvo l' eunuco: - Come. Schaban, disse con isdegno, vi si è commessa la custodia di mio mpotino per condurlo a mangiare nella bottega dai pasticcieri come un pitocco ? - Madama . rispose l'eunuco, egli è ben vero che trattenuti ci siamo qualche tempo da un pasticciere, ma in sua casa mangiato non abbiamo. - Perdonatemi , interruppe Agib, noi siamo entrati nella sua bottega. e mangiata vi abbiamo una torta di fior di latte. La dama più sdegnata di prima contra l'eunuco, alzatasi da tavola precipitosamente, corse alla tenda di Schemseddin Mohammed, informandolo del delitto dell' euuuco ne' termini più proprii ad irritare il visir contro il delinqueute, che a fargli perdonare la sua colpa.

Schemseddin Mohammed, il quale naturalmente era colerico, uon perdette una occasione tanto bella per isdegnarsi. Si porto subito sotto la tenda di sua cognata , e disse all' eunuco : - Come sciagurato, tu hai la temerità d'abusarti della confidenza che ho in te ? Schaban, ancorche sufficientemente convinto dalla testimonianza di Agib, si appiglio al partito di negare ancora il fatto : ma il fauciullo sostenendo sempre il contrario: - Mio avolo, disse a Schemseddin Mohammed, vi assicuro, che l'uno e l'altro abbiamo tanto bene mangiato, che non abbismo bisogno di cenare. Il pasticciere ci ba pure regalati di sorbetto. - E bene, iniquo schiavo, gridò il visir, voltandosi verso l'eunuco, dopo ciò non vuoi tu confessare, che entrati siete entrambi dal pasticciere, e che mangiato vi avete? Schaban ebbe la sfacciataggine di giurare che ciò non era vero. - Tu sei un mentitore , dissegli allora il visir ; credo più tosto a mio nipote che a te. Nulladimeno se tu puoi mangiar tutta questa torta di fior di latte, che sta sopra questa tavo-

alla gola, si sottoposo a questo esperimento, e no pisibi un pezzo; ma fi obbligalo a ricacciarlo, perchò gli si rivottò lo solmaco. Non laccio: egli pertanto di mentire ancora dicendo, che tanto avva mungiato nel giorno procedente, che non cragli per anche ritornato l'appetito. Il visir, sdepanto di tutta le buggi dell'eunuco, e convinto chi era tro, coricar lo fece per terra, el ordinò che rosise ba-

Schaban, ancorchè ne fosse pieno fino

la, sarò porsuaso che dici la verità.

stonato. L'infelice proronneva in gran clamori subendo questo castigo, e confesso la verità. - È vero, esclamo, che abbiamo mangiato una torta di fior di latte da un pasticciere, cento volte migliore di questa che sta sopra la tavola. La vedova di Noureddin All, credendo che Schaban lodasse la torta del pasticciere per farle dispetto e per mortificarla, gli disse : - Creder non posso , che le torte di fior di latte di questo pasticcicre siano migliori delle mie ; e percio voglio accertarmene. Tu sai ov' egli dimora, vanne da lui, e portami subito una torta di fior di latte. Ciò detto, fece dare del denaro per comprare la torta all'eunuco, che subito partì. Come fii giunto alla bottega di Bedreddin: - Buon pasticciere, gli disse , tenete questo denaro , e datemi una torta di fior di latte, che una delle nostre dame desidera gustarne. Ve ne erano allora di calde ; Bedreddin scelse la migliore , e dandola all' eunuco: - Pigliate questa, dissegli, ve la prometto eccellente, ed assicurar vi posso, che niuno al mondo è capace di farne delle simili, se non mia madre che non so se vive ancora.

Schalan ritornò con sollecitudine alle tende con la torta di fior di latte. Egli la presentò alla redova di Noureddin, che la prese con gran premura e ne ruppe un pezzo per mangiarlo; ma non appena approssimato l'ebbe alla bocca, che nise un gran grido, e cadde svenuta. Schemseddin Mohammed, il quale era presente, restò estremamente maravigliato di questo accidente. Spruzzolle egli stesso dell' acqua sul viso, e si affrettò a soccorrerla. Non appena fit rinvenuta: -Oimè, esclamo, dev' essere mio figliuolo , il mio caro figliuolo Bedreddin colui che ha fatto questa torta.

Scheherazade qui s'interruppe, perchè appariva il giorno; e nella notte seguente proseguì in tal maniera l'istoria di Bedreddin Hassan.

# CXVIII NOTTE

Quando il visir Schemseddin Mohammed cbbe udito da sua cognata che quegli che avea fatto la torta di fior di latte, che l'eunuco aveva portata, dovea essere Bedreddin Hassan, ne senti una gioia indicibile ; ma considerando poscia , che questa allegrezza era senza fondamento, e che

della vodova di Noureddin essere doveva falsa , le disse : - Ma , signora , perchè avete voi questa opinione? non può esservi un pasticciere al mondo, il quale sappia fare egualmente bene le torte di fior di latte come vostro figliuolo? - Convengo, essa rispose, che forse vi siano pasticcieri canaci di farne di egualmente huone; ma siccome io le fo di una maniera particolarissima, e che soltanto mio tiglinolo sa questo secreto, dev'essere assolutamente egli che ha fatta questa. Rallegriamoci, o fratello, soggiunse con trasporto , abbiamo finalmente ritrovato colui che ricerchiamo e desideriamo da tanto tempo. - Madama , replicó il visir . moderate, vi prego, la vostra impazienza ; in breve sapremo ciò che pensar ne dobbiamo. Nou resta che a far venir qui il pasticciere : se questo è Bedreddiu-Has-. san, lo riconoscerete molto bene mia figliuola e voi. Ma bisogna ch' entrambe vi nascondiate, e che lo vediate senza che egli vegga voi ; giacche nou voglio che il nostro riconoscimento siegua a Damasco. lo ho disegno di prolungarlo finchò ritornati saremo al Cairo, ove nii propongo di darvi un gratissimo divertimento.

Terminando queste parole, lasció le Da-, me nella lor tenda, e restituissi nella sua. Colà venir fece cinquanta de suoi uomini, e lor disse: - Pigliate ognun dl voi un bastone, e seguite Schaban, il quale vi condurrà da un pasticciere di questa città. Quando giunti vi sarete, rompete e fate in pezzi tutto ciò che nella sua bottega ritroverete ; s' egli vi ricerca del perchè commettete questo disordine . dimandategli solumente s' è desso che ha fatto la torta di fior di latte comprata nella sua bottega. S'egli vi risponde di sì, assicuratevi della sua persona legandolo benè, e conducetemelo; ma abbiasi tutta l'attenzione di non batterlo, nè di fargli il minimo aggravio. Andate, nè perdete tempo.

Il visir fu prontamente obbedito. Le sue genti armate di bastoni, e condotte dall'eunneo nero si portarono prontamente alla casa di Bedreddin Hassan, ove ridussero in mille pezzi i piatti, le caldaie, i tegamini , le tavole , e gli altri mobili ed utensili tutti, che ritrovarono, inondando la sua bottega di sorbetto, di latte c di confezioni. A tale spettacolo Bedreddin Hassan molto maravigliato lor disse cou voce che mnoveva a pietà: secondo tutte le apparenze la congettura Eh, huoue persone, perche in tal maniera

mi trattate? di che si tratta ? che lo io mai fatto? - Non siete vio, gil dissero, che fatta avete la torta di flor di latte, vendutta all'eunoco che qui vedete?— Sì, io atesso, rispose egil, che mai vi è a ridire ? Sido chiunque si sia di farne una migliore. I servi, ln vece di rispondergii, coutinuarono a romper tutto, e lo stesso forso non fa risparmiato.

In questo mentre essendo accorsi allo strepito i vicini, e molto sorpresi di vedere cinquanta nomini armati commettere un simile disordine, ricercavano la cagione di tanta violenza ; e Bedreddin un'altra volta disse a quelli , che gliela facevano: - Ditemi, di grazia, qual delitto posso aver commesso, per ronipere e ridurre cost in pezzi quanto ritrovasi nella mia bottega ? - Non siete voi , quelli risposero, che avcte fatta la torta di fior di latte veuduta a questo eunuco? - Sì, sì, son io quello, rispose, e sostengo che è buona, ne merito l'ingiusto trattaniento che mi fate. I domestici del visir intanto si assicurarono della sua persona senza dargli retta; e dopo avergli Icvata per forza la tela del suo turbante, se ne servirono per legargli le mani dietro la schiena: levatolo poscia per forza dalla sua bottega, il menaron con essi. Il popolaccio colà radunato, mosso a compassione di Bedreddin, pigliò il suo partito . e voleva opporsi al disegno delle genti di Schemseddin Mohammed; quando sopraggiunti in questo momento diversi Ufficiali del Governatore della città, lo shandarono favorendo il rapimento di Bedreddin : imperciocchè Schemseddin Mohammed, andato dal Governatore di Damasco, informollo dell'ordine dato da lui, ricercandogli la sua assistenza : e costui, che governava tutta la Siria in nome del Sultano d' Egitto , non potè nulla ricusare al visir del suo signore. Venne adunque Bedreddin strascinato, non ostante i suoi clamori e le sue lagrime.

Scheherazade non potò proseguire più, poichè vide comparire il giorno. Ma nella notte seguente ripigliò il suo discorso, dicendo al Sultano delle Iodie:

# CXIX' NOTTE

Sire, il visir Giafar continuando a parlare al califio: — Bedreddin Hassan, dissegli, inutilmente richiedeva per il cammino alle persone che lo conducevano, ciò che ritrovato erasi nella sua torta di

fior di latte , perchè nulla venivagli risposto. Finalmente giunse sotto le tende , ove fu obbligato ad aspettare fin che Schemseddin Mohammed fosse ritornato dalla casa del Governatore di Damasco.

Il visir ritornato che fu chiese notizie del pasticciere, che gli venne subito condotto innanzi. - Signore, dissegli Bedreddin con le lagrime agli occhi , fatemi la grazia di dirmi in che mai vi ho offeso? - Ah sciagurato, rispose il visir, non hai tu fatta la torta di fior di latte a me niandata ? - Confesso che io son quello , rispose Bedreddin, e qual delitto ho in ciò commesso? - Io ti castigherò come meriti , replicò Schemseddin Mohammed , e ti costerà la vita, per aver composta una torta cotanto pessima. - Ohime, esclamo Bedreddin , che sento io mai ? È egli un delitto degno di morte di aver fatta una torta di fior di latte cattiva ? - Si , disse il visir, ne devi aspettar da me trattamento diverso.

Nel mentre che in tal maniera entramis i stratteuvano, le Dame stando nascosto osservavano con attenzione Bedreddin, che non penarono a riconoscere, non ostante che non l'avessero vedito da lunpo tempo. La gioia che ne chiero fii tale, che caddero svenule. Appena rinvenute, reddiri ya mi la partica dita al viur di non lasciarsi vedere, la vine sopra i moli più teneri dell'amore e della natura.

Avendo Schemseddin Mohammed stahilito di partire quella stessa notte, feco piegar le tende , e preparar i carri per mettersi in marcia. Riguardo a Bedreddin , comandò fosse posto in una cassa ben serrata e caricato sopra un camello (1). Subito che il tutto fu pronto per la partenza, il visir e le genti del suo seguito si posero in cammino, e camminarono tutto il rimanente della notte ed il giorno dono senza riposarsi; e si fermarono all' entrar della notte segnente. Fu levato allora Bedreddin Hassan dalla cassa per fargli pigliare nutrimento ; ma ebbesi cura di tenerlo lontano da sua madro e da sua moglie, e per venti giorni che durò il viaggio fu trattato nella stessa maniera.

Nel giungere al Cairo si accampò al-

(1) Il camello ed il dromedario del deserto, dice il general Malcom, sono dall' Arabo considerati egualmente che il suo cavallo.

l'intorno della città per ordine del visir Schemseddin Mohammed, alla cui presenza disse ad un falegname che aveva fatto venire : - Va a ricercare del legno, e formane prestamente un palo.- Eh, signore, disse Bedreddin, che pretendete fare di questo palo ? - Appiccarti , ripigliò il visir ; e farti poscia condurre per tutt'i quartieri della città, affinchè vedasi nella tua persona un indegno pasticciere, il quale compone torte di latte senza porvi pepe. A queste parole Bedreddin Hassan esclamò di una maniera tanto faceta, che Schemseddin Mohammed dovè fare gran forza a sè stesso per non ridere: - O cieli! adunque per non aver posto pepe in una torta di fior di latte pretendesi farmi soffrire una morte crudele egualmente che ignominiosa !

Cio detto, Scheherazade vedendo apparire il giorno si tacque; e Schahriar si alzò ridendo di tutto cuor del timore di Bedreddin, e molto curioso di udire il progresso di questa istoria, che la Sultana ripigliò in questa maniera nella seguente notte.

# CXX' NOTTE

Sire, il califfo Haroun-al-Rascid, ad onta della sua gravità non potè fare a meno di ridere , quando il visir Giafar gli disse che Schemseddin Mohammed minacciava di far morir Bedreddin per non aver posto il pepe nella torta di fior di latte cho venduta aveva a Schaban. - Eh come , diceva Bedreddin , si è adunque dovuto rompere e ridurre in pezzi nella mia casa quanto vi si è ritrovato ; imprigionarmi iu una cassa e prepararmisi na patibolo ; e tutto ciò perchè non ho posto pepe in una torta di fior di latte? Oh stupore, chi ha udito giammai a parlare di una simile cosa ? sono coteste operazioni di mussulmano, di persone le quali fanno professione di probità, di giustizia, che praticano ogni specie di buone opere? Ciò dicendo si struggeva in lagrime; poscia ricominciando i suoi lamenti: No, ripigliava , veruno giammai è stato trattato ne tanto ingiustamente, ne con egual rigore. È possibile che possano esser capaci di levar la vita ad un uomo, per non aver posto pepe in una torta di fior di latte ? Che maledette siano le torte di fior di latte, come pure l'ora, nella quale son nato, e fosse piacinto al cielo che fossi

din non tralasciò di lamentarsi; e quando fu apprestato il patibolo ed il chiodo per inchiodarvelo, proruppe in gran clamori a quest' orrendo spettacolo: - 0 cielo , disse , potete voi soffrire cho io muoia di una morte infame e dolorosa? e ciò per qual delitto? Non è già per aver rubato, nè per aver assassinato, nè per aver rinnegate la mia religione ; ma per non aver posto il pepe in una torta di latte! Essendo allora già la notte molto avanzata, il visir Schemseddin Mohammed ripor fece Bedreddin nella cassa , e dissegli : - Stattene là fino a dimani, che non passerà che morir non ti faccia. Fu portata via la cassa, e ne fu caricato il camello che portata l'aveva da Damasco. Furono pure nel tempo stesso caricati di nuovo tutti gli altri camelli; ed il visir, risalito a cavallo, fece andare avanti il camello, che portava suo nipote, ed entrò nella città accompagnato da tutto il sno equipaggio. Dopo aver passato molte strade, ove veruno comparve, perche ognuno ritirato si era, andò al suo palazzo, ove scaricar fece la cassa, con proibizione di aprirla, se non quando egli l'ordinerebbe.

Nel mentre, che si scaricavano gli altri camelli, si ritirò in secreto con la madre di Bedreddin Hassan e sua figlinola . e voltandosi a quest' ultima: - Lodato sia Maometto, le disse, o mia figlia, di averci con tanta lelicità fatto ritrovare vostro cugino e vostro marito. Se vi ricordate presso a poco lo stato, in cui stava la vostra camera la prima notte delle vostre nozze, andate, e fatevi riporre it tutto como nllora ritrovavasi. Se poi non ve ne ricordate, potrò io supplirvi colla scrittura, che ne ho fatta fare. In quanto a me, vado a dar ordine per il rimaneute.

Dama di Bellezza andò ad eseguire con giubilo quanto comandato avevale suo padre, il quale pare principiò a disporre ogni cosa nella sala, nella stessa maniera come stava quando Bedreddin Hassan vi si era ritrovato col palafreniere gobbo del Sultano di Egitto, Secondo ch' egli leggeva la scrittura, i suoi domestici ponevano ogni arneso al suo lnogo. Non fu dimenticato il trono, ed egualmente i caudelicri con le caudele accesc. Quando il totto fu preparato nella sala, il visir entrò nella camera di sua figliuola, ove pose il vestito di Bedreddin con la horsa degli zecchini. Ciò eseguito, egli disse a morto in quel momento. L'afflitto Bedred- Dama di Bellezza : - Andate , o mia figiuoda, a riposarri nel letto. Como Redreddio entreñ nella camera, a limentatevi ch' egli sia rimasto fuori troppo lungamente, e ditegli che rimaneste forte marevigilata destandovi di non trovario si : e dimani mattimo del troppo lunsti e dimani mattimo del troppo di delto fra vol e lui questa notte. Dopo ciò, used dall' appartamento di sua figiliuda, lasciandola coricare in libertà.

glinola, lasciandola coricare in libertà. Scheherazade proseguir voleva il suo raccoulo; ma il giorno, che a comparir principiava, glielo impedi.

# CXXI NOTTE

Sul fine della seguente notte il Sultano dell'Indie, che avea una estrema impazienza di sapere come finirelble l'istoria di Bedreddin, 'inverbio gli stosso Scheherazde, e pregolla la continuasse; il che ella face in questi termini. Schemseddin Mohammed, disse il visir Giahr a chilito, uneri fere dalla sala tutti i domestici che vi erano, e comando toro restar fece, incrirendoli di cavar Bedreddin funri della cassa, e dopo averlo sopolici in scarpinice camicia e mutande, condurto in tale stato nella sala, v lasciarelo solo, chiudendo la porta.

Bedreddin Hassan, ancorchè oppresso di dolore, erasi addormentato, e si profondamente, che i domestici del visir lo aveano levato dalla cassa, svestito e lasciato in camicia e mutande , quand' egli risvegliossi. Fu poscia trasportato nella sala si bruscamente, che non ebbc il tempo di scorgere il luogo in cui si trovava. Rimaso solo nella sala, guardossi d'intorno; e dalle cose che vide, rammentandosi la notte de'suoi sponsali, si accorse con istupore, che quella era la stessa sala, ove veduto aveva il palafreniere gobbo. La sua sorpresa si accrebbe maggiormente aucora, allorche accostato essendosi pian piano alla porta di una camera, che ritrovò aperta, vi mirò dentro il suo vestito nel luogo stesso ove ricordavasi di averlo posto la notte delle sue nezze:-Oimè, disse stropicciandosi gli occhi, dormo, o veglio? Dama di Bellezza, che l'osservaya, dopo essersi divertita del suo stupore, aprì all' improvviso le cortine del suo letto, e sporgendo fuori il capo: - Signore mio caro, gli disse con voce molto affettuosa, che fate voi alla porta? lo madama, mi sono accaduti un gran nu-

venite a riposarvi. Siete stato fuori molto tempo. Sono rimasta molto sorpresa, risvegliandomi, di non ritrovarvi a me dappresso. Bedreddin Hassan si mutò di colore quando riconobbe che la Dama che gli parlava era quella vezzosa creatura con cui ricordavasi aver dormito. Egli entrò nella camera; nua come cra pieno delle idce di quanto accaduto eragli ner dieci anni, invece di andarsene a letto, e non potendo persuadersi che tutti questi accidenti segniti fossero in una sola notte, si avvicinò alla cassa ove erano le sue vesti e la borsa de'zecchini, e dopo averli con molta attenzione esaminati : - Per il Gran Maometto, esclamò, vede cose, che comprender non posso! La Dama, che davasi piacere del suo imbarazzo, gli disse : - Una volta ancora, o signore, venite a riporvi nel letto; in che vi trattenete? A queste parole egli s'innoltrò verso Dama di Bellezza : - lo vi supplico, o madama, le disse, di dirmi se e molto tempo che mi vi ritrovo vicino? -L'interrogazione mi sorprende, essa rispose . non vi siete voi levato da nie poco tempo fa? Bisogna che abbiate lo spirito molto preoccupato: - Madama, ripigliò Bedreddin , non l'ho certamente molto tranquillo. Mi ricordo, è vero, di essere stato a voi vicino; ma mi ricordo ancora di aver dopo soggiornato dieci anni a Damasco. Se veramente ho dormito questa notte con voi, non posso esserne stato lontauo tanto tempo. Queste due cose sono fra loro opposte. Ditemi di grazia ciò che devo pensarne : se il mio matrimonio con voi è una illusione, o se è un sogno come la mia lontananza ? — Si, o signore, ripiglio Dama di Bellezza, voi sognato avete senza dubbio di essere stato a Damasco. - Nulla adunque vi è di più singolare, esclamò Bedreddin, prorompendo in uno scroscio di risa. lo son sicuro, madama, che questo sogno vi sembrerà molto piacevole. Imaginatevi, se così vi aggrada, che mi sono ritrovato alla porta di Damasco in camicia ed, in mutande, come in questo momento mi ritrovo; che entrato sono nella città accompagnato dagli schiamazzi del popolaccio, che insultandomi mi seguiva; che salvato ni sono uella casa di un pasticciere, il quale mi ha adottato, mi ha insegnato la sua professione, e mi ha lasciato tutte le sue facoltà al suo moriro; e dopo la sua morte bo tenuta la sua bottega. In somma

mero di altri accidenti, che troppo noioso sarebbe il narrarvi, e quanto dirvi posso si è che non ho fatto male a risvogliarmi, mentre scnza questo era per essere inchiodato ad un palo. - E per qual motivo, disso Dama di Bellezza, fingendo maraviglia, volevano trattarvi tanto crudelmente? Forse che avevate commesso un delitto enorme? - Nulla di questo, rispose Bedreddin, ciò accadeva per la cosa più bizzarra e più ridicola del mondo. Tutto il mio delitto era di aver venduto una torta di fior di latte nella quale non aveva posto il pepe l - Ah per questo, disse Dama di Bellezza ridendo a più non posso, confessar bisogna che vi si faceva un'orrenda ingiustizia. - Oh madama, replicò egli, ancora non è il tutto : per questa maledetta torta di latte, ove mi si rimproverava di non aver posto il pepe , fu rotto e ridotto in pezzi il tutto nella mia bottega; m'hanno legato con corde, e rinchinso in una cassa, ove stava con tanta strettezza che parmi di esservi ancora. Finalmente erasi fatto venire un carpentiere, cui si comandò di fure un palo per appendermivi. Ma sia benedetta la sorte, che tutto ciò non è che opera del sonno.

Scheherazade qui, osservando il giorno, tralascio di parlare. Schahria non potò a meno di non ridere che Bedreddin Hassan pigilitat avesse una cosa vera e reale per un sogno. Bisogna aecordare, egdi disse, che ciò e molto piacevol, e son persuaso che il visir Schemeddin Mostone dei sui copianta estrepamente se ne divertirno. — Sire, rispose la Sultana. Avrò Cono di Mosto di Propose la Sultana. Avrò Cono di Mosto di Propose di Sultana delle Indie si alzà Secra un'al replicare a queste parole; ma era molto aleno di avere un pensiero diverso.

### CXXIII NOTTE

Risvegiata Scheherazade prima del giorno, ripiglio così il suo discorso: — Sire, Bedreddin non passò tranquilamenta la notte. Si risvegliava geli di quando in quando, e interrogaza e stesso, se dorcial, e riocramo di assicarrasene, apriva le cortine, e scorreva cou gli sguardi tutta la camera. — lo non mi ngano, egli diceva, questa è la stessa camera ove sono cutarto in vece del gobbo, ed

ho dormito con la bella Dana che gli era destinata. Il giorno, che compariva, dissipato non aveva ancora la sua inquiettidine, quando il visir Schemseddin Mohammed suo zio piechiò alla porta, edentrò quasi nello stesso tempo per augurargli il buon giorno.

Bedreddin Hassan restò estremamente sorpreso di veder in un subito comparire un uomo ch'egli molto ben conosceva. ma che più non aveva l'aria di quel Giudice tremendo, che pronunciata aveva la sentenza di sua morte. - Ah! siete voi dunque quegli che tanto indegnamente mi avete trattato, e condannato ad una niorte, che aucora m'inspira orrore per una torta di fior di latte, ove posto non aveva il pepe? Il visir si pose a ridere ; e per levarlo di pena narrogli come per il ministero di un Genio, giacchè il racconto del gobbo avevagli fatto sospettar l'aeeidente, erasi egli ritrovato in casa sua e sposato aveva la sua figliuola in luogo del palafreniere del sultano : gli disse poscia che mediante il foglio scritto di mano di Nourcddin Ali scoperto aveva ch' egli era suo nipote; e finalmente gli partecipò, che in conseguenza di questo scoprimento era partito dal Cairo, ed era audato fino a Balsora per ricercarlo, e sapere suo notizie. - Nipote mio caro, soggiunse egli abbracciandolo con molto amore, vi ebieggo perdono di quanto soffrir vi ho fatto, dopo che vi ho ricouosciuto. Ho voluto condurvi alla mia casa prima di farvi sapere la vostra felicità, che riuscir vi deve tanto più grata, quanto maggiori sono state le nene da voi sofferte. Consolatevi di tutte le vostre afflizioni per l'allegrezza di vedervi restituito a persone, che esser vi devono le più care. Mentre vi vestite, vado ad avvisare vostra madre, ch' è impaziente di abbracciarvi; e vi condurro pure vostro figliuolo, che avete veduto a Damasco, e per il quale sentito avete tanto genio senza conoscerlo.

Non vi sono parole sufficienti ad esprimere l'allegraza di le-dreddia quanda vide sua mudre e suo figituolo Agib, Queste tre persone non cessavano di abbracciarsi, e di far comparire tutt'i trasporti, chei al sugue e l'amore più visopri, chei al sugue e l'amore più vicose più peretrandide din. Essa parolpi del dolore, che cagionato le aveva una si lunga lontannara, e de pianti che versato avexa. Il picciolo Agib, in vece di faggire come a Damasco gli abbracciamenti di suo padre . non trascurava di accettarli : e Bedreddin Hassan, diviso fra due oggetti cotanto del suo amore degni, non credeva pure daro ad esso loro sufficienti contrassegni di sua svisceratezza. Nel mentre che queste cose seguivano in casa di Schemseddin Mohammed, questo visir erasene andato a Palazzo a render conto al Sultano dell'esito felice del suo vinegio. Il Sultano restò tanto stunefatto del racconto di questa maravigliosa storia, che scriver la fece, perchè fosse premnrosamente conservata negli Archivii del regno. Anpena Schemseddin Mohammed fo ritornato alla sua casa , avendo egli fatto preparare un superbo banchetto, si assise a tavola con la sua famiglia e tutti di sua casa; e passò la giornata con grandi allegrezze.

Il visir Gisfar, terminato avendo in tamanera l'istori di Bedreddin Ilsaan, disse al califo Ilaroun-al-Ilascid: Gran commendatore de Cerdenti, questo è quello che natrar dovera alla Messia Vostra. Il aler, che accordò senza estazza la grazia dello schiavo Riban; e per consolare, de consolare del propieto del propieto del propieto del propieto del principe del marco del principe lo marciò con una delle sus exhiam un moglie, che molto anna, questo principe lo marciò con una delle sus exhiam del principe del predictore del predi

Ma, o Sire, soggiunse Scheherazade,

osservando che il giorno a comparire principiava, per aggradevole che sia l'istoria che vi ho narrata, ne so un'altra, che molto maggiormente lo è ancora. Se la Maestà Vostra brama di udirla nella prossima notte, son sicura, che ne sarà contenta, Schahriar și alzò dal letto senza nulla dire, e molto incerto di quello che far doveva. La buoua sultana, disse egli fra sè stesso, narra istorie molto lunghe, e quando una volta ella ne ha principiata una, non vi è mezzo di ricusare di udirla tutta intiera. Non so se non dovrei oggi farla morire; ma no: nulla precipitiamo : l'istoria di cui mi lusinga è forse ancora di divertimento nuggiore che tutte quelle che fin qui mi ha narrate; non è bene che io mi privi del piacere di udirla: dopo che me ne avra essa fatto il racconto, ordinerò la sua morte.

# CXXIII' NOTTE

Dinarzade non trascurò di risvegliare prima del giorno la sultana dell' Indie, che dopo aver chiesto a Schahriar il permesso di principiar l'istoria, che promessa avera di narrare, così parlò.

### ISTORIA DEL PICCIOLO GOBBO

Eravi una volta a Casgar negli estremi della Gran Tartaria un sartore, il quale aveva una moglie bellissima che molto amava, e dalla quale era par egli molto amato! Un giorno in cui lavorava, un picciolo Gobbo venne a sedersi sull' ingresso della sua bottega, e si pose a cantare snonando un tamburello. Il sartore ebbe gran piacere nell'udirlo, e di condurlo risolse nella sua casa per divertir sua moglie : con le sue piacevoli canzoni, egli diceva, cl divertirà entrambi questa sera. Gliene fece perciò la proposta; ed avendola il Gobbo accettata, chiuse la sua bottega, e lo condusse in sua casa. Afrivati che vi furono, la moglie del sartore, la quale preparato già aveva la tavola, essendo l'ora di cena, apprestò un buon piatto di pesce che preparato aveva. Si posero essi tutti tre a tavola; ma nel mangiare il Gobbo per sua disgrazia inghiotti una grande spina, ovvero nn osso, per cui morl in pochi momenti senza che il sartore e sua moglie rimediar vi potessero. Rimasero l'uno e l'altra tanto maggiormente spaventati di questo accidente, quanto che accadato essendo in lor casa avevano motivo di temere che se la Giustizia a saperlo venisse, come assassinl ne sarebbero stati castigati. Il marito non per tanto ritrovò un espediente per liberarsi del corpo morto. Avendo riflettuto che vicino a lui soggiornava un Medico Ebreo, e su questo particolare formato avendo un progetto ; per dar principio all'esecuzione, sua mogli ed egli pigliarono il Gobbo , l' uno per li piedi, l'altro per il capo, e lo portarono fino alla casa del Medico: picchiarono essi alla porta, ove terminava una scala molto incomoda, per la quale salivasi alla sua camera: una serva discese subito, anche senza lume, aprì, e ciò che bramavano domando. - Risalite, se vi piace, rispose il sartore, e dite al vostro padrone, che gli conduciamo un uomo oppresso da grave infermatà, affinche gli somministri qualche rimedio. Pigliate, soggiunse egli, ponendole in mano una moneta di argento, da legiqi questa auticipatamento, acoiò persuaso egli sia che disceno non abbiamo di mon rimanerare la sua pena. Nel mentre che la serva risall per partecipare al medico Ebre un si luoni mentro, il sattoro e sua megle porche di periodi di sia si si si si ciobio ni cini alla scala : che olo lacciarono, e prestamente ritornarono alla lor casa.

In questo mentre avendo la serva riferito al Medico, che un uomo e una donna lo aspettavano alla porta, e lo pregavano di discendere per visitare un infermo che condotto avevano, e posta avendogli nella mano la moneta d'argento, ch'essa ricevuta aveva, si lascio trasportar d'allegrezza, e vedendosi anticipatamente pagato, credette, che questo fosse un buon affare che conducevaglisi, e che trascurarlo non dovevasi: - Pigliate subito il lume, egli disse alla scrva, e seguitemi. Nel cio dire s'inoltrò verso la scala tanto precipitosamente, che non aspettò che la serva portasse il lume : ed incontrando il Gobbo , gli diede co' piedi ne' fianchi tanto aspramente, che rotolar lo fece fino al basso della scala. Poco maneò, cho, non cadesse e rotolasse egli pure con lui. - Portate presto il lume, sgridò alla serva. Finalmente questa giunta, discese con esso, e vedendo che il rotolato era un uomo morto, rimase talmente spaventato da un tale spettacolo, che invocò tutto le stelle e tutt' i pianeti. - Infelice che io sono , diceva, perchè ho io mai voluto discendere senza lume? Ho terminato di uccidere questo infermo, che mi era stato condotto. lo son cagione della sua morte, e se il buon Asino, che servì ad Esdra (1). al mio soccorso non viene, son perduto l ohimè sarò in breve levato dalla mia casa, e creduto un assassino! Non estanto il turbamento, cho lo agitava, non trascurò d'aver la cautela di chiudere la sua porta, per timore, che a caso passando qualcheduno per la strada non si accorgesse della disgrazia, di cui egli credevasi la cagione. Pigliò poscia il ca-

 L' Autore Arabo qui si divertisce a spese de' Giudei. Asino è quello, il quale secondo i Muometlani servi di cavalcatura ad Esdra quando venne dalla cattirità di Babilonia a Gerusalenme. (Galiand.) darere, lo portò nella camera di sua moglie, la quale poco mancò che non isvenisso, quando entrar lo vide con questo fatal carico. — Ab per noi èspedita, esclamò essa, se non troviano mezzo di porre questa notte fuori di nostra casa questo corpo morto. Perderemo indubistatmente la vita, se lo tenismo fino a giorno. Che disgrazia i Come mai dinque avete va fatto per tracche, pigglio l'Eureo, si tratta di ritrovare un rimedio ad un male cotatuto pressante.

Ma, o Sire, disse Scheherazade, interrompendo a questo passo, non considerava che il giorno è comparso. A queste parole ella si tacque, e nella seguente notte prosegui in tal maniera l'istoria del pieciolo Gobbo.

# CXXIV NOTTE

Il Medico e sua moglie deliberarono insieme sopra Il mezzo di liberarsi del corpo morto durante la notte. Il Medico ebbe bel riflettere, che non rintracció stra-tagenma alcuno per uscir di imbarazzo; ma sua moglie, più fertile d'invenzioni, disse: — Mi viene un pensiere: portianno questo cadavere sopra la terrazza della nostra casa, e gettiamolo per il cammino mostra casa, e gettiamolo per il cammino.

nella casa del Mussulmano nostro vicino. Quel Mussulmano era uno de' Provveditori del Sultano: aveva egli l'incombenza di provvedere l'olio, il burro ed ogni sorta di intune. Egli teneva in sna casa il suo magazzino, ove i topi ed i

sorci facevano un gran guasto.

Il Medico Ebreo approvato avendo l'espedieute proposto, sua moglie ed egli pigliarono il Gobbo , lo portarono sopra il tetto di sua casa, e dopo avergli passato le corde sotto le braccia, lo calarono per il cammino nolla camera del Provveditore tanto piano, che restò fermo in piedi appoggiato al muro come se vivo fosse stato. Quando sentironlo al basso . ritirarono le corde, e lo lasciarono nella positura già detta. Appena erano discesi , e nella lor camera rientrati , che il Provveditore entrò nella sua, Ritornava egli da un banchetto di nozze, al quale era stato invitato quel gioruo, e portava una lanterna nelle mani. Resto egli molto sorpreso di vedere, merce il suo lume, un uomo in piedi nel suo cammiuo : ma essendo egli naturalmente coraggioso, ed innuaginandosi che questo fosse un ladro, si provvide di un grosso bastone, col quale correndo a dirittura al Gobbo: --Ah, ah, gli disso, mi pensava, che fossero i topi ed i sorci, i quali mangiassero il mio burro e I mio grascio; ora mi accorgo che tu sei quello che discendi per il cammino per rubarmi ! Ora credo che non ti verrà più il desiderio di ritornarvi. Ciò detto, battè il Gobbo, dandogli molti colpi di bastone. Il cadavere cadde col naso contro terra; il Provveditore raddoppiò i colpi ; ma osservando finalmente, che il corpo che batteva era scnza moto, si fermò per considerario. Vedendo allora, quello essere un cadavere, il timore principiò a succedere allo sdegno. - Che ho io fatto miserabile, disse, ho accoppato un uomo! Ah! ho portata tropp' oltre la mia vendetta l Gran Dio , se di me non avete pietà , la mia vita è spedita; maledetti siano per mille volte i grassi e l'olio, che sono cagione d'aver io commesso un'azione tanto rea. Rimase egli pallido e smunto. Credeva già vedere i ministri della Giustizia, che lo strascinavano al supplizio, nè sapeva qual risoluzione pigliaro.

L'aurora, che compariva, obbligò Scheberazade a por fine al sino discorso; ma essa ne ripigliò il filo sul fine della notte seguente, e disso al Sultano dell' Indie:

## CXXV' NOTTE

Siro, il Provveditor del Sultano di Casgar nel bastonare il Gobbo osservato non aveva la sua gobba ; quando se ne accorse, proruppe in imprecazioni contro di esso lui. - Maledetto Gobbo , esclamò, cane di Gobbo, piacesse al Cielo, che rubato mi avessi tutto il mio grascio, e che qui ritrovato non ti avessi ! Non mi vedrei nell'imbarazzo in cui sono per amor tuo, e della tua brutta gobba. Stelle, che risplendete nel Cielo, sogginise, non abbiate lume se non per me in un pericolo tanto evidente. Nel proferire queste parole si pose il gobbo sopra le sue spalle, usci dalla sua camera, andossene al capo della strada, ove fermato avendolo in piedi, ed appoggiatolo ad una bottega , ripigliò la strada di sua casa senza guardarsi dietro.

Qualche momento prima del giorno, un mercante cristiano, il quale era molto ricco, e che provvedeva il palazzo del Sultano della maggior parte delle cose dello quali vi era di bisogno, dopo aver passata la uotto in crapule, pensò di uscir dalla sua oasa per andarsene al bagno. Ancorchè ubbriaco , non lasciò di osservare, esser la notto molto innoltrata, e che in breve sarebbesi chiamato alla preghiera sullo spuntar del giorno; per il che affrettando i suoi passi si affaticava di giungere al baguo, per timore che qualche Mussulmano andando alla Moschea non lo conducesse in prigione come un ubbriaco. Nulladimeno quaudo fu in capo alla strada, si fermò per qualche suo bisogno rimpetto la bottega, ove il Provveditore del Sultano posto aveva il corpo del gobbo, cho venendo ad essere agitato, cadde sopra la schiena del mercante, che credendolo un ladro che l'assalisse , lo rovosció a terra con un pugno, che scaricogli sopra il capo: glie ne die poscia molti altri, e si pose a gridare al ladro, al ladro.

La guardia del quartiero accorse alle sue grida, e vedendo, che «quegli era un Cristiano , il quele maltrattava nu Mussulmano (poichè il gobbo ora della nostra religione): Qual motivo, gli disse, avete voi di maltrattare in tal forma un Mussulmano? Egli ha voluto rubarmi; rispose il mercanto, e si è gettato sopra di me per afferrarmi nella gola. Vi sicte abbastanza vendicato, replicò la guardia, tirandolo per le braccia ; lovatevi di là. Nello stesso tempo stese la mano al gobbo per aiutarlo a rial@rsi; nia osservando , che egli era morto : - Oh oh , prosegul. così adonone un Cristiano ha l'ardire di assassinare un Mussulmano ! Terminando queste parole, arresto il Cristiano, e lo condusse dal Luogotenente di polizia, ove fu posto in prigione fino a tanto che il Giudice si fu alzato ed in istato d' interrogare l' accusato. Il mercante cristiano intanto ritornò dalla sua ubhriacchezza, e quanto più rifletteva sopra il suo accidente, meno comprender potova, come semplici colpi di pugno erano stati capaci di levar la vita

ad un uomo.

Il Liongotenente di polizia su la relazione della guardia, veduto il cadavere, che portato i era alla sua casa, interrogò il mercante cristiano, il qualo negar non potè un delitto, cho commesso non avera. Come il gobbo apparteneva al Suttano, essendo uno de'snoi buffeni (1), il Luogotenente di polizia non volle in (1), il Luogotenente di polizia non volle

(4) La carica di buffone, che sussiste

far morire il Cristiano senza averne prima riportato il volera del Principe. Se ne analò egli al palazzo a tale effetto a render conto al Sultano di ciò che era aocaduto, il quale gli disso: — Non bo grazia alcuna a concedere ad un Cristiano, che uccide un Mussulmano: andate, esegnite il vostro ministero. A queste parole il ministro di polizia fece innalzare un paticalo, spedi handitori per la città, che pubblicassero, che appiccar di contrata un Cristiano, il quale ucceso ave-

va nu Mussulmano. Finalmente fu levato il mercante dalla prigione, fu condotto a piè del patibolo, ed il carnefice dono avergli attaccata la corda al collo, stava per alzarlo in aria, quando il Provveditore del Sultano, facendosi largo nel popolo, s' innoltrò gridando al carnefice: - Aspettate , non vi affrettate, non egli ha commesso l'assassinio, ma jo. Il ministro di polizia, che assisteva all'esecuzione, interrogò il Provveditore, e questi gli narrò a minuto in qual maniera ucciso avesse il gobbo, e terminò con dire, che egli portato aveva il suo corpo al luogo, ove il mercante cristiano ritrovato lo aveva. Voi , soggiunse , eravate per far morire un innocente, giacche egli non può aver ucciso un uomo , il quale non era vivo. E bastante per me aver assassinato un Mussulmano senza maggiormente caricare la mia coscienza della morte di nn Cristiano, il quale non è reo.

Il giorno, che a comparir principiava, impedi Scheherazade a proseguire il silo discorso; ma essa ne ripigliò la continuazione sul fine della notte seguente.

## CXXVP NOTTE

Sire, ella disse, il Provveditore del Saltano di Casgar essendosi egli stesso necusato pubblicamente di essere l'autore della morte del Gobbo, il ministro di polizia non potè dispensarsi di far giustiza al mercante. Lascia, egli disse al caractico, lascia in libertà il Cristiano, e appendi que-

ancora oggidì in Persia, sembra in ogni tempo aver futto parte della corte d'un principe orientale; e questo sollazzeode personaggio gode anche d'una grandissima ilbertà di parole. E di costeme ridere delle piacecolezze del buffone quantunque siano maliciose, e lo stesso sovrano rispetta questo privilegio.

at mom in suo longo, ginechà è truppo, evidente dalla sua cuplessione propria, ch' egii è il reo, il cărnefice rilasciò il Mercante, pose subito la corda al callo al Proveditore, e nel tempo, che stavasi per speditori, s'udi la voce del Medico Ebreo, il quale istantemente lo pregara di sospendere l'esecucione, ficendo farisi luogo per portarsi a piò del patibolo. Quando si trovo dei alla presenza del Opundo si trovo dei alla presenza del

Giudice Crimiuale : - Signore , gli disse , questo Mussulmano, che volete far appendere, non ha meritata la morte; jo sono quel solo, che sono il reo. Jeri in tempo di notte nn nomo cd una donna, che io non conosco, vennero a picchiare alla mia porta cou un infermo, che mi conducevano : la mia serva andò ad aprir senza lume ; da essi ricevette nna moneta d'argento per venire a dirmi da lor parte, che volessi darmi la pens di calar a basso per vedere l'infermo. Nel meutre che quella mi parlava portarono essi l'infermo in cima alla scala, e poscia partirono. Io me ne calsi al hasso senza aspettare, che la mia serva accesa avesse una candela, e nella oscurità venendo a nrtare col piede nell' infermo . lo feci rotolare fino al basso della scala. Vidi che era morto, e che era il Mussalmano gobbo, di cui oggi pretendesi vendicare la morte. Piglismmo il cadavere io e mia moglie, lo portammo sopra il nostro tetto, donde passammo sopra quello del Provveditore nostro vicino, che voi siete per fare ingiustamente morire, e lo calammo nella sua camera per il cammino. Il Provveditore, ritrovato avendolo in sua casa, lo ha trattato come un ladro, lo ha bastonato, ed ha creduto di averlo ncciso; ma ciò non è, come lo vedete per la mia deposizione. lo adunque sono il solo autore dell' assassinio, ed ancorche lo sia contro la mia intenzione, ho risoluto di scontare il mio delitto per non avere a rimproverarmi la morte di dne Mussulmani, sofferendo che levate la vita al Provveditore del Sultano , di cui io qui sono a rivelarvi l' innocenza. Licenziatelo adunque, se vi piace, e ponetemi in suo luogo, giacche non altri che io è cagione della morte del gebbo.

La sultana Scheherazade fu obbligata d'interrompere il suo racconto a questo passo, perchè osservo ch'era giorno. Schahriar si alzò; e nella notte seguente, dimestrato avendo che bramava di sapere la continnazione dell'Istoria del gobbo, Scheherazade appagò in tal maniera la sua curiosità.

# CXXVIII NOTTE

Sire, ella disse, subito che il Giudice Criminale resto persnaso, che il medico ebreo era l'uccisore, ordinò al carnefice di assicurarsi di sna persona, e di porre in libertà il Provveditore del Saltano. Il medico aveva già la corda al collo, e stava per morire, quando s'ndì la voce del Sartore, il quale pregava il carnefice di non passar più oltre, e si faceva far luogo al popolo per avanzarsi verso il Lnogotenente Criminale ; alla cui presenza essendo arrivato: - Signore, gli disse, poco è mancato, che non abbiate fatto morire tre persone innocenti ; ma se vi degnate di aver la sofferenza di udirmi, voi ben presto conoscerete il vero uccisore del gobbo. Se la sua morte dev' essere con nn' altra espiata , dev' esser questa la mia. Jeri verso il fine del giorno, lavorando io nella mia bottega, ed avendo genio di divertirmi, il gobbo mezzo nbbriaco giunse da me , e nella mia bottega si assise. Dopo aver egli cantato per qualche tempo, gli proposi di venir a passar la sera meco; al che avendo egli aderito lo condussi con me-Ci ponemmo a tavola, e gli apprestai nn pezzo di pesce ; nel mangiarlo , nna spina, o un osso gli si fermò nella gola e per qualnuque cosa, che far potemmo mia moglie ed io per trarglielo, in poco tempo se ne morì. Noi restammo afflitti di sua morte, e per timoro di non essere arrestati , portammo il cadavere alla porta del medico ebreo. lo piccbiai, e dissi alla serva, che venne ad aprire, di prestamente risalire, e di pregare a nostro nome il sno padrone di calar subito al basso per vedere un infermo, che gli conducevamo : ed affinche egli di venir non ricusasse, l'incaricai di consegnargli iu mano propria nna moneta d' argento che le diedi. Risalita ch' essa fu , portai il gobbo in cima della scala su l' ultimo gradino, e snbito nscimmo mia moglie ed io, per ritirarci in nostra casa. Il medico volendo calar al basso fece rotolare giù il gobbo ; il che creder gli ha fatto, esser egli stato cagione della sua morte. Stando così il fatto, soggiunse , lasciate in libertà il medico , e fatemi morire.

Il Laegotecette Criminele e tutti gil spetiatori restarco fore marvigilati digii strata socidenti, che avano accomappanto la morte del gobbo.—Posi idunque in libertà il medico chro, disse il giudice al carnefice, e di appendi il sartore, giucchè egli confessa il suo delinconfessar bioma pier altro, che questa storia è molto stravagante, e che merita di essere sentita in lettere d'oro. Il carnefoc, posto arcendo in libertà il medio, passo una corral a collo del sartore.

dico, passó una corda al collo del sartore. Ma Sire, disse Scheberzade a questo punto interrompendo il sno discorso, veggo comparire già il giorno; fa d'nopo, se così vi piace, rimettero la comtinazione di questa storia a domani. Il sultano dell'Indie vi acconsentì, e si alzò per portarsi alle sne solite funzioni.

## CXXVIII NOTTE

La sultana essendo stata risvegliata dalla sorella, ripigliò in tal modo il suo discorso : Sire . mentre che il carnefice si preparava ad appiccare il sartore, il sultano di Casgar, il quale non poteva starsene lungo tempo senza il gobbo suo buffone , ricercato avendo di vederlo , uno de' suoi uffiziali gli disse: - Sire , il gobbo di cui la Maestà Vostra sta in pena, dopo essersi ieri ubbriacato, fuggi dal palazzo contro il suo solito per andarsene a scorrere per la città, e questa mattina si è ritrovato morto. È stato condotto alla presenza del Giudice Criminale nn uomo accusato di averlo ucciso; e subito il giudice innalzare ha fatto il patibolo. Nel mentre che stava per esservi appeso l'accusato, è giunto un uomo, e dopo quello un altro , i quali vicendevolmente a gara si accusane, discolpaudosi l'un l'altro. È molto tempo che ciò continua; ed il Luogotenente Criminale è attualmente occupato ad interrogare un terzo, il quale si asserisce essero il vero uccisore.

A questo discorso il sultatuo di Casagar spedi un messo al luogo dei supplizio :

— Andate, gli disse, sollecitamente, e di dite in mio nome al "Giudice Criminale, che senza perdita di tempo mi conduca ggi accusati, a che porata um sia pru-una volta veder voglio. Il messo parti, el artivando in tenpo che il carrefico principiava a tiarre la corda per appiecare il sartore, gridò di tutta sua possa, che sopopendesso l'esceuzione. Il carrefica che sopopendesso l'esceuzione. Il carrefi-

ce, riconosciuto avendo il messo, non ardi passar oltre, e rilacciò il artore, bipo ciò il messo, raggiunto il Luogotenente Criminale, gli manifestò il comando dei sultano. Il Giudice obbedi, s'ineammino a palazzo coi sartore, il medico cireo, il proveditore, e di mercanto cristiano, e condur fece da quattro dei suoi uomini il corpi odel gobbo.

Giunti che tutti furono alla presenza del sultano , il Giudice Criminale si prostrò a' piedi di questo principe, e quan-do si fu rialzato, fedelmente gli narrò quanto sapeva dell' istoria del gobbo. Il sultano la ritrovò tanto singolare, che ordinò al suo istoriografo particolare di scriverla con tutte le sue circostanze. Voltandosi poscia alle persone tutte, che erano presenti : - Avete voi giammai , lor disse , nulla inteso di più sorprendente, che ciò che è accaduto in occasione del gobbo mio huffone ? Il mercante cristiano, dopo essersi prostrato fino a toccar la terra col fronte, cominciò in tal mode a parlare: - Potente Monarca, jo so una storia più maravigliosa di quella che udita avete. Pronto sono a narrarvela, se la Maestà vostra me ne vuole concedero il permesso. I particolari ne son tali, che non vi è persona che possa udirla senza restarno commosso. Il sultano gli concesse di dirla : il che fece ia questi termini.

# ISTORIA CHE NARRO IL MERCANTE CRISTIANO

Sire, prima ch' io m' impegni nel racconto, cho la Maestà Vostra approva che le faccia, le darò a conoscere, se le piace, che non ho l'onore di essere nato in luogo, che si trova nel suo Impero. lo sono straniero nativo del Cairo in Egitto , Copto (1) di nazione , e Cristiano di religione. Mio padre era sensale, ed acquistato aveva ricchezze considerevoli che lasciommi al suo morire, to seguii il suo esempio, ed abbracciai la sua professione. Ritrovandomi un giorno al Cairo nel fondaco pubblico de' mercanti di ogni sorte di biade , un giovine mercante molto ben formato e decentemente vestito, montato sopra un asino (2), mi fermò.

(1) I Copti sono l'antica popolazione egiziana , mischiata di Greci e Romani venuti in Egitto colla conquista. (2) Gli asini al Cairo sono bellistimi

mani venuti in Egitto colla conquista.
(2) Gli asini al Cairo sono bellissimi naria
animali, e servono di cavalcatura ordi- classe.

Egli mi salutò , ed aprendo un fazzoletto , in cui teneva una mostra di legume: — Quanto vale , egli mi disse , la gran misura di legume della qualità di questo che vedete?

Scheherazade, vedendo comparire il giorno, si tacque; ma nella seguente notte ripigliò il suo discorso, dicendo al sultano dell' Indio:

# CXXIX\* NOTTE

Sire, il mercante cristiano continuando a narrare al sultano di Casgar l'istoria , che principiata aveva: - Esaminato, gli disse, il legume che il giovine mercante mi mostrava, gli risposi, che valeva al prezzo corrente cento dramme di argento la grande misnra. - Vedete, mi disse, se vi son mercanti, che a questo prezzo ne vorranno, e venite fino alla porta della Vittoria, ove vedrete un Kanseparato da ogni altra abitazione ; colà vi aspetterò. Nel dir queste parole, egli parti, e lasciommi la mostra del legume. che veder feci a molti mercanti della piazza , i quali tutti mi dissero , che ne piglierebbero tanto, quanto loro darne vorrei a cento dieci dramme la misura: nel qual modo io veniva a guadagnare dieci dramme per misura. Lusingato di questo profitto, andai alle porta della Vittoria, ove il giovine mercante aspettavami. Egli mi condusse nel suo magazzino, ch' cra ripieno di legume. Ve ne erano cento cinquanta grandi misnre, che misnrare feci , e caricare sopra molti asini , ch'io vendetti cinquemila dramme di argento. Di questa somma, mi disse il giovine, vi sono cinquecento dramme per il vostro diritto a dieci per misnra. lo ve le accordo; e per il rimanente cho a me spetta, non ne avendo presentemente bisogno, ritiratelo da' vostri mercanti, e. conservatemelo voi finchè verrò a richiedervelo. Gli risposi che il denaro sarebbo pronto tatte le volte che vorrebbe venirlo a pigliare, o mandarmelo a chie-dore. Gli baciai la mano nel partirmi da esso lui , e mi ritirai molto soddisfatto di sna generosità.

Passo un mese senza che io lo rivedessi: snl fine del qual tempo lo vida a comparire. — Ove sono, egli mi disse, lo quattromila cinqueceuto dramme, che

naria alle persone della più distinta

mi dovete ? - Sono pronte, gli risposi, I ed or ora ve lo numerero. Come egli se ne stava a cavallo del suo asino, lo pregai di metter piè a terra, e di farmi l'ouore di mangiare un boccone mcco, prima di riceverle. - No , mi disse, non posso presentemente smontare ; ho un premuroso affaro, che mi chiama poco di qui lontano ; ma fra breve tempo sarò di ritorno, e nel ripassare piglierò il mio contante', che pregovi di tener pronto. Egli, detto queste parole, disparvo. lo lo aspettai , ma cio fu inntilmente , nè ritornò se non un mese dopo ancora. Questo, dissi fra me stesso, è un giovine mercante, che ha molta fiducia in me . łasciandomi nelle mani, senza conoscerno, nna somnia di quattro mila cinquecento dramme d'argento; un altro fuor che lui così non praticherebbe, e temerebbe che gliele defraudassi. Ritornò egli alla fine del terzo mese. Se ne stava sopra il suo asino, ma più magnificamente vestito delle volte passate.

Scheberazade, vedendo che il giorno compariva, non prosegui più oltre questa notte. Sul fine della seguente, ella prosegui in questa maniera, facendo sempre parlare il mercante cristiauo al sultano di Casgar.

# CXXX\* NOTTE

Come vidi il giovine mercante, gli andai incontro , lo sconginrai a smontare , e gli domandai, se voleva finalmente che gli numerassi il contante, che io teneva di sua ragione. - Ciò uon mi preme . mi rispose di un'aria allegra e contenta, so che sta in buone mani; verro a pigliarlo quando avro speso quanto tengo, ne più mi rimarrà altro. Addio, soggiunso; aspettatemi sul fine della settimana. Ciò detto, diede na colpo di staffile al suo asino, ed in breve lo perdei di vista. - Buono , dissi fra me stesso ; egli mi disse, che lo aspettassi alla fine dellasettimana, e secondo il suo discorso non lo rivedrò forso che dopo lungo tempo. Voglio intanto trafficare il sno contaute, c sara questo per nie un buon guadagno.

Non m'ingannal nella mia congettura. Passò un anno seuza che io n'avvisassi nel giavine mercante. Alla fine dell'anno egli comparve riccamente vestito come l'ultima volta ; ma parevàmi, che avesse qualche cosa che gli turbasse l'anipo. Lo supplicai di farmi i' onore di entarre

in mia casa. - Lo farò volentieri questa volta, mi rispose, ma con patto espresso che per me non farcte spesa straordinaria. - lo non farò se non quello che vi piacerà , ripigliai ; smontate adunque di grazia. Egli pose piede a terra, ed entro in mia casa. Diedi ordine per l'occorrento, ed aspettando l'ora del mangiare , principiammo a trattenerci insieme. Quando il pranzo fu pronto, ci ponemmo a tavola. Dal primo boccone osservai, che egli mangiava con la mauo siuistra , e restai stupito vedendo , che in niun conto si serviva della destra. Non sapeva ciò che dovessi pensaro. Dacche conosco questo mercante, diceva io fra me stesso, mi è sempre sembrato molto compito : sarebbe posŝibile , che egli in tal forma praticasse per disprezzo della mia persona? per qual ragione non servesi egli della sua destra mano?

Il giorno, che illuminava l'appartamento del sultano dell'Indie, non permiso a Scheherazade di continuare quest'istoria; ma essa ne ripigliò la continuazione nella seguente notto, e disse a Schaliriar;

# CXXXII NOTTE

Siro, il mercante cristiano cra molto desideroso di sapere, perche il suo ospite non mangiava se non con la mano sinistra. Dopo il bauchetto, diss' egli, quando le mie genti ebbero levato la tavola e ritirate si furono, ci ponemmo a sedere entrambi sopra un sofa. Presentai al gioviue nomo una eccellente pastiglia di confezioni, per raddolciro la bocca, ed egli ancora la piglio con la mano sinistra-- Signore, gli dissi allora, jo vi supplico di perdonare la libertà che mi prendo di ricercarvi donde procede, che non vi servite della vostra mano destra : a quel che sembra l'avetc addolorata? Proruppe egli in nu grande sospiro invece di rispondermi, e cavando fuori il destro braccio, che sino allora tenuto aveva nascosto sotto la veste, mi mostrò che aveva la mano tagliata ; di che restai estremamente maravigliato. - Siete rimasto offeso senza dubbio, mi disse, nel vedermi mangiare con la mano sinistra; ma giudicate, se poteva diversamente. - Si può chiedervi , ripigliai , per qual disgrazia l'avete perduta? A questa richiesta versò egli molte lagrime; c dopo aversele ascurgate, mi raccontò la sua storia. che io vado a narrarvi.

Sappiate, mi disse, che io son nativo i te seguente essa ripigliò il auo discorso di Bagdad figlinolo a ricco padre , o dei più distinti della città per nascita e grado. Come fni ginnto all' età di dodici anni , frequentando persone , che avevano viaggiato, queste dicevano meraviglie di Egitto, e particolarmente del gran Cairo. I loro discorsi mi fecero nna forte impressione, e concepii un' ardente brama di andarvi; ma mio padre ancora viveva . nè me ne avrebbe mai dato il permesso. Morì egli alla fine, e per la sua morte restando io padrone assolnto di me stesso, risolvetti d'andare al Cairo. Impiegai una gran somma di contante in molte specie di stoffe finissime di Bagdad e di Monsaoni, e mi posi in cammino.

Nel mio arrivo al Cairo andai a amontare al Kan che chiamasi di Mesrour; vi pigliai nn alloggio con nn magazzino, nel quale ripor feci le mie balle, che meco portate aveva sopra diversi camelli. Fatto ciò, entrai nella mia camera per riposarmi, e rimettermi dalla fatica del viaggio, mentre che le mie genti, cni aveva dato del denaro, andarono a comprare de' viveri, e cucinarono. Dopo che mangiato ebbi, me ne andai a vedere il Castello , alcnne Moschee , le piazze pubbliche, ed altri luoghi, che meritavano di esser veduti.

Il segnente giorno mi vestii con tutta proprietà, e dopo di avcre fatto levare, da diversi miei fagotti , bellissime e ricchissime atoffe con intenzione di portarle in nn Bezestein (1), per vedere ciò che me ne venisse offerto, ne caricai qualcheduno de' miei schiavi , e mi portai al Bezestein de' Circassi. Fui aubito circondato da una folla di sensali e di venditori , che del mio arrivo erano stati avvisati. Divisi le mostre delle stoffe fra molti banditori, che andarono a pubblicarle e farle vedere su tutti i Bezestein: ma tutti i mercanti offerivano molto meuo di quello che mi costavano e per la compra e per le spese di vettura. Ciò mi dispiacque, e come ne dimostral il mio rincrescimento ai banditori : - Se volete crederci, mi dissero, uoi vi suggeriremo un mezzo di non perder nulla sulle vostre stoffe.

A questo pasao Scheherazade ai fermò, perche comparir vide il giorno. Nella not-

(1) Luogo pubblico ove si rendono stoffe ed altre mercanzie preziose. (Galland 1.

in questa maniera.

## CXXXIII NOTTE

Il mercante criatiano parlando sempre al sultano di Casgar : - I sensali e i banditori , mi disse il giovine , promesso avendomi d'insegnarmi il mezzo di non perdere aopra le mie mercanzie, loro chieai ciò che far doveva. - Distribuirle a molti mercanti, ripigliarono quelli : essi le venderanno alla minuta ; e due volte alla settimana, il lunedi ed il giovedì, voi andrete a ricevere il vestro denaro che ne avranno ricavato. Con tal mezzo voi guadagnerete invece di perdere, ed i mercanti guadagneranno essi pure qualche cosa ; inoltre avrete la libertà di divertirvi, e di passeggiare per la città e sopra il Nilo.

Accettai il lor consiglio, li condussi meco al mio magazzino, donde levate tutte le mie mercanzie, ritornando al Bezeatein , le distribuii a diversi mercanti , che accennati mi avevano come i più puntuali al pagamento, e i quali mi fecero una ricevuta aottoscritta alla presenza di testimoni con condizione, che pel primo mese nulla loro domanderei.

In tal maniera disposti | miei affari , non ebbi lo apirito occupato d'altro che di piaceri. Contrassi amicizia con diverse persone quasi della mia età, che tutta la premura avevano di farmi passare il tempo in continuati piaceri. Passato il primo mese, principiai a visitare i miei mercanti due volte la settimana, accompagnato da un pubblico ufficiale per rivedere i loro libri di vendita, e da un cambiatore per osservare la bontà ed il valor del denaro delle vendute mercanzie ; sicchè ne' giorni di esazione , quando mi ritirava al Kan di Mesrour, ove dimorava, portava meco una buona somma di contante. Ciò non impediva, che negli altri giorni della settimana non andassi a passare la mattina ora da un mercante, ora dall' altro; e mi divertiva a trattenermi con essi, ed a vedere ciò che avveniva nel Bezestein.

Un luned) che jo me ne stava a sedere nella bottega di uno di questi mercanti , il quale nominavasi Bedreddin , una Dama di qualità, come era facile a conoscere dal suo portamento, dal suo abito, e da una schiava con molta proprietà adornata che la seguiva, entrò nella stessa bottega , e si assise a me vicina. Questo esterioro unito ad una grazia uatorale che traspariva in tutto ciò che operava, mi prevenno in suo favore, e m' ispirò un' ardeute brama di conoscerla meglio che non faceva. Non so s'ella avvertisse ch'io prendea piacere a guardarla, e se la mia attenzione non le piacesse, quando alzo il crespone, che copriva la massolina, che le celava il volto, e lasciommi vedere de' grand' occhi neri, da' quali restai ferito. Termino finalmente d'innamorarmi col soave suono della sua voce, e con le sue oneste e vezzose maniere, quando nel salutare il mercante gli chiese notizie di sua saluto dal tempo che veduto non lo aveva.

Dono di essersi trattenuta per qualche tempo con esso sopra cose indifferenti , in fine gli disse, che ricercava una certa stoffa a fondo d'oro, per il che veniva alla sna bottega como la meglio provveduta di tutto il Bezestein; o che se egli ne avesse, gran piacere le farebbe di mostrargliene molte pezze. Di ciò il mercante avendola sodisfatta, ed una essendole andata a grado, ne chiese il prezzo, Bedreddin a fei ritasciolla per mille e cento dramme d'argento. - Consento di darvi questa somma, colei gli disse, ma non ho portato meco contante; spero che vi compiacerete di rilasciarmela a credito fine a dimani, e concedermi di portar via il drappo. Non trascurero di mandarvi dimani le mille e cento dramme . che per questo abbiamo convenuto. -Madama, le rispose Bedreddin, io ve la rilascerei a credito con piacere, e vi lascerei portar via il drappo, se quello fosse di mia ragione ; ma appartenendo a questo onesto giovine signore, che vedete . non posso disporne : ed oggi appunto è giorno che sborsar gli devo qualche somma di contante. - E da che procede. ripigliò la Dama molto maravigliata, che voi praticate meco di tal serta? non son io solita di vonire alla vostra bottega? E tutte le volte, che ho comprato de'drappi . e che acconsentito avete che li avessi portati via meco senza pagarveli sul momento, ho gianimai tralasciato di mandarvi il contante nel giorno seguente? Il mercante ne fu d'accordo: - E vero, o Madama , ripigliò egli , ma oggi ho bisogno di denaro. - Or bene; questo è il vostro drappo, diss' ella, gettandogliolo sul banco; Maometto confonda voi, e

ti sicte fatti dello stesso modo, non avete riguardo alcuno per chi si sia. Terminando queste parole si alzò con cruccio, e se ne usol contro Bedreddin molto sdegnata.

A questo passo Schcherazade, vedendo che il gioruo compariva, tralasciò di parlare. Nella notte seguente ella continuò in questa maniera.

# CXXXIII\* NOTTE

Il mercante cristiano, proseguendo la sua storia: - Quando vidi, mi disse il giovine mercante, che la Dama si ritirava, sentii pur troppo che il mio cuore s' interessava a suo vantaggio, e la richiamai , dicendole : - Madama , fatemi la grazia di ritornare ; forse troverò mezzo di contentar l'uno e l'altra. Essa ritorno dicendomi, che a ciò fare s' indiceva per amor mio. - Signor Bedreddin, dissi allora al mercante, quanto dite voi che vender volete questo drappo, che a me apparticne? - Mille e ceuto dramme d'argento, egli rispose ; uon posso lasciarlo a minor prezzo. Rilasciatelo adunque a questa Dama, ripigliai, e che ella lo porti via seco. Vi dò cento dramme di guadagno, e vi fo una ricevuta della somma per unirla nel conto delle altre mercanzie, che avete delle mie. In fatti feci la ricevuta, la sottoscrissi, e la consegnai nelle mani di Bedreddin. Presentando poscia il drappo alla Dama:-Potete portarlo via con voi , o Madama , le dissi, e quanto al denaro, me lo manderete dimani, o un altro giorno; oppure vi fo un regalo del drappo, se accettar lo volcte. - Questo non è il mio sentimento, o signore, quella ripigliò : voi praticate meco in una maniera tanto onesta ed obbligante, che indegna sarei di comparire al cospetto degli uomini, se non ve ne protestassi il mio riconoscimento. Il cielo, per rimunerarvene, accresca le vostro facoltà, e faccia vivervi lungo tempo dopo di me, ed alla vostra morte vi apra la porta de' cicli, e tutta la città pubblichi la generosità vostra.

nomento, ho gianunai tralacciato di manderi il containe nel georo seguente ? Il
conferente ne fu d'accordo: — E vero, o
Madama, ripigio egli, ma oggi ho bisogno di denaro. — Ur beur, questo e il
vostro drappo, dise' ella, gettandoglepostro drappo, dise' ella, gettandoglequant mercandi vi sono : vi altri titte |
me, levo la mussilia, che copriale il
quant mercandi vi sono : vi altri titte |
me, levo la mussilia, che copriale il
quant mercandi vi sono : vi altri titte |
me, levo la mussilia, che copriale il
quant mercandi vi sono : vi altri titte |
me, levo la mussilia, che copriale il
quant mercandi vi sono : vi altri titte |
me, levo la mussilia, che copriale il
quant mercandi vi sono : vi altri titte |
me, levo la mussilia, che copriale il
quant mercandi vi sono : vi altri titte |
me, levo la mussilia, che copriale il
quant mercandi che quanti della d

bellezza aingolare. Ne rimasi talmente tocco, che nulla potei dirle per esprimerle il mio pensiere. Non mi sarei giammai stancato dal guardaria ; ma quella prestamente ai ricopri il viso per timore di non esser osservata, e dopo aver abbassato il crespone, pigliò la pezza del drappo, ed allentanossi dalla bottega, ove mi lasciò in uno stato molto diverso da quello, in cui cra nell' arrivarvi. Stetti per lungo tempo in una confusione ed in une strano disordine. Prima che dal mercante mi partissi, gli domandai a' ci conoscesse la Dama. - Sì, quegli mi rispose, ella è figliuola di un Emir, il quale l'asciato le ha alla sua morte ricchezze immense.

Ritornato che fui al Kan di Mesrour , le mie genti mi apparecchiarono da cena: ma non mi fu possibile di mangiare. Non potei pure chiuder occhio in tutta la notte, che mi parve la più lunga della mia vita. Giunto il giorno, mi alzai con isperanza di rivedere l'oggetto, che disturbava il mio riposo; e con disegno di piacerle, mi vestii con maggior eleganza ancora del giorno precedente. Ritornai alla bottega di Bedreddin.

Ma, o sire, disse Scheherazade, il giorno, che a comparir vedo, m' impedisce di continuare il mio racconto. Dopo aver detto queste parole, ella si tacque; nella seguente notte ripigliò il suo diacorso in questi termini.

# CXXXIV' NOTTE

Sire, il giovine di Bagdad narrando i suoi accidenti al mercante cristiano: - Non era passato lungo tempo, diasegli, che arrivato era alla bottega di Bedreddin, quando venir vidi la Danua, accompagnata dalla sua schiava, e più maguificamente vestita del giorno antecedente. Ella non guardo il mercante, e rivolgendoai a me solo: - Signore, mi disse, voi vedete quanto puntuale io sia in adempir la parola che ieri vi diedi. Vengo espressamente per portarvi la somma, di cui vi compiaceste di buona voglia risponder per me senza conoscermi, con una generosità che non mai dimentichero. -Madama, le risposi, non era d'uopo, che vi deste tanta premura. Non aveva inquietudine alcuna del mio danaro, e molto mi rincresce, che piglista vi aiete tanta pena. - Non era giusto, che io abusassi della vostra civilia. In cio dire, dubito della vostra sincerità; e ben pre-

mi consegnò nelle mani il denaro, e vicina a me ai assise.

Approfittando allora dell'occasione, che di trattenerla aveva , le parlai dell'amore, che per esso lei aentiva; ma ella si alzò, e mi lasciò tutta adegnata, come ae fosse stata offesa molto della dichiarazione, che fatta le aveva. lo la seguii cogli sguardi finchè veder la potei, e quando più non la vidi, mi congedai dal mercante, ed uscii dal Bezestein senza sapere ove me ne andassi. Peusava a questo accidente, quando sentii a tirarmi per di dietro. Mi voltai aubito per vedere quello ch'esser poteva, e con piacere riconobbi la schiava della Dama, di cui occupato aveva lo apirito. - La mia padrona, ella mi disse, che è quella giovane signora, alla quale voi avete parlato nella bottega di uu mercante , vorrebbe dirvi una parola : compiacetevi, se vi aggrada, darvi la pena di seguirmi. La seguii, e veramente ritrovai la sua padrona; la quale mi aspettava nella bottega di un Banchiere, ove se ne stava a sedere.

Fcce seder me pure a lei viciuo, e preparandosi a parlarmi: - Mio caro signore, mi disse, non siate sorpreso, che abbandonato vi abbia con un poco di ade« gno. Non ho giudicato a proposito alla presenza di quel mercante di corrispondere fedelmeute alla confessione che fatta mi avete de' sentimenti che vi ho iapirati. Ma lungi di offendermene , confesso che prendeva piacere in udirvi, e mi reputo infinitamente felice di aver per amante un uomo del vostro merito. Non so quale impressione il mio aspetto abbia potuto all' improvviso fare sopra di voi ; ma in quanto a me assicurar vi posso , che nel vedervi ho provato dell'inclinazione per voi. Da ieri in qua non ho fatto se non pensare alle cose che nui diceste, e la mia premura del veuire a ricercarvi questa mattina, aervir vi deve di pruova, che non mi dispiaceste, -Madama , ripigliai , traportato da amore e da giubilo, nulla poteva udire di più grato di quello che avete la bontà di dirmi. Non potrebbesi amare con passione maggiore di quella con cui io v'amo dal momento felice che compariste ni miei aguardi, che rimasero abbagliati da tanti vezzi, è il mio cnore senza resistenza si arrese. - Non perdiamo tempo in inutili discorsi, essa interruppe; non

farmi l'ouore di venire alla mia casa, o bramate ch' jo venga alla vostra ? Madama, le risposi, io souo un forestiere alloggiato in un Kan, il quale non è nn Iuogo proprio per accogliere una Dama del vostro grado e del vostro merito.

Voleva Scheherazade proseguire; ma obbligata si vide ad interrompere il suo discorso, perche il giorno compariva. Nella notte seguente essa continuò in questa maniera , facendo sempre parlare il giovine di Bagdad.

# CXXXV' NOTTE

É molto più conveniente, o Madama, prosegui egli, che voi abbiate la bontà d'iusegnarmi il vostro soggiorno: avrò l'onore di venire a visitarvi in vostra casa. La Dama vi aderì. Oggi è venerdì, essa disse; dopo dimani verrete, fatta la preghiera del mezzodì. La mia casa è situata nella strada della Devozione. Non avete se non a chiedere l'abitazione d'Albos Schamma, soprannominato Bercour, già Capo degli Emiri : colà mi ritroverete. A queste parole ci separammo, e passai il giorno seguente in una grande impazienza.

Nel giorno stabilito mi alzai di buon mattino; pigliai il più bell' abito che avessi, con una borsa, ove riposi cinquanta pezze d'ore ; e salito sopra uu asino , che ritenuto aveva dal giorno precedente, me ne partii accompaguato dall' uomo , che noleggiato me lo aveva. Arrivati che fummo nella strada della Devozione, dissi al padrone dell' asino di ricercare ove fosse la casa, che rintracciava, ed essendogli stata insegnata, egli mi vi guidò. Lo pagai cou generosità, e lo licenziai , raccomandandogli di ben osservar la casa dove mi lasciava, e di non trascurare di venirmivi a riprender la seguente mattina, per ricondurmi al Kan di Mesrour,

Picchiai alla porta, e subito due picciole schiave bianche come la neve e riccamente vestite vennero ad aprire. -Entrato, se vi aggrada, mi dissero, la nostra padrona con grande impazienza vi aspetta ; sono due giorni , che sempre psrla di voi. Entrai nella corte , e vidi un gran padiglione innalzato sopra sette gradini, e circondato da una ferrata, che lo separava da un giardino di una maravigliosa bellezza. Oltre gli alberi,

sto persuaso sarete della mia. Volete voi i mare l'ombra, ve n'era una gran quantità di altri carichi di ogni sorte di frutta. Restai meravigliato dal canto di un gran numero di uccelli, che univano i toro canti al mormorio di una fontana di un' altezza prodigiosa, che vedevasi nel mezzo di ainole smaltate di fiori. Per altro quella fontana era gratissima a vedere : quattro grandi Dragoni dorati stavano ai quattro angoli del bacino ch' era quadrato, e questi Dragoni gettavano acqua più chiara del cristallo di rocca. Quel luogo ripieno di delizie mi diede una vasta idea della conquista che aveva fatta. Le due picciole schiave entrar mi fecero in un salone magnificamente adornato, e mentre una di quelle corse ad avvisare la sua padrona del mio arrivo, l'altra si fermò meco, e veder mi fece tutte le bellezze di quella camera. Terminate queste parole, Scheherazade

> tralasció di parlare, a cagione che a comparir vide il giorno. Schahriar si alzo molto curioso di sapere ciò che farebbe il giovane di Bagdad nella camera della Dama del Cairo. La sultana appago nella seguente notte la curiosità di questo principe, ripigliando in tal modo questa storia.

## CXXXVI' NOTTE

Sire, il mercante cristiano continuando a parlare al Sultano di Casgar, prosegui in questa maniera. - Non aspettai lungamente nel salone, mi disse il giovine; la Dama, ch' io amava, in breve vi giunse adorna di perle e di diamanti, ma più rifulgente ancora per lo splendore de' suoi occhi, che per quello delle sue gioie. La sua persona, non più coperta dalle vesti di città, mi parve la più vaga e più leggiadra che immaginar si possa. Nulla vi dirò del giubilo, che provammo nel rivederci ; poiche questa è una cosa, che non potrei se non debolmente esprimere. Vi dirò solamente, che dopo i primi complimenti ci sedemmo amendue sopra un sofa, ove ci trattenemmo con tutta la maggior soddisfazione. Fu apparecchiata la mensa, nella quale furono apprestate le più delicate e squisite vivande. Ci ponemmo a tavola : e dopo mangiato ricominciammo il nostro trattenimento, che duro fino alla notte. Allora portato ci fu un eccellente vino, e frutta proprie ad eccitare la sete, e bevemmo al suono d'istromenti, che che servivano per abbellimento e per for- le schiave accompagnarono con la lorovoce. La Dama padrona della casa cantò anch' essa, e terminò con le sue canzoni d'intenerirmi, e di rendermi il più pussionato di tutti gli amanti. In somma passai la notte nel gustare ogni sorta di piaceri.

La mattina seguente, dopo aver posto destramente sotto il capezzale del letto la borsa coi cinquanta pezzi d'oro, che portati avera, dedi ua addio alla Dama, la quale mi domandò quando sarei tornato a rivederia.— Madama, le risposi, prometto di ritornar questa sera. Elia si dimostro molto coulenta della mia rindi separatra; mi econgiurò di tener la mia promessa.

Lo stosso tomo, il quale guidato mi aveva, mi aspettava col suo asino. Vi salli sopra, e ritornai al Kan di Mesrour. Nel licenziar l'uomo, gli dissi, che non lo pagava, affinchè mi venisse a ripigliare il dopo pranzo all'ora che gli assegnai.

Come fui giunto nel mio albergo, la mia principal premara si fu di ar comprare un buon agnello e molti betringozzi, che mandai alla dana per un facchino. Ni occupal poscia seriamento del miei afica del comprare de

A queste parole Scheherazado, avendo osservato il giorno, ne foce avvisato il sultano dell'Indie, il quale si alzò senza nulla dirle. Sul fine della notte seguente, ella così ripigliò la continuazione dell'istoria principiata.

# CXXXVIII NOTTE

Il mercante cristiano, parlando sempre al sultano di Casparri — Il giorine mercante di Bagdad, diss' egli, prosegui la sustoria in questi termini. Continuai a veder la dama tutti i giorni, lasciandos oponi volta una borsa di cinquanta pezzi ad d'oro, e questo durò fino a che i mercanti cui avva dato le mie mercanzie da vendere, e che regolarmente due volte la settimana vedeva, nulla più mi dovettero. Finalmente mi ritrovai senza demo, e senza speranza di sverue.

In questo deplorabile stato, ed in preda alla disperazione, uscii dal Kan senza saper cio che mi faccssi, e me ne andal dalla parte del Castello, ove era moltissimo popolo radunato per vedere uno spettacolo, che dava il sultano di Egitto. Arrivato che fui nel luogo, ov' era tutta questa gente , m' inoltrai nella folla , e mi ritrovai a caso vicino ad un cavaliere ben montato, e con molta eleganza vestito, che teneva all'arcione della sua sella un sacco mezzo aperto, dal quale usciva un cordone di seta verde, Ponendo jo la mano sopra il sacco, giudicai, che il cordone esser doveva quello di una borsa, che dentro vi era. Nel mentro che questo giudicio formava, passo dall'altra parte del cavaliere un facchino carico di legna, e passogli si da vicino, che il cavaliere fu obbligato di voltarsi verso di lui per impedire che le legna toccassero e lacerassero il suo abito, in questo momento il demonio mi tentò, pigliai il cordone da una mano, ed aiutandomi con l'altra ad allargare il sacco, levai la borsa scuza che veruno so ne accorgesse. Era pesante, nè dubitai, che non ripiena fosse di oro o di argento.

Passato che fu il facchino, il cavaliere, che forse erasl insospettito di quanto io aveva fatto mentre ch' egli aveva girato il capo , pose subito la mano nel sacco, nè ritrovandovi la horsa, mi diede un sì grau colpo con la sua scure, che mi rovesciò a terra. Tutti quelli che furono testimoni di questa violenza ne rimasero penctrati, e qualcheduno pose la mano sopra la briglia del cavallo per fermare il cavaliere, e addimandargli per qual ragione egli battuto mi aveva : se permesso egli era di maltrattare in tal modo un Mussulmano. - In che v'intrigate voi loro rispose con voce arrogante, non l'ho fatto senza ragione : questi è un ladro. A queste parole io mi rialzai, ed ognuno prendendo il mio partito disse, che egli era un mentitore, che credibile non era che un giovane della mia sorte commesso avesse l'iniqua azione ch' egli m' imputava. Sostevan tutti in somma, che io era innocente; e mentre essi ritenevano il suo cavallo per favorire la mia fuga, per mia disgrazia il Luogotenente Criminale accompagnato dalle sue genti passo per colà : e vedendo tanto popolo radunato attorno al Cavaliere e a me , avvicinossi e chiese ciò ch' era accaduto. Non vi fu persona , che non accusasse il cavalicre di avermi ingiustamente maltrattato, sotto pretesto di averlo rubato.

Il Luoqutenente Criminale non si appspè di quanto se gli diceva. Addinando
egli al cavaliere, se potesse sospettare, che
qualcheduu altro, e non is, rubato lo avesse. Il cavaliere rispose di no, e dissegli le ragioni che avera di credere,
che non a'mgannava ne' suoi sospetti. Il
Luoqutenente framinale, dopo averò ascoltato, ordino alle sue geniti di rerotato, ordino alle sue geniti di rerotato, ordino alle sue geniti di rerodoni la borra, pubblicamente la mostro.
Non potei sosteruere questa veregona, e
caddi svenuto. Il Luoqutenente Cruninale
portar i fece la borsa.

Ma, o sire, ecco il giorno, disse Schehernzade, sospendendo il suo discorso; se la Maestà vostra vuol degnarsi a concedermi che la mia vita si prolumphi fino a dimani, ella udiria la continuazione di questa storia. Schahriar, che altro disegno non aveva, si alzò senza rispondere, e andossene ad adempire a' suoi doveri.

## CXXXVIII' NOTTE

Al finir della notte seguente la sultana così disse a Schahriar : Sire , il giovine di Bagdad, proseguendo la sua storia: -Ovando il Luogotenente Criminale, disse, ebbe la borsa nelle mani, dimando al cavaliere, se fosse sua, e quanto denaro posto vi avesse. Il cavaliere la riconobbe per quella che gli era stata levata, ed assicuro che dentro vi erano venti zecchini. Il giudice l'aprl. e avendovi trovato effettivamente venti zecchini, gliela restitul. Subito egli venir mi fece alla sua presenza. - Giovine , mi disse . confessatemi la verità : siete voi quello , che pigliate avete la borsa a cotesto cavalicre? non aspettate che io impieghi i tormenti per farvelo dire. Allora abbassando gli occhi dissi fra me stesso : se nego il fatto, la borsa che addosso ritrovato mi hanno, farà credermi un bugiardo ; sicche, per iscansare un duplicato castigo, alzai il capo, e confessai ch'era io. Appena fatta ebbi tal confessione, che il Luogotenente Criminale, dopo aver chiamati molti testimoni, comandò che tagliata mi fosse la mano, e la sentenza fu nello stesso momento cseguita : il che eccitò la pictà di tutti gli spettatori : os-

serval pure sel velto del cavaliero, che non era meno intenerito degli altri. Il Luegotencte Criminale voleva anche farmi tagliar un piede; ma supplicai il cavaliere di ottenermene la grazia: egli la dimandò, e l'ottenne.

Quando il Giudice prosegul il suo cammine, il cavaliere mi si accostò, dicendomi : - Conosco molto bene , che la necessità deve essere stata quella che commettere vi ha fatto un' azione cotanto vergognosa e indegna di un giovine della vostra qualità : ma pigliate questa borsa funesta, ve la dono, e molto mi rincresce della disgrazia che vi è accaduta. Nel terminar queste parole, mi lasciò; o come io mi ritrovava melto debole a cagione del sangue, che perduto aveva, certe persone del quartiere molto onorevoli e pietose elibero la carità di farmi entrare in loro casa, e di farmi bevero un bicchiere di vino. Curarono puro il mio braccio, e posero la mia mano in un bianco pannelino, che portai meco appesa alla cintura.

So fossi ritornato al Kan di Mesrour in questo deplorabile stato, ritorato non avrei il soccorso, di cui avven lissogno. Era pure un motio azzardare andandomi a presentare alla Bama: ella forse non rortà più vederni, diceva, asputo che avrà la mia infamia. Non pertanto mi appigiati a quest' ultimo partico; ed affinche il popolo che mi seguiva tralascrianti cammani per molte di accompagnarani, cammani per molte di accompagnarani, cammani per molte casa della Bama; ove giunsi tanto debe e stamo, che mi gettai sul sofa col braccio destro sotto la mia veste, guardandomi bene di non fargileio vedere.

La Dama intanto avvisata del mio arrivo, e del male che soffriva, venne sollecitamente, e vedendomi pallido e lasso: - Anima mia cara, mi disse, che avete adnique ? lo dissimulai. - Madama, he un gran delere di testa che mi tormenta, le risposi. Ella se ne mustrò afflitta. - Sedetevi, ripiglio, giacche lovato mi era per accoglierla; ditemi, da che ciò è proceduto ? l'ultima volta ch'ebbi il piacere di vedermi stavate ottimamente. Vi è qualche cosa, che mi celate? ditemi quello che è. Come io osservava il silenzio, e che in vece di rispondere, le lagrime mi groudavano dagli occhi : -Non intendo, mi disse, ciò che affligger vi possa : ve n'avessi dato qualche ragioue senza pensarvi? e venite qui per

dirmi che non mi amate più ? — Non è dolore. Nulladimeno, per non accrescermi questo, o madama, ripigliai sospirando. il rammarico, di nulla mi partò. Mi fede un sospetto coltanto ingiusto accresce Racora il mio male.

Risolvere non mi poteva a parteciparle la vera causa. Vennta la notte, fu preparata la cena : ella mi pregò di mangiare, ma non potendo servirmi della mano destra, la supplicai a dispensarmeno, scusandomi che non ne aveva desiderio. -Vi verrà , mi disse , col manifestarmi ciò che con tanta ostinazione mi nascondete; il vostro dispiacere, senza dubbio, non procede se non dalla pena che voi avete a determinarvi. - Eb dunque , signora , sarà d'uopo che mi vi determini. Non appena pronunciato ebbi queste parole , che mi presentò un bicchier di viuo, dicendo: - Pigliate, e bevete; questo vi darà coraggio. Io stesi la mano sinistra, e pigliai la tazza.

A queste parole Scheherazade, osservando il giorno, cessò di partare; ma nella seguente notte ella prosegui in questa maniera il suo discorso.

# CXXXIX' NOTTE

Ouando ebbi la tazza in mano, disse il giovine , raddoppiai i miei pianti e proruppi in nuovi sospiri. - Che vi fa adunque sospirare e pianger tanto amaramente, mi disse allora la Dama; e perche pigliate la tazza con la mano sinistra e non con la destra? - Ah madama, le risposi, dispensatemene, ve ne scongiuro, poiche tengo un tumore alla mano destra. - Mostratemelo, replicò essa, chè voglio pungerlo. Me ne scusai, dicendo, che uon era ancora maturo, e vuotai la tazza, che grandissima era. I vapori del la mia stanchezza, il turbamento in cui mi ritrovava, in breve mi assopirono; e dormii di un sonno profondo fino alla seguente mattina,

In questo mentre la Dama saper volendo qual mala evessi alla mano destra, alzò la veste che la nascondevra, e potete immagianari con quanto stuprore me la vide tacilata ed involta in un bianco panolio. Ella subito comprese setzas pena, perche arcessi tanto resistro alle presone presone della presenta della presona disprazia, avendo per certo che accaduta mi fosse per amor sno.

Nel risvegliarmi m'accorsi dalla tristezza di lei , ch'era oppressa da un vivo me vi siete presa , e non posso essecuent

il rammarico , di nulla mi parlò. Mi fece apprestare un consunato di polli, che erami stato apparecchiato per suo orthne ; mi fece maugiare e bere , acció ricuperassi, diceva, le forze di cui aveva bisogno. Dopo ciò volca prender congedo da lei ; ma ella ritenendomi per le vesti : - Non permettero , disse , che usciate di qui : ancorche nulla me ne diciate . son persuasa, ch' io sono la cagione della disgrazia accadutavi. Il dolore, che io ne risento, non mi lascerà vivere lungamente : ma prima che io muoia , convieno che eseguisca un disegno, che medito a favor vostro. In cio dire , fece chiamare un ufficiale di ginstizia, e varii testimoni, e fece stender un atto di donazione di tatti i suoi beni a favor mio. Dopo ch'ebbe licenziate tutte queste genti, paghe del loro incomodo, aprì na grande scrigno, in cui erano tutte le borse che avevale donate dal principio de' nostri amori. - Sono tutte intiere, mi disse, non ne ho toccata neppur una sola. Pigliate, questa è la chiave dello scrigno, voi ne siete il padrone. Io la ringraziai della sua generosità e bontà. ---Per nulla jo reputo , ripiglio essa , quanto ho fatto per voi, ne mi vedro contenta, se non morendo per voi, per darvi a conoscere quanto io vi amo. La sconginrai, per tutto ciò che l'antore ba di potente, di discacciare una risoluzione tantofunesta; ma non potei distornaruela; ed il rincrescimento di vedermi mutilato le cagionò una infermità di cinque o sei settimane, della quale morì.

Bopo aver pianto la sua morte tantoquanto lo doreva, mi posì in possesso, di tutte le sue ricchezze, che mi aveva fatte conoscere; ed il legnme, che vi siete dato la pena di vendere per mioconto, ne formava nna parte.

Scheberazade continuar voleva il suo racconto, ma il giorno, che compariva, no la impedì. Nella seguente notte in tal maniera ripigliò il filo del suo discorso.

## CXL' NOTTE

Il giovino di Bogdad termino di narrare in tal maniera la sua storia al mercante cristiano, dicendo: — Cio che avete inteso deve valermi di scusa per avermangiato con la mano sinistra. Lo vi sono molto obbligato della pena che per me vi siele presa, e non posso essevvena a aufficienza riconescente ; ma avendo , principiò in tal maniera il auo discorso , grazie al Cielo, molte ricchezze, ancorche ne abbia consumate gran parte, vi prego a degnarvi di gradire il regalo che vi fo della somma che mi dovete. Oltre a ciò ho nna proposta a farvi : pon potendo io fermarmi di vantaggio al Cairo dopo ciò che vi ho narrato, son risoluto di partirmeue per non ritornarvi mai più. Se volete farmi compaguia, noi negozieremo insieme, e divideremo egnalmente il gnadagno che faremo.

Onando il giovine di Bagdad terminata ebbe la sna storia, disse il mercaute cristiano, lo ringraziai alla meglio che fummi possibile, del regalo che facevami; ed in quanto alla proposta di viaggiare con lui, gli dissi che molto volentieri l'accettava, assicurandolo, che i suoi interessi mi sarebbero sempre egualmeu-

te a cuore che i miei,

Asseguamnio il giorno della nostra partenza, e giunto che fn, ci pouemmo in cammino. Passammo per la Siria e per la Mesopotamia; attraversammo tutta la Persia, ove, dopo esserci trattennti in molte città, veuimmo fiualmente, o Sire, sino alla vostra capitale. Dopo qualche tempo il giovine partecipato avendomi , che aveva disegno di ripassare nella Persia, e di stabilirvisi, facemmo i nostri conti, e ci separammo molto soddisfatti l'uno dell'altro. Egli parti, ed io, o Sire, son restato in questa città, ove ho l'onore di essere al servizio della Maestà Vostra. Questa è l'istoria che narrar vi doveva; non è ella più sorprendeute di quella del gobbo?

- Il Sultano di Casgar concept molto sdegno contro il mercante cristiano. - Tu sei molto temerario, gli disse, a farmi il racconto di una storia tanto poco degna della mia attenzione, e di paragonaria con quella del gobbo! Puoi tu lusingarti di persuadermi, che gl'insipidi accidenti di un gioviue dissoluto siano più maravigliosi di quelli del mio gobbo buffone? Voglio farvi appendero tutti quattro per vendicare la sua morte.

A queste parole il Provveditore spaventato si getto a' piedi del Sultano. - Sire , egli disse , supplico la Maestà Vostra di aospendero il suo giusto sdegno, di udirmi, e di farci grazia a tutti quattro, se l'istoria, che vado a narrare a Vostra Maeatà, è più bella di quella del golbo. Ti concedo quello che chiedi, rispose il Sultano ; parla. Il Provveditore

e disse :

## ISTORIA NARRATA DAL PROVVEDITORE DEL **BULTANO DI CARGAR**

Sire, una persona di considerazione e di qualità m' invitò icri alle nozze di una delle sue figliuole. Non maucai d'andarvi la sera all' ora fissata, e mi ritrovai in un' adunanza di Dottori , d' Ulliziali di Giustizia, e di altre persone delle più distinte di questa città. Dopo le cerimonie fu apparecchiato un banchetto magnifico; tutti si posero a tavola, ed ognuno mangio di quanto era di suo maggior gusto. Eravi fra le altre cose un antipasto accomodato con l'aglio, che era eccellente, e del quale ognuno aver voleva ; e come noi osservammo, che uno de' convitati non si prendeva premura di mangiarne, aucorche foase posto a lui davanti , l'invitamuno a seguire il nostro esempio. Ci scongiurò egli di non stimolarlo sopra questo particolare. - Mi guarderei bene, ci disse, di guatare un intingolo in cui vi è dell'aglio; non ho dimenticato quello che mi costo l'averoe assaggiato altra volta. Lo pregammo a narrarci ciò che cagionato gli aveva un'avversione cotanto grande per l'aglio : ma il padrone di casa senza dargli tempo di risponderci gli disse : - Eh in tal maniera voi fate onore alla mia tavola ? Ouesto intingolo è delicato : non pretendete già esentarvi dal mangiarne ; bisogna che mi facciate questa grazia come gli altri. - Signore, gli rispose il convitato, il quale era un mercante di Bagdad , non crediate già che io così pratichi per una delicatezza; vi nbbidiro, se assolutamente lo volete, ma con patio, che dopo averno mangiato, mi laverò, se vi aggrada , le mani quaranta volte con l'alcali (1), quaranta volte con cenere della stessa pianta, ed altrettante col sapone. Voi non disapproverete per non farmi contravvenire al giuramento, che ho

(1) Cali è il nome che ali Arabi danno alla soda e che è passato nella nostra lingua. Itronchi e le foglie di soda forniscono, per mezzo della combustione, la specie d'alcali chiamato soda come le piante stesse, alcali che è molto impiegato nelle arti, e principalmente nella fabbrica del sapone e del fatto, di non mangiare intingoli con l'aglio, se non con questa condizione. Nel terminar queste parole Scheheraza-

de, vedendo comparire il giorno, si tacque; e Schabriar si alzò molto curioso di sapere, perché questo mercante giurato avesse di lavarsi cento venti volte dopo aver mangiato l' intingol con l'aglio. La sultana appagò la sua curiosità in questa maniera sul fino della seguente notte.

### CXLI NOTTE

Il Provveditore, parlando al sultano di Cagar: — Il padrone della casa, prosegui egli, dispensar non volendo il mercante dal manjare l'intingolo con l'aglio, comando alle sue genti di tener appareciato un bacilo del acqua con il alcali, della cenere della stessa pianta e del sacono, affinche il mercante si la sesse eguinden, si volto al mercante: — Pate adunen como noi, gli disse, o manginte: Il alcali, la cenere della stessa pianta ed il sapone non vi mancheranono il sapone non vi mancheranono.

Il mercante, come sdegnato della violenza cho facevaglisi, steso la mano, pigliò un boccone, che accostò tremando alla sna bocca, e mangiollo con una ripugnanza, di cni restammo molto maravigliati ; ma ciò che maggiormente ci sorpresc, fit il vedere, che non aveva se non quattro diti , mancandogli del tutto il pollice ; e ninno fino a quel tempo se n'ora accorto, ancorche avesse mangiato altre vivande. Il padrone della casa a lui volgendosi: - Voi non avete pollico, gli disso : per qual accidente perduto lo avete ? Certamente sarà stato per qualche avvenimento che molto piacere fareste alla compagnia di narrare. - Signore , risposegli, non solamente alla mano destra nou ho il pollice, ma non ne ho pure alla sinistra. Nello stesso tempo stese la mano sinistra, e veder ci fece che quanto diceva era vero. Questo non è nemnieno il tutto, sogginnse; il pollice nella stessa maniera mi manca pure all' uno e all' altro piede. lo in questa forma sono storpio per un accidente inaudito, che di narrarvi non ricuso, se però aver volete la soffcrenza di ndirmi. Questo non vi cagionerà minoro stupore della pietà che v'inspirerà; ma permettetemi, che prima ini lavi le mani. A queste parole celi si alzo da tavola, e dopo aversi lavato le mani cento e venti volte, ritorno ad occupare il suo luogo, o ci fece la narrazione della sua storia ne' termini segnenti.

Sappiate, o miei signori, che solto ii regoo del califi biroun-a-Rascid, mio padre vivera a Bagdad, ovo son nato ; e passava per uno dei più ricchi mercani della città. Ma como egli era un nomo mieramente dedido a 'piaceri, ed amava la crapola, epperò trascurava i suoi afri, invece di racoegliere grandi riccheze a alla sua morte, elebi bisogno di tutta i maggiore economia per addare i debidi che lasciati avva. Giunni non padante i debidi che lasciati avva. Giunni non padante i dendido pagniti tutti, a mediante il mio tuna principiò a mostraro una faccia ri-dente.

Una mattina, nell'aprire la mia bottega , una Dama salita sopra una mula, accompagnata da un Ennuco, e seguitata da due schiavi, passo vicino alla mia porta, e si ferinò. Pose piè a terra con l'aiuto dell' Ennuco, il quale le diede la mano, e disselo: - Madama, vi aveva io ben detto che venivate di troppo buon'ora ; vedete che ninno ancora ritrovasi al Bezestein, o se aveste voluto credermi, vi sareste risparmiata la pena che avrete di aspettare. Colei gnardò da ogni parte. e vedendo veramente che non eranvi altre botteghe aperte se non la mia, mi s' accostò salutandomi, e mi pregò di permetterle che vi si riposasse, aspettando l'arrivo degli altri mercanti. Corrisposi

al suo complimento come doveva. Scheherazade fermata non sarebbesi a questo passo, se il giorno, che a comparir vide, non le avesse imposto il silenzio. Il sultano dell'Indie, il quale bramava di ndiro la continuazione di queesta storia, aspettò con inpuazienza la not-

### CXLII' NOTTE

te seguente.

La sultana, essendo stata risvegliata da sua sorcila Binarzade, si rivole al sultano decendogli: Sire, il Mercante continoì in questa forma il raccotto, che principato avexa.—La Dama si assise nella mia ne senon l'Ennoco ed so in tutto il Restetin, si socripi di vio per pigilar aria. senon l'Ennoco ed so in tutto il Restetin, si socyi il viso per pigilar aria. une fin a tesses cosa. Tenu senure alli une fin la stesse cosa. Tenu senure gli

occhi fissi sopra di lei. Parvemi che la l mia attenzione discara non le fosse, poiche mi diede tntto il tempo di rignardarla a mio bell' agio, uè si ricoprì il viso se non quando il timore di essere osservata ve l'obbligo.

Rimessa ch' ella si fa nello stato di prima, mi disse che rintracciava molte sorte di stoffe delle più belle e delle più ricche, che mi nominò, e ricercommi se ne avessi. - Ohimè I Madama, le risposi , io sono nn giovine mercante , che appena bo principiato a stabilirmi. Non sono ancora sufficientemente ricco per formare un negozio sì raggnardevole, ed è per me nna mortificazione di nnlla avere da presentarvi di quello per cui siete vennta al Bezestein; ma per risparmiarvi la pena di andare di bottega in bottega, subito che i mercanti saranno vennti andrò, se vi sarà in grado, a pigliare da essi quanto bramate; me ne diranno il sno ginsto prezzo, e senza andar più oltre, voi qui farete le vostre spese. Ella vi aderì, ed ebbi con lei una conversazione, che durò tanto più lungamente, quanto cho io creder le faceva, che i mercanti, i quali aveano le stoffe che essa ricercava, non erano per anche giunti.

Non restai meno penetrato dal sno spirito di quello lo fossi stato dalla bellezza del sno viso; ma bisognò finalmente privarmi del piacere della sua conversazione, e me ne corsi a rintracciare i drappi ch' ella bramava; e quando scelti ebbe quelli che le piacquero, accordammo il prezzo in cinque nila dramme d'argento in moneta. Ne formai nn invoglio, che consegnai all' eunuco, il quale se lo pose sotto il braccio; si alzò ella poscia, e so ne parti dopo essersi da me congedata. L'accompagnai con gli occhi fino alla porta di Bezestein, ne tralasciai di riguardarla fin che non fu risalita sopra la sna mula.

Appena non vidi più la Dama, che mi accorsi, che l'amore m'avea fatto commettere nn gran fallo. M' aveva talmente confuso lo spirito, che badato non avea, che quella se ne andava senza pagare : nè io le aveva pure addimandato chi ella fosse, o dove soggiornasse, Considerai perciò che io era debitore di una nou lieve somma a molti mercanti, i quali forse non avrebbero avuta la sofferenza di aspettare. Andai a scusarmi con essi nel miglior modo che mi fu possibile, lor di-

cendo, che io conosceva la Dama. Ritornai finalmente alla mia casa egualmente amante, ed imbarazzato di un si gran debito.

Scheberazade a questo passo, veduto comparire il giorno, tralasciò di parlare : onde nella notte seguente continnò in questa maniera la sua narrazione.

# CXLIII NOTTE

Pregato avea i miei creditori, prosegnì il mercante, di aver la pazienza di aspettare otto giorni per ricevere il pagamento. Trascorsi questi, essi non trascurarono di premnrarmi, acciò li sodisfacessi, Li supplicai di accordarmi la stessa dilazione. Essi me la concessero ; ma nel segnente giorno vidi giungere la Dama, salita sopra la sua mula con lo stesso accompagnamento, ed alla stess' ora co-

me la prima volta.

Venne essa a dirittnra alla mia bottega. - Vi ho fatto un poco aspettare, mi disse, ma finalmente vi porto in contante la somma delle stoffe, che l'altro giorno pigliai ; portatela da un cambiatore , acciò egli veda, se vi ò il ginsto peso, e se il conto va bene. L' Ennuco, che aveva il contante, meco venne dal cambiatore, e la somma fu ritrovata giusta, e tutta di buon argento. Ritornai, ed ebbi ancora la buona sorte di trattenere la Dama , finché tutte le botteghe del Bezestein furono aperte. Ancorche non parlassimo se non di cose molto ordinarie e indifferenti, ella non ostante le accompagnava con tanta grazia, che comparire le faceva per nuove : dal che ben conobbi di non essermi ingannato, quando nella prima conversazione giudicata l' aveva di molto spirito.

Arrivati che furono i mercanti, e che aperte ebbero le loro botteglio, portai quanto doveva a quelli da' quali pigliato aveva le stoffe a credito, no durai fatica ad ottenere da essi, me ne fidassero altre che la Dama ricercate mi aveva. Ne spezzai per mille pezzi d'oro; e la Dama portò seco la mercanzia senza pagarla, senza nulla dirmi, e senza darsi a conoscere. Quello, che mi recava stupore, si era, che essa nulla azzardava, e che io me ne restava senza cauzione, senza certezza di essere rimborsato in caso che più non la rivedessi. Ella mi paga una somma considerevole, diceva fra me stesso , ma mi lascia creditore di uu' altra

molto maggiore. Sarebbe forse una ingan- i natrice? e possibile sarebbe, che mi avesse da principio adescato, per meglio rovinstini? I mercanti non la conoscevano. e a me si sarebbero diretti. Il mio aniore non fu abbastanza potente per impedirmi, che sopra ciò non facessi considerazioni fastidiose. I miei timori s'accrebbero pure di giorno in giorno per un intiero mese, che scorse senza che io notizia alcuna ricevessi della Dama. I mercanti finalmente s'impaziontavano, e per soddisfarli io era pronto a vender quanto aveva, allorche uua mattiua ritornare la vidi con lo stesso equipaggio delle altre volte.

Pigliate il vostro saggiuolo, mi disse, per pesar l'oro che vi porto. Queste parole terminarono di dissipar il mio timore, e raddoppiarono il mio affetto. Prima che io numerassi i pezzi d'oro, essa mi fece molte interrogazioni, e fra le altre mi chiese se avessi moglie. Le risposi di no , e che non ne aveva msi avuta. Essa allora, consegnando l'oro all' Emuco, gli disse : - Usate di tutta la vostra destrezza per terminare il nostro affare. L'Eunuco si pose a ridere, e tirato avendomi in disparte, mi fece pesar l'oro. Mentre che io lo pesava , l' Eunuco mi disse all' orecchio : - Al vedervi conosco perfettamento che voi amate la mia padrona, e son sorpreso, che non abbiate il coraggio di scoprirle il vostro amore : ella vi ama maggiormente ancora di quello che voi l'amiate. Non crediate già che ella abbia bisogno delle vostre stoffe; essa qui viene unicamente, perchè le avete inspirata una violenta passione. Per tal cagione vi ha chiesto s'avevate consorte. A voi tocca di parlare, e da voi dipenderà lo sposarla, se lo volete. - È vero, gli risposi, che ho sentito nascere dell'aniore per lei dal primo momento che l'ho veduta, ma non ardiva di aspirare alla felicità di piacerle, lo son tutto suo , ne lascerò di riconoscere il gran servigio che mi prestate.

Terminai in somma di pesare i pezzi di oro, e mentre li riponeva nel sacco, l' Euusco si rivolse alla Bama, e le disse, chi lo era contentissimo. Questa era la parola, di cui-erano fra essi couvenuti. Subito la Bama, che stavasene seduta, alzossi e parti, dicendomi, che mi spedierbe le Euusco, e che non artei se non ad eseguire quanto egli mi direbbe in suo uome.

Portai ad ogni mercante il denaro che gli dovea , ed aspettai con impazierza P Eumuco per qualche giorno. Ei venne finalmente. Ma, Sire, disse Schehrazade al Sultano delle Indie, ecco il giorno che spunta. A questo parole esan si tacque; e nella notte seguente ripigliò in questi termini la continuazione del soo discorso.

# CXLIV' NOTTE

Usai molte cortesie all' Eunuco, disse il mercante di Bagdad, e gli ricercai notizie della salute della sua padrona. --Voi siete, mi rispose, l'amante più felice che al mondo sia; ella è inferma di amore. Aver non si può maggior brama della sua di vedervi. S' ella potesse disporre a suo piacere di sè medesima, verrebbe personalmente a rintracciarvi, e volentieri impiegherebbe con voi tutt'i momenti del suo vivere. - Alla sua aria nobile, e alle sue maniere civili, gli dissi, lio giudicato, che esser dovea qualche Dama di considerazione. - Non vi siete punto ingannato in questo giudizio, replicò l' Emuco, ella è la favorita di Zobeide moglie del califfo, la quale tauto più caramente l'ama, quanto che l' ha allevata dalla sua infanzia, e si riporta intieramente a lei in tutte le spese che far deve. Nel disegno, che ha di maritarsi, ha partecipato alla meglie del Gran Commendatore de Credenti, che essa fissato aveva gli sguardi sopra di voi , e ricercato le ha il suo assenso. Zobeide le ha detto, che vi aderiva, nia che prima voleva vedervi, affine di gindicare se fatta avesse una buona scelta . e che in tal caso ella supplirebbe alle spese degli sponsali. Per il che voi vedete hene, che la vostra felicità è certa. Se piaciuto avete alla favorita, non meno piacezeto alla padrona, la quale è disposta a farle ogni immaginabile piacere, e non vorrebbe mai contradire al suo genio. Non si tratta adunque di altro più che di veuire a Palazzo, e a questo effetto voi qui mi vedete : a voi spetta di stabilire la vostra risoluzione. - L'ho già presa, gli risposi, e son pronto a seguirvi dappertutto dove condurmi vorrete. - Questo va bene , disse l' Eunnco ; ma sapete, che gli nomini non eutrano uegli appartamenti delle Dame di Palazzo, e non potete esservi introdotto se non pigliando misure che ricercano un gran segreto. La favorita ne ha prese

delle giuste. Dal vostro canto operate i quanto da voi dipenderà; ma sopra tutto siate discreto, perche si tratta della vostra vita.

lo lo assicurai di eseguire esattamente quanto ordinato mi sarebbe. Bisogna adunque, mi disse, che questa sera nell'entrar della notte vi portiate alla Moschea, che Zobeide moglie del califlo fabbricare ha fatto sulla sponda del Tigri, e che colà aspettiate, che vengasi a ricercarvi. Aderii a quanto egli volle : aspettai con impazienza il fine del giorno, e giunto che fu , partii. Assistetti alla preghiera di un'ora e mezza dopo il tramontar del Sole alla Moschea, ove restai l'ultimo,

Vidi subito arrivare un battello, i cui remiganti erano tutti eunuchi. Essi sbarcarono, e portarono nella Moschea molti gran forzieri; dopo di che si ritirarono. Non ve ne restò se non un solo, il quale riconobbi esser quello, che sempre accompagnato aveva la Dama, e che parlato mi aveva la mattina. Vidi pure entrar la Dama, e le andai incontro protestandole . che era pronto ad eseguire i suoi ordini. - Non abbiamo tempo da perdere , mi disse quella; e nel proferir ciò, apri uno dei forzieri , e comandomnii , che metter mi vi dovessi dentro: questa è una cosa, soggiunse, necessaria per la vostra e mia sicurezza. Di nulla temete, e lasciate a me la cura del resto.

Mi era condotto si oltre da non poter più ritrarmi: eseguji quanto essa desiderava, ed ella subito richiuse il forziere con la chiave. L'Eunuco poscia, il quale era a parte della sua confidenza, chiamo gli altri eunuchi, che portati avevano i forzieri, e riportar feceli tutti nel battello ; rimbarcati di poi la Dama ed il suo Eunuco, si principio a vogare co' remi per condurini all'appartamento di Zobeide.

In questo tempo faceva serie rillessioni, e consideraudo il pericolo, in cui mi ritrovava, mi pentii di essermi esposto ; feci voti e preghiere , che non

erano più in tempo.

Il battello arrivò innanzi alla porta del palazzo del Califfo: furono scaricati i forzieri . che furono portati all' appartamento dell' nfficiale degli Eunuchi, che tiene in custodia la chiave di quelli delle Dame , nè lascia nulla entrarvi , senza prima averlo diligentemente visitato. Quel-Pufficiale stava coricato e dormeudo. Convenne risvegliarlo e farlo alzare.

Ma, Sire , disse Scheherazade a questo

passo, vedo il giorno che a comparire principia. Schahriar si alzò dal letto per andar a presedere al suo consiglio, e nella risoluzione di udire nella notte seguente la continuazione di una storia, che aveva fino allora intesa con gran piacere.

## CXLV<sup>a</sup> NOTTE

Qualche momento prima del giorno, la sultana delle Indie essendosi risvegliata . proseguì in questa maniera l'istoria del mercante di Bagdad. — L'ufficialo degli Eunochi, continuò ella, sdegnato, perchè interrotto l'avevano dal suo sonno, rimproverò molto la Favorita per essee ritornata ad ora tanto tarda. Voi non la passerete con quella felicità che immaginata vi sieto; non passerà neppur uuo di questi forzieri , che io non l'abbia fatto aprire, e che non l'abbia con tutta esattezza visitato. Nello stesso tempo comandò aglı Enuuchi di portarli alla sua presenza l'uno dopo l'altro, e di aprirli-Principiarono essi da quello, ove io mo ne stava rinchiuso , lo pigliarono , e glie le portarone. Mi ritrovai allera occupate da un timore, che non so, ne posso esprimere. Mi credei veramente giunto all' ultimo momento del mio vivere.

La Favorita, la quale ne aveva la chiave , protosto , che non la darebbo , uègiammai soffrirebbe, che quel forziere fosse aperto. - Voi sapete bene, ella disse, che nulla faccio venire, che non riguardi il servigio di Zobeide vostra e mia padrona. Questo forziere particolarmente è ripieno di mercanzie preziose, che certi mercanti giunti di nuovo affidate mi hauno. Vi è di più un numero di bottiglie di acqua della fontana di Zemzem spedite dalla Mecca; se qualcheduna rotta ne venisse, le mercanzie ne resterebbero guaste, e voi ne rispondereste : la moglie del Gran Commendatore de' Credenti saprebbe molto ben vendicarsi della vostra insolenza : ella parlò in somma con tanta costanza, che l'ufficiale non ebbe l' ardire di ostinarsi a voler far la visita nè del forziere ov'io nu ritrovava, ne degli altri. Passate adunque, egli disse con isdegno, camminate, Fu aperto l'appartamento delle Dame, e furonvi portati tutti i forzieri.

Appena entrati, udii gridare all'improvviso: Ecco il califfo, ecco il califfo! Queste parole accrebbero talmente il mio ti-

more, che nun so, come in quell' istan- i te non morissi; era quegli veramente il califfo. - Che portate voi adunque in questi forzieri? egli disse alla Favorita. - Gran Commendatoro de' Credenti , rispose quella, sono stoffe di nuovo arrivate, che la moglie della Maestà Vostra ha bramato che veder le faccia. - Aprite, aprite, ripigliò Il califfo, voglio io pure vederle. Volle essa scusarsene, rappresentandogli, che que'drappi non erano proprii che per le Dame, e che questo sarebbe levare alla sua moglie il piacere, ch' ella prendevasi di ossere prima n vederli. - Aprite, vi dico, replicò egli, .jo ve lo comando. Essa di nuovo gli rimostro, che sua Maestà, obbligandola a mancare della dovuta fedeltà alla sua padrona. la esponeva al suo sdegno. - No. no, ripigliò egli, vi prometto io, che essa non vi farà rimprovero alcuno: aprite solamente, ne mi fate più a lungo aspet-

Fu necessitata ad obbedirlo, ed allora sentii sì vivi spaventi, che tuttavia ne fremo ancora tutte le volte che vi penso. Il califfo si assise , e la Favorita portar fece alla sua presenza tutt' i forzieri l' uno dopo l' altro, e li apri. Per portar le cose a lungo, osservar gli faceva per minuto tutte le bellezze di ogni drappo in particolare : voleva annoiare la sua sofferenza, ma non vi riuscì. Come essa non era meno di me interessata a non aprire il forziere, ove io me ne stava rinchiuso, non si dava gran fretta a farlo portare, ne vi restava altro che quello da visitare. Finiamola, disse il califfo, vediamo ancora ciò che vi è in questo. Dir non posso, se fossi vivo, o morto in quel momento; ma certamente non credeva di scampare da un pericolo cotanto grande. Scheherazade a queste ultime parole vide comparire il giorno. Ella interruppe la sua narrazione ; ma la continuò in tal

# maniera sul fine della notte seguente. CXLVIA NOTTE

Quando la Favorita di Zobeide, proseguì il mercante di Bagdad , vide , che il ca-lifo assolutamente voleva , ch' ella aprisse il forziere, in cui rinchiuso mi ritrovava: - Oh per questo, disse, la maestà vostra mi farà, se gli aggrada, il piacere o la grazia di dispensarmi di farle vedere ciò che vi è dentro : vi sono cose tali, che mostrarle non poeso, se farebbe, e dettandomi le risposte che far

non in presenza di sua moglic. -- Questo è ben giusto, disse il califfo, ne sono contento. Fate portar via i vostri forzieri. Ella subito li fece levare, e portar nella sua camera, ove a respirar principiai.

Dopo che gli Eunuchi portati li ebbero, e quindi ritirati si furono; ella prestamente apri quello, ove io era rinchiuso:-Uscite, mi disse, additandomi la porta di una scala, che conduceva in una camera di sopra , salito, e colà aspettatemi. Non appena ebbe ella chiusa la porta dietro di me , ch'entrò il califfo , e si assise sopra il forziere, donde io era uscito. Il motivo di questa visita cra un certo moto di curiosità, che punto non mi riguardava. Questo principe far voleva certe interrogazioni sopra quanto ella udito e veduto avea nella città. Si trattenuero entrambi per lungo tempo; dopo di che egli lasciolla e ritirossi nel suo appartamento.

Quando ella si vide In libertà , veune a ritrovarmi nella camera, ove era salito; e mi fece molte scuse di tutt' i tunori e spaventi , che cagionati mi avoa. --La mia pena , mi disse , non è stata men grande della vostra ; voi non ne dovete dubitare, giacche ho sofferto per amur vostro, e per me, che correva lo stesso pericolo: un' altra in mio luogo non avrebbe forse avuto il coraggio di cavarsi con tanta destrezza d'impaccio. Non vi abbisognava minore andacia, e costanza di spirito, o per dir meglio, aver bisognava tutto l'amore che ho per voi , per uscire da quest' imbroglio ; ma ripigliate coraggio , nulla vi è più da temere. Dopo esserci per qualche tempo trattenuti con molto affetto : - E tempo , mi disse, di andare a riposarvi : io non lascerò di presentarvi dimani a Zobeide mia padrona a qualche ora del giorno; è questa una cosa facile, merceche il califfo non la vede che la notte. Incoraggiato da questo discorso, dormii molto tranquillamente : e se il sonno fu qualche volta interrotto da inquietudini, furono inquietudini gradite, cagionate dalla speranza di possedere una Dama, che aveva tanto spirito e bellezza.

La mattina seguente la Favorita di Zobeide, prima di farmi comparire alla presenza della padrona, m'istrin della maniera con cui sostener doveva la sua presenza; suggerendomi presso a poco le interrogazioni che quella Principessa mi doveva. Dopo ciò mi condussa in una sa- ¡ partamento delle dame del califfo , conla, ove il tutto era di una magnificenza, di una ricchezza, e di una proprietà indicibile. Non vi era appena entrato, che venti schiave di una età un poco avanzata , tutte vestite di ricchi abiti e uniformi , uscirono dalla stanza di Zobeide , e vennero a disporsi davanti ad nn trono, in due file eguali, con una grande modestia. Furono seguite da venti altre tūtte giovani , e vestite nella stessa maniera che le prime, con questa differenza però, che i loro abiti avevano qualche cosa di più galante. Zobcide comparve nel mezzo di queste, con un'aria niaestosa, e tanto carica di gioje, e di ogni sorta di pietre preziose, che appena poteva camminare. Andò essa ad assidersi sopra il trouo. Dimenticava di dirvi, che la sua Dama Favorita l'accompagnava, e che si fermò in piedi alla sua presenza, mentre che le schiave un poco più allontanate stavano in gruppi dalle due parti del tropo.

Subito che la moglie del califfo si fu assisa, le schiave, ch' entrate crano le prime, mi fecero cenno di accostarmi. Mi approssimai nel mezzo delle due file che quelle formavano, e mi prostrai col capo sopra lo strato, che stava sotto ai piedi della principessa. Mi comandò quella di rialzarmi , e mi fece l'onore d'informarsi del mio nome, della mia famiglia, e dello stato di mia fortuna : ed io le risposi con sua gran soddisfazione. Me ne accorsi non solo alla sua aria , ma me lo fece conoscere pure dalle cose che ebbe la bontà di dirmi. - Son molto contenta, mi disse, che mia figlia ( così ella chiamava la sua Dama Favorita), mercecbè come tale la considero per la cura che pigliata ho della sua educazione, abbia fatta una scelta, che non poteva migliore; io l'approvo, ed acconsento, che vi sposi. lo stessa ordinerò i preparamenti delle vostre nozze, ma prima ho bisogno di lei stessa per dieci soli giorni : in questo tempo parlerò al califfo, ed otterro il suo assenso, e voi qui vi fermerete : si avrà cura di voi.

Nel terminar queste parole Scheherazade vide il giorno, e terminò di parlare. Nella seguente notte ella ripigliò il suo discorso in questa manjera.

## CXLVII' NOTTE

tinnò il mercante di Bagdad. Durante tutto questo tempo restai privo del piacere di vedere la Dama favorita ; ma fui tanto bene trattato per suo ordine, che ebbi ragione di esserne molto soddisfatto.

Zobeide partecipo al califio la risoluzione, ch' essa aveva fatta, di maritare la sua Favorita; e quel principe, lasciandole la libertà di fare su tal proposito quanto le parrebbe e piacerebbe, accordò una considerabile sonima alla Favorita per contribuire ancor esso al suo collocamento. Scorsi i dieci giorni. Zobeide stender fece il contratto di matrimonio, che fulle portato in autentica forma. I preparamenti degli sponsali si fecero; furono chiamati i ballerini e le ballerine, e vi furono per nove giorni grandi feste nel palazzo. Il decimo giorno essendo destinato per l'ultima cerimonia del matrimonio, la Dama Favorita fu condotta al bagno da una parte, ed io dall' altra, e verso sera essendomi posto a tavola mi furono apprestate di ogni sorta di vivande e d'intingoli ; fra gli altri un manicaretto con l'aglio, come quello che son forzato ora a mangiare. lo lo ritrovai tanto buono e delicato, che nulla quasi toccai delle altre vivande. Ma per mia disgrazia essendomi levato da tavola mi contentai di asciugarmi le mani, in vece di ben lavarmele; ed era questa una trascurazgine, che uon mai fino allora erami accaduta. Essendo notte, si supplì alla chiarezza

del giorno con una grande illuminazione nell'appartamento delle Dame, Gl'istrumenti si fecero udire, furono fatti mille giuochi, ed in somma tutto il palazzo echeggiava di allegrezza e di ginhilo. Fummo introdotti mia moglie ed io in una gran sala, ove cifecero sedere sopra due troni. Le donne, che la servivano, le fecero mutare più volte abiti, e le dipinsero la faccia di differenti maniere secondo il costume praticato nel giorno degli sponsali, ed ogni volta che le si mutava abito veder me la facevano.

Terminate finalmente tutte queste cerimonie, condotti fummo nella camera nuziale. Subito ivi entro lasciati soli, me le avvicinai per abbracciarla; ma ella invece di corrispondere a'miei trasporti, fortemente mi respiuse, e proruppe in ispaventevoli grida; sicche subito accorsero nella camera tutte le Dame dell'apparta-Mi fermai dunque dieci giorni nell'ap- mento, le quali saper vollero il motivo de' suoi clamori. In quanto a me , preso | d'alto stupore, me n'era rimasto immobile , senza avere nure il coraggio di ricercarnele la cagione. - Sorella uostra cara, le dissero, che vi è dunque mai accaduto dacche lasciata vi abbiamo? ditelo affinche vi soccorriamo. - Levate, esclamò essa, levatemi davanti gli occhi quest' uomo incivile, cho voi vedete. -Alı madama, lo dissi, in che posso io avere avuta la disgrazia d'incorrere nel vostro sdegno? - Voi siete un incivilo, mi rispose tutta furiosa , mangiato avete del-P aglio , ne vi siete lavate le mani? Credete voi, che io soffrir voglia che un uomo così mal creato a me si accosti per appostarmi? Coricatelo per terra, soggiunse ella parlando alle Dame, e mi si purti un nervo di bue. Quelle subito mi rovesciarono a terra, e nel mentre che alcune mi tenevano per le braccia, ed altre per i piedi , mia moglie , che con tutta puntualità ora stata servita, crudelmente mi battè, finche le mancarono le forze. Ella allora disse alle Dame: pigliatelo, che venga egli condotto al Luogotenente Criminale, e che tagliar se gli faccia la mano, con la quale ha mangiato l'intingolo con l'aglio,

A queste parole, esclamai: gran Macone, ho rulo e lacero il corpo con tanto bastosato, e per accrescimento di affizione sono aucore condanatto ad aver la mano tagliata! e perché? per aver mançiato un intingols con l'aglio, el essermi dimenticato di lavarmi le mani! Maledetto l'iningola coll'aglio il Maledeto sia il cuoco, che lo ha composto, e osullo che por la composto, e osullo che por la composto, e

La sultana Scheherazade, osservando spinitare il giorno, fermossi a questo segno. Schabriar si alzo ridendo di tutta sua possa dello sdegno della Daina Favorita, e molto curioso di sapore lo sciostimento di cuesta storia.

## CXLVIII NOTTE

La notte seguente Scheheraade risvegliata prima del girnor ripiellis in tal forma il filo del suo discorso della notte precedente.— Tutte le Diume, disse il mercante di Bughad, che vedato mi avevano a ricevere mille colpi di uervo di luce, chibero di me pietà, quando ulirnon parlaro di fariai tagliar la niano. — Sorella sustra cara, e mistra buona Dama, dissustra cara, e mistra buona Dama, dis-

uomo per vero, il quale viver non sa che ignora il vostro grado ed i riguardi che voi meritate : ma vi supplichiamo di non pensare al fallo che ha commesso . e di perdonargli. - lo non son soddisfatta, ripiglio quella; voglio, ch' egli impari a vivere, e che porti seco segni tanto visibili della sua inciviltà, che in sua vita non si avviserà di mangiare un intingolo con l'aglio, sonza poscia ricordarsi di dover lavarsi le mani. Esso non arrestaronsi al suo rifinto; si gettarono a' suoi piedi , e baciandole la mano: -Nostra buona Dama, le dissero, in uome di Maometto , moderate il vostro sdegno, e concedeteci la grazia, che vi chiediamo. Essa nulla rispose loro : ma al-

zossi, e dopo avermi oppresso di mille e

millo ingiurio , uscì della camera : tutte

lo Dame la seguirono, o solo mi lascia-

sero alla Favorita, voi tropp'oltre por-

tate il vostro riscutimento. Onesti è un

rono in una incomprensibile afflizione. Stetti per dieci giorni senza vedere alcuno, fuorchè una vecchia schiava, che veniva a portarmi da mangiare, o a loi chiesi notizie della Dama Favorita. - Ella è inferma, mi disse la vecchia schiava, per l'odore venefico, cho le avete fatto respirare. Perché non avete avuta promura di lavarvi le mani dopo aver mangiato quel maledetto intingolo con l'aglio? È possibile, dissi fra me stesso allora, che la delicatezza di questo Damo sia si grande, e che cotanto vendicative siano per una colpa tanto lieve? Amava mia moglie, non ostante la sua crudeltà , ne lasciai di compatirla.

Un ciorno la schiava mi disso Vostra moglie è guarria; ella ciudata al lasgno, nengie è guarria; ella ciudata al lasgno, e detto nui ha, che dimuni verrà u sediciri; sicche abbiatio ancora sofferenza, e precurate di accomodarvi al suo egnio, e precurate di accomodarvi al suo egnio, e molto ragionevole, e molto accagia, e molto ragionevole, e molto accarate di tatte le Dame, che stamo al servizio di Zobeide nostra stimatissima podrona.

Ma magiie veramente venne il giorne Ma magiie veramente venne il giorne seguente acont ni disso; — Biospana seguente molto busona per venirvi a vedere dopo e l'offeca, che fatta mi avete. Ma risolver non mi posso a riconciliarnai con ui, so prima castigata nou vi abbia, conne lo meritate, per non esservi l'avalo e mani dopo aver mangiato un infingolo con l'aglio. Nel tarninar questo espressioni, clisimo lessa les sue Dano, cite di

po che legato mi ebbero, piglià un rasoio, ed ebbe la barbarie di tagliarmi i quattro pollici. Una Dama applicò una certa radice per fermar il sangue ; ma ciò non impedì che non cadessi svenuto per la quantità che perduta ne aveva, e per il male sofferto.

Rinvenni dal mio svenimento, e mi fu apprestato del vino da bere per farmi ricuperare le mie forze. - Ah Madama , dissi allora a mia moglie, se giammai mi accade di mangiare un intingolo con l'aglio, vi giuro, che in vece di una volta mi laverò le mani cento venti volte con l'alcali, e con cenere della stessa pianta . e con sapone. - Or benc. disse mia moglie, a questo patto m' induco a porre in dimenticanza il passato, e viverc con voi , come mio marito.

Questa, o Signori miei, soggiunse il Mercante di Bagdad voltandosi alla compagnia, è la cagione, per la quale vedato avete, che ho ricusato di mangiare dell' intingolo con l' aglio, che mi stava

preparato davanti. Il giorno, che a comparir principiava, non permise a Scheberazade di prosegnire più oltre il suo discorso : ma nella seguente notte ella ripiglio la sua narrativa in questi termini.

## CXLIX' NOTTE

Sire, il mercante di Bagdad terminò in tal forma il racconto della sua storia.-Le Dame non applicarono solamente sopra le mie piaghe lo radice, che ho già detto per ristagnare il sangue; ma vi posero pure del balsamo della Mecca (1) -

(1) Il balsamo della Mecca è il succo resinoso d'un Albero della famiglia delle terebintacee, chiamato da Linneo amyris gileadensis. Il balsamo della Mecca cola naturalmente dall' albero nella state in forma di piccole gocce resinose, di cui si ainta l'uscita con incisioni. Questo balsamo, considerato come il più prezioso, è riservato oggidì pel gran signore e pei pascià ec.

Facendo bollire i rami e le foglie dell' albero se ne ricova balsamo di due altre qualità. L'ultima è la sola che si trovi nel commercio. Gli Orientali attribuiscono grandi proprietà medicinuli al balsamo della Mecca, e lo considerano come efficace a cicatrizzare

suo ordine a terra mi coricarono, e do- 1 che non poteva sospettarsi essere falsificato, perchè preso l'avevano nella farmacia del Califfo, Mediante le virtù di questo balsamo maraviglioso rimasi perfettamente risanato in pochi giorni, e coabitammo insieme mia moglie ed io nella stessa unione, come se non mai mangiato avessi dell' intingolo con l'aglio. Ma come goduto aveva sempre la mia libertà, mi annoiai molto di vedermi rinserrato nel palagie del Califfo; non pertanto non voleva nalla dimostrare a mia nioglie, per timore di farle spiacere. Ella, ch' altro non desiderava se non uscirne, se ne accorse. La gratitudine sola rattenevala presso Zobeide : ma dotata come era di spirito, con tauta forza rappresento alla sua padrona la ripignanza che aveva, ed il mio dispiacere di non vivere nella città con persone della mia condizione come sempre aveva fatto, che quella buona principessa amò meglio privarsi del piacere di avere presso di sè la sua Favorita, che di non accordarle quanto ardentemente amendue desideravamo.

Perciò un mese dopo il nostro matrimonio , vidi comparire mia moglie con molti eunuchi, i quali portavano ognino uu sacco di monete d'argento. Ritirati che essi furono: - Voi nulla partecipato nei avete, clla disse, della noia che vi cagiona il soggiorno della Corte; ma io me ne sono accorta , ed ho felicemente ritrovato il mezzo di rendervi contento: Zobeide mia padrona ci permette di ritirarci dal palagio; questi sono cinquanta mila zeechini che ci regala per porci in istato di vivere consodamente nella città. Pigliatene dieci mila, e andate a comprare una casa.

Ne trovai in poco tempo una per questa somma, che comprai; ed avendola magnificamento adornata di suppellettili , vi andamnio ad abitare. Pigliammo un gran numero di schiavi dell'uno e dell'altro sesso, e ci provvedemmo di un bellissimo equipaggio. Principianimo finalmente a menare una vita molto lieta, che per altro non fu di lunga darata. Nel termine di un anno mia moglie cadde inferma, e in pochi giorni se ne mori.

Avrei potuto rimaritarmi, e continuare

anche le piaghe interne; ma in Europa non è quasi più usato presentemente. (Dizionario nuiversale di materia medica per Mérat e de Lens, t. 1, p. 271).

a vivere onorevolmente a Bagdad; ma la brama di girare il mondo m'inspirò un altro disegno. Vendetti la mia casa, e dopo aver comprato molte specie di mercanzie, mi unii ad una caravana, e passai in Persia. Di là mi incamminai a Samarcanda, donde son veuuto poscia a stabilirmi in questa città.

Questa, o sire, disse il Provveditore, il quale parlava al Sultano di Casgar, é l' istoria, che ieri narro questo mercante di Bagdad alla compagnia di cui feci parte. Questa storia, disse il sultano, contiene in se qualche cosa di straordinario: ma non è da paragonarsi con quella del piccolo Gobbo. Allora il medico ebreo essendosi accostato si prostrò davanti al trono di questo principe, e gli disse rialzandosi: - Sire, se la Maestà Vostra vuole avere pure la bontà di udirmi, mi lusingo rimarrà molto contenta della storia che sono per narrarle. - Or bene parla, gli disse il sultano; ma se non sarà più notevole di quella del Gobbo , uon sperare che ti conceda la vita.

uon sperare cue u conceda la vita.

La sultana Scheberazade si fermò a questo punto, perchè vide comparir il giorno: nella seguente notte essa ripiglio in
tal maniera il suo discorso.

## CL\* NOTTE

Sire, ella disse, il medico ebreo vedendo disposto il sultano di Casgar ad udirlo, così principiò la sua storia.

# ISTORIA NARRATA DAL MEDICO EBREO

Sire, nel tempo in cui io studiava medicina, e che ad escreitare principiava questa bell' arte con qualche riputazione, uno schiavo venne a ricercarmi, perché andassi a visitare un infermo dal Governatore della città. Mi vi portai , e venni introdotto in una camera, dove ritrovai un uomo in età giovanile di bellissimo aspetto, e molto abbattato dal male che soffriva. Lo salutai sedendomigli vicino: non corrispose egli al mio complimento ma fecemi cenno cogli occhi per darmi a conoscere che udiva quello che diceva e ringraziavami. - Signore, gli dissi vi prego di porgermi la mano, acciò vi tasti il polso. Invece di darnii la mano destra, mi presento la sinistra, del che restai estremamente sorpreso : questo , dissi fra me stesso, è un grande ignorante, non sapendo, che ad un medico l'ombra faceva, il giovine mi fece in

presentasi la destra e non già la sinistra mano; non lasciai pertanto di tastargli il polso, e dopo avere scritta una ricetta me ne andai.

Continual le mie visite per more giorni, e tutte le volte che volti tustargii il polso, mi presentò la mano sinsitra. Nel decimo giorno parveni che atesse hene, decimo giorno parveni che atesse hene, di andarsene al bugno. Il Governatore di di mansco, che presente ritrovavasi, per dimestrarni quanto di me fosse contento, mi fece rivestire alla sua presenza di una rivchissima veste, dicendoni, che ta, e medico ordinario della sua casa, ove ander poteva con tutta libertà a mangiare alla sua tavola quando mi piacerebbe.

Il giovine mi fece pure grandi cortesie . e pregommi di accompagnarlo al hagno. Noi vi entrammo, e quando le sue genti lo cbbero spogliato, vidi che era senza la mano destra. Osservai pure, che da non molto gli era stata stagliata: sì che argomentai esser quella la cagione della sua informità che mi era stata tenuta celata, e mentre che vi si applicavano medicamenti propri per prestamente guarirlo, cra stato chiamato per impedire che la febbre, ch' eragli sopraggiunta, non producesse pessime conseguenze, Restat molto sorpreso, e grandemente afflitto di vederlo in questo stato; ed egli accorgendosene dal mio viso: - Medico . mi disse, non vi stupite di vedermi la mano tagliata; un giorno ve ne partecinerò il motivo, ed udrete una storia delle più stravaganti, che immaginar possiate. Usciti che fummo dal bagno, ci ponemmo a tavola, e poscia conversando insieme, mi ricercò se poteva senza pregiudizio della sua salute andare a passeggiare fuori della città al giardino del Governatore, Gli risposi, che non solamente lo voleva, ma che gli sarebbe tornato di molto vantaggio il prender aria per ristabilirsi in salute. - Quando è così , replicò egli , se volete tenermi compagnia, colà vi narrero la mia storia. Gli soggiunsi, che per tutto quel giorno era agli ordini suoi. Subito egli comando alle sue genti di preparare una colazione ; poscia partimnio , e ci portammo al giardino del Governatore. Vi passeggiammo per due o tre volte, e dopo esserci assisi sopra un tappeto, dalle sue genti stato disteso sotto un albero che una beltal modo il racconto della sua storia. - . lo son nativo del Monssoul, e la mia famiglia è una delle più considerabili della città. Mio padre era il maggiore di dieci che nilo avolo lasciò morendo tutti vivi e maritati. Ma di questo gran numero di fratelli , mio padre fu il solo ch' ebbe figliuoli. Ehbe egli una gran premura della mia educazione, e mi fece imparare quanto un fanciullo della mia condizione ignorar non doveva.

Ma , sire , disse Scheherazade fermandosi a mesto passo, l'aurora, che spunta , m' impone il silenzio. A queste parole si tacque, ed il sultano si alzò.

## CLI\* NOTTE

Nella notte seguente Scheherazade continuò così il suo discorso. Il medico ebree, continuando a parlare al sultano di Casgar : - Il giovine di Moussoul . soggiunse, prosegul in tal modo la sua storia. lo era fatto grande, e principiava ad introdurmi in molte conversazioni . quando nu venerdi mi ritrovai alla preghiera del mezzo giorno con mio padre ed i miei zii, uella gran Moschea di Moussoul. Dopu la preghiera tutti uscirono, fuorchè mio padre ed i miei zii, i quali si assisero sopra il tappeto che disteso stava per tutta la Moschea. Mi assisi jo pure con esso loro, e conversando di molte cose, il discorso insensibilmente andò a cadere sopra i viaggi. Vantarono essi le bellezze e le singolarità di certi regni e delle loro principali città; ma uno dei miei zii disse, che se creder volevasi alla relazione uniforme di una infinità di viaggiatori, che scorsa avevano la maggior parte dell'universo, non vi era al mondo un paese più bello dell' Egitto . ed il Nilo e ciò che ne disse, men fece concepire un' idea tanto grande, che da quel momento desiderai di andarvi. Ciò che gli altri miei zii dir poterono per dare la preferenza a Bagdad, ed al Tigri, chiamando Bagdad il vero soggiorno della religione mussulmana, e la metropoli di tutte le città della terra, non fecero sopra di me la minima impressione. Mio padre approvò il sentimento di quello dei suoi fratelli, il quale parlato aveva in vantaggio dell'Egitto; il che molto giubilo cagionommi. - Che che dir se ne voclia o sen possa, esclamò egli, chi non ha veduto l'Egitto non ha veduto ciù che di più singolare vi è nell'universo. La ter- le Nazioni a rintracciar vanno ogni spe-

ra colà è tutta d'oro, cioè tanto fertile, che rende ricchi i suoi abitanti. Tutte le donne iucantano, o per la loro bellezza. o per le loro grate maniere. Se mi parlate del Nilo, si ritrova un finme di questo più maraviglioso? Qual acqua fu mai più leggiera e più deliziosa? Il fango stesso, che strascina seco nella sua inondazione, non ingrassa le campague, le quali senza lavoro producono mille volte più delle altre che con la maggior peua vengon coltivate? Udite ciò che nn Poeta obbligato di abbandonare l'Egitto diceva ngli Egiziani : Il vostro Nilo vi ricolma giornalmente di ricchesse, e per voi unicamente da sì lontano viene! Ohimè! allontanandomi da voi le mie lagrime scorrono con tanta abbondanza come le sue acque : voi continuerete a godere le sue dolcesse, mentre che io condannato sono a privarmene contro mia voglia.

Se voi riguardate, soggiunse mio padre, dalla parte dell' Isola, che vien formata dai due rami più grandi del Nilo , qual varietà di verdura ! che smalto di ogni sorte di fiori I che gran numero di città, di borghi, di canali, e di millo altri oggetti ! Se dall' altra parte girate gli sguardi risalendo verso l'Europa . quanti altri oggetti di maraviglia l Non posso paragonar meglio la verdura di tante campagne irrigate da'diversi canali dell' Isola, che a tanti smeraldi e brillanti incastrati nell'argento. Non è il gran Cairo la città più vasta, più popolata e più ricca dell' universo ! Quanti edificii magnifici sl pubblici che privati! Se andate fino alle Piramidi, resterete vinti dallo stupore ed immobili alla veduta di quelle masse di pietre di un'enorme grandezza, che s'innalzano fino ai Cieli : obbligati sarete a confessare, che i Paraoni, i quali impiegati hanno a costruirle tante ricchezze e tanti nomini, superato abbiano in magnificenza ed in invenzioni tutt'i monarchi, che dopo essi hau regnato nell' Egitto non solo, ma anche su la terra, per aver lasciato monumenti cotanto degni della memoria loro. Questi monumenti tanto antichi, de' quali i Savii non possono convenire fra essi del tempo in cui sono stati innalzati, presentemente ancora sussistono, e dureranno quanto i secoli. Passo sotto silenzio le Città marittime del regno di Egitto, come Damiata . Roseta . Alessandria , ove non so quaucie di biade, di tele, e mille altre cose per comodo e delizia degli nomini. Io ve uc parlo ; perché ne ho cognizione ; vi ho passato diversi anni della mia gioventii, di cui mi ricorderò finche avrò vita come de' più piacevoli della mia esi-

stenza. Così parlava Scheherazade, quando il giorno comparve : per cui subito si tacque; ma sul fine della notte seguente ripigliò così il filo del suo discorso.

## CLIL NOTTE

I miei zii nulla ebbero a replicare a mio padre, proseguì il giovine di Moussoul, ed affermarono esser vero quanto egli aveva detto del Nito, del Cairo, e di tutto il regno di Egitto. In quanto a me, ne restai sì ammirato che tutta notte non dormii. Poco tempo dopo i miei zii fecero melto ben conoscere essi stessi, quanto penetrati fossero stati dal discorso di mio padre. Gli proposero d'intraprendere tutti insieme il viaggio d' Egitto. Accettò la proposta ; e come erano ricchi mercanti , risolvettero di portar seco loro mercanzie ch' csitar vi potessero. 10, avendo inteso che facevano i preparamenti per la loro partenza, me ne andai a ritrovar mio padre , lo supplicai con le lagrime agli occhi di permettermi che li accompagnassi , e d'accordarmi un capitale di mercanzie per farne io stesso l' esito. -Voi siete ancora troppo giovine, mi disse, per intraprendere il viaggio dell' Egitto : la fatica ne è troppo grande , e di più son persuaso, che vi ci perdereste. Queste parele non mi levarono la brama di viaggiare, Impiegai il credito dei miei zii presso mio padre, dal quale finalmente ottennero, che andassi solamente fino a Damasco, ove mi lascerebbero mentre che essi continuerchbero il loro viaggio fin in Egitto. La città di Damasco, disse mio padre, ha pare le sue bellezze, c dev'egli contentarsi della permissione che gli dò di andar fin là. Comunque avessi grandissimo desiderio di vedere l' Egitto dopo quanto gliene aveva udito a discorrere, cra egli il mio padre, ed io mi sottoposi a suoi volcri.

Partii dunque da Moussoul con lui e co' miei zii. Attraversammo la Mesopotamia; passanimo l' Eufrate; arrivammo in Aleppo, ove per pochi giorni ci fermamcui parto nu sorprese piacevolmente. Al- | antichi autori. (Gallaud).

loggiammo tutti nello stesso Kan. Vidi una città grande, popolata, di tutto albondante, e benissimo fortificata. Impiegammo qualche giorno a passeggiare e divertirci in tutt'i giardini deliziosi, che vi sono all'intorno, come di qui vederlo possianio; e tutti ci convincemmo, che ragionevolmente dir si poteva, che Damasco ritrovavasi situato nel mezzo di un Paradiso, I miei zii finalmente pensarono a continuare it loro cammino, avendosi dato prima tutta la premura di vendere le mie mercanzie, con tanto mio vantaggio, che guadagnai ciuquecento per cento : questa vendita produsse una considerevole somma, di cui restai forte maravigliato di vedermi possessore.

Mio padre ed i miei zii mi lasciarono adunque a Damasco, e prosegurono il loro viaggio. Dopo la loro partenza ebbi la maggior cura a non ispendere iuntilmente il mio denaro: nulladimieno pigliai in fitto una casa magnifica, tutta di marmo , adornata di pitture a fogliami d' oro e di azzurro, con un giardino dov' erano bellissime fontane. lo la misi, per vero , non tanto riccamente, quanto lo richiedeva la magnificenza del luogo, ma almeno con molta proprietà per un giovine della mia condizione. Era stata per il passato di uno del principali signori della città per nome Modoun Abdalrahim (1), ed allora apparteneva ad un ricco mercante gioiettiere, cut pagava due scherif (2) al mese. Aveva un numero grandissimo di domestici, e me ne viveva oporevolmente ; hanchettava qualche volta persone, con le quali contratto aveva amicizia, e qualche volta andava jo pure a mangiare da essi; in tal maniera passava il mio tempo in Damasco aspettando il ritorno di mio padre : niuna passione disturbava il mio riposo, ed il commercio delle persone da bene formava la mia unica occupazione.

Un giorno io me ne stava assiso alla porta della mia casa a godere il fresco, quando una Dama vestita con grande proprictà, e di hello aspetto, venne a me, dimandandomi, se vendeva drappi; e ciò dicendo entrò nella mia casa.

A questo passo: Scheherazade vedendo

(1) Abdalrahim significa servo del mi-

sericordioso. (2) Uno scherif è lo stesso che uno mo, e di là ci portammo a Damasco , il zecchino. Questa parola è ne nostri

comparire il gioruo si taeque; e uella segueute notte ripigliò il suo discorso in questi termini.

# Quando vidi, disse il giovine di Moussoul, che la Dama entrata cra nella mia casa, mi alzai, chiusi la porta, ed en-

trar la feci in una sala, ove la pregai d'assidersi. - Madama, le dissi, ho avuto stoffe degne di esservi mostrate, ma presentemente non ne ho più, e molto me ue rincresce. Levossi ella il velo che le copriva la faccia, e presentò a'miei occhi una bellezza, la cui vednta sentir mi fece moti, che provati per anche non aveva. - Non he bisegno di stoffe, essa mi rispose, io sol vengo per vedervi, e passar la sera in compagoia vostra; se voi aggradite, non vi chieggo che una piccola colazione. Rapito fuor di me per una fortuna cotanto singolare, ordinai alle mie genti apprestarci molte sorte di frutta, e diverse bottiglie di vino. Fummo con eelerità serviti; mangiammo, bevenimo, e ce ne stamnio in allegria fino a mezza notte : in somma pon aveva passata ancora ninna sera con tanto piacere come quella. La mattina seguente volli porre dieci seherif nelle mani della Dama, ma ella con isdegno le ritirò. - Non sono io venuta a vedervi, disse, con un animo interessato, e mi fate un'ingiuria. Aliena molto di ricevere denaro da voi , voglio che voi ne riceviate da me : altrimenti non ritornerò più. Nello stesso tempo ella levò dieci scherif dalla sua borsa, e mi obbligo a pigliarli. Aspettatemi fra tre giorni , mi disse , dopo tramontato il sote. In eio dire pigliò da mo congedo e sentii che nel partire portava seco il mio cuore. Sullo spirar dei tre giorni, non man-

Sullo apirar dei tre giorni, non mancò di riforara all'ora destinata; ed io l'accolai con tutto il coutento di un uomo, il quale con impazicaza l'aspettava. Passammu ta sera e la notte come la partirsi da me, mi promise di rifornare ri mon volle, a tata elle prima avessi ricevuto dicci altri scherif. Essendo ritornata per la terza volta, e quando il vino ci eleb ambidue riscaldati, mi disea quella: — Guor mio caro, che pensate di une? non sono io bella e vaga? — Madama, la trispos, questa interrogazione, per quanto mi pare, è molto funtile; glr argomenti tutti di affetto che vi do, persuadere vi debbono che vi amo, che sono ineantato di vedervi anzi ammirarvi; voi siete la mia regina , la mia sultana; formate tutta la felicità del mio vivere.-Ah son sicura, mi disse, che tralascereste questo linguaggio, se veduto aveste unn Dania , mia amica , la quale è più giovane e più bella di me. Essa è di un umore tanto allegro, che rider farebbe le persone ancora più melaneoniehe. Bisogna, che qui ve la conduca; le ho pariato di voi , e da quel che le ho detto, muore dalla hrama di vedervi. Mi ha ella pregata di procurarle questo piacere, ma non ho avuto animo di soddisfarla , senza avervi prima parlato. - Madama, ripigliai, voi farete quanto vi piacera: ma qualunque cosa possiate dirmi della vostra amica , stido tutt' i suoi vezzi d'involarvi il mio enore, il quale a voi è tanto fortemente unito, che nulla è capace a distaccarnelo. - Statevi in guardia, replicò essa, vi avverto, che porrò il vostro amore a un difficile esperimento, Cosi rimasi : la mattina seguente nel partire, iu vece di lasciarmi dieci scherif, me ne diede quindici, che fui obbligato ad accettare. - Ricordatevi , ella un disse, che tra due giorni avrete una nuova ospite; pensate a gentilmente accoglierla; noi verremo all' ora solita dopoil tramontar del sole. Feci adoruare la sala, e preparare una bella colazione ner il giorno, in cui venir dovevano.

Schelierazade qui interruppe il suo discorso, perchè vide comparir il giorno. La notte seguente ripigliò il suo racconto in questi ternini.

## CLIV. NOTTE

Sire, il giovine di Moussoul conthusmo do a narrate la sun storia al Medico E-breco: — Aspettava, disse, le due Bume on impaziena, e giunsero finalmente sul far della notte. L'una e l'altra si levarono il loro velo, es se era stato sorpreso dalla bellezza della prima, ne restai sopraffatto magistramente quando vidu sul mante della prima, ne restai sopraffatto, un colore inearmato el di sua amica. Aseva fattezza regular un volto perfetto, un colore inearmato el di ne video perfetto, un colore inearmato el di ne volto perfetto, un colore inearmato el senere lo splendore, lo la ringrazia dell'onore, o he nii faceva, e la sopphicai di scusarmi se non l'accoglieva come essa meritava. — Lasciamo de porte i

complimenti, ni disse, toceberebbe a nie a farvone, perchò permesso avete, che la mia amica qui mi conducesse; ma giacchè vi compiacete di soffrirmi, lasciamo le cerimonio, nò pensiamo ad altro se non a stare allegramente.

Come aveva dato ordiue, che fosseri apprestata la colzacione, appena che le Danie fossero arrivate, ci ponemino aliano i a troika. Io stava di fronte alla venuta a troika di sava di fronte alla venuta pundrarmi sorridendo. Resister non potei a suoi sputardi vinicitori, ed ella si rondette padrona del mio cuore, senza che difiendere me ne potessi e il apure concepi dell'amore inspirardiomene, ed alineano del mio manti in disse cone molto liniandipiere.

L'altra Danna, che ci osservava, nom cece da principio che ridere. - Ve lo aveva io hen detto, ceclamò essa parlanteno de la circa del la circa de la circa del la circa de la circa del la circa de l

Continuammo a bevere ; ma a misura, che il viuo riscaldava , la nuova Dama ed io ci conducevamo con si poco contegno, che la sua anijea ne concepì una violenta gelosia, di cui ben presto ci diede una funesta pruova. Ella si alzò . e se ne uscì con dirci, che subito sarebbe ritornata : ma pochi momenti dopo, la Dama, che meco era restata, mutò sembiante, fu soprappesa da grandi convulsioni, ed in somma spirò l'anima fra le mie braccia mentre che io mi affrettava di chiamar gente per ajutarmi a soccorrerla. Escii subito, ricercai l'altra Dama, e le mie genti mi dissero, che aperta aveva la porta della strada, e se n'era andata. Sospettai allora, e nulla era più vero, ch' ella avesse cagionato la morte della sua amica. Veramente aveva avuto la destrezza e la malizia di versare un violentissimo veleno nell'ultima tazza. ch' ella stessa presentata le aveva.

Afflitto vivamente restai di simile aocidente. Che farò io mai, dissi allora fra me stesso? Che sarà di me? Come credetti, che non viera tempo da perdere, feci levare dalle mie genti allo splendore della Luna , o senza strepito, una delle grandi pietre di marmo, di cui la corte di mia casa era selciata, e scavar feci sollecitamente una fossa, in cui seppellimmo il corpo della giovane Dama. Dopo che riposta avemmo al suo luogo la pietra di marmo, mi vestii da viaggio, presi tutto il denaro che nii ritrovava avere . chiusi tutto fino la porta di mia casa, che sigillai col mio sigillo; poscia andai dal mercante gioielliere, che n' era il proprietario, gli pagai quanto gli restava debitore con un anno di affitto anticipato, e diedigli la chiave, pregandolo di custodirmela, dicendo che un affare di gran premura mi obbligava a partire per qualche tempo, dovendo andare da' miei zii al Cairo. Mi congedai in fine da lui , e nello stesso momento salii a cavallo, e partii con le mio genti, che mi aspettavano.

Il giorno, cho a comparir principiava, impose silenzio a Scheherazade. Nella notte seguente ringliò il suo discorso in questi termini.

## CLV' NOTTE

Il mio viaggio fu felice, proseçuì Il giovine di Mossoul. Giunis al Cario senza alcun sinistro. Vi ritrovati i miei zi; quali furno molto maravigliati di vedermi. Dissi loro per mia scusa, che ancolate essendomi di aspettaria, e non ricevendo da essi notizia alcuna, la mia imquietudine mi avvia fatto intraprendere quel viaggio. Mi accolestro essi con pia-cere, e promisere di operar in maniera, che mio patro non al seleguasse meco maniera di maniera, che mio patro non al seleguasse meco maniera di patro di patro

Avendo essi terminato di vendere la loro mercanice, discorrevano di ritornarsene a Moussoul, e principiavano già a nene i preparativi per la loro partenza; ma
mava vedere in kritto, abbandonati imiezii, ed andai ad abitare in un quartiero
molto lontano del loro Kan, ne ne uscii
prima della loro partenza. Essi lungamente mi ricercarono per tutta la citti;
ma non ritrovandomi giniscierono, che il
il valuere di nuo parte, spinto mi avenso
a ritornaramene, a banasco senta nulla dia ritornaramene, a banasco senta nulla di-

re ad essi, o partirono colla speranza d'incontrarmivi, o di pigliarmi nel loro passaggio.

Restai dunque al Cairo dopo la loro partenza, e ni vi fermai tre anni per appagare pieuamente la curiosità, che aveva di videre tutte la meraviglio dell' Egitto. In questo tempo ebbi la cura di re, scrivendogli che a mia disposizione conservasse la suu casa; giacche disegno aveva di ritornare a Damssoo, e di fermarmiri ancora qualche tempo. Non mi accadde cosa al Cairo, che meriti di esservi narrata, ma senza diubbio resterzacia vicine ritoriato che fini a Damssoo.

Nell'arrivar che feci in questa città andui a smontare alla casa del mercante gioielliere, il quale mi accolse con giubilo, e volle egli stesso accompagnarmi fino alla mia casa, per farmi vedere, che uiuno vi era entrato durante la mia lontananza. In fatti il sigillo era nello stesso stato sopra la serratura. Entrai, e ritrorai tutte le cose come le avea le-

Nettando e spazzando la camera, ove mangiato aveva con le Dame, uno dei uniei domestici trovò nna collana di oro a guisa di catena, adorua di tratto in tratto di dieci perle grossissime e perfettissime : egli me la portò , e la riconobbi per quella che veduta aveva al collo della giovane Dama avvelenata. Compresi allora che la collana doveva essersi distaccata e caduta , senza che accorto me ne fossi. Guardaria non potei senza versar molte lagrime, ricordando una persona cotauto amabile, e che avea veduta morire in una maniera sì funesta. La coprii accuratamente, e me la posi come cosa preziosa sul seno.

Passai qualche giorno a rimettermi dalla fatica del viaggio, dopo di che principiai a viatare le persone, con le quipor il passato avera contrato amiciala. Mi abbandonni ad ogni sorta di piaceri, a contante. In tale sato, invoco di vendere contante. In tale sato, invoco di vendere la collana; ma avva tanto poca cognizione di perle, che vi riuscii malamente, come udirete.

Mi portai al Bezestein, ove traendo in disparte un banditore, e mostrandogli la collana, gli dissi, che venderla voleva, e che lo pregava di farla vedere ai prin-

chall glodellieri. Il banditore restò torpreso di vedere una simile gioia. — Ah la bella cosa, esclamò geli, dopo averla tungamente mirata com merajeja. I nostri mercauti nulla hanno giammai veduto di tanto ricco. Fara loro un gran piacere, e voi dubitar non dovete, per l'uno dell'attra. Morondo e ggi retari l'uno dell'attra. Morondo e ggi retari della mia casa. Aspettatenia qui, mi disse il banditore, e ritornerò in breve a portarri la risposta.

Mentre che con molta secretezza andò di mercante in mercante a mostraro
la collana, mi assisi vicino al giotellitera,
i quale ebbe molto piacere di vederuit,
e priucipiammo a trattenerci sopra cossindifferenti. Ritorno il handitore; e tirandomi in disparte mi disse che quantumpire
a collana venisse apprezaza in atucno doto della collana venisse apprezaza in atucno dioteri della collana venisse apprezaza in atucno diodetti della collana venisse alla collana venisse
forti della collana di collana di collana
teri della collana di collana di collana di collana
teri della collana di collana di collana di collana
teri della collana di collana di collana di collana di collana
teri della collana di colla

Credendo quant' egli mi diceva, ed avendo bisogno di denaro: — Andate, gli dissi, mi riporto a quanto voi nii dite, ed a quelli che ne hanno maggior coguizione; vendetela, e portatemi subito il contante.

Il banditore mi era venuto ad offerire cinquanta scherifs in nome del più ricco gioielliere del Bezestein, il quale aveva fatto questa offerta, per esperimentarmi e sapere se ben conosceva il valore della collana, sì che appena seppe la mia risposta, condusse il banditore con lui al Luogotenente Criminale, cui mostrando la collana : - Signore , disse , questa è una collana che mi è stata rubata, ed il ladro travestito da mercante ha avuto l'ardire di venire ad esporta in vendita, ed attualmente ritrovasi nel Bezestein. Egli si contenta, proseguì, di cinquanta scherifs per una gioia che ne vale due mila. Nulla può meglio provare, che esso è un ladro.

Il Luogotenente Criminale mandò ad arrestarmi in quel momento, ed arrivato che fui alla sua presenza, ni cibieso se la collana ch'egli teneva nelle mani, era quella che posta aveva ni vendita nel Bezestein : gli risposi di sl. — Ed è egli vero, che riasciar la volet per cinquanta scheris? — Verissimo, gli risposi. — Or bene, egli disse allora di un modo beliar-

do, cho se gli diano cento hastonate; ci dirà ben presio od suo bell' abito da negcante, ch' egli non è che un franco ladro: che sia bastonato finchè lo confessa. La violenza delle bastonate proferir mi fece una menzogna; confessai contro la verità che rubato avera la collana, e subito il Luogotenente Criminale mi fece tagliar la mano.

Produsse ciò un grande strepito nel Bezestein, e non appena fui ritornato in mia casa, che ue vidi giungere il proprietario. - Figliuol mio, mi diss' egli, voi sembrate un giovine tanto saggio e bene educato: com' è mai possibile, che commessa abbiate una azione cotanto indegna, come quella della quale ho udito a parlare? Voi stesso istrutto mi avete delle vostre facoltà ; nè dubito , che non siano tali, quali espresse me l'avete. Perchè mai non mi avete ricercato del contante? ve ne avrei dato ad imprestito; ma dopo ció ch' è accaduto, non posso soffrire che voi più oltre dimoriate in mia casa : pigliate il vostro partito ; andate a ricercare un altro alloggio. Mortificato estremamente rimasi da simili parole : pregai il gioielliere con le lagrime agli occhi di permettermi, che restar potessi per tre giorni ancora in sua casa; il che egli mi accordò.

Ohimè I esclamai, qual disgrazia, e qual affronto! Ardirò lo ritornare a Moussoul? tutto ciò che dir potrò a mio padre potrà persuaderlo, cho innocente sono?

Scheherazade si fermò a questo segno, perchè a comparir vide il giorno. Nella notte seguente ella continuò la sua atoria in questi termini.

## CLVP NOTTE

Tre giorai dopo accadutami questa disgrazia, disse il giovine di Moussoul, vidi con istupore entrare in mia casa una schiera di gente del Luegotenede Criminale col proprietario della mia casa edi al mercante, il quale falsamente accusato avveami di avergli rubato la collana di perte. Chiesi loro, che affare li guidava; ma iavece di rispondermi, mi legarone stettamente, opprimendomi di agiarre, e accupatore di hamasco, chi erano più di tre anni che perduta l'avera, e, cho aello stesso tempo sparita era una delle use gifituloe. Giudicate dello stota mia, u-

dendo tal novità; nondimeno subito mi risolvetti dicendo fra me stesso: esporrò liberameute la verità al Governatore, e toccherà a lui o perdonarmi o farmi mo-

Condotto alla sua presenza, osservai ch' egli mi riguardo con oechio compassionevole, e ne dedussi un favorevole augurio, Scioglier mi fece, e rivolgendosi poscia al mercante gioielliere mio accusatore, ed al proprietario della mia casa: - E questo, loro disse, l'uomo il quale ha esposto in vendita la collana di perle ? Appena risposto ebbero di sì , egli disse : - lo son sicuro , che esso ruhata non ha la collana, e resto molto maravigliato, che gli sia stata fatta un' ingiustizia cotanto grande. Incoraggiato da tali parole: - Signore, esclamai, vi giuro che veramente ne sono innocentissimo. Sono pure persuaso che la collana nou abbia mai appartenuto al mio accusatore, che in niun tempo ho veduto, e la cui orrenda perfidia è cagiono, che cotanto iudegnamente sia stato trattato : è vero che bo confessato di aver io commesso il falle, ma questa confessione l' ho fatta contra la mia coscienza, stimolato dat tormenti, e per una ragione, che spinto sono a confessarvi, se avele la bontà di ascoltarmi. - lo ne so di già molto, replico il Governatore, per farvi in questo momento una parte della giustizia che vi è dovuta. Che si levi di qui, continuò egli , il falso accusatore , e che soffra l'istesso supplizio, che soffrir si è fatto a questo giovine . la cui innocenza mi è molto ben nota.

Fu senza ritardo eseguito l'ordine del Governatore, Il mercante gioielliero fu condotto e castigato, come meritava; dopo ciò il Governatore avendo fatto uscire ogauno, mi disse : - Figliuol mio, narratenii senza timore in qual mauiera questa collana è caduta nelle vostre mani, e non vogliate nulla nascondermi. Gli manifestai allora intieramente quanto era seguito, e gli confessai, che meglio amato. aveva di passare per un ladro, che di rivelare questo tragico accidente. - Cran Maometto , esclamò il Governatore , terminato ch' ebbi di parlare, i vostri giudizii sono incomprensibili , e senza mormorare dobbiamo sottometterei l lo rice ... vo con intiera sommissione il colpo di cui vi ha piaciuto feririni. A me poscia volgendosi: - Figlinol mio, mi disse, dopo aver udita la cagione della vostra disgrazia, di cui sono afflittissimo, voglio pure narrarvi la mia. Sappiate che io son padre di quelle due Danie, delle quali parlato mi avete.

Terminando queste ultime parolo Scheherazade vide a comparir il giorno: suterruppe essa la sua narrativa, e sul finir della notte seguente la continuò ia questa maniera.

## CLVII' NOTTE

Sire, ella disse, ecco il discorso, che il Governatore di Damasco teane al giovine di Moussoul : - Figliuol mio , disse egli, sappiate adunque, che la prima Dama ch'ebbe la sfacciataggine di venire in traccia di voi fin alla vostra casa era la maggiore di tutte le mie figliuole. Io maritata l'aveva al Cairo ad uno de' snoi cugni, figlipolo di mio fratello. Morto sno marito, essa ritornò la mia easa, corrotto dalle sregolatezze, che imparate aveva in Egitto. Prima del suo arrivo la minore, morta in una maaiera cutanto deplorabile fra le vostre braceia, era molto savia, ne mai avevami sommiaistrato cagioae di lameatarmi de' suoi costumi. La sua maggiore coatrasse seco un leganie stretto, e insensibilmente la readette egualmente che lei pessima.

Il giorno dopo quello della morte della minor sorella, come non la vidi nel pormi a tavola, ne chiesi notizie alla maggiore, che ritornata era a casa; ma invece di rispondernii, proruppe in un pianto tanto amaro, che ne concepu un funesto presagio. La stunolai d'iastruirini di quanto saper voleva : - Padre nuo , mi rispose ella singhiozzando, altro aon posso dirvi, se non che una sorella piglio ieri la sua veste più bella, la sua ricca collana di perie, se ne uscì, ne più è ritornala. Rintracciar feci mia figlusola per tutta la città: ma nulla saper poter del suo infelice destino: la maggiore frattanto, la quale senza dubbio si peativa del suo geloso firrore, uon tralasció di afflegersi e di piangere la morte di sua sorella: privossi pure di ogni nutrimento, e con ciò pose fine a' suoi deplorabili giorui.

Questà, continuo il Governatore, è la condizione degli uomini: Lali sono le disgrazie, cui essi ritrovansi esposti. Ma, fuglinol mio, soggiunse egli, essendo noi entrambi egualinente sfortunati el infeliet, miamo i nostri dispiaceri, ue et abbaudoniamo l'un l'altro Vi do in matri-

monio una terza figliuola che ho ; essa è più giovane delle sue sorelle, nè ad esse in verun conto rassoniglia in condotta : è pure dotata di maggior bellezza che quelle, e assicurar vi posso, ch' ella è di un' indole propria a rendervi felice. Voi non nvrete altra easa che la mia, e dopo la mia morte, voi ed ella sarete i miei soli eredi. - Signore, gli dissi, io sono confuso da tutt'i vostri favori, ne petrò mai corrispondervi con sufficiente riconoseenza. - Lasciamo da parte le cerimonie, egli interruppe, ne consumiamo il tempo in vani discorsi. Ciò detto, fece chiamar diversi testimoni, stendere un contratto di matrimonio, e senza cerimonie sposai sua figlia.

Non si contentò egli di aver fatto castigare il mercante giorelliere, il quale falsamente accusato mi aveva ; fece anche confiscare a mio vantaggio tulte le sue facoltà, che considerabilissime erano. In somma da che venite a casa del Governatore , avete potuto vedere in quale stima m'abbia. Vi dirò iaoltre, che un uomo spedito da' miei zii in Egitto espressameale per riatraeciarmivi, scoperto avendo nel passaggio, che nii ritrovava in questa città , mi consegnò ieri una lettera in loro nome. Mi anuunziano essi la morte di mio padre, e m' invitano di audare a prender possesso della sua successione a Monssoul : ma come l'alleanza e l'amieizia del Governatore ni impegnano a stare cou lui, nè mi permettono di allontaaarmi, ho spedito un procuratore, per pigliar in coasegueuza quanto pii appartiene. Dopo quanto udito avete, spero che v'indurrete a perdonarmi l'ineiviltà, che ho con voi usata durante il corso della mia infermità, presentandovi la mano siaistra ja vece della destra.

Ecco, disse il medico ebreo al sultano di Casagar, quanto mi narro il giovine di Moussoul. Io ni fernai a Damasco, fanche visse il Governatore: dopo la sua norte, essendo io sul fore della mia età, ebbi a curiosità di viaggiare. Scorsi tutta la Persia, e andai nell'indie, e finalmente venuto sono a stabilimi nella vostra capitale, ove esercito con osore la professione di medico core la professione di medico.

Il sultano di Casgar giudicò quest' ultima storia molto grata. — Confesso, egli disse all'Ebreo, che quanto mi hai narrato è straordinario; ma certamente l'istoria del golibo lo è ancora d'avvantaggio, e nolto più galante; sicchè non sperare, che ti conceda la vita insieme ngli attri: voglio farvi ora appicare tutti e quattro. Il sarrore inoltrandosi, e prostrandosi a' piedi del sultano: - Giacche la Maestà Vostra ama le storie galanti e piacevoli, quella che he a narrarle non le dispiacerà. -- Volentieri la voglio udi-re, gli disse il sultano; ma non lissinano in anno mano in arri qualche accidente, che prò divertisca di quello del gobbo. Il sartore allora, come se fosse stato sicuro dell'essio, uitraprese a parlare con motta si-curezza, e principiò il suo racconto nei sequenti termino.

## ISTORIA CHE NABRO IL SARTORE

Sire, un cittadino di questa città mi camparti l'onore, sono due giorni, di invitarmi ad un banchetto, che ieri niattina faceva a suoi amici. Vi andai presto, e vi trovai venti persone in circa.

Noi non aspettavamo se non il padrone di casa, il quale uscito era per qualche affare, quando giunger lo vedemmo aecompagnato da un giovane forestiere molto propriamente vestito, molto ben fatto, ma zoppo. Ci alzammo tutti per far onore al padrone di casa, e pregammo il giovine di sedersi con noi sopra lo strato. Era egli per farlo, quando vedendo un barbiere, ch'era della nostra compagnia, si ritirò indietro con isdegno, ed uscir voleva. Il padrone di casa, sorpreso dalla sua azione , lo fermò : - Ove undate voi ? gli disse. Io vi conduco meco per farmi l'onore di trattenervi ad un banchetto che dò a' miei amiei, ed appena entrato volete uscirne ? - Signore, rispose il giovine, in nome di Maometto vi supplico di non trattenermi e di permettere che me ne vada. Veder non posso senza orrore questo abbominevole barbiere, che vedete: ancorchè egli sia nato in paese, ove ognuno è bianco, egli rassomiglia ad un Etiope, ma ha l'auima maggiormente ancora più nera e più orrida della faccia.

Il giorno, che a questo punto comparve, impedì Scheherazade di proseguir più oltre in questa notte; ma nella seguente essa ripigliò il filo del suo discorso in questi termini.

## CLVIII' NOTTE

Rimanemmo tutti mollo sorpresi da que-

ste discorso , continuò il sartore , e principiammo a concepire una pessima opinione del harbiere, senza sapere, se il giovine forestiere ragione avesse di parlare di lui in questi termini. Protestammo pure, che non avremmo sofferto alla nostra tavola un nome del quale ci si faceva un ritratto cetante orrendo. Il padrone della casa pregò il forestiere di farci sapere il motivo , che egli aveva di odia-re il barbiere. - Signori miel , ci disse allera il giovine , sappiate che questo maledetto barbiere è cagione che io sia zoppo, e che mi è accaduto per lui quanto di più crudele immaginar si possa : per cui ho fatto giuramento di abbandonare tutt' i luoghi ov' egli sarebbe, e di non fermarmi neppure un momento in una città ov'egli dimorerebbe; questa è la cagione per cui partito sono da Bagdad . ove lo lascial, ed ho fatto un viaggio cotanto lungo per venire a stabilirmi in questa città nel mezzo della gran Tartaria: come in un luogo, in cui lusinga-va di non mai vederlo. Non estante contro la mia aspettazione qui lo ritrovo; ciò mi obbliga, o miei signori, a privarmi contro mia voglia dell' onore di di~ vertirmi con voi. In questo stesso giorno allontanar mi vogljo dalla vostra città, e andarmi a nascondere , se mi è dato , in luoghi ove venir non possa a prescutarsi a miei occhi. Cio detto, abbandonarci voleva; ma il padrone della casa lo trattenne di nnovo, lo supplicò di fermarsi con noi, e di narrarei la cagione dell'odio ch'egli aveva per il barbiere, il quale in tatto questo tempo tennto aveva gli ocehi fissi in terra, ed osservava il silenzio. Noi udimmo le nostre preghiere a quella del padrone della casa, e finalmente il giovane cedendo alle nostre istanze si assise sopra lo strato; dopo aver voltata 'la sehiena al barbiere per non vederlo.

Mio padre teneva nella città di Bagdad un grado da poter aspirara alle principali canche, ma celi preferi sempre una teli tranquilla a tutti giti onori, che meritar poteva. Non ebbe altri figliunit che me, e quando mori, a trave politica me, e quando mori, a trave politica disporre delle grandi ricchezzo, che lascate averami, lo non le dissipa pazzamente; no feci bensi un uso che mi acquistò una stituna universale.

Avuto non aveva ancora passione aleuna, e lungi di essere seusihile all'amo-

re, confesserò forse con mio rossore, l che sfuggiva a bella posta il commercio delle donne. Un giorno, elic mi ritrova-va in una strada, vidi venire davanti a me una gran turba di Dame; per non incontrarle entrai in una picciola strada che m'era davanti, e nii assisi sopra un banco vicino ad una porta. Stava in faccia ad una finestra, ove era un vaso di bellissimi fiori , vi teneva fissi gli sguardi sopra, quando la finestra si aprì, e comparir vidi una giovine Dama la cui bellezza mi abbagliò. Ella subito lanciò i snoi sguardi sopra di me , ed inaffiando il vaso dei fiori con una mano più bianca dell' alabastro mi guardo con un sorriso che m' inspirò altrettanto amore per lei . quanta avversione aveva avuta fino allora per tutte le donne. Dopo aver inaffiato i fiori, ed avermi lanciato uno sguardo pieno di vezzi, che terminò di ferirmi il cuore, scrrò la sua fiuestra, e lasciommi in una confusione ed in un disordine indicibile.

Mi vi sarci fermado lunçamente, se lo strepto che nella strada udi; rientrare non mi avesse fatto in me stesso. Girai i capo nell'a fazarmi, e sidi che cera il primo Cadi della città, salto sopra una mula, o da compognato da cinque o sei delle sue genti: pose coti piede a terra alla porta della casa, di cui la govone con la composita di controli e con controli e contro

Ritornaj alla nia casa in uno stato molto diverso da quello , in cui mi ritrovava quando uscito nie ne era , agitato da una passione altrettanto più violenta, quanto che non ne aveva giammai provato l' assalto. Mi posi a letto con una gran febbre, che cagionò una grande afilizione al mio familiare. I miei parenti, i quali mi amavano, spaventati da una infermità cotanto improvisa, accorsero sollecitamente, e molto m' importunarono per saper-ne la cagione, ch' cbbi la maggior cura di non manifestar loro. Il nuo silenzio cagiouò ad essi una inquietudine che i medici dissipar non poterono, perche non conoscevano qual rimedio fosse proprio al mio male, che co' loro preservativi accrescevasi invece di diminuire.

I miei pareuti principiavano a disperare della mia vita, quando una vecchia Dama loro conoscente, informata della naia inferinità, veune a ritrovarnii: essa mi considerò con molta attenzione, e do-

po avermi ben bene esaminato, conobbe non so come la cagione della mia infermità. Essa li tirò in dispurte, li pregò di lasciarla sola meco, e di far ritirare tutte le mie genti.

Uscito ognuno dalla camera, si assiso ella al capezzale uel letto. - Figliuol mio. mi disse, voi siete finora ostinato a tener celata la cagione del vostro niale, ma io non ho bisogno, che me la manifestiate : ho esperienza sufficiente per penetrar questo secreto, e non me lo negherete, quando detto vi avro, che l'amore vi rende infermo. lo procurar posso la vostra guarigione, purche conoscer mi facciate chi sia la fortunata, che ha sanuto ferire un cuore tanto insensibile come il vostro; poichè voi aveté fama di non amare le donne, ed io non sono stata l'ultima ad accorgermene; ma finalmente ciò che ho preveduto è seguìto, e son molto lieta che mi si sia presentata l'occasione di far quanto posso per togliervi di nena.

Ma Sirc , disse la sultana Scheherazade a questo punto , vedo comparir il giorno. Schahriar alzossi subto, impazente molto di udire la continuazione della stria, di cui ascoltato aveva il principio con piacere.

## CLIX' NOTTE

Sirc , disse nella notte seguente Scheherazade, il giovine zoppo proseguendo la storia: - La vecchia Dania, egli disse, fatto avendomi questo discorso, si fernio per udire la mia risposta; ma ancorche fatto avesse sopra di me qualche impressione, scoprir non ardiva l'interno del mio cuore: nii voltai solamente verso la Dama, e proruppi in un profondo sospiro senza nulla dire. - È forse il rossore, ripigliò, che v' impedisce di parlare, o mancanza di confidenza in me ? Dubetute voi dell'effetto della mia promessa? citar vi potrei un' infinità di giovani, da voi molto ben conosciuti, che sono stati nella stessa pena che voi, e che ho sollevati.

La buona Dama in somma mi disse tante altre cose ancora, che ruppi il silenzio, le dichiarai il mio nale, le manifestai il luogo ove veduto avvez l'oggetto che lo cagionava, e le spiegai tutto le particolarità del mio accidente. — So voi riuscite, le dissa, a veder questa incantevide bellezza, e di manifestarie la

passione che tutto m' infiamma, contate sulla mia riconoscenza. - Figliuol mio , mi rispose la vecchia Dama, conosco la persona della quale mi parlate; ella è, come voi molto bene giudicato avete, figliuola del primo Cadl di questa città. lo pon mi maraviglio punto che l'amiate. Ella è la più bella e la più amabile Dama di Bagdad ; ma ciò che mi rincresce, essa è altiera, e di un accesso molto difficile. Voi sapete quanto le nostre genti di giustizia esatte siano a far osservare le dure leggi, che ritengono le donne in augustie cotanto importune. Lo sono maggiormente ancora ad osservarle nelle loro famiglie, cd il Cadì che veduto avete, è il più rigido in questo, di quello lo siano tutti gli altri insieme. Come essi non fanno che predicare alle loro figlinole esser gran delitto di farsi vedere agli nomini, esse ne sono tanto prevenute per la maggior parte, che non si servono de' due loro occhi per le strade, che per osservare ove vanno, quando la necessità le obbliga di uscire, lo non dico assolutamente, che la figliuola del primo Cadi sia di questo genio; ma ciò non impedisce, che jo non tema d'incontrar grandi ostacoli a vincere dalla sua parte come da quella di suo padre. Piacesse al cielo, che amaste qualche altra Dama ; non avrei tante difficoltà a superare, quante ne prevedo. Impieghero non ostante per quanto è possibile tutta la mia destrezza; ma vi hisognerà tempo per riuscirvi. Nou pertanto non vi scorate, e confidate in me.

La vecchia mi lascio, e rappresentandomi vivamente tutti gli ostacoli, di cui parlato mi aveva, il timore, che non riuscisse nella sua impresa, accrebbe il mio male. Ritornò essa nel giorno seguente, e sul suo viso io lessi, che nulla di favorevole aveva ad annunciarmi. In fatti mi disse: - Figliuol mio, ingannata non mi era, ho a superar molto più che la vigilanza di un padre; voi amate un insensibile oggetto, che si compiace a veder penare d'amore per lei tutti quelli, i quali lusingare se ne lasciano, ma non vuole somministrar il minimo sollievo: mi ha udite con piacere, finchè le ho parlato solo del male che vi fa soffrire : na non appena le ho detto alcune cose per impegnarla a permettervi di vederla, e conversare con lei, mi ha risposto, lanciandomi un terribile sguardo: - Siete droppo ardita di farmi proposta simile ; e vi proibisco di giammai più rivedermi , quando vogliate farmi tali discorsi.

Ciò non vi affligza, prosegui la vecchia, io non son facile a disaninarmi al hel principio, e purchè non vi manchi la sofferenza, spero di Sesguiri il mio disegno. Per abhreviare la narrativa, dises il gisvine, dirovi che quella buona messeggiera fece inutifmente ancora molti tentativi a mio favore presso della credele nemica del mio riposo. Il dispiacredele nemica del mio riposo. Il dispiacredo e mica del mio riposo. Il dispiacono del mio di proposo di dispiacono di mio di proposo di dispiacono mio uno di quale non aspettava se uon la morte, quando la vecchia venne a restituirmi la vita.

Affinchè niuno l'ascoltasse, mi disse all' oreccbio: - Pensate presentemente al regalo che far mi dovete, per la favorevole nuova che vi porto. Queste parole produssero un effetto miracoloso : mi posi a sedere, e con trasporto le risposi : - Il regalo non vi mancherà : che aveto a dirmi? - Signor mio caro, ripigliò quella, voi non morirete, ed in breve avrò il piacere di vedervi in perfetta salute, e di me molto contento. Jeri che fit lunedì, andai alla casa della Dama che voi amate, e la ritrovai di un umore cotanto allegro, che io subito me le presentai con faccia mesta, proruppi in profondi continuati sospiri, e versai molte lagrime. - Mia buona madre, ella nii disse, che avete voi? perche tanto afflitta vi dimostrate ? - Ohimè I cara ed onorata mia signora, le risposi, vengo ora dal giovine signore, del quale l'altro giorno vi parlava; per lui è spèdita, egli è vicine a morire per vestro amore : è un gran male, vi assicuro, che la vostra crudeltà ne sia la cagione. - Io non so , ella replicò , perchè volete , che io sia la cagione della sua morte : come mai posso averyi contribuito? - Come? ripigliai. Eh! non vi diceva l'altro giorno, che egli stavasene assiso davanti la vostra finestra, quando voi l'apriste per inaffiare il vostro vaso di fiori? vide questo prodigio di bellezza, questi vezzi che il vostro specchio giornalmente vi rappresenta; da quel momento egli languisce, ed il suo male si è talmente accresciute , che finalmente ridotto si vide allo stato

pietoso, che ho l'onore di esprimervi. Scheherazade termino di parlare a questo passo, perché comparire vide il giorno. Nella notte seguente proseguì in questi termini l'istoria del giovine zoppo di Bagdad.

#### CLX' NOTTE

Sire , la vecchia Dama continusudo a nsrrare al giovine infermo d'amore la conversazione, ch' essa avuta aveva con la figlinola del Cadl: - Vi ricordate, Madama, soggionsi, con qual rigore mi trattaste ultimamente, quando parlar volli della sua infermità, e proporvi un mezzo di liberarlo dal pericolo in cui era? Ritornai da lui dopo avervi lasciato, e non appena conobbe egli nel vedermi, che non gli portava una risposta favorevole, che il suo male di molto si accrebbe. Da quel tempo in poi, o Madama, egli è vicino a perder la vita, nè so se salvarglicla potrete, quando avreste di lui pietà.

Questo è quanto le dissi , soggiunse la vecchia. Il timore di vostra morte l'agitò ; e vidi il suo aspetto mutar colore. - Ciò che mi narrate, mi disse, è poi yero, nè veramente egli è infermo, se non per amor mio ? - Ab, Msdama, ripigliai , ciò non è che pur troppo vero ; piacesse al cielo , che ciò fosse falso. -Eh! credete voi , mi disse, che la spcranza di parlarmi contribuir potesse a liberarlo dal pericolo in cui è ? - Forse sì, le risposi, e se me lo comandate, esperimenterò questo rimedio. - Or bene , replicò ella sospirando, fategli adunque sperare, che mi vedrà, ma non deve aspettarsi altri favori; che non aspiri a sposarmi, se mio padre non concorre ad approvare il nostro mstrimonio. - Madama , esclamai , voi avete una gran bontà ; mi porto anelante a ritrovare questo giovine signore, ed annunciargli, che avrà il piscere di parlarvi. - Non vedo tempo più proprio per fargli questa grazia, se non che venerdi prossimo, mentre farassi la preghiera del mezzodi. Che egli osservi quando mio padre sarà uscito per andarvi, e subito venga a presentarsi avanti la porta di mia casa, se la sua salute glielo permette. lo dalla mia finestra vedrò arrivarlo, e calerò al liasso per aprirgli. Ci tratterremo insieme durante il tempo della preghiera, ed cgli poscia si ritirerà prima che mio padre ritorni. Siamo ora al martedì, continuò la vecchia, potete fino a veneral rienpegare le vostre forze , e disporvi a questa

visita. A misura che la buona Danu parlava, escitiv diminiurisi il mis male, e per meglio dire, mi ritrovai del tutto risanto al fine del suo discorco. — Pigliate, le dissi, consegnandole la mia boras, chi era piena di rore: a voi sola dehistere sono della mia guarigione. Tenzo meglio impiegato questo denaro, che quello che lo dano si medici, i quali non latino di membra di medici, i quali non latino informatia.

Partita la Dama, mi sentii in sufficienti forze per alzarmi. I miei parenti, maravigliati di vedermi in si buono stato, mi fecero molti complimenti, e si ritirarono alle loro case.

Il venerd) mattina gionse la vecchia in tempo, che a vestirmi principiava, e che sceglieva l'abito più proprio, che si ritrovasse nel mio guardaroba. - lo non vi chiedo , mi disse , come stiate : l'occupazione in cui vi vedo, mi fa bastantemente conoscere ciò che su questo particolare pensar devo; ma non vi laverete voi prima d'incamminarvi alla casa del primo Cadì ? - In ciò impiegherci troppo tempo, le risposi; mi contenterò di far venire un barbiere e di farmi tosare il cano e la barba. Subito ordinai ad uno de' miei schiavi di ricercarne uno che fosse valente nel suo mestiere, o molto sollecito.

Lo schiavo mi condusse questo sgraziato barbiere, che voi vedete, il quale dopo avermi sslutato, mi disse: - Signore, dal vostro sembiante parmi che non siate in perfetta salute. Gli risposi che usciva da una informità. - Spero, ripigliò egli , che Maometto vi libererà da ogni sorta di msli. - Spero , gli replicai , che egli esaudisca le vostre brame, di cui vi sono molto obbligato. - Giacchè uscite da una infermità , egli disse , prego il cielo che vi conservi in salute; ditemi presentemente di che avete bisogno: ho portatoi miei rasoi, e la mia lancetta; bramate che vi rasi, o che vi eavi sangue? lo vi ho detto, replicai, che esco da un'infermità, e ben dovete giudicare, che venir non vi ho fatto, se non per rasarmi : speditevi , ne perdiamo il tenipo a discorrere, perché ho fretta e sono aspettato a mezzodi preciso.

Scheherazade tacque nel terminar queste parole, a cagione del giorno che compariva. Nella seguente notte essa ripiglio il suo discorso in questa maniera.

## CLXP NOTTE

Il liarbiere, disse il giovine zoppo di Bugdad, impiego molto tempo a spiegare il suo fardello, ed a preparare i suoi rasoi; poi inveco di por l'acqua nel bacino, eavato dal suo fardello un astrolabio (1) molto proprio, usci dalla mia camera, ed andossene in mezzo della corte di un passo grave a misurar l'altezza del Sole. Ritornossene eon la stessa gravilà, e r:entrando: - Voi sarete molto contento, nii disse, di sapere, che oggi siamo al decimottavo venerdi della Luna di Safar dell'anno 653 (2) dono il ritiro del nostro gran Profeta dalla Mecca a Medina. e dell'anno 7320 (3) dell'epoca del grande Iskender a due corna, e che la congiunzione di Marte e di Mercurio significa, che seeglier non potevate miglior occasione di questo giorno all'ora che è presentemente, per farvi rasare; ma da altra parte questa stessa congiunzione è di un sinistro presagio per voi. Conoscer mi fa, ehe in questo giorno siete sottoposto ad incorrere in uu gran pericolo, non già di perdere la vita, ma di un incomodo, che vi durerà per tutto il rimanente de' vostri giorni; voi dovete essermi obbligato dell'avviso che vi do, acciò possiate esser guardingo sopra tale disgrazia, che mi rincrescerebbe molto se vi accadesse.

 Gli astrologi orientali fanno un grand' uso dell' astrolabio, che loro serre a misurare l' altezza degli astri.

(2) Quest' anno 655 é mão dell' Egira, epoca comune a tutt i Monarch tani, e corrisponde all' anno 1255 dopo la nascita di Gesà Cristo. Può da questo congetturarsi, che queste novelle sono state composte in Arabo verso quel tempo (Galland).

Questa osservazione di Galland è giusta e daltre testimonianse la conformano, ma non dece applicarsi alta compilizione delle Mille ed una notte in Arabo, che deriras secondo tutte e apparenze da una raccolta persiana più antica intitolata i Mile contiti di la considera di considera e la conpiù antica intitolata i Mile conti-

na più antica intitolata i Mille conti.
(3) Perciò che riguarda e fanno 7350
l'autore si è ingannato in questo catcolo. L'anno 635 dell' Egira, e 1255
di Gesà Cristo cade nell'anno 1557 dell'Era, o Epoca dei Selencidi, la stessa di Alessandro il Grande, il quale qui
è chiannato Iskender a due corna serondo l'expressione derfii tradi. (Galland)

Gindicatte, o mici signori, il dispiacere, ch'elòti, di essere caduto nelle mani di un harbiere cotanto ciarfone e stravagante: che fastidioso contrattempo per un amantei il quale preparasi ad un appuntamento N de ne inverdete moltissimo. — Ali piendo pueso pena, gil ches to un predizioni: io non vi ho chiamato per consultarii sopra l'Astrologa: voi qui siete evunto per losarmi, si che fattelo, o ritiratevi, acciò venir faccia un altro barbiere.

- Signore, costui mi rispose, con una flemma da farmi perdere la soffereuza, qual ragione avete di sdegnarvi? sapete voi bene, che tutti i barbieri non nii rassomigliano, e che non ne ritroverete uno eguale, quand' anche appositamente lo faceste fare? voi ricercato non avete se non un barbiere, e nella mia persona avete il miglior barbiere di Bagdad : un medico esperimentato: un profondissimo chimico; un astrologo, che punto non s' inganna; un perfetto grammatico; un consumato rettorico; un logico sottile; un matematico compiuto nella Geometria, nell' Aritmotica , nell' Astronomia , ed in tutte le sottigliezze più acute dell' Algehra; un istorico, che sa l'Istoria di tutt' i regni dell'Universo. Oltre a ciò io posseggo tutte le parti della Filosofia. Ilo inpresse nella mia mente tutte le nostro tradizioni, lo sono poeta, ed architetto; ma che non so io ? Nulla per me sta nascosto nella natura. Il fu signor vostro padre, al quale rassegno un tributo delle mie lagrime tutte le volte, che a lui penso, era molto persuaso del mio merito. Egli teneramente mi amava, mi accarezzava, no trascurava d'invitarmi in tutte le eompagnie, ove si ritrovava, come il primo uomo del mondo. Voglio in atto di riconoscimento, e per l'amore che conservo alla sua memoria essere tutto vostro, pigliarvi sotto la mia protezione, e guardarvi da tutte le disgrazie, che le stelle minacciar vi potranno,

A questo discorso ad onta del mio sdegno non potei a meno di non ridere: — Finitela una volta admique, o importuno ciarlone, sclamai, e principiate se volete a rasarmi.

Scheherazado cesso a questo passo di proseguire la storia del zoppo di Bagdad, perché vide comparire il giorno; ma nella notte seguente ella ne ripigliò la continnazione.

## CLXIII NOTTE

Il giovine zoppe continuando la sua sioria: — Signore, disse, mi replicò il barbiere, voi mi fate un ingiuria, chiamudomi ciarlone: commo di contrario no. Avaz sei fratelli, che avveste potuno co ravio continuare ciarloni; cd affinchè il conosciate, il maggiore si chiamava Bachone: di secondo Balbarah, il terzo Bakbac, il quarto Alcouz, il quinto Almascre, edi il sesto Schaelane, Questi no il presentato del contrario ciarloni, ma lo chiama ciarloni, con contrario contrario con contrario contrario con contrario contrario con contrario contrario con contrario con contrario con contrario con contrario con contrario con contrario contrario con contrario con contrario contrario con contrario contrario contrario con contrario con contrario con contrario co

Di grazia, o miei signori, ponetevi in mio luogo: qual partito prender poteva , vedendomi tanto erudelmente assassinato? - Dategli tre pezzi d'oro, dissi a quello de' miei schiavi, che faceva la spesa della mia casa, che se ne vada e mi lasci in riposo; io non voglio farmi tosare più oggi. - Signore, mi disse allora il barbiere, che intendete dire, se vi piace, con questo discorso? Non sono stato già io quello che sia venuto a ricercarvi : voi siete , che venir m' avete fatto, e eiò stante, giuro per la fede musulmana, ehe non useirò da vostra casa, se rasato non vi abbia. Se non conoscete eiò che voglio, non è questa mia eolpa. Il fu signor vostro padre mi rendeva più giustizia. Tutte le volte che a ricercar mi mandava per cavargli sangue seder facevami vieino ad esso lui, ed allora era un incanto di udire le belle cose, che gli uarrava. Io lo teneva in una meraviglia continua. Parevagli di essere rapito fuor di sè stesso, e quando terminato aveva : ah , esclamava , voi siete una sorgente inesausta di scienze I veruno aggingne la profondità del vostro sapere. Mio signor caro, gli rispondeva, voi mi fate più onore di quello che ne merito. Se dico qualche cosa di buono, ne son debitore alla favorevole udienza, elie avete la bontà di prestarmi. Le vostre liberalità m' ispirano tutti questi pensieri sublimi , ehe hanno la sorte di piacervi. Un giorno ch'egli era quasi incantato da uu anmirabile discorso, che gli faceva : eho se gli diano cento pezze di oro, disse, e che sia vestito di una delle mie più ricche vesti. Nello stesso momento ricevetti questo regalo ; e subito formai il suo oroscopo, che ritrovai il più felice ehe dir si possa. Avanzai anche più oltro

la riconosceuza, merceché gli cavai saugue con le veutose.

Nou si fermó egli a questo ; principiò un altro discorso , il quale duró una huona mezz' ora. Stanco dall' udirlo , ed arrabhiato di vedere, che il tempo seuza verun mio vantaggio seorreva , non sapevapiù che dirgli, e gridat: — Non è possibie che al mondo vi sia un altro uomo ,
che si faccia come voi un piacere di far
arrabhiare le persone.

La chiarezza del giorno, che veder facevasi nell'appartamento di Schahriar, obbligio Scheherazade a fermarsi a questo punto. Nella notte seguente essa continuò il suo racconto in questa maniera.

## CLXIII NOTTE

Credei, disse il giovine zoppo di Bagdad, che meglio riuseirei praticando col barbiere la dolcezza. - Caro signore, gli dissi , lasciate da parte tutti i vostri belli discorsi , e prestamente sbrigatevi; un affare di somma importanza mi chiania fuori di mia casa, come già ve l'ho detto. A queste parole egli si pose a ridere. - Sarebbe una cosa molto lodevole, disse, se il nostro spirito stesse sempre fermo nello stesso luogo, e se fossimo savii e prudenti ; voglio eredere con tutto ciò, che se sdegnato vi siete contro di me , la vostra malattia è la sola , che ha cagionato questa mutazione nel vostro umore, per cui bisogno avete di qualche istruzione, ne potete far meglio, che seguire l'esempio di vostro padre e di vostro avolo. Venivano essi a consultarsi meco in tutti i loro affari, e senza vanità , dir posso , che gloriavansi molto dei miei cousigli, Abbiate per certo, o signore, che quasi mai non si riesee iu ciò che intraprendesi, se non si ricorre ai eonsigli delle persone savie ; non diventasi nomo prudente, dico il proverbio, se non si piglia il consiglio di un uomo prudente; io son tutto per voi, e non avete ehe a comandarmi.

— Nou posso io dunque otteuer da voi, interruppi, che abhandoniate turti questi prolissi discorsi, che a null'altro seryono, se non a rompermi il espo, e che m' impediscono di ritrovarmi ove mi chiama un affare importante? Rasatemi adunque, o ritiratevi. Nel ciò dire mi alzai pieno di dispetto e di ralbia, batteudo fortemente il piede in terra.

ia, batteude fortemente il piede in terra.
 Onando egli vide, ch'io era infastidito:

- Plano, o signore, mi disse, non vi [ impazientate; or ora son per principiare. Veramente egli mi lavò il capo, ed a rasarmi si pose; ma non appena m'ebbe dati quattro colpi di rasoio, che si fermò per dirmi: - Signore, voi siete troppo collerico; astenervi dovreste da questi trasporti, che non vengono se non dal demonio. Merito per altro, che voi abbiate della considerazione per me a cagione della mia età, della mia scienza, e delle mie splendide virtù.

- Continuate a rasarmi, gli dissi interrompendolo ancora, nè più parlate.-Vuol dire, ripiglio egli, che avete qualche affare, che vi preme ; voglio scommettere, che non m'inganno. - Eh, sono due ere, gli replicai, che ve lo dico. Dovreste già avermi rasato. - Moderate la vostra ardenza, replicò egli, voi non avete forse ben pensato a quanto andate a fare : quando si fanno le cose con precipitaziono, quasi sempre uno so ne pente. Vorrei, che mi diceste qual sia questo affare, che tanto vi preme, e ve ne dirò il mio sentimento ; voi avete tempo anco troppo, perché non siete aspettato se non a mezzodì, e per mezzod) vi vogliono tre ore. - Non mi appago di questo, gli dissi, le persoue di onore e di parola prevengono il tempo, che a loro è stato assegnato. Ma non mi accorgeva, che trattenendomi a discorrere con voi , cado ne' difetti de' barbieri ciarloni; terminate presto di rasarmi. Quanta maggior fretta io dimostrava,

minore egli ne aveva ad ohbedirmi. Depose il rasoio per pigliare il suo Astrolabio : poscia lasciando il suo Astrolabio , ripiglio il suo rasoio.

Scheherazade, vedendo comparire il giorno, si tacque. Nella notte seguente ella proseguì in tal maniera l'istoria principiata.

## CLXIV NOTTE

Il barbiere, continuo il giovane zoppo, depose di nuovo il suo rasoio, pigliò una seconda volta il suo Astrolabio , e mi lasciò mezzo rasato per andare a vedere qual ora precisamente fosse. Egli ritornò: - Signore, mi disse, sapeva jo benissimo, che non m'ingannava; vi sono ancora tre ore a mezzodì, ne sono sicuro, o che tutte le regole dell' Astronomia sono false. - Giusto Ciclo, esclamai I la mia sollerenza è all'ultimo sogno : non l'una dopo l'altra , e come questo esamo

posso più oltre contenermi. Maledetto barbiere , barbiere sgraziato : poco vi vuole che non mi lanci sopra di te, e che non ti strangoli. - Con le buone , o mio signore, mi disse egli d'un'aria patetica, senza scuotersi per il mio trasporto, voi non temete di ricadere inferino? non v'infuriate, sarete in un momento servito. Nel dir queste parole, ripose il suo Astrolabio nel suo fardello, ripiglio il suo rasoio, che appeso aveva alla cintura, e principiò di nuovo a rasarmi : ma rasandomi non pote a meno di non dire : - Se voi volete, o signore, parteciparmi quale sia questo affare, per cui partir dovete a mezzo giorno, vi somministrerò qualche consiglio, che potrà molto giovarvi. Per conteutario, gli dissi, che certi amici mi aspettavano a mezzodì per banchettarmi, e rallegrarsi meco della ricuperata mia salute.

Quando il barbiere udì a parlar di regalo: - Il cielo vi benedica in questo, come in tutti gli altri giorai , esclamò ; voi ricordar mi fate, che ieri io iuvitai quattro o cinque amici a venire oggi a mangiare da me ; ma me lo era dimenticato, nè ho per anche fatto alcun apparecchio. - Ciò non vi ponga in alcunimpaccio, gli dissi. Aucorchè me ne vada fuori di casa a mangiare, la mia ordinaria tavola è sempre ben provveduta. Vi faccio un regalo di quanto vi si troverà, vi farò pure dare quanto vino vorrete, avendone jo di eccellente nella mia cantina; ma dovete con prestezza terminare di rasarmi; e ricordatevi, che miopadre vi faceva regali , per udirvi a discorrere, ed invece jo ve ne fo per farvi tacere.

Non si contentò egli della parola, che gli dava : - Il cielo vi ricompensi, esclamo, della grazia, che mi fate : nia ora mostratemi queste provvisioni, affinche veder possa, se vi sarà di che sufficientemente banchettare i miei amici. Voglio che essi siano contenti del banchetto che lor farò. - llo, gli dissi, un agnello, set capponi, una dozzina di pollastri e di che fare quattro entrate. Ordinai ad uno schiavo di portar suhito tutto questo, con quattro gran fiaschi di vino. - Questo va bene, ripigliò il barbiere, ma vi hisognerebbero de' frutti, e qualche cosa per condire la carne. Gli feci ancora apprestare quanto egli ricercava ; tralasció di nuovo di rasarmi, per esaminare ogni cosa durò quasi una mezz'ora, io pestava l co' piedi la terra, e mi arrabbiava; ma fit inutile il pestare, e l'arrabbiarmi: questo boia non si affrettava d'avvantaggio. Ripigliò egli peraltro il rasoio, ma mi rasò per qualche momento, fermandosi poscia tutto all' improvviso. - Non avrei giammai creduto, o signore, mi disse, che voi foste così generoso. Certamente non meritava le grazie delle quali mi ricolmate, e vi assicuro, che ne conserverò un' eterna riconoscenza; imperocche , o signore , affinche lo sappiate, nulla io ho, se non quello che mi viene dalla generosità delle persone civili come voi In che rassomiglio a Zantout, che asciuga ognuno al bagno; a Sali, che ven-de ceci arrostiti per le strade; a Sa-loat, che vende fagiuoli; a Akerscha, che vende erbe; a Abou Mekares, che adacqua le strade per abbattere la polvere: ed a Cassem della guardia del Califfo. Tutte queste persone non generano melanconia. Non sono essi nè fastidiosi, uè rissosi , più contenti della lor sorte . che non lo è lo stesso Califfo nel mezzo di tutta la sua Corte : sono essi semure allegri, pronti a cantare ed a ballare, ed hanno ognun di loro la lor canzone, ed il lor ballo particolare, coi quali divertono tutta la città di Bagdad; ma cio, che in cssi io più considero, si è, che non sono grau ciarloni più del vostro schiave, che ha l'enore di parlarvi. Udite, o signore, questa è la canzone. ed il ballo di Zantout, che asciuga oguuno al hagno. Guardate, vedete se ben so initarlo.

Scheherazade non prosegul più oltre, perchè vide comparso il giorno. Nella notte seguente ripigliò la sua narrazione in questi termini.

## CLXV' NOTTE

Il 'harbiere cantò la canzone, e danzò il labllo di Zantout, continuò il giovine zoppo, e qualunque cosa dir potessi per obbligario a terminare le sue buffonerie, non cessò prima di aver contrafticto uclos tresso modo tutti questi, che nominati aversa. Dopo di cò voltandesì a verire in mia cesa tutte queste nonrate persone, e se lo credete possibile, voi ratre del nostri, e albanidomercie i vostra nuici, i quali forse sono gran ciarpui, che non fazanno se non strdirri i

co' loro fastidiosi discorsi , e farri ricadere in una infermità peggiore di quella , dalla quale uscite , quando invece

in mia casa non avrete se non piacere. A dispetto del mio sdegno non potei a meno di non ridere delle sue pazzie - Vorrei , gli dissi , non aver l'impegno, che nii corre, che accetterei di buona veglia la proposta, che mi fate; verrei con tutto il cuore a stare in allegria con voi, ma pregovi a dispensarmene, sono oggi troppo impegnato; sarò in altro giorno più libero, e faremo questa partita : terminate di rasarmi , ed affrettatevi di ritornarvene ; i vostri amici sono già forse nella vostra casa, - Signore , ripigliò egli , non mi negate la grazia, che vi chiedo: venite a divertirvi con la buona compagnia, che aver devo. Se foste ritrovato una volta con quelle persone, ne sarcste tanto contento, che rinunziereste per essi a' vostri amici. - Non parlianio più di questo: gli risposi, goder non posso la vostra conversazione.

Nulla acquistai con la dolcezza.-Giacché non volete venir voi da me , replicè il barbiere, bisogna adunque, che voi vi contentiate che io venga con voi. Vado a portare alla mia casa quanto dato mi avete; i miei amici mangeranno, se a loro parrà bene , e ritornero subito : commetter non voglio l'iuciviltà di lasciarvi andar solo; voi ben meritate, che per voi abbia questa compiacenza. - Cielo, allora esclamai, non potrò adunque liberarmi oggi da un uomo cotanto fastidioso ? In nome del Grande Maometto , gli dissi , terminate i vostri discorsi importuni: andate a ritrovare i vostri amici , bevete , mangiate , state allegramente , e lasciatemi la libertà di andare coi miei. Voglio solo partire; non ho bisogno, che veruno mi accompagni: così pure, devo confessarlo, il luogo, ove ricevuto esser possiate, non vi vogliono, che ne solo. - Voi vi vi burlate, o signore, di me, ripigliò egli : se i vostri amici vi hanno convitato ad un banchetto. qual ragione può impedirvi di permettermi di accompagnarvi ? farete gran piacere, ne son sicuro, di condur loro nn uomo , che ha come nie la maniera di far ridere, e che sa piacevolmente divertire una compagnia. Checche diciate, la cosa e risoluta ; ed io vi accompagnero a vostro dispetto.

Queste parole, o miei signori, mi get-

tarono in un grande impaccio. Come mai mi libererò io da questo maledetto harbiere , diceva fra me stesso? se mi ostino n contradirgli, non termineremo la nostra lite. Udiva per altro che di già chiamavasi per la prima volta alla preghiera del mezzodi, e che tempo era di partire ; siechè mi appigliai al partito di non proferir parole, e di far sembiante di aderire ch' egli venisse meco. Terminò allora di rasarmi , e eiò fatto gli dissi : pigliate qualcheduno delle mie genti per portar con voi queste provvisioni, e ritornate, jo vi aspetto, ne partirò senza di voi.

Partì egli alla fine, e terminai con sollecitudine di vestirmi. Udii chiamare alla preghiera per l'ultima volta; mi affrettai d'incamminarmi; ma il malizioso barbiere, che indovinato aveva la mia intenzione, contentato erasi di andare con le mie genti fino donde poteva veder la sua casa , e vederveli entrare. Erasi egli nascosto in un cantone della strada per osservarmi, e seguirmi; infatti quando fui giunto alla porta del Cadì, mi voltai, e lo vidi nell' ingresso della strada : n'ebbi un mortal dispiacere.

La porta del Cadì era mezza aperta, e nell'entrare vidi la vecebia Dama, che mi aspettava e che dopo aver chiusa la porta, mi condusse alla camera della giovane, della quale era innamorato; ma appena cominciai a parlare, che udimmo gran rumore nella strada. La giovane si affacció col capo alla finestra, e vide a traverso della gelosia, che era il Cadì sno padre, che ritornava di già dalla preghiera. Nello stesso tempo rimirai jo pure . e vidi il harbiere assiso in faccia al medesimo luogo, donde veduto aveva la giovane Dama.

Ebhi allora due motivi di timori: l'arrivo del Cadì, e la presenza del barbiere. La giovane Dama m' incoraggi sopra il primo dicendomi, che suo padre non saliva alla sua camera se non molto di rado, e che avendo ella preveduto, che uu tale inconveniente succeder potrebbe, pensato aveva altresì un mezzo di farmi con sieurezza useire ; ma l'indiseretezza dello sgraziato barbiere una grande inquietudine mi eagionava, e voi conoscerete, che questa inquietudine non era senza fondamento.

Entrate che fu il Cadi in sua casa. diede egli stesso la bastonata ad uno

prorompeva in gran clamori, che si ndivano nella strada : il barbiere crede . ehe io fossi quello, ehe gridassi e che si maltrattava. Prevenuto da questo nensiere, proruppe egli pure in ispaventevoli grida i lacerò le sue vesti , gettò della polvere sopra il suo capo, chiamando in soceorso tutto il vicinato, che accorrette subito a lui. Richiesto di ciò che s'avesse e qual soccorso possa prestarglisi. - Obime, selamo, viene assassinato il mio nadrone, e senza nulla dir d'avvautaggio corse fino alla mia casa, gridando sempre nella stessa maniera, e ritornossene accompagnato da tutti i miei servitori armati di bastoue. Picehiarono essi con un furore, che non può concepirsi maggiore . alla porta del Cadì , il quale mandò uno schiavo per veder ciò che fosse; ma lo sebiavo tutto spaventato ritornò verso il suo padrone : - Signore , dicendogli . più di dicei mila nomini cutrar vogliono per forza in vostra casa, e priucipiano a forzar la porta.

Il Cadì accorse subito egli stesso, aprì la porta, e ricerco quello che pretendevasi da lui. La sua presenza venerabile non potè inspirare rispetto alle mie genti, le quali insolentemente gli dissero : - Maledetto Cadì, cane di Cadì, qual motivo avete voi di assassinare il nostro padrone? Che vi ha egli fatto ? - Buone genti, rispose il Cadì, perchè credete, cho io assassinato abbia il vostro padrone che io non conosco, e che non mi ha offeso ? Ecco la mia casa aperta; entrate, vedete, ricercate. - Voi gli avete dato la bastonata , disse il Barbiere , non è che un momento, che udito ho le sue grida. - Ma di nuovo, replicò il Cadì, quale offesa farmi ha potuto il vostro padrone per avermi obbligato a maltrattarlo, come dite? Forse egli si ritrova in nna casa? e se vi si trova, come vi è entrato, o chi ve lo può avere introdotto ? - Voi non me la darete ad intendere con la vostra grau barba, iniquo Cadì , ripigliò il barbiere : so molto bene ciò elle dico : vostra ligliuola ama il nostro padrone, ed egli le ha fatta nna visita in vostra casa durante la preghiera. del mezzo di. Voi senza dubbio ne siete stato avvertito, ritornato siete a casa , ve lo avete sorpreso, e gli avete fatta dare la hastonata da' vostri schiavi , nia commessa non avrete quest'azione impunemente. Il Califfo ne sarà informato, egli schiavo, che meritava d'averla; questo ne farà una severa e sommaria giustizia.

Lasciatelo uscire, e restituitecelo in questo momento; se no, noi entriamo, e ve lo leveremo vostro malgrado. - Bisogno non vi è di tanto parlare, ripigliò il Cadì, nè di fare uno strepito cotanto graudo ; se quanto ditc , è vero , entrate, rintracciatelo, chè ve ne dò la permissioue. Il Cadi, non appena terminato ehbe queste parole, che il barbiere e le sue genti si lanciarono nella casa, come tanti furiosi, e si posero a rintracciarmi dannertutto.

Scheherazade a questo passo, osservato avendo il giorno, cesso di parlare. Schahriar si alzò dal letto ridendo dello zelo indiscreto del barbiere, e molto curioso di sapere ciò che seguito fosse nella casa del Cadi, e per quale accidente il giovine potesse essere divenuto zoppo. La sultana appagò la sua curiosità nella seguente notte, e ripigliò il filo del suo discorso in questi termini.

## CLXVI1 NOTTE

Il sartore continuò a narrare al Sultano di Bagdad l'istoria, che principiata aveva. - Sire, egli disse, il giovine zoppo in tal mauiera prosegui. Avendo io udito quanto il barbiere detto aveva al Cadi , rintracciai un luogo per nascondermi. Altro non ritrovai se non un gran forziero vuoto, nel quale mi posi, e chiusi sopra di me. Il harbiere, dono aver ricercato per tutto, non lascio di venire nella camera ov'io era. Egli si accostò al forziere, lo apri, e veduto cho mi ebbe. lo pigliò, se lo pose sopra il capo, e lo porto via. Discese egli da una scala molto alta in una corte , che prestamente attraversò; e fiualmente guadagnò la porta della strada. Mentre che egli mi portava, il forziero si aprì per disgrazia; nè potendo allora sopportare il rossore di vedermi esposto agli sguardi ed agli schiamazzi della plebe, che ci segniva, mi lanciai nella strada cotanto precipitosamente, che mi ruppi la gamba di ma-niera, che da quel tempo ne son rimasto zoppo. Subito non sentii tutto il mio male , ne lasciai di rialzarmi , per involarmi alle risa del popolo con una pronta fuga. Loro gettai pure de' pugni d' oro e d'argento, di che la mia borsa era ripiena, e nel mentre ch' essi si occupavano a raccoglierio, m' involai girando per vie segrete; ma il maledetto barbiere, approffittando dell'astuzia, di cui mi vante ore alloggiano i Forestieri.

era servito per isbarazzarmi dalla folla . m' inseguì senza perdermi di vista, gridando di tutta sua possa: - Fermatevi . signore, perchè correte con tanta fretta? Se sapeste quanto sono stato afflitto del pessimo trattamento, che il Cadì vi ha fatto; a voi, che tanto generoso siete, ed al quale tant' obbligo abbiamo i miei amici ed io! Non ve lo aveva io detto, che esponevate la vostra vita con la vostra ostinazione, non volendo, che io vi accompagnassi? Questo è quello che per vostra colpa vi è accaduto; e se dal mio canto non mi fossi ostinato a seguirvi per vedere ove andavate, che sarebbe stato di voi ? Ore andate adunque, o signore? aspettatemi.

In simili termini il malnugurato barbiere parlava ad alta voce nella strada. Non contentavasi egli di aver cagionato un tale scandalo nel quartiere del Cadi , voleva inoltre che tutta la città ne avesso la cognizione. Nella rabbia, in cui era. bramava di aspettarlo per strangolarlo, ma con ciò renduta avrei più pubblica la mia confusione. Mi appigliai ad nn altro partito: come mi accorsi, che la sua voce mi rendeva spettacolo di una gran quantità di geute, che comparivano o alle porte, o alle finestre, o che nelle strade si fermavano per rimirarmi, entrai in un Kan (1), il cui custode io conosceva. Lo ritrovai alla porta , dove per lo strepito era accorso. - Deh , gli dissi , fatemi la grazia d' impedire, che questo pazzo non entri qui dopo me. Egli me lo promise, ed ademnì la sua narola : ma ciò non seguì senza pena , perocchè l'ostinato barbiere entrar voleva a suo dispetto , n ritirossi, se non dopo averlo oppresso di mille ingiurie ; e finche rientrato non fu nella sua casa , non cessò di esagerare a tutti quelli che incontrava il gran ser-

vigio che pretendeva avermi prestato. Questa è la maniera, con la quale mi liberai da un uomo importuno. Dopo cio il custode mi pregò di partecipargli i miei accidenti; glieli narrai; lo pregai poscia ancora di apparecchiarmi un appartamento , fiuchè guarito mi fossi. - Signore , quegli mi disse, non istareste con maggior comodo in vostra casa? - Non voglio ritornarvi , gli risposi : questo detestabile barbiere non trascurerebbe di venire a ritrovarmivi; ne sarei ogni giorno

(1) Luoqo pubblico nella Città del Le-

assolato, e morirei finalmente di dispiacere per averò incessantemente avanti agli occhi. Per altro, dupo quanto gosso mi è accaduto, risolver non mi posso di fermarni più oltre in questa città. Pretendo andaro, ova la mia estitia sorte gnisira mi vorrà. Veramente, guardo che bisoprami nel visagio, e del framaente delle mie facoltà no feci una donazione a miei parenti.

Partii adunque da Bagdad , o miei signori, e fin qui son venuto. Aveva speranza di non incoutrare questo pernicioso barbiere in un paese cotanto dal mio loutano, e pure lo ritrovo fra voi : non siate adunque sorpresi della premura che ho di ritirarmi. Voi molto bene giudicate la pena, cho far mi deve l'aspetto di un nomo, il quale è la sola cagione, per cui mi ritrovo zoppo, e ridotto alla infelice necessità di vivere lontano da' miei parenti, da' miei amici, e dalla mia patria. Nel terminar queste parole il giovine zoppo si alzo, e partì. Il padrone di casa lo condusse fino alla porta, attestandogli il dispiacere, che aveva, di avergli dato, ancorche innocentemente, un tale motivo di mortificazione.

Partito che fu il zoppo, continuò il sartore, restammo tutti maravigliati molto della sua storia. Gettammo i nostri sguardi sopra il barbiere, e gli dicemmo, che egli aveva gran torto, se quanto udito avevamo, era vero. - Signori, ci rispose, alzando il capo, che fino allora aveva sempre tennto chinato, il silenzio, che ho osservato mentre che quel gioviuo vi ha parlato, servirvi deve di una testimonianza, ch' egli nulla vi ha detto, che non sia vero; nia per quanto dirvi egli abbia potuto, sostengo, ch' esegnire he devute quanto he operate. Io ne faccio voi stessi giudici. Non erasi egli gettatu nel pericolo? e senza il mio soccorso sarebbene egli partito tanto felicemente? Egli è troppo fortunato di esserne hiberato con una gamba incomodata. Non nii sono io esposto ad un pericolo maggiore per levarlo da una casa, ove mi immagmava, che venisse maltrattato? Ha egli ragione di dolersi di mo, e di onprinermi d'ingiurie cotanto atroej? Ouesto è quello che si guadagna a servir persone ingrate. Mi accusa egli, che io sia uu ciurlone, e questa è una pura calumnia. Di aette fratelli , cho noi eravamo , io son quegli , che parlo meno , o che ho maggiore spirito degli altri. Per farvelo veder chiaramente, o niiei signori, narrarvi voglio la mia e la loro storia. Onoratemi, vi prego, della vostra attenzione.

## ISTORIA DEL BARBIERE

Sotto il regno del califo Mostanser Billala, prosegui egli, principe contanto famoso per lo sue immene liberalità verso i poverti, deci latti rinestamono le strade nei contorni di bagdad, e da grana tempo per la proposito della mesona di contorni di contorni e conto di la mesona di contorni e conto di contorni e contorni della gran disordine, venir fece il Luspoteneni e Criminale qualche giorno prima della solennità del Bairam, e gli ordinò sotto pena della via di condurgiello tituti dicci.

Scheberazade cessò di parlare a questo punto per avvertire Schabriar ch'era giorno. Egli s'alzò, e il racconto fu seguitato così la uotte seguente.

## CLXVIII NOTTE

Il Luogotenente Criminale, continuò. il barbiere, prese le suo misure, e pose tanta gente in campagna, che i dieci ladri furono arrestati il giorno stesso del Bairam. Passeggiava io sulla sponda del Tigri, quaudo vidi dieci uomini molto riccamente vestiti , i quali imbarcavansi in un battellu. Conosciuto avroi . che essi erano ladri, per poco che avessi attentamente considerate le guardie, che li accompagnavano, ma non guardai se non essi; e credendu, fussero persono, che audassero a divertirsi, e solennizzare la festa in banchetti, entrai nel battello confusamento con essi senza dir parola, con isperanza che si compiacerebbero di tollerarmi in loro compagnia. Noi varcammo il Tigri , e giungenimo davanti al palazzo del Califfu. Ebbi tempo di rientrar in me stesso, e di accorgermi, che malamente gindicato aveva di essi. Nell'uscir dal battello circondati fummo da una nuuva schiera di guardie del Luogotenente Criminale, che ci legarono, e ci guidarono alla presenza del Califfo. Legar mi lasciai con gli altri senza nulla dire : che mi avrebbe profittato il parlare e il fare qualche resistenza? Sarebbe stato questo il mezzo di farmi maltrattare dalle guardie, le quali nun mi avrebberu prestato orecchio, essendo persone brutali, che uon intendevano ragione. Era con ladri, e tanto bastava, per far loro cre- | dere, elie io esser ne doveva uno.

Giunti che fummo alla presenza del Califfo, questi ordinò il castigo di que' dieci scellerati. - Che si recida il capo, egli disse, a questi dieci ladri. Il carnefice ci dispose in fila a giusta misura di sua mano, e per buona sorte no fui l'ultimo. Recise quegli il capo ai dieci ladri, principiando dal primo, e quando fu a ine, si fermò. Il Califfo, vedendo che il carnefice non mi uceilleva, si sdegno. - Non ti ho io comandato, gli disse, di recider il capo a dieci ladri? perché pon lo recidi se non a nove? - Gran Commendator de' Credenti , rispose il carnefice, guardimi il cielo di non aver escguito l'ordine della Maestà Vostra : quelli sono dieci corpi per terra, ed altrettanti capi che ho recisi. Ella può farli numerare. Quando il Califfo veduto ebbe egli stesso, che il carnefice diceva il vero. mi gnardò con istuporo, nè scorgendomi la fisonomia di un ladro: - Buon vecchio, mi disse, per quale accidente vi ritrovate voi insieme con questi miserabili, che mille morti hanno meritato? lo gli risposi : - Gran Commendatore de Credenti, ve ne darò una certa e vera contezza. Ouesta mattina ho veduto entrare in un battello queste dieci persone, il castigo delle quali fa risplendere la giustizia della Maestà Vostra ; imbarcato mi sono con essi, persuaso, elle fossero persone, che andassero insieme a divertirsi per celebrare questo giorno, che è il più celebre della nostra religioue.

Il Califfo non potè a meno di non ridere del mio accidente, e tutto al contrario di questo giovine zoppo, il quale mi tratta da ciarlone, ammiro la mia discretezza e costanza ad osservare il silenzio. - Gran Commendatore de' Credenti, gli dissi, che la Maestà Vostra non istupisca, se ho taciulo in una occasione, ehe eccitato avrebbe il prurito di parlare ad un altro. Fo particolar professione di tacere, e per tale virtà ho acquistato il glorieso titolo di Taciturno. Con questo nome vengo chiamato per distinguermi da sei fratelli, che ho avuti. Questo è il frutto della mia filosofia. Questa virtù in somma forma tutta la mia gloria e la mia feficità. - Son molto conteuto, mi disso il Califfo sorridendo, che vi sia stato attribuito nn titolo, di cui fate nn sì buon uso. Ma instruitemi, qual sorta di gente erapo i vostri fratelli : vi ciato gli sguardi sopra di lui a cuso , lo

rassomigliavano essi ? - In verun couto , gli risposi ; erano tutti più ciarloni gli uni degli altri, ed in quanto alla figura, vi era ancora una differenza ben grande fra essi e me. Il primo era gobbo, il secondo sdentato, il terzo guercio, il quarto eieeo, il quinto aveva le orecehie tagliate, ed il sesto le labbra spezzate. Son loro intervenuti alcuni accidenti, che giudicar vi farebbero de' loro caratteri, se avessi l'onore di narrarti alla Maestà Vostra : e sembrandomi che il Califfo non desiderasse meglio, che udirli, praseguii senza aspettare il suo ordine.

#### ISTORIA DEL PRIMO FRATELLO DEL BARRIERE

Sire, gli dissi, mio fratello maggiore, il quale ehiamavasi Bachouc il gobbo . era sartore di professione. Avendo appresa P arte sua appigionò nua bottega rimpetto ad un molino, ne avendo egli per anche fatta alcuna pratica, aveva gran pena a vivere delle sue fatiche. - Il molinaro al contrario viveva molto comodamente, e possedeva una bellissima moglie. Un giorno mio fratello lavorando nella sua bottega, alzò il capo, e vide alla finestra del molino la molinara, la quale guardava nella strada. La ritrovò tanto bella, che ne restò penetrato. In quanto alla molinara, che nima attenzione fece a hri, indi a poco chiuse la sua finestra, ed in tutto il giorno più non comparve. Intanto il povero sartore non faceva altro che alzar il capo e gli occhi verso il molino , lavoraudo, Si punse le dita più di una volta, ed il suo lavoro di quel giorno non fu troppo regolare. Su la sera, quando bisognò chiudere la bottega, ebbe gran pena a risolvervisi; perocche sempre sperava, che la molinara di nuovo veder farebbesi : ma finalmente obbligato fu di chiuderla, e di ritirarsi alla sua piccola casa, ove passo una inquictissima notte. Vero è che egli di buon mattino si alzo, ed impaziente di rivedere la sua innamorata se ne volò verso la sua bottega. Non fa più fortunato del giorno precedente, chè la molinara non comparve che un solo moniento in tutto il giorno. Ma questo momento terminò di renderio il più innamorato di tutti gli uomini. Nel terzo giorno ebbe cagione di essere più contento di quello che stato fosse ne' dne altri. La molinara, avendo lansorprese in un' attenzione a considerarla, che conoscer le fece quanto passava nel suo cuore.

Apparito il giorno , Scheherazade tralascio il racconto, che così riprese la notte seguente.

#### CLXVIII NOTTE .

Sire, il barhiere continuando l'istoria del suo maggior fratello: - Gran Commendatore de' Credenti , proseguì ( parlaudo sempre al califlo Mostanser Billah ), sappiate , che la molinara non ebbe appena penetrato i sentimenti di mio fratello, che in vece di sdegnarsene risolse di divertirsene. Essa lo guardò cou aria ridente: mio fratello le corrispose cgualmente, ma di una maniera tanto ridicola , che la molinara chiuse con gran fretta la sua finestra, per timore di prorompere in uno scoppio di risa, che conoscer facesse a mio fratello quanto lo trovava ridicolo. L' innocente Bacbouc interpretò questa operazione a suo vantaggio, pè lasciò di lusingarsi, che quella veduto lo avesse con piacere.

La molinara risolse adunque di divertirsi di mio fratello. Aveva essa una pezza di una molto bella e vaga stoffa, di cui era già lungo tempo che voleva farsi un ahito; la involse in un bel fazzoletto di seta ricamato, e gliela mandò per una giovine schiava che stava con lei. La schiava perfettamente instruita venne alla bottega del sartore. - La mia padrona vi saluta, gli disse, e vi prega di fare un abito della pezza del drappo che vi porto, sopra il modello di quello che nello stesso tempo vi manda: ella spesso muta abito, e questa è una pratica della quale voi contentissimo sarete. Mio fratello non dubito più, che la molinara non fosse di lui innamorata. Credette egli , che gli mandasse il lavoro immediatamente dopo quanto passato era fra essa e lui , a fine di dimostrargli . che letto aveva pell'interno del suo cuore, ed assicurarlo del progresso che fatto aveva nel suo. Avendo questa opinione, incaricò la schiava di dire alla sua padrona, che tutto abbandonato avrebbe per servirla subito , e che l'abito pronto sarebbe pel giorno seguente. In fatti egli vi lavorò con tanta diligenza, che nello stesso giorno lo terminò.

La mattina seguente, la giovane schia-

fosse. Bachouc glielo consegnó ben piegato, dicendole: - Ho troppo interesse di contentare la vostra padrona per trascurare il suo abito : voglio con la mia prontezza impegnarla a non servirsi nell' avvenire che di me. La giovane schiava fece qualche passo per andarsene : poscia voltandosi disse pian piano a mio fratello: - A proposito, mi scordava di eseguire una commissione, che mi è stata iugiunta. La mia padrona mi ha incaricata di farvi i suoi complimenti , e di dimandarvi come passata avete la notte; in quanto ad essa, ah poveretta! vi ama tanto, che non ha dormito, - Ditele, rispose con trasporto il minchione di mie fratello, che nutro per lei una passione tanto violenta, che sono quattro notti che non chiudo occhio. Dopo questo complimento dalla parte della molinara, credette doversi lusingare, ch' essa languir non lo lascerebbe nell'aspettazione dei suoi favori.

Non era un quarto d'ora , che la schiava lasciato aveva mio fratello, quando a venir la vide con una pezza di raso. --La mia padrona, gli disse quella, è molto contenta dell'abito, che le va eccellentemente; ma come gli è bellissimo, ed essa portar nol vuole che con un paio di calzoni puovi , però vi prega di fargliene uno il più presto sia possibile con questa pezza di raso. - Tanto basta, rispose Bacbouc, oggi sarà terminato prima che esca dalla mia bottega, e voi potete venire a pigliarlo verso sera. La molinara compari spesso alla finestra, e fu prodiga dei suoi vezzi con mio fratello per dargli coraggio. Egli lavorò con diligenza ed attenzione, finchè i calzoni furouo ben presto terminati. La schiava venne a pigliarli ; ma non porto al sartore no il denaro che sborsato avea pei finimenti dell'abito e de' calzoni, nè quello che gli si doveva per pagamento del suo lavoro dell' uno e dell'altro. Questo sfortnnato amante, ch' era trattenuto a bada, senza accorgersene, pulla mangiato aveva in tutto quel giorno; sicchè obbligato fu di pigliar in prestito qualche poco di contante per comprarsi di che cenare. Il giorno seguente giunto che fu alla sua bottega , la giovane schiava a dirgli venne, che il molinaro bramava parlargli. - La mia padrona , soggimuse quella, gli ha detto tanto bene di voi, mostrandogli il vostro lavoro, che egliva a veder venne se l'abito terminato pure vuole, che lavoriate per lui. Essa,

espressamente lo ha fatto , affinchè l'u- 1 nione, che formar pretende fra lui e voi, serva per far riuseire quanto egualmente l'uno e l'altro bramate. Mio fratello si lasciò persuadere, e se ne andò al molino con la schiava. Il moliuaro lo accolse molto favorevolmente, e presentandogli uua pezza di tela: - lio bisogno di camice, gli disse, questa è la tela; vorrei che me ne faceste venti. Se ve n' avanza, me la restituirete.

## CLXIX\* NOTTE

Mio fratello, continuò il barbiere, fu obbligato per cinque o sei giorni a lavorare per cucire le venti camice del molinaro, il quale poscia diedegli un'altra pezza di tela per fare altrettaute paia di mutande. Terminate che furono, Bacbouc le portò al molinaro, il quale gli chiese ciò che sborsar dovevagli per la pena del suo lavoro; e mio fratello disse che sarebbesi contentato di venti dramme d'argento. Il molinaro chiamò subito la giovane schiava, e le disse che portasse il saggiuolo per vedere, se la moneta che shorsar doveva era giusta. La schiava, che sapeva il fatto suo , guardò mio fratello con isdegno, per dimostrargli, che tutto sarebbe rovinato, s'egli riceveva denaro. Egli comprese subito, e ricusò di pigliarne, ancorchè bisogno ne avesse, avendone preso in imprestito per comprare il filo, con cui cucito aveva le camice c le mutande. Nell'uscir dalla casa del molinaro venne a pregarmi, che somministrargli volessi di che vivere, dicendomi che non veniva pagato. Gli diedi pocho monete di rame, che nella mia borsa aveva, e ciò sussister lo fece per qualche giorno. Vero è, che egli non viveva se non di minestra, e che ne meno di questa ne mangiava tanto che saziar lo potesse.

Un gioruo egli entrò in casa del molinaro, il quale occupato stava a far girare il suo molino, e credeudo, che ricercargli venisse del denaro, glicne offerl; ma la giovane schiava, che presente ritrovavasi, iccegli di nuovo un cenno, che lo impedì di accettarne, rispondendo al molinaro, che a quest' uopo non veniva, ma bensi solamente per informarsi di sua salute. Il melinaro ne lo ringraziò, e diedegli da fare una veste. Bachouc glie la portò il giorno seguen-1c. ed il moliuaro pigliò in mano la sua manente della notte, continuò il barbiere.

borsa. La giovane schiava non fece in quel momento, se non guardare mio fratello. - Vicin caro, egli disse al moliuaro,

nulla ci affretta; numereremo un'altra volta. Sicche questo povero sciocco ritirossi nella sua bottega con tre grandi malattie, cioè a dire, innamorato : affamato e senza danaro.

La molinara era avara e trista: non si contentò di aver ingannato mio fratello di quanto gli era dovuto, ma stimolo pure suo marito a vendicarsi dell'amore che quegli aveva per essa; ed ecco come operarono. Il molinaro invitò Bacbouc una sera a cena ; e dopo avergli fatto un pessimo banchetto , gli disse : - Fratello , l'ora è troppo tarda per ritirarvi alla vostra casa , restatevi qui. Dopo aver ciò detto, lo condusse in un luogo del molino, ove non era che un solo letto. Egli colà le lascio, e ritiressi con sua moglie nel luogo ove erano soliti di dormire. Alla metà della notte il molinaro a ritrovar venne mio fratello. - Vicino, gli disse, dormite voi? La mia mula è inferma, ed ha molto formento da macinare. Molto piacere mi fareste, girando il molino in sua vece. Bacbouc, per dimo-strargli, ch'egli era uomo di buona volontà, gli rispose, ch'era pronto a prestargli questo servigio, e che gli bastava solamente vedere come operar dovesse. il molinaro allora lo attacco pel prezzo del corpo nella stessa maniera, che una mula per far girare il molino, e dandogli poscia un gran colpo collo staffile sopra la schiena : - Camminate, vicino, gli disse. - Eh , perchè mi battete ? gli rispose mio fratello. - Per incoraggiarvi, soggiunse il molinaro, perocchè senza questo la mia mula non cammina, Bacbouc restò maravigliato di un tal procederc; tuttavia non ebbe animo di lamentarsene, Fatti che ebbe cinque, o sei giri, riposar si volcva ; ma il molinaro gli replicò una dozzina di colpi collo stafile ben assestati , dicendogli : - Coraggio , o vicino, non vi fermate, vi prego, dovete camminare senza prender fiato, altrimen-

ti rovinate la mia farina. Qui apparve il giorno, e Scheherazade interruppe,

## CLXX\* NOTTE

Il molinaro obbligò mio fratello a girare in tal modo il molino per tutto il riSul far deli giorno lo lascio souza distaccarlo, e riirossi alla cantera di sua moglie. Racbouc stette per qualche tempo in questo stato, ed alfa fine la giorna eschiava venne a levarnelo. — Alti quanto compianto vi abbiamo la mia buona padrona ed lo, esclamò la persida. Noi non albbiamo porte alcuna al persimo truttamento fattori da suo marito. Il infelce Racopostato dal colty e e ritarrossene alla casa, facendo una forma e costante risosa, facendo una forma e costante risosa, facendo una forma e costante risotucio del composito del colty.

Il racconto della molinara, prosegui il barbiere, rider fece il Califlo. — Andate, egli mi disse, ritornate a casa vostra; ordinerò che visa data qualche cosa per consolarri di esservi mancato il regalo, che apsettavate. — Grau Commendatore del Carolenti, ripigliai, supplico la Massala vosta del carolenti articolare del carolenti articolare del carolenti articolare il ristoria degli altri miei fratelli. Il Califo, estendoni dato a conoscere col su sileuzio, chi egli cra disposto ad ascoltarmi, continuai nei termiai segendi:

#### ISTURIA NEL SECONDO FRATELLO DEL BARBIERE

Il mio secondo fratello, il quale chiamayasi Bakbarah lo sdentato, camminando un giorno per la città, incontrò una vecchia in una strada rimota, che lo fermò. - Ho una parola a dirvi, gli disse; vi prego di fermarvi un momento. Egli si fermò, domandandole ciò che volcsse. - Se avete il tempo di venir meco , ripigliò colei, vi condurrò in un palazzo magnifieo, ove vedrete una dama più bella del giorno, che vi accoglicrà con molto piacere, e vi presenterà da far colazione con eccellente vino. Non occorre dirvi di vantaggio. - Ciò che mi dite, è poi vero? replicò mio fratello. - lo uon sono una bugiarda, ripigliò la vecchia, nulla vi propongo, che vero non sia, ma ascoltate ciò che da voi esigo. Voi dovete esser savio, parlar poco, e avere una compiacenza infinita. Bakbarah, accettato avendo la condizione, s'incammino con quella che lo precedeva. Giunsero alla porta di un gran palazzo, evo erano molti officiali e scrvitori. Alcuni fermar voleano mio fratello; ma la vecchia non appena ebbe loro parlato, che lo lasciarono passare. Quella allora, voltatasi a mio fratello, dissegli : - Ricordatevi adunque,

conduco, ama la dolcezza ed il contegno. Non vuol esser contraddetta. Se voi in ciò la soddisfate, potete star sicuro di ottenere quanto da lei vorrete. Bakbarah la ringraziò di questo avviso, e promise di profitarne.

Esse entrar lo fece in un bello appartamento di gran abbrica quadrata che corrispondova alla magnifisenza del palazzo una galleria si stava all'intorio, e vi si siva vedeva nel mezzo un bellissimo giardino, il vedeva nel mezzo un bellissimo giardino, il cata vecchia seder lo fece soyra un cuscitasso un monencio, mentre essa analaxa va a dare l'avviso del suo arrivo alla giovane dama.

Mio fratello, il quale entrato non era giammai in un luogo cotanto superbo , posesi a considerare tutte le bellezze, che allo sguardo gli si offerivano, e giudicando della sua buona sorte dalla magnificenza che vedeva, provava gran pena a contenere il suo giubilo. Udì all'improviso un grande strepito, che veniva da nna schiera di schiave allegre che a lui venncro, facendo schiamazzi di risa; e nel mezzo di quello vide una dama giovane di una singolare bellezza, la quale facilmente riconoscere facevasi per loro padrona, dal rispetto e riguardi, che avevansi per lei. Bakbarah, che pensato aveva di dover godere un privato trattenimento con la Dama, resto estremamento sorpreso di vederla giungere con tale aecompagnamento. Le schiave frattanto si posero sul serio nell' avvicinarsi a lui, o quando la Dama si ritrovò vicino al cuscino, mio fratello, che alzato erasi, fece un profondo inchino. Essa occupo il luogo di precedenza, e poscia pregato svendolo di rimettersi nel suo , gli disse con aria ridento: - Sono molto contenta di vedervi, e vl auguro tutto il bene che desiderar potete .-- Madama, le rispose Bakbarah , non ne posso bramar uno maggiore, se non l'onore di stare alla vostra presenza. - Parmi cho siate di umore allegro, replicò essa, e che approverete di buona vogita, che passiamo in-

tato avendo la condizione, s'incammino con quella che lo precedeva. Gimera da la porta di un gran palazzo, evo erano molt officiale e seviniori. Alcuni fermar mianti e di controle del controle del propieto del presenta del propieto del propieto, del colacio-solo del propieto del propieto, del colacio-solo del propieto del propieto, del propieto del propieto, del propieto, del propieto del propieto, quandi e propieto, del pro

cd osservar lo faceva allo schiave, che ne ridevano di tutto cuore cou lei. Rak-barah, il quale di quando in quando ai-zava il capo per guardarla, vedendola ridero, s' inmagino, procedesse dall'also de la companio del companio de

Terminata la colazione, tutti si alzarono da tatola. Dici scharev pigliarono gl'istrumenti; altre si diedero a danazer. Mo fratello per fare il vezzoo dauzò egi pure, e la Dama ancora fece lo stesso. Depo di avere per qualche tempo danazio, tutti si assistvo per riposarsi e prender fato. La Dama popere si fece un ischiero di vino, e sorndendo rimirò mio fratello per fargli rigilità di si con e con la considera di contra di contro di vino, e sorndendo rimirò mio fratello per fargli rigilità del con ischieto in piedi incutro quedla bevette. Bevulo ci ebbe, invese di restiture il iscichico riempir lo fece, ed a nio fratello lo presentio, perche facesse lo stessosonto, perche facesse lo stesso-

Essendo a questo punto apparso il giorno, Scheherazade tralasciò il discorso, ripigliandone così il filò la seguente notte.

## CLXXP NOTTE

Sire, il barbiere continuando l'istoria di Bakbarah : - Mio fratello , disse egli , pigliò il bicchiere dalla mano della Dama baciandoglicla, e bevette in piedi, iu riconoscenza del favore che fatto gli avea. La giovane Dama poscia vicino ad essa seder lo fece, e principiò ad accarezzarlo. Poggiogli la mano dietro il capo, daudogli di quando in quando de piecioli schiaffi. Rapito quasi fuori di sè stesso per tali favori, riputavasi il più felice uomo del mondo; e seutivasi teutato egli pure di scherzare con questa vaga persona, ma non ardiva pigliarsi questa libertà alla presenza di taute schiave, che tenevano sempre gli occhi fermi sopra di lui, e uon cessavano di ridere di un tale scherzo. La giovane Dama continuò a dargli schaffi leggieri, ma alla fine gliene applicò uno si forte ch'egli ne rmase scandalezzato. Arrosso tutto, ed alzossi per allontanarsi da una dama di così rozzo trattamento. La vecchia allora, che condoi-

to lo aveva, lo guardo in modo da fargli conoscero, che aveva torto, e che non ricordavasi dell' avviso da essa suggeritogli, di avere della compiacenza. Iticonobbe egli il suo mancamento, e per ripararlo, si riaccostò alla giovane Dama, fiugendo di non essersene allontanato per isdegno. Lo tirò essa per il braccio, scder lo fece di nuovo a lei vicino, e continuò a fargli unille maliziosi accarezzamenti. Le sue schiave, che si studiavano di divertirla, eutrarono nel ginoco; e l' una dava al povero Bakbarah de' buffetti sul naso di tutta sua possa, l'altra gli tirava le orecchie a segno di strappargliele, ed altre in somma gli applicavano schiaffi, che passavauo i limiti dello scherzo. Mio fratello tutto questo tollerava con una maravigliosa sofferenza, affettando pure un'aria allegra, e guardando la vecchia con un forzato sorriso .. -- Voi l'avete pur troppo detto, le iliceva, che io ritroverei una Dama tutta huona, tutta piacevole, tutta vaga. Quanta obbligazione vi professo! - Questo è ancora un nulla, risposegli la vecchia, lasciate fare; vedrete molto di più. La Dama allora prese la parola, o disse a mio fratello: -Voi siete un bravo uomo : jo sou melto contenta di ritrovare in voi tanta dolcezza e compiacenza per i miei leggieri capricci, ed un umore cotanto al mio uniforme. - Madama, ripiglio Bakbarah, incantato da questi discorsi, io non sono più di me padrone, son tutto vostro, o a vostro piacere disperre di me potete. - Ouauto piacer mi fate, replicò la Dania, attestandomi tanta sommissione, lo di voi son contenta, e voglio che voi egualmente lo siate di mc. Che se gli appresti, soggiunso poscia, il profumo e l'acqua di rosa. A queste parole due schiave si partirono, e poco dopo ritornarono, la prima con una scatoletta di argento, nella quale eravi del legno d'aloe del più eccellente col quale lo profumò, e la seconda con acqua di rosa, che gli gittò sul viso e sulle mani. Mio fratello rapito era fuor di sè stesso; tanto era il suo contento di vedersi trattato con tanta onorevolezza.

Dopo questa ecrimonia, la giovane Dama comandò alle schiave, che già aveano souato e cantato, di principiar di nuovo i loro concerti. Esse obbedirono, e in questo mentre la Dama chiamo un'altra schiava, e le ordinò di condurre mio fratello cou, lei, diceudole: — Fategli quel-

lo che voi sapete, e terminato che avrete, riconducetemelo. Bakbarab, il quale udi quest' ordine, si alzò sollecitamente, ed avvicinandosi alla vecchia, la quale alzata pure erasi per accompagnare la schiava e lui la prego di partecipargli ciò che di lui far volevasi. - Essendo la nostra padrona sommamente curiosa, gli rispose a bassa voce la vecchia, brama essa vedere , come voi comparireste in abito da donna; e questa schiava, che tiene ordine di guidarvi seco, dipingere vi deve le sopracciglia, radervi i mustacchi, e vestirvi da donna. - Può dipingermi le sopracciglia a tutto suo piacere, replicò mio fratello; vi aderisco, poiche potrò poseia lavarmi : ma per farmi radere, vedete molto bene che tollerar non lo devo : come ardirei io comparire dopo senza mustacchi? - Guardatevi dall' opporvi- a quanto da voi si esige, ripiglio la vecchia : precipitereste i vostri affari, che per ora vanno meglio che sperar possiate. Siete amato, e vi si vuole rendere felice : vorretc voi per uu brutto mustacchio rinunciare ai favori più deliziosi, che un uomo ottener possa? Bakharab si arrese alle ragioni della veccbia, e senza proferire una sola parola, condurre lasciossi dalla schiava in una camera, ove dipinte gli furono le sopracciglia di rosso, rasi i mustacchi, e si accingevano a radereli purc la barba. La docilità di mio fratello passar non potè più oltre. - Ohl per ciò che riguarda la mia barba, gridò egli, assolutamente non toffererò, che tagliata mi sia. La schiava gli rappresentò, ch'era inutile di avergli levati i mustacchi, se acconsentir non voleva, che gli si radesse la barba; che una faccia pelosa non ben conveniva con un vestito di donna; e che stupivasi, che un uomo, il quale stava sul punto di posseder la più bella persona di Bagdad , badasse alla barha. La veccbia aggiunse al discorso della schiava nuove ragioni. Minacciò essa mio fratello della disgrazia della giovane Dama. In somma tante e sì forti ragioni gli addusse, che e' lascio fare quanto gli si volle.

Vestito cli e' fu da donna, venne condotto alla presenza della giovane Dama, che proruppe in si grandi risa vedendolo, cho si riversò sopra il sofa, ovo se ne stara assisa. Le schiare fecero altrettanto battendo le mani, di modo tale, che mio fratello rimase motò i imbarazzato a conservare il suo contegno. La giovane Daservare il suo contegno. La giovane

ma si alzo, e senza poter tralasciar di ridere, gli disse: - Dopo la compiacenza, che per me avete avuta, avrei torto di non amarvi con tutto il mio cuore ; ma bisogna, che facciate ancora una cosa per mio amore, ed è, di danzare nel modo in cui siete. Egli obbedì, e la giovane Dama e le sue schiave danzarono con esso ridendo come pazze. Dopo che quelle danzato ebbero per qualche tempo, si avventarono tutte sopra questo miserabile, e tanti schiaffi gli diedero, tante pugna e calci, ch'egli a terra cadde quasi privo di sentimento. La vecchia lo aiutò a rialzarsi, e per non dargli tempo di risentirsi del pessimo trattamento fattogli : - Consolatevi , gli disse all' orecchio : giunto finalmente siete alla fine dei vostri patimenti , e siete per riceverne il premio.

## CLXXII NOTTE

La veccbia, disse il barbiere, continuando a parlare a Bakbarah : - Non vi resta altro più, soggiunse, che una sola cosa ad eseguire, e consiste in una bagattella. Sappiate, che la mia padrona è solita, quando abbia un poco bevuto come oggi , di non lasciarsi avvicinare quelli ch' ella ama, se non sono in sottoveste. In tale stato, piglia un poco d'avanzo, e mettesi a correre davanti ad essi per la galleria, e di camera in camera, finchè venga colta. Questa ancora è una delle sue bizzarrie. Qualunque vantaggio pigliar ella possa, agile e disposto come siete, in breve avrete il piacere di afferraria. Ponetevi adunque presto in camicia, o non fate smorfie.

Il mio buon fratello era troppo avanzato per dispensarsene. Spogliossi, ed intanto la giovane Dama levar si fece la veste, rimanendo in sottoveste per correre con maggior agilità. Quando ontrambi fureno in istato di principiar il corso , la giovane Dama pigliò l'avanzo di venti passi in circa, e posesi a correre con un' agilità maravigliosa. Mio fratello la segui di tutta sua possa, non senza eccitare le risa di tutte le schiave, che battevano le mani. La giovane Dama, invece di perdere qualche cosa dell'avanzo, che preso aveva, subito ne acquistava ancora sopra mio fratello. Ella fece fargli due , o tre giri nella galleria . poscia entrò in una lunga sala oscura , ove si salvò per un andirivieni che ben noto erale. Bukbarah, che sempro la inseguiva, avendola nella sala perduta di vista, obbligato si vide a correre meno frettolosamente a cagione dell'oscurità. Osservò egli finalmente un lume, verso il quale ripigliato avendo il suo corso, se ue uscì da una porta che subito fugli serrata dietro. Immaginatevi, s' egli ebbe ragione di essere sorpreso, ritrovandosi nel mezzo di una strada di conciatori di pelli. Essi non lo furono meno nel veder lui in camicia, con le ciglia dipinte di rosso, senza barba e senza mustacchi. Principiarono a battere le mani, a fischiarlo, e molti gli corsero dietro, e lo sferzarono con staffili di pelle. L' arrestarono pure , lo posero sopra un'asina, che a caso incontrarono, e lo condussero per la città esposto alle risa di tutta la plebe.

Per colmo di disgrazia, passando darvanti la casa del Luopotenento Criminalo, questo Giudico saper volle la cagione di quel tumulto. I cuoiai gli dissero, che veduto avevano uscir mio fratello nello stato in cui ritrovavasi, da una porta dell' appartamento delle donno dei fran Visir che dara sopra la strada. A fran Visir che dara sopra la strada. A la consultata della di perio della condur lo fece fuori della città con prollizione di non rientrari rigiammai.

Questa, o grân Commendatore de Credenti, dissi al Califlo Mostaner Billah, è l'istoria del mio secondo fratello, che narrar voleva alla Maestà Vostra. Non sapeva egli, che le Damo de' nostri principi più potenti qualche volta si divertono a far simili scherzi; con persone che molto semplici sono per cadere iu simili reti.

Qui apparve il giorno; e la notte seguento Scheherazade così seguitò.

## CLXXIII NOTTE

Sire, il barbiere senza interrompere il suo discorso, passò alla storia del suo terzo fratello.

ISTORIA DEL TERZO FRATELLO DEL BARBIERE

Gran Commendatore de' Credenti, egli disse al Califfo, il mio terzo fratello, il quale chiamavasi Bakbac, era cieco; ed il suo avverso destino ridotto avendolo alla mondicità, andavasene di porta in

porta a chiedere l'elemosina. Aveva egli una pratica sì grande di camminar solo per le strade, che bisogno non àveva di chi lo conducesse. Era solito di picchiare alle porte, e di non rispondere, prima che aperto non gli fosse. Un giorno picchiò alla porta di una casa; il padrone di quella , il quale solo ritrovavasi, dimandò : Chi va là ? Mio fratello nulla risposo a queste parole, e picchió una seconda volta. Il padrone della casa indarno ricercò di nuovo chi picchiasse alla sua porta, chè veruno gli rispose, Egli disceso, aprì, e ricercò a mio fratello ciò che volesse. - Che mi diate qualche cosa per limosiua, gli disso Bakbac. --Voi siete cieco, mi pare, ripigliò il padrono della casa. - Ohime l questo è pur troppo vero, rispose mio fratello. -Stendete la mano, gli disse il padrone. Mio fratello gliela presento, credendo gli volesse dare l'elemosina; ma il padrone gliela pigliò solumente per aiutarlo a salire fino alla sua camera. Bakbao s'immaginò, che lo volesse far mangiare con lui, come molto spesso in altri luoghi gli accadeva. Giunti che furono entrambi nella camera, il padrone gli lasciò la mano, si rimise al suo luogo, e di nuovo gli chiese ciò che bramasse. - Già vi ho detto, gli rispose Bakbac, che qualche cosa vi ricercava per elemosina. - Baon cieco , replicò il padrone , tutto ció che per voi far posso, si è, di augurarvi che il cielo vi restituisca la vista. - Potevate dirmelo alla porta, ripigliò mio fratello, e risparmiarmi la pena di salire. - E perchè semplice che siete, soggiunse il padroue, non rispondete la prima volta quando picchiate, e vi si dimanda: chi va là? Donde nasce, che date la pena alle persone a venire ad aprirvi, quando vi si parla? - Che volete dunque far di me ? disse mio fratello. - Io vo lo replico di nuovo, rispose il padrone, nulla ho a dirvi. -Aiutatemi adnuque a discendere, come aiutato mi avete a salire , replico Bakbac. - La scala è dirimpetto a voi , ripigliò il padrone, discendete solo, se volete. Mio fratello si pose a discendere, ma maucandogli il piede al mezzo della scala, si fece male alle reni ed al capo, sdrucciolando fino al hasso. Si rialzò con gran pena, ed uscì dolendosi e mormorando contro il padrone della casa, che della sua caduta non fece che ridere.

Nell'uscire della casa, due ciechi suoi

compagni, che passaramo, alla voce lo ple ogli sufficienti provvisioni per tutti trericondelero, e a ifermanon per dimandrigli chi che avesse ; ggli marrò loro ciò stesso tempo levò dalla sua saccoccia del che accadino gli era, e depo a reri loro pera, del formagzio, e certe fintita: il vato aveni.— Vi scongiuro, soggiunte, di vato aveni.— Vi scongiuro, soggiunte, di con pupi alla vostra preseura qualche soca del denaro, che tutti tre bibbamo in cominue, per comprarmi con che centre. una preseura qualche soca del denaro, che tutti tre bibbamo in cominue, per comprarmi con che centre. una preseura punto per comprarmi con che centre.

Osservar bisogna, che il padrone della casa, ove mio fratello era stato si maltrattato, era un ladro, uomo naturalmente destro e malizioso. Udi egli dalla sua finestra quanto Bakbac detto aveva a' suoi compagni; il perché discesc, li seguì, cd entro con essi in una infelice casa, ove abitava mio fratello. I ciechi, essendosi assisi, Bakbac disse: - Fratelli, bisogna, se vi piace, chiuder la porta, ed osservar bene, se qui vi sia con noi qualche straniero. A queste parole il ladro si trovò molto imbarazzato : ma osservando una corda, la quale a caso stava sospesa al soffitto, vi si attaccò, e si sostenue nell'aria, mentre che i ciechi chiusero la porta, e girarono tutta la camera tastando dappertutto co' loro bastoui. Ciò eseguito, e preso ognuno il lor luogo, quegli lasciò la corda, e si assisc pian piano vicino a mio fratello, il quale credendosi solo co' ciechi, lor disse: - Fratelli , avendomi voi fatto depositario del danaro, che da tanto tempo abbiamo accumulato, voglio farvi vedere, che indegno non sono della fiducia, che riposta in nie avete. L'ultima volta, che numeramino, sapete, che avevamo dicci mila dramme, e che in dicci sacchetti le riponemmo. Voglio mostrarvi che non vi ho posto mano. In ciò dire stese la mano a se viciuo. sotto certe vecchie bagaglie, cavò i sacchetti uno dopo l'altro, e porgendoli a'suoi compagni: eccoli, proseguì egli; giudicar potete dal loro peso, che per anche sono nel loro intiero essere, o pure numeriamoli, se lo bramate. I suoi compagiii risposto avendogli, che intieramente si affidavano in esso lui , aprì egli uno dei sarchetti, e ne cavò dieci dramme: gli altri due ciechi ne cavarono ognun di loro altrettante.

Mio fratello ripose poscia i dicci sacchetti al lor luogo; dopo di che uno dei ciechi gli disse, che bisogno non v'era speudesse nulla in quel suorno per cena, aven-

merce la carità delle buone persone. Nello stesso tempo levò dalla sua saccoccia del pane, del formaggio, e certe frutta; il tutto pose sopra una tavola, e principiarono poscia a mangiare. Il ladro, il quale se ne stava alla destra di mio fratello, sceglieva quanto di migliore vi era, e con essi mangiava: ma qualunque cautela usar potesse per non far strepito , Baklino l'udi a masticare, e subito sclamò : -Noi siamo perduti, vi è un forestiere con noi. In tal maniera parlando stese la mano ed afferrò il ladro per il braccio, si avvento sopra di lui gridando, al ladro, dandogli forti schiaffi e pugni. Gli altri ciechi si posero essi pure a gridare ed a bastonare il ladro, il quale dal suo cauto si difendeva meglio che poteva. Essendo egli forte e vigoroso, ed avendo il vautaggio di vedere, ove indirizzati erano i suoi colpi, ne scaricava dei pesanti ora sopra l'uno, ora sopra l'altro, quando gli veniva fatto; ed cgli puro gridava al ladro più forte ancora de' snoi nemici. I vicini lien presto accorsero allo strepito, ruppero la porta, ed ebbero gran pena a separare i combattenti ; ma finalmente cssendovi riusciti, loro chiesero il perche della quistione. - Signori miei, disse mio fmtello, che abbandonato non aveva il ladro, quest'nomo, che tengo, è un la-dro, il quale è qui con noi entrato per involarci il poco denaro che abbiamo. Il ladro, il quale chiusi aveva gli occhi suhito che veduto aveva a comparire i vicini, finse di esser cieco, e loro disse:-Mici signori, questi è un bugiardo. lo vi ginro per il nome di Maometto, per la vita del Califfo, che io son loro compagno, e ch'essi ricusano di darmi la mia parte legittima. Tutti tre contro di me rivoltati si sono, ed imploro giustizia. I vicini imbarazzarsi non vollero nella loro contesa, e li condussero tutti quattro al Luogotenente Criminale.

Guisti che furono alla presenza di queste giudice, il ladro senza aspettare di esser interrogato, disse contraffarendo sentimato siche per amministra la giusticia in nome del Califfo, il cui potere il ciclo prosperar vocila, vi protestro, che siamo eguslmente rei i miei tre compagni di o. Ma come impegnati ci siamo con giunti con considerate, se non olisera propositi di siamo con simunitato a nulla confesare, se non olisera propositi di mostro delitto, comandate, septe volcie il mostro delitto, comandate, che vi soccombiamo, e che da me si prin- l cipii. Mio fratello parlar volle, ma gli fu imposto silenzio, ed il ladro andò il primo sotto il bastone.

## CLXXIV NOTTE

Fu adunque posto il ladro sotto il bastone, disse il barbiere, ed egli obbe la costanza fiuo a lasciarsene dare venti o trenta colpi : ma facendo sembiante di lasciarsi vincere dal dolore, aprì primieranicute un occhio, e subito dono aprì l'altro, gridando misericordia, o supplicando il Gindice di far sospendere lo bastonate. Il Giudice, vedendo cho il ladro lo guardava con gli occhi aperti, ne restò molto maravigliato. - Scellerato , gli disse , che significa questo miracolo ? - Signore , rispose il ladro , voglio scoprirvi un secreto importante, se farmi volete la grazia, e darmi per pegno, che osserverete la vostra parola, l'ancllo che nel dito tenete, e che vi serve di sigillo, son pronto a rivelarvi il mistero.

Il Giudice sospender fece le bastonate . gli consegno il suo anello, o promise di fargli grazia. - Sulla fede di questa promessa, ripigliò il ladro, vi confesserò, o Signoro, che i mioi compagni ed io molto chiaramente tutti quattro vediamo. Fingiano di esser cieclii per entrare liberamente nelle case, e penetrare fino negli appartamenti delle donne, ove abusiamo della loro debolezza. Vi confesso in oltre, che con questo artificio guadagnato abbiamo dieci mila dramme iu compagnia. Ne ho io richieste oggi ai miei compagni due mila e cinquecento, che di mia parte mi appartengono; essi negate me l'hanno, esscudomi con loro protestato di volermi ritirare, ed aveudo essi timore che io li accusassi; e dietro le mie instanze a chieder loro la mia parte, mi si sono avventati sopra e maltrattato mi hanno in brutto modo ; di che chiamo per testimoni le persone, che condotti ci hanno alla vostra presenza. Aspetto dalla vostra giustizia, o Signore, che rilasciar liberamente mi farete voi stesso le due mila e cinque cento drammo, che dovute mi sono. So volete che i miei compagni confessino la verità di quanto ho espresso, fate loro dare tre volte altrettanto bastonate, quanto io ne ho ricevute, o vedrete, ch' essi aprirauno gli occhi come me.

Mio fratello, e gli altri duo ciechi giustificar si volevano di una impostura co- tello. Diventò guercio in un modo che m

tanto orrenda, ma il giudice non si degnò di ascoltarli. - Scellerati, lor disse, in tal maniera adunque contraffate i ciechi, ingannate le persone sotto pretesto di eccitare la loro carità, per commettere azioni cotanto iuique? Questa è una calunnia l esclamò mio fratello. E falso, cho veruno di noi chiaramente veda, e ne chiamiamo Maometto in testimonio.

Quanto dir potè mio fratello, tutto fu inutile. Egli ed i suoi compagni ricevettero ognuno duecento bastouate. Il giudice aspettava sempre, che essi aprissero gli occhi, ed attribuiva ad una ostinazione ciò che possibil non era che accadesse. In questo mentre il ladro diceva a'cicchi: - Povere persone che siete; aprite gli occhi, ne aspettate di morire sotto il bastone. Rivolgeudosi poscia al Luogotenente Criminale: - Signore, gli disse, vedo bene, che la lor malizia giungerà al-Pestremo, e che non mai apriranno gli occhi. Vogliono essi seuza dubbio sfuggire la vergogna, che avrebbero di leggere la loro condauna in faccia di quelli che li vedrebbero. Meglio è far loro la grazia. e spedire qualcheduno moco a pighare le dieci mila dramme, che hanno nascoste.

Il giudice vi acconsenti. Accompagnar fece il ladro da uno de' suoi domestici. che gli portarono i dieci sacchetti. Numerar fece due mila e cinque cento dramme al ladro, e ritenne il rimanento per se. In quanto a mio fratello, ed a'snoi compagni, egli ne cbbe pictà, e si contentò di esiliarli. Appena inteso ebbi quanto accaduto era a mio fratello, che gli corsi dietro. Mi narrò egli la sua disgrazia, e secretamente lo ricondussi nella città. Avrei molto bene potnto giustificarlo presso il Luogotcuente Criminale, e far castigare il ladro, come meritava; ma non ebbi animo d'intraprenderlo, temendo, che non mi accadesse qualche siuistro.

In tal maniera terminai l'infansto accidente del mio buon fratello il cieco. Il Califfo non ebbe minor piacero di quello, che provato aveva nel racconto degli altri. Ordinò di nuovo, che data mi fosse qualeho cosa; ma senza aspettaro, ch' eseguito venisse il suo ordine, principiai la storia del mio quarto fratello.

ISTORIA DEL QUARTO FRATELLO DEL BARSIERE

Alcouz era il nome del mio quarto fra-

darò l'onore di partecipare alla Maesalv Vostra. Era beccaio di professione. Aveva un particolaro talento per allevare e di strare i motoni a combattere insieme, e con questo mezzo acquistata si aveva la cousecnza e l'amicia del principal signori, i quali gran piacere avevano a vedere siunio montori pelle case pior (1). Era mounio montori pelle case pior (1). Era e aveva scurper la più bella carne, che nelle leccherie vi fosse, esseudo ricchissimo e unulla risparniando per avevne la migliore.

Un giorno, che se ne stava nella suo bottega, un vecchio, che nevez una lunga harba bianca, a cumprar venne sei libire di earne, già diede di dennro del preature di earne, già diede di chemo del preapositio (chè il vecchio pagato aveva in tante moneto di Argento) si bello, bianco e tanto ottimamente conisto, che lo pose parte in uno scrigno, che stava in un luogo naccosto. Lo atesso vecchio non tranascio per ciongue mesi contauni di venire la considera di carriere, e di pagara la eguale moneta, che mio fratello continuo a porre di partece mio fratello continuo a porre di parte-

(1) Lo spettacolo del combattimento di animali piace molto agli Orientali. Al tempo di Chardin, i Persiani facevano combattere ora leopardi e leoni contro bufali. montont, lupi, gazzelle, ed anche galli gli uni contro gli altri. " I bufali, dice il viaggiatore, si lanciano l'uno contro l'altro e si prendono alle corna. Si spingeno senza lasciarsi che quando uno è vinto o fuggito fuori la lizza. Ma i montoni si slanciano l'uno contro l'altro a diect o dodici passi di distanza, e si scontrano sì furiosamente fronte e fronte, che se ne sente il colpo a cinquanta passi. Dopo ciò si ritirano immantinente rinculando sino ad equale distanza; ritornuno allo scontro e si riurtano, e così di seguito fino a che uno d'essi sia rovesciato, o gli esca il sangue di testa. I lupi si drizzano sui piedi, si pigliano corpo a corpo e si assuffano fino a che non son separati ». (Viaggio di Chardin, t. 111, p. 481, edizione di Langiès ). Nell' India all'epoca in cui Bernier vi si trovava, uno degli spettacoli favoriti del Gran-Mogol e della sua corte era il combattimento degli elefanti. ( Vedi la lettera di Bernier al sig. Lamothe Lecayer).

Alla fine de' cinque mesi, Alcouz comprar volendo una quantità di castrati, e pagarli con questa bella moneta, aprì lo scrigno; ma invece di ritrovaria, restò sommamente attonito di vedere foglie tagliato in rotondo, in luogo della moneta. Diedesi molte pugna nel capo proronipendo in grida, che in breve attirarono il vicinato, la cui sorpresa cgual fu alla sua quando inteso ebbero di che si trattava. -Piacesse al ciclo, esclamò mio fratello piangendo, cho quel traditore di vecchio giungesse qui presentemente con la sua aria da ipocrita ! Appena terminata ebbe questa esclamazione, che da lontano venir lo vide; gli corse incontro precipitosamente, ed afferrandolo con la mano:-Musulmani, sclamò egli con tutta la forza, aiuto l'Udite la baronata, che fatta mi ha quest'uomo iniquo. Nello stesso tempo narrò ad una gran moltitudine di popolo, che radunato erasi attorno a lui, ciò che narrato già aveva a'suoi vicini. Terminato ch' ebbe, il vecchio senza scomporsi gli disse freddamente: - Voi molto ben fareste a lasciarmi andare, e di riparare con quest'azione l'affronto che mi fate alla presenza di tanto popolo, per timore, che io non ve ne faccia uno più sanguinoso, di cui molto rincrescimente avrei .- Ehl che dir potete contro di me ? Sono uomo onorato nella mia professione, nè ho a temere nulla da voi. - Volete voi dunque che lo pubblichi? ripigliò il vecchio con la stessa voce. Sappiate, soggiunse egli, voltandosi al popolo, che in vece di vender carne di castrato, come deve, vende carne umana. - Voi siete un impostore, gli replicò mio fratello. - No, no, disse allora il vecchio, nell'ora in cui vi parlo, vi è un nomo scannato ed appeso fuori della vostra bottega n guisa di un castrato. Vadasi colà, e si vedra so io dico la verità.

Prima di aprire lo serfguo, ov'erano de fogle, min fratello aveva ucción un castrato in quel giorno, acconnodato, e de espota fiori della sua hottega secondo il solito. Esti pretesta la colito. Esti pretesta la colito della sua hottega secondo il solito. Esti pretesta la colito della pretenire la ciandosi contro di un somo accusato di un fatto celanto dell'affare, e di obbligando Altina della colito della colita colito della colita colita

va ; imperocchè il vecchio , che era ma- [ a cavallo , che dietro lui venivano. Si rigo, affascinati aveva gli ocehi del popolo come affascinati aveva quelli di mio fratello, per fargli pigliare in vece di buon argento le foglie da esso dategli.

A spettacolo tale, uno di quelli, ehe tenevano Aleouz, gli disse, applicandogli un gran pugno: - Come, uomo iniquo, in tal maniera adunque mangiar ei fai la carne umana? Ed il vecchio, che abbandonato non lo aveva, glie ne scarico un altro, col quale eavogli un ocelio. Tutte le persone pure, che accostar se gli potettero, feeero lo stesso. Non si contentarono di maltrattarlo, ma lo condussero alla presenza del Luogotenente Criminale, al quale esposero, e presentarono il supposto cadavere, che slegato avevano e con loro portato, aceiò servisse di testimonio eontro l'accusato .- Signore, disse il vecebio, voi vedete un uomo, il quale è molto barbaro per necidere le persone, e vender la loro carne in vece di quella di castrato. Il pubblico aspetta con impazienza, elie ne diate un esemplare castigo. Il Luogotenente Criminale ud) con sofferenza mio fratello; ma l'argento cangiato in foglie parvegli sì degno di poca fede, che trattò mio fratello da impostore, e rapportandosene alla testimonianza de' suoi ecchi , dargli fece cinque cento bastonate. Avendolo poseia obbligato di dirgli ove fosse il suo contante, levogli quanto aveva, e lo esiliò per sempre, dopo averlo esposto agli ocehi di tutta la città per tre

giorni in seguito sopra un Camello. Oui apparve il giorno e Scheherazade interruppe, continuando così la notte seguente l'istoria.

## CLXXVº NOTTE

Sire, il barbiere proseguì in tal maniera l'istoria d'Alcouz. lo non mi ritrovava a Bagdad , disso , quando un accidente tanto tragico aceadde al mio quarto fratello. Si ritirò egli in un luogo remoto, ovo se ne stette nascosto, fin che guarito fu dalle bastonate di cui aveva la sehiena ammaccata, giacchè era stato bastonato sopra la schiena. Quando trovossi in istato di camminare, una notte per istrade secrete prese la via d'una città ove a veruno era cognito, e vi pigliò un alloggio, dal quale quasi mai non usciva. Finalmente annoiato di vivere sempre rinchiuso, andossene a passeggiare in un borgo, ove all'improviso udi gente l run modo commossi da' suoi lamenti. Es-

trovava egli allora a caso vicino ad una porta di una gran casa, e come dopo quanto accaduto eragli , tutto gl' incuteva timore, eredendo che quei eavalieri lo inseguissero per arrestarlo, a sfuggirli apri la porta per nascondersi, e dopo averla serrata, entrò in una gran corte, ove non appeua comparve, cho due domestici incontro gli vennero, e prendendolo pel collo: - Lodato sia il ciclo , gli dissero, ehe da voi stesso venite a darvi in nostro potere. Ci avete data tanta pena le tre ultime notti passate, che non abbiamo per un momento dormito; e voi risparmiata pon avete la nostra vita, se non perehè abbiamo saputo difenderci dal vostro iniquo disegno.

Pensar molto bene poteto, ehe mio fratello restò grandemente sorpreso di questo complimento. - Buone persone , lor disse, jo non so ciò che dir un vogliate, e non v'intendo, e senza dubbio mi prendete per un altro. - No, no, replicarono essi, non ignoriamo che voi ed i vostri compagni siete franchi ladri-Non contentandovi di aver rubato al nostro padrone quanto ritrovavasi avere, e ridottolo alla mendicità, volevate ancora ucciderlo. Vediamo un poco, se tenete il coltello, che nella mano avevato, quando ieri in tempo di notte c'inseguiste. In ciò dire lo frugarouo dappertutto, e ritrovarono, che addosso aveva un coltello. - Oh oh i sciamarono essi levandoglielo, ardirete voi aneora dire, che non siete un ladro. - E come, rispose loro mio fratello, non può portarsi un coltello, senza esser ladro ? Udite la mia storia, soggiunse, ed in vece di formare un' opinione di me cotanto sinistra , eommossi resterete dalle mie disgrazie. Alieni molto dall' ndirlo, gli si avventarono sopra, lo calpestarono co' piedi, gli levarone a forza il suo abito, e gli fecero in pezzi la camicia. Vedendo essi allora le eicatrici, che impresse aveva sopra la sehiena : - Ah cane , dissero , raddoppiando i loro colpi, vuoi farci credero, che sei uomo onorato, o la tua schiena veder ci fa il contrario. - Ohimè! eselamò mio fratello; bisogna, che i miei peecati siano molto grandi , giacchè dopo essere stato già maltrattato cotanto inginstamente, lo sono una seconda

volta senza essero maggiormente reo. I due domestici non restarono in ve-

si lo condussero dal Luogotenente, il quale disse : - Con quale ardimento cutrato sei in casa di questi per inseguirli col coltello alla mano? - Signore, rispose il povero Alcouz, io souo il più innocente uomo del mondo, e son perduto, se non mi fate la grazia di pazientemente ascoltarmi : veruno è degno di maggior compatimento di me. - Signore, interruppe allora uno dei domestici, volete voi prestar orecchio ad un ladro, il quale s'introduce nelle case per rubare ed assassinare le persone ? Se ricusate di crederci, basta solo che guardiate la sua schiena. Così parlando, scoprì egli la schiena di mio fratello, e la fece vedere al giudice, il quale senza altra informazione comandò subito, che date gli fossero cento bastonate con un nervo di liue sopra le spalle, e passeggiar poscia il fece per la città sopra un camello , e gridare innanzi di lui : Ecco in qual manicra si castigano quelli , i quali per forza s' introducopo nelle altrui case.

dotto fuori della città con problizione di non rientrarvi giammai. Certe persone, che lo incontrarono dopo questa seconda disgrazia, mi avvertirono del luogo, ove egli ritrovavai. Vi andia i ritrovarlo, e lo ricondussi a Bagdad secretamente, ove gli prestai tutta l'assistenza, che permessa mi fu dal mio poco polere.

Terminato questo passeggio, fu con-

Il Califfo Mostanser Billah , prosegut il barbiore , non rise tanto di questa istoria, quanto delle altre. Ebbe la bontà di compatire l'infelice Alcouz. Volle di nuovo farmi somministrare qualche cosa, e licenziarmi : ma senza dar tempo, che eseguito fosse il suo ordine , presi a parlare e gli dissl : - Mio sovrano signore e padrone, molto ben vedete, che io parlo poco ; e giacche la Maestà Vostra mi ha concessa la grazia di fin qui ascoltarmi, si compiaccia ella ancora voler udire gli accidenti degli altri due miei fratelli. Spero che non vi divertiranno meno de' precedenti. Ne potrete far estendere una istoria compiuta, che indegna non sarà di aver luogo nella vostra biblioteca. Avrò dunque l'onore di dirvi, che il mio quiuto fratello si chiama Alpasehar.

Scheherazade interruppe il suo discorso, perchè apparve il giorno; ma lo seguitò così la notte seguente.

## CLXXVI NOTTE

Siro , il barbiero coutinuò a parlare ue termini seguenti.

ISTORIA DEL QUINTO FRATELLO DEL BARBIERE

Alnaschar, finchè visse uostro padre, so ne stette neghittoso. In vece di lavorare per guadagnarsi il vitto, rossore non aveva di chieder la sera l'elemosina, vivendo il giorno seguente di quello che ricevuto aveva, Morì nostro padre oppresso da vecchiezza, e ci lasció di tutta la sua facoltà 700 dranune di argento. Noi egualmente le dividemmo, di maniera che ogn' uno ne ebbe cento di sua parte. Alnaschar, il quale posseduto uon aveva giammai tanto denaro in una volta, molto imbarazzato ritrovossi dell' uso, che ne farebbe. Si consiglio luugo tempo da sè stessu su tale proposito. e risolse finalmente d'impiegarlo in tanti vetri, che a comprare andò da un ricco mercante. Pose egli il tutto in una gran cesta, e scelse una picciola bottega, ove s' assise, tenendo la cesta davanti ad esso, e la schiena appoggiata al muro, aspettando che a comprar si venisse della sua mercanzia. In questa positura, tenendo gli occhi fermi sopra il suo canestro, si pose a pensare, ed immerso in questo suo pensiero pronunció le seguenti parole ad alta voce per essere udite da un sartore che aveva vicino. - Ouesto canestro, disse, mi costa cento dramme ; e questo è quanto io mi ritrovo avere in questo mondo. lo benissimo ne ritrarrò due cento dramme vendendolo alla minuta, e di queste due ceuto dramme, che di nuovo impiegherò in vetri, ne ricaverò quattrocento. In tal maniera continuando in progresso di tempo radunerò quattro mila dramme. Di quattro mila dramme con facilità ne farò fino ad otto mila. Quando ne avrò dieci mila . abbandoperò subito la mercanzia de' vetri , per farmi gioielliere, Negozierò di diamanti , di perle, di ogni sorta di gioie. Possedendo allora ricchezze a seconda delle mie brame, comprerò un palazzo, molti campi e terre, schiavi, eunuchi, e cavalli, farò banchetti, e grande strepito nel mondo. Introdurro in mia casa quanti suonatori vi saranno nella città, ballerini o hallerine. Non mi contenterò di tutto questo, e radunerò fino a cento mila dramme. Quando mi vedrò ricco di cento mila dramme, mi reputerò eguale ad un principe, e manderò a chiedere iu matrimonio la figliuola del Gran Visir, facendo rappresentare a questo Ministro, che udite avrò maraviglie della bellezza, della saviezza, dello spirito, e delle altre qualità tutte di sua figliuola, ed in somma che io saro pronto a sborsargli mille pezzi d'oro per le nostre nozze. Se il Vistr fosse uomo troppo indiscreto per negarmi sua figliuola, il che non eredo, che accader potrebbe, andrei a pigliarla sotto i suoi occhi, ed a suo dispetto la condurrei alla mia casa.

Subito che avrò sposata la figlinola del Grap Visir, le comprerò dieci eunuchi utori de' più giovani e de' più belli che ritrovar si possano. Mi vestirò a guisa di un principe, e salito sopra un bellissimo cavallo , bardato con una sella di oro finissimo, con una gualdrappa di broccato di oro finissimo ricamata di diamanti e di perle, camminerò per la città accompagnato da schiavi davanti e dietro di me, e mi porterò al palazzo del Visir in mezzo a nobili o plebei, i quali mi faranno profondi inchini. Smontaudo al palazzo del Visir a piè della sua scala , saliro in mezzo alle genti disposte in due fila a diritta ed a sinistra; ed il Gran Visir accogliendonii come suo genero mi cederà il suo luogo, anzi collocherassi disotto di me per farmi maggior onore. Se ciò accade, come lo spero, due delle mie genti avranno ogunno di loro una borsa di mille pezze d'oro, che avrò fatte portar loro. Una ne piglierò, e presentaudogliela : - Pigliate , soggiungerò , ve ne do ancora altrettante, per dimostrarvi, che son uomo di parola, che dò più di quello che prometto. Dopo una tale azione, non si parlerà nell' Universo , che della mia generosità.

ltitornerò alla mia casa con la stessa pompa. Mia moglie manderi a complimentarmi in suo nomo per qualche utficiale sopra la visita, che nvrò fatta al Visir suo padre ; onorero l'ufficiale di una bella veste, e lo licenzierò con un ricco regalo. Se mia moglie si pensa di mandarmeno uno, non l'accettero, e daro congedo al latore. Non permettero . ch' ella esca dal suo appartamento per qualsisia cagione, prima che io ne sia avvertito; e quando io vorrò entrarvi, sarà iu maniera, che le imprimera rispetto per me. Non vi sarà in somma casa meglio regolata della mia. Audro sempre l'eino ad essa colle spalle voltate, e pas-

riccamente vestito. Onando la sera mi ritirerò con essa, starò assiso nel primo luogo, ove affetterò un' aria grave senza mai girar il capo ne a diritta, ne a sistra. Parlerò poco, e nel mentre che mia moglie bella come la luna se ne starà in piedi alla mia presenza con tutt' i suoi abbigliamenti, farò sembiante di non vederla. Le sue donne, che le saranno d'intorno, mi diranno: - Nostro earo signore e padrone, vedete qui la vostra sposa, la vostra unilissima serva alla vostra presenza, che aspetta esser da voi careggiata, ed è molto afflitta che non la deguiate nemmeno d'uno sguardo. E stanca di stare da sì lungo tempo iu picdi : ditele almeno che si sieda. lo non risponderò nulla a queste parole, ciò che aumentera la loro sorpresa e la loro afflizioue. Le schiave si getteranno a' miei piedi, e dopo molto tempo che mi avranno pregato da commuovermi, alzero finalmente la testa gettando su lei una sguardo distratto, rimettendomi poscia nella stessa positura di prima. Esse credendo che mia moglie uon fosse molto ben vestita, la condurranno nel suo gabinetto per farla cangiar d'abito; ed io iutanto, dalla mia parte, mi alzerò e vestiro un abito più magnifico che quello di prima. Le schiave ritorneranuo un' altra volta tenendomi lo stesso discorso; ma io mi preuderò piacere di non guardar mia moglie se nou dopo essere stato pregato e supplicato si lungamente, e con tanto calore, quauto la prima volta. Comincerò dal primo giorno delle mie nozze ad insegnarle in qual modo intendo trattar con essa per tutto il resto della vita.

La sultana Scheherazade qui s'interruppe a eagion del giorno che appariva. Continuo la dimaue dicendo al sultano delle Indie:

## CLXXVIII NOTTE

Sire, il barbiere ciarlone prosegui in tal modo l'istoria del suo quinto fratello. Dopo la cerimonia delle nostre nozze , continuò Alnaschar , prenderò dalle mani d'un mio famigliare, che mi sarà vicino, una borsa di cinquecento pezzi d'oro che darò alle paraninfe, perche mi laseino solo colla mia sposa, Quando si saranno ritirate, mia moglio si coricherà la prima, io mi coricherò in seguito vi-

serò la notte senza dirie una parola. Il | dall' alto della sua bottega nella strada in domani ella non mancherà di lagnarsi della mia indifferenza e del mio orgoglio alla madre moglie del Gran Visir, di che avrò grandissima gioia. Sua madre verrà a trovarmi, mi bacerà le mani con rispetto, e mi dirà : - Signore , poiche non oserà chiamarmi suo genero per timore di dispiacermi parlandomi tanto familiarmente , vi prego non isdegnare di guardar mia figlia e d'avvicinarvele. Vi assicuro non cercar essa che a piacervi . amandovi con tutta l'anima. Ma mia suocera avrà bel dire, ch' io non le risponderò nemmeno una sillaba non lasciando la mia gravità. Allora ella si getterà ai miei piedi , e me li bacerà più volte dicendomi: - Signore, sarebb'egli possibile che dubitaste della saviezza della mia figlinola. Vi assicuro che l'ho sempro accuratamente guardata, e voi siete il primo nomo che l'abbia vednta in viso. Cessate dal cagionarlo una sì grande afflizione : fatele la grazia di guardaria, di parlarie, e di fortificarla uella buona intenzione che ha di soddisfarvi in tutto. Tutto questo discorso non mi commoverà punto : e la mia suocera, ciò vedendo, prenderà un bicchier di vino, e dandolo in mano alla figliuola mia sposa : - Andate , le dirà , presentategli voi stesso questo bicchiere di vino, egli non avrà forse la crudeltà di rifiutarlo da si bella mano. Mia moglie verrà col bicchiere, restando in piedi e tutta tremante innanzi a me. Quando vedrà ch'io non volgerò affatto lo sguardo dal suo lato, e che persisterò a sdegnarla , mi dirà colle lagrime agli occhi: - Mio cuore, mia cara anima, mio I amabile signore, vi scongiuro po' favori di cui il cielo vi colma, di farmi la grazia di ricevere questo bicchiere di vino dalla mano della vostra umilissima serva. lo mi guarderò bene dal guardaria ancora, e dal risponderle. - Mio vago sposo, continuerà raddoppiando le lagrime ed avviciuandonii il bicchiere alla bocca, io non cesserò finche non beviate. Allora stancato dalle sue preghiere le lanceró uno sguardo terribile daudole un solenne schiaffo sulla guancia, e spingendola col piede si vigorosamente che andrà a cadere oltre il soià.

Mio fratello era talmente immerso in queste visioni chimeriche, che accompagnò l'azione col piede, come se fosse stata reale; e disgraziatamente tocco si forte il paniere pieno di vetrerie, che lo getto modo che si ruppero tutti i vetri.

Il sartore suo vicino, cho aveva udito la stravaganza del suo discorso, diede in un grande scoppio di risa quando vide cadere il paniere, dicendogli: - Uomo imquo che sei, dovresti morir di vergogna nel maltrattare una giovine sposa che non t'ha dato alcuna cagione di lagnarti di essa. Sei ben brutale per dispregiare lo lagrime e le attrattive di si amabile creatura. Se io fossi in luogo del gran visir tuo suocero , ti farei dare cento coloi di staffile, e passeggiare per la città con l' elogio che meriti.

Mio fratello per questo accidente sì funesto rientro in se stesso, e vedendo essergli avvenuto pel suo insopportabile orgoglio, si battè il volto, si lacerò gli ahiti e si mise a piangere gridando in modo cho ben presto fece radunare iutorno a lui i vicini e quelli che per di là passavano, per andare alla preghiera del mezzodi. Com'era venerdi, ci avea più gente che negli altri giorni. Gli uni ebbero pietà d'Aluaschar, e gli altri non fecero che ridere della sua stravaganza. Intanto la vanità gli si era dissipata insiemo al sno patrimonio; e piangeva ancora il suo destino amaramente, quando una signora di considerazione salita sur una mula riccamente bardata, passò per di là. Lo stato in cui vide mio fratello, la commosse; e dimandò chi egli era e la sua sciagura. Le si risposo solamente essere un pover uomo che aveva impiegato il poco danaio che possedeva alla compra d'un paniere di vetrerie, e questo caduto, tutto il contenuto essersi rotto.Immantinenti la signora si volso ad un eunuco che l'accompagnava, e gli disse : - Dategli quanto avete sopra. L' eunuco obbedì, e mise in mano a mio fratello una borsa con cinquecento pezzi d'oro. Alnaschar crede morir dalla gioia ricevendola. Diedo mille benedizioni nlla signora, e dopo averchiuso la sua bottega, dove la sua presenza non era più necessaria, se ne ando a casa.

Egli faceva profonde riflessioni sul grande benefizio fattogli, quando seuti picchiare alla sua porta, Prima d'aprire dimandò chi picchiasse, e avendo riconosciuto alla voce ch' era una donna, apri-- Figliuol mio, gli disse colei, debbo chiedervi una grazia; essendo ora il tempo della pregluera, vorrei lavarmi per essere m istato di farla. Lasciatemi, se vi



ISTORIA DEL QUINTO FRATELLO DEL BARROTO

vaso d'acqua. Mio fratello guardolla in faccia, c vide ch' era uua douna già molto avauzata in età. Comunque non la conoscesse, non lasciò di accordarle quanto dimandava. Le diede un vaso pieno d'acqua ; poscia riprendendo il suo luogo e sempre occupato della sua ultima avventura, mise l'oro in una specie di borsa larga e stretta , propria a portarsi alla cintura. In questo, la vecchia fece la sua preghiera, e quando ebbe terminato s'avvicinò a mio fratello, prostrandosi due volte, battendo la terra colla fronte, como se avesse voluto pregar Dio; poscia rialzatasi gli augurò ogni specie di bene.

L' aurora che incomineiava a comparire obbligò Scheherazade a tacersi: ma la notte seguente riprese il suo discorso facendo sempre parlare il barbiere:

### CLXXVIII NOTTE

La vecchia augurò dunque ogni specie di beni a mio fratello e lo ringrazio della sua bontà. Com' essa era vestita assai poveramente e s'umiliava moltissimo innanzi a lui , credè che gli dimandasse la elemosina; epperò presentolle due pezzi d'oro. La vecchia retrocedette con sorpresa, come se mio fratello le avesse fatta un' ingiuria. - Gran Dio , gli disse , che vuol dir ciò ? Sarebbe possibile che mi prendeste per una di quelle miserabili che fanno professione d'entrare andacemente in casa delle persone per chieder l'elemosina ? Ripigliatevi il vostro danaio. perchè io non ne ho bisogno, grazie al cielo. Appartengo ad una giovane signora di questa città , dotata di una grande bellezza e molto ricca, che non mi fa mancar nulla.

Mio fratello non fu molto astuto per accorgersi della finezza della vecchia, che non aveva rifiutato i due pezzi d'oro che per averue più. Egli le chiese se poteva procurargli l'onore di veder questa signora. - Molto volentieri, gli rispose : le sarà molto a grado lo sposarvi e mettervi in possesso di tutti i suoi beni, facendovi signore di lei. Prendete il vostro danaio, e seguitomi. Rapito d'aver trovato una gran somma di danaio e insieme uma donna bella e ricca, non considerò mull'altro. Egli prese i cinquecento pezzi d' oro o si lascio condurre dalla vecchia,

Essa cantminò avanti, ed celi la segul

piace, entrate in vostra casa, e datemi un I di lontano fino alla porta d'una gran casa, dove la vecchia picchià. Ei la raggiunse quando una giovane schiava greca apriva. La vecchia lo fece entrare il primo, e passare a traverso nun corte con un bel pavimento, e l'introdusse in una camera le cui suppellettili lo confermarono nella buona opinione che gli si era fatta concepire della padrona della casa. Mentre che la vecchia andò ad avvertire la signora, egli si assise, e sentendo caldo si levò il turbante e se lo mise vicino. Poco dopo vido ontraro la giovano siguora, che lo sorprese più per la sua leggiadria, che per la ricchezza delle sue vesti. Egli si alzò come la vide. La signora lo pregò con modi graziosi di ripigliar il suo luogo, e se gli assise vicino. Gli dimostro molta gioja nel vederlo, e dopo avergli detto alcune cose lusinghiere : - Noi non siamo qui molto comodamente, aggiunse, venite, datemi la mano. Ciò detto, gli presentò la sua e lo menò in una camera rimota, ove conversò ancora qualche tempo con lui. Poi lo lascio, dicendogli: - Aspettatemi, chè or ora verrò. Egli attese: ma invece della dama venne un grande schiavo nero colla sciabola in mano che guardando mio fratello con occhio terribile: - Che fai tu qui ? gli dissc altieramente. Alnaschar al suo aspetto fii talmente preso dallo spavento, che non ebbe la forza di rispondergli. Lo schiavo lo spoglio, gli tolse l'oro che portava, e gli diede diversi colpi di sciabola sulle spalle solamente. Lo sciagurato cadde per terra, ove restò scuza moto, benehè avesse l'uso dei sensi. Il nero credendolo morto chiese del sale : la schiava greca ne portò pieno un gran hacino, cou cui fregarono lo piaghe di mio fratello, che ebbe la costanza, ad onta del dolore che lo tormentava, di non dar segni di vita. Il nero o la schiava greca essendosi ritirati , la vecchia che lo avea condotto a sì mal partito venne a prenderlo pe piedi e lo trascino fino ad una cateratta che essa apri. Ve lo gettò dentro, ed egli si trovò in un luogo sotterraneo con diversi corni di persone ch'erano state assassinate. Se ne accorse come fu ritornato in sè stesso, poiché la violenza della sua caduta gli avea tolto ogni sentimento. Il sale di cui crano state fregate le sue piaghe gli aveva conservato la vita. Riprese a poco a poco hastante forza per sostenersi, e a capo di due giorni, avendo aperta la cateratta durante la notte, ed avendo osservato nella corte un losco propro a nascondera; vi stette fiso alla punla del giorno. Allora vide compariro la detestabile vecciuia, che apri la porta dela strada e parti per andare a cercare altra preda. Perchè cesa no lo vedesse, non useri dal suo nascondigilo che alcuni mementi dispo di ici, e venne a rifuggirsi da me, raccontandomi tutte le avventiro, che gli erano avvenute in si poco

A capo di un mese guari perfettamente delle sue ferite pe' grandi rimedii che gli apprestat. Egli risolee di vendicarsi della veccinia che l'avea si crudelmente ingannato. A tal uopo fece una borsa assai grande per contenere cinqueccento pezzi d'oro, e in vece di oro la riempì di pezzi di verto.

Scheherazade terminando queste parole s'accorse ch' era glorno. Non disse altro questa notte; ma nella seguente continuo in questo modo la storia d'Alnaschar.

## CLXXIX NOTTE

Mio fratello, continuò il harbiere, s'attacco il sacco di vetro intorno alla ciutura, si vestì da vecchia, e prese una sciabola che nascose sotto la sua veste. Un mattino incontrò la vecchia che passeggiava per la città, cercando l'occasione di fare un cattivo ginoco a qualcheduno. Egli le si avvicinò contraffacendo la voce di una donna: - Non avreste , le disse, un saggiuolo a prestarmi? Sono una persiana da poco qui giunta. Ho portato dal mio paese ciuquecento pezzi di oro, vorrei vedere se sono di peso. -Buona douna, gli rispose la vecchia, non potevate meglio dirigervi che a me. Venite . non avete che a seguirmi , vi menerò da mio figlio che è cambiatore , e si farà un piacere di pesarvele egli stesso per risparmiarvene la pena. Non perdiamo tempo, affinchè lo troviamo prima che vada alla sua hottega. Mio fratello la segnì fino alla casa dove l'aveva introdotto la prima volta, e la porta fu aperta dalla schiava greca,

La vecchia menò mio fratello in una camera dove lo fece attendere un momento, mentre andò a chiamare il figlinolo. Il preteso figliuolo venne sotto la forma dell' infame schiavo nero. — Maledetta vecchia, disse a mio fratello, alzati e sieguimi. Ciò detto, camminò avanti per

condurlo al luogo dove voleva assassinarlo. Alnaschar și alză, lo segui, e tirapdo la sciabola di sotto la sua veste, glicla scaricò di dietro sì dritto sul collo che gli tagliò la testa. Egli la prese con una mano, e coll' altra trascino il cadavere fino al luogo sotterraneo dove lo gettò insieme alla testa. La schiava greca accostumata a quest' operazione venne ben presto col hacino pieno di sale; ma quando vide Alnaschar colla sciabola in mano che s' avca tolto il velo che gli copriva il viso , lasció cadere il bacino e se ne fuggì; ma mio fratello correndo più sollecito di lei la raggiunse e le fe' volare la testa di sopra le spalle. L' iniqua vecchia accorse al rumore, ed egli se ne impadronì prima che avesse il tempo di sfuggirgli. - Perfida , sclamo , mi riconosci tu? - Ohimè l signore, rispose quella tremando, chi siete voi ? Io non mi ricordo d'avervi mai veduto. - lo sono, sogginnse, colui presso il quale cutrasti or fa nn mese per lavarti e fare la tua preghiera d'ipocrita; te ne sovviene? Allora quella si inginocchiò per chiedere perdono; ma egli la tagliò in quattro pezzi.

Non restava altri che la signora, la quale non sapeva nulla di quanto avveniva in sua casa. Mio fratello la cercò, e trovolla in una camera dove quasi svenne al vederlo comparire. Gli domandò la vita, ed egli ebbe la generosità di accordargliela.-Signora, le disse, come poteste vivere con persone si inique come quelle di cui nii son vendicato sì giustamente? - lo cra, gli rispose colei, moglie ad un onesto mercante, e la maledetta vecchia, di cui uon conosceva affatto la nequizia, veniva a vedermi qualche volta. Signora, mi disse un gioruo, noi abbiamo pozze in casa nostra, e v'avreste molto piacere se voleste farmi l'onore di venirvi. Io mi lasciai persuadere, e prendendo il mio più bell'abito con una horsa di cento pezzi d'oro, la seguii: ella mi condusse in questa casa, dove trovai questo nero che mi vi tenne per forza, e son tre anni che vi sono con molto mio dolore. - Nella maniera con cui questo detestabile nero si governava, riprese mio fratello, avrà accumulato senza dubbio grandi ricchezze. - Ve ne ha tante, sogginnse quella, che diverrete ricco per sempre se potete portarle con voi : seguitemi e le vedrete. E condusse Alnaschar in una camera dove gli fece vedere effettivamente diversi forzieri pieui di

oro, ch' ei considerò con un'ammirazione i rare la vostra clemenza, e di supplicarvi grandissima. - Audate, gli disse la signora, e conducete molta gente per portar tutto ciò. Mio fratello non se lo fece dir duo volte; uscì, e non istette fuori che tanto tempo quanto gli fece d'uopo per riunire dieci uomini. Li condusse seco; e giungendo alla casa fu forte maravigliato di trovare la porta aperta; ma lo fu molto più, quando entrato nella camera dove aveva veduto i forzieri non ne trovò nemnicno uno. La signora, più astuta e più diligente di lui, ne li aveva fatti levare, ed era sparita auche essa. In difetto dei forzieri, e per non ritornarsene colle maui vuote, fece portare quante suppellettili v'erano nelle camere e ne' guardaroba, ch' eran più che non bisognassergli per rifarlo del danno de'ciuquecento pezzi di oro rubatigli. Ma uscendo dalla casa dimenticossi di chiuderne la porta. I vicini, che avevano riconosciuto mio fratello, e veduto i facchini audare e venire, corsero ad avvertire il giudice di polizia di questo sgombramento che loro era paruto sospetto. Alnaschar passò la notte trauquillamente; ma il domani all'uscir di sua casa trovò venti nomini delle genti del giudice di polizia che s' impadronirono di lui, dicendogli: - Veuite con noi, il nostro signore vuol parlarvi. Mio fratello li prego d'avere un momento di pazienza, ed offri loro una somma di danaio perchè lo lasciassero fuggire; ma coloro iu vece di ascoltario lo legarono, forzandolo ad audar, con essi. Incontrarono in una strada un amico di mio fratello che li fermò e d mandò loro per qual ragione lo couducevano, e propose auche una somma per lasciarlo evadero dicendo al giudice di polizia di non averlo trovato. Ma non potè nulla ottener da essi, ed Alnaschar fu tradotto innanzi al gindice di polizia.

Scheherazade cessò di parlare vedendo ch' era giorno. La notto seguente riprese il filo della sua narrazione dicendo al sultano dello Indie:

### CLXXX' NOTTE

Sire, quaudo le guardie, proseguì il barbiero, ebbero condotto mio fratello innanzi al gindice di polizia, questo magistrato gli disse: - lo vi dimando dove avete preso le suppellettili che ieri faceste portare in casa vostra ?-Signore, rispose Alnaschar, jo son pronto a dirvi la verità; mi permettatemi prima d'implo-

di darmi la vostra parola che non nu sarà nulla fatto. - Ve la dò, replico il giudico. Allora mio fratello gli narrò sinceramente quanto gli cra avvenuto, e quanto aveva fatto da che la vecchia era venuta a fare la preghiera in sua casa, fino a quando non trovò più la giovane signora nella camera dove l'avea lasciata dopo aver neciso il negro, la schiava greca e la vecchia. Rignardo a quello che avea fatto trasportare in sna casa, supplicò il giudice di lasciargliene ana parte, per ricompensario de' cinquecento pezzi d' oro statigli rubati.

Il giudice senza nulla promettere a mio fratello mandò in sua casa alcune delle sue genti per levarne quanto vi era ; e quando gli fu detto che non vi restava più niente e cho tutto era stato posto nel suo guardaroba, egli comandò a mio fratello di uscire al momento dalla città c di non ritornarvi mai più in sua vita ; poiche temeva che se vi dimorasse non andasse a lagnarsi della sua ingiustizia al califfo. Non per tanto Aluaschar obbedi all'ordine senza dir nulla, ed usci dalla città per rifuggirsi in un'altra. Per la strada fu incontrato da' ladri che lo spogliarono lasciandolo nudo come la mano. Non appena seppi questa sciagurata novella che presi uu abito ed audai a trovarlo dov' era. Dopo averlo consolato il meglio che potei , lo ricondussi e lo feci entrare segretamento nella città, dove n' ebbi altrettauta cura quauta degli altri suoi fratelli.

### ISTORIA DEL SESTO FRATELLO DEL BARBIERE

Non mi resta a raccontarvi che la storia del mio sesto fratello chiamato Scacabac dalle labbra fesse. Dapprima s'industriò molto bene colle cento dramme che aveva avuto in eredità como gli altri fratelli : ma un rovescio di fortuna lo ridusso alla necessità di dimandar l'elemosina. Vi riusciva benissimo, e soprattutto corcava a procurarsi l'adito nelle grandi abitazioni pel mezzo de' familiari, affine di avere un libero accesso presso i padroni a movere la loro compassione.

Un giorno passando innanzi ad un palagio magnifico , la cui porta aperta lasciava vedere un cortile spaziosissimo britlicato di domestici, s'avvicino ad uno di essi e gli addimandò a chi apparteneva quel palagio. - Barn nomo, gli risposo il familiare, d'onde siete per farmi questa dimauda? Quanto vedete nou vi fa conoscere elio è il palagio d'un Barmecida? Mio fratello, cui la generosità c la liberalità dei Barmecidi eran conoscinte, si rivolse a'portinai, essendovene più d' uno, e li pregò a fargli l'elemosina. - Entrate, gli risposero, niuno ve l'impedisce. o dirigetevi al padrone che vi rimanderà contento.

Mio fratello, non aspettandosi tanta cortesia, ne ringraziò i portinai, ed entrò col loro permesso nel palagio, ch' era si vasto che dove durar tempo a giugnere all'appartamento del Barmecida. Finalmente arrivo ad un grand' edificio quadrato d' una bellissima architettura, ed entrò per un vestibolo che gli lasciò vedere nn bellissimo giardino a viali di ciottoli di differenti colori che dilettavano lo sguardo. Gli appartamenti inferiori al scoprivano tutti. Eran chiusi da grandi cortine che li difendevano dal solo, e si aprivano la sera per prendere il fresco.

Un luogo si gradevole avrebbe cagionato ammirazione a mio fratello, se avesse avuto lo spirito più tranquillo. Pero avanzossi ed entrò in una camera riccamente addobbata e ornata di pitture a foglie d' oro o d'azzurre ; dovo scorse un venerabile uomo con lunga barba bianca, sedute sopra un sofa al luogo d'onore, ciò che gli fe' giudicare esser quello il padrone della casa. Infatti era il Barmecida stesso che gli disse in un modo obbligante ch' era il ben venuto, domandadogli quel che desiderava. - Signore, gli rispose mio fratello in modo da ispirare pietà, sono un povero uomo che abbisogno del soccorso de' potenti e generosi come voi. lo non poteva meglio dirigermi che a voi, o signore, commendevole per mille qualità.

Il Barmecida sembrò maravigliato della risposta di mio fratello, e portando le due mani allo stomaco come per lacerarsi l'abito in segno di dolore : - È possibile, sclamo, ch' io sia a Bagdad e che un uomo come voi viva in tanta necessit)? Ah I cho nol posso soffrire. A tali dimostrazioni, mio fratello credendo che gli si andava a dare una pruova singolare della sua liberalità, gli diede mille benedizioni e gli auguro ogni specie di beni. - Nou sarà mai detto , soggiunse il Barmeeida, ch' io vi abbandoni, e meno pretendo che voi m' abbandoniate. - Signore, replicò mio fratello, vi giuro che giato castrato col grand mondato meglio

oggi non ho mangiato niento. - Possibile, riprese il Barmecida, che siate diginno a quest'ora : ohimè! il pover' uomo muoro di fame ! Olà, servi, che ci si apporti il bacino e l'acqua affinehè ci laviamo le mani. Benchè niun servo annarisse, e mio fratello non vedesse ne acqua nè bacino, il Barmecida nondimeno si fregava le mani come se qualcuno vi avesse versato l'acqua al di sopra, e ciù facondo diceva a mio fratello: - Avvicinatevi dunque, lavatevi con me. Schacabac comprese che il Barmecida com'era faceto amava di ridere , e non ignorando quanto I poveri debbano esser compiacenti pei ricchi, se ne vogliono trar profitto , gli s'avvicino , e feco come lui. Andiamo, disse allora Il Barmecida, che

Ciò detto, quantunquo non venisse nulla portato, fece come se avesse preso qualche cosa da un piatto e portato alla bocca, e masticando a vuoto disse a mio fratello: - Mangiate, ospite mio, ve ne prego, operate tanto liberamento come se foste in casa vostra. Maugiate dunque; per un uomo affamato come voi mi sembra che facciate piccola bocca. -- Perdonatemi signoro, gli rispose Schacabao. imitando perfettamente i suoi gesti , voi vedete che non perdo tempo e che fo assai bene il mio dovere. - Che dite di questo pane, riprese il Barmccida, non lo trovate eccellente ? - Ah , signore , soggiunse mio fratello, che non vedeva nè pane nè carne, non ne ho mai mangiato di sì bianco e delicato. - Mangiatene dnuque tutta la vostra porzione, replicò il Barmecida : vi assicuro che ho

cl si porti il pranzo senza farci aspettare.

comprato per einquecento pezzi d'oro la fornaia che mi fa sì buon pane. Scheherazade voleva continuare; ma 11 giorno che appariva la costrinso ad interrompere. La notte seguento prosegui in tal modo.

#### CLXXXI' NOTTE

Il Parmecida, disse Il barbiere, dopo averparlato della schiava sua fornaia e vantato il suo pane, che mio fratello non mangiava che col pensiero, sclamò: - Servi, portateci un altro piatto. Mio bravo ospite, disse a mio fratello, quantunque niun servo fosse apparso, gustate questa nuova vivanda, e ditemi se avete mai mancondito di questo. - È ammirabile, risno- I se mio fratello, però ne mangio di tutto cuore. - Quanto piacere mi fate, riprese il Barmecida; vo ne sconginro, giacchè vi piace tanto, non lasciate unlla di questa vivanda. Poco dono dimando un'oca agrodolco, accomodata con aceto, mielo, nva passa, ceci, e fichi secchi, che venne como il castrato. - L'oca è ben grassa, disse il Barmecida, mangiatene una coscia ed un' ala. Bisogna strazicare l' appetito, poiché debhono veniro ancor molto altre cose. In fatti, chieso altri piatti di differenti specie, di cui mio fratello morendo dalla fame continuò a fingere di mangiare; ma il piatto, che vanto più degli altri, fu un agnello nudrito di pistacchi, che il Barmecida ordinò, e venne servito como i precedenti. - Oh l disse il Barmecida , questa è una vivanda che sl mangia solo da me, epperò voglio cho ve ne satolliato. Ciò detto, finse como se ne avesse im pezzo în mano, e avvicinandolo alla bocca di mio fratello gli disse : - Tenete, ingoiatelo, e giudicate se ho torto di vantare questo piatto. Mio fratello sporgette la testa, aprì la bocca, finse di prendere il boccone, di masticarlo e d'ingojarlo col massimo piacere. - Io era certo, riprese il Barmecida, che l'avreste trovato buono. - Nulla di più squisito, rispose mio fratello: francamente , la vostra mensa è deliziosissima. --Che ci si apporti ora un intingolo, sclamò il Barmecida; spero che non ne sarete meno contento dell'agnello : ebbene che ve ne pare ? - È meraviglioso , sogginnse Shacabae , vi si sente l'ambra , il garofano, la noce moscada, il zenzero, il pepe, ed erbe odorifere, di cui una non impedisce che non si senta l'altra : o quale voluttà ! - Fate onore a quest' iutingolo, replicò il Barmecida, mangiatene dnnque, ve ne prego. Olà ! servi, cho ci si dia un altro intingolo. - No, se vi piace, interruppe mio fratello; in verità, signore, non è possibile ch' io mangi altro, non ne posso più.

Che si sparecchi la tavola, disse allora il Barmecida, e ci si portino le fruita. Tacque un momento per dare a' sertil tempo di sparecchiro, dopo che ripidiando la parola:—Gistate questo numdorle, prosegui; sono bione e di fresco colto. Finsero amendue di levarno la pellicola e di mangiarne. Dopo ciò il Barmecida invitando mio fratello a prendere altre cose: —Evco, qil disse, eggii

sorta di frutta, berlingozzi, confetture, composte: sceglieto di quel che vi piace. Poi sporgendo la mano come se gli avesse presentato qualche cosa : - Teneto , aggiunse, eccovi un' eccellente pastiglia per aintare la digestione. Shacabac finso di prendere e mangiare : - Signore, gli disse, il muschio non vi manca. - Questo pastiglie si fanno in mia casa, rispose il Barmecida, e in ciò come in tutto quello che si fa da me nulla è risparmiato. Egli invito ancora mio fratello a mangiare dicendo : - Per un nomo come voi ch' era ancora digiuno quando qui sieto entrato, mi sembra che abbiate mangiato pochissimo. - Signore, gli rispose mio fratello, cui facevau male le mascelle, a forza di masticare a vuoto, vi assicuro che sono talmente sazio, che non mi fido di mangiare un solo boccono di niù.

Mio ospite, riprese il Barmeckia, dopo aver si beno mangiato, hisogna cho beviamo (1): Voi bevete anche del vino. - Signore , gli disso mio fratello , non berò vino, se vi piaco, essendomi proibito. - Sieto troppo scrupoloso, replico il Barmecida; fato come me. - Ne berò dunque per compiacenza, soggiunse Schacabac; a quel che vodo, non volete cho manchi nulla al banchetto. Ma come non sono assuefatto a bere del vino, temo di commettere qualche fallo contro la convenienza, ed auche contro il rispetto cho vi è dovuto ; però vi prego un' altra volta che mi dispensiate dal bere viuo; mi contenterò di ber acqua. - No, no, disse il Barmecida, voi bevete del vino; e insiomemente comaudò che se ne apportasse : ma il vino non fu più reale della carne e delle frutta. Egli finse di mesecre e di bere il primo; poi di versar a bere per mio fratello e di presentargli il bicchiere, dicendo : - Bevete alla mia salute , e ditemi so lo trovate buono. Mio fratello finse di prender il bicchiere, di guardarlo come per vedere so il colore del vino era bello, e di portarlo al naso per gindicare so l'odore n' era piacevole ; poi fece una profonda inclinazione di testa al Barmecida per dimostrargli che prendevasi la libertà di bere alla sua salute, e finalmente di bere con tutt' i segni d'un uomo che beve con piacere. - Signore , diss' egli , jo trovo questo vino eccellen-

(1) Gli orientali, e particolarmenie i maomettani, non bevono che dopo il pranso. ( Gallaud ).

te , ma non mi sembra tanto forte. - 1 Se lo desiderate più forte, non avete che a parlare, rispose il Barmecida: nella mia cantina ve n' ha di molte specie, Vedetc se vi conteuta quest'altro. Ciò detto, finse versarsi altro vino a lni e poscia a mio fratello, e lo fece tante volte che Schacabac fiugeudo che il vino l'avesse riscaldato contraffece l'ubbriaco, ed alzando la mano battè sì fortemente sulla testa al Barmecida che lo rovesció per terra. Voleva batterlo ancora, ma il Barmecida difendendosi colla mano sclamo: - Siete pazzo ? Allora mio fratello rattenendosi gli disse : - Signore , voi avete avuto la boutà di ricever in casa vostra un vostro schiavo e di dargli un gran banchetto. Dovevate contentarvi di avermi dato a mangiare. Non bisognava darini del vino, poichè vi ho avvertito che avrei potnto mancarvi di rispetto. Ne son molto afflitto e ve no chicdo perdono.

Com' ebbe terminato queste parole, il Barmecida invece d'inquietarsi si mise a ridere a più non posso, dicendo: — E lingo tempo che vo in traccia d'un nomo del vostro carattere. . . .

Ma, sire, disse Scheherazade al Sultano dello Indie, non m' cra accorta ch' era giorno. Schahriar si alzò subito. E la notte seguente la Sultana continnò in tal modo.

### CLXXXII NOTTE

Sire, il barbiere proseguendo la storia del sno sesto fratello : - Il Barmecida , soggionse, fece mille carezze a Schacahac, - Non solo, gli disse, vi perdono il colpo che m'avete dato, ma voglio altresì che diveniamo amici e che non abbiate altra casa che la mia. Avete avuto la compiacenza di accomodarvi al mio umore e la pazienza di sostenere la burla fino alla fine : ma ora maugeremo rcalmento. Ció dotto, picchiò colle mani, e comandò a diversi familiari che comparvero d'imbandir la tavola e di servire. Venne obbedito prontamente, e mio fratello fu regalato delle stesse vivaudo che avea gustato prima col pensiero. Quando fu sparecchiato, si porto del viuo, ed insiememente un numero di schiave belle e riccameute vestito entrarono e cantarono, accompagnate dagl' istrumenti, alcune piacevoli arie. Finalmente Schacabac ebbe a lodarsi della bontà e cortesia del Barmecida, che usava familiarm nte con lui, e gli feco dare un abito del suo guardaroba.

Il Barmecida trovò in mio fratclio tanto spirito e tanta intelligenza in tutte le cose, che pochi giorni dopo gli affidò la cura di tutta la sua casa e di tutt' i suoi affsri. Mio fratello compì benissimo il suo dovere per lo spazio di venti anni. Dopo questo tempo il generoso Barmecida, aggravato dalla vecchiezza morì , e non avendo lasciato eredi, si confiscarono tutt' i suoi heni a favore del principo. Si spogliò mio fratello di quanto aveva ammassato , si che vedutosi ridotto al suo primo stato, si uni ad una caravana di pellegrini della Mecca col disegno di fare questo pellegrinaggio mercè la loro carita. Per sciagura la caravana fu attaccata e saccheggiata da una banda di Beduini (1), superioro a quella de' pellegrini. Mio fratello divenne schiavo d' un Beduino che gli diede la bastonata per obbligarlo a riscattarsi. Schacabae gli protestò che lo bastonava inutilmente, e dissegli : - lo sono vostro schiavo, e potete disporre di me a vostro grado; ma vi dichiaro che sono in una estrema povertà, e che non è in mio potere il riscattarini. Mio fratello ebbe bell' esporgli la sua miseria e provare di commuoverlo con le lagrime, che il Beduino fu impassibile; e pieno di dispetto di vedersi frodato di una somma considerevole su cui aveva contato, prese il suo coltello e gli fendette le labbra; per vendicarsi con questa inumanità della perdita che credeva aver fatta.

Il l'échtion avera una moglie bellissima, e spesso quando andava allo sue e-scursioni egil insciava mo fratello solo cole: Allora costei mon Insciava molfa per consolare mio fratello del rigore della cole i allo avera della cole i anava; a ma egil non o sava; corrispondere alla sua passione per timore di odverseno posto pentire, e de vilava di travarsi solo con lei, meutre quella ne cercava i Pocsasiona. Avera contratta una si grande abrituline di trastullarei e gino-terma della cole della

(1) I Beduini sono Arabi erranti nel deserto che saccheggiano le caravane quando non sono assai forti per resister loro. scheratre unch' egli con essa. Il Dedalno i immagino hubto che amendus vivessero in una intelligenza criminosa, e questo sospetto destandegli finrore si pettò su di mio fratello, e dopo averlo muti-balo in un medo barbaro lo conduste sopra un camello alla cima d'una mentagna deserta docto lo lascio. La montagna cra sul cammino di llogdad, ed alcuni l'auggistori a vendolo incontrato mi avverationi della contrata di solociamente, e tovai lo sfortunato Starabaro in uno stato deplorable. Lo soccorsi di quel che avea bisogno, e lo rimenai nella città.

Ecco quanto raccontai al califfo Mostanser Billah , agginnse il barbiere. Questo principe m' applaudì con nuovi scoppii di risa. Veramente, mi disse, non posso dire che non vi sia stato dato giustamente il titolo di Taciturno. Niuno può dire il contrario; ma per certe cagioni nondimeno vi comando di uscire al più presto dalla città. Andate, e ch' io non senta più parlare di voi. lo cedetti alla necessità, e viaggiai parecchi anni in lontani paesi. Saputo finalmente che il Califfo era morto, ritornai a Bagdad, ove non trovai nessuno de' miei fratelli in vita. Fu al ritorno in quella città che resi al giovane zoppo il servigio importante che avete iuteso, e avete veduto la sua ingratitudine ed il modo ingiurioso in cui ni ha trattato. Invece di essermi riconoscente , ha amato meglio fuggirui e allontanarsi dal paese suo. Quando seppi ch'egli non era più a Bagdad , benchè niun mi sapesse dire dove avesse volto i suoi passi , io non lasciai per altro di mettermi in cammino per cercarlo. É lungo tempo che corro di provincia in provincia, e quando vi pensava meno, oggi l'ho incontrato. Non m'aspettava a vederio sì irritato contro di nie.

Scheherazade a cagion del gioruo s'interruppe; e la notto seguente riprese il filo della sua storia.

#### CLXXXIII' NOTTE

Sire, il sattore terminò di raccontare al sultano di Casgar la storia del giovane zoppo e del barbiere di Bagdad, nel modo ch' chin' l'onore di dire ieri a vostra Maestà. Quando il barbiere fini, continuò egli, trovamno che il giovane non avera avuto totto di chiamardo un carfone. Nondimeno lo faccinimo restare

con noi a partecipare il banchetto che il padrone della casa ci aveva preparato. Ci mettemmo dunque a tavola, e stemmo a godere fino alla preglicira del tramotto del sole. Allora tutta la compagnia si separò, ed io andai a lavorare nella mia bottega aspettando il tempo che potessi ritorparmene a casa.

In questo il piccolo golsho mezzo ubbriaco si presento innanzi alla mia bottega, canto, e suono il suo cembalo. Credetti, che conducendolo meco alla nia casa, avrei dato divertimento a mia moglie, e questa è la ragione per cui ve lo condussi. Mia moglie mi diede un piatto di pesce, ed io ne porsi un loccone al gobbo, il quale lo mangiò scnza osservar bene, che vi era una spina. Cadde o noi davanti senza sentimento, e dopo di aver inutilmente procurato di soccorrerlo, nell'imbarazzo in cui ci ridusse un accidente cotanto funcsto, e nel timore che ci cagionò, non esitammo punto a portar il corpo fuori di casa, e ricever destramente lo facemmo in quella del Medico ebreo. Il Medico ebreo lo calò nella camera del Provveditore, e costui le portè nella strada, ove si è crcduto, che il Mercante ucciso lo avesse. Questo, o Sire, soggiunse il sartore, si è quanto dir doveva per appagare la Macstà Vostra. A lei spetta di pronunciare, se degni siamo della sua elemenza, o del suo sdegno; della vita, o della morte.

Il sultano di Casgar scorger lascio sopra il suo viso un'aria allegra, che ridono la vita al sartore cd a' suoi compagni. Nou posso negare, egli disse, che io non sia commosso maggiormente dall' istoria del giovane zoppo, di quella del barbiere, e degli necidenti de'suoi fratelli , che dall' istoria del unio buffone ; ma prima di rimandarvi tutti quattro alle vestre case, e che si seppellisca il corpo del Gobbo , veder vorrei questo barbiere, il quale è cagione, che io vi perdoni. Giacche egli si ritrova uella mia capitale, è facile di appagare la mia curiosità. Nello stesso tempo spedì un usciere per andare in traccia del sartore, il quale sapeva, ov'esser potrebbe. L'usciere ed il sartore fra poco ritornarono . e condussero il barbiere , che al Sultano presentarono. Il barbiere era un vecchio, che aver poteva l'età di 80 anni. Aveva la barba e le sopracciglia biauche come ueve , le orecchie spenzolate , ed il noso molto lungo. Il Sultano che vivo, e voglio assere creduto un paznon potè a menu di non ridero vedendolo: - Uomo taciturno, gli disse, ho inteso, che voi sapete delle istorie mirabili : vorrei che qualcheduna me ne narraste. - Sire, risposegli il barbiere, sospendiamo per ora, se vi piace, le istorie che saper posso. Supplico umilissimamente la Maestà Vostra di permettermi, che le domandi ciò che qui fanno alla sua presenza questo cristiano, questo ebreo, questo Musulmano, e questo gobbo morto che colà vedo disteso a terra. Il Sultano sorrise della libertà del barbiere, e replicegli: - Che importa a voi questo? - Siro , ripigliò il barbiere , m'importa di fare la presente ricerca, affinche la Maestà Vostra sappia, che io non sono gran parlatore, come qualcheduno lo suppone ma hensì un uomo giustamente nominato il Taciturno.

### CLXXXIV NOTTE

Sire, il sultano di Casgar ebbe la compiacenza di appagare la curiosità del barhiere, comandando che se gli narrasse l'istoria del piccolo Gobbo , giacchè pareva che con ardenza lo bramasse. Udita che il barbiere l'ebbe, crollò il capo, come se dire avesse voluto, che su questo proposito vi aveva qualche cosa di nascosto, ch'egli non comprendeva. Veramente , sclamò egli , questa istoria è singolare ; ma ho molto piacere di esaminar da vicino questo gobbo. Egli vi si avvicino, si assise in terra, pigliò il capo sovra le sue ginocchia, e dopo averlo attentamente rimirato, proruppe nll'improvviso in uno scoppio tale di risa, e con si poco contegno, che cadere lasejossi su la schiena alla rovescia, senza considerare, che egli ritrovavasi alla presenza del sultano di Casgar. Rialzandosi poseia senza cessare di ridere: -Si dice bene, e con ragione, che non senza motivo si muore. Se un'istoria giammai ha meritata di essere scritta in lettere d'oro, quella esser deve di questo

A queste parole egonno rimirò il haribiere come un hulbiro, e come un vecchio, che avexa lo spirilo confuso. Usmo Taciurno, gli disse il Sultano, paratatmi, perche mai in tal maniera ridete? L'istoria del giovine zoppo m'e pure mol-Sive, rispose il larbiere, giuno per il gepinio beméro della Maesta Vostra, che questo Gobbo non è marto; e di per andisesi. Saltana ; e nodeci ho aviochi ba visuo di presto Gobbo non è marto; e di per an-

zo, se in questo momento non ve lo faceio vedero. Nel terminar queste parole , piglio egli una scatoletta, ove erano molti rimedii, che seco partava, per servirsene nelle occasioni, e ne cavò una picciola ampolla balsamica, con cui unse luugamente il collo del Gobbo; piglio poscia uel suo astuccio un ferro mello proprio . che posegli fra i denti , e dopo avergli aperta la bocca, gl'immerse nel palato picciole mollettine, con le quali eavo il boccone di pesce, e la spina, che a tutti veder fece. Il Gobbo subito starnuto : distese le braccia ed i piedi . apri gli occhi, e diede molti altri segni di vita. Il sultano di Casgar, e tutti quelli , che testimoni furono d'un'operazione sì bella, men sorpresi furono di veder rivivere il Gobbo dopo aver passato una notte intiera e la maggior parte del giorno senza dare verun segno di vita, che del merito e della valentia del barbiere . che principiossi a considerare come un grande personaggio. Il Sultano, rapito da maraviglia e da giubilo, ordinò, che l'istoria del Gobbo fosse nnita a quella del Barbiere , affinche la loro memoria , che tanto meritava di essere conservata . giammai non si estinguesse. Ne contentossi di questo, e perchè il Sartore, il Medico Ebreo , il Provveditore , ed il Mercante Cristiano non si ricordassero, se non con piacere, dell' avvenimento, che l'accidente del Gobbo loro cagionato aveva , egli non rimandolli alle case loro , se non dopo aver loro donato una veste molto ricea, della quale li fece alla sua presenza vestire. In quanto al Barbiere, egli l'onorò di una gran pensione, e lo ritenne in sua Corte.

La sultana Scheherazade terminò in tal maniera la lunga seguela d'avventure, cui la pretesa morte del Gobbo aveva dato occasione. Come il giorno di già appariva, ella si tacque, e la sua cara sorella Dinarzade vedendo che non parjava più, le disse: - Mia principessa, mia Sultana, questa storia m'e tanto più piaciuta in quanto che finisce con un incidente che non m'aspettava. Io aveva ereduto il gobbo morto veramente. - Questa sorpresa. m'ha fatto piacere, disse Schahriar, come le avventure de'fratelli del barbiere. -L'istoria del giovine zoppo m'è pure molto piaciuta, soggiunse Dinarzade. - Ne sono molto contenta, mia cara sorella, felicità di non annoiare il Sultano nostro i sitare ve n'era uno ch'egli considerava Signore, se sua maestà mi facesse ancora la grazia di conservarmi la vita, avrei l'onore di narrargli domani l'istoria degli amori di Aboulhassan Ali Ebn Becar e di Schemselnibar, favorita del Califfo Haroun-al-Rascid, che non è nieu degaa della sua attenzione e della vostra, che l' istoria del gobbo. Il sultano delle Indie, che era molto contento di quanto Schcherazade gli aveva narrato fin allora, fu preso dalla hrama di sentire la storia che gli prometteva. Si alzò per fare la sua preghiera e presiederé al consiglio, senza per altro manifestare il suo pensiero alla sultana.

# CLXXXV NOTTE

Dinarzade, sempre attenta a svegliare la sorella, la chiamò questa notte come al solito, dicendole: - Mia cara sorella, il sole nascerà tra poco ; vi supplico, mentre che lo aspettiamo, narrarci qualche piacevole storia che sanete. - Bisogna dir quella, disse Schahriar, degli amori d'Aboulhassan Ali Ehn Becar e di Schemselnihar favorita dal califfo Haronnal-Rascid. - Sire , disse Scheherazade , appagherò subito la vostra curiosità; ed immautinenti ella incominciò in questo modo:

ISTORIA D'ABOULHASSAN ALI EBN BECAR E DI SCHEMSELNIHAR FAVORITA DEL CALIFFO RA-ROUN-AL-RASCID.

Sotto il regno del califfo Haroun-al-Rascid vi era a Bagdad un droghiere chiamato Aboulhassan Ebn Thaber, uomo ricchissimo, ben fatto e piacevole della persona. Era dotato di spirito e civiltà maggiore dei suoi eguali, e perche integro, sincero e di piacevole umore si faceva amare e desiderare dall' universale. Il Califfo conoscendo il suo merito aveva in lui una cieca confidenza. Lo stimava tanto che gli aveva dato il carico di fornir alle sue favorite quello di cui potevano aver bisogno. Egli sceglieva loro le vesti , le suppellettili e le gioie : nelle quali scelte aveva un gusto ammirabile.

Le sue buone qualità e il favore del Califfo facevan convenire in sua casa i figliuoli degli emir, degli altri officiali di alto grado, sì che divenne la posta di tutta la nobiltà della corte. Ma tra i giovani signori che l'audavano ogni di a vi- tamente, perche si assidesse. In seguito

plù di tutti, e col quale aveva stretto un' amicizia particolare. Costui si chiamava Aboulhassan Ali Ebn Becar, e traeva la sua origine da un'antica famiglia reale di Persia. Questa famiglia sussisteva ancora a Bagdad dopo che i Musulmani colla forza delle armi avevano conquistato quel regno. La natura sembrava essersi piaciuta di adunare in questo gioviue principe le più rare doti del corpo e dello spirito. Aveva il volto di una bellezza finita, la vita benfatta, un portamento sciolto, ed una fisonomia si attracute che non si poteva vederlo senza subito amarlo. Quando favellava si esprimeva sempre in termini pretti e scelti, con una loguela piacevole e nuova; con una voce che aveva qualche cosa da incantare quanti l' udivano ; e come aveva molto spirito e discernimento pensava e parlava di ogni cosa con una precisione mirabile. Aveva tauto contegno e modestia, che non proponeva nulla, se non dopo aver preso tutte le precauzioni possibili per non far supporre che preferisse il suo sentimento all'altrui.

Di tal indole com' io lo dipingo non è a maravigliare se Ebn Thaher lo aveva notato tra gli altri giovani della corte . di cui la più parte avevano i vizi opposti alle sue virtu. Un giorno che questo priucipe era presso Ebn Thaher, si vide giugnere una signora salita su di una niula nera e hianca in mezzo a dieci schinve che l'accompagnavano a piedi tutte assai belle , per quanto sen poteva giudicare dal portamento ed attraverso il velo che loro copriva il volto. La signora aveva un cinto color di rosa, largo quattro dita, su cui splendevano perle e diamanti di una grossezza straordinaria. Era facile vedere ch'ella sorpassava in hellezza le sue schiave, quanto la piena luna crescente di due giorni. Veniva a far qualche compra, e come doveva parlare ad Ebn Thaher, entrò nella grande e spaziosa sua bottega, cd egli la ricevè con tutti i segni del più profondo rispetto, pregandola d'assidersi, mostrandole colla mano un luogo d'onore. Intanto il principe di Persia, che non volcva lasciarsi sfuggire una si bella occasione di far vedere la sua gentilezza e galanteria, accomodava il guanciale di stoffa a fond) di oro che doveva servire di sostegno alla signora. Ciò fatto; si tirò dietro pron-

salutolla o bació il tappeto che stava sot- i sguardo molto lusinghiero, risali sulla to a' suoi piedi , poscia rialzatosi rimase dritto al basso del sofa innanzi a lei, Com'ella usava familiarmente presso Ebn Thaher, si tolse il velo e lascio vedere al principe di Persia una bellezza si straordinaria ch' ei ne fu tocco fino al cuore. Dalla parte sua la signora non potè esimersi di guardare il principe, il cui aspetto fece su lei la medesima impressione, si che gli disse con modo lusinghiero: - Signore, vi prego di assidervi. Il principe di Persia obbedi e s'assise sulla sponda del sofà, ed avendo sempre gli occhi tisi su di lei inghiottiva a gran sorsi il dolce veleno dell' amore. Ella s' avvide subito di quanto avveniva nel suo cuore, e questo fini d'infianunaria per lui. Alzatasi poscia s' avvicinò ad Elin Thaher, e dopo avergli detto a bassa voce la cagione della sua venuta, gli dimandò il nome ed il paese del principe di Persia. -Signora, le rispose Ebn Thaher, il giovane signore di cui mi parlate si chiama Aboulhassan Ali Ebn Becar, ed è principe di stirpe reale.

La signora esultò uel conoscere che la persona, che già amava passionatamente, fosse di si alta condizione. - Volete dire senza dubbio, soggiunse, che ei discende da' re di Persia? - Si , o signora , rispose Ebn Thaher, gli ultimi re di Persià furono i suoi antenati, e dopo la conquista di questo regno i principi della sua casa si sono renduti sempre commendevoli alla corte de' nostri califi. - Voi mi fate un grandissimo piacere, diss' ella , facendoini conoscere questo signore. Quando vi invierò questa donna, aggionse mostrandogli mia sua schiava, per avvertirvi di venir da me, vi prego condurlo con voi. Desidero che veda la magnificenza della nua casa, perche possa spargere che l'avarizia non regna in Bagdad tra le persone di qualità. Comprendete bene quanto vi dico. Non mancate, perché altrimenti mi sdegnerò con voi , e non verrò più qui per tutta la mia vita.

Ebn Thaher aveva molto discernimento per non iscorgere qua sentimenti racchiudevano queste parole, e rispose alla signora: - Mia principessa, una regiua, il cielo mi preservi dal darvi cagione di collera contro me. Mi farò mai sempre una legge d'eseguire i vostri cenni. Giò detto, la signora si congedo da Ebn Thaher salutandolo col bassar la testa, e dopo aver gettato al principe di Persia uno sole nel mezzo-giorno. (Galland).

mula e parti.

La sultana Scheheruzade qui si tacque con grande spiacere del sultano delle Indie, che fu obbligato ad alzarsi a cagnone del giorno che sorgeva. Ella continuò questa storia la notte segueute, dicendo a Schahriar :

### CLXXXVI' NOTTE

Sire, il principe di Persia perdutamento innamorato della signora, la segui cogli occhi, finehe gli fu dato vederla; ed era già da lungo tempo disparsa senza ch'egli si movesse dalla sua posizione. Ebn Thaber l'ayverti d'aver notato che alcune persone lo guardavano, e già già eominciavano a ridere per vederlo in quella positura. - Ohime , gli disse il princine. l'universo e voi avreste compassione di me se sapeste che la bella signora, or ora uscita di qui , porta seco la nu-glior parte di me , e che il resto cerca a non restarne separato. Ditenni, ve ne scongiuro, chi è questa tirauna signora che sforza le persone ad amarla senza dar loro il tempo di consigliarsi ? - Signore, gli rispose Elm Thaher, ella é la famosa Schemselnibar (1), la prima favorita del califfo nostro Signore. - Giustamente si chiama così, interruppe il principe , poiché essa è più bella del sole in un giorno senza nuhi. - Questo è vero, reolicò Ebn Thaber : però il commeudatore de credenti la ama o meglio la adora. Egli m' ha comandato espressamente di fornirle quanto mi domanderà, ed anche di prevenirla per quanto mi sarà possibile in cio che potrà desiderare.

Gli parlava in tal modo affin d'impedire s' impeguasse in un amore che non poteva essere se non sciagurato. Ma ciò non servi che ad infiammarlo di più. -M' era ben avveduto, leggiadra Schemselniliar, selamo, elie non mi sarebbe permesso clevare fino a voi il mio pensiero. Io sento non pertanto, benche senza speranza d'essere amato da voi, che non mi sarà possibile il cessare di amarvi. lo vi amerò dunque e benedirò il mio destino d'essere lo schiavo dell'oggetto mù bello che il sole rischiara.

Meutre il principe di Persia consecrava in tal modo il suo cuore alla bella Schem-

(1) Questa parola araba significa il

selnihar, costei ritornandosene meditava l il come poter vedere il principe e tratteuersi con lui in libertà. Non appena era rientrata nel suo palagio, che invio a Ebu Thaher quella donna che gli avea mostrata ed in cui essa aveva tutta la confidenza, per dirgli di venirla a vedere subito col principe di Persia. La schiava ginnse alla bottega di Ebu Thuber mentre costui parlava ancora al principe, e cercava dissuaderlo colle più forti ragioui d'amare la favorita del Califfo, Com'ella li vide insieme : - Signori , loro disso, la mia onorevole padrona Scheniselnihar, la prima favorita del commendatore de'credeuti, vi prega di venire al suo palagio dove vi attende. Ebn Thaher per far vedere quanto fosse pronto ad obbedire, si levò subito senza nulla rispondere alla schiava, ed avanzossi per seguirla non senza ripugnanza. Il principe la segui senza riflettere al pericolo che vi era in questa visita : la presenza d' Ebn Thalier, che aveva libero l'accesso presso la favorita, lo metteva fuori d'inquietudine. Seguirono dunque la schiava che camminava un poco avanti di loro. Entrarono appresso di lei nel palagio del Califfo, e la raggiunsero alla porta del piccolo nalagio di Schemseluihar ch' era già aperta. Essa gl' introdusse in una gran camera, dove ll pregò di sedersi.

Il principe di Persia si credè essere in uno di quei palagi deliziosi promessi ai musulmani nell'altro mondo. Non aveva fin allora veduto niente che s' avvicinasse alla magnificenza del luogo in cui si trovava. I tappeti da piedi , i cuscini di appoggio e gli altri ornamenti del sofa, colle suppellettili , gli addobbi e l'architettura erano d'un lusso e d'una bellezza sorprendenti. Poco tempo dopo ch'egli ed Ebn Thaher s' erano assisi, una schiava nera li servi d'una tavola coperta di diverse e delicatissime vivande, il cui bell' odore ne faceva giudicare la squisitezza. Mentre mangiarono, la schiava che li aveva menati non li abbandonò punto. Ebbe gran cura d'invitarli a maugiare alcuni intingoli che saneva esser migliori. Altro schiavo mescerou loro eccellenti vini sulla fine del pasto. Finito questo, fu presentato a ciascuno separatamente un bacino ed un bel vaso d'oro pien d'acqua per lavarsi le mani; dopo di che fu loro apportato il profuno d'aloe in una cassetta portatile auche d'oro, o si profumarono la barba e le vesti. L'acqua di -il principe di Persia che non aveva, anco-

odore non fu dimenticata; un vaso d'orofatto espressamente a quest' uso, arricchito di diamanti e rubini la conteneva, e fu gettata loro nell' una e l'altra mano, con cui si lavarono la barba e tutto il viso secondo il costume. Dopo ciò ritorparono al loro luogo, e s'erano aupena seduti, che la schiava li pregò di alzarsi e seguirla. Essa aprì una porta della camera iu cui erano, e gl' introdusso in un' altra più vasta d' una struttura muravigliosa. Era una cupola d'una figura delle più belle, sosteuuta da cento colonue di marmo bianco come l'alabastro. Le basi e i capitelli di queste colonno erano ornati di quadrupedi e d'uccelli dorati di diverse specio. Il tappeto da piedi in questa camera straordinaria, composto di un solo pezzo a fondo d'oro, ricamato con mazzetti di fiori di seta rossa e bianca, e la cupola anche dipinta a rabeschi, offrivano allo sguardo un incantevole spettacolo. Tra ogni colonna vi era un piccolo sofà ornato nel medesimo modo con grandi vasi di norcellana, di cristallo, di diaspro, di lustrina, di porfido, d'agata e d'altre pietre prezioso guarniti d'oro e gioielli. Negli spazii tra lo colouno vi erano grandi finestre con parapetti od altezza d'appoggio, guarnite egnalmente che i sofà, e sporgenti sopra un giardino il più piacevole del mondo. I viali ne erano di piccoli ciottoli di diversi colori somiglianti al tappeto della sala , sì che riguardando il tappeto interno e il campestre, sembrava che la cupola e il giardino con tutt'i suol ornamenti fossero sullo stesso tappeto. La veduta era limitata all'iutorno lungo i viali da due canali di acqua chiara come quella di sorgeuto . che tenevanu la stessa figura circolare che la cupola, o di cui l'uno più elevato dell'altro lasciava cader l'acqua in nappo nell'altro; bei vasi di bronzo dorato guarniti l'uno dopo l'altro d'arboscelli o fiori poggiavano su questo di spazio in spazio. I viali separavano grandi suazii piantati d'alberi dritti e frouzuti, su cui mille uccelli formavano un concerto delizioso e sollazzavano lo sguardo co' loro voli diversi, e co' combattimenti ora innocenti ora sanguinosi che facevano nell'aria. .

Il principe di Persia ed Ebu Thaher stettero lungo tempo a esamuare questa magnificenza. A ciascuna cosa che li toccava mostravano la loro sorpresa ed amnirazione con esclaurzioni, particolarmente ra veduto nulla da paragonarsi a quel i che allora vedeva. Ebn Thaher, benche fosse entrato diverse volte in questo luogo, non lasciava di notarne le bellezze come se gli giungessero nuove. Infine non si stancavano d'ammirare tante cose singolari, c n' crano ancora piacevolmente occupati quando scorsero una schiera di donne riccamente vestite. Esse cran tutte sedute al di fuori cd a qualche distanza dalla cupola , ciascuna sopra una sedia di legno di platano delle Indie arricchito di filo d'argento a compartimenti, con un istrumento musicale in mano, aspettando il momento che loro si ordinasse di suonare.

Andarono amendue a porsi alla finestra loro rimpetto, e guardando a dritta videro un gran cortile, d'onde si saliva per scale al giardino, circondato da bellissimi appartamenti. La schiava li aveva abbandonati, ed essendo soli si misero a conversare. - Per voi cho siete un uomo savio, dinse il principe di Persia, non dubito che non riguardiate con molto soddisfacimento queste tracce di grandezza e potenza. Per me, non peuso siavi al mondo di più sorprendente : ma quando rifletto che questa è la splendida abitazione della vaghissima Schemselnihar, e che il primo monarca della terra ve la tiene, vi coufesso, mi credo il più sfortunato di tutti gli uonini. Sembrami non vi sia destino più crudele del mio amando un oggetto sottomesso ad un mio rivale, e di trovarmi in un lnogo in cui questo rivale è sì possente, ch'io non sono in questo momento neppure sicuro della mia vita,

Scheherazade non disse dippiù, poiche vide apparire il giorno. Il domani riprese la parola dicendo al sultano delle Indie:

### CLXXXVII NOTTE

Sire, Fbn Thaher, udendo parlare il principe di Persia nel modo che dissi ieri a vostra maestà, gli rispose: - Signore, piacesse al cielo che potessi accertarvi del felice successo dei vostri voti, quanto lo posso della sicurezza della vostra vita. Comunque questo superbo palagio appartenga al Califlo che l'ha fatto costruire appositamente per Schemselnihar, sotto il nome di « Palagio degli eterni piaceri », e che faccia parte del sno: nondinieno sappiate che questa vi vive in una intera libertà. Non è sorvegliata da

sua casa particolare, dove dispoue come più le è grado. Esce per la città senza chieder permesso a niuno, si ritira quando le piace, e il Califfo non viene mai a vederla senza avernela fatta prima avvertire da Mesrour , capo de suoi eunuchi , per prepararsi a riceverlo. Però statevi tranquillo, e badate al concerto di cui vedo ohe Schemselnihar vi vuol regalare.

Come Ebn Thaher finiva queste parole, egli ed il principe di Persia videro venire la schiava confidente della favorita, che impose alle donne assise loro rimpetto di cantare e suonare i loro strumenti, Immantinenti suonaron tutte una specie di preludio, e dopo qualche tempo, nua sola cominciò a cantare accompagnandosi ad un linto che suonava ammirabilmente. Com'era stata avvertita del subbietto sul quale doveva cantare, le sue parole si trovarono si uniformi a' sentimenti del principe di Persia, che non pote starsi dal non applaudire alla fine della strofa. --Sarebb' egli possibile, esclamò, che aveste il dono di penetrare ne cuori, e la conoscenza che avcte di quanto avviene nel mio, vi avesse obbligata a darci un saggio della vostra incantevole voce con queste parole ? La donna non gli rispose nulla, continuando a cantare niolte altre strofe, di cui questo principe fu si commosso che ne ripetè qualcheduua con le lagrime agli occhi, facendo così conoscere che se ne applicava il senso. Quando la donna chbe finito di cantare, essa e le compagne si alzarono c cantarono tutte insieme dicendo che « la luna piena si stava aizando con tntto il suo splendoro, e che tra poco la si sarebbe veduta avvicinare al sole». Ciò volca dire che Schemscinihar andava a comparire, e che il principe di Persia avrebbe avuto ben presto il piacere di vederla.

In fatti, guardando dalla parte della corte Ebn Taher ed il principe, osservarono avvicinarsi la schiava confidente segulta da dieci donne nere che portavano con molta pena un gran trono d'argento massiccio ammirabilmente lavorato, ch'essa fece posare rimpetto ad essi ad una certa distanza; dopo di che le schiave nere si ritirarono dietro gli alberi all'entrata di un viale. Poscia venti donne tutte belle e riccamente addobbate della medesima maniera, s'avanzarono in due file cantando e suonando gl' istrumenti di cui eran munite, ed ordinandosi intorno al eunuchi che spiino le sue azioni. Ha la trono tanto da un late quante dall'altroTutte queste coss tenevano il principe il Persia del Bon Tabater in attenzione tanto più grande la quanto erna ciriosi tanto più grande la quanto erna ciriosi utilino videro comparire, alla siesa porta dond'erano venute le dicci donne nero che avevan portato il trono, e le veni altre altora giunte, dicci altre donne espeniamento belle e ben vestile che vi si fa favori del consumento per disculpita del propositione del propositi

Il giorno che cominciava a rischiarare Pappartamento di Schahriar impose silenzio a Schehierazade. La notte seguente ella prosegui in tai modo.

### CLXXXVIII NOTTE

Schemseinihar si mise dunque in mezzo alle dicci doune che l'avevano attesa alla porta. Era facile lo scorgerla sì per la sua statura e maestoso portamento, che per una specie di mantello d'una stoffa molto leggiera d'oro e turchino celeste, che portava attaccato sulle spalle al disopra dell'abito ch' era il più acconcio, il più ben fatto e il più magnifico che si possa immaginare. Le perle, i diamanti ed i rubini che le servivano d'ornamento non erano affatto in confusione; il tutto era in piccolo numero e d'un prezzo inestimabile. Ella s' avanzò con una maestà sinile al sole nel suo corso, in mezzo a nubi che ricevono la sua luce senza nasconderne lo splendore, e venne ad assidersi sul trono d'argento ch'era stato apprestato per lei.

Appena il principe di Persia scorse Scheniselnihar, non ebbe più occhi che per essa. - Non si dimandan più notizie di quel che si cerca, diss' egli ad Ebn Tha-her, appena lo si vede, e non si è più in dubbio quanto la verità si manifesta. Vedete questa leggiadra bellezza? Essa è l'origine de' miei mati, mali che benedico e non cesserò di benedire, quantunque rigorosi e di qualunque durata possano essere. In questo punto io non sono più padrone di me stesso; l'animo mio si turba, si ribella, e sento che mi vuolo abbandonare. Parti dunque, anima mia, to lo permetto; ma che ciò avvenga pel bene e la conservazione di questo debole corpo. Voi , crudele Ebu Thaher, siete stato cagione di questo disordine : voi che avete creduto farmi un gran piaeere menandomi qui , e intanto vedo che

son venuto a finiro di perdermi. Pordonatemi, soggiunse ripigliandosi, m' inganno, son io che ho voluto venirvi, e non posso lagnarmi che di me stesso. Egli proruppe in lagrime terminando queste parole. - Vi so molto grado, gli disse Ebn Thaher, cho mi rendiate giustizia. Quando vi ho detto cho Schemselnihar era la prima favorita del Califfo . l'ho fatto appositamente, per soffogare questa fatale passione che il vostro cuore si piace nutrire. Quanto qui vedete tutto dovrebbe distogliervene, non conservando altro che sentimenti di riconoscenza per l'onore che Schemselnihar si è degnata farvi, imponendomi di condurvi meco, Rimettetevi collo spirito, e disponetevi a comparire innanzi a fei come la costumatezza vuole. Eccola che si avvicina: se era al principio, avrei preso altre misure : ma poichè la cosa è fatta, prego Dio non ce no avessimo a pentire. Debbo inoltre dirvi , soggiunse , che l'amore è un gran traditore, che può gettarvi in uu precipizio d'onde non uscireste giammai.

Ebn Thaber non cbbe il tempo di dir altro, perchè Schemselnihar giunse. Ella si assise sul suo trono, e salutò amendue con un' inclinazione di testa. Poscia fisò gli sguardi sul principe di Persia, o si parlarono l'un l'altra un linguaggio muto commisto di sospiri, per cui in pochi istanti si dissero più cose che non s'avrebbero detto in maggior tempo. Più Schemselnihar guardava il principe, più costei trovava ne' suoi sguardi di che raffermarsi nel pensiero che nou gli era affatto indifferente ; e Schemselnibar , già persuasa della passione del principe, si credeva la più felice dell' universo. Finalmente essa voise gli occhi al di sopra di lui per comandare alle donne che prima avevano cantato di avvicinarsi. Coloro s' alzarono, e mentre s'avanzavano . le donne nero uscite dal viale in cui erano, portarono toro le sedie collocandole vicino alla finestra e innanzi alla cupola in cui erano Ebn Tbaher ed il priucipe di Persia, in modo che le sedie così disposte col trono della favorita e le donne che aveva ai suoi lati, formarono un mezzo cerchio innanzi ad essi.

Quando le donne, che prima erano assise su queste sadie, ebbero ripreso cisscuna il suo posto, col permesso di Schemselnihar, che l'ordinò loro cou un segno, questa leggiadra favorita ne scelse una per cantaro. Costei, dopo di avere alcuit momenti accordato il suo liulo, cento utu etazione il cui senso cri, cho due amaati i quali s'amavano svisceratamente, averano l'uno per l'aliro usu enerezza senza limiti, si che i toro cuori in uno, c e tre quanto aleun odacolo s'opponera s'loro desideri, potevano dirsi colle lagrime agli cocisi: se noi ci amiamo perchè ci troviamo amabili, siamo perciò colprevil 7 vi colpa il destino.

Schemselnihar lasciò si ben conoscere co' suoi sguardi e colle sue azioni che queste parole s'applicavane ad essa ed al priacipe di Persia, ch'e non potè contenersi. Si alzò a mezzo, e avanzandosi per disopra la balaustrata che gli serviva d' appoggio obbligò una compagna di colei che cantava a vedere ciò che egli facesse. Com' essa gli era vicino : - Ascoltatemi, le disse, fatemi la grazia d'accompagnare col vostro liuto la canzone che vado a dire. Allora cantò un'aria le cui parole tenere e passionate esprimevano perfettamento la violenza del suo umore. Appena terminò , Schemscluibar , segucudo il suo esempio, disse ad una delle sue donne : - Ascoltatemi . ed accompagnate la mia voce. Nello stesso momento cantò in modo, che non fece che infianimare davvantaggio il cuoro del principe di Persia, che gli rispose con una nuov' aria più passionata della prima.

Ouesti duo amanti avendosi dichiarato colle loro canzoni la loro reciproca tenerezza. Schemselnihar cedette alia forza della sua ; ella scese dal suo trono tutta fnori di se stessa e s' avanzo verso la porta della camera. Il principe, indovinando il suo disegno, si alzò egualmente e le andò precipitosamente incontro. Si raggiunsero sotto la porta, dove si diedero la mauo, e se la striusero con tauto piacere che svenaero. Sarebbero cadnti, se le donne che avevan seguito Schemselnihar non lo avessero impedito. Esse li sostennero, e li trasportarono sopra un sofà, dove li fecero rinveaire a forza di acqua di odore ed altro, che gettaron loro sul viso.

Quando ebbero ricovrato gli spiriti, la prima cosa che fece Schemseinhar fu di guardarsi intormo, e non vedendo Ebn Thaber , domando con prenura dove fosse. Elm Thaber s'era tratto in disparte per rispetto , mentro le donne erano occupale intorno alla loro padrona; e temeva te, 23 s'ers.), o cou ragione, qua conge-

cuni momenti accordato il suo liuto, cantò uua cauzone il cui senso era, cho due annati i quali s' amavano svisceratamensi avazzà e so le presento innato.

La sultaua Scheherazado cessò dal parlare in questo inogo a cagione del giorno che appariva: la notte segueute prosegui in tal modo.

## CLXXXIX' NOTTE

Schemselnihar elible molto caro il veder Elia Talai-re e gli mostrò i sua gioia con queste parole: — Obblignate Elia Tiaber, nou so come poterri mostrare la mia riconoscenza per le taute obbligazioni che vi deblos. Seuza voi non avere igammati conosciato il principe di Persia, ne annato cic che v<sup>2</sup> e al mondo di più manbile. Siate persuavo intanto cho non morirò cic de vive al mondo di più la mabile. Siate persuavo intanto cho non morirò ggi la possibite, e quaedire il leneteche che lo ricevute. Elia Tiaber non risposa que so complimiento che zon un profendo inchino, el sugurando alla favorita ogni più licio avvenimento.

Schemselnihar si rivolse al principe, ch' era assiso vicino ad essa, e guardollo con qualche specie di confusiono dono quanto era avvenuto tra essi. - Signore. gli disse, son certa che m'amato e di quanto ardoro, e voi non potete dubitare che il mio amoro non sia sì violento come il vostro. Ma uon ci lusinghiamo: quali si sieno le uniformità tra i vostri ed i miei sentimenti, io non vedo per voi e per nie che pene, sofferenze e sciagure mortali. Non vi è altro rimedio ai nostri mali che di amarci sempre, rassegnarci alla volontà del cielo, cd aspettare quanto e' imporrà il destino. - Siguora, le rispose il priacipe di Persia, mi fareste la più grando ingiustizia del mondo se dubitaste della durata del mio amore. È collegato all' anima mia sì cho posso dire ne forma la più gran parto, e lo couserverò anche dopo la mia morte. Peue, tormenti, ostacoli, non potrauno distogliermi dall'amarvi, Ciò detto, lasciò scorrere abboudevoli lagrime, e Schemselnihar non pote rattenere le sue.

semmar non pote rattenere ie sei. Ebn Taher colse quest' occasione per parlare alla favorita: —Signora, le disse, permetteteni diri di che avece di stemprarvi in lagrime, dovreste esser licti di vederri insieme, le non comprendo milla di questo vostro dolore. Quanto sarà maggiore allorche sareto costretti a separarvi? Ma de; duo, sarde costretti, e lum:

go tempo che siamo qui , e voi sapete , signora , ch'egli è duopo ci ritirinuo. — Ah quanto siste crudele ! Tisposo Schemselnitar. Voi che conoscete la causa delte mia lagrime non avete pietà dell'infelice stato in cui mi vedete ? Trista fatalità ! Che ho io commesso per trovarmi in una così infelice posizione ?

Com'essa cra persuasa ch' Ebn Thaher uon le avea parlato che per amicizia, non gli seppe mal grado di quanto le aveva detto, anzi ne profittò. In fatti fece un segno alla schiava sua confidente, che usci subito e portò poco dopo una colezione di frutta sopra una piccola tavola d'argento, che collocò tra la sua padrona c il principe di Persia. Schemselnihar scelse quanto v' era di migliore e lo prescutò al principe , pregandolo di mangiare per amor suo. Egli lo prese e lo portò alla sua bocca pel luogo ov' cssa l'avea toccato. Poscia presentò alla sua volta qualche cosa a Schemselnihar, ch' ella prese e mangiò nello stesso modo. Non oblio d'invitare Ebn Thaher a mangiar con essi; il quale, vedendosi iu un luogo in cui non si credeva punto sicuro e avrebbe amato meglio essere in sua casa, non mangiò che per compiacenza. Dopo che si sparecchio venne portato un bacino di argento, con l'acqua in un vaso d'oro, e si lavarono le mani insieme. In seguito rinigliarono il loro luogo; ed allora tre schiave nere portarouo ciascuna una tazza di cristallo di rocca piena d'un vino squisito, sonra una sottocoppa d'oro, che posarono innanzi a Schemselnihar, al principe di Persia e ad Elm Thaber.

Per stare più liberamente, Schemselnihar non ritenue vicino a lei che le sole dieci donne nere con dieci altre che sapevano suonare e cantare; e dopo che n'ebbe congedato il resto, prese una delle tazze, e tenendola in mano cantò parole tenere che una donna accompagno col liuto. Quando ebbe terminato, bevve; poscia, presa un'altra tazza, la presentò al principe pregandolo di bere per amor suo, com' essa beveva per quello di lui. Egli la ricevè con un trasporto d'amore e di gioia; ma prima di bere canto una canzone che una douna accompagnò cou un istrumento, e cantando gli scorrevauo abbondanti lagrime, ponendo in opera così quello che diceva cantando , cioè di non sapere se era il vino ch' ella gli aveva offerto che beveva o le s ne proprie lagrime. Schemselnihar pre-

cento infine la terzo tazza ad Elm Thaher, che la ringrazio dell' ouore che gli faceva.

Dopo ciò ella prese un linto dalle mani d'una sua schiava, e l'accompagnò colla voce in un modo si passionato, che sembrava non fosse più padrona di se stessa : e il principe di Persta cogli occlii fissi su lei stette immobile come fosse stato incantato. In questo la schiava confidente arrivò tutt' ansante, e dirigendosi alla sua padrona : - Signora , le disse , Mesrour e due altri officiali con diversi cunuchi clic lo accompagnano stanno alla porta e chieggono parlarvi da parte del Califfo. Quando il principe di Persia cd Elm Thaher udirono queste parole, cangiaron di colore, e cominciarono a tremare come se fossero sienti della loro perdita. Ma Schemselnihar, che se ne avvide, li rassicurò con un sorriso,

Il giorno che appariva obbligò Scheherazade ad interrompere la sua narrazione. Il donani così continuolla.

#### CXC NOTTE

Schemselnihar, dopo aver rassicurato il principe di Persia cd Ebn Thaher, incaricò la schiava sua confidente d'andare a trattenere Mesrour e i due altri officiali del Califfo, fino a che clla si fosse messa in istato di riceverli e le facesse dire di condurglicli, Insignemente ordinò che si chiudessero tutto le finostro della camera, e si abhassassero le tele dipinte che erauo dalla parte del giardino : e dopo aver assicurato il principe ed Elm Thaher che vi stessero scuza timore, usci per la porta del giardino chindendola dietro di lei. Ma ad onta dell' assicurazione che fu loro data di star di buon animo e nou temer nulla, non lasciarono di provare grandissima incertezza per tutto il tempo che furono soli.

Come Schemselulhar ginuse nel gindino on le donne che l'avcrano seguita, fece levare tutte le sedie che eran servite alle donne che suonaxano, nel luogo donde il principe di Persia ed Elm Thaber le avevano udite; e quand'essa vide le core nel modo che desiderava, s'assis esti suo trono d'argento. Mora mansis esti suo trono d'argento. Mora mandicia suoli della considera dei condunte il capo degli cunnelli e i due officiali sublette.

Essi apparvero segulti da vcuti eunuchi neri tutti propriamente vestiti colla sciabla a lato ed una cintura d'oro lar-

Schemselmhar, lo fecero una profonda riverenza, ch'essa rese loro dall' alto del i suo trono. Quando furono più avanzati, el!a si alzò, ed andò incontro a Mesrour che camminava il primo, e gli chiese quali nuove apportasse. Ei le rispose: -Signora, il Commendatore de'credenti che mi manda a voi , m' ha incaricato dirvi che non può vivere più lungamente senza vedervi. Ha disegnato venirvi a visitare questa notte : veugo ad avvertirvelo per prepararvi a riceverlo. Egli spera che voi lo vedrete con altrettanto piacere per quanta impazienza egli ha di vedervi. A questo discorso di Mesrour , la fa-

vorita Schemselnihar si prostro colla faccia per terra per mostrare la sommissione con cui riceveva gli ordini del Califfo. Onando si rialzò : - Vi prego , gli disse, di dire al Commendatore de'credenti che jo mi farò sempre una gloria d'eseguire i comandi di Sna Maestà, e che la sna schiava si sforzerà di riceverlo con tutto il rispetto che gli è dovuto. Giò detto, ordino alla schiava sua confidente di far mettere il palagio in istato di ricevere il Califfo dalle schiave nere destinato a questo ministero. Poi congedando il capo degli eunuchi: - Vedete, che vi vorrà del tempo per preparare ogni cosa. Fate in modo, ve ne supplico, che abbia un poco di pazienza acciò al suo arrivo non ne trovi nel disordine.

Il capo degli eunuchi ed il suo seguito essendosi ritirati , Schemselnihar ritornò al salone estremamente afflitta della necessità in cui trovavasi di rimandare il principe di Persia più presto ch'ella si credeva. Andò da lui colle lagrime agli occhi; ciò che aumentù lo spavento d' Ebn Thaher che ne pensò qualche cosa di sinistro. - Signora, le disse il principe, vedo bene che venite ad annunciarmi che fa duopo separarci. Preveduto ch'io non abbia niente di più finnesto a teniere, spero che il cielo mi darà la forza sufficiente di cui io ho bisogno per sopportare la vostra asseuza. - Ohime! mio caro cuore, mia cara auima, interruppe la troppo tenera Schemselnihar, quanto trovo voi felice, e me sciagurata, allorchè paragono il vostro al mio tristo destino l Voi soffrirete seuza dubbio di non poter-mi vedere ; ma questa sarà tutta la vostra pena, e potrete cousolarvene colla sperauza di vedermi. Per me (ginsto cielo!) a quale rigorosa pruova son jo sottoposta ! I te seguente :

ga quattro dita. Allo scorgero la favorita i Non sarò solamente privata della vista di ciò ch' io amo unicamento; ma mi sarà duono sostener quella d'un obbietto che voi m'avete renduto odioso. L'arrivo del Califfo non mi farà scordare affatto il ricordo della vostra partenza! E come, occupata dalla vostra cara imagine, potro mostrare a questo principe la gioia che ha osservato ne miei sguardi ogni volta ch' è venuto a vedermi l'Avrò lo spirito distratto parlandogli, e le più piccole compiaceuze con cui corrispondero alle pruove del suo amore saranno altrettanti colpi di pugnali che mi trafiggeranno il cnore. Potranno gradirmi le sue parole obbliganti e le sue carezze? Giudicate, o principe, a quanti tormenti sarò esposta dopo che non vi vedrò più. Le lagrime che le scorrevano largamente ed i singhiozzi l'impedirono di proseguire. Il principe di Persia voleva risponderle, ma non ne ebbe la forza; il dolor suo e quello che la sua amante gli mostrava gli avevan tolto la parola.

Ebn Thaher, che non vedeva l'ora d'uscire fuori del palagio, fu obbligato a consolarli, esortandoli ad aver pazienza. Ma la schiava confidente venne ad juterromperlo. - Signora, diss' ella a Schemselnihar, non vi è più tempo a perdere. Gli eunuchi cominciano a comparire. e voi sapete che il Califfo arriverà ben presto. - Oh! cielo , quanto questa separazione è crudele, sclamò la favorita. Affrettatevi, diss'ella alla sua confidente : conduceteli amendue nella galleria che guarda sul giardino da una parte e dall'altra sul Tigri; e quando la notte spanderà sulla terra la sua più graude oscurità fateli uscire per la porta di dietro . acciò si ritirino in sicurezza. A queste parole abbracció teneramente il principe di Persia senza potergli dire una sola parola, e poscia andò incontro al Califfo nel

Ció posto, la schiava confidente condusse il principe ed Ebu Thaher nella galleria che Sehemselnihar le aveva imposta, e dopo averveli introdotti ve li lascio, chiudendone al di fuori la porta, dopo averli assicurati che non avovano nulla a temere, e che ella verrebbe per farli uscire quando sarebbe stato il tempo op-

disordine che è facile immaginare.

Ma sire, qui disse Scheherazade, il giorno che nasce m' impone silenzio. Si tacque, e ripigliando il suo discorso la not-

#### CXC1 NOTTE

Sire, proseguì, ossendosi la schiava confidente ritirata , il principe di Persia ed Elm Thaber obbliarono l'accertazione laro fatta da lei, che non avevano nulla a temere. Essi esaminarono tutta la galleria, e furono compresi da grandissimo spavento quando conobbero che non potevano menomamente fuggire in caso che il califfo o qualcuno de' suoi officiali si avvisassero di venirvi.

Una grande luce che videro all'improvviso dalla parte del giardino a traverso le gelosie, mosse la loro enriosità ad avvicinarvisi per vedere d' onde veniva. Era cagionata da cento torchi di cera bianca che altrettanti giovani eunuchi portavano in mano. Questi erano seguiti da più di cento altri più vecchi, tutti della gnardia delle donne del palagio del califfo, vestiti ed armati di una sciabola come quelli di cui si è già parlato ; e il califfo camminava dopo di essi, tra Mesrour loro capo e Vassif loro secondo ufficiale che gli stava alla sinistra.

Schemselnihar attendeva il califfo al principio d'un viale accompagnata da venti donne tutte d'una bellezza sorprendente ed ornate di collane ed orecchini di grossi diamanti, e d'altri di cni avevano coperta la testa. Esse cantavano al suono de' loro strumenti e formavano un dilettevole concerto. La favorita non appena vide apparire il califfo che gli ando incontro e si prostrò innauzi a lui. Ma facendo ciò : - Principe di Persia , disse fra se medesima, se i vostri occhi hanno la sciagura di veder quanto fo, giudicate del rigore del mio destino. Innanzi a voi solo vorrei uniliarmi così; il mio cuore non ne proverebbe niuna ripugnanza.

Il califfo esulto nel vedere Schemseluihar. - Alzatevi, signora, le disse, ed avvicinatevi. Son meco stesso dispiaciuto di essermi privato si lungo temno del piacere di vedervi. Ciò detto, la prese per la mano e senza cessare dal dirle cose obbliganti ando ad assidersi sul trono d'argento che Schemseluihar gli avea fatto apportare. Essa si assise sur una sedia innanzi a lui, e le venti donne formarono un cerchio intorno ad essi sopra altre sedie mentre i giovani eunuchi si dispersero nel giardino, a certa distanza gli uni dagli altri, aeciocche il califfo godesse il fresco della sera più comodamente.

Allorche il calillo fu assiso si guardo

d'intorno . e vide con una grande soddisfazione tutto il giardino illuminato da tanti altri lumi quanti i fanali che tenevano i giovani ennuchi. Ma fu forte maravigliato in vedere che la camera era chinsa, e ne dimando la ragione. Era stato fatto espressamente per sorprenderlo. In fatto non appena ebbe parlato che le finestre vennero aperte tutte in un momento, e vide illuminato al di fuori e al di dentro d'un modo assai meglio disposto che non avea veduto prima. - Leggiadra Schemselnibar, sclamò egli a questo spettacolo, io vi comprendo: voi avete voluto farmi conoscere che vi sono altresi belle uotti come hei giorui. Dopo ciò che vedo, non posso disconvenirne.

Ritorniamo al principe di Persia e ad Ebn Thaher che noi abbiamo lasciati nella galleria. Ebn Thaber non poteva sufficientemente ammirare tutto ciò che s'offriva al sno sguardo, - lo non son giovane . diss' egli, ed ho veduto grandi feste in vita nia; ma non credo si possa vederne di più sorprendenti e di più grandiose. Quanto si dice de' palagi incantati non s'avvicina al prodigioso spettacolo che abbiamo innauzi agli occhi. Quanta ricchezza e magnificenza insieme!

Il principe di Persia non era punto commosso da questi splendidi obbietti che davano tanto piacere ad Ebn Thaber. Non aveva occhi che per guardare Schemselnihar, e la presenza del califo lo immergeva in un'afflizione inconcepibile. - Caro Ehn Thaher, disse, piacesse a Dio che avessi lo spirito tanto libero per non badare che soltanto a ciò che dovrebbe cagionarmi ammirazione, come a voi! Ma ohine! io sono in uno stato ben differcute ; tutti questi oggetti non servono che ad aumentare il nuo tormento. Posso vedere il califfo da solo a sola con lei che amo e non morire di disperazione I E egli possibile che un amore si teuero cotue il mio sia turbato da un rivale si potente l Cielo! quanto il mio destino è bizzarro e crudele ! un momento fa io mi credeva l'amante più fortunato del mondo , ed ora mi sento ferito il cuore da un colpo che mi dà la morte. lo non posso resistere, mio caro Ebn Thaber; la mia pazienza è al suo termine; il mio male mi pesa, e il mio coraggio vi soccombe. Ció detto, una cosa che avveniva nel giardino l'obbligo a tacero e a prestarvi attenzione.

Intanto il califio aveva ordinato ad una

schiava che gli era vicina di canture ac- [ compagnandosi sul suo linto, e colei cominciò a cantare. Le parole che cantò erano passionatissime, e il califfo persuaso ch' ella le cantava per ordine di Schemscimbar, che spesso gli aveva dato simile dimostrazione di tenerezza, credè che egli ne fosse il subbietto. Na questa volta era diversa l'intenzione di Schemselnibar. Essa li applicava al sno caro Alı Ehn Becar, e senti tanto dolore d'avere innunzi un oggetto di cui non poteva più sostenere la presenza, che svenne. Si rovesció dalla parte di dietro, non avendo la sedia spalliera, e sarebhe caduta se alcune sue schiave non l'avessero prontamente soccorsa, prendendola fra le loro braccia e portandola in un' altra camera.

Ebn Thaber, ch' era nella galleria, sorpreso da questo accidente si volse al principe di Persia, ed invece di vederlo appoggiato alla gelosia com' csso, fii forte maravigliato di vederselo steso ai piedi senza moto. Da questo giudico quanto fosse l'amore che il principe provava per Schemselnihar, ed ammirò questo strano cffetto di simpatia che cagionogli una pepa mortale a cagion del luogo ove si trovavano. Non per tanto fece quanto era in lui per far rinvenire il principe, ma inutilmente. Ebn Thaber era così impacciato, quando la confidente di Schemselnihar apri la porta della galleria ed entrò senza fiato, e come uno che non sapesso più dove fosse. - Venite subito , scłamò , che jo vi faccia uscire. Tutto è in confusione, e credo che questo sia l'ultimo de' nostri giorni. - Eh com' è possibile che possiamo partire l'rispose Ebn Thaher in tuono tristo e mesto. Avvicinatevi di grazia e vedete in quale stato è il principe di Persia. Quando la schiava lo vide svennto corse a pigliar dell' acqua seuzapor tempo in mezzo, e ratornò poco dopo.

In fine il principe di Persia, dopo che gli fu gittata un po' d'acqua sul viso, ricovrò i sensi. - Principe, gli disse allora Ebn Thaber, corriamo rischio di morire se restiamo più qua: fate dunque uno sforzo ed usciamo al più presto. Il principe era così debole che non poteva alzarsi da sè stesso. Ebn Thaher e la confidente gli diedero la mano, e sostenendolo da' due lati andarono fino ad una piccola porta di ferro che dava sul Tigri. Usciti per quella porta s'avanzarono fino alle sponde d'un piccolo canale che

chiò le mani, ed immantinenti apparve un piccolo battello con un solo remigante che si accostò alla riva. Ali Ebn Becar ed il sno compagno s' imbarcarono, e la schiava confidente resto sulle sponde del canale. Appena il principe s'assise nel hattello stese una mano dalla parte del palagio, e mettendo l'altra sul suo cuore: - Caro oggetto dell'anima mia, disse con debole voce, ricevete la fede da questa mano assicurandovi che il uno cuore brucerà eternamente per voi. in questo punto Scheherazade si accor-

se che cra giorno e si tacque. La notte seguente riprese così il discorso.

## CXCH\* NOTTE

Intanto il battellicre remigava con tutta la sua forza, e la schiava confidente di Schemselnihar accompagno il principe di Persia ed Elm Thaber, costeggiando il canale fino a che giunsero alla corrente del Tigri : allora essa non potendo andar più lungi si congedò da loro e ritirossi, Il principe di Persia era sempre debo-

lissimo. Ebn Thaber lo consolava e lo esortava a prender coraggio. - Pensate , gli disse, che quando sarcino shareati avremo molto cammino a fare prima di giungere alla mia abitazione; posché é impossibile il condurvi a quest' ora e nello state in cui siete fine alla vostra, correndo rischio d'essere incoutrati dalla pattuglia. Sharcarono finalmente ; ma il principe aveva si poca forza che non poteva camminare ; ciò che fu di grave inipaccio ad Elm Thaher. Sovvencudosi cho in quelle circostanze v' era un suo amico trascino fin là il principe con moltissima peua. - L' amico gli accolse con gran gioia, e dopo averli fatti sedere diniandò loro d'onde venissero ad ora si tarda. Ebn Thaher gli rispose : - Ho saputo questa sera che un mio debitore stava per partire per un hingo viaggio, e non volendo perdere la somma, sono andato da lui, e per istrada ho trovato questo signore che vedete, ed a cui ho mille obbligazioni, poiche conoscendo il mio debitore ha voluto farmi la grazia d'acconipagnarmi. Abbiam durato fatica a persuader quell' uomo ; ma in fine ne siam venuti a capo, ed e perció che sianto usciti di sua casa molto tardi. Nel ritorno poco lungi di qui il mio buon signore, per cui lio tutta la possibile considerazione, alcomunicava al fiume. La confidente pic- l'improvviso è stato assalito da un male,

per cui ini son presa la libertà di picchare al vostro uscio. Mi soa lusingato che volentieri ci fareste qui restare la notte. L'amico di Ebn Thaher si coatento di

questa favola, co rispondendo de erano questa favola, co della a piracipa, ce ha sifato non conosceva, tutta l'assistenza di cin aveza bissogno. Ma Eba Thaber parlando pel principe disse che il suo mela era di tale natura da uon aver d'uopo che di riposo. L'unico comprese da co\(\text{o}\), the desiderazano di riposarsi, e il condusse in un appartamento dove li lasci\(\text{i}\) in piena libert\(\text{d}\) in

Se il priucipe dormi, fu turbato per altro da tristi sogni che gli rappresentavano Schemselathar svenuta ai piedi del califlo, e lo riteuevano nella sua afflizione. Eha Thaher, che aveva grandissima premura di ritornarsene in cua casa, dubitando a ragione che la sua famiglia fosse in una mortale inquietudiae, non essendo egli mai restato fuori la notte, si alzo e parti di buon mattino, dopo essersi congedato dal suo amico che s'era alzato per fare la sua preginera della punta del gioruo. Finalmente giunse in sua casa, e la prima cosa che fece il principe di Persia, che aveva fatto un grande sforzo ner camminare, fu di gettarsi su di un sofà stanco come se avesse fatto un gran viaggio. Non essendo in istato d'andar in sua casa, Ebu Thalier gli fece preparare una camera, e acció non stessero in pensiero per lui maudo a dire a' suoi lo stato ed il luogo in cui era. Prego poscia il principe di Persia di tranquillare lo spirito, e comandare e disporre in sua casa a suo grado di ogni cosa. - Accetto voleatieri le obbligauti offerte che mi fate, gli disse il principe; ma dehl ch'io nou vi sia d'imbarazzo; vi scongiuro di fare come s' io non vi fossi. Non vorrei qui stare un solo momento se potessi credere che vi potessi impacciare nella minima cosa.

Appena Ebn Thaber si vide libero, i no della mia cara Schemselmi disse alla sua annigia quanto era avspecte none i l'ancietta quanto della mia cara Schemselmi di
des el dissuazioni ci cile di avero lili cappinario i cile di avero lili cappinario i cile di avero lili cappinario di che avea corso. I
gono nel languore che voi mi
miliari del principe di Persia vonerro ilaspianore, si Signore, gli rispose El
in casa di Ebn Thaber a ricevero i suoi
ordini, e vi venero altrest diversi suoi
nici ch' erano stati avvertti della sua
indisposizione. Costoro passaruono ta magiradio di diorina presso di lui, e se
la luvo compegna uno mo tefa rea senzare; ri di venire a parteroparvolo.

le triste idee che cagionavano il suo male , gli furono di qualche vantaggio almeuo accordandogli una tregua. Egli volca prender coagedo da Ebn Thaher verso la fine del giorno : ma questo fedele amico lo trovò ancora sì debole che l'obbligò ad aspettare il dimani, e per rallegrarlo lo regalò nella sera di canti e suoai. Ma cio non servi che a richiamare alla memoria del principe la sera precedente . ed aumento il suo soffrire in vece di sollevarnelo, sì che il giorno seguente il suo male sembrò aver aumentato. Allora Ebn Thaber nou s' oppose più al disegno del priacipe di ritirarsi alla propria abitazione. S' incaricò egli stessa di farvela condurre, e quando si vide solo con lui nel suo appartamento, gli mostro le infinite ragioni che aveva di fare uno sforzo generoso per vincere una passione la cui fine non poteva essere felice ne per hii nè per la favorita. - Ah l caro Ébn Thaher, sclamò il principe, quanto a voi è facile il dar consigli, altrettanto è a me difficile il seguirlil lo ne conosco tutta l'importanza senza poterne profittare. lo l' ho già detto, che porterò meco nella tomba l'amore che nutro per Scheniselnihar. Quando Ehn Thaber vide che nulla v'era a guadagnare sullo spirito del principe, prese coagedo da lui e voleva andarsenc.

Scheherazade, in questo vedendo apparire il giorno, tacque; o il domani rinuzliò in tal modo il suo discorso.

### CXCIII NOTER

Il principe di Persia lo rattenne dicendogli: - Obbligante Ebn Thaher, se vi ho dichiarato che non era in me il poter seguire i vostri saggi consigli , vi supplico di non farmeae un delitto, e di non cessare per ciò di darmi pruova della vostra amicizia. Nou potreste darmene una maggiore di quella d'istruirmi del destino della mia cara Schemselnihar, se ne saprete anove. L'incertezza ia cui sono della sua sorte, e le inquietudini mortali cagionatemi dal suo svenimento mi tengono nel languore che voi mi rimproverate. - Signore, gli rispose Ebn Thaher, voi dovete esser sicuro che il suo svenimento non abbia avuto conseguenze funeste , e che la sua confidente verrà senza dubbio ad informarmi di quanto sara avvenuto. Come l'avrò saputo, aon manche-

Ebn Thaber lasciò il principe con que- [ sta speranza e ritornò in sua casa, ove attese inutilmente tutto il resto del giorno la contidente di Schemselnihar; e nemmeno il dimani la vide. L'inquietudine che provava di sapere come passava il principe di Persia non gli permise di star più a lungo tempo senza vederlo. Andò da lui col disegno di confortarlo ad aver pazienza. Lo trovò in letto nello stesso stato che prima, e circondato da molti amici e da alcuni medici che impiegavano tott' i secreti dell' arte per iscoprir la cagione del suo male. Come vide Ebn Thaher lo guardò sorridendo per mostrargli due cose : l' una, che godeva moltissimo di rivederlo: e l'altra, quanto i suoi medici, che non potevano indovinare la causa della sna malattia, s' ingaunavano nei loro ragionamenti.

Gli amici ed i medici se n'audarono l'uno dopo l'altro, si che Elm Thaher restò solo coll' ammalato. Si avvicinò al suo letto per dimandargli come stava dacche non l'aveva veduto .- Vi dirò, gli rispose il principe', che il mie amore che prende continuamente puovo forze, e l'incertezza del destino dell'amabile Schemselnihar aumentano ogni momento il mio male e mi hanno ridotto ad uno stato che affligge i miei amici, e sconcerta i medici i quali non comprendono nulla. Voi non potete credere, aggiunse, quanto soffro di vedere tante persone che ni'importunano e ch' io non posso scacciare onestamente. Voi siete il solo la cui compagnia mi sollevi; ma, deh! non mi celate nulla. Quali miove mi portate di Schemseluihar? avete veduto la sua confideate? che vi ha detto? Ebn Thaher rispose, che non l'aveva affatto veduta : e non appena ebbe ció detto al principe, che a costui scorsero abbondanti lagrime sul volte, non potendo articelare una sola parola, tanto aveva il cuore serrate. -Principe, riprese allora Ehn Thaber, permettetemi di dimostrarvi che studiate moltissimo a tormentarvi. In nomo del cielo ascingate le vostre lagrique : alcuno dei vostri può entrare in questo momento . e voi sapete con qual cura doveto celare i sentimenti che in tal modo verrebbero a scoprirsi. Qualunque cosa potesse dire questo saggio confidente, non fu possibile al principe di soffogar le sue lagrime. - Saggio Eliu Thaber, disse egli -quando ricovro l'uso della parola, posso bene impedire alla mia lingua di rivelare califfo, ma vi coniando di conservarvi per

il segreto del mio cuore: ma non ho biun potere sulle mie lagrime in si gran sulbietto di timore per Schemselpihar, Se quest' adorabile ed unico oggetto dei miei desiderii non fosse più al mondo, non gli sopravviverei nemmeno un istante. -- Scacciate un così tristo pensiero, replicò Eba Thaher, Schemselnihar vive ancora, e voi non ne dovete dubitare ; s'ella non vi ha fatto sapere sue nuove, sarà stato perche non le si è presentata l'occasiono, e spero che non passerà questa giornata senza che ne siate istrutto. Agginnse a ciò molte altre consolazioni : dono di che si

Non appena Ebn Thaher giunse in sua casa, che venne la confidente di Schemselnihar. Essa avova un' aria trista , da cui egli trasse un cattivo presagio. Le dimandò nuove della sua padrona. - Ditomi prima le vostre, gli rispose la confidente, poiché sono stata in grandissimo pensiero di vedervi partire nello stato in cui era il principe di Persia. Elin Thaber le disse quanto voleva sapere, e quando ebbe finito . la schiava così soggiunse:-Se il principe di Persia ha sofferto e soffre ancora per la mia padrona, ella non meno ha penato per lui. Dopo che vi lasciai , proseguì , nel ritornare nella camera trovai Schemseluibar non apcora rinvenuta dal suo svenimente ad onta di qualonque rimedio le si fosse prodigato. Il califfo le stava assiso vicino, con tutt'i segni d'un grandissimo dolore, e dimandava a tutte le donne, ed a me segnatamente, se conoscessimo la cagione del suo male. Ma noi tenemmo il segreto, e gli dicemmo tutt'altra cosa di quello che non ignoravamo. Non per tanto piangevamo tutte per vederla soffrire si lungamente, non lasciando unlla intentato di quanto era in nei per soccorrerla. Finalmente oltre mezza notte rinvenne. Il califfo che aveva avuto la pazienza d'aspettare fino a quel punto ne dimostrò gran gioia, dimandando inoltre a Schemselnihar quale avesse potuto essero la cagione del suo malo, Appena ella intese la voce di lui, fece uno sforzo per rialzarsi, e dopo d'avergli baciato i piedi prima che il califfo avesse potuto impedirglielo: - Sire, disse, he a lagnarmi del cielo di non avernii fatta la suprema grazia di lasciarmi spirare ai piedi di Vostra Maestà, per dimostrarvi cen ció fino a qual punto son commossa delle vostre bontà. - Sono ben persuaso che voi mi amate, le disse il

amor mio. A quel che sembra oggi avete i fatto qualche eccesso che vi ha cagiouato questa indisposizione; abbiatevi eura, e vi prego astenervene un'altra volta. Son molto contento di vedervi in migliore stato, e vi consiglio di passar qui la notte in vece di andare nel vostro appartamento, per timore che il moto non abbia a farvi male. Ció detto, ordinò se gli portasse un dito di viuo elle le fece bere per darle forza. Dopo eiò congedossi da lei, e ritirossi nel suo appartamento.

Appena il califfo fu partito, la mia padrona mi fe' segno d'avvicinarmi, o dimandommi vostre uotizie con inquietudine, lo l'assicurai che da lungo tempo non eravate più nel palagio, e la ealmai su questo subbietto. Mi guardai per altro dal dirle lo svenimento del principe di Persia per timore che ricadesse nello stato d'onde le nostre cure l'avevan tratta con tanta pena; ma la mia precauzione fu inutile, come saprete, Principe, selamo essa allora, rinunzio ormai a qualuaque piacere finché sarò priva di vedervi. Se io t' ho ferito il cuore, non ho fatto che seguire il tuo esempio. Tu non cesserai di versar lagrime finchè non ti sarà dato il rivedermi : è però giusto che io pianga e ni' affligga finchè tu sii renduto a' miei voti. Terminando queste parole, ch' ella pronunziò iu modo che nalesava la violenza della sua passione, si svenue una seconda volta tra le mie brae-

In questo punto Scheherazade vedendo apparire il giorno cessò di purlare. La notte seguente proseguì in tal modo.

## CXCIV' NOTTE

La confidente di Schemselnihar seguitando a raccontare ad Ebn Thaher quanto era avvenuto alla sua padrona dopo il sno primo svenimento: - Si durò lunga fatica, diss' ella, a farla rinvenire dalle mie compagne e da me. Rinvenne finalmente, ed allora io le dissi: - Signora, siete dunque risoluta a morire, e di farci morir tutte con voi? Vi supplico in nome del principe di Persia, pel quale solamente vi preme la vita, di voler conservare i vostri giorni. Deh lusciatevi persuadere, e sforzatevi a compire quanto dovete a voi stessa, all'amore del principe, ed al nostro attaecamento per voi. - lo vi son molto obidigata, rispos' ella, delle vostre cure, obbligarli. lo son confuso di quanto fa-

del vostro zelo e de'vostri consigli. Ma, ohimè l a che possono giovarni ? Non ei abbiamo a lusingare di nessuna speranza, e solo nella tomba troveremo il termine de' nostri tormenti. Una min comnagua cereò distorla da'tristi suoi neusieri cantando un' aria sul linto; ma ella le impose silenzio ordinando a lei ed a tutte le altre di ritirarsi , non ritenendo che nie per passare la notte con lei. Onale notte, oh eielo! La passò in geniti e pianto, e chiamando incessantemente il principe di Persia, si lamentava della sorte che l'aveva destinata al califfo eli' ella non poteva amare, n non già a lui che amava perdutamente.

Il domani non trovandosì a suo agio in quella camera, l'aintai a passare nel suo appartamento, ove non appena fu giunta che tutt' i medici del palagio vennero a vederla per ordine del califlo, e questo principe poco dopo venne ancor egli. I rimedii ehe i medici ordinarono a Schemschihar fecero tauto minor effetto per quanto essi ignoravano la cagion del suo male, e la soggezione in cui stava per la presenza del califfo non faceva cho aumentarlo. Non pertanto ella ha riposato un poco questa notto, ed appena s'e risvegliata m'ha imposto di venirvi a vedere per aver nuove del principe. - lo vi ho già informata dello stato in cui è, le disse Ehn Thaher; però ritornate alla vostra nadrona ed assignratela che il principe attendeva tanto impazientemente lo move di lei, quant'ella le sue. Esortatela soprattutto a moderarsi ed a contenersi per tema che innanzi al califfo le sfuggisse qualche parola che potrebbe perderci tutti. - Per me , sogginnse la confidente , ve lo confesso, temo tutto da' suoi trasporti ; jo nii son presa su ciò la libertà di dirle il mio sentimento, o son persuasa non l'avrà a male che glie ne parli anche da parte vostra.

Ebn Thaher, che allora allora cra vennto dal principe di Persia, non giudicò a proposito di ritornarvi si presto e di negligere alcuni importanti affari che al suo ritorno gli erano stati commessi; e vi andò alta finn del giorno. Il principe stava solo e nello stesso stato della mattina.-Ebu Thaher gli disse vedendolo comparire: Voi avete senza dubbio molti amici; ma essi non conoscono quanto valete; il ehe fate conoscere pel vostro zelo, per le vostre cure e per le pene che vi date quando si tratta di

te per me con tanta affezione, e non l so come poterveue ricambiare. - Principe, gli rispose Ebn Thaher, lasciamo questo discorso , ve ne supplico. lo sou pronto non solo a dare uno dei miei occhi per conservarvene uno, ma anche a sacrificare la mia vita per la vostra. Non è di ciò che si tratta presentemente. lo vengo a dirvi che Schemselnihar m' ha inviato la sua confidente per domandarvi vostre nuove, ed insiememente per informarmi delle sue. Potete esser certo che quanto le ho detto è stato per confermarle l'eccesso del vostro amore per la padrona, e la costanza con cui l'amate. Elm Thaher gli fece in seguito un minuzioso ragguaglio di quanto gli aveva detto la schiava confidente. Il principe l'ascoltò dando a volta a volta segni ora di timore, ora di gelosia, di tenerezza e compassione, secondo i sentimenti che il suo discorso gl' iusniravano, facendo sopra ogni cosa che udiva tutte le riflessioni affliggenti o consolauti di cui un amante così passionato come lui poteva esser capace.

La loro conversazione duró sì lungo compo che essendosi la notte in unido avanzata, il principe obbligò Ebn Thaler a restare con lui. Il domani al ritoriar che fece in sua casa questo fedele amico, vide venirgli incentro una doma che ricombile per la considente di Schemseluinar che raggiunto el di dese — La ma tar che raggiunto el di deserva la mezzo, di dare questa lettera al principe di Perisa. Il zelante Ebn Thaler prese la lettera e ritorio dal principe accompagnato dalla schiava condidente.

Scheherazade in questo cessò di parlare, a cagion del giorno che vide apparire. Riprese il filo del suo discorso la notte seguente, diceudo al sultano delle Indie:

### CXCV\* NOTTE

Sire, quando Ebn Thaher entrò dal principe di Persia pregò la condiente di restaria un momento nell'anticamera ed attenderlo. Appena il principe to vide gii dimando con premura quali novelle gli dimando con premura quali novelle gli apportasse. — La migliore che possiato specarari, gli rispose Ebn Thaher; siete manto tanto tenaremente quanto voi amsete. La confidente di Schemselnhar è ueltavostra anticamera; ella vi porta una lettera da parte della sua padrona, e una aspetta cie il vostro ordine per cu-

trare. — Che entri l sclamò il principe con un trasporto di gioia ; e in ciò dire si assise in mezzo al letto per riceverla.

Come i fanigliari del principe eratuo usciti appene avecano veduto entrare fun. Thaher, per lasciarlo in libertà col loro padrone, andò ad aprire la porta esso medesimo, e fece entrare la confidente. Il principe la riconobbe e l'accolse in un molo obbligantissimo.

— Signore, gli dissè ella, io so tutt'i mali che avete sofferti dacche cibif onore di condurri al hattello che vi attendeva per riportarvi Ma spero che la lettera che vi porto contriburà alla vostra guarigione. A queste parole gli prescutò la lettera, ch'egti presc, e dopo averla baciata più volte, aprì, leggendo le seguenti parole.

### LETTERA DI SCHEMSELNINAR AL PRINCIPE DI PERSIA ALI EBN BECAR

a» La persona che vi darà questa lettera vi dirà di me meclio che io possa farlo, poiche io non mi conosco più dacche non vi vedo. Priva della vostra presenza cerco d'ingannarini, scrivendovi queste poche e mal formate linee collo stesso piacere che so avessi la felicità di partarvi.

« Si dice che la pazienza è un rimedio a tutt' i mali, ed intanto essa esaspera i miei invece di molcerli. Quantunque il vostro ritratto sia profondamente scolpito nel mio cuore, I miei occhi desiderano incessantemente di rivederne l'originale, e perderanno tutta la loro luce, se per necessità ne resteranno più lungamente privi. Posso lusingarmi che i vostri abbiano l'istessa impazienza di vedermi? Si , lo posso , me l'han fatto assai conoscere co'loro teneri sguardi. Quanto voi, o principe, ed lo saremmo felici, se i miel desiderii, che sono si uniformi a' vostri , non fossero traversati da ostacoli insoperabili ! Questi ostacoli mi affliggono tanto

vivamente quanto voi.

Questi sentimenti che le mie dita
traccino c che in esprimo con un piacore incredibile ripiectadoli più volte, partiono dal più profondo del mio cuere o
dalla fertia incredibie che voi va ete fatta forria che in benedibie li malle vivi acte fatta forria che in benedibie li malle vivi acte fatta forria che in benedibie li malle vivi acte fatta forria che in benedibie li malle vivi acte fatta forria che in consideri per multi acte
s'oppose a' nostri amori, se nii fisso
dato qualche votta di vederari ni libertà.

Allora vi possederci, e chi più di me felicel « Non supponete che queste mie parole dicano più di quello che non penso.

le dicano più di quello che non nenso. Ohime! di qualunque espressione abbia potuto servirmi sento che nenso più che vi abbia detto. I miei occhi che sono in una continua veglia, e versano incessantemente lagrime aspettando il momento di rivedervi : il mio cuore afflitto che non desidera se non voi ; i sospiri che mi sfuggono ogni volta che penso a voi , cioè in ogni momento: la mia inunaginazione che non mi rappresenta altri oggetti se non il mio caro principe : i lamenti che fo al cielo del rigore del mio destino : e finalmente la mia tristezza, le mie inquietudini, i miei tormenti che non mi danno niuna tregua dacehè non vi vedo, vi siano garanti di quanto vi scrivo.

Non sou io ben diserzainta ed infeliera ce d'esser nata per anara, e senza speranza di godere di chi amo l'Questo penero del control de la pouto che ne morrei se non fossi percussa che voi m' anata. L'un sì dolec consolizaine bidiancia la mia disperzaione e mi attecni per i co custodirio la vostra lettera preziosamente; in leggero mile volte al gono e, esoffrio i nui mali con minor impazienza. Spero che il ciclo cessi una rotta d'essere irritato contro di noi, c ci faccia trovar l'occasione di dirci senza controla dessere ci rintato contro cresseramo giammai di amarci. Addio, Solito Elin Thaber, a cui dobbiamo tante obbligazioni.

amendue ». Il principe di Persia non si contento d'aver letto una volta questa lettera. Gli sembro che l'avesse fatto con pochissima attenzione. La rilesse più lentamente, e leggendola ora emetteva tristi sospiri, ora versava abboudanti lagrime, ed ora si lasciava andare in trasporti di tenerezza e gioia, secondo che era commosso da quel che leggeva. Egli uon si stancava di scorrere cogli occhi quei caratteri vergati da sì cara mano, e si preparava a leggerli per la terza volta, quando Elin Thalier gli disse che la confidente non aveva tanto tempo da perdere, e che dovea pensare a darle la risposta. - Ohime ! esclamò il principe di Persia, in qual modo volete ch' io risponda ad una s) tenera lettera! In quali termini m' esprimerò nel turbamento in cui sono! Ho lo spirito agitato da mille pensieri crudeli, e i miei sentinienti svaniscono appe-

na concepiti per dar luogo ad altri. Finché il mio corpo parteciperà delle impressioni dell'animo mio, come potrò tenere una carta e dirigere la canna (1) per tracciare le lettere!

Ciò detto, tirò da un picciolo scrittoio, che gli era vicino, della carta, una canna temperata ed un corno ov'era l'inchiostro.

Scheherazade vedendo il giorno tacque, continuando così la seguente notte.

### CXCVI' NOTTE

Il principe di Persia prima di scrivero diocle la lettera di Scheunsch har ad Ehn Thalser, e lo pregò di tenerla aperta affinche guardandola potesse veder integlio ciò che dovesse rispondervi. Egli commo di scrivere; ma le lagrime cadendo sulla carta l'obbligacoro diverse volte a condita del Ehn Thalber gli disse: — Legge-cella, ve ne prego, e fatemi la grazia di drimi se il disordine in cui è il mo spirito m'ha persuesso di fare una regionevole risposta. Elin Thalber la prese e lesse quel che segue.

# Risposta del principe di Persia alla lettera di Schenselnihar

 to era immersa in un' afflizione mortale quand' ho ricevuta la vostra lettera. Al solo vederia sono stato invaso da una gioia che non posso esprimervi, ed alla vista de caratteri tracciati dalla vostra liella mauo, i mici ocebi han ricevuto una luce più viva di quella che avevano le vostre allorche si chiusero ad un tratto a picdi del mia rivale. Le parole che contiene questa obbligante lettera , sono altrettanti raggi luminosi che hanno dissipato le tenebre onde aveva lo spirito oscurato. Esse mi fan conoscere quanto voi soffrite per me, ed eziandio che non iguorate quanto io soffro per voi ; e perciò sono di balsamo a' miei mali. Da una

(1) Cli Arabi, i Persiani e i Turchi, quando scrivono tengono la carta colla muno sinistra appogiata sul ginocchio, e scrivono colla destra con una canna temperata come le nostre penne. Questa specie di cunna è piena e rassomiglia alle nostre, ma ha più consistenza. (Balbaul). parte mi fanno versare abbondanti lagrime; dall'altra infiammano il mio cuore d'un fuoco che lo sostiene e m'impedisee di morir dal dolore, lo non ho avuto un momento di riposo dopo la vostra erndele separazione. La vostra lettera solo apporta qualche sollievo a' miei mali. Sono stato mesto e silenzioso finche non l'ho ricevuta; essa m'ha ridonato la parola. Era immerso in una profonda melanconia; essa m' ha inspirato una gioia che subito è apparsa ne' miei occhi e sul mio volto. Ma la mia sorpresa, in ricevere un favore che non avea ancora meritato, è stata sì grande ch'io non saneva donde cominciare per dimostrarvene la mia riconoscenza. Finalmente dopo averla laciata più volte come una pruova preziosa della vostra bontà, l'ho letta e riletta restando confuso della mia felicità. Voi volete che io v'accerti d'amurvi mai sempre? Ah! dopo che io non v'amassi s) immensamente come v'amo, non avrei potuto tralasciare dall'adoraryi dopo tutte le priove che mi date d'un amore sì poco comune, Si, anima mia, io vi amo, e mi farò non gloria di braciare per tutta la mia vita al dolce incendio che avete acceso nel mio cuore. Non mi lagnerò mai del vivo ardore di cui sento che mi consumo: e comunque rigorosi siano i mali cagionati dalla vostra lontananza, je li sopporterò costantemente colla speranza di vedervi un giorno. Piacesse al cielo che ció potesse avvenire in questo punto medesmo, e che invece di mandarvi la mia lettera, mi fosse permesso di venire in persona ad assignraryi che muoio d'amore per voi! Le lagrime m'impediscene di dervi altre, Addie s.

Ehn Tialeir non pote leggere questi ultim right senza piangere ande edi. Rese la lettera al princepe di Persia, assieurandolo che non v'era nulla a correggere. Il principe la chime, e quando f chele suggelati: :— Pregvai d'avacinarvi, disse alla confidente di Schemschihar, che si era un poi altonatua da lui; eccovi ia traposta al lattera della vostra cara postima; y ampleto di portragileda confidente prese la lettera e parti con Eliu Tialeir.

Ció detto, Scheherazade vedendo apparire il giorno tacque; e la notte seguente così seguitò.

### CXCVIP NOTEE

Elm Thaher dopo aver accompagnato ner malche tempo la schiava confidente lasciolla e ritorno in sua casa, ove si mise a considerare profondamente l'intrigo amoroso in cui egli sciaguratamente trovavasi impeguato. Sembravagli ehe il princine di Persia e Schemseluihar, ad onta dell'interesse che avevano di celare la loro intelligenza, si governavano con si noca discrezione che non avrebbe potuta resiare molto tempo secreta. Trasse da cio tutte le conseguenze che un uomo di luon senso doveva trarne, Se Schemselnihar, diceva a se medesimo, fosse una signora comune, io contribuirei cou ogni mio sforzo a reudere felici il suo amante e lei ; ma ella è la favorita del califfo, e non v' ha persona che possa cercare impunemente di piacere a colei che egli ama. La sua collera eadrà dapprima su Schemselnihar; ne costerà la vita al principe di Persia, ed io sarò involto nella sua disgrazia, luoltre io ho a conservare il mio onore, il mio riposo, la mia famiglia e i miei heni. Adunque fa duopo, or ehe lo posso, liberarmi da si gran pericolo.

Questi pensieri l'occuparono per Intto quel giorno. Il domani andò dal principe di Persia col disegno di fare un ultimo sforzo per vincere la sua passione, In fatti gli rappresentò quello che ultre volte gli avea detto imitilmente : che farebbe meglio d'impiegare tutto il suo coraggio a distruggere l'inclinazione che avea per Schemselnihar, invece di abbandonarvisi a eorpo perduto; che questa inclinazione era tanto più pericolosa quanto il sno rivale era più potente. Infine, signore, soggiunse, se aggiustate fede ai mici detti non penserete che a trionfare del vostro amore; altrimenti facendo, correte rischio di perdervi insieme a Schemselnibar, la cui vita dev' esservi più cara della vostra. lo vi do questo consiglio da amico, e verra un giorno che me ne sarete grate.

Il prucipe ascollò con impazienza Eba Thaber, nondimeno lasciollo dire tutto quel che volle; ma prendendo la parola a sua volta; — Elin Thaber, gli disse, eredete voi possibile chi in pussa cessar d'anare Schenschihlar che nii anua con Lanta tenerezza? F.Ha non tene d'esporre la sua vita per me, e voi credete che io sa capace d'occuprari del pensiero di so sa capace d'occuprari del pensiero di

gura possa avvenirmi, lo voglio amare Schemseluibar fino all' ultimo sospiro.

Ebn Thaher, sdegnato dell' ostinazione del principo di Persia, lo lascio bruscamente e ritirossi in sua casa, ove ricordandosi dello riflessioni del giorno precedente si mise a pensare seriissiniamente al partito che avevs a prendere. In questo un gioielliere suo intimo amico venne a visitarlo. Questo gioielliere s'era accorto che la confidente di Schemselnihar andava da Ebu Thaber più spesso del solito, e che Ehn Thaher stava quasi sempre dal principe di Persia , la cui malattia era sanuta da tutti senza per altro conoscerne la ragione. Tutto ciò gli avea destato de' sospetti. Come parea ch' Ehn Thaher stesse meditabondo, imagino che qualche affare importante l'imbarazzasse, e credendo apporsi al vero, gli chiese ciò che voleva da lui la schiava confidente di Schemselnihar. Ebn Thaher resto un poco interdetto a questa dimanda, e cercò cavarsela col dire, essere per una bagattella che veniva sì spesso da lui. Ma l'amico gli replicò: - Voi non mi parlate sinceramente, e colla vostra dissimulazione mi fate persuadere che questa bagattella sia un affare più importante di quello non l'abbia dapprima creduto.

Ehn Thaher, vedendo che l'amico i'incalzava fauto , gli disse : - È vero che questo affare è della più graude importanza; io aveva risoluto di tenerlo secreto; ma come so l'interesse che preudete in tutto cio che mi riguarda, amo meglio farvene la confidenza che lasciarvi sospettare cose che non sono. Io non vi raccomando il secreto; conoscerete da quello che vi dirò quanto sia importante il custodirle. Dopo questo preambole gli narrò gli amori del principe di Persia e di Schemselnibar. Voi sapete, aggiunse poscia, in quale considerazione sono io alla corte e nella città presso i signori più ragguardevoli. Qual vergogna per me se questi tenierarii amori venissero scoperti l Ma che dico l non saremmo perduti tutta la mia famiglia ed io ? Ecco quel che m'opprime l'anima; ma io ho preso il mio partito. Ho dehitori e creditori : nu daro grandissima sollecitudine di pagare i miei debiti e riavere i crediti, ed appena avrò posto in sicuro tutt'i miei beni, mi ritirerò a Balsora, ove resterò finche la temposta che prevedo sia passata. L' amicizia che nutro per Schemsel-

conservare la mfa? No l qualumque sch-1 nihar ed il principe di Persia ni addolora per le sciagure che loro potranno sovraggiugnere, e prego il cielo di far loro conoscere il pericolo a cui si sono esposti e di conservarli: ma se il destino vuole che i loro amori giungano alla conescenza del califio, io saro almeno al coperto del suo risentimento, poichè non li credo così cattivi di volermi involgere nella loro disgrazia. La loro ingratitudine sarebbe estreina, se giungesse a tanto; sarebbe contraccambiar malamente i servigi che ho loro renduti ed i huoni consigli che ho loro dati, particolarmente al principe di Persia, che potrebbe trarsi ancera dal precipizio insieme a Schemselnihar, se volesse. Egli potrebbe uscire ' da Bagdad come me, e l'assenza lo guarirebbe insensibilmente da una passione che aumenterà sempre finchè s'ostina a restarsi.

Il gioielliere ascoltò con sorpresa i detti d' Ehu Thaher. - Quanto m' avete detto, disse, è sì importante che non so comprendere come Schemselnihar ed il principe di Persia siano stati capaci di abhandonarsi ad nna passione sì violenta. Qualunque simpatia li trascinasse l'uno verse l'altre, invece di cedere vilmente dovevano resistervi e fare un miglior uso della ragione, llan potuto non darsi pensiero sulle triste conseguenze de' loro amori l Quanto questo acciecamento è deplorabile ! Io ne vedo come voi tutto le conseguenze. Ma voi siete saggio o prudente, ed io approvo la vostra risoluzione; in questo solo modo potete sfuggire a'tristi avvenimenti che dovete temere. Ciò detto, il gioielliere s'alzò e congedossi da Ebn Thaber.

Sire, disse in questo punto Scheherazade, il giorno che vedo apparire ini inipedisce di dir eltre. Il domani centinuo cosl.

## CXCVIII NOTTE

Prima che il gioielliere se n'andasse, Ebn Thalier lo supplico per l'amicizia che li univa di non dir nulla a niuno di quanto gli avea detto. - State tranquillo, gli rispose il gioielliere, custodirò il secreto a costo della mia vita.

Due giorni dopo questa conversazione il gioielliero passò dinanzi alla bottega di Ebn Thaher, e vedendola chiusa, non duhitò che non avesse eseguito il disegno dettogli. Per accertarsene domandò a un vicino se sapera perché non istara apprata. Il vicino gli disse non sapera latra coa, se non che Elm Thalier era andato a fren un viaggio. Non elde d'usopo di a fren un viaggio. Non elde d'usopo di te il principe di Persia. Indelice principe, disse tra se, come vi spiacra questa notizia quando la sapretel Per qual mezzo continuere el acretgoje con Schemselnihar? Ilo temo che non ne moriate di dipiagracre, Quanta compassione ho per voil Fa d'usop chi on il fraccia della perdita mido.

La faccenda per cui cra uscito non essendi gran conseguenza la trascurò, e benchè non conoscesse il principe di Persia se non per avergli venduto alcune gioie, non lasciò d'andar da lui. Si diresse ad un familiare e lo pregò di dire al suo padrone che desiderava parlargli d'un affare importantissimo. Il familiare ando, e ritornato l'iutrodusse nella camera del principe ch' era a mezzo coricato e colla testa su'guanciali. Ricordandosi d'aver veduto il gioiellicre, s'alzò per riceverlo dicendogli ch'era il ben venuto, e dopo averlo pregato di sedersi, gli chiese in che potea servirlo, o se venisse a dirgli cosa che lo rignardasse. - Principe, gli rispose il gioielliere, benchè non abbia l'onore di esser da voi conoscinto particolarmente, il desiderio di servirvi mi ha fatto prendere la libertà di venire in casa vostra a darvi una notizia che vi appartiene, e spero che mi perdonerete la mia audacia in grazia della mia buona intenzione. Ciò detto, entro in materia, proseguendo in tal modo: - Principe, avri l'onore di dirvi che da lungo tempo la uniformità delle indoli ed alcuni affari che abbiamo avuto insieme ci hanno unito in una stretta amicizia, Ebn Thaher e me. lo so ch' egli è da voi conosciuto e che s'è impiegato finora a servirvi in quanto ha potuto; questo l' lio sapiito da lui medesimo, poich'egli non ha nulla di nascosto per me, ne io per lui. Son passato stamane innanzi alla sua bottega e con mia grande sorpresa avendola veduta chinsa, ne ho dimandato ad un vicino la ragione, il quale m'ha risposto ch'eran due giorni ch' Ebn Thaber s' era congedato da' vicini , richiedendoli de' loro comandi per Balsora, dove audava, ha detto , per un affare di grande importanza. Questa risposta non m' ha punto sodto lo riguarda, m' ha fatto determinare a venirvi a chiedere se sapeste nulla di particolare iutorno ad una partenza sì precipitosa.

A questo discorso che il gioiellière avec accomidato al sugetto per meglio rissicire nell'intento, il principe di Bersia cangò di colore o guardò il giolellicer in un modo che gli free coussecre quanti en modo che gli free coussecre quanti en mi dite, das egli, mi sorprende; non poteva avvenicmi una sciagora magniore. Si la sogisime, se quel che mi dite è vero, Film Tialur che era ogni mia consolazione, in cia aveva tutte i mie sperrata. "ni abbandona i Non è più d'unrata.

Il gioielliere non elbe hisogno d'udir di più per esser pienamente convinto della violenta passione del principe di Persia, di cui Ebn Thaher gli avea parlato. La semplice anieziza uno parla un tal linguaggio, non v'ha che l'amore che possa produrre sentimenti si vivi.

Il principe resto alcuni momenti immerso ne' più tristi pensieri. Alzo poi la testa, e volgendosi ad un suo familiare:-Andate, gli disse, fino da Ehn Thaher. Parlate ad alcuno dei suoi domestici, e scorgete se è vero che è partito per Balsora. Correte e ritornate prontamente a dirmi quanto avrete saputo. Aspettando il ritorno del familiare, il gioiellicre per dilettare il principe parlo di cose indifferenti, ma costui non vi prestò quasi attenzione. Egli era in preda ad un' inquietudive mortale. Or non poteva persuadersi ch' Ebn Thaher fosse partito, ed ora non ne dubitava riflettendo al discorso da questo confidente tenutogli l'ultima volta ch'era vennto a vederlo, ed al brusco piglio con

cui l'aveva lasciato. Finalmente il familiare del principe ritorno, e disse che aveva pariato ad un domestico d' Ebn Thaber che aveva assicurato non esser egli più a Bagdad, essendo da due giorni partito per Balsora. Nell'uscir della casa d' Ebn Thaher, soggiunse, una schiava ben vestita m'è venuta incontro, e dopo avermi domandato se jo aveva l'onore di appartenervi , nlla mia risposta affermativa, m' ba detto che aveva a parlarvi, e m' ha pregato nello stesso tempo di condurla meco, Ella è nell'anticamera, e credo che abbia una lettera a darvi da parte di qualche perdisfatto e l'interesse che prendo per quan- I sona di considerazione. Il principe comando che immantinenti fosse fatta entrare, non dubitando che non fosse la schiava confidento di Schemeeloihar, ed in fatti era dessa. Il gioielliere la ricouobbe avendo a veduta qualche volta da Ehn Thaher, che gli aveva detto chi era. Non poteva giungere meglio a proposito per impedire che il principe si desse alla disperazione. Allo entrare lo saluto ! . .

Ma, sire, disse Schelterazade, m'avvedo ch'è giorno, e si tacque; la notte seguente in tal modo coutinuo.

### CXCIX' NOTTE

Il principe di Persia rese il saluto alla coufidente di Schemschimat. Il gioiciliere s'era alzato al vederla comparire, e s'era tratto in disparte per l'asciariti aver parita (qualche poco col principe congedossi e parti, lacciandolo tut' altro di quello di prima. I suoi occhi erano più l'illusti di la so viso più giac; cò che fece giudicare al gioidicire che in schava; profese.

Il gioielliere avendo ripigliato il suo posto vicino al principe, gli disse sorrideudo: - A quel che vedo, principe, avete affari importanti al palagio del califfo. Il principe di Persia forte maravigliato ed allarmato da questo discorso, rispose al gioieltiere : - Da che arguite che io abbia affari al patagio del califfo? - Datia schiava che ora è di qui uscita, soggiunse il gioielliere. - E a chi credete che appartenga questa schiava? replicò il principe. - A Schemselnibar favorita del califfo, rispose il gioielliere. Conosco, prosegul, questa schiava ed anche la sua padrona che m' ha fatto qualche volta l'onoro di venire da me a comprare pietre preziose. - So inoltre che Schmselnibar non ha nulla di nascosto per questa schiava, che da più giorni vedo andare e vepere per le strade molto imbarazzata a quanto mi sembra, Credo che sia per qualche affare di couseguenza che riguarda la sua padrona.

Queste parole del giotelliere turbarrono molto il principe di Persia. Egli non mi parlerebbe in tal modo, disse tra sè, se non sospettasse o piuttosto non sapesse il mio sepreto. Sette alcuni momenti in sidenzio non sapendo quale partito prendere. Finalmente riprese la parola, dicendo al giotelliere: — Voi mi areto del-

to cose, che mi fan credere ne sappiate più di quello che ne dite. È necessario per la mia pace che ne sia perfettamente chiarito; vi supplico, deh, di non dissimularmi piente.

dissimularmi niente, Allora il gioielliere che non cercava altro gli fece un esatto ragguaglio del colloquio avuto con Ebn Thaber. Iu tal modo fece conoscere al principe ch'egli era istrutto de' suoi amori cou Schemselnihar, e non tralasciò di dirgli che Ebn Thaher spaventato del pericolo in cui la sua quahtà lo metteva, gli aveva partecipato il disegno fatto di ritirarsi a Balsora, e di starvi fino a che la tempesta che temeva si fosse dissipata. - Questo è quanto ha fatto, aggiuuse il gioielliere, e sou sorpreso che abbia potuto risolversi ad abbandonarvi nello stato in cui m' ha fatto conoscere che eravate. Per me, principe, vi confesso che sentendo compassione di voi , vengo ad offrirvi i mici servigi , e se voi mi fato la grazia di accettarli, mi impegno ad esservi fedele quanto Ebn Thuber. Vi prometto d'altra parte più fermezza, essendo pronto a sacrificarvi il mio onore e la mia vita ; e affinche non dubitiate della mia sincerità, giuro per quanto vi è di più sacro nella nostra religione di tenervi un inviolabile secreto. Siate dunque persuaso, principe, che troverete in me l'amico che avete perduto. Questo discorso rassicurò il principe, e lo consolò della lontanauza d'Ebn Thaher.-Son molto contento, disse al gioielliere , d'avere iu voi il come riparare alla perdita che ho fatta. Non trovo espressioni sufficienti da dirvi le obbligazioni che ve ne professo. Prego il ciela che ricompensi la vostra generosità, ed accetto di buon grado l' offerta obbligante che mi fate. Credereste, soggiunse, che la confidente di Schemselnihar è venuta a parlarmi di voi? M' ha detto che siete stato voi che avete consigliato Ebn Thaher ad allontanarsi da Bagdad, Oueste sono state le ultime parole che un ha dette nel lasciarmi, e m'è sembrato che ne fosse convinta. Ma non vi si rende ginstizia; io non dubito ch' ella non s' inganni , dopo quanto m' avete detto. - Principe, replico il gioielliere, io ho avuto l'onore di farvi un racconto fedele del colloquio avuto con Ebn Thaber; vero è che quando nii ha dichiarato il suo disegno di ritirarsi a Balsora io non na vi sono opposto, dicendogli che operava da

saggio e prudente ; ma cio non toglie che

noo dobhiate aver fiducia in me ; io son pronto a servirvi con tutto l'ardore possibile. Se pensate governaryl altrimenti . ciò non Impedirà ch' io non vi tenga religiosamente il secreto, come mi vi sono impegnato per giuramento. - lo vi ho già detto, soggiunse il principe, che non aggiustava punto fede alle parole della confidente. Il suo zelo le ha destato questo sospetto che non ha affatto fondamento, e voi dovete scusarla com' io la scuso.

Continuarono per qualche altro poco a parlare, e deliberarono insieme i mezzi niù convenevoli per mantenere la corrispondeuza del principe con Schemselnihar. Restarono d'accordo che facea d'uopo cominciar col disingannare la confidente ch' era si inginstamente prevennta contro Il gioielliere. Il principe l'incaricò di trarla di errore la priora volta che la vedrebbe, e di pregarla di dirigersi a lui quando avrebbe lettere da portargli o qualche altra cosa a dirgli da parte della sua padrona. In primo luogo deliberarono di non farsi vedere sì presto dal principe : poichè ciò avrebbe potuto far scoprire quello che importantissimo era celare. Finalmente il gioicllicre si alzò . e dopo aver nuovamente pregato il principe di Persia di avere un' intera fiducia in lui , si ritirò.

La sultana Scheherazade cossò dal parlare in questo luogo a cagiou del giorno che cominciava a comparire. La notte seguente riprese così il filo della sua narrazione.

## CC\* NOTTE

Sirc , il gioielliere ritirandosi scorse per terra innanzi a lui una lettera che qualcheduno aveva lasciato cadere. Egli la raccolse. Come non era suggellata . l'aprì e trovò ch' era concepita in questi termini :

### LETTERA DI SCHEMSELNIHAR AL PRINCIPE DI PERSIA

« Ho saputo dalla mia confidente una nuova che non mi dà minor afflizione di quella che voi dovcte averne. Perdcodo Ebn Thaher noi perdiamo per vero molto, ma ció non impedisce che non dobbiate pensare a voi. Se il nostro confidente ci alibandona per un terror panico, consideriamolo come un male che

non abbiamo potuto evitare, e però fa d' uopo che ce ne diamo paec. Vi confesso che Ebn Thaher ci manca nel tempo in cui più abbiamo bisogno di lui; ma opponiamo la pazienza a questo colpo impreveduto, e non lasciamo d'amarci costantemente. Siate forte contro a questa disgrazia; quello che si desidera non si ottiene mai senza pena. Non ci scoraggiamo : speriamo che il cielo ci sia favorevole, affinche dono tante sofferenze vedessimo il felice compimento dei nostri desiderii. Addio ..

Mentre il gioielliere conversava col principe di Persia , la confidente aveva avuto il tempo di ritornare al palagio ed aununziare a Schemselnihar la trista notizia della partenza di Ebn Thaber. Schemselnihar aveva immantinenti scritto questa lettera, e rinviata la sua confidente per portarla al principe sul momento, e la confidente per negligenza l'aveva lasciata cadere per terra. Il gioielliere fu molto contento d'averla trovata, perchè gli forniva un bel mezzo di giustificarsi nello spirito della confidente, e di menarla al punto che desiderava. Appena terminò di leggerla, vide questa schiava che la cercava cen molta juquietudine, guardando da tutte le parti. La rinchiuse prontamente e se la mise in seno : ma la schiava aveva veduto il suo atto ed era corsa a lui: - Signore, gli disse, mi è caduta la lettera che vol ora vi avete conservata, vi supplico di volermela rendere. Il gioiellicre fece vista di non intenderla, e senza rispoodere continuò il suo eammino sino alla sua casa. Non chiuse la porta dietro di lui , acciò la confidente che lo segniva vi potesse entrare. Essa non mancò di farlo, e quando fu nella soa camera gli disse: - Signore, voi non potete far nessun uso della lettera che avete rinvennta, e me la rendereste senza difficoltà se sapeste da chi è scritta, ed a chi è diretta. D'altra parte perdonate so vi dico che non poteto in huona coscienza ritenerla.

Prima di rispondere alla confidente, il gioielliere la fece sedere dicendole : --Non è egli vero che la lettera di cui sl tratta è scritta da Schemselnihar, ed è diretta al principe di Persia? La schiava che non si aspettava questa dimanda cangio di colore. - La dimanda v' imbamzza , soggiunse egli , ma sappiate che non ve la fo per indiscrezione. Avrei potuto darvi la lettera nella strada, ma ho voluto condurvi qui per avere alenni schiarimenti cou vol. É giusto, ditemi, d'imputaro un tristo avvenimento a persone che non v' hanno per nulla contribuito? Intanto voi avete detto al principe di Persia, che io ho consigliato ad Ebn Thaher di uscire di Bagdad per la sua sicnrezza. lo non preteudo di perdere il tempo a giustificarmi con voi , basta che il principe di Persia sia pienamente persuaso della mia innocenza sopra questo punto. Vi dirò solo che invece di aver contribuito alla partenza d'Ebn Thaber, ne sono stato estremamente afflitto, non tanto per l'amicizia che ho per lui , quanto per compassione dello stato in cui lasciava il principe di cni m' aveva scoperto gli amori con Schemselnihar. Appena fui accertato ch' Ebn Thaher non era più a Bagdad, che corsi a presentarmi al principe, nella cui casa m' aveto trovato, per dargli questa notizia ed offerirgli gli stessi servigi d'Ebn Thaher. Son riuscito nel mio disegno, o poucado che voi abbiate altrettanta confidenza in me quanta ne avevate in Ebn Theher, non spetterà che a voi di giovarvi della mia cooperazione, Partecipate alla vostra padrona quanto vi ho detto, ed accertatela che quand' anche dovessi perire mettendomi in si pericoloso intrigo, non mi pentirò mai di essermi sacrificato per due amanti sì degni l'uno dell'altro. .

La confidente, dopo aver ascolitato il gioililire con molto soddisformento, lo prego di perdonare la cattiva opinione che avec acceptata di hi nillo zolo che aveva per la sua pedrona. — Proro una grandissiam gioli, a giginne, che Schemselmbar ed il principe abbian rirrovato in roi no como captoca a seppire Elio Thaler. In mo como captoca e seppire Elio Thaler. In padrona la Inoua volonà che avete per cesa.

Scheherazade in questo punto, osservando ch'era giorno, cessò di parlare; e la notte seguente proseguì in tal modo l'istoria.

# CCI NOTTE

Dopo che la confidente elbie mostrato al giotellière la gioia che avexa di vederfo così disposto a render servizio a Schemselminar ed al principe di Persia, il gioillière trasse la lettera da petto e glie la rese dicendole: — Tenete, portatela protatement al principe di Persia, ed al

ritorno ripassate per qui, acciò io veda la risposta di lui. Non obliate di rendergli conto del nostro colloquio.

La confidente prese la lettera e la portò al principe che vi rispose all'istante. Essa ritornò dal gioielliere a mostrargli la risposta che conteneva queste parole:

#### RISPOSTA DEL PRINCIPE DI PERSIA A SCHEMSELNIHAR

. La vostra preziosa lettera ha prodotto in me un grand' effetto, ma non sì grande come desiderava. Voi vi studiate di consolarmi della perdita d'Ebn Thaher. Ohimè I comechè abbia lo spirito travagliatissimo, questa non è che la minima parte de' mali che mi tormentano. Voi li conoscete questi mali, e sapete che la sola vostra presenza può guarirli. Quando verrà il tempo che potrò goderne senza timore di esserne privato? Quanto mi sembra lontano | o piuttosto , lo vedremo noi mai? Voi mi comandate di conservarmi : vi obbediro , poiche io ho rimuziato alla mia propria volontà per pop seguire che la vostra. Addio ! »

Dopo che il gioiellicre ebbe letto questa lettera la diede alla confidente, che gli disse nell'andarsene : - lo vado, signore, a far in modo che la mia padrona abhia in voi la stessa confidenza che aveva in Ehn Thaher, Domani avrete mie notizie. In fatto, il giorno seguente la vide ginguere con un'aria che lasciava trasparire una gran gioia.-Il vostro aspetto, le disse, mi fa conoscere che aveto disposto l'anima di Schemselnihar nel modo che desideravate. - Gli è vero, rispose la confidente, e vi dirò come ne sono vennta a capo. Ieri trovai Schemselnihar che mi attendova con impazienza. Le dicdi la lettera del priacipe che lesse piangendo, e quando ebbe terminato, vedendo che s' andava ad ahbandonare a'suoi ordinarii trasporti:-Madama, le dissi, senza dubbio voi siete afflitta per l'allontanamento d'Ebn Thaher; ma permettetemi di dirvi in nome del cielo che non dovete abbattervi più oltre per tal cosa. Abbiamo un altro simile a lui, che s'offre a servirvi con altrettanto zelo, e quel che è più importante, con maggior coraggio. Allora io le parlai di voi , continuò la schiava , e le raccontai la ragione che vi avea fatto andare dal principe di Persia. Infine l'assicurai che voi terreste inviolabilmente il secreto al principe di Persia ed a lei, e

ch'eravate risolute a favorire la loro corrispondenza per quanto era in voi. Ella mi parve molto consolata dopo il mio discorso. Ah quale obbligazione, sclamò essa, non albiamo noi , il principe di Persia ed io, all' onesto nomo di cui mi parlate | lo voglio conoscerlo, vederlo, per sentir dalla medesima sua bocca quanto m' avete detto, e ringraziarlo d'una generosità inaudita verso persone, per cui nulla l'obbliga a interessarsi con tanto affetto. La sua vista mi farà piacere, e non obliero nulla per confermarlo in così buoni sentimenti. Non vi dimenticate d'audarlo a prender domani e di condurmelo. Perciò , signore , prendetevi la pena di venir meco fino al sno palagio,

Questo discorso della confidente imbarazzò il gioielliere .- La vostra psdrona, riprese egli , mi permetterà di osservare che non ha ben pensato in quanto a quello che esige da nie. Il favore di cni godeva Ebn Thaher presso il califfo gli dava l'accesso dappertutto, e gli officiali che lo conoscevano lo lasciavano andare e venire liberamente al palagio di Schemselnihar, ma io come oserò entrarvi? Sarete persuasa voi stessa che ciò è impossibile. Vi supplico di manifestare a Schemselnihar le ragioni che m'impediscono di darle questa soddisfazione, e tutte le triste conseguenze che potrebbero avveuirne. Per poco che vi considererà vedrà che sarebbe lo stesso che espormi inutilmente ad un gravissimo pericolo,

La confidente cercò di rassicurare il gioielliere : - Credete , gli disse , che Schemselnihar sia tanto irragionevole da esporvi al minimo pericolo, facendovi andare da lei , voi da cui ella aspetta servigi sì considerevoli? Considerate voi stesso che non vi è la minima apparenza di minimo pericolo per voi. Siamo troppo interessale in questo affare, la mia padrona ed io, per porvi in un impaccio inutilmente. Voi potete fidarvi in me e lasciarvi regolare. Quando la cosa sarà fatta, confesserete voi stesso che il vostro timore era mal fondato.

Il gioielliere si arrese a' discorsi della confidente e si alzò per seguirla: ma quantunque si vantasse coraggioso per natura, lo spavento s' era talmente impadronito di lui, che tremava per tutto il corpo.-Nello stato in cui siete, gli disse la confidente, vedo bene che è meglio restiate in casa vostra, e che Schemselnihar prenbio, pel gran desiderio che ha di vedervi , verrà ella a visitar voi ; epperò , signore, non uscite, essendo io certa che non passerà molto e la vedrete arrivare. La confidente aveva ben preveduto; non appena disse a Schemselnihar dello spavento del gioielliere, che costei vestissi ed ando da Ini.

Egli la ricevè con tutt' i segni d'un profoudo rispetto. Quando si sede, essendo un poco stanca del cammino che aveva fatto, si levò il velo e lasciò vedere al gioielliere una bellezza che gli fece conoscere quanto il principe di Persia era sensabile d'aver dato il sno cuore alla favorita del califfo. Dopo averlo ella salutato in un modo lusinghiero, gli disse: - Non appena ho saputo con quale ardore siete entrato negl' interessi del principe di Persia e miei , che ho formato il disegno di ringraziarvene io medesima. Rendo grazie al cielo d'averci sì presto indennizzati della perdita di Ebn Thaher.

Scheherazade în obbligata d'interrompere a cagion del giorno che appariva, Il domani continuò il suo racconto in questi termini.

# CCH<sup>a</sup> NOTTE

Schemselnihar disso ancora molte altre cose obbliganti al gioielliere, dopo di che ritirossi al suo palagio. Il gioielliere andò sull'istante a render conto di questa visita al principe di Persia, che gli disso vedendolo: - lo vi aspettava con impazienza : la schiava confidente m' ha portato una lettera della sua padrona, ma essa non m' ha affatto sollevato. Cho che mi possa dire l'amabile Schemselnihar, io non oso nulla sperare, e la mia pazienza è al suo termine. le non so più che fare. La partenza di Ebn Thaher mi mette alla disperazione. Egli era il mio sosteguo; e perdendolo ho tutto perduto... lo poteva lusingarmi di qualche speranza per l'accesso cho aveva presso Schemselnihar.

A queste parole che il principe prenunziò con tanta vivacità che non diede il tempo al gioielliere di parlare, costui rispose: - Principe, ninno può mai partecipare i vostri mali più di me, e se volete avere la pazienza di ascoltarmi vedrete che posso apportarvi sollievo. A questo discorso il principe si tacque, e gli da altre misure per vedervi. Senza dub- prestò udienza. - lo vedo bene, rupresc

il gioielliero, che l'unico mezzo di rendervi contento è di fare in modo che possiate trovarvi con Schemselnihar in libertà. lo voglio procurarvi questa soddisfazione, e da dimani mi metterò all'onera. Non fa d' 11000 esporvi nd entrare nel palagio di Schemselnihar, voi sapete per esperienza quanto è pericoloso, Come il gioiellicre termino queste parole, il principe l'abbracció con trasporto. - Voi richiamate a vita con questa deliziosa promessa, gli disse, uno sciagurato amante che s'era di già condannato alla morte. A quel che vedo ho riparato pienamente alla perdita d' Ehn Thaher; tutto che farete sarà ben fatto : io m' abbandono interamente nelle vostre braccia.

Dopo che il principe ebbe ringraziato il gioielliere dello zelo che gli dimostrava, colui n' andò alla sua casa, ove il dinani la confidente di Schemselnihar venne a trovarlo. Egli le disse che aveva fatto sperare al principe di Persia di fargli vedere di li a poco Schemselnihar. - lo vengo espressamente, rispose colei, per prender su questo sulibietto delle misure con voi. Mi sembra, che questa casa sarcbbe assai comoda per questo mio abboccamento. - Potrebbe benissimo venir qui, soggiunse il gioielliere; ma bo pensato che saranno più in libertà in un'altra casa che ho , dove attualmente nessuno abita. La mettero subito in istato di riceverli. - Ciò posto, rispose la confidente, non si tratta ormai che di farvi acconsentire Schemselnibar. Vado a parlargliene. e sul momento vi porterò la risposta,

In fatto ella fu molto sollecita, Non tardo molto a ritornare, e disse al giojelliere che la sua padrona non mancherebbe di trovarai alla posta al cader del giorno. Ciò detto, gli mise tra le mani una borsa, dicendogli che serviva a comperare la cena. Il gioielliere la condusse sul momento alla casa dove gli amanti dovevano incontrarsi, accio ne sapesse il luogo e vi potesse condurre la sua padrona. Appena si furono separati, egli andò a torre in prestito da'suoi amici vasellami d' oro e d'argento , tappeti , guanciali ricchissimi ed altre auppellettili, di cui addobbò la casa magnificentiasimamente. Quando ebbe posto tutto in ordine . ando dal principe di Persia.

Figuratevi la gioia che provò il principe, quando il gioielliere gli disse che veniva a prenderlo per condurlo alla casa che aveva preparata per ricever lui e Schemschinhar. Questa nuova gli foce dimenticare ogni cordoglio, ogni soflercaza. Vesti un abito magnifico, ed usci aenza corteggio ol gioielliere che lo foce passare per molte strade rimote, acciò niuno li osservasse, e l'introdusse linalmete nella casa, ove cominciarono a conversare aspettando Schemschinhar.

Non si fece lungo tempo attendere quest' amante troppo passionata. Ella giunse dopo la preghiera del tramonto del sole, con la sua confidente e due altre schiave. Egli è impossibile il dir con parole l'eccesso della gioia che comprese i duo amanti al rivedersi. S'assisero sur un sofa, si guardarono qualche tempo senza poter parlare, tanto erano fuori di loro medesimi. Ma quando rielibero l'uso della parola, si risarcirono molto di questo silenzio dicendosi di cose così tenere, che il gioielliere, la confidente e le due altre schiave ne piansero. Il gioiclliere asciugò le sue lagrime per pensare alla cena che portò poi egli stesso, Gli amanti bevvero e mangiarono poco ; dopo ciò, essendosi riassisi sul sofa, Schemselnihar dimandò al gioielliere ae avesse un liuto o qualche altro istromento. Il gioielliere, che aveva avuto cura di provvedere a quanto poteva farle piacere, le portò un liuto. Dupprima l'accordo e in seguito cantò.

Qui s'arrestò Scheherazade a cagion del giorno che cominciava a comparire. La notte aeguente prosegui in tal modo.

# CCIII, MOLLE

Mentre Schemselnihar dilettava il principe di Peraia, esprimendogli la sua passione con parole che improvvisava, a'intese un gran rumore; ed una schiava che il gioiclliere aveva menata con lui . venne tutta spaventata a dire che la porta veniva sfondata : ch'essa aveva dimandato chi era, ma che invece di rispondere si erano raddoppiati i colpi. Il gioielliero spaventato lasciò Schemsclnihar e il principe per andare esso medesimo a verificare queata trista notizia. Era già nel cortile quando scorse nell'oscurità una schiera di gente armata di haionette e di sciable che avevano sfondata la porta e gli andavano incontro. Egli si mise subito contro un muro, e senza che quelli se ne accorgessero li vide in numero di dieci.

Come non poteva essere di un gran

soccorso al principe di Persia ed a Schemselnihar si contentò di compianger'i e prese il partito della fuga. Uscì di sua casa ed ando a rifuggirsi da un vicino che non ancora era coricato, non dubitando che questa violenza non si facesse per ordine del Califfo, ch' era stato senza dobbio informato della posta di Schemselnihar col principe di Persia. Dalla casa ove s'era salvato, sentiva il gran rumore che si faceva nella sua e che duro fino a mezzanotte. Allora, sembrandogli che tutto fosse tranquillo, pregò il vicino di prestargli una sciabola, e munito di questa arma uscì e si avanzò fino alla porta della sua casa, ed entrato nella corte scorse con ispavento un uomo che gli dimando chi cra. Riconobbe alla voce che colui cra il sno schiavo. - Come hai tu fatto, gli disse, per non esser preso dalla pattuglia? - Signore, jo mi sono nascosto in un angolo della corte , e ne sono uscito dopo che non ho inteso più rumore. Ma non sono state gente d'armi che hanno forzato la vostra casa, sono stati ladri che nochi giorni dietro ne banno saccheggiata un'altra in questa contrada. Non e a duhitare che avendo osservato la ricchezza delle suppellettili da voi fatte qui trasportare vi abbian fatto disegno sopra.

Il gioielliere trovò la congettura del suo schiavo assai prohabile. Visitò la sua casa e vide in fatto che i ladri avean levato il migliore dalla camera ove avea ricevito Schemseluibar e il suo amante, insieme al vasellame d'oro e d'argento, non lasciandovi nulla, - Egli ne fu desolato. - Oh cielo! sclamo, son perduto senza risorsa! Che diranno i miei amici e quale scusa troverò , dicendo loro che i ladri hanno forzato la mia casa e derubato quanto mi aveano si generosamente prestato l Non dovrò io risarcirli della perdita che ho loro cagionata? D'altra parte, che n'e stato di Schemselnihar e del principe di Persia? Questa cosa farà un si gran rumore che sarà impossibile non ginnga alle orecchie del Califo, Egli saprà di quest' abboccamento, ed io servirò di vittima alla sua collera. Lo schiavo che gli era molto affezionato si studiò di consolarlo. - Riguardo a Schemselnihar, gli disse, i ladri si saranno coutentati di spogliarla, e voi dovete esser certo che si sarà ritirata nel suo palagio colle sue schiave : il principe di Persia avrà avuto la medesima sorte. In tal modo potete sperare che il Califfo ignorerà per sempre quota avventura. In quanto alla pertida che i vostri amici han fatta è una sciagura che voi non avete potto evitare. Essi sanno che i ladri si-no in si gran numero che hanno avuto l'audezia di saccheggiare non solo la casa di cui vi ho pariato, ma anche diverse altre dei principali signori della corte, e non ignorino che ad onta deeli ordice e non con entre dei proprinticato il fatte non se n'e pottulo prender ancora nemmen uno. Ve a'uscircte col pagare ai vostri amici il valore delle cose rubate, e a voi resteranno nuocra, la Dio merco, molti beni.

Aspettando che il giorno apparisse, il gioielliere fece raccomodare dal sio acchiaro. Il meglio che gli fu possibile, la doppo di che ritorio hella solita sua casa facendo triste riflessioni sopra quanto era avcenuto: — Elon Tabber, disse tra siv, è stato assai più asggio di me; egli avea proveduto questa esisuaria in cui mi son gettato ciccamente. Piecesse a Dio cho che forse mi costerià la ritali.

Non appena fu giorno che la voco della casa sacchegiata volo di bocca in bocca e trasse in sua casa una folla d'amici e di vicini di cui la maggior parte sotto il pretesto di condolersi con lui dell'accidente, erano curiosi di consocrare i particolari. Egli non lascio di ringraziarii dell'accidente, erano eti di montravano. Elles almeno la consoluzione di controle dell'accidente della consoluzione di controle della consoluzione di controle della controle della consoluzione di controle della contr

Quando il gioielliere fu solo, i suoi familiari gli servirono il pranzo, ma non mangio quasi niente. Era circa mezzogiorno quando uno schiavo venne a dirgli che stava alla porta un uomo che non conosceva e che voleva parlargli. Il gioielliere, non volendo ricevere uno sconosciuto. si alzò ed andò a parlargli alla porta.-Benchè voi non conosciate me, gli disse colui, io conosco voi e debbo parlarvi d'un affare interessante. Il gioiellicre a queste parole lo pregò d'entrare. - No, soggiunse lo sconosciuto, abbiate la pazienza, se vi piace, di veniro con me fino all' altra vostra casa. - Como sapete, rispose il gioiclliere, ch' io he un'altra casa oltre questa? - Lo so, ripiglio la sconoscinto, voi non avete che a seguirmi senza tentere nulla; ho qualche cosa a commicarvi che vi farà piacere. Il gioielliere adunque parti con lui, e dopo avergli raccentato in qual modo la casa sua fosse stata rubata, gli disse che questa uon era in istato di riceverlo.

Quando furono inpanzi alla casa, e lo sconosciuto vide che la porta n'era a mezzo fracassata: - Andiamo innanzi, disse al gioielliere, vedo bene che mi avete detto la verità. Vi condurrò in un luogo ove staremo più comodamente. Ciò detto, continuarono a camminare, e camminarono tutto il resto del gioruo senza arrestarsi. Il gioielliere, stanco del cammino che avea fatto, e dispiaciuto di vedere approssimar la notte, e lo sconosciuto camminando sempre senza dirgli ove pretendeva condurlo, cominciava già a perdere la pazienza quando giunsero ad un luogo che conduceva al Tigri, Giunti a riva, si imbarcarouo in un piccolo hattello e passarono all'altra parte. Allora lo sconosciuto meno il gioielliere per una lunga strada ove non era stato mai per tutta la sua vita, e dopo avergli fatto traversare infiniti viottoli s' arrestò ad una porta che aprì. Fattovi entrare il gioielhere richiuse e sharrò la porta, e poscia lo condusse in una camera ov' erano dieci altri uomini non meno sconosciuti al gioielliere di colui che l' avea là condotto.

Questi dieci uomini accolsero il gioielliere senza fargli molti complimenti. Gli dissero di sedersi, e n'avea bisogno, perche ansante dal luugo cammino, e perche lo spavento da cui fu compreso nel vederai con gente propria ad ispirar terrore, non gli avrebbe permesso di starsene in piedi. Com' essi aspettavauo il capo per cenare , appena giunse fu servito. Si lavarono le mani ed obbligarono il gioielliere a far lo stesso e a mettersi a tavola con loro. Dopo il pasto questi uomini dimandarono al gioielliere se sapeva a chi parlava, ed egli rispose che no, e che ignorava anche la contrada ed il luogo in cui era. - Raccontateci la vostra avventura di questa notte, gli dissero, e non ci nascondete nulla. Il gioielliere, maravigliato di questo discorso, rispose loro: - Miei signori, a quel che sembra, voi ne siete di già istrutti? -Questo è vero , replicarono essi , il giovine e la giovine signora ch' erano in vostra casa ieri a sera ce ne hanno pariato; ma noi la vogliamo sapere dalla vostra prepria bocca. Non vi fu d'uopo

d'altro per far comprendere al gioielliere che parlava a' ladri che avevano forzato e saccheggiato la sua casa. — Mieri signori, sclamo egli, io son molto in pena per essi; me ne potreste dar voi notizia?

Scheherazade qui interruppe per avvertire il sultano delle Indie che appariva il giorno, e tacquesi. La notte seguente ripigliò in tal modo il discurso.

## CCIV' NOTTE

Sire, diss'ella, sulla dimanda che il gioielliere avea fatta a' ladri se gli potevano dare novella del giovine signore e della giovine signora : - Non ne state in pena, risposero coloro, essi sono in luogo di sicurezza e stanno benissimo. Ciò detto, gli mostrarono due gabinetti, e l'assicurarono che ivi stavano amendue separatamente. Ci hanno detto , aggiunsero essi, non esservi che voi, il quale sappia quanto li riguarda. Come l'abbiamo saputo , abhiamo avuto per essi tutt'i riguardi possibili a considerazione vostra. Lungi dall' aver posto in uso la minima violenza, al contrario abbiamo loro usato ogni sorta di huoni trattamenti, e niuno di noi vorrebbe aver loro fatto il minimo male. Vi diciamo lo stesso per voi, e voi potete avere tutta la confidenza in noi.

Il gioielliere rassicurato da questo discorso, e contento oltre modo che il principe di Persia e Schemselnihar fossero in vita, prese il partito di raffermare maggiormente i ladri nella loro buona volontà. Egli li lodò , li fusingo e diè loro mille benedizioni. - Signori, disse loro . confesso che non ho l'onore di conoscervi ; ma è una grande felicità perme di non esservi sconosciuto, e non so come ringraziarvi del bene che questa conoscenza m' ha procurato dalla parte vostra. Senza parlare d'una si grande azione di umanità, vedo non esservi che voi capaci di custodire un secreto sì fedelmente da non poter temere che sia mai rivelato, e non esservi che voi da incaricare per qualunque impresa difficile. Voi sapete tutto portare a buon termine col vostro ardore, col vostro coraggio e colla vostra intrepidezza. Fondato sopra qualità che vi appartengono a sì giusto titolo, non troverò difficoltà a raccontarvi la mia storia, e quella delle due altre persone, che avete trovate in mia

casa con tutta la fedeltà che m'avete di- i niandata.

Dopa che il gioielliere elibe prese queste precauzioni per far che i ladri prendessero interesse a quanto andava loro a confidare, e acció non potesse produrre che un boon effetto come gli sembrava, egli fece loro, senza nulla omettere, il racconto degli amori del principe di Persia e di Schemselmhar, dal principio lino alla posta ch' egli avea loro procurato nella sua casa.

I fadri furono forte maravigliati di tutte le particolarità che udirono. - Come ! sclamarono essi quando il gioielliere ebbe terminato, è egli possibile che il giovine signore sia l'illustre Ali Ebn Becar principe di Persia, e la signora la hella o celcbre Schemselpihar ? Il gioielliere giuro che quanto aveva loro dello era vero, ed aggiunse che non dovevano trovare strano che si nobili persone avessero avuto ripugnanza a farsi conoscere.

Sn questa accertazione, i ladri andarono a gettarsi a' piedi del principe e di Schemselnihar , l'un dopo l'altro , e la supplicarono di perdonar loro, protestando che si sarebbero astenuti dal trattarli in quel modo, se fossero stati informati del loro grado prima di forzare la casa del giojelliere. Gio non ostante procureremo, aggiunsero, di riparare il fallo commesso. Rivoltisi poscia al giorelliere , gli dissero: - Siamo molto dispiaciuti di non potervi rendere quanto è stato tolto dalla vostra casa, poiche una parte non è prù in nostra disposizione ; noi vi pregliamo di contentarvi dell'argenteria che or ora vi darenio.

Il giojelliere si tenne troppo felice della grazia che gli si faceva. Quando i ladri gli ebbero data l' argenteria fecero venire il principe di Persia e Schemselmhar, e loro dissero, come pure al gioielliere, che li ricondurrebbero in un litogo donde potrebbero ritirarsi ciascano in casa sua, ma che prinia volevano giurarsi di non palesarli. Il principe di Persia , Schemselnihar e il gioielliere risposero che avrebbere potute fidarsi alla loro sola parola, ma poiche lo desideravano ginrarono solennemente di tener loro una fedeltà inviolabile. Immantinenti i ladri soddısfattı del loro giuramento uscirono con essi.

Nel cammino il gioielliere, inquieto di non vedere la confidente e le due schiave , s'avvieino a Scheniseluihar e la supplicò di dirgli ciò ch' era di loro avvenu- l'iero nell' altro, con due de' suoi in cia-

to. - lo non ne so mente, rispose ella, non posso dirvi altro se non che funinio rapiti dà casa vostra, ci si fece passar l'aequa, e fummo condotti alla casa doude veniamo.

Schemselnihar ed il gioielliere non elibero un più lungo colloquio. Si lasciarono condurre col principe da' ladri, ed arrivarono alle sponde del fiume. I ladri presero un battello , s' imbarcarono con essi, e li passarono all'altra parte del finne.

Mentre il principe di Persia e il gioielliere sbarcavano s' nitese il rumore della pattuglia a cavallo che accorreva, e che giunse quando il battello si allontanava o riconduceva i ladri, con ogni forza di remi.

Il comandante del drappello chiese al principe, a Schemselnihar e al gioielliere donde venissero si tardi e chi fossero. Essendo essi presi dal terrore, e da altra parte temendo di dir cosa che potesse recar loro danno rimasero interdetti. Intanto bisognava rispondere, e il goielliere, che avea l'animo un po' più tranquillo, se n' assunse l' incarico. - Signore, diss'egli, posso accertary primieramente che siamo onesti cittadini. Quelli che souo nel battello donde ora siamo shareati e che ritornano indietro sono ladri, che ier notte forzarono la casa dov' eravamo e la saccheggiarono, indi ci condussero nel loro asilo, ove dopo averli presi per tutte le vie della dolcezza, ci resero la libertà riconducendoci fin qui. Ci hanno renduto anche buona parte del bottino fatto, ed eccolo. Ciò dicendo, mostrò al comandante il pacchetto d'argenteria che portava.

Il comandante non si contento di questa risposta del gioielliere, ma avvicinatosi ad esso ed al principe di Persia, e guardatili l'uno dopo l'altro : Ditemi il vero, disse loro, chi è questa signora, come la conoscete, ed in quale contrada alutate?

Questa dimanda gli impaccio forte, e non sapevano che rispondere. Schemselnihar tolse ogni difficoltà : trasse il comandante da parte, e non appena gli ebbe susurrato alcune parole all'orecchio cho costni prostrossi con segni di rispetto e eortesia. Egli comando ai suoi che immantinente facessero venire due battelli.

Quando i hattelli furono venuti, il comandante fece unbarcare Schemselmhar nell'uno, il principe di Persia ed il gioielscun battello, con ordine di portarli an ove devevano andare. I due battelli presero ciascinio una via differente. Noi non parlereno che di quello ov' erano il principe di Persia ed il gioielliere.

Il principe di Persia, per risparmiare a' suoi conduttori ed al gioielliere la pena, disse a' primi che l'ultimo andava seco, e però traessero alla sua abitazione che loro indicò. Ad onta di questa indicazione, i conduttori fecero approdaro il battello innanzi al palagio del califfo. Il principo di Persia e il gioielliere furono presi da forte spavento che per altro non dimostrarono, Comunque avessero inteso l' ordine che il comandante aveva dato, non lasciarono d'immaginare ehe andassero ad esser posti nel corpo di guardia per venir presentati il domani al califfo. Per altro non era questa l'intenzione de' conduttori. Quando gli ebbero fatti sbarcare, come dovevano raggiugnere la loro brigata, li raecomandarono ad un ufficiale del califfo , il quale die loro due soldati per condurli per terra alla casa del principe di Persia che era molto lungi dal fiume. Vi giunsero alfine, ma talmente stracchi ed ansanti, che appena po-

Ad onto di questa grande stracchezza i principe era al affitto dell'accidente occorso a lui el a Schemselulhar, cite comuni gli todevar la spernaza d'un aliro comuni gito deven la spernaza d'un aliro un sofa. Mentre la più gran parte delle use genti s'occuparano a faro ristrara in sè, gli altri s'accolero intorno al gio-elitere, e lo pregamo di diri foro quel che era savvento al principo, la cui d'un dimi inserpraniale (1).

tevano mnoversi.

### CCV NOTTE

Sire, io diceva ieri a Vostra Maestà, che mentre una parte de'iamiliari del principe era occupata a farlo rinveniro da suo svenimento, altre persone avevano dimandato al gioielliere ciò ch' era avvenuto al loro padrone. Il gioielliere, che

[1] Di qui innanzi per tor la noia di ripetere in opii fine di notte che « Scheherazade tacque e continuò la seguente notte », tralascereno questa formola : e sia di avertimento al tettore che la sultana è quella che parla al sultano delle indie.

non volera frielara hisota rispuse cha la cosa era nono taraordinaria, ma che non era quello il tempo di farne loro la marraziono; e che sarches tato meglio di pensare a soccorrere il principe. Per bona sorte il principe di persiste risorno in sò stesso; e coloro che gli averano tata quella dimanda si trassero di pari- di persona di person

u migga dirata principo, avesso ricorrato i centa i monte debote cho non palecra aprir la bocca per parlare. El non rispondora che per segni aucho al proprii parenti che gli parlavano. Il domani era anora in questo stato quando il gioielliere si congodo da lui, Il principo non gli risposo che con un nichno di testa tenendogli ha mano, a come vido testa tenendogli ha mano, a come vido statogli renduto da l'alfri, feco aggno a un suo familiare di prenderlo e portarlo in casa di quello casa di quello casa di prenderlo e portarlo in casa di quello casa di prenderlo e portarlo in casa di quello.

Il giojelliere era stato atteso con grande impazienza dalla sua famiglia dal giorno che n' era useito con colui che era venuto a dimandarlo, e che non si conosceva ; e non si era dubitato non gli fosse avvenuto qualche altro caso peggio che la prima volta da che era passato il tempo d'esser ritornate. La moglie, i figliuoli o i familiari ne erano abbattuti e piangevano ancora allorché ginnse. Guirono nel rivederlo; ma furon turbati nel trovarlo di molto cangiato da che non l'avevano veduto. La gran fatica del giorno precedente e la notte che aveva passata in grandi timori e senza dormere . erano la cagione di questo cangiamento che l' aveva renduto appena riconoscibile. Sentendosi egli stesso molto abbatiuto restò due giorni in casa per rimettersi , e non riceve che pochi e più intimi amici, per i quali aveva comandato si fosse lasciato libero l' accesso.

Il terus gierro, sentendesi più in force credi ristallitri del tutto prendendo un poi d'aria. Andò alla bottega di un ricco mercante sen anico, o resi trattenne lungamente. Nell'alzarsi per prender congeda dal so amico e ritirarsi, scorse una donna che gli faceva segno e la ricconoble per la condidente di Sciennesinilar. Tra il timore e la gioia che n'ebbe si ritirò pontamente seusa garadaria. Ella lo segui, con'egli s'era apposto che farche, poiche il lungo d'era une era proprio a conversar con lei. Camminan- t do egli un po' lesto, la confidente, che non poteva seguirlo collo stesso passo, gridavagli di tempo in tempo d'aspettarlo. Egli la sentiva ; ma dopo quello che gli era avvenuto, non voleva parlare in pubblico, temendo di dar luogo a sospettare, che avesse avuto commercio con Schemselnihar, Di fatti si sapeva in Bagdad ch' ella apparteneva a questa favorita e che faceva tutte le sue compre. Egli continuò a camminare collo stesso passo, e arrivò ad una moschea poco frequentata, e dove sapeva che non vi era niuno. Ella vi entrò dopo di lui, ed ehbero tutta la libertà di parlarsi senza testimoni.

Il gioielliere e la confidente di Schemselnihar si dimostrarono scambievolmeute la gioia che avevano di rivedersi , dopo la strana avventura cagionata da' ladri e

il loro timore l'uno per l'altro, senza parlar di quello di loro stessi.

Il gioielliere voleva che la confidente cominciasse dal raccontargli come era scappata colle due schiave, ed in seguito gli narrasse quel ch' era avvenuto a Schemselnihar da che non l'aveva veduta. Ma la confidente gli dimostro tanta premura di saper prima quel ch'era avvenuto a lui dopo la loro si impreveduta separazione, che su obbligato a soddisfarla. - Ecco , diss' egli dopo aver terminato, quanto desideravate saper da me. Ditemi ora, vi prego, alla vostra volta quello che vi ho già dimandato.

Appena vidi apparire i ladri, disse la confidente, m' immaginai, senza esaminarli bene, che fossero i soldati della guardia del califfo, che essendo stato informato dell' uscita di Schemselnihar, li avesse inviati a tor la vita a lei, al principe di Persia ed a tutti noi. Così prevenuta, salu subitamente sul terrazzo all' alto della vostra casa mentre che i ladri entrarono nella camera ov' erano il principe di Persia e Schemselnihar, e le due schiave di costei furono sollecite a seguirmi. Di terrazzo in terrazzo giungemmo a quello d'alcune oneste persone che ci accolsero con molta cortesia, e presso cui passammo la notte.

Il domani mattina dopo aver ringraziato il padron della casa del piacere che ci aveva fatto, ritornammo al palagio di Schemselnibar. Vi entrammo in un gran disordine e molto afflitte per non sapere quale fosse stato il destino de nostri due

selnihar furono forte maravigliate di voderci ritornar senza lei. Noi dicemmo loro, come eravamo convenute, che era restata iu casa di una sua amica e che ci avrebbe mandate a chiamare per andarla a riprendere quando vorrebbe ritornare, e quelle si contentarono di quesin scusa.

lo pessai la giornata in una grande inquietudine. Venuta la notte, aprii la piccola porta di dietro e vidi un piccolo battello sul canale obliquo del fiume, ove fa capo. lo chiamai il battelliere e lo pregai d'andar di costa ed oltre il lungo del fiume, a vedere se scorgesso una signora, e nel caso l'incontrasse di condurla.

Io aspettai il suo ritorno colle due schiave, che partecipavano alla mia inquietudine, ed era quasi mezza notte quando lo stesso battelliere arrivò con due uomini al di dentro e una donna coricata sulla poppa. Quando il battello approdò , i due uomini aiutarono la donna ad alzarsi ed a sbarcare, ed io riconobbi iu lei Schemselnihar; la gioia che provai nel rivederia fu tanta, che non posso esprimerla.

### CCVP NOTTE

lo diedi , continuò la confidente, la mano a Schemselnihar per hiutarla a scendere. Ella aveva gran hisogno di questo soccorso , imperocche non poteva quasi sosteuersi. Quand' essa fu sbarcata, mi disse all' orecchio, d'un tuono che mostrava la sua afflizione, d'andar a preudere una borsa di mille pezzi d'oro e di darla a' due soldati che l'avevano accompaguata. La diedi alle due schiave perche la sostenessero, e dopo aver detto a' soldati d'aspettarmi un momento, corsi a prender la borsa e ritornai immantinenti. La diedi a' due soldati , pagai il battelliere, e chiusi la porta.

Raggiunsi Schemselnihar che non era ancora arrivata alla sua camera. Senza perder tempo la spogliammo e ponemmo in letto, ove non appena fu posta, che

sembrò volesse esalare l'ultimo respiro. Il giorno seguente le altre sue donne mostrarono gran premura di vederla; ma io dissi loro ch' ella era venuta estremamente stracca e che avca bisogno di riposo per rimettersi. Le prestanimo intanto le due altre donne ed io tutt' i soccorsfortunati amanti. Le altre donne di Schem- si che credemmo all' nopo doversi ella aspettare dal nostro zelo. S' ostino dap- I prima a non voler prender niente, ed nyremmo disperato della sua vita, se non ci fossimo accorte che il viuo che le davamo di tempo in tempo le facea riprender forza. Finalmente a furia di preghiere vincemmo la sua ostinazione e l'obbligammo a mangiare.

Quando vidi ch' era in istato di parlare (poichè non aveva fatto che piangere, gemere e sospirare fino a quel punto), le dimandai, in grazia, di volermi dire per qual ventura era sfuggita dalle mani dei ladri. - Perchè esigete da me , mi disse con un gran sospiro, che io rinuovelli una sì graude sciagura? Piaciuto fosse al cielo, che i ladri m' avessero tolta la vita invece di conservarmela 1 i miei mali sarebbero finiti, ed jo non vivo che per soffrir di più. - Madama, ripresi, vi supplico di non rifiutarmi questa grazia. Voi non ignorate che gl' infelici provano una specie di consolazione nel mettere a parte altrui de' loro più sciagurati eventi. Quel che vi chieggo vi solleverà, se avete la bontà di appagarmi.

Ascoltate dunque, mi disse, la cosa più desolante che possa avvenire ad una persona sì passionata come me, che credeva non aver altro a desiderare. Quando vidi entrarc i ladri colla sciabla ed il pugnale in mano credei che il principe di Persia ed lo fossimo all' ultimo di nestra vita, e la morte non mi spaventava pensando che andava a morire con lui. Invece di gettarsi su di noi per trapassarci il cuore come mi credeva, furon designati due a custodirci, mentre gli altri fecero halle di quanto v'era nella camera ove stavamo noi e nelle altre contigue. Quand' ebbcro terminato e caricato sulle loro spalle i fardelli , uscirouo e ci con-

dussero con loro.

Per la strada, uno di quelli che ci accompagnavano, mi dimandò chi fossi; gli risposi esser ballerina. Fu fatta la stessa domanda al principe, che rispose es-

ser borghese.

Arrivati che fummo nella loro casa, avemmo nuovi argomenti di terrore. Essi si riunirono intoruo a me, e dopo aver considerato il mio vestimento e i ricchi gioielli di cui era ornata duhitarono ch' jo avessi celato la mia qualità. -Una hallerina non va così vestita come voi , mi dissero ; diteci dunque la verità . chi siete ?

Come videro ch' jo non risposi nulla :

- E voi , dimandarono al principe di Persia , chi siete voi dunque ? Noi vediamo che non siete semplice borghese, come avete detto. Egli non li soddisfece più di me sopra quello che desideravano sapere. Disse loro solamente ch' era andato a vedere il gioielliere ed a sollazzarsi con lui, e che la casa in cui ci avevano trovati apparteneva a quest'ultimo.

- lo conosco questo gioielliere , disse allora uno de' ladri che sembrava esser capo degli altri; io gli ho qualche obbligazione senza ch'egli ne sappia niente, e so che ha un'altra casa : m' incarico io di farlo venire domani. Noi non vi rilasceremo se non sappiamo prima da lui chi siete. Intanto non vi verrà fatto al-

Il gioielliere fu condotto il domani, e credendo obbligarci , come veramente fcce , dichiarò a ladri chi noi eravamo. I ladri vennero a dimandarmi perdono, e credo che facessero lo stesso col principo di Persia, il quale era in un altro luogo, e mi protestarono che non avrebbero forzato la casa in cui ci avevano trovati . se avessero saputo che apparteneva al gioielliere. Sul momento presero il principe di Persia, il gioielliere e me, e ci condussero fino alle rive del fiume, ove ci fecero imbarcare in un battello che ci passò dall'altra parte; ma non appena fummo sbarcati che c'incontrò una pattuglia a cavallo.

lo presi il comandante a parte, me gli nominai e gli dissi che la sera precedente, ritornando dalla casa di un'amica, i ladri che ritornavano nel loro asilo m'avevano arrestata e condotta con loro; e che avendo loro detto chi io era m' avevano rilasciata facendo lo stesso, a considerazione mia, alle due persone che vedeva , dopo averli assicurati ch'erano di mia conoscenza. Immantinenti scese a terra per onorarmi, e dopo che mi ebbe mostrato la gioia che aveva di potermi esser giovevole in qualche cosa, fece venire due battelli e mi fece imbarcare nell' uno con due de' suoi che voi avete veduti e che m' hanno scortata fin qui : in quanto al principe di Persia ed al gioielliere, li fece imbarcare nell' altro anche con due de' suoi per accompagnarli e condurli in sicurezza fino alle loro case. Credo, aggiunse, terminando e prorompcudo in lagrime, che nou sarà loro accaduto niun male dopo la uostra separazione, e non dubito che il dolore del

principe non sia eguale al mio. Il gloielliero che ci lua soccorsi con tauta affezzione merita d'esser ricompensato della perdita fata per anno nostro. Non mancate domani mattina di preuder due borse di mille pezzi d'oro ciascuna, e di portargiele da parte mia, dimandandogli anche notizie del principe di Persia.

Ogando la mia buona padrona ehbe terminato, m' ingeguai, sull' ultimo ordine datomi , d'informarmi del principe di Persia, a persuaderla di fare degli sforzi per vincere se stessa dopo il pericolo che aveva sofferto e da cui non era scampata che per un miracolo. Nou mi replicate. soggiuns'ella, ed eseguite quel ch'io vi comando, lo fui costretta a tacermi, e son veuuta ad eseguire i suoi ordini. Essendo stata in casa vostra, e non avendovi trovato, nell'incertezza di trovarvi nel luogo indicatomi, sono stata sul punto d' andare dal principe di Persia, ma non bo osato farlo. Ho lasciato le due borse , passando, presso una persona di mia conoscenza : attendetemi qui . Doco tarderò a portarle.

### CCVII NOTTE

Sire, la confidente raggiunse il gioielliere nella moschea in cui l'avea lasciato, e gli disse dandogli le due borse : - Prendete, e soddisfate i vostri amici. - Ve ne ha, rispose il gioielliere, assai più che non fa d'uopo, ma io non oserò ricusare il favore che una signora si cortese e si generosa vuole impartire al suo umilissimo servo. Vi supplico di assicurarla che glie ne sarò eternamente obbligato, S' accordò con la confidente, che venisse a trovarlo alla casa ove l'avea veduto la prima volta, quando avrebbe a dirgli cosa da parte di Schemselnihar e a saper notizio del principe di Persia. Dopo ciò si separarono.

Il gioielière ritornò in sua casa molto contento, non solo dell'aver come soddisfare pienamente i suoi amici, ma ancora di veder che niuno sapeva a Bagdad, che il principe di Persa e Schemschinar si fossore trovati nell'altra sua
casa quand'era stata sacchegista. Veto
ma condiava scella tora scerciezza. Costoro, d'altra parte, non avenano molto
commercio col modo per temere siena
p-ricolo da parte lora quand'anche l'aexescro d'utiglato. Il douanai visió gli

amici che gli aveau fatto piacere, e non durò molta fattea a contentarii. Ciò non ostatute gli restò molto danaro per addolbare l'altra sua casa molto proprismente, e la fece abitare da alcuni suoi familiari. In tal modo obliò il pericolo che avea corso, e la sera andò in casa del principe di Persia.

principe di Persia.

Gli officiali del principe che ricevettero il gioicliirer, gli dissero che arrivamolto a proposito; poiche il principe da che non l'avera vedinto era in uno stato che non potera trarre da la tima sola presenta la rumore, e lo trovò corisoto cogli occhi schinsi ed in uno solato di principa di consistenti di principa di consistenti di principa di consistenti di rumore, e lo trovò corisoto cogli occhi schinsi ed in uno stato che più fice compassione. Lo salulto tocandogli la mano ed esortandolo a prender corraccio.

Il principe di Persia avendo riconosciuto alla voce essero il gioielliero che gli parlava, apri gli occhi e guardullo in moode che gli fece conoscere quanto la sua affilizione fosse infinitamente più grande di quella provata dopa over veduto la prima volta Schemselnibar; o pressgii e strettagli in mano in secno di amucizia, gli disse d'una voce debule che gli era molto obbligato di essersi presa la pena di vonire a vedere un principe si sciagurato ed affitto quanto lui sciagurato ed affitto quanto lui

— Principe, riprese il gioielliere, non parliamo, ve ne supplico, di obbligazioni che possiate avermi; vorrei che i servizi rendutivi avessero avitto miglior successo; parliamo piuttosto della vostra salute; nello stato in cui vi vedo teno forte non vi sitate abbattuto da voi medesimo e non prendiate il nutrimento che vi è necessario.

Le persone ch'erano vicine al principe di loro padrone colsero quest'occasione per decisione padrone colsero quest'occasione per di dire al giotelliere, che tutti gli sforzi fatti untili i, ed era lungo tempo che nen aveva preso niente. A questo il giotelliere va va preso niente. A questo il giotelliere resono anui familiari gli apportassero alcum unmo familiari gli apportassero alcum unpo moltissime istanze.

Dopo che il principo di Persia ebbe mangiato più largamente che all'ordinario, a persuasione del gioielliere, impose a' suoi di lasciarlo con lui; e quando firmon usetti: — Con tutta la seangura che m'opprima, di-se, ho ini grandissamo dolore della nerdata che avete soferta per amor nio, ed è giusto cl' lo pensi a risarcirveue; ma prima, dopo avervene chiesto mille perdoni, vi prego di durni se avete saputo nulla di Schemselnihar, da che souo stato costretto a seporarmi da lei.

Il giociliere, istrutto dalla confidente, gli raccontò tutto quel che sapeva del l'arrivo di Schemselmiar al sno palagio, e dello stato di lei da allora ino a che era passata meglio, dicendogli aucora che aveva inviato la confidente a saper notizie di lui.

Il principe di Persia non rispose al discorso del gioielliere che con sospiri e lagrime: poscio, fatto uno sotro per alzarsi e chiamati i suoi familiari, andò in persona al suo guardaroba che si fece aprire: ; e fattevi fare diverso balle di ricche suppellettili ed argeuteria, orrdinà che venissero portate in casa del gioielliere.

Il goielliere voleva rieusare il donativo clui il principe gli faceva; ma ad onta gli dicesse che Schemschubar pli aveva inviato più che non aveva d'uopo, per risareire gli amici suoi di quel che avevano perduto, costti violle essere obbedito. Il gioielliere vederdon on potesene esimero nosti al principe quanticiali mi pietrule a sufficienza riperaziapii mi pietrule a sufficienza riperaziare. Egli dopo ciò voleva andersene; ma il principe lo pregò di restare, e conversarono una huona parte della notte.

Il domani, il gioielliere prima di andarscue vide un' altra volta il principe di Persia che fattoselo seder vicino gli disse: - Voi sapete, che vi ha uno scopo a tutte le cose, e quello d'un amante è di possedere l'oggetto che ama senza ostacoli; s'egli perde una volta questa speranza, è certo che non deve più pensare a vivere : comprenderete da ciò esser questa la trista condizione in cui mi trovo. In fatto, due volte che io mi credeva al colmo de' mici desiderii, sono stato strappato dal fianco di colei che amo nel modo più crudele. Dopo ciò non mi resta che pensare alla morte : me l'avrei già data, se la mia religione non mi proibisse di esser suicida; ma non v'ha bisogno ch' io la prevenga, perchò sento che pon l'attenderò lungo tempo. Ciò detto, gemiti, sospiri, singhiozzi ed abbondanti lagrime l'obbligarono a tacersi.

Il gioielliere, che non sapeva come altrimenti distarlo da questo pensiero di disperazione se non parlandogli di Scl.em-

selnhar e dandegli quakrie ombra di speranza, gli disse che teneva la confidenranza, gli disse che teneva la confidente fosse di già venuta, epperò credeva casa. — lo vi lascia andare, gli disse il a casa. — lo vi lascia andare, gli disse il a principe, e se la vedete vi sapplico raccomandarie d'assicurar Schemseluihar, e che se deblo morire, come presto m'altendo, io l'amerò fino ull'ultimo sospiro cd anche nella tomba.

Il gioielliere ritorno in sua casa e vi respecta spettando la confidente che giunse poche ore dopo, ma tutta in disordine e piangente. Il gioielliere spaventato le dimando che avesse. — Schemseloihar, il principe di Persia, voi ed io, rispose la confidente, siamo tutti perduiti, Ascottate la trista nuova che he saputa ieri, rientrando nel polagio dopo avervi l'asciato.

Schemselnihar aveva fatto castigare per alcuni falli una delle due schiave, che voi vedeste con lei il giorne della posta nell'altra vostra casa. La schiava indispettita da questi maltrattamenti , trovando la porta del palagio aperta, è uscita, e uon v' ha dubbio che non sia andata a palesare tutto ad un eunuco di nostra gnardia che le ha dato asilo. Na ciò non è tutto ; l'altra schiava , sua compagna, è fuggita anch'essa, e s'e rifugiata nel palagio del Califfo a cui abbiamo ogni sospetto di credere che abbia tutto rivelato, ed eccouc la ragione. Oggi il Califfo ha mandato a prendere Schemselnihar da una veutina di eunuchi che l'hauno menata al palagio di lui. lo ho trovato il mezzo di scapparmene e di venirvi a dare avviso di tutto ciò. Non so micllo che sia avvenuto, ma non mi auguro nulla di huono. Che che ne sia, vi supplico di . ben custodire il segreto.

### CCVIII NOTTE

Sire, la confidente aggiunse a quello che aveva detto al gioielliere, ch'egil era uopo andasse a trovare il principe di Persia, senza perder tempo, ed avveririo dell'accaduto, acciò si tenesse preparato a qualunque avvenimento e fosse fedele alla causa comune. Ciò detto, si ritirò di repente, senza aspettarne risposta.

Che avrebbe potuto rispondere il gioielliere nello stato in cui si trovava? Restò immobile e come stordito dal colpo. Vide, nondimeno, che la cosa era di grande importanza, e fattosi coraggio ando a trovare il principe di Persia sul momento. Al vederio, dissegli con mi aria che dinotava la trista mova che veniva di pazienza, di coraggio e di costanza, di coraggio e di costanza, di pazienza, di coraggio e di costanza, — Ditenni ciò de be è è, risposo il principe, e no mi fate languire. Son pronto a morire, se ve ne ha lissogno.

Il gioielliere gli raccontò quanto aveva saputo dalla confidente. — Voi vedete da ciò , continuò egli , che la vostra perdita è assicurata. Alzateri e salvateri prontamente, poiche il tempo è prezioso. Non dovete esporvi alla collera del Califfo, e meno ancora a confessare aleun che in mezzo a l'ormenti.

Poco mancò che a questo punto il principe uno spirasse d'allizione, di dolore e di spavento. Ma datosi coraggio, dimancò al giolicilere, quale partito gli consigliasse di prendere in una congunta predere. — Non ve n'è altro, rispose il giolellere, che di salire a cavallo al primento per di prendere la strada d'Aubar per giungervi donnani prima del giorno. Irricidete de'ovatri familiari, quanti ne giudicherete a proposito, con lueuni mili, e permettete di le mi saliri con visibili, e permettete di le mi saliri con

Il principe di Persia, che non vide altro partito a prendere, ordivò i preparativi meno impicciosi, si muni di danaro e gioie, e dopo, aver preso congede da sua madre, parti alloutanandosi sitito da Begada dol gioiellere e i familiari che aveva scelli. Canamisarono tutto resto del giorno e tutta notto senza ferresto del giorno e tutta notto senza ferprima del dinanii. Fimilmente staneti del lungo cammiun, ed anche perchè i cavalli non ne potevano più, acesero a terra per riposara.

Nou avexano quasi avuto il tempo di respirare che si videro assaliti tutti du un tratto da una grossa schiera di ladri. Eglino si disecro per qualche tempo co-raggosamente, ma alla fin fine tutti documentali del principe furmou occisi. Questo mestali del principe furmou occisi. Questo portre le armi es reudersi a discrezone. I ladri laciori no la vita i pan dopo essersi impadroniti del cavalli e hagagii, gii spogliarono, e andatiseue col loro bottino, il lasciarono così malconci nello stesso lugo.

Allorquando i ladri si furono alloutanati: — Ebbene, lisse il principe desulato al giotelliere, che vi sembra della nostra avventura e dello stato iu cui siamo ridotti 7 kno sarebbe stato meglio che fossi rimasto a Bagdsd ad attendervi la morte in qualunque maniera l'avessi dovuta ricevere.

Principe, rispose il gioielliere, l'è un decreto della volontà di Dio ; ei vuole provarci colle afflizioni. Nostro dovere e il non lagnarcene e il ricevere queste sciagure con una cieca sommissione. Non ci arrestiamo qui oltre di più e cerchiamo qualche luogo di asilo, ove possiamo essere soccorsi nel nostro infortunio. - Lasciatemi morire, gli disse il principe di Persia , non fa al caso ch' io muoia qui o altrove. Forse in questo momento in cui parliamo Schemselnihar non è più, cd io non debbo più cercare di vivere dopo di lei. Il gioiellicre lo persuase finalmente a forza di preghiere. Camminarono qualche tempo, ed incontrarono una moschea che era aperta, ove entrarono e passarono il resto della notte. Alla punta del giorno un uomo solo arrivò in quella moschea, il quale dopo aver fatta la sua preghiera, scorse, ritornandosene, il principe di Persia e il gioielliere che erano assisi in un angolo. S' avvicinò loro salutandoli con molta civiltà. - A quel che posso conoscere, disse loro, mi sembra che siate stranieri.

Il gioicliiere, presa la parola : — Voi non v'ingannate, rispose, questa notte siamo stati derubati venendo da Bagelad, come potete scorgerlo dallo stato in cui siamo, e abibiamo bisegone di seccorso, ma. non sappiamo a chi dirigerci. — Se voleto prendervi la pena di venire in nia casa, riprese l'uomo, vi darò volentieri l'assistenza che potrò.

A questa offeria obbligante, il gioieliere si volse dalla parte del principe di liere si volse dalla parte del principe di Persia e gli dissa all'orecchio; — Quest' duono, principe, come voi vedete, non ci conosce, e noi abbiamo a temere che qualche altro non venga e non ci conosca. Non dobbiamo, mi sembra, rifiutare la grazia che ci viou fare. — Voi siete il padrone, rispose il principe, e di soconento a quanto vorrete.

L' uomo, vedendo che il gioielliere e il principe di Persia consigliavansi insieme, imaginandosi che facessero difficolta d'accettare la sua proposta, dimando lopo che avessero risoluto. — Noi siamo pronti a seguirvi, rispose il gioielliere; quello che ci sgomenta, è l'esser nudi, e l'avcr vergogna a comparire in questo stato.

stato

Per huona sorte l'uomo clole a dar a ciascuno di che caprirsi per conduiri fino a casa sua. Non ri dirono appena giuni, che il loro ospite fece apportare a ciascuno uu abito assai proprio, e imaginandosi che avessero gran hisopon di mangiare, e che statebbero con più agio restando da una chiava. Me cit non urrei vinade da si nulla, soprattatto il principe di Persia, che stata in un languero ed in uno stato al deplorabile che fece temere al gioieliere della sua vita.

Il loro ospite li vide a diversi intervalli nella giornata, e verso la sera come sapeva che avevano bisogno di rinoso . li lasciò di buon' ora ; ma il gioielliere ben presto fu obbligato a chiamarlo per assistere alla morte del principe di Persia, essendosi accorto che costui aveva la respirazione forte e veemente, e da ciò comprese aver pochi altri momenti a vivere. Avvicinatosegli , il principe gli disse : -E spacciata per me, come vedete, ed io son molto contento che siate testimone dell' ultimo sospiro della mia vita. Io muoio volentieri, e non ve ne dico la ragione, perchè la sanete. Il solo rancore che abbia è di non morire tra le braccia della cara mia madre, che m' ha amato sempre teneramente, e per cui sempre ho avuto il rispetto che doveva. Ella sarà molto addolorata di non aver avuto la trista consolazione di chiudermi gli occhi, e di seppellirmi colle proprie mani. Manifestatele la pena che ne soffro, e pregatela da parte mia di far trasportare il mio corpo a Bagdad, affinche inatfi delle sue lagrime la mia tomba, e mi vi assista colle sue preghiere. Non obliò il suo ospite, ringraziandolo dell'accoglienza generosa che gli aveva fatta, e dopo avergli chiesto in grazia, che il suo corpo restasse in deposito in casa sua fino a che si fosse venuto a prenderlo , spirò.

### CCIX' NOTTE

Sire, il giorno dopo la morte del principe di Persia, il gioielliere profittando della congiuntura d'una caravana molto numerosa che andava a Bagdad, vi si uni e vi andò con sicurezza. Come vi fu giunto, nor feor che cangiar d'abito, e subi-

to andò alla casa del fu principe di Persia, ove tutti si spaventarono al non vedere il principe con lui. Egli pregò si avvertisse la madre del principe, cui desiderava parlare, e non tardò molto a venir introdotto in una sala ov' essa era con diverse sue donne. - Signora, gli disse il gioielliere, d'un'aria e d'un modo che manifestavano la dolorosa uovella che aveva ad annunziarle : Dio vi conservi e vi colmi delle sue bontà. Voi non ignorate che Dio dispone di noi come gli piace... La signora non diede nemmeno il tempo al gioiellicre di seguir oltre : - Ah ! esclamo, voi m'annunziate la morte del mio figliuolo; e nello stesso tempo emise delle spaventevoli grida, che mischiate a quelle delle sne donne rinnovellarono le lagrime del gioielliere. Ella s' accorò e s' afflisse lungo tempo prima che lo lasciasse seguitare ; poscia, interrotte le sue lagrime ed i suoi gemiti, lo pregò di continuare senza pasconderle niuna particelarità d' una scparazione sì trista. Ei la soddisfece; e quando ebbe terminato, ella gli dimandò se il principe suo figlio non l'avesse incaricato di alcuna cosa di particolare da dirle, negli ultimi momenti della sua vita. Il gioielliere l'assicurò. che il più gran dispiacere del suo figliuolo era stato quello di morire lontano da lei, e la sola cosa che avesse desiderata era quella che il suo corpo venisse trasportato a Bagdad. Il dimani al romper alba ella si mise in cammino accompagnata dalle sue donne e dalla maggior parte dei snoi schiavi. Il gioiellicre, quando l'ebbe veduta par-

tire, ritoraò in sua casa, tutto trisio e cogli occhi bassi con grandissimo cordoglio per la morte d'un principe sì cortece ed amabili nel fore della sua età. Com' egli camminava raccolto in se moesimo, una donna che gli venir adi faccia se gli fermò innazai. Il gioielliera, alzait gli occhi, vide che era la confidente di Schemediniar vestita a bruno e piantati gli cordi, vide che era camminare fino alla sua casa, ove la confidente lo secui ed entre con lui.

S'assisero, ed il gioielliere parlando il primo, dimandò alla confidente con un gran sespiro se aveva già saputa la morte del principe di Persia, e se fosse per lui che ella piangesse. — Ohimè l' no, sclamò ella, come questo principe si graziose è morto? ei non ha vissuto lingo tem-

po dopo la sua cara Schemselmhar. Belle anime, aggiunse, in qualunque parte voi state, dovete esser molto contente ormai di notervi amare senza ostacoli, I vostri corpi erano un impedimento a' vostri desiderii , e il cielo ve ne ha liberati per unirvi.

Il gioielliere, che non sapeva nulla della morte di Schemselnihar, e che non aveva ancora fatto riflessione che la confidente era vestita a bruno, ebbe una nuova. afflizione nel saper questa novella. -Schemselnihar è morto ! sclamò. - Pur troppo è morta l ripiglio la confidente, prorompendo nuovamente in pianto, ed è per lei ch' io porto il lutto. I particolari della sua morte sono singolari e meritano che li sappiate ; ma prima che ve ne faccia il racconto , vi prego di parteciparmi quelli della morte del principe di Persia, che io piangerò per tutta la mia vita con quella di Schemschnihar mia cara e rispettabile padrona.

Avendo il gioielliere soddisfatto la confidente col racconto degli avvenimenti del principe di Persia, fino alla partenza della madre di lui per portarne il corpo a Bagdad : - Voi non avrete dimenticato, gli disse la confidente, d'avervi io detto che il Califfo aveva fatto andare a lui Schemselnibar : egli era vero , come avevamo avuto sospetto di credere . ch' egli era stato informato degli amori del principe di Persia e di Schemselnihar dalle due schiave che aveva interrogate ciascuna separatamente. Voi v' immaginerete senza dubbio che si fosse sdegnato contro Schemselpihar, ed avesse dato grandi segni di gelosia e di prossima vendetta contro il principe di Persia. Niente affatto, non penso neppure un momento al principe di Persia : piaugeva solamente Schemselnihar, ed é facile si credesse egli cagione dell' avvenuto, pel permesso che le aveva dato di andar liberamento per la città senza essere accompagnata dogli eunuchi. Non si può congetturare altra cosa dopo la maniera tutta straordinaria con cui ha usato seco, come sentirete.

Il Califfo la ricevè a viso aperto, e quando ebbe notato la tristezza da cui era oppressa, che nondimeno non diminuiva per nulla la sua bellezza ( poichè ella compari innanzi a lui senza alcun segno di sorpresa o di spavento): -- [ tà degna di lui, io non posso soffrire che eseguito, lo restai tutta la notte vicino al

nii venghiate innanzi con un aspetto che mi affligge infinitamente. Sapete bene con quale passione vi ho sempre amata; e dovete esserne persuasa da tutte quelle pruove che ve ne ho date. Non son cangiato, e vi amo più che mai. Voi avete dei uemici i quali m'hanno fatto rapporti contro la vostra condotta ; ma tutto quello che mi han potuto dire non m' ha fatto la minima impressione. Lasciate dunque questa melanconia, e disponetevi a farmi passare questa sera con piacere e diletto secondo il solito. Le disse diverse altre cose obbligantissime, e la fece entrare in un appartamento magnifico vicino al suo, ove la pregò d'aspettarlo.

L' afflitta Schemselnihar fu sensibilissima a tante testimonianze di considerazione per lei; ma più conosceva di quanto era obbligata al Califfo, più la cruciava il pensiero di essere allontanata, e per sempre forse, dal principe di Persia, senza cni non poteva più viverc.

Questo colloquio di Schemselnihar e del Califo, continuò la confidente, avvenne nel tempo ch'io era venuta a parlarvi, e ne ho saputo i particolari dalle mie compagne che v' erano presenti; ma appena vi lasciai, andai a ragginngere Schemselnibar, e fui testimone di ciò che accadde la sera. La trovai nell'appartamento dettovi , e , come imagino che avessi parlato con voi, mi fece avvicinare, e senza che niuno ci sentisse : - lo vi sono molto obbligata, mi disse, del servigio che ni'avete renduto; sento bene che esso sarà l'ultimo. Ella non disse altro, ed io non cra in un luogo da poterle dire qualche cosa per cercare di consolarla.

Il Califfo entrò la sera al concerto degli strumenti che le donne di Schmselnihor suonavano, ed immantinenti fu servita la colazione. Il Califfo prese Schemselnihar per la mano e la fece sedere vicino a lui sul sofa. Ella si fece una sì gronde violenza per compiacerlo, che la vedemmo spirare pochi momenti dopo. lufatti non appena fu assisa che si rovesció per dietro. Il Califfo crede che fosse svenuta, e noi tutte credemmo lo stesso. Ci affrettamino a soccorrerla, ma ella non ritorno più in sè; ed ecco il modo in cui la perdenimo.

Il Califfo l'onorò delle sue lagrime che non pote rattenere, e prima di ritirarsi nel suo appartamento, ordinò di spezza-Schemselnihar, le diss' egli con una bon- ! re tutti gl' istrumenti : ciò che fu subito

corpo, lo lavai e lo seppelili io stessa , bagnaudolo delle mie lagrime , ed il domani fu seppelitta, per ordine del Califio, in una tomba magnifica ch' el le aveva fatta già costruire in un logos scelto da lei medesima ; e giacchè ni avcte detto, agrimase, che si dove portare il corpo del principe a Bagdad , sou risolata di far in modo che si a messo nella atessa tomba.

Il gioielliere fu forte sorpreso di questa risoluzione della confidente. Non vi pensate nemmeno, diss' egli, il califio pon lo soffrirà giammai. - Voi credete la cosa impossibile, riprese la coufidente, ma non lo è; e ne converrete voi medesimo quando saprete che il Califfo ha dato libertà a tutte le schiave di Schemselnibar, con una pensione a ciascuna sufficiente per sussistere, e che mi ha incaricato della cura e della guardia del suo sepolero con una rendita considerevole per mantenerlo e per la mia particolare sussistenza. D' ali ra parte, il Califfo, non ignorando gli amori del principe di Schemselnihar, come v'ho detto, e non esseudone stato scandalezzato, non ne sarà punto sdegnato. Il gioielliere non ebbe più altro a dire; e pregò la confidente di menarlo a quella tomba per farvi la sua preghiera. La sua sorpresa fu grande nel giungervi, trovandovi una folla immensa dei due sessi che vi accorreva da tutte le parti di Bagdad. Egli nou poté vederio che da lungi e quando ebbe fatta la sua preghiera : - lo non trovo più impossibile, diss' egli alla confidente, d'eseguire ciò che avete si bene imaginato. Non abbiamo che a pubblicare, voi ed io, ciò che sappiamo degli amori dell' uno e dell' altra, o, particolarmente della morte del principe di Persia avvenuta quasi nello stesso tempo. Prima che il corpo arrivi', tutto Bagdad concorrerà a dimandare che non sia separato da quello di Schemselnihar. La cosa riuscì, e il giorno in cui si seppe che il corpo doveva arrivare, un' infinità di popolo, oltre

i ventimità, gli andò inconiro.
La confidente attese ulla porta della città, ovi ella si presentò alla madre del principe, e la supplici in none di uttoti popolo, che lo desidirara attanuente, i di permettere che i corpi de due amanti, i quali son averano avuto che un cuore da che averano cominciato da langrarre da che averano cominciato da langrato del proposito cominciato da langrato del proposito del comingia del co

po d'innumeresole gente di ogni grado. D'allora tutti gli abianti di Bagdad, ed auche gli stranieri d'ogni parte del mondo ove abitano musulmani, non hanto cessato di avere una gran venerazione per quel sepolero e di audarvi a fare le loro prechiere.

Questo, è sire , disae Scheherazade, accoriasi nello stesso tempo esser già gioruo, quanto aveva a raccontare a vostra maestà degli amori della bella Schemselnihar favoria del califilo Haroun-al-Rascide dell'amabile Ali Eba Becar principe di Persia.

Quando Dinarrado vide che la sultana sua sorella aveza cessato di parlare, la ringraza, nel suodo più obbligante la ringraza, nel suodo più obbligante colla narramondo, del piacere lattole colla narramondo del proposito del sultano volesse soffirmi aucora fino a di sultano volesse soffirmi aucora fino a di sultano volesse soffirmi aucora fino di suntano il, che trorecte anche più piacevolte. Ella el tercpae y el la sultano son più piacevolte. Ella el tercpae y el la sultano son piace della sultano son per sono della sultano della sultano sono della sultano sono della sultano della sultan

# CCX, NOILE

La domane, appena fu la sultana Scheherazade destata da Dinarzade sua sorella, raccontò al sultano delle Indie l'istoria di Camaralzamau, come aveva promesso, o disso:

ISTORIA DEGLI ANORI DI CAMARALZAMAN, PRIN-CIPS DELL'ISOLA DE' PANCIULLI DI BHA-LEDAN, E DI BADOURE, PRINCIPESSA DEL-LA CHINA.

Sire, circa a venti giorni di navigazione dalle coste di Persia, vi è nel vasto mare un'isola detta isola de'fanciali di Klatedan. Quest'isola di viis ain parecchie grandi province, tutte consideravoil per città forenti e ben popolate che formano un regno potentissimo. Un tenpo era governata da un re detto Schahpor agovernata da un re detto Schahgli, tutte quattro figlinole di re, e settanta concubine.

Schahzaman si stimava il monarca più

(1) Nome arabo che significa la luna del tempo, o la luna del secolo. (Gal-

laud).
(2) Vale a dire, in persiano, re del tempo o re del secolo. (Galjand).

felice della terra per la tranquillità e la prosperità del suo reguo. Una sola cosa turbava la sua felicità, quella di essere già avanzato in età, e di non aver figlinoli, quantunque avesse un sì gran numero di donne. Ei non sapeva a che attribuire questa sterilità, e nella sua afflizione, teneva come la più gran disgrazia di morire, senza lasciare dopo di lui un successore del suo sangue. Per lango tempo dissimulò il grave cordoglio che lo tormentava, e tanto più soffriva, quanto più si faceva violenza per non far apparire quello che in sè chiudeva. Ruppe fiualmente il silenzio, e un giorno, dopo essersi lamentato della sua scisgura al suo gran visir, cui parlò in particolare, gli dimandò se avesse qualche mezzo per rimediarvi. - Se ciò che vostra maestà mi dimanda, rispose questo saggio ministro, dipendesse dalle regole ordinarie della saggezza umaua, avreste ben presto avuta la soddisfazione che desiderate si ardentemente; ma io vi confesso che la mia esperienza e le mie cognizioni sono al di sotto di quello che ella mi propone : non vi è che Dio solamente cui si possa ricorrere in queste necessità: in mezzo alle nostre prosperità, che spesso son cagione di farcelo dimeuticare, si piace di mortificarci dal canto suo affiuchè noi pensassimo a lui e riconoscessimo la sua onnipotenza, e gli dimaudassimo quello che non dobbiamo aspettarci se non da lui. Voi avete sudditi che professano d'onorarlo, servirlo, e vivere duramente per l'amor suo ; sarebbe mio pensiero che vostra maestà facesse loro elemosine e gli esortasse a giungere le loro preghiere alle vostre, affinche, nel loro gran numero, trovandosi qualcheduno sufficientemente puro ed accetto a Dio ottenga l'esaudimento de' vostri voti.

Il re Schahzaman approvo molto questo consiglio, di cui rese grazie al suo gran visir. Fece portare ricche elemosine in ciascuna comunità di queste genti consacrate a Dio. Fece veuire anche i superiori, e dopo averli regalati d' un frugale banchetto, manifestò loro la sua iutenzione e li prego di avvertirne i devoti che loro obbedivano.

Schahzaman ottenno dal cielo quello che desiderava, e che subito apparve dalla gravidanza d'una delle suo donne . che gli diè un figlittolo in capo a nove mesi. In rendimento di grazie, inviò ti musulmani, degni della sua grandezza e della sua potenza. La nascita del principe si celebro non solo nella capitale . ma anche in tutta l'estensione dei snoi stati con feste pubbliche di una settimana intiera. Il principe gli fu addotto appena nato, e vedendolo assai bello gli impose il nome di Camaralzaman, luna del secolo.

Il principe Camaralzaman fu allevato con tutte le cure imaginabili ; ed appena venuto in età, il sultano Schahzaman suo padre gli diede un saggio governatore e valenti precettori. Questi personaggi, chiari pel loro ingegno, trovarono in lui uno spirito docile ed abile a ricevere tutte le istruzioni che vollero dargli, tanto pel regolamento de' suoi costumi quanto per le cognizioni che un principe come lui doveva avere. Più avanti negli anui, apprese anche tutti gli esercizii, e li adoperava con una grazia e destrezza maravigliosa con cui incantava ognuno, e segnatamente il sultano suo padre.

Quando il principe ebbe aggiunto l'età di quiudici auni , il sultano che l'amava tencrissimamente, e dandogliene ogni dì novelle pruove . concep) il disegno di dargliene la più grande, quella di discendere dal trono e di stabilirvi lui stesso. Ei ne parlò al suo gran visir e gli disso: - Temo che mio figlio non perda, nell'ozio della gioventù, non solo le doti di cui natura l' ha colmato, ma anche quelle che ha acquistate con tanto successo ner la buona educazione che mi son dato cura di dargli. Come io sono in un' età da dover pensare al riposo, così son quasi risoluto di cedergli il governo, e di passare il resto de' miei giorni nella soddisfazione di vederlo regnare. È lungo tempo che lavoro, e m' lio d'uopo di ri-

poso. Il gran visir non volle palesare al sultano tutte le ragioni che avrebbero potuto dissuaderlo dalla sua risoluzione, anzi partecipò del suo sentimento dicendogli : - Sire , il principe è ancora assai giovine, a parer mio, per imporgli di si buen'ora una soma sì pesanto, come quella di governare uno stato potente. Vostra maestà teme che non si corrompa nell'ozio con molta ragionevolezza; ma per rimediarvi non giudicherebbe ella a proposito di prima maritarlo? Il matrimonio lega ed impedisce che un giovine principo divenga discolo. Con cio la maestà vostra nuove elemosine alle comunità dei devo- gli darebbe l'accesso nel suo consiglio.

ove imparerebbe a poco a poco a sostenere degnamente lo splendore ed il peso della vostra corona, di cui potreste scingervi in suo favore quando ne lo giudichereste abile colla vostra propria espe-

Schahzaman trovò il consiglio del suoprimo ministro ragionevolissimo; e appena congedatolo, fece chiamare il principe Camaralzaman.

Il principe, che fino allora aveva sempre veduto suo padre a certe ore fisse senza esser chiamato, fu nn poco sorpreso di quest' ordine. Invece di presentarglisi innanzi colla solita franchezza, lo salutò con gran rispetto standogli innan-

zi cogli occhi bassi.

Il sultano s'accorse del timore del principe: - Figliuol mio, gli disse in modo proprio a rassicurarlo, sapete per qual ragione vi ho fatto chiamare ? - Sire, rispose il principe con modestia, nou v'è che Dio che penetra fino a' cuori : io lo saprò con piacere dalla maestà vostra.-Dunque sappiate , rispose il sultano , che voglio ammogliarvi. Che ve ne sembra ?

Il principe Camaralzaman intese queste parole con grande dispiacere. Ne fu si sconcertato che il sudore gli bagnò il viso e non seppe che rispondere. Dopo alcuni momenti di silenzio rispose : - Sire, vi supplico di perdonarmi se una tale proposta m' ha fatto sembrare sconcertato : uon me l'aspettava punto cosl giovine come sono. Non so nemmeno se potrò risolvermi giammai al nodo matrimouiale, non solamente a cagione dell'impaccio che danno le donne, ma anche per aver letto ne' nostri autori quanto son furbe, perfide e malvage. Forse non sempre nutrirò questo sentimento ; per altro sento aver uopo di tempo prima di decidermi a quello che la maestà vostra esige da me.

#### CCXP NOTTE

Sire, la risposta del principe Camaralzaman afflisse estremamente suo padre. Onesto monarca ebbe un vero dolore nel vedere il figliuolo sì abborrente dal matrimonio. Nondimeno non volle considerar questa ripugnanza come una disobbedienza, ne usare del paterno potere. Ei si contentò di dirgli: - lo non voglio astriugervi su questo subhietto; vi do tempo

cipe come voi , destinato a governare un gran regno, deve pensare prima di tutto a darsi un successore. Ciò operando procurerete il vostro proprio bene, e darete la più grande soddisfazione a me che anelo vedermi rivivere in voi e ne' fauciulli che di voi verranno.

Schahzaman non disse altro al principe Camaralzaman. Gli diè accesso nel suo consiglio, ed oltracciò quauto poteva desiderare per essere contento. In capo ad un anno, chiamatolo in disparte, dissegli : - Ebbene, figliuol mio, vi siete sovvenuto di riflettere sul disegno che aveva di accasarvi, dall' anno scorso ? Ricuserete ancora di procurarmi la gioia che aspetto dalla vostra sommissione, e vorrete lasciarmi morire senza questa consolazione?

Il principe parve meno sconcertato della prima volta, e non esitò molto a rispondere in questi termini con tuono fermo : - Sire , io non ho mancato di pensarvi coll' attenzione che doveva; ma dopo avervi pensato maturamente, mi son confermato sempre più nella risoluzione di vivere senza impacciarmi nel matrimonio. Ed in vero i mali infiniti che le donne han cagionato in tutt' i tempi nell' universo, come bo conosciuto pienamente dalle nostre storie, sono le ragioni che m' han fatto risolvere a non contrarre con esse niun legame per tutta la mia vita. Però vostra maestà mi perdonerà se oso dirle esser inutile il parlarmi davvantaggio di matrimonio. Ciò detto, lasciò bruscamente il sultano suo padre senza attendere che gli dicesse altra cosa.

Ogni altro monarca che il re Schahzaman avrebbe durato fatica a non isdegnarsi, dopo l'audace modo con cui il principe gli aveva favellato, e a non farnelo pentire. Ma egli l'idolatrava, e voleva porre in opera tutte le vie della dolcezza prima di costringerlo. Ei comunicò al suo primo ministro il nuovo cordoglio che Camaraizaman gli aveva allora dato. - Io ho seguito il vostro consiglio, gli disse; ma Camaralxaman, quantunque gliene abbia più volte parlato, è si lungi dal maritarsi, e me l'ha detto con parole si ardite, che ho avuto bisogno di tutta la mia ragione e moderazione per non isdeguarmi contro di lui. I padri che desiderano figliuoli con tanto ardore con quanto io ho desiderato questo, sono tanti inscusati che cercano essi medesimi a pria pensarvi e a considerare che un prin- I varsi del riposo il quale non dipende che

da loro di godere tranquillamente. Ditemi, ve ne prego, con quali mezzi debbo ricondurre al suo dovere uno spirito sì ribelle alle mie volontà? - Sire, rispose il gran visir, si viene a capo dello più difficili cose colla pazienza, che può esser uondimeno insufficiente alla riuscita; ma la maestà vostra non avrà a rimproverarsi d'aver operato precipitosamente. se giudica a proposito di dare al principe un altro anno di tempo per consigliarsi con sè medesimo. Se in questo intervallo egli rieutrerà nel dovere, ella ne avrà una più grande soddisfazione per non aver adoperato ad obbligarvelo che la paterna bontà. Se al contrario egli persiste nella sua ostinazione, allora, quando sarà scorso l'anno , vostra maestà potrà dichiarargli in pieno consiglio esser vautaggio dello stato che si ammogli. È impossibile il credere che vi manchi di rispetto in faccia ad un ragguardevole congresso che voi onorate della vostra presenza.

#### CCXIII NOTTE

Al sultano, che desiderava passionatamente di vedere il principe suo figliuolo maritato, ogni momento di sì lungo spazio di tempo sembravano anni, e durò fitica a risolversi d'aspettar tanto. Nondimeno si arrese alle ragioni dol suo gran visir che ei non poteva non disapprovare.

Sire, dopo che il gran visir si fu ritirato, il sultano Schahzaman audo all' appartamento della madre del principe Camaralzaman , alla quale , era già lungo tempo , aveva manifestato l'ardente desiderio cho aveva di accasarlo. Quando le ebbe con dolore raccontato in qual modo aveva ricusato una seconda volta, e fatto notare l'indulgenza che voleva ancora avere per lui merce il consiglio del suo gran visir: - Signora, le disse, io so ch' egli ha più confidenza in voi che in me, che voi gli parlate e che egli vi ascolta attentamente. Vi prego di coglier l'occasione di parlargliene seriamente . e di fargli ben comprendere che se persiste nella sua ostinazione, mi costringerà finalmente ad usare mezzi che mi faranno spezzare il cuore, e che lo faranno pentire di avermi disobbedito.

Fatima, così si chiamava la madre di Camaralzaman , dissegli la prima volta che lo vide, ch' era informata del nuovo no suo padre, e quanto ella fosse accorata che gli avesse dato un al gran subhietto di collera. - Signura, rispose Camaralzaman , vi supplico di nou rinnovellare il mio dolore sopra ciò. Temerei niolto, sdegnato come sono, di mancarvi di rispetto. Fatima conobbe da questo discorso che la piaga era troppo recente, e non gli disse altro per questa volta.

Molto tempo dopo , Fatima crede aver trovata l'occasione di parlargli sullo stesso subbietto con maggiore speranza d'essere ascoltata. - Figliuol mio , vi prego .. gli disse, se uon vi dà pena, di dirmi quali sono dunque le ragioni che vi fanno essere sì avverso al matrimonio. Sevoi non ne avete altra, che quella dellamalizia e della malvagità delle donne . essa è futile ed irragionevole. lo non voglio già prender la difesa delle triste, di cui convengo ve ne abbia un gran numero ; ma è grande ingiustizia di porte tutto nello stesso catalogo. Eh, figliuol mio, voi premiete porma da quelle da cui parlano i nostri libri, che per verohanno cagionato grandi disastri e che io non voglio punto scusare. Ma perchè non considerate tanti monarchi, tanti sultani, e tanti altri principi particolari, le cui tiranuie , barbarie e crudeltà fanno orrore a leggerle nelle istorie che io holette come voi. Per una donna voi troverete millo di questi tiranni e di questi barbari. E le denne oneste e sagge, ofiglio . che hanno la sciagura di essere maritate a questi furiosi, credete voi che siano felici? - Signora, rispose Camaralzaman, non dubito che vi sia un gran numero di donne sagge, virtuose, cortesi , amabili e di gentili costumi. Piacesse al Cielo e vi rassomigliassero tutte ! Ouollo che m'impaccia è la scelta dubbiosa che un uomo deve fare per ammogliarsi, o piuttosto che non gli si lascia la libertà di fare a suo grado. Supponiamo che io mi fossi risoluto di contrarre un matrimonio come il sultano mio padre desidera con tanta impazienza, qual moglie mi darebbe egli? Probabilmente una principessa che chiederebbe a qualche principe suo vicino, il quale farobbesi un dovere d'inviargliela. Bella o laida, sarebbe giuocoforza di prenderla. Inoltre io voglie ammettere che niun' altra principessa potesse paragonarla in bellezza ; chi mi assicurerebbe che avesse spirito magnanimo, che fosse compagnevorifuto di nozze che aveva fatto al sulta- lo , compiacente , che accogliesse , pre-

venisse ed obbligasse, che il sno discorso fosse di cose solide e non già di vesti , ornamenti e untle altre futilità che debbono far pietà a ogni uomo di linon senso; in una parola, rhe non fosse altiera, superha, sdeguosa, sprezzante, e non esaurisse tutto uno stato in frivoli spese, in abiti, pietre preziose, gioielli e in una matta e mai intesa magnificenza? Come vedete, ecco sopra un solo articolo una infinità di ragioni ner cui debbo esser interamente disgustato del matrimonio. E finalmente anche se questa principessa fosse sì perfetta, compita ed irreprensibile sopra ciascuno di questi punti, ho molte altre ragioni aucora più forti , per nou desistere , non solo dat mio sentimento, ma anche dalla mia risoluzione. - Come , figliuol mio , soggiunse Fatima, avete altre ragioni dopo tutte quelle che m' avete dette? lo pretendeva non pertanto rispondervi e chiudervi la bocca con una sola parola. -Ciò non deve impedirvene, siguora, replicó il principe, avrò forse come rispondere alle vostre parele. - Voleva dirvi. ripiglio Fatinia, ch'egli è agevole ad un principe, quando ha la sciagura d'avere sposato una principessa quale l'avete dipinta, di lasciarla ed ordinar in niedo da impedire che ruinasse lo stato. - Eh . signora, rispose Camaralzaman, non vedete quale grandissima vergogna sarebbe per un principe quella di venire a questi estremi? Non val ei moltu nteglio per la sua gloria e pel suo riposo che non vi si esponga affatto ? - Ma, figlinol mio, disse Fatisna, nel modo in cui volete governarvi, comprendo che volete essere l'ultimo re della vostra stirpe che ha regnato si gioriosamente nell'isole dei fancinlli di Kholedan, - Signora, rispose Camaratzaman, jo pen desilero affatto di sopravvivere al re mio padre. Quando io morirò prima di lui, non avrà di che stupire, dopo tanti esempli di figliuoli che morirono prima del padre loro. Per altro è sempre glorioso ad una stirpe di re di finire con un principe deguo d'esserlo, com' jo faro di tutto per rendermi tale quale i miei predecessori, e quale colui donde ho avuto origine.

Dopo questo cofloquio, Fatima ne ebbe savente di altri simili col principe Camaratzaman, non tasciando mezzo intentato per sradicargli dall'animo quest'avversione : ma egli delnse tutte le ragio-

cui ella non sapeva che rispondere, restando sempre irremovibile.

Passo Panno, e con gran dispiacero del sultano Schahzaman , il principe Camaratzaman non diede it minimo segno di aver cangiato di sentimenti. Finalmente un giorno di consiglio solenne che il primo visir, gli altri visir, i principali officiali della corona, e i generali dell' esercito erano assembrati, il sultano prese la parola e disse al principe : - Figliuol mio, è lungo tempo che vi bo mostrato il desiderio di vedervi ammogliato, e aspettava da voi più compiacenza per un padre che non dimandava nulla che non fosse ragionevole. Dono una sì lunga resistenza dalla parto vostra cho ha stancata la mia pazienza, jo vi dico lo stesso in presenza del mio consiglio. Non è semplicemente per obbligare un padre che non dovreste aver ricusato; ma perché il hene de' miei stati lo esige e perchè tutti questi signori lo dimandano con me. Dichiaratevi dunque, affinche secondo la vostra risposta io prenda le misure che debbo.

Il principe Camaralzaman rispose con si poce ritegno, o piuttoste con tanto trasporto, che il sultano, giustamente irritato della mortificazione che un figlio gli dava in pieno consiglio, sclamò: -Come, figliuolo snaturato, avete l'insolenza di parlare così a vostro padre ed al vostro sultano! Ei lo fece arrestare dagli nscieri e condurre ad nu'antica torre disabitata da lungo tempo, ove fu chiuso con un letto , pochi altri mobili , alcuni libri ed un solo schiavo per servirle.

Camaralzaman, contento d'avere la libertà di trattenersi co'suoi libri, non s' incaricò affatto della sua prigionia. Quando fir sera si lavò, e dopo aver letto alcuni capitoli dell' Alcorano colla stessa tranquillità che se fosse stato nel suo appartamento al palagio del sultano suo padre, si coricò senza spegnere la lampada che lascio viciuo al suo letto, e si addormento.

In questa torre vi era un pozzo che serviva di un asilo durante il giorno ad nna fota chiamata Maimonne, figlia di Damriat, re o capo d'una legione di genii. Era circa mezzanotte quando Maimoune uscì leggermente sull' alto del pozzo, per girare il mondo, secondo Il suo costume, ove la sua curiosità la porteni che ella potè apportargli, con altre a rebbe. Essa fu forte maravigliata di veder lume nella camera del principe Canuaralzaman; ed entralavi, senza strestarsi silo schiavo che era coticato vicino alla porta, si avvicino al suo letto, la cui magnificenza l'attresse, e fu più sorpresa nel vedere che qualeuno vi fosse coricato.

Il principe Camsralzaman aveva il viso a mezzo coperto dalla coltre. Maimoune l'alzò un poco, o vide il più hel giovano che avesse mai veduto in tutta la terra abitata, da loi sovente percorsa. - Quale spiendore I disse fra se, o piuttosto qual prodigio di bellezza non dev'essere quando gli occhi , nascosti da così ben formate pupille, sarsnno sperti! Onal subbielto può aver egli dato per esser trattato in un modo sì indegno dell' alto grado cui appartiene ? Perejocche aveva già saputo i suoi casi, ma ne dubitava, Majmoune non poteva lasciar d'ammirare il principe Camaralzaman ; ma finalmeute, dopo averlo baciato sopra ciascuna guancia e nel mezzo della fronte senza svegliarlo, rimise la coperta come stava prima e prese il suo volo nell'aria. Com'ella si fu elevata ben alto verso la media regione, fu tocca da un rumor d'ali che l'obbligò a volare dalla stessa parte. Avviejnandovisi conobbe ch' era un genio il quale faceva questo rumore, ms un genio di quelli che son ribelli a Dio; poiche Maimoune era di quelli che il gran Salomone costrinse di riconoscerlo dopo quel tempo (1).

Il genio, che si nominava Danhasch e che era figilo di Schambourasch, riconobbe altresi Maimoune, ma con grande spavento. In fatto ei conosceva che ella aveva una gran superiorità su di lui per la sua asmunissiono s Do. Avrebbe voluto evitarta; ma trovandolesi si vicino, faceva d'uopo battersi o codero.

Danbach prevenne Maimonne: — Viente Maimone, le disse con un tusoo suppichevole, giuratemi pel gran nomo di Bio che no mi farte male, ed io vi prometto da parte mis di uon farce. — Maledetto genio, risposi Maimone, qual male puoi tu farmi ? lo not it temo: voglio per altro accordari questa grazia, e ti fo il giuramento che dimandi. Dimmi ora donde vieni, quello che hai veduto, e quello che bai veduto, e quello che bai sutto questa note. — fichi aggiora, soggiune Bubasch,

'- (1) Si riferisce alle credenze musulmane. voi mº incontrate a proposito per sentire alcun che di meraviglioso.

#### CCXIII: SOTTE

Sire , Danhasch, il genio ribelle a Dio, prosegul e disse a Maimouno : - Poiche lo desiderate, vi dirò cho vengo dall' estremità della China presso le ultime isole di questo emisfero... Ma, leggiadra Maimoune, disse Danhasch che tremava dalla paura alla presenza di questa fata e che durava fatica a parlare, mi promettete almeno di perdonarmi e di lascis mi sudar libero quando avrò soddisfatto slle vostre dimande? - Prosegui, maledetto, ripigliò Maimoune e uon temer nulla, Credi tu ch' io sia una perfida come te, e che sia capace di mancare si gran giuramento che t'ho fatto? Guardati solamente dal non dirmi nulla che non sia vero : che altrimenti ti taglierò le ali e ti tratterò come meriti.

Danhasch un poco rassicurato da queste parole di Maimoune : - Mia cara signora, jo non vi dirò niente che non sia verissimo, abbiate soltanto la bontà d'ascoltarmi. Il paese della China donde vengo o uno de più grandi e più possenti regni della terra d'onde dipendono le ultimo isole di questo emisfero di cui vi ho già parlato. Il re presente si chiama Gaiour, il quale ha uu'unica figliuola, la niù hella che si sis mai veduta nell' nniverso da che il mondo è mondo. Nè voi , no io , nè i genii del vostro partito , ne del mio , ne tutti gli uomini insieme, hsnno termini proprii, espressioni , e sufficiente eloquenza per fare un ritratto che si approssimi a quello ch'ella è in fatto. Ha i espelli bruni o sì lunghi che le discendono oltre i piedi, e sono sì abbondanti che mai non rassomigliano ad uno di quei grappoli d'uva i cui granelli sono d'una grossezza straordinaria, quando gli ha accomodati a ricci sulla testa. Al disotto de'capelli ha una fronte così unita come lo specchio migliore e più lucente; gli occhi neri splendidi e vivsci ; il naso ne troppo lungo ne troppo corto; la bocca picciola e vermiglia ; i denti come due fila di perlo che sorpassano le più belle in bianchezza; e quando s'accinge a parlare emette una voce dolce e piacevolo esprimendosi con parole che mostrano la vivacità dol suo spirito. Il più bello alabastro è meno bianco della sua gola. Da ultimo da questo

picciolo abbozzo agevolmento potrete giudicare non esservi al mondo più perfetta bellezza.

Chi non conoscesse bene il ro padre di questa principessa, crederebbe, alle dimostrazioni di tenerezza paterna che tuttodi le dà, ch' e' ne fosse innamorato. Noa mai amante ha fatto per la sua più diletta donna quello che egli si è veduto fare per lei. In fatto la più violenta gelosia non ba mai fatto immaginare quello, che la cura di renderla inaccessibile fuorche a colui che deve esserle sposo , gli ba fatto inventare ed eseguire. Affinch' ella non avesse ad annoiarsi nel ritiro in cui egli la fa custodire, ha fatto fondare per lei sette palagi, cui non si è mai veduto nulla di simile. Il primo palagio è di cristallo di rocca ; il secondo di bronzo; il terzo di fino acciaro; il quarto d' un' altra specie di bronzo più prezioso del primo e dell'acciaro ; il quinto di pietra di paragone : il sesto d'argento : il settimo d'oro massiccio. Li ha addobbati con una sontuosità inaudita, ciascuno in un modo proporzionato alla materia di cui è fabbricato. Non ha obliato altres) ne' giardini che li accompagnano, le aiuole di zolle o smaltate di fiori, i fonti, i zampilli d'acqua, i canali, le cascate, i boschetti piantati d'alberi a perdita di vista, ove il sole non penetra mai. Tutto ciò poi è disposto differentemente ia ogni giardiuo. Il re Gaionr infiae ha fatto vedere che il solo amor paterao gli ha potuto far fare una spesa quasi immensa.

Sulla fama della hellezza incomparabile della principissa i più possenti re limitrodella principissa i più possenti re limitrodi inviarono a chiederia per isposa con
ambasciata solenni. Il re della China li
accolae tutti ugualmente; ma come non
volvea mariara la priucipiessa che col conseuss di lei, e non piacendo a costei aiuno
di partiu che is i pryioporazion, gli ambasciatori han doviuto ritirara i poro con
la contra la contra di per altro contentisina della cortesia e degli onori con cui sono stati trattati.

Siro, diceva la principessa al re della Chiua, voi volete maritarmi, e credete con ciò farmi gran piacere; io ne sono persusas, e ve ne sono obbligatissima: ma ove potrè trovare se noa vicino alla maestà vostra palagi al superbi e giardini si deliziosi? S'aggiunga che sotto i vostri occhi io nou vengo contretta in nulla, e

mi si rendono quegli stessi onori che alla vostra propria persona. Io non goderò certo questi vantaggi in alcun altro luego del mondo, a qualunque sposo volessi darmi. I martii voglione sempre essere i padroui, ed io uon mi sento tale de la seis reni memorales.

da lasciarmi comandare. Dono diverse ambasciate, ne giunsa una dalla parte d'un re più ricco e più potente di tutti quelli che s' erano presentati. Il re della China ne parlo alla principessa sua figliuola e le magnificò quanto sarebbe stato per lei vantaggioso l'accettare un tale sposo. La principessa lo supplicò di volernela dispensare e gli addusso lo stesse ragioni di prima. Ei la premurò : ma invece di arrendersi , la principessa perdè il rispetto che doveva a suo padre. - Sire , gli diss'ella incollerita , non mi parlate più di questo matrimonio , nè di alcun altro ; altrimeati m'immergero ua pugnale uel seno e mi sottrarro in tal modo alle vostre importunità. Il re della China, estremamente sdegnato contro la priucipessa, le rispose : -Figliuola mia, voi siete una pazza ed io da tale vi tratterò. la fatto la fece rinchiudere in ua solo appartamento d' uno de' sette palagi, non dandole che due vecchie per tenerle compagnia e servirla. di cui la principale è la sua nutrice. Poscia, affinchè i re vicini che gli avevano inviato le ambasciate non pensassero più a lei , spedì messi i quali loro aanunziassero l'abborrimento di quella pel patrimonio. E non dubitando ch'ella nou fosse veramente folle, incaricò gli stessi inviati di far sapere in ciascuna corte che se vi fosse qualche medico valente da guarirla, non aveva che ad andar da lui, ed ei glie la darebbe in moglie per ri-

compensa. Bella Maimoune, prosegut Danhasch, le cose soao in questo stato, ed io non manco d'andare regolarmente ogni giorno a contemplare questa incomparabile bellozza, cui sarei molto dolente d' aver fatto il minimo male ad onta della mia naturale malizia. Venitela a vodere, ve ne supplico, ella ne porta il pregio. Quando sarete convinta da voi stessa ch'io non sono un mentitore, son persuaso che mi avrete qualche obbligaziono di avervi fatto vedere una principessa che non ha uguale ia hellezza. Voi non avete che a comandarmi, ed io son pronto a servirvi di guida.

In vece di rispondere a Danhasch Mai-

moune die in uno scoopio di risa, elie durb lungo tempo; è Daimbach, che non sapeva a cie altribuirre la casione, no reado fore marrivillato. Quando ella ebi- erado fore marrivillato. Quando ella ebi- ella considerativa di considerativa di considerativa di considerativa di considerativa di considerativa di considerativa, che diresti tu donque maledetto, so caresti veduto como me li hel principe che considerativa di considerativ

Amabile Majmoune, rispose Danhasch, oserei dimandarvi chi può essere questo principe di cui mi parlate? - Sappi, gli disse Maimoune, che gli è avvenuta quasi la stessa cosa della principessa di cui m'hai parlato. Il re sno padre voleva ammogliarlo per forza. Dopo lunghe e grandi importunità, ba dichiarato francamente che non ne farebbe nulla. È questa la ragione per cui nel momento in cui ti parlo, è imprigionato in una vecchia torre . ove io abito e dove or ora l' bo ammirato. - lo non vocilo assolutamente contradiryi , soggiunse Danhasch: ma, bella signora , voi mi permetterete , fino a che non abhia veduto questo principe, di credere elle niuno possa esser pari in hellezza alla mia principessa. - Taci, maledetto, replico Maimoune, ti dico ancora una volta che ciò non può esserc, - lo non voglio estinarmi contre di voi. aggiunse Danhaseh; il mezzo di convincervi se io dico il vero o il falso, è di accettare la proposta fattavi di venire a vedere la mia principessa, e di mostrarmi poscia il vostro principe. - Non v ha d' uopo ch'io mi prenda tanta pena, replied Maimoune, essendovi un altro mezzo: quello di portare la tua principessa e di metterla allato del mio principe dormente; ed in tal modo sarà agevole a me ed a te di paragonarli insieme e risolvere la nostra quistione.

Dambach consenti al desiderio della fata, coloen riciorare alla Chiun ad inomento; ma Maissoune l'arrestò. — Attendi, gli disse, vieni a vedere prima la torre eve desi portare la tua principesa; e volarono insieme fino della torre; e quando Maissoune l'elic mostrata a Dunbach, dissegil: — Yaa a prendère la tua principesas, e fa presto, ché io qui d'appetic, ma acolta, niteodo alimento dell'appetic, ma acolta, niteodo alimento

clpe si trova più bello della tua principessa, ed io voglio pure pagartela se la tua principessa è più bella.

# CCXIV' NOTTE

Sire, Danbasch allontanatosi dalla fataando nella China e ritornio con una sonlecitudine incredibile caricato della bella principessa addormentata. Maninoune lo ricerie e l'introdisse nella camera del principe Camaralzaman, ove essi la posarono, insieme, accanto a lui.

Quando il principe e la principessa furono così collocati, vi fu una gran questione sulla preferenza della loro bellezza tra il genio e la fata. Stettero alcun tempo ad ammirarli ed a paragonarli silenziosamente insieme. Danbasch ruppe il silenzio. - Voi lo vedete , disse a Maimoune, ed io ve l'aveva detto, che la mia principessa è più bella del vostro principe. Ne dubitate voi ora ? - Come ! se ne dubito! rispose Maimouue, certamente cho ne dubito. Bisagna che in sia cieco per non vedere quanto il mio principe supera in bellezza la tua priucipessa ; la quale è bella, non lo nego, ma va canto e paragonali insieme senza prevenzione . e vedraj che la cosa è come jo dico. -Quanto più li paragonerò , rispose Daubaseh , più mi confermerò nel mio pensiero. lo ho veduto quello che vedo dal primo sguardo, e il tempo non mi farà vedere altra cosa di quella che vedo. Ciò per altro non impedirà , bella Mannonne, ch' io non vi ceda se lo desiderate. -Questo non può andar in tal modo, rispose Maimoune, non voglio che nu genio maledetto come te mi faccia grazia. le rimetto la cosa ad un arbitro ; e se tu non vi acconsenti, io terro per fermo di aver guadagnato la causa.

Damhasch, che era pronto a compinerer in tutto Mainoune, non ebbe appena dato il suo consentimento che Mainoune luttto la terra col piede. La terra aprissi ce
di una cochio er no genue poble corna in
cetta, e le mani e i piedi uncinati. Aipena ne fii fiori, la terra si rinclusse: e
di un cochio er non consentimento di concetta, e le maninoune, se le gittà a piedi, e restando ginocchioni le chiese queldi che desideresse dal sou unitel serle che desideresse dal sou unitel ser-

la tua principessa, e sa presto, chi io qui
l'aspetto; ma accotta, intendo almeno
the mi pogbi la scommessa sei mio prim-to venir qui per esser ginduce d'una di-

sputa che la con questo matedetto Danhasch. Guardate quella coppia, e ditei seuza parzialità chi vi serubra più bello se il giovine o la giovine.

Caschcasch guardo il principe e la principessa con segni di stupore e d'aninurazione straordinarii. Dopo che li ebbe ben considerati senza potersi determinare: --Signora, disse a Maimoune, vi confesso che v'ingannerei e tradirei me stesso, se vi dicessi che trove l'uno più bello dell' altro. Più gli esamino e più mi sembra che ciascuno possegga al più alto grado la bellezza di cui è stato fornito, per quanto è in me di conoscere ; e l'uno non ha il minimo difetto perche si possa dire che la ceda all'altro. Se l'uno o l'altro ne ha qualcuno, non v'ha, secondo il mio avviso, che un mezzo per venirue a conoscenza, ed è di destarli l'uno dopo l' altro. Colui che mostrerà più affetto col sua ardore, colla sua premura e col suo trasporto per l'altro, avrà meno bellezza in qualche cosa.

Il consiglio di Casclessch piacque si a Maimoune come a Buibasch, Maimoune cangiatasi in pulce salle al cello di Camaralzaman, e lo punes di forte ch' ei si svegliò e vi porte la mano; tan aon preso niente, perché Maimouno aveva fatto prontamente un salto dietro, e prena la sua primitria forma, restando unodimeno invisibile come i due genii, per essere testimone di quello che faccesse.

Nel titirar la mano, il principe la insciò cadres su quella della principessa della China. Egli apri di occhi, e fu fortunente maravigliosi o leviera dispressou una donna di al maravigliosi obtività dispressou una donna di al maravigliosi osiletti dispressa su la maraviglio consideraria. La grando gioventà della principessa, e la sua incomparabi-tellezza l'infammaranon in un nomento, in un modo che no mai avea producti a praviglia, e de acui era dato semi-

L'autors s'impadront del une cuore en qui sivi vin mude non quoi extarsi dallo estimare; — Quale hellezza l quale inscrito l'accionare i — Quale hellezza l quale inscrito (accionare) del consistente del piece processione, chi ella si sarcibe desta, se non avesse dornuto più del solito per inscrito di processione, chi ella si sarcibe desta, se descrito più del solito per inscrito di pubblicable. — Gome I'uni bella signora, voi non vi svegliata a questa prosporta del principio Gamanatzama I Chimaque voi siste, egli none è indegno di vo. E. volva; rateglarda; qui se ne rafi-

tenne improvisamente. Non smebbe ella , disse tra se, colei cho il suttano mio padre voleva darmi in matrimonie? Ma ha avuto grau torto di non farmela veder prima, poiché non l'avrei effeso colla mia disobbedienza e col mio trasporto si nubblico contra di lui , e avrebbe risparmiato a sè medesimo la confusione che gli ho cagionata. Il principe Camaralzaman si peuti sinceramente del fallo che aveva commesso, e fu un' altra volta sul punto di destare la principessa della China; ma rattenendosi, disse ancora tra sè : Il sultano mio padre forse per surpremiermi ha inviato questa giovine signora, e vedere se veramente io avessi tanta avversione al matrimonio per quanta ne ho fatta apparire. Chi sa che non l'abbia condotta egli medesimo, che non istia nascosto per farsi vedere e farmi vergognare della mia dissimulazione? Questo secondo fallo sarebbe assai più grande del primo. In ogni modo, io mi contenterò di questo auello per ricordo di lei. La principessa aveva al dito un bellissimo anello ; ei glie lo trasse destramente e vi mise il suo. Ciò fatto, le rivolse il dorso, o non istette molto ad addormentarsi profondamente come prima per l'mcanto de' genii. Appena il principe Camaralzaman fu be-

ne addormentato, Danhasch, alla sua volta, trasformatosi in pulce ando a mordere la principessa alle labbra. Etla si sveglio di soprassalto, el assisasi sul letto fu forte maravigliata di vedere nella sua stanza un uonio. Poscia dalla sorpresa passo all'ammirazione, e da questa ad un' espressione di gioia che appaleso vedendo ch' era un giovane si ben fatto e sl amabile. - Come! sclamò, siete voi che mio padre ui ha destinato in isposo? Son multo sciagurata di non averlo saputo. Io non l'avrei sdegnato contro me , e non sarei stata si lungo tempo priva d' un marito che non nosso tralasciar di amare con tutto il mio cuore. E ciò detto, la principessa prese il principe Camaraizamen pel braccio, e lo scosse si fortemente che l'avrebbe svegliato, se Mainavino non avesse aumentalo il suo sonno aumentando il suo incanto. Ella seguito a scuoterlo più volte, ma vedendo che non si destava : E che ! cosa v'e mai avvenuto? qualcho rivate, geloso della fehcità vostra e mia , avrebbe avuto ricorso alla magna facendovi assopire in questo insormentabile letargo? Ella gli prese la mano, e baciandoghela teneramente s' accorse dell' anello che aveva nel dito, e che gli parve similissimo nl suo. Fu convinta che era lo stesso quando se ne vide un altro al dito, e non comprendendo come questo cambio fosse avvennto, non dubitò non fosse la certa pruova del lor matrimonio. Stanco della fatica durata inutilmente per destarlo, e certa, com' ella credeva, ch' egli non le sfuggirebbe : - Poiche non posso venire a capo di svegliarvi, disse, io non m'ostino di più ad interrompere il vostro sonno: a rivederci. E pronunziando queste parole, si coricò di nnovo e non tardò molto a riaddormentarsi.

Quando Maimonne vide ch' essa poters partare senza temere che la principessa della China si risvegliasse: .— Ebbene! maledetto, diss' ella a Danbasch, hai tu vedato? sei tu convinto che la tua principessa è meno bella del mio principe? Va, voglio farti grazia della scommessa che mi dest. Ul s'altra volta credi a quello che lo d'avro accertato; e volgenolo dalla parte di Caschesach disegli: . di principessa con Danhasch, e riportatela principessa con Danhasch, e riportatela nicimen ove egli vi condurra. Danhasch o Caschesach proportione di Mainoune, e coste isi ritirò ne suo pozzo.

### CCXV<sup>2</sup> NOTTE

### SEGUITO BELLA STORIA DI CAMARALZAMAN

Sire, il principe Camaralzanan. Il dimani allo sveginira si garado allato per vedero se la donna che aveva vedata la notte vi fosse anora. (ganado vide che so fra sè, ch' era una sorpresa che il re mio padre volva fami; son contesto di esseranee guardato. Bisvegiiò lo seliavo che dorniva anora, gli porti il laccine e l'acqua, Camaralzaman vi l'avo, que del prove e lesse quadebe tempo.

Gò fatto, Camaratzaman chámb lo etáinvo dioculogli; — Vieni que non mescipie de tire. Dimm; com è venuta la donas che je il mo ho voduta questa notte e chi ve Pha conla portare ? — Di quella, soggianse il principe, che è venta o che è stata conduta. — Peracipe, rispose la chiava fortoria prancipe, che è venta o che è stata conduta qui questa notte. — Principe, rispose lo scharo, n'i signo che non e so sozzo.

niente; per dove questa signora sarcebe venuta se io dormo sicino alla porta?—
Ti sei un menitore briccone, e sei congiurato con gli altri per farmi affliggere el arrabbiare di più. Löb detto, gli die 
non schiaffo con cui lo gesto à terra, e 
depo averlo calpestato lungo tempo, i lo 
lego al di satto dette ascelle colla fune del 
pozza, e discesorelo l'immerse pla volta 
lego al di satto dette ascelle colla fune del 
pozza, e discesorelo l'immerse pla volta 
to ti anne plera de non mi diri subbio chi 
era la signora, e chi ve l'ha condotta. 
Le schiavo molto impocato ed a me
th nell'acqua, disse tra sè: — Senza 
dubbio. a li principe ha pertutue la ragio
dubbio. a li principe ha pertutue la ragio-

ne, ed io non posso sfuggirgli che con una menzogna. - Principe, gli disse con untuono supplicante, l'asciatemi la vita, vene scongiuro, e vi prometto di dirvi la cosa come sta. Il principe , tirato sù lo schiavo, premurollo a parlare - Principe, gli disse lo schiavo tremando, comprenderete che non posso soddisfarvi nello stato in cui sono; però datemi il tempo di andarmi prima a cangiar d'abito. - To l'accordo, ma fa presto, e guardati dal uascondermi la verità. Lo schiavo uscì, e dopo aver chiuso il principe da dentro corse dal sultano come si trovava. Il reparlava col suo primo ministro, e si lamentava seco della cattiva notte che aveva passata, in conseguenza della disobbedienza e del trasporto sì delinquente del principe suo figliuolo coll' opporsi alle sue volontà. Il ministro si studiava di consolarlo col rappresentargli che il principe stesso aveva voluto venir così trattato. - Sire , gli diceva , vostra maestà non deve pontirsi di averlo fatto mettere in prigione. Avendo ella la pazienza di lasciarvelo per qualche tempo, persuaderassi ch'egli lascerà quella foga di gioventù, e che finalmente si sommetterà a quant' ella esige da lui.

Il vieit terminava queste parolo quanno lo schivos i presentò il re Schultanman: — Sire, gii disse, son doleste di doverlo arrecar novella che non porti ascoltare senza dispiacere. Quello che il princi il modo in cui in ha trattata, com'olla può vedere, non fanno che troppe-conocere uno essere egli più nel sio luon senso. Pece poscia il ragginaglio di quanti il principe Contantalaziona sovra detto, c del modo strano in cui l'avera trattati in termini cui d'aven l'avera trattate in termini cui devan forza al son di-

Il re, che non s'aspettava questo nuo-1 vo subbietto d'afflizione : - Ecco , disse al suo primo ministro, un tristissimo in-· cidente assai diverso dalla speranza che poco prima mi davate. Andate, non perdete tempo, vedete voi stesso quello ch' è, e venitemene ad informare. Il gran visir l'obledì sul momento, e nell'entrare nella camera del principe lo trovò seduto ed assai calmo leggendo un libro. Dopo salutatolo e sedutosegli vicino, gli disse: - Sono sdegnatissimo contro il vostro schiavo, d'essere venuto a spaventare il re vostro padre colla notizia che gli ha arrecata. - Quale è la novella , rispose il principe , che può averlo così spaventato? lo ho una ragione più grande di lagnarmi del mio schiavo. -Principe, soggiunse il visir, a Dio non piaccia che quello ch' egli ha detto sia vero. Il buono stato in cui vi vedo, e nel quale prego il cielo vi conscrvi, mi fa conoscere cho non ve n'è nnila. -Forse, replicò il principe, egli non s'è fatto ben compreudere ; ma giacche siete venute, son molto contento di dimandare a una persona come voi, e che dovete saperne qualche cosa , ov' è la signora che ho veduta questa notte?-Il gran visir restò come fuori di lui a questa dimanda. - Principe, non siate sorpreso della maraviglia che in me scorgete per effetto di quello che m' avete dimandato. Non sarebbe stato possibile, non dico già che nna signora, ma che verun uomo al mondo avesse potuto penetrare qui di notte . senza entrare per la porta, e senza camminare sul ventre del vostro schiavo I Di grazia , ricordatevi bene , e vedrete che avete avuto un sogno che vi ha lasciato una sì forte impressione. - lo non mi contento già del vostro discorso, ripiglio il principe che un tuono più alto, voglio sapere assolutamente che cosa è divenuto di questa' signora, e son qui in un luogo ove saprò farmi obbedire. A queste parole ferme, il gran visir fu impacciato in modo che non si può esprimere, e meditò il mezzo di cavarsene il meglio che gli fosse stato possibile. Ei prese il principe colla dolcezza, dimandandogli ne' termini più umili e più cortesi s'egli medesimo avesso veduto questa signora. - Sicuramente - rispose il principe , che l' ho veduta, c mi sono subito accorte che voi altri l'avete fatta venire per tentarmi. Ella ha molto ben rappresentata la parte che le prescriveste di nou dirmi

nna parola, di fare la dormente, e di ritirarsi appena fossi addormentato. Voi lo sapete scuza dubbio, ed ella non avra mancato di farvene il racconto. - Principe, io vi giuro che non v'è nicate di tutto quel che mi avete detto, e che nè il re vostro padre ne io vi abbiamo inviato la signora di cui parlate : anzi non ne abbiamo avuto nemmeno il pensiero, Permettetemi di dirvi ancora una volta che voi non avete veduto questa signora che in sogno. - Siete venuto dunque a burlarvi di me , replicò il principe in collera, e per dirmi in faccia, che quello che io vi dico è un sogno? Ciò detto, lo prese per la barba e lo carico di calci per quanto tempo glie lo permiscro le sne forze.

Il povero gran visir soffri pazientemente tutti gli effetti della collera del principe Camaralzaman per rispetto. Eccomi. disse fra sè, nello stesso caso dello schiavo , e son troppo felice se posso sfuggire come lui da un sì grande pericolo. Nel mezzo de colpi di cui il principe lo caricava ancora: - Principe, sclamò, vi supplico di darmi un montento d'udienza. Il principe stanco di battere lo lasció parlare. - lo vi confesso, disse allora il gran visir dissimulando, che vi è qualche cosa di quello che credete. Ma voi già non ignorate le necessità in cui è un ministro d'eseguire gli ordini del re suo padrone. Se voi avete la bontà di permettermelo, son pronto d'andargli a dire da parte vostra quello che m' ordinerete. - Ve lo permetto, gli disse il principe, andate, e ditegli che voglio sposare la signora che m'ha inviato o condotta, e che io ho veduta; fate presto, o portatemi la risposta. Il gran visir fece una profonda riverenza lasciandolo, e non si crede liberato che quando fu fiiori della torre, e quando ebbe chiuso il principe di dentro.

Il gran visir si presentò innanzi al re Schabzaman con una tristezza da affliggerlo. — Ebbene, gli dimandò quel nunarea, in quale estato avete trovato mio figlio? — Siro, rispose il ministro, queclio che lo schiavo ho detto a vostra maestà non è che troppo verro. Gli fece il raconto del colloquio che avva auto con conto del colloquio che avva con principa. Che con la livagnica con mostragli non essere stato possibile d'aver potuto vedere una siguora nella sua prigione i del cattiro modo con cui l'aveva trattato, e la destrezza con cui era i giudicare se quello che avrò l'onore di sfuggito dalle sno mani.

Schahzunan, altrettanto afflitto per quanto amava teneramente sempre il principe , volle chiarirsi della verità da se medesimo, ed andò alla torre a vederlo, conducendo seco il gran visir.

### CCXVI NOTTE

Siro, il principe Camaralzaman ricevette il re suo padre nella camera ove cra prigione con grande rispetto. Il re si sedette, o dopo aver fatto sedore il principe vicino a lui , gli fece alcune dopiande alle quali costui rispose assennatamente. E di volta in volta guardava il gran visir, quasi per dirgli, non vedere che il principo suo figliuolo avesse perduto la ragione, coni egli gli aveva assicurato, o che forse l'aveva perduta csso medesimo.

Il re finalmento parlò della signora al principe: - Figlinol mio, gli disse, vi prego dirmi chi è questa signora che avete veduta, a quel che si dice. - Sire, rispose Camaralzamau, supplico vostra maestà di non aumentare il dispiacere che già mi è stato cagionato su questo sulbietto; fatemi piuttosto la grazia di darmela per consorte. Qualunque avversione vi abbia dimostrato finora per le donne, questa bella giovane m' ha talmente incantato che io non bo difficoltà di confessarvi la mia debolezza. Io son prouto a riceverla dalla vostra mano a qualun-

que obbligo. Il re Schahzaman restò impacciato dalla risposta del principe , assai loutana , come gli sembrava, dal buon senso che aveva prima fatto apparire. - Figlinol mio, rispose, mi dite cose che mi destano grandissima meraviglia. Vi giuro per la coroua, che dopo me deve passare sul vostro capo, che non so la menoma cosa della signora di cui mi parlate, e se v'è venuta qualcheduna, io nou vi ho alcuna parto. Ma d'altra handa come avrebbe ella potuto penetrare in questa torre senza il mio consenso, poiche quello che v' ha detto il mio gran visir non l'ha fatto che per calmarvi? Ei sarà stato un sogno, badate bene, o rientrate iu voi stesso. - Sire, soggiunse il principe, sarei indegno per sempre dello vostre bontà se non aggiustassi fede alla certezza ch'ella un dà; ma la supplico di voler avere la pazienza di ascoltarmi, e di ove il principe disperato d'amare con

dirle sia un sogno.

Il principe Camaralzaman raccontò allora al re suo padre in qual modo s'era svegliato, gli esagero la bellezza e le attrattive della donna da lui veduta . l' amore che avea concepito per essa in un momento, o tutto quello che inutilmento avea fatto per risvegliarla. Non gli tacque nemmeno come si fosse riaddormentato dopo aver fatto il cambio del suo auello con quello della donna; e ciò detto, gli presento l'auello che s'aveva tratto dal dho: - Sire, soggiunse, voi conoscete il mio, avendolo vednto più volte. Dopo ciò spero che sarete convinto non aver to perduto la ragione, come vi si è fatto credere.

Il re Schahazman conobbe sì chiaramente la verità di quello che il principe suo figlio gli aveva raccontato, che non ebbe nulla a rispondere. Ne fu eziandio si forte maravigliato, che restò lungo tempo senza dire una parola. Il principe pro-6ttò di questi momenti per dirgli: - Sire , l'amore che provo per questa incautevole persona, di cui tengo scolpita la preziosa imagine nel cuore, è già si violento, che non mi sento bastaute forza per resistervi. Vi supplico d'aver compassione di me , e di procurarmi la felicità da possederla. - Dopo ciò che ho inteso, figliuol mio, e dopo aver veduto questo anello, rispose il re Schahzaman, non posso dubitare che la vostra passione non sia reale, o che voi nou abbiate veduto la donna che v' ha infiammato. Piacesse al Cielo ed io la conoscessi questa signora, che voi sareste contento da questo punto, ed io sarei il padre più felice del mondo; ma dove cercarla! Come è entrata sin qui seuza che io ne abbia nicute saputo, e senza il mio consenso? Perchè ella vi è entrata solamente, per farvi vedero la sua bellezza, iufiammarvi d' amore nel tempo che doriniva, e dispariro quando dornivate? lo non compreudo nulla di quest' avventura ; e se il cielo non ci favorisce, dara la morte a voi ed a me. E ció detto, prendendo per mano il principe: - Venite, soggiunse, andiamo ad affliggeroi insieme, voi d'ama-re senza speranza, ed io di vedervi afflitto o di nou poter rimediare al vostro

Il re Schahzaman trasse il principe fuori della torre e lo condusse al palagio,

tutta l' anima sua una donna sconoscluta, si mise subito a letto. Il re si chiuse e pianse più giorni senza volersi incaricare delle bisogne del suo regno

Il suo primo ministro, eni solo aveva lasciato libero l' accesso , venne un giorno a rappresentargli come tutta la sua certe, ed anche il popolo cominejavano a mormorare di non vederlo e di non rendere, como al solito, giustizia ogni giorno, e che egli non risponderebbe del disordine che potrebbe accaderne. - Supplico vostra maestà , proseguì , di badarvi. Son persuaso che la sua presenza solleva il dolore del principe, e quella di costni la vostra mutuamente; ma ella deve pensare a non lasciar tutto andar a male. Mi permetterà di proporte di trasferirsi col principe al castello della piecola isola, poco lontana dal porto, e di dar udienza due volte la settimana solamente. Nel tempo che questa funzione lo obbligherà a star lontano dal principe, costoi per l'incaptevole bellezza del luogo, per la bell'aria e per la maravigliosa veduta di cui si gode, sopporterà la vostra breve assenza con maggior pazienza.

li re Schahzaman approvò questo consiglio : ed appena il castello , ove non era andato da molto tempo, fa addoldato, vi si trasferi col principe, non abbandoua ndolo che per le udienze precisamente, e passando il resto del tempo al capezzale del suo letto, ora cercando di consolarlo, ora affliggendosi con Ini.

SECULTO DELLA STORIA DELLA PRINCIPESSA DELLA CHINA

Mentre queste cose avvenivano nella canitale del re Schahzaman, i due genii Danhasch e Cascheasch avevano riportata la principessa della China al palagio ove il re della China l'aveva chiusa, e l'avevano riposta nel suo letto.

Il domani allo svegliarsi, la principessa della China si guardo a dritta ed a siuistra, e quando vide che il principe Camaralzamau non le era più allato, chiamo premurosamente le sue donne, che subito accorsero e circondarono il suo letto. La nutrice presentatasi al capezzale le dimando che desiderasse, e se le fosse avvenuta qualche cosa - Ditemi , prese a dire la principessa, che n'è avvenuto del giovane, che io amo con tutta l'anima , e che ho veduto questa notte ? -- ma finche non mi sposi all'amabile ca-

Principessa, rispose la nutrice, noi non comprendiamo niente del vostro discorso, se non vi spiegate davvautaggio. -B, ripigliò la principessa, che ho veduto un giovine il più ben fatto della persona, ed ho fatto di tutto per isvegliarlo, senza riuscirvi : vi dimando ov'e? ---Principessa, risposo la nutrice, indubitatamente fate ciò per trastullarvi di poi. Volete alzarvi ? - lo parlo sersissimamente, replico la principessa, o voglio sapere ov'è? - Ma, principessa, insistette la nutrice , quanto ci dite è impossibile ner quanto ne sappiamo le vostre donne ed jo.

La principessa della China perdette la pazienza , e presa la nutrice pe' capelli . dandolo schiaffi e pugni, le disse : - Tu me lo dirai, vecchia strega, o t'accopperè I

La nutrice fece grandi sforzi ner isfuggire dallo sue mani, e trattasene finalmente andò allora per allora a trovare la regina della China madre della principessa, e se le presentò colle lagrime agli occhi e il viso tutto pesto, con grande meraviglia della regina che le dimandò chi l'avesse così conciata. - Signora . disse la nutrice, vedete in qual medo m' ha trattata la principessa, e m' avrebhe accompata se non fossi sfuggita dalle sue mani. Le racconto poscia la cagione della sua collera o del suo trasporto, di cui la regina non fu meno afflitta che sorpresa. - Voi vedeto, signora, aggiunse terminando, che la principessa e fuori del suo buon senso, e ne giudicherete voi medesima se volete prendervi la pena di venirla a vedere. Siccome la regina della China era tenerissima della figlinola, facendosi seguire dalla nutrice, ando sul momento a vedere la principessa sua figliuola.

#### CCVIP NOTER

Sirc , la regina della China si assise vicino alla figliuola giugnendo nell'appartamento ov'era racchiusa, e dopo averla interrogata sulla sua salute, e chiestale la cagione del suo sdegno contro la nutrice da lei maltrattata, le disse : - Figliuola mia, ciò non va bene, ed una principessa come voi non deve mai giugnero a questi eccessi. - Signora, rispose la principessa, vedo bene che vostra maestà viene per burlarsi ancor ella di me ; ma vi protesto che non avrò cal-

valiere che hos veduto questa notte. Vol 1 doveto sapere ov'egli è, e però vi supplico di farlo ritornare. - Figliuola nia . soggiunse la regina, son sorpresa del vostro discorso senza per altro nulla comprenderne. La principessa le perdè il rispetto, dicendole: - Signora, il re mio padre e voi m'avele perseguitata per costringermi quando non ne aveva voloutà, ed ora che m' è venuta, voglio assolutamente per marito il cavaliere che vi bo detto , altrimenti m' ucciderò. La regina cercò di calmarla, dicendole: -Figliuola mia, sapete voi stessu come siete sola nel vostro appartamento, e che nessun nomo può eutrarvi. Ma invêce di ascoltaria, la principessa la interruppe, facendo delle stravaganze che costrinsero la regina a ritirarsi, e ad andarne a fare consapevole il rc : il quale volle assicurarsi da sè stesso della cosa, e giunto all'appartamento della figlinola le chiese se quello che gli era stato detto fosse vero. - Sire , gli diss' ella , non parliamo di ciò , fatenti solamente la grazia di farmi sposa a quel giovine che, come vi ho detto, ho veduto. - Come ! figlinola, soggiunsc , qual è questo giovine che avete veduto? - Come! sire, replicò la principessa senza dargli il tempo di proseguire, voi mi dimandate se ho veduto qualcheduno? Vostra maestà non l'ignora esser egli il più ben fatto sotto il cielo. lo ve lo ridomando ; deh non me lo ricusato, ve ne supplico l ed nffinche vostra maestà non dubiti che io non abbia veduto questo cavaliere, vedete, se vi piace, questo nnello. E, ciò diceudo, stese la mano, ed it re della China non chhe che dire quando vide ch' era l'ancilo di un nomo. Ma come non poteva comprender nulla da tutto quello che gli aveva detto, cd avendola rinchinsa per folle, così la crede più folle di prima. Però senza altro dirie, temendo che non facesse qualche violenza contro di lui, e contro coloro che se le avvicinassero, la fece incatenare e chiudere più angustamente, non dandole cho la nutrice per servirla con una buona guardia alla porta.

Il re della China, inconsolabilo della sciagura cho credeva esser nocaduta alla principessa sua figliuola, d'aver perduto la ragione, pensò a' mezzi di guarirme-la. Riamito i suo consiglio, dopo aver esposto lo stato in cui ella trovavasi, disse: — Se nicuu di voi è tunto valente da guarirla, io glie la darò in consorte,

e lo farò crede de' mici stati e della nua corona dopo la mia morto.

Il desiderio di possedere una bella principessa, e la speranza di governare un giorno un reguo tanto notente quantu quello della China, fecero grande effetto suff' animo d'un giovane emir ch' era presente al consiglio. Esseudo egli valente nella magia, si lusingò di riuscirvi e s' offerse al re. - Vi consento, rispose il re, ma voglio avvertirvi dapprima che vi farò mozzare il capo se non vi rinscite; non sarebbe giusto che meritaste una sì grande ricompensa senza arrischiare dalla parte vostra qualche cosa. Quello che dico di voi , lo dirò altresl a tutti gli altri che si presenteranno dopo di voi, nel caso che non accettiate la condizione, o non riusciate noll' impresa.

L'emir aceutio la condizione, ed il re lo condusse seco dalla principesa, che si copri il viso appena vide apparire l'emir. - Sire, disse, voster mestà mi soprende cel qui condurmi un uome che io non conoco, ed al quade la mia religione mi probisso di lasciarmi vedere. - Pirese de la comparti del conococo, ed al quade la mia religione mi probisso di lasciarmi vedere. - Pirese seuza non deve sendalezzarvi, pertiocchi egli è uno de'mie emir che vi chiese consorte. - Estro, soggiunno la principessa, ma non è quello che voi m'a este già dato, e del quale ho riesvuto la fede nell'anello che porto. Non ve un la fre, e mallo se in ono accetto un allon.

L'emir, il quale s'aspettava che la principessa avesse fatto e detto stravaganze , fu forte maravigliato di vederla si culma, e ragiouare si sennatamente, dondo ben conobbe non aver ella altra folia, se non un violentissimo amore che doveva esser ben fondato : ma non ebbe ardire di spiegarsene col re, il quale non avrebbe sofferto che la principessa in tal modo avesse dato il suo cuore ad un nitro, e non n colui ch' egli voleva presentarie di propria mano. Non pertanto l'emir prostrandesi a lui gli disse : - Sire , dopo quello che ho inteso, è inutile che lo intraprenda di guarire la principessa z io non ho rimedii all' uopo, ed il mio capo è a disposizione della maestà vostra. Ii re, sdegnato dell'incapacità dell'enir e della molestia che gli aveva data, gli fece mozzare il capo.

Alcuni giorni dopo, per non aver nulla a rimproverarsi di aver tralasciato qualche cosa per guarire la principessa, questo monarca fece pubblicare nella sua capitale, che se vi era qualche medico, atrologo o mago da tanto da ristabilirla in salute, non aveva che a venire a preestatargiisi colla condizione di perder il capo se non la guarisse. Mando a pubblicare la stessa cosa altresi in tutte le pracipati città de' suoi stati, e nelle corti de principi suoi vicini.

Il primo che si presentò fu un astroloro e mago, che il re fece condurre alla prigione della principessa da un euco. L'astrologo trasse da un sacco, che avera portato sotto il braccio, nn astrolaito, nna piccola sfera, uno scaldavivande, diverse specie di droghe, atte alla funtigazione, un vaso di rame con parecchie altre cose, e chiese del fuoco.

La principessa della China dimando che seiniciasse tutto quell' apparecchio. — l'incipessa, rispose l'eunuco, gli à per conquirare la opirio maligno de vi possercio del principessa, sispoi che non del mare (i). — selection nel fondo del mare (i). — selection nel fondo del mare (i). — questi preparativi; che io sono in tutto il mio bino senso, e che in stesso sel un mio bino senso, e che in stesso sel un mio bino senso, e che in stesso sel un mio bino senso, e che in stesso sel un mio bino senso, e che in stesso sel un mio bino senso, e che in stesso sel un mio bino senso, e che in stesso sel un mio bino senso, e che in stesso sel un monto di condicioni solumente quello che simo, e questo sarebbe il miglior serviçio che tu potessi rendermi. — Principessa,

(1) Abbiamo veduto già prima (in altro racconto / come una delle superstizioni dell' Oriente, è quella di credere che gli uomini consumati nelle scienze occulte abbiano il potere di sottomettere alla loro volontà un genio maligno, e di chiuderlo in un vaso destinato a servirgli di prigione. In un libro cabalistico intitolato Vinculum Spiritum, che viene dall'Oriente, è detto che Salomone scoperse, col mezzo d' un libro magico, il segreto importante di rinchiudere in una bottiglia di vetro nero tre milioni di spiriti infernali con sessantadue de loro re, de quali il primo era Beleth, il secondo Beliar e il terzo Asmodeo. Salomone gettò in seguito la bottiglia in un gran pozzo vicino Babilonia. Felicemente pe' prigionieri, i Babilonesi, imaginandosi di trovare un tesoro in questo pozzo, vi discesero e ruppero la bottiglia, rendendo in tal modo la libertà alle demonia. ( Dunlop , llistory of fiction , t. III, p. 320 ).

rispose l'astrologo, se in tal modo va la bisogna, non da me, ma dai re vostro padre nnicamente dovete attenderlo; e in ciò dire ripose nel suo sacco quello che ne avera tratto, dolante d'essersi si facilmente impeganto a guarire una malattia imaginaria.

Quando l'eunuco ebbe ricondotto innanzi al re della China l'astrologo, costni, senza aspettare che l'eunuce parlasse al re, gli parlò egli stesso dapprima : - Sire , diss' egli con audacia , secondo la maestà vostra ba fatto pubblicare . e com' ella stessa m'ha confermato . bo creduto che la principessa fosse folle . ed era sicuro di ristabilirla in salute pei secreti di cui bo cognizione : ma uon ho darato molta fatica a conoscere ch' ella non ha altra malattia se non quella d'amore, e la mia arte non si estende già. fino a rimediare al mai d'amore; vostra maestà vi rimedierà meglio che altri, quando vorrà darle il marito che sua figlia domanda.

Il re trattò quest'astrologo come insolente, e gli fece mozzare il capo. Per non annoiare vostra maestà con tante ripetizioni, si presentarono cinquantatre astrologhi, nedici e maghi, che ebbero tutti la stessa sorte, e le loro teste furono poste al disopra di ciascuna porta della città.

### STORIA DI MARZAVAN COL SEGUITO DI QUELLA DI CAMARALZAWAN

La nutrice della principesa della China avera un (gioli chianna Marzavan, fraavera un (gioli chianna Marzavan, fratello di latta della principesa, chi ella savera nutrio del allevato con esso. La loro amicizia era stata grande nel tempo della loro infanzia, essendosi trattati come fratello e sorella tutto il tempo th'erano stati insieme, ed anche quando avanzatasi la loro età furono obbligati a soporarsi.

Tra le molte scienze che Marzavan aveva nella sua giovinezza studiato, la sua inclinazione l'aveva portato particolarmente allo studio dell'astrologia giudiziaria, della geomanzia (1), e d'altre scien-

(1) La geomanzia è una pretesa sciende conside nel segnare sulla terra de punti per tracciare linee o cerchi, dal cui incontro gli uomini iniziati nelle scienze occulte pretendono indovinare ciò che desideruno supere. ze segrete , nelle quali erasi rendulo va- i fa l'onore d'amarla sempre , vorrebbe lentissimo. Non contento di quel che sveva imparato da' suoi maestri, erasi posto a viaggiare appena si sentì la forza di sopportarne le fatiche, e non vi fu celebre scienziato od artista che non fosse andato a cercare e a visitare frequentemente nelle più lontane città, per acquistare sempre più quelle cognizioni ch' erano di suo genio.

Dopo un'assenza di molti anni Marzavan ritornò finalmente nella capitale della China, e le teste mozzate e poste in fila che vide al disopra della porta per dove entrè , lo sorpresero estremamente. Appena fit ritornato in casa sua ne dimandò la cagione, informandosi prima d'ogni altro della principessa sua suora di latte. Non avendo potuto veuir soddisfatto sulla sua prima inchiesta, in quanto alla seconda seppe confussmente e con dolore quello che desiderava, aspettando che sua madre, nutrice della principessa, glie ne dicesse di più.

### CCXVIII NOTTE

Sire, quantunque la nutrice madre di Marzavan fosse occupata moltissimo presso la principessa della China, non pertante appena seppe che il suo caro figliuolo era di ritorno , trovò il mezzo d'uscire per andarlo ad abbracciare e di parlare alcuni momenti con lui. Dopo che gli ebbe raccontato lo stato pietoso in cui era la principessa, e la cagione del maltrattamento di lei dalla parte del re della China, Marzavan le chiese se poteva procurargli il mezzo di vederla in segreto senza che il re ne avesse saputo nulla; e dopo che la nudrice vi ebbe pensato per alcuni momenti, gli disse : -Figliuol mio, io non posso dirvi nulla su cio presentemente; nia aspettatemi domani alla stessa ora, e ve ne daro la risposta.

Come, oltre la nutrice, niuno poteva avvicinarsi alla principessa, senza il permesso dell' eunuco che stava slia guardia della porta, la nutrice, sapendo ch' era in servigio da poco, e che ignorava quanto era accaduto alla corte del re della China, si rivolse a lui, dicendogli: -Voi sapete che io ho allevato e nudrito la principessa, ma non già d'averla allevata con una fanciulla della stessa età che allora aveva, e che ho maritata non è lungo tempo. La principessa, che le parativi sclamò: - Che? fratel mio, cre-

vederla, ma desidererebbe che ciò si facesse seuza che niuno la vedesse uè entrare nè uscire.

La nutrice voleva dir di più, ma l'eunuco l'arrestò : - Ciò basta , le disse . farò sempre con piacere quanto posso per servire la principessa; pero fate venire o andate a prendere voi stessa la vostra figlinola guando sarà notte, e conducetela dopo che il re si sarà ritirato, che le sarà aperta la porta.

Appena fu notte, la nutrico andò dal suo figliuolo Marzavau, e travestitolo da femmina, in modo che niuno avesse potuto accorgersi esser uonio, lo condusse' seco. L'eunuco, non dubitando di nulla, aprì loro la porta, e li lasciò entrare insieme.

Prima di presentare Marzavan, la nutrice s' approssimò alla principessa e le disse : - Signora , non è già una femina che voi vedete, ma mio figliuolo Marzavan da poco ritornato da' suoi viaggi , che bo trovato mezzo di far eutrare la mercè di questo travestimento: spero vorrete benignarvi che egli abbia l'onore di presentaryi i suoi omaggi.

Al nome di Marzavan , la principessa manifestò una gran gioia : - Avvicinatevi , fratel mio , diss'ella subito a Marzavan , e toglietevi questo velo; non è proibito ad un fratello e ad una sorella di vedersi a viso scoperto. Marzavan salutolla con gran rispetto; ma seuza dargli il tempo di parlare : - Son contenta . continuò la principessa, di rivedervi in perfetta salute dopo un'assenza di tanti anni senza averci mai maudato vostre nuove, neppure alla vostra buona madre. - Principessa, rispose Marzavan, io vi sono infinitamente obbligato della vostra bontà. M'aspettava al mio ritorno di sapere di voi novelle migliori di quelle di cui sono stato informato, e di ciii sono testimone con tutta l'afflizione possibile: D' altra parte sou compreso da giora d'essere giunto a tempo per portarvi . dopo tanti altri che non vi sono riusciti , la guarigione di cui avete bisogno. Bopo ch' io non tragga altro frutto dai miei studi e da' miei viaggi che questo,

mi terrò a sufficienza ricompeusato. Ciò detto, Marzavan trasse un libro ed altre cose di cui s'era munito credendole necessarie, secondo il ragguaglio che la madre gli aveva fatto della malattia della principessa, la quale nel veder quei predereste anche voi ch'io sia folle? Disingannatevi, ed ascoltatemi.

La principessa raccontò a Marzaran tutta la sus storis, non tralsaciando le più piccole particolarità, fino all'anello cangitac col suo che gii montrà.— In ono vi ho nolla nascosto, aggiusse, in quelco che vi ho raccontato. Vero d'esservi qualche cosa che non comprendo affatto, e che fa credere ch'i ono sai nel mio buon senno; ma non si considera al resto, che è come io dico.

Quando la principessa ebbe terminato di parlare, Marzavan, colmo d'ammirazione e di stupore, resto alcun tempo cogli occhi bassi senza formar parola. Finalmente, alzata la testa, così disse : ---Principessa, se quello che m'avete raccontate è vero , come ne son persuaso , io non dispero di procurarvi la soddisfazione che desiderate. Vi supplico solamente di armarvi di pazienza ancora per qualche tempo, finchè io abbia percorso regni ove non ancora ho approdato; e quando saprete il mio ritorno, siate certa che quello per cui sospirate con tanta passione non sarà lungi da voi. Ciò detto, Marzavan tolse congedo dalla principessa, e parti il giorno dopo.

Marzavan viaggio di città in città, di provincia in provincia, e d'isola in isola, ed in ciascun luogo ove giungeva noa sentiva parlare che della principessa della China e della sua storia.

A capo di quattro mesi il nostro viaggiatore arrivò a Tarf, città marittima, grande e popolatissima, ove non intese più parlare della principessa Badonre, ma del principe Camaralzaman, che dicevasi esser infermo, e di cui raccontavasi la storia presso a poce simile a quella della principessa Badoure. Marzavan ne provò una gioia che non puossi esprimere , ed informatosi in qual angolo del mondo fosse questo principe, gli venne insegnato. Egli aveva due strade . l'una per terra e per mare , l'altra per mare solamente, che era la più corta. Marzavan, scelta quest' ultima, imbarcossi sopra na vascello mercantile che ebbe una prospera navigazione fino innanzi alla capitale del regno di Schahzaman ; ma prima d'entrare nel porto, il vascello sciaguratamente toccò in uno scoglio per l'imperizia del pilota , ruinò e si sommerse n vista e noco lungi dal castello in cui era il principe Camaralzaman ed il re suo padre Schahzaman col suo gran visir.

Marzavan sapeva perfettissimmente intare, onde non esiko gettarsi nell'acqua, ed andò ad approdure a piè del caatello del re Schabzaman, over for iceruto e soccorso per ordine del gran visir, secondo la mente del re. Gli venne data una veste per cambiarsi, fu trattato bene, ed allorché fu firmesso in salute, andò dal gran visir cho avera ordinato ghi si fosse condotto.

Essendo Marzavan un giovine di bella ersona e di bella fisonomia, il ministro lo tolse cortesissimamente, e concepì una erandissima stima per lui dalle sue risposte aggiustate e spiritose a qualunque dimanda gli fece. Avverti anche insensibilmente che aveva mille belle cognizioni , ciò che lo spinse a dirgli : - All' ascoltarvi voi non siete un nomo comune. Piacesse a Dio che ne' vostri viaggi aveste appreso alcun segreto acconcio a guarire un infermo, che cagiona una grande afflizione in questa corte da lungo tempo. Marzavan rispose che se avesse saputa la malattia da cui questa persona era presa, avrebbe potnto trovare un rimedio. Il gran visir narrò allora a Marzavan lo stato in cui era il principe Camaralzaman, cominciando dalla sua origine. Non gli celo nulla della sua nascita tanto desiderata, della educazione, del desiderio del re Schahzaman di accasarlo di buon'ora, della resistenza del principe e della sua straordinaria avversione pel matrimonio, della sua disobbedienza in pieno consiglio, della sur prigionia, delle sue pretese stravaganze nella prigione, che si eran cangiate in una passione violenta per una donna sconosciuta, non avendo altro fondamento se non un anello che il principe pretendeva essere di questa signora, la quale forse non era affatto al mondo.

A questo discorso del gran visir, Marzavan si consolò infinitamento di essere, a cagione della sciagura del suo naufragio , giunto dov' era colui che cercava. Ei conobbe, a non dubitarne . come il principe Camaralzaman fosse quello per cui la principessa della China ardeva di amore, e costei l'oggetto degli ardentissimi voti del principe. Senza palesar nutla al gran visir, gli disse solamente che se avesse vedute il principe, avrebbe potuto giudicar meglio del soccorso da apprestargli. - Seguitemi , gli disse il gran visir , troverete a lui vicino il re sun padre, che mi ha già espresso il desiderio di vedervi.

La prima cosa da cui Marzavan fu tocco entrando nella camera del principe, fu di vederlo steso nel suo letto e cogli occhi chiusi. Benchè fesse in questo stato, e senza aver riguardo al re Schahzaman padre del principe che gli stava seduto vioino, nè al principe cui questa libertà poteva riuscir incomoda, non tralasció di sclamare : - Cielo l nulla v'è all' pniverso di più simigliante. Volendo significare che lo trovava simile alla principessa della China, e per vero avevan molta simiglianza ne lineamenti.

Queste parole di Marzavan cagionarono curiosità al principe, che apri gli occhi e guardò Marzavan, il quale dotato di grandissimo ingegno , profittò del momento, e gli fece i complimenti in versi estemporanei : comechè in un modo oscuro, per cui il re ed il gran visir non ne compresero nulla, gli dipinse si bene quanto gli era accaduto colla principessa della China, da non lasciargli dubitare che non la conoscesse, e non gliene potesse dar notizie. Il principe fu compreso da una gioia di cui lasciò trasparire i segni negli occhi e sul viso.

### CCXIX4 NOTTE

Sire, quando Marzavan ehbe terminato il suo complimento in versi che sorprese sì piacevolmente il principe Camaralzaman , costui si prese la libertà di far seguo al re suo padre d'avere la compiacenza di cedere il suo posto a Marzavan.

Il re esultante di vedere nel principe suo figliuolo un cangiamento che gli dava buona speranza, s'alzò, e preso Marzavan per la mano l'obbligò a sedersi nel luogo che aveva abbandonato. Gli chiese chi era e donde venisse : e dono che Marzavan gli ebbe risposto essere suddito del re della China, e che veniva da' suoi stati : - Dio voglia , gli disse , che togliate mio figlio dalla sua profonda mefanconia! lo ve ne avrò una obbligazione infinita, ed i segni della mia riconoscenza saranno si splendidi, che tutta la terra scorgerà niun servigio essere state meglio ricompensato. Ciò detto , lasciò il principe suo figlinolo nella libertà di conversare con Marzavan, meutr'egli si consolava col suo gran visir d'un sì felice incontro.

Marzavan, approssimatosi all' orecchio

gli chetamente, gli disse: - Principe, e tempo ormai che cessiate dall' afflicgervi sì crudelmente. La donna per cui voi soffrite m'è nota, ed è la principessa Badonre, figlia del re della China che si chiama Gaiour. lo posso accertaryene su quanto essa medesima m' ha detto della sua avventura, e su quanto ho già saputo della vostra. La principessa non soffre meno per amor vostro di quanto voi soffrite per amor suo. Gli fece poscia il racconto di guanto saneva della storia della principessa, dalla notte fatale in cui s'eran veduti in modo si poco credibile. Non tralasciò Il modo in cui il re della China trattava coloro che imprendevano invano a guarire la principessa Badoure dalla sua pretesa follia. Voi siete il solo che potete guarirla perfettamente. e presentarvi perciò senza timore ; ma prima d'intraprendere un sì gran viaggio, fa d' uopo che stiate bene in salute , ed allora prenderemo le misure necessarie. Non pensate dunque ad altro che a rimettervi.

Il discorso di Marzavan produsse un potente effetto. Il principe di Camaralzaman fu talmente sollevato dalla speranza che aveva concepita, che si sentì sufficiente forza per alzarsi, onde pregò il re suo padre a permettergli di vestirsi, in un modo che gli fece provare un incredibile gioia.

Il re non feco che abbracciar Marzavan per ringraziarlo, senza cercare il mezzo di cui s' era servito per produrre un sì sorprendente effetto, ed usci immantinenti dalla camera del principe col gran visir per pubblicare questa piacevole-notizia. Ordino feste per più giorni , fece magnifici doni agli ufficiali ed al popolo, elemosino a poveri , e dette la libertà a tutt'i prigionieri. Tutto, nella capitale, risuonò di gioia e d'allegrezza, ed indi in tutti gli stati del re Schahzaman,

Il principe Camaralzaman estremamente indebelito dat continuo vegliare, e da una lunga astinenza di quasi tutti gli alimenti, ebbe in poco tempo ricovrata la sua primiera salute. Quando sentì d'esser ben forte per sopportare la fatica d'un viaggio , prese Marzavan in disparte e gle disse : - Caro Marzavan , egli e tempo di mettere ad effetto la promessa che in'avete fatta. Impaziente como sono di vedere la leggiadra principessa, e di por fine agli strazii che soffre per amor mio . del principe Camaralzaman, e parlando- sento che ricadrei nello stesso stato iu cui ni avete veduto, se non partiamo l aul momento. Una cosa ni'affligge e me ne fa temere il ritardo : la tenerezza, cioè, importuna del re mio padre, il quale non ai risolverà giammai ad accordarmi il permesso d'allontanarmi da lui. Son desolato se voi non trovato il mezzo di rimediarvi ; vedete voi stesso ch' egli non mi perde quasi mai di vista. E terminando queste parole, il principe non pote rattener le lagrime. - Principe , rispose Marzavan, io bo già preveduto il grande ostacolo, e tocca a me far in modo che ce ne liberiamo. Il primo disegno del mio viaggio è stato di procurare alla principessa della China Il rimedio a' suol mali , e ciò per tutte le ragioni della vicendevole amicizia che ne lega quasi dalla nostra nascita, e pel zelo e per l'affetto ch'io d'altra parte le debbo. Mancherel al mio dovere se non ne profittassi per suo conforto ed insiente pel vostro, e se non adoperassi tutta la destrezza che posseggo. Ecco dunque quel che ho imaginato, per togliere la difficoltà di ottenere il permesso del re vostro padre , siccome voi ed io desideriamo. Voi non siete ancera uscito da che io son qui giunto : mostrategliene dupque il desiderio . e dimaudategli il permesso di fare una partita di caccia con me due o tre giorni , e non v'è a credere che possa ricusarvelo. Quando ve l'avrà accordato, volordinerete di apprestare a eiascun di nol due buoni corridori, uno per cavaleare o l'altro di ricambio, e lasciato a mo la cura del rimanente.

Il domani, il principe Camaralzaman, colta l'occasione, mostro al re suo padre il desiderio d' nscire, e lo prego a permettergli d'andare alla caccia un giorno o due con Marzavan. - Volentieri , gli rispose il re , a condizione solo che non dormiate più d'una notte fuori. Troppo moto nel principio potrebbe nuocervi, ed una più lunga assenza mi cagionerebbe pena. Il re comandò che gli si scegliessero i migliori cavalli , e attese egli medesimo affinche nulla gli mancasse. Quando tutto fu pronto, lo abbracció, e dopo avere raccomandato a Marzavan di aver cura di lui, lo lasciò partire.

Il principe Camaralzamau e Marzavan guadagnarono la campagna, e per ingannare i due palafrenieri, che conducevano i due cavalli di ricambio, linsero di caeciare, e s'allontanarono dalla città per fermarono in un albergo di caravana, ove cenarono e dormirono fino a mezzanotte. Marzavan, che si svegliò il primo, destò anche il principe Camaralzaman senza destare i palafrenieri, e lo pregò di dargli il sno abito e di prenderne un altro ch'uno de' due palafrenieri aveva portato. Montarono poscia ciascuno il cavallo di ricamhio, e dono che Marzavan chbe preso per la briglia il cavallo d'un palafreniere, si misero in eammino a gran galoppo.

Al romper alba i due eavalieri si trovarono in una foresta in un punto la eui strada dividevasi in quattro. Quivi Marzavan pregò il principe di attenderlo un momento, ed entrato nella foresta sgozzò il cavallo del palafreniere, lacero l'abito ehe il principe aveva smesso, lo tinso nel sangue, e quando ebbe raggiunto il principe, mise tutto l'apparato in mezzo della strada al punto ove si divideva.

Il principe Camaralzaman chiese a Marzavan quale fosse il suo disegno .- Principe, rispose Marzavan, appena il re vostro padre non vi vedrà di ritorno questa sera, ed avrà saputo da' palafrenieri che noi siamo partiti in quella che essi dornivano, non mancherà di mandar persone sulle nostre tracce. Coloro che verranno da questa parte e cho rinverranno questo abito insanguinato, erederanno ehe qualelle bestia vi abbia divorato, e ehe io sia fuggito per timore della collera del re. Il re, che non vi terrà più per vivo, secondo il loro rapporto, cesserà dal più farvi cercare, ed in tal modo noi avremo tempo di continuare il nostro viaggio senza timore d'essere perseguitati. La precauzione di dare così tutto ad un tratto il colpo funesto della morte d' un figliuolo ad un padre che l' ama sì passionatamente, è per vero crudele; ma la gioia del re vostro padre sarà più grande allorchè saprà che siete in vita e contento. - Saggio Marzavan , rispose il principo Camaralzaman, io non posso che approvare uno stratagemma tanto ingegnoso,

Il principe e Marzavan muniti di ricche gioie per le spese continuarono il viaggio per terra e per mare, non trovando altro ostacolo se non la lunghezza del tempo, che faceva d'uopo mettervi per necessità. Finalmente giunsero alla capitale della China, ove Marzavan, in vece di eondurre il principe in sua casa, lo fece scendere al pubblico albergo degli straquanto lore fu possibile. All'imbrumre si | nicri. Vi stettero tre giorni a riposarsi

ed io ve ne professo un novello obbligo

dalje fatiche del viaggio, ed in questo mezzo Mazzavan feco fare un shie da astrologo per travestire il principe. Passati i tre giorni andaroso insieme al hagno, ove Mazzavan feco vestire il principe da astrologo, ed all'uesti del hogno condusselo innanzi al palagio del ro della Chiana del marco della principesa Badoure, del suo arrivo, o perche no faccoso consaperole la principesas Dadoure, del suo arrivo, o perche no faccoso consaperole la principesas.

# CCXX' NOTTE

Sire, il principe Camaraltaman istrutue da Maratama di quanto doverva fare, e munito di quel che bisognava ad un astropogo, s'a vanasò fine alla porta del palagio del re della China, o fernatovisi achamo ad alla vocce in presenza delle guardie e del pottinai : — lo sono astrologo, con consultato del potto del partico del potto del pot

Ottre alle guardie ed a portinai del re, la novità foce assembrare, in un monento, una infinità di popolo intorno al principe Camaralaman. În fatto era lungo tempo che non si era presentato nessuno, në medico, në astrologo, në mago, dopo tanti esempli tragici di coloro che non eran riusciti nella loro impresa. Si credeva non, ve ne fossero più al mondo, o al-

meno di così insensati.

Nel vedere il bell'aspetto del principe, il son nobile portramento, e la giorinezza che apparivagli in viso, non vi fan eppur uno cui non avesse fatte conquestione. A che pensate, aiguore, gii dissere quelli che gli ciran più vicinu, quale mania vi invade, d'esporre in tal modo ad una certa morte ma vita che di a belle spermane? Le teste troucte che arete vedera contra morte una vita che di a belle spermane? Le teste troucte che arete vederate del contra del

Il principe Camaralzaman stette fermo a queste parole, ed invoce di ascollare quegli arringatori, redendo che niuno veniva per introdurlo, ripetè la stessa formola con una sicurezza che feog fremere oguno. El ogunno allora estamo-Egli e risoluto a morire, che il Cielo voglita arrer pietà della sua giovinezza, dell'anji-

ma sua. Avendo gridato uns terza volta, finalmente il gran visir in persona venne a prenderio da parte del re della China; e glie lo condusse innanzi. Il principe non appena lo vide seduto sul trono, che si prostrò e baciò la terra innanzi a lui. Il re, il quale fra tutti coloro che una smisurata presunzione aveva fatto addurre a suoi piedi le loro teste, non aveva veduto ancora nessuno sì degno da interessarlo, ebbe una vera pietà di Camaralzaman pel pericolo a cni si esponeva. Laonde gli fece più enore, volendo che gli si fosse avvicinato e seduto vicino. - Giovine, gli disse, duro fatica a credere che alla vostra età abbiate acquistata sufficiente cognizione, per osare ad imprendere di guarire la mia figliuola. lo vorrei che vi riusciste, e ve la darei non solo senza ripugnanza, come mi sarebbe avvenuto per chiunque altri che voi , ma eziandio colla più gran gioia dell' universo. Ma vi dichiaro pure con grandissimo dolore che se non vi riuscite, la vostra giovinezza, il vostro nobile aspetto non m'impediranno di farvi troncar la testa. - Sire , rispose il principe Camaralzaman, rendo infinite grazie alla maestà vostra dell'ouore che mi comparte, e della tanta bontà che dimostra per uno sconosciuto. Io non sono già venuto da un paese si lontano, il cui nome forse non è conosciuto ne'vostri stati, per non eseguire il disegno cho mi vi ha condotto. Che non si direbbe della mia leggerezza, s' io abbandonassi un disegno sì generoso dopo tante fatiche e pericoli che bo sopportati ? Vostra maestà stessa non avrebbe più di me quella sti-ma che ha già concepita I Se debbo morire, sire, morrò almeno colla soddisfazione di non averla perduta dopo d'averla meritata. Vi supplico dunque di non lasciarmi più lungo tempo nell' impazienza di far conoscere la certezza della mia arte, mercè dell'esperimento che son pronto a darne.

Il re Jells, China comandò all' cunuco, custode della principesa Badeure, il qualo era presente, di condurre il principe Camaratama dalla principesa sua figliata. Prima di partire gli disso un'atta volta. Prima di partire gli disso un'atta volta della sua impresa; ma il principe non accoltando a gequil Peunore con una risobuzione o meglio con un ardore mara-vigicioso.

L'eunuce condusse il principe Camaralzaman, e quando furono in una lunga galleria a capo della quale era l'ap- i di questo piacere. E siccome era fornito partamento della principessa, il principe, nel vedersi si vicino all'oggetto che gli aveva fatto versare tante lagrime, e pel quale non aveva eessato di sospirare da si lungo tempo, sollecito il passo e sopravvanzò l' eunuco, il quale solleeitò pure il passo, durando fatica a raggiugnerlo , e dissegli arrestandolo pel braccio : - Ove andate dunque sì sollecito? voi non potete entrare senza me. Credo che abbiate un grande desiderio di morire nel vedervi correre si presto incontro alla morte. Nemmen uno di tanti astrologi , che ho veduti e condotti ove voi non giugnerete che troppo presto, ha mostrato questa premura. - Amico, parlò il principe Camaralzaman, guardando l'eunneo e camminando col suo passo, è perchè tutti questi astrologi di cui tu parli non eran punto sieuri della loro scienza conte io lo sono della mia. Essi sapevano con certezza che avrebbero perduto la vita se non sarebbero riusciti, e però non avendo niuna speranza di riuscire, avevano ragioue di tremare approssimandosi al luogo ove vado, e dove son certo di trovare la mia felicità. Ciò dicendo ginnsero alla porta. L'eunuco aprì ed introdusse il principe in una grande eamera donde s' entrava in quella della principessa chiusa

solo da una cortina. Prima d'entrare il principe Camaralzaman s'arrestò, e parlando più basso di prima per timore di essere inteso nella camera della prineipessa: - Per convincerti, disse all' euuuco, di uon esservi ue presunzione, ne capriccio, ne fuoco di gioventù nella mia impresa, lascio l'una delle due proposte che ti fo a tua scelta. Che ami tu meglio, che io guarisea la principessa in sua presenza, o di qui, sen-

za passare più innanzi, e senza vederla? L' eunueo fu estreniamente sorpreso della sicurezza con cui il principe gli parlava, e cessando dall'insultarlo gli disse seriamente: - Non importa che sia qui o là : di qualunque mauiera avvenga, voi acquisterete una gloria immortale, non solo in questa corte, ma anche in tutto l' universo. - Val dunque meglio, soggiunse il principe, che io la guarisca senza vederla, affinchè tu renda testimonianza della mia valentia. Ad onta della mia impazienza di vedere una principessa di sì alto grado, che dev'essere mia sposa; pure, a tua considerazione , voglio privarna alcuni momeuti

di quanto era necessario ed un astrologo, tolse il calaniaio e la earta, e scrisse il seguente biglietto alla principessa della China:

### BIGLIETTO DEL PRINCIPE CAMARALZAMAN ALLA PRINCIPESSA DELLA CHINA

Adorabile principessa, l'amoroso principe Camaralzaman non vi parla già degl' inesprimibili mali , che soffre dalla notte fatale che le vostre bellezze gli fecero perdere la libertà, che avea risoluto di conservare per tutta la sna vita : ma sibbene vi fa osservare solamente ch'egli vi dette il cuore nel vostro dolcissimo senne; sonno importuno, che lo privò del vivo splendore de' vostri begli occhi . ad onta dei suoi sforzi per obbligarvi ad aprirli. Osò anche darvi il suo anello in segno del suo amore, e prendere il vostro in cambio, che vi manda in questo biglietto. Se vi degnate rinviarglielo per pegno reciproco del vostro, egli si stimerà il più felice degli amanti; altrimenti il vostro rifiuto non gl' impedirà di ricevere la morte con una rassegnazione, tanto più grande, per quanto le sarà data per amor vostro. Egli attende la vo-

stra risposta nella vostra anticamera. Terminato questo biglietto, il principe Camaralzaman ne fece un fagottino con l'anello della principessa che chiuse, senza fario vedere all'eunuco, e dandoglielo gli disse : - Amieo, prendi e porta questa lettera alla tua padrona : s' essa non guarisce dal momento che l'avrà letta ed avrà veduto ciò che vi è racchiuso, ti permetto di pubblicare essere io il più indegno ed il più impudente di tutti gli astrologi, che sono stati, che sono, e che saranno insino al finimondo.

### CCXXI NOTTE

Sire , l'eunuco entrò nella camera della principessa della China, e presentandole la lettera che il principe Camaralzaman le inviava, le disse : - Principessa, un astrologo più temerario degli altri è giunto, e pretende che ssrete guarita appena abbiate letta questa lettera, e veduto quel che vi è dentro, lo desidererei ch'egli non mentisse nè fosse impostore.

La principeasa Badoure prese il biglietto, e l'apri con molta indifferenza; ma appena ebbe veduto il suo anello non penso più a terminar di leggere, ed al- l zatasi precipitosamente, sì che ruppe la catena che la teneva legata, con lo sforzo che fece , corse alla cortina , e l'aprì. Ella subito riconobbe il principe, e questi lei , e corsi l'uno all'altro si abbracciarono teneramente, guardandosi lungo tempo senza poter parlare nell' eccesso della loro gioia, ed ammirando come si rivedessero dopo il loro primo colloquio, di cui non potevano nulla comprendere. La nutrice accorse con la principessa, li fece entrare nella camera, ove la priucipessa rese il suo anello al principe, dicendogli : - Riprendetelo , jo non potrei ritenerlo senza rendervi il vostro. che voglio custodire per tutta la mia vita. Essi non possono stare in migliori mani.

L'eunuco intanto era andato sollecitameute ad avvertire il re della Chiua di quanto era accaduto, dicendogli: - Sire , tutti gli astrologi medici ed altri che hanno osato intraprendere di guarire la principessa fiuora non erano che ignoranti. Quest' ultimo venuto non s'è servito ne di libri magici , ne di scongiuri di spiriti maligni, ne di profinmi, ne d'al-tre cose; ma l'ha guarita senza vederla. Glie ne raccontò la maniera, ed il re piacevolmente sorpreso andò subito dalla principessa che abbraccio, e abbracciato anche il principe, prese la sua mano e mettendola in quella della principessa gli disse : - Fortunato straniero, chiunque voi siate, io tengo la mia promessa, e vi do la mia figlia in isposa : non per tanto a vedervi non è possibile che io mi persuada esser voi quel che sembrate, e che avete voluto farmi cre-

Il principe Camaralzaman ringrazio il re co' più rispettosi termini per meglio manifestargli la sua riconoscenza. - Per quanto riguarda la fuia persona, sire, prosegui egli , è vero che io non sono già astrologo come vostra maestà ha ben giudicato. lo non ne ho preso che le vestimenta per meglio riuscire a meritare l' alta alleanza del più potente monarca dell' universo ; e son nato principe , figliuolo di re. e regina. Il mio nome è Camaralzaman; mio padre si chiama Schahzamau, che regna nelle isole assai conosciute de fanciulli di Khaledan. Indi gli racconto la sua storia, e gli fece conoscere quanto l'origine del suo amore fosse maravigliosa, come quella della prin-

cipessa fosse la medesima, o che ciò si provava dallo scambio de' due anelli,

Quando il principe Gamarulzaman ebbe terninato, sclamò il re: — Una storia tanta atraordinaria non merità di restare sconosciuta alla posterità. Di la farò scrivere, e poscia ne farò depositare l'originale negli archivii del mio regno, e la renderò pubblica, affinchè da' miei stati passi ancora negli altri.

La cerimonia delle nozze si fece nello stesso giorno, e al fecero festo solenni in tutta Pestensione della China. Mazzavan uon fu obliato, dandogli il re della China accesso nella aua corte, ed onorandolo d'un ufficio, colla promessa di innalizarlo poscia ad altri più conside-

revoli.

Il principe Camaralzaman, e la principessa Badoure, giunti al colmo del loro desiderio, godettero delle delizie dell' inmen, e per più mesi il re della China non lasciò di manifestare la sua gioia cou continno feste.

cou continue teste.

In mezzo a tali piaceri, il principe Camarianama soguò una notte vedere il roSchalazama riccino ad esalar lo spirito, che dieceva — Quesco ligitudo che ilto, questo figliudo che il principe di 
ca questo figliudo in il ha abbandonato,
ed è causa della una morte. El si avegliò esciando un gran sospire, che svegliò esciando un gran sospire, che svegliò esciando la principesa, la quale dimandorii perche sospirasse.

- Ohime I forse nel momento in cui parlo, il re mio padre non vive più; e le raccontò il subbietto che aveva di al tristo pensiero. La principessa senza dirgli nulla del disegno da lei concepito dietro questo racconto, non cercando che compiacerlo, e conoscendo che il desiderio di veder suo padre potrebbe diminuire il piacere di viver seco in un sì lontano paese , profittò nello stesso giorno dell'occasione ch' ebbe di parlare al re della China in particolare. - Sire, gli disse baciandogli la mano, io ho a chiedere una grazia a vostra maestà, che supplico a non ricusarmi. Ma acciò ella non creda che gliela chieggo istigata dal principe mio marito, io l'assicuro non avervi egli niuna parte. La grazia è di volermi concedere ch' io vada con lui a vedere il re Schahzaman mio suocero .--Figliuola mia, qualunque dispiacere possa costarmi la vostra partenza, io non posso disapprovare questa risoluzione, la

quale è degna di voi ad onta della fati-

ca d' un a l'unquo riaggio. Audute, in 're i che r'era qualche coss destro che resilos permetto, ma « condirione che non stera. Curinos di sapere quel che fisses, restatte più di un auno alla corte del re spri la borsa e ne trasse una comiola sa Schabraman, al quale placerà, come io cui erano scolpite figure e caratteri, a spero, di operare in modo, che rivodessimo ciascumo a suu volta egii suo figlio tra se, debb'esser qualche cosa di pre-

e sua nuora, io mia figlia e mio genero. La principessa annuazió questo conseuso del re della China al principe Camaralzamau, che ne provò grandissima gioja, e le rese grazie della novella prueva d'amore che gli dava.

Il re della China ordinò i preparativi del viaggio ; e quando tutto in pronto, parti con essi accompagnandoli per alcune giornate. La separazione avvenue con molte lagrime da cutrambe le parti. Il re gli abbracciò teneramente, e dopo aver pregato il principe d'amar sempre un grino promoto della sua capitale, principessa sua figlia comi eggi il ramava, ritornò cacciando nella sua capitale, pasciando foro continura il viaggio.

Il principe Camaratzaman e la principessa Badoure non appena s' ebbero asciugate le lagrime, che non pensarono ad altro se non alla gioia che il re Schahzaman avrebbe di vederli, ed a quella che

proverebbero essi medesimi. Dono circa un mese di cammino giunsero ad una prateria vastissima, e piantata di spazio in ispazio di grandi alberi che facevano un' ombra piacevolissima. Essendo in quel giorno eccessivo il calore, il principe Camaralzaman giudicò essere a proposito di fermarsi, e ne parlò alla principessa Badoure, che vi consentl tanto più facilmente per quanto glie ne voleva parlare essa medesima. Scesero a terra in un piacevole luogo, e come fu innalzata la tenda, la principessa Badoure che s'era seduta all'ombra vi entrò. mentre il principe Camaralzaman dava i suoi ordini pel resto dell'accampamento. Per stare con più comodo, si fece togliere il cinto che le sue ancelle deposero vicino a lei ; e poscia, com' era assai stanca, s' addormentò, e le sue donne la lasciarono sola.

Quando tutto fu regolato nel campo, i principe Camarizaman entrò nella tenda, e come vide che la principessa dorimis, si sedette senza far rumore. Aspettando forse d'addormentaria ancor egli, prese il cinto della principessa, guardo uno dopo l'altro i diamanti ed i rubini di cui era arricchita, sorose una piccola borsa cucita esto la federa e legata con un cordone. Toccatala, senti

che è ra, qualche cosa dentro che resistra. Guriso di sapere quel che fosse, aprì la borsa e ne trasse una corniola au cui crano scolpite figure e caratteri. a lui sconosciuti. Questa corniola, disse tra sè, debb'eser qualche cosa di prezistos, altrimenti la mia principessa non more di perderia, se ciò non fosse. Di more di perderia, se ciò non fosse. Di contra con con con contra contra con contra contr

Per meglio vedere il talismano (1), il principe Camaralzaman usel fuori della tenda chi era oscura, per considerario al chiaro del gioruo. Siccome lo teneva in mezzo alla mano, un uccello sceso improvvisamente dall'aria glie lo tolse.

### CCXXII' NOTTE

Sire, vostra maestà può ella meglio imaginari lo stupore ed il dolore di Camaratzamau quando l' uccello gli ebbe tolto il talismano di mano, di quello io potrei esprimerlo. A questo doloros accidente che nos i può immaginare, avrenuto per una curiosità fuori tempo, e che privara la principessa d'una cosa al preziosa, Camaratzaman restò immobile per alcuni momenti.

(1) I talismani sono pietre preziose. come l'agata, la corniola, il diaspro melochite, la sardonica, l'ametista; o vasi, coppe, specchi, lamine di metallo con iscrizioni incise sotto l'influenza d'una costellazione, al giorno ed all'ora dichiarati favorevoli da'calcoli astrologici. Queste iscrizioni, che ali Orientali considerano come potenti preservativi, ed a' quali attribuiscono virtù tutte particolari, si compongono o di versetti del Corano, o di parole il cui senso è sconosciuto, ma che godono d'una grande venerazione ; o di segni cabalistici : o di combinazione di lettere e di cifre disposte in un ordine speciale, e consacrate a differenti pianeti od a certi angeli; o, da ultimo, di figure come l'esagono, il pentagono ec. Gli elmetti e le sciabole portano spesso anche parole o formole talismaniche. Per altro s'intende che il lusso delle pietre preziose e dei vasi non con-viene che alle persone opulenti; i poveri si contentano di formole scritte SEPARAZIONE DEL PRINCIPE CAMARALZAMAN DALLA PRINCIPESSA BADOURE

L'uccello, dopo quanto avera fatto, s'era poggiato a terra a porca distanza ciù talismano nel becco. Il priucipo Camaralzamna s'avauto colla sperinza che lo laccerrelbe; ma sicconne gli fin vicino, tra una seconda volta. Egli continub a perseguitario. L'uccello, dopo aver insibutto il talismano, poggio più lontano. Il principe, ch'era molto destro, sperò altora d'ucceleri con un colpo di pietra e lo perseguito ancora. Più s'allontano tra della contra di contra con producti a con producti di vicina.

Di valle in collina, e di collina in valle, l'uccello trasse dietro a se il principe Camaralzaman allontanandolo sempre più dalla principessa Badoure; e la sera iuvece di gittarsi in un cespugio ove Camaralzaman avrebbe potuto sorpreuderlo nell'oscurità, sall alla cima d'un grand'albero ov'era in sicurezza.

Il principe, disperato d'avere invilimente de dirata tanà fatica, risoler ritornarsene al suo campo. Ma, disse fra sè, done ritornerò Fisiarito, ridiscenderò per le colline e per le vali dioude son venue con consentation de la colline e per le vali dioude son venue con consentation de la collina del principessi, occreti o presentarma alla principessi, occreti o presentarma di aprincipessi se questi desdiani pennetro dia fatica, di fatica de desdiani pennetro dia fatica, di fatica de desdiani pennetro di di presentationa di propositiona di produccio di produccio di presentationa di produccio di presentationa di produccio di presentationa di produccio di presentationa di presenta

Il domani Camaralzanian risvegliossi prima che l'uccello avesse lasciato l'al-

su squarci di carta e che portano piegate e rivolte in piccole borse. Questi amuleti, chiamate invocazioni, sono destinati a preservare que' che ne son muniti da ogni specie di mali . dalla peste, da malattie, da incendii, da sortilegi; ed i guerrieri non mancano d'averne, nella cieca credenza d'esser preservati da colpi de nemici. Certe lamine talismaniche hanno per iscopo di procurare a quelli che le posseggono la cognizione de tesori rubati: altri son destinati a difendere dagl'incanti. (Ved. i Monumenti arabi , persiani e turchi , descritti dal signor Reynoud, t. 1, p. 62 e seq. e t. 11, 156 e seg. e 525 e seg. J.

béro; e non appena l'ebbe redutor irrepredere il voto che l'osservi, e lo segnì movamente per tutta la gornata cou
atuto poco successo quanto nella precedente, nudrendosi di erbe e di frutta che
truvas lungo la strada. Fece lo stesso
fino al decnuo giorno, segueudo l'uccelto dal mattino fino alla sera, e passando
la notte a piedi dell'albero, su cui quello la passarva.

L'undecimo giorno, l'uccello sempre volando, e Camaralzaman sempre seguendolo, giunsero ad una gran città. Quando l'uccello fu presso alle mura, si alzò ad lisopra e disparre interamente agli occli di Camaralzaman, che perdè la speranza di rivoderlo, e di ricuperare il talismano della principessa Badoure.

Camaralazman, affilito per tutto ciò oltre ogni dire, entrò nello tità fishirecta sulla riva del mare con bellissimo porto. Camminò luogo tempo nelle atriba sena camminò luogo tempo nelle atriba sena vesse arrestaria, ed arriò a porto. Quivi più incerto ancora di quel cie dovesse fare, camminò lungo la spouda fiao alla porta d'un gurdino ch' era aperta, e da cui ai preseulò. Il giardiniere, che era un buon veccho decupata a laserare, era un buon veccho decupata a laserare, retrata protatamente el a chiudere la porta.

Camaralzaman entrò, chiuse la porta, ed avvicinatosi al giardiniere gli chiese perche gli avesse fatta prendere quella precauzione. - Perchè, rispose il giardimere, voi siete uno straniero da poco arrivato e musulmano, e questa città è abitata la maggior parte da idolatri mortali nemici de'niusulmani, e che seguono ben poco la religione del nostro profeta. Voi senza dubbio l'igaoravate, ed io tengo qual miracolo che siate giunto sin qui senza aver avuto niun cattivo incontro. Di fatto questi idolatri attendouo soprattutto ad osservare i musulmaai stranieri al loro arrivo, e trarli in qualche agguato se sono ignari della loro malvagità. le ringrazio il ciele d'avervi coudotto in un luogo di sicurezza.

Camaralzaman ringrazio quel buon uomo con molta riconoscenza dell' asilo che si generosamente pli concedeva per metterlo al coperto di qualinque insulto, e da avrebbe ancor seguitato nello stesso teuore sei il giardiniere non l'avesse interrotto in tal modo: — Lascianio stare i complinguit, jos siete statoco e dovele aver bisogno di manglare ; però venitevi | istoria nella principessa nanoure noa riposare. E lo condusse in una picciola casa, ove dopo che il principe ebbe sufficientemente mangiato di quanto presentogli con una cordialità che lo fece stupire, lo pregò di partecipargli la cagione del suo arrivo.

Camaralzaman soddisfece il giardiniere. e quando elibe finita la sua storia senza nulla celarsi , gli chiese a sua volta per quale strada avrebbe potuto ritornare agli stati del re suo padre , perchè , soggiunse, è inutile il pensare d'andare a raggingnere la principessa, non sapendo dove trovaria dopo undici giorni che ne son separato in un modo sì straordinario. Non so nemmeno s'ella sia più viva. A questo non potè terminar le sue parole senza piangere. In risposta a quel che Camaralzaman chiedeva, il gisrdiniere gli disse che dalla città ove si trovava vi voleva un anno di cammino fino a' paesi ev'erano Musulmani comandati da principi della loro religione, ma che per mare si arrivava all' isola d' Ebena in molto minor tempo, e che di là era più agevole il passare alle isole de' fanciulli di Khaledan : che ciascun anno un naviglio mercantile andava all' isola d' Ebena, e che avrebbe potuto cogliere quella opportunità per ritornare al suo paese. - So foste arrivato alcuni giorni prima, soggiunse, vi sareste imbarcato sonra quello che ha fatto vela quest' anno. Intanto attendendo quello che partirà l'anno venturo, se aggradite restare con me, io vi offro la mia casa tale qual è di buonissimo grado.

N principe Camaralzaman si stimo felice d'aver trovato quest'asilo in un luogo ove non conosceva nessuno e che non aveva nessua desiderio di conoscerne: Jaonde accettò l'offerta e restò col giardiniere. Aspettando la partenza del vascello mercantile per l'isola d' Ebena s' occupava a lavorar la terra il giorno; e la notte, nulla distornandolo dal pensare alla sua cara principessa Badoure, la passava in sospiri ed in lagrime. Noi lo lasceremo nivi per ritornare alla principessa Baoure, che abbiamo rimasa addormentata sotto la sua tenda.

PO LA REPARAZIONE DEL PRINCIPE CAMA-BALZAMAN

La principessa Badoure dormì lungo tempo, e destandosi stupt non vedendosi accosto il principe Camaralzaman, Chiamate le sue ancelle, chiese loro se sapevano ov' egli fosse, e mentre quelle l'assicuravano d' averlo veduto entrare ma non uscire, ella scorse, ripigliando il suo ciuto, la picciola borsa aperta ed il talismano sparito. Dal che pon dubitò che Camaralzaman non l'avesse preso per vedere che fosse e che nou glie lo riportasse ; ma vedendo che era già notte avanzata, e che egir non tornava, ne provò un'afflizione inesprimibile, matedicendo mille volte il talismano e chi l'aveva fatto; e sc il rispetto non l'avesse rattenuta, avrebbe imprecato eziandio contro la regiua sua madre che le aveva fatto un dono tanto funesto. Desolata oltre modo di questo avvenimento altrettauto più tristo per quanto non sapeva in qual modo il talismano avesse potnto esser causa della separazione del principe da lei, non pertantonon ne perde la ragione : anzi al contrario prese una risoluzione poco comuno alle persone del sue sesso.

Nel campo non v'erano che la principessa e le sue ancelle, le quali sapessero che Camaraizamen era disparso ; unperocchè allora le sue genti riposavano o dormivano di già sotto le loro tende. Temendo ella non la tradissero se l'avessero saputo, modero il suo dolore e proibialle sue donne di nulla dire o di nulla fare che potesse destare il menemo sospetto. Poscia dimise il suo abito, e ne vesti uno di Camaralzaman cui rassonigliava tanto, che i suoi familiari la presero per lui quando la videro, e quando loro impose di far fagotto e di porsi in canimiuo. Allorche tutto fu prento, ella , fatta entrare una delle sue donno nella lettiga, sali a cavallo e si misero in cam-

Dopo un viaggio di più mesi per terrae per mare, la principessa, che aveva continuato la strada sotto il nome di Camaraizaman per andare all' isola de' fanciulli di Khaledan, ginnse alla capitale dell'isola del regno d' Ebena, di cui il re allora regnante chiamavasi Armanos. -Appena i primi de'suoi, sharcati per cercarle un'abitazione, pubblicarono che il vascello allora gunto portava il principe Camaralzaman di ritorno da un lungo viaggio, e che il cattivo tempo l'aveva costretto a far sosta, la fama n'andò sino

Il re Armanos accompagnato da gran parte della sua corte, andato incontanente incontro alla principessa , la trovò sul nunto di sbarcare e di movere per alla volta dell' abitazione appigionata. Egli la ricevette come figlinolo d'un re suo amico con cui era andato sempre d'accordo, e la condusse al suo palagio, ove allogo lei e tutte le sue genti senza aver riguardo alle istanze ch' ella gli fece di lasciarla abitare privatamente. Le fece d'altra parte tutti gli onori imaginabili, e la trattò per tre giorni con una straordinaria magnificenza. Quando i tre giorni furono passati, vedendo il re Armanos che la principessa, ch'egli prendeva sempre pel principe Camaralzaman , parlava di rimbarcarsi e di continuare il suo viaggio, preso d'amore per un priucipe si ben fatto e di sì bell'aspetto, la chiamo in particolare e le disso : - Principe, nell' età inoltrata in cui mi vedete e con poca speranza di vivere ancora lungo tempo, ho il cordoglio di non avere un figliuolo cui lasciare il mio regno. Il cielo m' ha dato solamente uu' unica figliuola, d'una bellezza che non potrebbe meglio accompagnarsi se non con un principe sì ben fatto, di si alta nascita e così cortese come voi. Invece di pensare a far ritorno al vostro regno, accettatela di mia mano colla mia corona, di cui mi spoglio d'adesso a pro vostro, e restate con noi. Egli è tempo ormai ch' io mi riposi dopo averne sostenuto il peso per tanti anni, e non posso farlo con maggior consolazione che in veder governati i miei stati da un tanto degno successore.

### CCXXIII NOTTE

Sire, l'offerta generous del re dell'siola d'Ebena di dera la sua union figliuola in consorte alla principessa Badoure, che non poteva necettarla essendo femmina, e di cederle i suoi stati, l'immersero in angustia cui non a'stancieva. Dichiarare al re non esser ella il principe Camaralzaman ma la sua conorte, era camaralzaman ma la sua conorte, era sementra del principessa conorte, esta consoni della della principessa conorte, esta contra della principessa conorte, esta consoni della della principessa conorte, esta contra della principessa conorte, esta contra della principessa conorte, esta consoni della conorte della principessa conorte, esta principessa conorte, esta conorte, esta consoni della conorte, esta conorte, esta conposita della conorte, esta conorte, esta conposita della conorte, esta conorte, esta conposita della conorte, esta conorte, esta contra conorte, esta conorte, esta conorte, esta contra conorte, esta conorte, esta conorte, esta conorte, esta contra conorte, esta conorte, esta conorte, esta conorte, esta conorte, esta periodica della conorte, esta conort

re che il re pel gran desiderio che manifestava per la conclusione di queste nozze, non cangiasse la sna benevolenza in avversione ed odio, e non attentasse anche alla vita di lei ; ed oltre a ciò ella non sapeva se avrebbe trovato il principe Camaralzaman presso il re Schahzaman suo padre. Queste considerazioni , e quelle d'acquistare un regno al principe suo marito, caso lo ritrovasse, determinarono la principessa ad accettare il partito che il re Armanos le aveva proposto. Però , dopo essere rimasa alcuni momenti senza parlare, colle fiamme in viso, che il re attribuì alla sua modestia, rispose : - Sire , sono infinitamente obbligata a vostra maestà della buona opinione che ha di me , dell' onore che mi fa, e d'un si gran favore che io non merito e che non oso ricusare ; ma io non accetto una sì grande alleanza se non a condizione che vostra maestà mi assisterà co' suoi consigli, e che io non faro nulla ch' ella non abbia prima approvato.

Le nozze concluse in tal modo, la cerimonia ne fu fissata al dimani. La principessa Badoure intanto suverti i suoi officiuli che la credevano eziando il principe Camarnizaman i diquanto dovera avcuire, affinche on ne rimanesser maravigitati, assicurandoli che la principerto i en penti anche alle sue donne, loro imponendo di continuare a ben custodire il segreto.

Il re dell' isola d' Ebena, lieto d'aver acquistato un genero di cui cra sì contento, riuni il suo consiglio il dimani e dichiaro ch' egli dava la principessa sua figliuola in moglie al principe Camaralzaman i che aveva condotto e fatto sedere vicino a lni), che gli cedeva la sua corona, e loro ingiunse di riconoscerlo per re, e di rendergliene gli omaggi. Ciò detto, discese dal trone, che fece ascendere dalla principessa Badoure : la quale come si fu assisa ricevè i giuramenti di fedeltà e gli omaggi de' signori più potenti dell' isola d'Ebena ch' erano presenti. All'uscir del consiglio , la proclamaziono del nuovo re fu fatta solennemente in tutta la città; feste di più giorni furono imposte, e corrieri spediti per tutto il regno affine di farvi osservare le stesse cerimonic e le stesse dimostrazioni di

gioia.

La sera tutto il palagio fu in festa, e

la principessa Ilayatalnefons (1) (così chiamavasi la principessa della isola d'Ebena) fu condotta dalla principessa Badoure, che tutti presero per un uomo, con una magnificenza veramente reale. Terminate le cerimonie, furon lasciate

sole e si coricarono. Il dimani, mentre la principessa Badoure riceveva in up' assemblea generale i complimenti di tutta la corte intorno alle sue nozze e come nuovo re , il re Armanos e la regina andarono all' appartamento della nuova regina loro figliuola, e le chiesoro come avesse passata la notte. Invece di rispondere ella chinò gli occhi, e la tristezza che le apparve sul viso fece chiaro conoscere quanto non fosse contenta. Per consolare la principessa Hayatalnefous : - Figliuola mia , le disse il re Armanos, ciò non deve farvi disgusto, imperocchè il principe Camaralzaman qui approdando non pensava che ad andare il più presto possibile dal re Schahzaman suo padre. Quantunque noi l' abbiamo costretto a rimaner qui la mercè d'un espediente di cui è stato contento, pur nondimeno è a credere d'esser egli molto dispiaciuto di venir privo in un punto della speranza di più rivedere pe lui ne niun altro della sua famiglia. Voi doveto dunque attendere, che questi moti di tenerezza filiale scemino di forza, ed allora egli vi tratterà da buon marito.

La principesas Badoure, sotto il nome di Camartazama e di re dell'isola d'E-bena, passò tutta la giornata non solo a rivevere gli omaggi della sua corto, ma anche a passare a rassegna le schiere ordinate della sua casa, e da fare molte altre funzioni reali con una dignità ed una capacità che gli fecero ottenere l'appro-vazione di tutti coloro che ne furono tessimoni.

Era notte aliorche ella rientrò nell'appartamento della regina Hayatainelosu, e aveodo compreso benissimo, dalla ritenutezas con cai quella principiesas I accoles, che si ricordava della notte precedente, si studio di dissipar quel dispiacere col mersudio di dissipara quel dispiacere col mernel quale adoperò tutta l'astrain di cui ra dotta i (ed esa na evava infiniamente) per persuaderla come l'amasse immenamente. La lascio possica coricare,

(1) Questa parola è araba, e significa la vita delle anime (Galland). nel quale intervallo fece la sua proghiera, o la fece sì lunga che la regine lhayatolnefous s'addormentò. Allora cessò di pregare e se le corcio allato sessa detaria, afflitta si per rappresentare una parte cho suo caro Camariztaman, dopo la quale suo caro Camariztaman, dopo la quale piorno s'alzò al romera alta, prima ci giorno s'alzò al romera alta, prima ci cittato di consistente del contación de la contación de la conciona de la conciona de la conciona de la conciona del con-

siglio in abito reale. Il re Armanos non tralasciò di visitare nuovamente la regina sua figliuola c la trovò piangendo; laonde non ebbe d'uopo di chiederglielo per conoscere il subbietto della sua afflizione. Sdegnato da questo dispregio, siccome egli credeva, di cui non poteva comprendere la cagione: - Figliuola mia, le disse, pazientate nucora fino alla notte prossima : lio elavato vostro marito sul mio trouo e saprò bene farnelo discendere, e scacciarlo vergognosamente se non vi dà la soddisfazione che deve. Sdegnato come sono per vedervi trattare si indegnamente, non so se mi contenterei d' un gastigo sì dolce, non essendo a voi ma a me che ha fatto questo mortale oltraggio.

Quel dì, la principessa Badoure entrò assai tardi da Hayatalnefous: come nella notte precedente, converso di nuovo con lei , e voleva fare anche la sua pregbiera mentre ella si coricava; ma Hayatalnefous la rattenue e l'obbligò a sedersi. Come, diss' ella, voi pretendete dunque, a quel ch' io vedo, trattarmi questa notte anche come le due scorse? Ditemi, ve ne supplico, in che pnò dispiacervi una principessa come me, che non solo vi ama, ma che vi adora, e che si stima la più folice di tutte le principesse del suo grado avendo un principe si amabile per marito? Ogni altra che me, non dico offesa, ma oltraggiata in tal modo, avrebbe una bella occasione di vendicarsi abbandonandovi al vostro tristo destino. Per altro, anche quando non vi amassi come v'amo. buona e commossa, come son usa, dalle sciagure delle persone che mi sono le più indifferenti, non lascerei d'avvertirvi che il re mio padre è assai sdegnato del vostro procedimento, e non aspetta che domani, se voi continuate in tal guisa, per far pesar su voi tutti gli effetti della sua giusta collera. Fatemi la grazia di non ispingere alla disperazione una principessa che non può far a meno di aQuesto discorso mise la principessa Radoure in un inesprimbble imposicio. Essa ton dibitò della sincerità di Hayatalnefous i impercoche la freddeza che il re Armanos gli avea addimestrata in quel giorna, non il ea avea che troppe fatto conocere l'eccesso del suo malcontento. Il vincio mezzo di giustificare il sua condotta era di far confidenza del suo sesso a l'ayatalnelus, ma aveganche illa avendata propesta dichiarazione, pur nondimeno l'incertezza in cui era se la principessa l'avrebbe presa in bene o in male la faceza tremare.

Infine, quando ehbe ben considerato che se il principe Camaralzaman era ancor vivo, sarebbe statu necessario che fosse venutu all'isola d'Ebena per andare nel regno del re Schabzaman sun padre; che però essa doveva conservarsi per lui, e ciò non poteva fare senza scoprirsi alla principessa Hayatalnefons, si determinà al-

lora a tentar questo mezzo. Siccome la principessa Badonre era rimasa interdetta , Hayatalnefous impaziente era per soggingnere, quand' ella la interruppe dicendole : - Amabile e troppo leggiadra principessa, io ho torto, lo confesso, e mi condanno da me medesimo : ma spero che voi mi perdonerete e che terrete il secreto che vado a palesarvi per mia giustificazione. Ciò detto , la principessa Badonre si scoprì il seno . soggiugnendo: - Vedete, principessa, se una donna qual voi non merita che le perdoniate. Son persuasa che lo farete di lmon grado quando vi avrò narrata la mia storia, e soprattutto l'affliggente sciagura che m'ha costretta a rappresentare

il personaggio che vedete. Quando la principessa Badoure ebbe terminato di farsi conoscere interamente alla principessa dell'isola d'Ebena per quel che era , la supplicò una seconda volta di tenerle il secreto, e di fingere ch'ella fosse veramente suo marito fino all'arrivo del principe Camaralzaman, che presto sperava di rivedere. - Principessa , rispose Havatalnefous, sarebbe strano destino che un matrimonio felice come il vostro dovesse essere di sì poca durata dopo un amore reciproco pieno di maraviglie. Fo vnti insieme con voi al cielo che vi rinnisca subito. Intanto io vi accerto che vi terrò religiosamente il secreto che m'avete confidato, e provo il più gran piacere dell'universo di essere la sola che vi consoca nel grande regno dell'isola d'Ebena, mentre le continuerete a degnamente governare come avete incomicato. Io vi chieda dell'amore, e presentemente vi dichiaro che mi chiamero felicissima so non isdegnate di concedermi la vostra amicizia. Gio detto, le due principesso s'abbracciarone teneramente, e dopo millo dimostrazioni di reciproca amicizia si contarona.

Il domani il re Armanos ando novormente dalla figlinola, ed avendola trosata ridente e festevole, argomentò che git ardenti soni voltosero venuli sodisfatti. Del che l'assicaro, ed il buon vecchio ingannato ridonò tutto il uno affetto alla principessa Badoure, il quale continnò a governare tranquillamente con grande soddisfatemento del re e di tutto il regno.

#### CCXXIV' NOTTE

BEGUITO DELLA STORIA DEL PRINCIPE CAMA-BALZAMAN DALLA SUA BEPARAZIONE COLLA PRINCIPESSA BADOURE

Sire, mentre nell'isola d'Ebena le cose erano tra la principeasa Badoure, la Bodoure, la principeasa Hayatalaefous e il re Armanos colla regina, la corte e i popoli del regno, nello stato che vostra maestà ha potuto comprendere dalli fine della mia ultima narrazione, il principe Camarutzaman stava sempre nella città degl'idolatri in casa del giarduiere che gli aveva conceduto sailo.

Un giorno di buon mattino, mentre il principe si preparava a lavorare nel giardino, secondo il suo solito, il buon giardiniere ne lo imped), dicendogli : - Gl'idolatri fanno oggi una gran festa, e siccome s'astengono dal lavoro per passar questo giorno in brigate e godimenti pubblici, così non vogliono che i Musulmani lavorino, e i Musulmani per procacciarsi la loro amicizia son solleciti d' assistere a' loro spettacoli, che d' altra parte meritano di esser veduti. Però oggi dovete riposarvi. lo vi lascio qui , e siccome s'avvicina il tempo che il vascello mercantile di cui v' ho parlato debbe fare il viaggio dell' isola di Ebena , vado a visitare alcuni amici per aver contezza da essi del giorno che scioglierà le vele, ed in pari tempo noleggero il vostro imbarco. Ciò detto, il giardiniere vesti il più bell' abito che aveva, ed usci.

Ouando il principe Camaralzaman si vide solo, invece di partecipare alla pubblica gioia che echeggiava per tutta la città , l'ozio iu cui era gli fece ricordare con maggior violenza che mai la sua cara priucipessa. Assorto iu questo pensiero sospirava e genieva passeggiando nel giardino, quando il frastuono che facevano due uccelli sopra un albero l' obbligò ad alzare la testa e fermarsi. E vide con sorpresa che quegli uccelli si battevano crudelmente a colpo di becco, cadendo poco dopo l' nno de' due morto a piedi dell'albero, e l'altro rimaso vincitore si prise al volo e disparve. In quel mezzo due altri uccelli più grandi, che avevano osservato il combattimeuto da lontano, arrivarono da un altro lato, si collocarono l' uno ai piedi , l' altro alla testa del morto, lo guardarono alcun tempo rimovendo la testa in modo che faceva vedere il loro dolore, e gli scavarono una fossa colle loro zampe, ove lo seppellirono.

Appena i due uccelli ebbero riempiuta la fossa della terra che ne avevan tolta, disparvero e ritornarouo poco dopo tenendo col becco uno per un'ala e l'altro per un piede l'uccello assassino, che faceva spaventevoli grida e grandi sforzi per battersela; ma gli altri due lo portarono sulla sepoltura dell'uccello che aveva sacrificato alla sua rabbia, e là sacrificandolo per giusta vendetta dell' assassinio che aveva commesso, lo tolsero di vita a colpi di becco. Da ultimo gli apersero il ventre, ne tirarono le interiora, lasciarono il corpo sul luogo, e se ne fuggirono.

Camaralzaman restò grandemente stupito per tutto il tempo che durò un sì sorprendente spettacolo. S'avvicinò all'albero ove la scena era avvenuta, e guardando a caso le sparse interiora, scorse alcun che di rosso che usciva dallo stomaco che gli uccelli vendicatori avevano lacerato. Ei raccolse lo stomaco, e trsendo fuora quello che aveva veduto di rosso, vide ch'era il talismano della principessa Badoure la sua prediletta, che gli era costato tanti disgusti , tante noie e tanti sospiri d'allora che quell' uccello glie l'aveva tolto .- Crudele, sclamo egli, guardando l'uccello, tu ti piacevi a far del male, ed io non debbo meno lagnarmi di quello che tu m' hai fatto. Ma per quanto m' bai fatto, altrettanto io auguro di bene a quelli che ni hanno vendicato

Non è possibile esprimere l'eccesso del- la gioia del principe Camaralzamau, il quale proruppe di nuovo : - Cara principessa , questo momento fortunato in cui mi vien renduto quanto vi era più prezioso. è senza dubbio un presagio che m' anuuncia di rinvenirvi anche, e forse più presto che non penso. Sia benedetto il cielo che mi concede questa felicità, e che più dà nello stesso tempo la speranza della più grande felicità che io possa desiderare. Ciò detto, Camaralzaman baciò il talismano. l'avviluppò e lo legò accuratamente intorno al suo braccio. Nella sua estrema afflizione egli aveva passate le notti a tormentarsi e senza chiuder occhio: ma dormì tranquillamente in quella successiva a sì felice avvenimento. Il dinani quand'ebbe vestito il suo abito da lavoro, appena fu giorno, andò a prender gli ordini del gisrdiniere, che lo pregò di abbattere e sradicare un vecchio albero che non più fruttificava. Camaralzaman prese una scure e mise mano all'opera; ma togliendo un ramo della radice, dette su qualche cosa che resiste e che fece un gran rumore. Togliendo la terra, scoprì una gran piastra di bronzo sotto cui una scala di dieci gradini, che immantinenti discese, e quaudo fu al basso vide una caverna di due a tre tese quadrate, ove contò cinquanta grandi vasi di bronzo disposti intorno, ciascuno con un coperchio. Egli li scoprì uno dopo l' altro e li trovò tutti pieni di polvere d'oro. Dopo ciò uscì della caverna tutto lieto della scoperta d'un sì ricco tesoro, ripose la piastra sulla scala , e finì di sradicare l'albero aspettando il ritorno del giardiniere.

Il giardiniere aveva saputo il giorno innauzi che il vascello che faceva il viaggio dell' isola d' Ebena ciascun anno doveva partire di lì a pochi giorni; ma non gli si era potuto dire il giorno preciso, e l'aveano differito al dimani, Andatovi ritorno con un volto che ben mostrava la buona notizia che aveva da annunziare a Camaralzaman. - Figliuol mio, gli disse, (perchè pel privilegio della sua avanzata età avea costume di trattarlo in tal guisa) rallegratevi e apprestatevi a partire fra tro giorni in cui partirà senza meno il vascello, su cui ho noleggiato un posto per voi. - Nello stato in cui sono . non potevate anuunziarmi nulla di più aggradevole; ed io, in ricambio, ho a parteciparvi eziandio una notizia che deve aldi te vendicando la morte del loro smule. I lictarvi. Abbiate la pazienza di venir con

me, e vedrete la buona fortuna che il il combattimento de' due uccelli, e i parcielo vi manda. Camaratzaman condusse il giardiniere al luogo ove aveva sradicato l'albero, lo fece discendere nella caverna, e quando gli ebbe fatta vedere la quantità di vasi riempiuti di polvere d'oro che vi era, gli manifesto la sua gioia che Dio finalmente ricompensava la virtà , e tutte le pene da lui prese da tanti anni. - Che intendete dire ? rispose il giardiniere, voi v' imaginate ch' io voglia appropriarmi questo tesoro? Esso vi appartiene, ed jo non vi bo niuua pretensione, imperocchè da ottanta anni che è morto mio padre non ho fatto altro che smuovere la terra di questo giardino senza scoprirlo ; laonde è nna pruova ch'era a voi destinato, poiche Dio ha permesso che vol lo trovaste. Oltre a ciò conviene a nn principe come voi più che a me che sonœsull' orio della tomba e che non ho » più bisogno di niente. Dio ve l'invia giuste quando state in procinto di andare negli stati che devono appartenervi, ed eve ne farete buon uso. Il principe Camaralzaman, non volendo cedere in generosità al giardiniere, ebbe seco una gran contesa su ciò, protestando da ultimo che pon avrebbe prese nulla assolutamente . se non si avrebbe tenuta la metà per sua parte ; al che il giardiniere avendo acconsentito, si divisero per ciascuno venticinque vasi.

La divisione fatta, disse il giardiniere a Camaralzaman : - Pigliuol mio, si tratta presentemente d'imbarcare queste ricchezze sul vascello, e d' imbarcarle sì secretamente che niuno ne abbia sentore ; altrimenti correte rischio di perderle. All'isola d'Ebena non vi son punto ulive, e quelle che vi si portano di qui sono di grande smercio. Come sapete, io ne ho una gran provvisione di quelle che raccolgn nel mio giardino; però è duopo che prendiste cinquanta vasi che riempierete a metà di polvere d'oro e il resto d'ulive al disepra, e li faremo portare al vascello allorche v'imbarcate. Camaralzaman segui questo buon consiglio, adoperando cinquanta vasi; e come temeva perdere di nuovo il talismano della principessa Badoure che portava al braccio ebbe la precauzione di metterlo in uno di que' vasi , e di farvi un segno per riconoscerto. Quando ebbe terminato di mettere i vasi in istato d'essere trasportati, siccome s' avvicinava la notte, si ritirò col giardiniere, e conversando gli racconto

fatto ritrovare il talismano della principessa Badonre, di cui il giardiniere non fu meno sorpreso che lieto per amor suo. Fosse per la sua avanzata età , fosse per essersi dato troppo moto in quel giorno , il giardiniere passò una cattiva notte, il male s' aumento il giorno seguente, e si trovava anche più infermo la mattina del terzo. Come fu giorno, il capitano del vascello in persona, e più marinai andarono a picchiare alla porta del giardino , e chiesero a Camaralzaman , che apri loro , qual sosse il passaggiero che doveva imbarcarsi sul loro vascello. - Son io stesso , rispos' egli ; il giardiniere che ha noleggiato il posto per me è infermo e non può parlarvi, ma entrate e portate, vi prego, I vasi d'ulive che vedete colle mie bagaglie, e vi seguirò appena avrò preso congedo da lui. I marinai si caricarone de' vasi e delle bagaglie, e il capitano partendo disse a Camaralzaman : - Non mancate di venir subito , perchè il vento è buono , ed io non aspetto che voi per mettere alla vela. Appena il capitano e i marinai furono partiti , Camaralzaman entrò dal giardiniere per tor commiato da lui, e ringraziarlo di tutt'i buoni servigi che gli aveva rendnti, ma lo trovò agonizzante, ed ebbe appena ottenuto da lui che facesse la sua professione di fede seconde il costume de' buoni mnsulmani al ponto di morte, che lo vide spirare.

ticolari di quell' avventura che gli aveva

Nella necessità in cui era il principe Camaralzaman d'andare ad imbarcarsi si dette tutta la cura possibile per ren-dere gli ultimi uffici al defunto. Lavò il suo corpo , lo seppelli , e dopo avergli scavata nna fossa nel giardino (poichè siccome i maomettani non erano che tollerati in quella città d'idolatri , non avevano cimiteri pubblici ) , lo sotterrò egli solo, e non terminò che verso la fine del giorno. Allora parti senza por tempo in mezzo per andare ad imbarcarsi, portando seco anche la chiave del gisrdino collo scopo di portaria al proprietario in caso che avesse potuto farlo, o consegnarla a qualche persona di confidenza in presenza di testimoni. Ma arrivato al porto seppe che il vascello aveva levato l'ancora era già molto tempo, sì che si era perduto di vista. Gli dissero ancora che non aveva sciolto le vele se non dono averlo atteso tre buone ore.

#### CCXXV NOTTE

Sire, il principe Camaralzaman, com'è facile imaginarlo, rimase afflitto estremamente vedendosi costretto a dover restare ancora in un paese ove non aveva e non voleva avere niuna conoscenza. ad aspettare un altro anno per riparare l'occasione sfuggita. Quello che più lo desolava era l'essersi spogliato del talismano della principessa Badoure ch'egli tenne per perdnto. Intanto non ebbe altro partito a prendere che di ritornare al giardino d'onde era uscito, di prenderlo in fitto dal proprietario cui apparteneva, e di continuare a coltivario deplorando la sua sciagura e la sua avversa fortuna. Non potendo bastare a coltivarlo solo, prese a salario un servo, e per non perdere l'altra parte del tesoro, che per la morte del giardiniere rimaso senza eredi a ltii ritornava, mise la polvere di oro in cinquanta altri vasi che fioì di riempiere d'ulive, per imbarcarli seco quando gliene sarebbe venuto il destro.

In quella che il principe Camaralzaman ricominciava un nuovo anuo di pene , di dolori e d'impazienza, il vascello continnava a navigare con un veuto favorevolissimo, e ginnse felicemente all' isola d'Ebena. Siccome il palagio era sulle rive del mare, il nuovo re, o piuttosto la principessa Badoure, che scorse il vascello allorche stava per entrare nel porto con tutte le bandiere spiegate al vento, dimandò che vascello fosse, e le si rispose che veniva ogni anno dalla città degli Idolatri nella stessa stagione, e che ordinariamente era carico di ricche mercatanzie. La principessa, sempre occupata della memoria di Camaralzaman in mezzo allo splendore che la circondava, s' imagino che Camaralzaman potesse esservi imbarcato, e le venne il pensiero di prevenirlo e d'andargh incontro non per farsi conoscere da lui (poiche ragionevolmente dubitava che non l'avrebbe riconosciuta), ma per sorvegliarlo, e prendere le misure che avrebbe gindicate a proposito nel loro vicendevole riconoscimento. Sotto pretesto di preuder essa medesima contezza delle mercatanzie, ed anche di vedere la prima e scegliere le più preziose che le converrebbero, comandò che le fosse condotto un cavallo sul quale andò al porto accompagnata da molti nfficiali che le si trovareno allato , e vi ginnse quando il capitauo era sul procin-

to di sbarcare. Essa lo fece condurre al suo cospetto, e gli chiese d'onde veniva, da quanto tempo era partito, quali buoni o cattivi incontri avesse avuti nella sua navigazione, se conduceva persone ragguardevoli, e soprattutto di quali mercatanzie aveva il vascello carico. Il capitano soddisfece a tutte queste inchieste : e quanto ai passeggieri, assicurò non avere che mercatanti i quali avevano il costume di venire portandovi ricche stoffe di differenti paesi , le tele più fine , dipinte e no , gioie , muschio , ambra grigia . canfora, drogherie, olive e diverse altro cose. La principessa Badoure amava le ulive passionatamente, sì che appena ne intese parlare, disse al capitano: - lo compro tutte quelle che avete ; però fatele sharqare subito, affinche ci conveniamo sui prezzo. Riguardo alle altre mercatanzie , avvertirete i mercatanti di portarmi quanto hanno di più bello prima di farlo vedere ad altri. - Sire , rispose , il capitano , che la prendeva pel re d'Ebena, com' essa lo era di fatto sotto l' abito che vestiva, ve ne ha cinquanta vasi molto grandi; ma appartengono ad un mercatante, che è rimaso a terra, dopo averlo io stesso avvertito ed atteso luugo tempo; ma veduto poi che non veniva più, e che il suo ritardo m' impediva di profittare del buon vento, perdetti la pazienza sì che sciolsi le vele. - Non tralasciate però di farle sharcare, disse la principessa, questo non ne impedisce di convenire del prezzo. Il capitano mandò la sua scialuppa al vascello, la quale ritorno ben presto carica de' vasi d' ulive. La principessa chiese quanto i cinquanta vasi potevano valere nell' isola d' Elicia, a cui il capitano rispose : - Sire, il mercatante è assai povero, e vostra maestà non gli farà già una grande grazia pagandogliele mille piastre d'argento. -Affinche egli sia contento, ed in consi-derazione di quanto mi dite della sua povertà, vi saranno contate mille piastre d'oro che avrete la cura di dargli. E dette l'ordine pel pagamento; e dopo ch' ebbe fatti portare i vasi in sua presenza, ritorno al palagio. Siccome era viciua la notte , la prin-

Siccome era vicus la notte, la principessa Badoure si ritro subito nel palazzo interno, ed andata all' appartamento della principessa Hayatalnefous, si fece portare i cinquanta vasi d'olive, di cui aprì nno per saggiarne e darne ad altri, e lo versò in un piatto. Restò forte meratigitat al vedere le ulive meschiate alla polvere d'oro, si che schauli :— Quale avventura I Quale maravigha I Fece posca aprire e viotat gri aliri vasi in sua presenza dalle aneelle di Haystalinetosa, e più è aumentava la sua ammirazione secondo che vedeva che le olive di cissioni vaso cera meschiate con polvere d'oro. Ma quando Si venne a viorar quello vee Camaratzanna aveza messo il suo talismano, e che ella lo elibe scorto, ne fiu tanti ospresa che svenne.

La principessa Havatalnefous e le sue ancelle soccorsero la principessa Badoure. e la fecero rivenire in lei gettandole dell'acqua sul viso. Quand' ella ebbe ricovrato i sensi, prese il talismano e lo baeiò più volte ; poscia siccome non voleva nulla dire innanzi alle ancelle della prineipessa, che ignoravano il suo travestimento, e siccome inoltre era ora di corienrsi, le acconitato. - Principessa, diss' ella ad Havatalnefons appena furono sole , dopo quanto v' ho raccontato della mia storia, avrete senza dubbio veduto elie al vedere questo talismano sono svenuta. Questo è il mio, ed è quello che ci lia strappati l'uno dall'altro, il principe Camaralzanian, mio earo marito, e me. Desso è stato causa d'una dolorosissima separazione per l'uno e per l'altro ; e diverrà, come ne son persuasa, quella della nostra prossima riunione.

Il dimani, appena giorno, la principessa mandò a chiamare il capitano del vascello, al quale disse quando le venne condotto innanzi: - Datemi maggior contezza del mercatante cui appartenevano le ulive ch' io comprai ieri. Voi mi diceste, mi sembra, che l'avevate lasciato a terra nella città degl' Idolatri ; potete dirmi cio che vi faceva ? - Sire , rispose il capitano , posso assicurarne la maesta vostra come d'una cosa che ho veduta da me stesso. lo aveva convenuto pel suo imbarco con un giardiniere assai vecchio, il quale mi disse che l'avrei trovato nel sno giardino, di cui ni insegnò il luogo, ed ove lavorava sotto lui ; ciò ehe mi ha obbligato a dire a vostra maestà ch' egli era povero; sono andato a cercarlo e ad avvertirlo io stesso in quel giardino di vemrsi ad imbarearo, e gli ho parlato. - Se la bisogna va in tal guisa, soggiunse la principessa Badoure, egli é nicsticri che mettiate di nuovo alla vela oggi medesimo, che ritorniate alla città degl' Idolatri, e che nu conducate qui cou lui, e non ho mai messo il piede

questo giovane giardiniere, il quale è mio delittore : altrimenti vi dichiaro che confischerò non solo le mercatanzie che vi appartengono e quelle de' mercatanti vemiti con voi; ma anche la vostra vita e quella de' mercatanti nue ne risponderanno. In questo momento, si va per uno ordine ad apporre il suggello a' mugazzini ove sono, e non si leverà che quando m' avrete consegnato l'uonio che vi chieggo. Questo è quanto aveva a dirvi : andate e fate quel che vi comando. Il capitano non elibe che replicare a questo comando, la cui esecuzione arrecava gravissimo danno a' suoi affari ed a quelli de' mercatanti , a' quali lo comunicò , che non furono meno solleciti di lui a far imbarcare incontanente i viveri e l'acqua di eui aveva bisogno nel viaggio. Tutto ciò s' eseguì con tauta sollecitudiue eh'egli mise alla vela lo stesso giorno. Il vascello ebbe una felicissmua navigazione, e il capitano prese così bene le sue disposizioni che giunse di notte innanzi alla eittà degl' Idolatri. Allorchè si avviciuò quauto aveva giudicato a proposito, non fece gettar l'ancora , ma mentre il vaseello era in panna, sbarco nella sua scialuppa e scese a terra in un luogo poco discosto dal norto, d'oude ando al giardino di Camaralzaman con sei marinai de' più risoluti. Camaralzaman allora non dormiva: la sua separazione dalla bella principessa della Chiua sua moglie l'affliggeva al suo ordinario, e malediceva il momento in cui s'era lasciato teutare dalla curiosità , non solo di maneggiare ma anche di toccare la sua cintura. Egli passava in tal guisa i momenti consecrati al riposo quando, inteso picchiare alla porta del giardino, vi andò subito e mezzo spogliato; e non appena ebbe aperto che, senza dirgli nulla, il capitano e i marinai s'impadronirouo di lui . lo condussero alla scialuppa per forza , e lo menarono al vascello che sciolse alla vela appena vi fu imbarcato Camaraizamau , il quale aveva taciuto fin allora , come pure il capitano e i marinai. Allora chiese al capitano, che aveva riconosciuto, qual ragione aveva di rapirlo con tanta violenza .- Non siete voi debitore del re dell'isola d'Ebena? gli chiese a sua volta il capitano. - lo , debitore del re dell' isola d' Ebena ? rispose Camaralzanian forte maravigliato; io non le conosco per nulla, non he mai avuto neguzi

nel suo regno. — Questo è quanto dovete saper voi nreglio di me, rispose il capitano; voi medesimo gli parlerete; intanto abbiate la pazienza di restar qui.

#### CCXXVI NOTTE

Sire . il principe Camaralzaman fu rapito nel modo che feci osservare ieri alla maestà vostra. Il vascello non ebbe una navigazione meno felice nel portarlo all' isola d' Ebena, di quella avuta nell'andario a prendere nella città degl' idolatri. Avvegnache fesse notte quando entro nel porto, ciò non ostante il capitano non tralasció di sharcar subito, e di condurre il principe Camaralzanian al palagio, ove, come giunto, chiese d'essere presentato al re. La principessa Badonre, che s' era già ritirata nel palazzo interno, non appena fu avvertita del suo ritorno e dell'arrivo di Camaralzaman, uscì per parlargh. Immantinenti guardò il principe Camaralzaman per cui aveva versato tante lagrime dopo la loro separazione, e subito lo riconobbe sotto il suo umile abito. Quanto al principe, che tremava iunanzi ad un re, come credeva, cui doveva rispondere d'un debito imaginario, non gli sorse neppure il peusiere che potess' essere quella ch' egli sì ardentemente desiderava di ritrovare. Se la principessa avesse seguito quanto il cuor le dettava, sarebbe corsa a lui facendosi conoscere abbracciandolo: ma si trattenne dal farlo, e credè esser necessario per l'uno e per l'altre di sostenere anche per poco il personaggio di re prima di sconrirsi , e si conteuto di raccomandarlo ad un uficiale che stava presente, incaricandolo di prender cura di lui, e di ben trattarlo sino al dimani. Quando la priucipessa Endoure ebbe ben provveduto a quanto riguardava il principe Camaralzaman, si volso al capitano per ricompensarlo del servigio importante che le aveva renduto. Incaricò all'uopo un altro uficiale d'andar immantmente a levare il suggello apposto alle suo mercatanzie ed a quelle de' mercatanti , e l'accomiatò col dono di un ricco diamante che lo risarcì al di là della spesa del viaggio fatto. Gli disse anche che si avesse tenute le millo piastre d'oro pagategli pe' vasi d'olive , perche ne avrebbe convenuto essa medesmia col mercataute da la condotto. Finalmente ritirossi nell'appartamento della principessa dell'isola d' Ebena, eni partecipio la sua gioja, pregandola nondimeno di tenerle tuttavia il segreto, e confidandole gli spedienti che credeva necessari di prendere prima di farsi conoscere al principe Camaralzaman, e di far conoscere lui medesimo per quel che era. - V ha, seggimse, una si grando distanza da un giardiniere ad un gran principe qual o desso, che sarebbe pericoloso farlo passare in un momento dal più abbietto stato del popolo ad un sì alto grado, qualungue giustizia vi fosse nel farlo. Lungi dal mancarle di fede la principessa d' Ebena partecipò al suo disegno, assicurandola ch' essa medesima vi contribuirebbe con grandissimo piacero, e ch'essa non aveva se non ad avvertirla di quanto desiderava facesse.

Il domani la principessa della China. sotto il nome, l'abito e l'autorità di re dell' isola d' Ebena, dopo aver preso cura di far condurre il principe Camaralzaman la mettina prestissimo al bagno c di fargli vestire un abito d'emir, o governatore di provincia, lo fece introdurre nel consiglio, ove si cattivo l'ammirazione di tutt' i signori che erano presenti pel suo bello aspetto e pel maestoso suo portamento. La principessa Badoure exiandio rimase appagata di vederlo amabile come l'aveva scorto le tante altre volte, il che l'animò di più a farne l'elogio in pieno consiglio, Dopo avergli ordinato di sedersi fra gli emir:-Signori, diss' ella rivolgeudosi agli cmir, Camaralzaman, che oggi vi do per collega, non è indegno del posto che occupa fra voi : io l'ho conosciuto sufficientemente ne' miei viaggi per risponderne, e posso assicurare che si farà conoscere anche a voi si pel suo valore o mille altre qualità, come per la grandezza del suo genio.

Camarakaman restò forte maravighito quando acoltò che il re dell' jossi da l'àjossa, ch'egli era ben lungi dal prejossa que deco per una donna e nueso succesa per 
nato assicurando di conosocre lui che 
vieva certo di ono averfo incontato in 
num luogo, e lo fu davvantaggio per le 
cessive lond che gli venivamo fatte. Per 
altro queste basi promunetate da una lorroma punto, amal le ricevelto con una undestia che foca vedere di meritarle , unche non all declavamo vanilà. Se protato-

innanzi al trono del re, e rialzandosi: — Sire, gli disse, io non trovo termini per ringraziare vostra maestà del grande onore che mi fa, e di tanta bontà di cui mi colma. lo farò quanto è in me possibile per mostrarmene degno.

Uscendo dal consiglio, il principe fu condotto da un ufiziale in un grande appartamento che la principessa Radoure nveva già fatto apprestare per lui , ove trovo uliziali e servidori pronti a ricevere l suoi ordini , e una scuderia fornita di bellissimi cavalli; il tutto per sostenere la dignità d'emir che gli era stata conferita. Quando si fu ritirato nel sno scrittoio, il suo intendente gli presentò un forziero pieno d'oro per le sue spese. Meno poleva concepire d'onde venivagli tanta fortuna, più rimaneva ammirato, e non mai formò il pensiero che la principessa della China ne fosse la causa.

A capo di due o tre giorni , la prineipessa Badoure, per dare al principe Camaralzaman maggiore accesso alla sua persona, ed insieme per fargli godere maggior riguardo, gli conferì l'ufficio di gran tesoriere che vacava. Adempì a' suoi doveri con tanta integrità, obbligando oltre a ciò tutti, che s' acquistò non solo l'amicizia di tutt'i signori della corte, ma anche si guadsgnò il cuore di tutto il popolo colla sua probità e colle sue larghezze. Cantaralzaman sarebbe stato il più felice degli nomini vedendosi in si alto favore presso un re straniero, come egli s' imaginava, e d'essere presso tutti in una considerazione che s'aumentava ciascun giorno, se avesse posseduto la sua principessa. Nel mezzo della sua felicità non cessava dall' affliggersi di non averne alcuna notizia in un paese pel quale sembrava aver ella dovuto passare, dopo che s'era separato da lei in un modo sì doloroso per l'uno e per l'altro. Avrebbe potuto dubitare di qualche cosa, se la principessa Bidoure avesse conservato il nome di Camaralzaman che aveva preso col suo abito: ma essa l'aveva cangiato, ascendendo il trono, in quello d' Armanos in onore dell'antico re suo suocero. Però non si chiamava più che col nome di re Armanos il giovine . e non v' aveva che pochi cortigiani i quali si ricordassero del nome di Camaralzaman, com' ella si faceva chiamare arrivando alla corte del ro dell'isola d'Ebena. Camaralzaman non aveva contratta

molta familiarità con essi per venirne struito, ma alla fine ciò poteva accadere. Laonde come la principessa Badoure temeva che ciò accadesse, e volendo oltre a ciò che il principe Camaralzaman fosse a lei sola debitore del suo riconoscimento, risolse por fine a' suoi propri tormenti e a quelli ch' ella sapeva ch' egli soffriva , avendo osservato che tutte le volte ch' ella parlava con lui delle bisogne che dipendevano dal suo ufficio, cacciava a quando a quando sospiri che non potevano rivolgersi se non a lei. Exsa medesima viveva in gran costrignimento, onde era risoluta liberarsene senza più differiro : e d'altra parte l'amicizia de' signori , lo zelo e l' affezione del popolo, tutto contribuiva a porgli sul enpo senza ostacoli la corona dell' isola d' Ebena.

La principessa Badoure, non appena ebbe presa questa risoluzione d'accordo colla principessa Hayatalnefons, che chiamò in disparte il principe Camaralzanian lo stesso giorno dicendogli : - Camaralzaman , io ho a parlarvi d'un affare de lunga discussione, su cui ho bisogno di consultarvi ; e siccome non vedo possa farsi più comodamente della notte, venite questa sera , e lasciate detto di non attendervi, perchè penserò io a darvi un letto. Camaralzanian non mancò d' andare a palazzo all'ora che la principessa Badoure eli aveva indicata. Ella lo fece entrare con lei nel palazzo interno, o dopo aver detto al capo degli eunuchi, che si preparava a seguitaria, di non aver bisogno de' suoi servigi, e che tenesse solamente la porta chiusa, lo condusse in un appartamento, diverso da quello della principessa l'ayatalnefous, ove era solita coricarsi. Ouando il principe e la principessa furono nella camera da letto, e ne fu chiusa la porta, la principessa trasse il talismano da una cassetta e presentollo a Camaralzaman dicendogli : -Non ha guari un astrologo m' ha donato questo talismano; essendo voi valente in tutto, potreste dirmi a che serve? Camaralzaman prese il talismano ed avvicinossi ad una candela per considerarlo ; ma appena l'ebbe riconosciuto , con una sorpresa che feco piacere alla principessa, sclamò: - Sire, vostra maestà mi chiede a che scrve questo talismano : ohime I serve a farmi morir di dolore e di cordoglio se non trovo subito la più leggiadra ed amabile principessa dell' universo, cui ha appartenuto, e di cui l m' ha cagionato la perdita. E me l' ha cagionata per una strana avventura, il cui racconto ecciterà la compassione di vostra maestà per un marito e per un amante sciagurato come me, se vuol avere la pazienza d'ascoltarla. - Me ne parlerete un' altra volta, rispose la principessa; ma ho il piacere di dirvi che ne so già qualche cosa. Intanto aspettatemi un momento, che or ora ritorno. Ciù detto, la principessa Badoure entrò in un camerino, ove si spogliò del turbante reale, e dopo aver presa in pochi minuti un' acconciatura ed una veste da donna, col cinto che aveva nel giorno della loro separazione, rientrò nella camera. Il principe Camaralzaman riconobbe subito la sua cara principessa, corse a lei abbracciandola teueramente, e sclamando : - Ah | quanto sono obbligato al re d'avermi si piacevolmente sorpreso l - Non aspettate di rivedere il re , rispose la principessa, abbracciandolo a sua volta colle lagrime agli occhi : vedendo me voi vedete il re; sediamoci, affinche io vi spieghi l'enignia.

Eglino s'assisero, e la principessa racconto al principe la risoluzione da lei presa nella prateria ove avevan fatto sosta insieme l'ultima volta, appena s'accertò che l'attendeva inutilmente ; in qual modo essa l'aveva recata in atto sino al sito arrivo all'isola d'Ebena, ov'era stata costretta di sposare la principessa llayatalnefous, e d'accettare la corona che il ro Armanos le aveva offerta in couseguenza del suo matrimouio; come la principessa, di cui ella gli esagerò il merito, avesse ricevuta la dichiarazione ch' essa gli aveva fatta del suo sesso; e da ultiuio l'avveutura del talismano trovato in un vaso di ulive e polvere d'oro, che l' aveva spinta a mandarlo a prendere nella città degl' Idolatri. Quando la principessa Badoure ebbe terminato, volle che il principe le narrasse per quale avveutura il talismano era stato causa della loro separazione ; del che soddisfattala, poscia si dolse con una maniera obbligante della crudeltà da lei usatagli di farlo languire per sì jungo tempo. Ella glie ne apportò le ragioni di cui abbiamo parlato; indi , siccome era molto lardi , si andarouo a dormire.

### CCXXVII NOTTE

Sire . la principessa Badoure èd il principe Camaralzaman si alzarono appena fu giorno. Ma la principessa aveva sniesso l'abito reale per ripigliare l'abito femminile, e quando fu vestita mando il capo degli euuuchi a pregare il re Armanos, suo suocero, di compiacersi ad andare nel suo appartamento. Quando il re Armanos vi giunse, fu forte maravigliato di vedere una donna che gli era sconosciuta . ed il gran tesoriere cui non era permesso entrare nel palazzo interno, como a tutti gli altri signori della corte. Sedendosi chiese ove fasse il re. - Sire , rispose la principessa, ieri io era il re, ed oggi uon sono che principessa della China, moglie del vero principe Camoralzaman vero figliuolo del re Schalzaman. Se la maestà vostra vuol aver la pazienza di ascoltare la storia d'ambedne noi, spero non mi condannerà d'averlo tratto in un s) inuocente inganno. Il re Armanos le presto orecchio, e l'ascolto con maraviglia dal principio alla fine. Nel terminare agginnse: - Sire, avvegnacho nella nostra religione le doune sien poco contente della libertà che hanno i mariti di prendere più mogli; pur nondimeno se la maestà vostra consente di dare la principessa Hayatalnefous, sua figliuola, in isposa al principe Camaralzanian, io volentieri le cedo il grado e la qualità di regina che per dritto le appartiene, e uni contento del secondo grado. Anche quando questa preferenza non le fosse dovuta, io non lascerei dal roncedergliela dopo tutto quello che le devo pel segreto teuntomi con tanta generosità. Se la maestà vostra vuol chiedergliela del suo cousentimento, io l'ho di già prevenuta sull' oggetto, e mi fo garante dell' approvazione di lei. Il re Armanos ascoltò il discorso della principessa Badoure con ammirazione, e quando ella ebbe terminato, rivoltosi al principe Camaralzaman gli disse : - Figliuol mio , poichè la priucipessa Badoure vostra consorte, che io ho tenuta finora come mio genero per un ingauno di cui non posso lagnarmi, uni assicura esser contenta di dividere il vostro letto colla mia figliuola, non mi resta più che a sapere se voi volete sposarla, e se volete accettare la corona, che la principessa Badoure meriterebbo

di porlare per tutta la sua vita, se uon

anasse meĝio spogiarsene per amor vostro. — Sire, rispose il principe Camaralzaman, qualunque vivissimo desiderio io abbia di rivedere mio padre, le olobligazioni che professo si alla maestà vostra come alla principessa llayatainefous sono tanto grandi che non posso per nuila ricusarmi.

Camaralzaman fu proclamato re e maritato lo stesso giorno con grande magnificenza, restando soddisfattissimo della bellezza, dello spirito, e dell'amore della principessa Havatalnefous. In seguito le due regine continuarono a vivere insieme colla stessa amicizia e la stessa unione di prima, e paghe moltissimo dell' eguaglianza con cui le trattava il principe Camaralzaman. Esse gli dettero ciascuna un figliuolo lo stesso anno, quasi nello stesso tempo, e la nascita de duc principi fu celebrata con grandi feste, Camaralzaman impose al primo il nome di Amgiad che la regina Badonre aveva partorito, e di Assad a quello che la regina Havatainefous aveva messo alla luce.

### STORIA DE' PRINCIPI AMGIAD E ASSAD

l due principi furono allevati con una gran cura , e quando venuero in età non ebbero che lo stesso ajo, i medesimi precettori nelle scienze e nelle belle arti che il re volle venissero loro insegnate, e lo stesso maestro in ciascuno esercizio. La grande amicizia che avevano l'uno per l'altro dalla loro infanzia, aveva dato luogo a questa uniformità che l'aumentò ancor più. Di fatto quando furono in età di aver ciascuno una casa separata, erano si strettamente uniti che supplicarono il re Camaralzaman, loro padre, di concederne loro una sola per tutti due, e l' ottennero. Però ebbero gli stessi officiali . gli stessi servidori . gli stessi equipaggi, lo stesso appartamento e la stessa tavola, Insensibilmente Camaralzaman aveva posto una si graude confidenza nella loro canacità e nella loro probità , che allorch' eglino agginnsero l' età di diciotto a venti anni, non aveva difficoltà di far loro presedere il consiglio alternativamente ciascuna volta che andava a caccia per più giorni.

Come i due principi erano egualmente belli e ben fatti dalla loro infanzia, le due regime avevano concepito per essi un'incredibile tenerezza, si che la principessa Badoure aveva nruggior inclinazione per Assad, figliuolo della reguna Hayatalnefous, che per Angiad suo proprio figliuolo; e la regina Hayatalnefous ue aveva più per Amgiad, che per Assad che era il suo.

Le regine non tennero dapprima questa inclinazione che per un'amicizia la quale procedeva dall' eccesso di quella ch' esse conservavano l' una per l' altra. Ma a seconda che i principi s'avanzarono in eta divenge a poco a poco una forte inclinazione, e questa un amore de più violenti, quando essi apparvero ai loro occhi con quelle grazie che finirono di acciecarle. Tutta l'infamia della loro passione era loro nota, e fecero anche grandi sforzi per resistervi : ma la familiarità con cui li vedevano ciascun giorno e l'abitudine di ammirarli dalla loro infauzia, di lodarli, di accarezzarli, da cui non era più in loro potere difendersi, le infiamunarono d'amore a tal segno, che perderono a sonno, il bere ed il mangiare. Per lore sventura, e per quella de principi stessi, questi , accostumati alle loro maniere , non ebbero il minimo sospetto di questa detestevole fiamma.

Le due regine, non avendosi fatto gia un secreto della foro passione, e, non avendo il coraggio di dichiararia a voce al principe che ciascuna amava in particolare, convennero di loro palesaria ogonuna per mezzo d'un biglietto : e per l'esecuzione di un si perniciono diseguno profittarono dell'assenza del re Cameraizansan per una caccia di tre a quattro ciorni.

Il giorno della partenza del re, il principe Amgiad presedetto al consiglio, e fece giustizia fino a due o tre ore depomezzo giorno. All' uscir del consiglio, siccome rientrava nel palagio, un eunico lo prese in disparte e gli presentò un biglietto dalla parte della regina llavatalnefous, che Amgiad prese e lesse con orrore. - Come, pertido, disse all'eunnco, è questa la fedeltà che devi al tuo padrone, al tuo re? Gio detto, gli taglio la testa, Poscia Amgiad, incollerito andò dalla regina Badoure sua madre con un volto che mostrava il suo risentimento, le presentò il biglietto, e le dette contezza del contenuto dopo averle palesato da qual parte veniva. lu vece di ascoltarlo, la regina Badonre si sdegno contro lui dicendogli : - Figlio mio , quanto mi narrate è una calunnia, un'impostura: la regina Havatalucfous è savia, c va trovo ben audace nel parlarmi contro lei così insolentemente. A queste parole il principe si sdegnò ancor egli contro la regina sua madre dicendole : - Voi siete tutte più tristo le une delle altre, e se non fossi rattenuto dal rispetto che debbo al re mio padre, questo giorno sarebhe 4' ultimo della vita d' llavatalnefous. La regina Badonre poteva ben giudicare dall' esempio del suo figliuolo Amgiad che il principe Assad , il quale non era meno virtuoso, non riceverebbe più favorevolmente la dichiarazione ch' essa aveva a fargli. Cio per altro non l'impedi dal persistere in un disegno si abbominevole, ed il domani gli scrisse un biglietto, che essa confido ad una vecchia che aveva accesso nel palagio.

La vecchia colse anch' essa l'occasione di dare il biglietto al principe Assad all'uscir del consiglio, dopo ch'egli aveva finito di presederlo. Il principe lo prese, e nel leggerio si lasciò tanto trasportare dallo sdegno, che senza finir di leggere trasse la sciabola e punì la vecchia come meritava. Corse all'appartamento della regina Havatalnefous sua madre col biglietto in mano, e voleva mostrarglielo; ma essa non gli dette nemmeno il tempo di parlare. - lo so quello che volete dirmi , gli disse , voi siete un impertinente come vostro fratello Amgiad : andate , ritiratevi e non comparite mai più innanzi a me. Assad rimase interdetto a tali parole che non s'attendeva, e che gl'inspirarono tanto sdegno che fu sul punto di darne funeste pruove ; ma se ne rattenne, e si ritirò senza replicare, per timore che non gli singgisse qualche espressione indegna della sua grandezza d'animo. Siccome il principe Anigiad aveva avuto ritegno di dirgli niente del biglietto che aveva ricevuto il giorno prima, e da quanto la regina sua madre gli aveva detto avendo compreso non esser ella meno delinquente della regina Badoure, ando a fargli un cortese rimprovero della sua discrezione, e a confondere il proprio dolore col suo.

Le due regine, disperate d'aver rinvenuto ne' due principi ma virtà che dovera farle rieutrare in loro medesine, rinunciarono ad ogni sentimento di natarà e di madre, e s'accordarono insiente del modo di farti perire. Liande dettero ad intendere alle loro donne d'averle i principi volnte forzare facendone tutte le fanzioni, colle loro lagrime, colle loro grida, e colle maledizioni che loro imprecavano; e si coricarono nello stesso letto, come se la resistenza ch' esse finsero d'aver fatta le avesse ridotte agli estremi.

### CCXXVIII NOTTE

Sire , noi tasciammo ieri le due snatnrate regine nella detestevole risoluzione di perdere i due principi. Il dimani il re Camaralzaman, al suo ritorno dalla caccia, forte maravigliato di vederle coricate iusieme in uno stato che seppero ben fingere, e che lo mosse a compassione. le richiese di ciò che loro fosse accaduto. A questa dimanda le dissimulatrici regine raddoppiarono i loro gemiti ed i loro singhiozzi, e dopo molte istanze la regina Badoure prese alfine la parola, dicendogli: - Sire, pel giusto dolore onde siamo oppresse, non dovremmo vedere la luce dopo l'oltraggio che i priucipi vostri figliuoli ci hanno fatto con una brutalità senza esempio. Per un complotto indegno della loro nascita, la vostra assenza ha inspirato loro l'ardire e l'audacia d'attentare al nostro onore. La maestà vostra ci disoensi dal dir oltre . bastando la nostra afflizione a farle comprendere, il rimaneute.

Il re fece chiamare i due principi, ed avrebbe loro tolto la vita di sua propria mano, se il vecchio re Arnianos suo suocero, ch'era presente, non gli avesse rattenuto il braccio dicendogli: - Figliuol mio, che pensate fare? Volete bruttare le vostre mani ed il vostro palagio del vostro proprio sangue? V ha altri mezzi per punirli, s'egli è vero che son delinquenti. Pervennto a calmarlo, lo prego volesse ben esaminare se avessero commesso il delitto di cui venivano accusati. Camaralzaman seppe padroneggiare se stesso per non essere il carnelice de'snoi propri figliuoli ; ma dopo averli fatti imprigionare, fece venire verso la sera un emir chiamato Giondar, cui commise di andare a tor loro la vita fuori della città, e di non tornare senza portargli i loro abiti in segno dell' esecuzione dell' ordine che gli dava. Giondar camminò tutta la notte, ed il gioruo appresso, sceso di cavallo, comunico a' principi colle lagrime agli occhi l'ordine avuto. - Principi , disse loro , quest' ordine è assai crudele, ed è per me una delle più sensibili mortificazioni d'essere stato scelto

n farne l'esecuzione. Piacesse a Dio e potessi dispensarmene I - Fate il vostro dovere, risposero i principi; certi che nun siete voi la cagione della nostra morte ve la perdoniamo di tutto cuore. Ciò detto, i principi s'abbracciarono, c si dettero l'estremo addio cnn tanta tenerezza che rimasero lungo tempo senza separarsi. Il principe Assad il primo si mise in istato di ricevere la morte, dicendo a Giondar : - Commeiate da me , affinche non abbia il dolore di veder morire il mio caro fratello Amgiad. Amgiad vi si oppose, e Ginndar non pote senza versar lagrime più di prima esser testimone del loro contrasto, che pruovava quanto la loro amicizia fosse sincera e perfetta. Finalmente terminarono quella reciproca deferenza si commovente, e pregarono Giondar di legarli insieme, e di metterli nella più comoda situazione per dar loro il colpo della morte pello stesso tempo. aggingneodo: - Non ricusate di dare questa consolazione di morire insiemo a due fratelli sfortunati, i quali, fino alla loro innocenza, hanno tutto di comune da che sono nati. Giondar concesse a' due principi quanto desideravano ; e dopo averli situati nel modo che credè più acconcio per tagliar loro il capo d'un sol culpo, lı legò, dimandando loro se avevann qualche cosa a comandargli prima di morire. - Non vi pregbiamo che d'una sola cosa, risposero i principi, cioè d'assicurare il re nostro padre, al vostro ritornn , che moriamo innocenti ; ma che non gl' imputiamo già l' effusione del nostro sangue. Di fatto uoi sappiamo che egli non sa bene la verità del delitto di cui sismo accagionati. Giondar, dopo aver loro promesso di obbedirli, trasse fuori la sciabla, dalla quale szione e dal luccicar del ferro spaventato il suo cavallo, ruppe la briglia , e fuggi mettendosi a correre con quanta aveva lena per la campagna. Era un cavallo di gran prezzo e riccamente bardato che Giondar avrebbe avuin graudissimo dispiacere a perdere; laonde turbato da questo accidente , invece di tagliar la testa ai principi, gettò la sciabola e gli corse appresso per afferrario. Il cavallo, ch' era vigoroso, caracollando sempre inpanzi a Giondar , lo condusse fino ad un bosco, ove entrato Giondar ve lo seguì, e i nitriti del cavallo avendo svegliato un leono che dormiva, il leone accorse, ed in vece di andare dal cavallo, andò dritto a Gondar

appena l'elbe veduto, Giondar non pera sò più al suo cavallo, e fi in grandissimo impaccio per la conservazione della non in perdeva mai di vista, e che lo non lo perdeva mai di vista, e che lo —la queste françoete Iddio non in insaiderebbe questo castigo, diss' eggli sta se stasso, se i priccipi cui ni si el comundato toglere la vita non fossero impocinti. e per mia maggiore sciagura non ho

nemmeno la sciabola per difendernii. Durante l'allontanamento di Giondar : ai due principi venue una sete ardente caginnata dallo spavento della morte, pon ostante la loro generosa risoluzione di soggiacere all'ordine crudele del re loro padre. Il principe Amgiad fece osservare al principe suo fratello una vicina sorgente d'acqua, e gli propose di sciogliersi e di andar a bere. - Fratel mio, rispose il principe Assad, nel poco tempo che ne rimane ancora a vivere non vale la pena di estinguere la nostra sete, che poi sopporteremo ancora per alcuni momenti. Senza aver riguardo a questa rimostranza, Amgiad si sciolse, e sciolse anche il principe suo fratello mal suo grado; indi andarono alla sorgente, ove dopo essersi rifrescati intesero il ruggito del leone e grandi grida nel bosco in cui il cavallo e Giondar erano entrati. Amgiad preso subito la sciabola che Gioodar avea gettata, e disse al fratello: - Assad, corriamo in soccorso dello sciagurato Giondar : forse arriveremo a tempo per liberarlo dal pericolo che gli sovrasta. I dne principi senza perder tempo arrivarono in quella che il leone atterrava Giondar. Il leone , vedendo il principe Amgiad avanzar verso lui colla sciabola alzata, lasció la sua preda e gli andò fi riosamente incoutro ; ma il priocipe lo ricevette con intrepidità, e gli dette un colpo con tanta forza e destrezza che lo fece cader morto.

Appena Gondar elbe: conosciuto dorrere la vita ai due principi si gretto ai loro piedi, e li ringrazio della grande olbigazione che avera loro in termini da Dipazione che avera loro in termini da Principi, disse loro, altandosi e bacindone le naui, cole lagrime agli occhi, Dio non voglia chi lo attenti alla vestra vita dopo il grandissimo soccoro datomul non mai si rimprovererà all'emiro Giontitudine. Il servizio che vi disingo requititudine. Il servizio che vi disingo requivi tralasciare di eseguire l'ordine ricevuto : ma siprendiamo primu il vostro cavallo, e poscia ritorneremo al luogo ove ci avete lasciati. Non durarono molta fatica a riprendere il cavallo che per istanchezza s' era fermato; ma quando furono di ritorno vicino alla sorgente, per qualunque istanza che facessero, non poterono mai persuader l' Emiro a farli morire. -La sola cosa che preudo la libertà di domandare, disse loro, e che vi supplico di concedermi, è d'accomodarvi alla meglio con quello che vi posso dare del mio abito, di darmi ciascimo il vostro, e di andaro a vivere in paesi sì lontani che il re vostro padre non senta mai parlar di voi. I principi furono costretti a far quanto egli voleva; e dopo avergli dato ciascuno il suo abito ed essersi coperti di quanto loro dette del suo , insieme all'oro e l'urgento che aveva sopra, l'emiro Giondar tolse commiato da essi.

Quando l'emiro Gioudar si fu separato da' principi , passò pel besco ove tinse i loro abiti nel sangue del leone, e continuò il suo cammino fino alla capitale dell'isola d' Ebena. Al suo arrivo il re Camaralzaman gli chiese se avea fedelmente eseunito l'ordine che gli avea dato. - Sire, rispose Giondar, presentandogli gli abiti de' due principi, eccone le pruove.-Ditemi , soggiuuse il re, in qual modo hanno ricevuto il gastigo con cui li ho fatti punire? - Sire, l'banno ricevuto con un' ammirabile costanza, e con una rassegnazione somma che mostrava la sincerita con cui professavano la loro religione ; ma particolarmente con un gran rispetto alla maestà vostra, e con una sommissione inconcepibile al loro decreto di morte. Noi moriamo innocenti, dicevano essi, ma non ce ne dogliamo, e riceviamo la nostra morte dalla mano di Dio . e la perdoniamo al re nostro padre, essendo certi che non ha ben sanuta la verità. Camaralzaman sensibilmente commosso da questo racconto dell'emiro Giondar, volle frugare nelle tasche degli abiti de' due principi, cominciando da quello d' Amgiad , nel quale trovò un biglietto che aprì e lesse. Com' ebbe conosciuto che la regina llavatalnefous l'aveva scritto , non solo alla scrittura ma anche ad una picciola ciocca di capelli che v'era dentro , l'aperse con un fremite. Frugo poscia in quelle d'Assad tremando, ed

doto, risposero i principi, non deve far- | trovò, gli cagiono uno stupore si subitaneo e vivo che svenne.

# COXXIX NOTTE

Sire, non mai dolore fu eguale a quello di cui Camaralzanian dette non dubbii segni appena ricovrò i sensi. - Che hai tu fatto, barbaro padre I sclamò egli, bai trucidato i tuoi propri figlinoli, ed innocenti figliuolil La loro saggezza, la loro modestia, la loro obbedienza, la loro sommessione a tutte le tue volontà , la loro virtù , non ti parlavano essi sufficiente-. meute in loro difesa? Cicco padre, meriti tu che la terra ti sostenga dopo un si esecrabile delitto! lo mi sono gettato da me stesso in questa abominazione, ed è questo il castigo di cui Dio ni affligge per non aver persistito nell'avversione contro le femine colla quale son nato. lo non laverò il vostro delitto nel vostro saugue come meritereste, detestabili donne, perché siete indegne della mia collera; ma che il cielo mi fulmini se mai vi rivedo! Il re Camaralzaman tenne religiosamente il suo giuramento. Fece passare le due regine lo stesso giorno in un aupartamento separato, ove restarono sotto buoua guardia, e per tutta la sua vita non le avvicinò.

In quella che il re Camaralzaman s'affliggeva in tal modo della perdita de'principi suoi figlinoli , di cui era egli medesimo l'autore per un trasporto trappo inconsiderato, i due principi erravano nei deserti , evitando d'approssimarsi a'luoghi abitati e l'incontro di ogni specie di persone, non vivendo che d'erbe e frutta selvatiche, e non bevendo che cattive acque piovane, che trovavano ne' crepacci delle rocce. Durante la notte, per guardarsi dalle bestie feroci, l'uno dormiva mentre l'altro vegliava. In capo ad un mese giansero a' piedi d'una spaventevole montagna tutta di pietre nere, ed inaccessibile, come loro sembrava. Pur nondimeno s'accorsero d'un cammino battuto, ma la trovarono sì stretto e sì difficile che non osarono asceudervi. Sperando di trovarne uno migliore, continuaroue a costeggiarla, e camminaroue per cinque giorui ; ma la fatica che durarono fu inutile, venendo costretti a ritornare alla strada che avevano negletta. La trovarono tanto poco praticabile, che si consigliarono lungo tempo prima di sail biglietto della regina Badoure che vi lirvi : ma finalmente, datisi coraggio, l'ascesero. Più i due principi avanzavano, pai sembrava loro che la montagna fosse alta e scoscesa, e furono più volte tentati di desistere dalla loro intrapresa. Quando l'uno era stanco e l'altro se ne accorgeva, costui si fermava, e riprendevan lena insicme. Alcune volte erano talmente stanchi, che mancavan loro le forze; ed allora non pensavano più a salire, ma a morir di spossamento e di stanchezza. Quando poi avevan ripreso sufficienti forze, s'alzavano e riprendevano il loro cammino. Ad onta della loro diligenza, del loro coraggio e dei loro sforzi, non în loro possibile di giugnere alla cima in tutto il giorno. La notte li sorprese, ed il principe Assad si trovò sì stanco e spossato di forze, che non poteva più moversi, e disse al principe Amgiad : - Fratel mio , io non ne posso più, son quasi sul punto di esalar l' anima. - Riposiamoci finche vi piacerà, rispose Amgiad fermaudosi con lui, e prendete coraggio ; vedete che non ci resta molto a salire, e che la luna ci favorisce. Dopo una mezz' ora di riposo, Assad fece un nuovo sforzo, ed arrivarono finalmente alla cima della montagna, ove fecero un' altra pausa. Amgiad s' alzò primo, ed avanzandosi vide un albero a poca distanza, a cui s' accosto, e trovo ch' era un melagrano carico di grosse melagrane, e che vi era una fontana ai piedi. Ei corse ad annuuciare questa buona notizia ad Assad, e condottolo sotto l'albero vicino alla fontana, si rinfrescarono mangiando ciascuno una melagrana : dopo di che si addormentarono. Il domani quando i principi furono desti , Amgiad disse ad Assad : - Andiamo, fratel mio, proseguiamo il nostro cammino; vedo che la montagna è meno aspra da questa parte che dall'altra, e noi non dobbiamo che discendere. Ma Assad era talmente stanco del giorno precedente cho gli furono d'uopo, per rimettersi interamente, tre giorni, che passarono conversando, come avevano già fatto più volte, del disordinato amore delle loro madri che li avveva ridotti in quel deplorabile stato. Ma dicevano essi : se Dio s'è dichiarato per noi d'una maniera tanto visibile, noi dobbiamo sopportare i nostri mali con pazienza, e consolarci colla speranza che li farà subito finire.

I tre giorni passati, i due fratelli si rimisero in cammino, e siccome la montagna era assai elevata sulle campagne

da quella parto, stettero cinque giorni per giungere al piano. Scoprirono finalmente una gran città con grandissima gioia. Fratel mio, disse allora Amgiad ad Assad, siete voi del medesimo avviso mio, cioè che voi restaste in qualche luogo fuori della città ove verrei a ritrovarvi, mentre io andrei ad informarmi come si chisma quella città, in qual paese siamo, e ritornando portarvi de' viveri? E utile di non entrarci dapprima ambedue in caso che possa accudere pericolo ad entrambi. - Fratello, rispose Assad, io approvo molto il vostro consiglio , essendo saggio ed assai prudente; ma se uno di noi due deve separarsi per ciò, non soffrirò mai che siato voi quello, e permetterete che io me ne incarichi. Qual dolore uon proverei se vi accadesse qualche sventura ? - Ma, fratello, soggiunse Amgiad, lo stesso che temete per me debbo temerlo per voi; però vi supplico di lasciarmi fare e d'aspettarmi con pazienza. - lo non lo permetterò mai , rcplicò Assad, e se mi accade qualche cosa, avrò almeno la consolazione di sapervi in libertà. Amgiad fu obbligato a cedere, e si fermò sotto gli alberi alle falde della moutagna.

## IL PRINCIPE ASSAR FERMA UN VECCHIO ENTRANDO NELL'ISOLA DE' NAGI

Il principe Assad prese del danajo nella borsa che Amgiad teneva, e continuò a camminare fino alla città. Non appena fu entrato nella prima strada, che vide un venerabile vecchio, ben vestito cou un bastone in mano. Non dubitando che non l'avrebbe ingannato, lo chiamò dicendogli : - Signore , vi supplico d'insegnarmi per dove si va alla piazza pubblica. Il vecchio guardò il principe sorridendo, e poi gli rispose : - Figliuol mio , a quel che pare, voi siete straniero ; perchè se la bisogna non andasse in tal modo, non mi fareste già questa dimauda. - Sì signore, sono straniero, soggittuse Assad. - Siate il benvenuto, contuno il vecchio, il nostro paese si tien molto onorato quando un giovine ben fatto come voi si ha presa la pena di venirlo a vedere. Ditemi quali affari avete alla piazza pubblica ? - Signore, rispose Assad, son quasi due mesi che un mio fratello ed io siamo partiti da uu paese assai lontano da qui , e senza mai interrompere il nostro cammino nou siamo arrivati che og-

gi. Mio fratello , stanco d'un sì lungo i viaggio, è rimasto alle falde della montagns, mentre io souo venuto a cercare de' viveri per lui e per me. - Figliuol mio, coatiauò nuovamente il vecchio. voi siete giunto opportunissimamonte, e ne godo per voi e per vostro fratello, lo ho dato oggi ua graa pranzo a parecchi miei amici, di cui è restata ana quantità di vivande non tocche da aessuno; però venito meco, io ve ne darò a mangiare finche vi satolliate, e quando avrete ciò fatto, ve ne darò delle altre per voi e vostro fratello, da poter vivere più giorni. Non vi prendete dunque l'incomodo d'andare a spendere il vostro danaio slla piazza, tanto più che i viaggiatori non ne hanno mai troppo. Insiememente, mentre voi mangerete, io v' informero de' particolari della aostra città meglio d'ogai altro, perchè una persona come me, che è passata per tutt' i più alti uffici con distinzione, non deve ignorarli. Voi dovete esser contentissimo d'esservi rivolto a me piuttosto che ad altri , perchè sappiste, che tutt' i nostri cittadini non sono gil formati come me, essendovene, ve ne assicuro, di assai cattivi. Venite dunque, chè vi voglio far conoscere la differenza che vi è tra un ouest' uomo come io lo sono , e niolta geate che si vanta d'esserlo e non lo è. - lo vi sono infinitamente obbligato, rispose il principe Assad, della buona volontà cho aji dimostrate, e confidando juteramente in voi son prouto a venire ovuaque vi piacerà. Il vecchio, contiauando a camminare con Assad a fianco, si rideva di lui, e per timore ch'egli non se ne accorgesse, gli diceva molte cose, affinche restasse nella buona opinione che aveva concepita di lui. - Tra l'altre cose , egli è mestieri confessare, gli diceva, che siete stato molto felice nel rivo gervi a me piuttosto che ad un altro, o ringrazio il cielo d' avervi incontrato; del che saprete la ragione quando sarete in mia casa. Il vecchio arrivo finalmente in sua casa, ed introdusse Assad in una gran sala, ove vide quaranta vecchi accerchiati intorno ad un fuoco acceso che adoravano. A questo spettacolo il principe Assad aonebbe meno orrore ia vedere uomini così sproyveduti di buon senso per adorare la creatura in preferenza del creatore , che spavento nel vedersi ingannato e trovarsi in ua sì abbominevole luogo. Mentre Assad era immobile per lo stu-

pure , lo scaltro vecchio saluto i quaranta vecchi, dicendo loro : - Devoti adoratori del fuoco, ecco un felice giarno per noi. Ed aggiuase : - Ov'è Gazhan ? che si faccia venire. A queste parole, pronuaciate ad alta voce, un nero che le intese da sotto la camera apparve, e questo nero , che era Gazban , aon ebbe apnena scorto il desolato Assad, che comprese perchè fosse stato chiamato. Laonde corse a lui , lo gettò a terra con uno schiaffo, e lo legò per le braccia con una maravigliosa prestezza, e quando ebbe terminato: - Conducilo la basso, gti comandò il vecchio, e non mancar di dire alle nio figliuolo Bostane e Cavama di bastouarlo ciascua giorno, con un pane la mattina ed un altro la sera per tutto audrimento ; ciò è sufficiento per farlo vivere fino alla partenza del vascello pel mar azzurro e per la montagna del fuoco, e ne faremo un piacevole sacrificio alla uostra divinità (1).

## CCXXX NOTTE

Sire, appena il vecchio ebbe dato il crudele ordine col quale terminai icri, Gazhan afferrò Assad maltratlandolo, lo fece discendere sotto la sala, e dopo a-

(1) La religione di Zoroastro era quella che professavano i Persiani all' epoca della conquista del laro paese futta da' seguaci di Maometto nel settimo secolo della nostre era. Il legislature Zaroastro avera sostituito al sabeismo la eredenza d' un Dio unico eterno o creatore, ed in onor di questo Dio aveva egli istituito il culto del fuoco sacro qual simbolo della divinità. L'ostinazione colla quale i Persiani difesero la loro indipendenza e la loro religione, sdegnò al più alto grado i fan itici musulmani che arsero e demolirono i tempii, trucidarono i sacerdoti e cercarono di annientare tutto quello che poteva ricordare un culto proscritto. L'odio de' seguaci del profeta pel magismo ha sopravvissulo a questa lotta, e ne' conti popolari degli Arabi, i Guebri, cioè i seguaci di Zoroastro, sono sempre rappresentati come stregoni, rendendo al finoco un culto idolatro ed abbandonandosi senza posa ad atti di violenza e di crudeltà contro i musulmani. ( Vedete la Storia di Persia per Malcolme, t. 1, pag. 925 /.

verlo fatto passare per più porte lo cacció in una carcere ove si scendeva per venti gradini, e l' attaccò pe' picdi ad una eatena molto grossa e pesante. Com' ebbe ciò fatto, andò ad avvettire le figlinole del vecchio; ma il vecchio l'aveva preveauto, e stava cost dicendo loro : -Figliuole mie, scendcte là basso, e hastonate nel modo che aspete il musulmano, che ho fatto prigioniero, senza risparmiarlo, non potendo meglio mostrare di esser buone adoratrici del fuoco, Bostane e Cavame, nudrite nell'odio contro tutti i musulmani, ricevettero quest'ordine con gioia . e . discese incontanente nel carcere , spogliarono Assad e lo hastonarono spietatamente, fino a fargli spicciar aangue ed a perdere l sensi. Dopo un' cseeuzione al barbara gli misero vicino un pane con un vaso d'acqua e si ritirarono. Assad non ricovrò i sensi che molto tempo dopo, e non fu che per versar finmi di lagrime deplorando la sua miseria. consolato ciò nonostante dal non essere la sua seiagora accaduta a suo fratello

Amgiad. It principe Amgiad attese sno fratello Assad fino alla sera alle falde della monlagna eon grande impazienza; ma quando vide essere scorse due, tre e quattr'ore della notte, e elle non era ritornato, al dette in preda alla disperazione. Passò la notte in una laquietudine desolante, e quaado il giorno apparve s' ineammihò verso la città, nella quale fu dapprima forte maravigliato dal non vedere che pochissimi musulmani, di eni fermò il primo nel quale a' abbattè , pregandolo di dirgli come la città si chiamasse. Gli venne risposto che era la città de' Magi, così detta a cagione che i magi adoratori del fuoco yl erano in gran numero, e perché pochi vi erano i mnsulmani, Amgiad domandò pure quanta Iontananza vi fosse di là all'isola d'Ebena, e la risposta che gli si fece fu che per mare vi erano quattro mesi di navigazione ed un anno di vlaggio per terra. Quello cui s'era rivolto lo lasciò bruscamente dopo che l'ebbe soddisfatto su queste due dimande, e continuo il suo cammino pereliè andava di fretta.

Amgiad, che non aveva messo se non de l'en sei settimane a venire dall'isola d'Ebena con suo fratello Assad, uno poleva comprendere come avessero fatto tanlo cammino in si poco tempo, a meno che non fosse stato per ineanto, o che la

via della montagna per dove erano venuti non fosse un cammino più corto, che non era stato mai battuto a cagione della sua difficoltà. Camminando per la città si fermò innanzi alla bottega d'un sartore che conobbe per musulmano al suo abito, come aveva già conosciuto quello cui aveva parlato; ed entratovi si sede vieino a lui dopo averlo salutato, e gli raecoato la eagione del dolore che l'opprimeya, Quaado il principe Amgiad ebbe terminato, il sartore gli rispose : - Se vostro fratello è caduto nelle mani di qualche niago, potete accertarvi di non rivederlo mai più. Egli è perduto senz'altro; ed jo vi consiglio a consolarvene, e a pensare a preservare voi medesimo da siffatta disgrazia. Però , se vi piace., voi resterete con me, ed io vi istruirò di tutte le astuzie di questi magi, affineliè vi guardiate da essi quando uscirete. Amgiad, afflittissimo d'aver perduto il suo fratello Assad, accettò l'offerta, e ringrazio mille volte il sartore della bontà che aveva per lui.

# STORIA DEL PRINCIPE AMGIAN E D'UNA SIGNORA DELLA CITTÀ DE' MAGI

Il principe Amgiad non usch per la città che in compagnia del sartore per tutto un mese ; ma finalmente s'avventuro di andar solo fino al bagno. Al ritorno pasaando per una strada ove non era niuno, vide venirgli di fronte una signora, la quale nello scorgere un giovane di bell' aspetto e tutto fresco useire dal bagno. alzossi il velo e gli domando ove andasse, con volto ridente ed adocchiandolo. Amgiad non pote resistere a' vezzi eh'ella gli mostrava e le risnose : - Signora, io vado a easa mia, o a casa vostra, secondo più vi aggradirà. - Signore , soggiunse la donna con piacevole sorriso. le signore della mis condizione non conducono uomini in casa loro, Amgiad resto molto impaeciato da questa risposta che non s'aspettava. In questa incertezza si determinò d'affidarsi al caso, e senza rispondere alla signora, si mise a camminare innanzi, e la dama lo seguì. Il principe Aingiad la condusse lungo tempo di strada in istrada, di viottolo in viottolo, di largo in largo, ed erano l'uno e l'altra stanchi di più camminare, quaad' egli si intromise in una strada al cui termine era una easa di bell' apparenza con una gran porta chiusa, e con due sedili, l'una

da un lato , l'altro dall'altro. Amgiad si sedette sopra l'uno come per voler riprendere fiato, e la siguora, più stanca di lui , si sedette su l'altro. Quando la signora fu seduta, disse al principe Amgiad : - È questa dunque la vostra casa ? - Vol la vedete , signora , rispose il principe. - Perche dunque non aprite, sogginus' ella , che aspettate ? - Bella mia, replico Amgiad, perche non ho la chiave, avendola lasciata al mio schiavo, cui ho data una commissione, donde non può essere ancora ritornato. E come gli ho ordinato che, dopo aver eseguita questa commissione, mi comprasse con che fare un buon pranzo, temo non l'attendiamo ancora per lungo tempo. La difficoltà che il principe trovava a soddisfare la sua curiosità, di cui cominciava a pentirsi, gli aveva fatto imaginare questo sutterfugio nella speranza che quella signora stanca d'aspettare ed indispettita s'alluntanasse; ma s' ingauno, perche quella così riprese : - Ecco uno schiavo impertinente al segno di farsi tanto attendere, e lo gastighero da me stessa come merita se non lo fate voi quando ritorna, non essendo ben fatto ch' io resti sola innanzi ad una porta con un uomo. Ciò detto, s'alzò, e raccolta una pietra, ando per rompere la toppa, la quale non era che di legno, e però assai debole, secondo l'uso del paese. Amgiad disperato per quel disegno vi si oppose dicendole : - Signora mia, che pretendete fare? Deh! di grazia abbiate un altro poco di pazienza, - Che temete, rispos' ella, la casa non è la vostra? Non è già un gran male una toppa di legno rotta, essendo agevole rimetterne un'altra. Ciò detto, ruppela: ed appena aperta la porta, entrò camminando innanzi. Amgiad si tenne per perduto quando vide la porta della casa forzata, esitando se dovesse entrare o fuggire per liberarsi dal pericola cho credeva indubitabile, e stava sul procinto di andarsene quando la signora si volse indictro, e vedendo ch' egli non eutrava, gli disse : - Che avete ? - Signora , rispos'egli, stavo guardando se il mio schiavo tornava, temendo che non siavi nulla apprestato. - Eutrate , seggiuns' ella, attenderemo meglio qua dentro che fuori l'arrivo del vostro schiavo. Il principe Amgiad entrò assai mal suo grado in una corto spaziosa e magnificamente selciata. de videro egli e la signorà una gran ca- hader. La casa gli apparteneva , ma ne

mera aperta e molto ben addobbata, o in essa una mensa su cui erano apprestate squisite vivande, con un'altra carica di più sorte di bei frutti, ed una tavola guarnita di bottiglie di vino.

Quando Amgiad vide quegli apparecchi, non dubitò più della sua perdita, e disse tra se : - E finita per te, povero Amgiad, tu non sopravvivrai lungo tempo al tuo caro fratello Assad. La signora al contrario, rapita da quel piacevole spettacolo, sclamo: - Eh, signore, voi temevate che uon vi fosse nulla da pranzo! Intanto vedete che il vostro schiavo ha fatto più che voi non credevate. Ma so non m' inganno, questi preparativi sono per tutt' altra signora che me , ma non monta; venga pure questa signora, io vi prometto di non esserne già gelosa. La grazia che vi chieggo di volere soffrire e che jo serva lei ed eziandio voi. Amgiad non potè tenersi dal ridere della facezia della donna ad onta dell' afflizione in cui era. - Signora , rispos' egli pensaudo ad un' altra cosa che gli affliggeva l'animo, vi assicuro non esser per nulla quello che v' imaginate, sibbene il mio solito semplicemente. Come non poteva risolversi di mettersi ad una tavola che non era stata preparata per lui , voleva sedersi ad un sofà; ma la signora ne lo impedì dicendogli : - Chc fate ? voi dovcte aver fame dopo il bagno: mettiamoci a tavola, e godiamone. Amgiad fu costretto a fare quello che la signora volle; però si misero a tavola e mangiarono. Dopo i primi bocconi la signora prese un bicchiere ed ma hottiglia, si versò a bere e bevve la prima alla salute d' Amgiad. Quando obbe bevuto, riempì il biochiere e lo presento ad Amgiad, che le rese il contracambio.

Più Amgiad considerava la sua avventura, più si maravigliava nel vedere che il padrone della casa non appariva, ed anche che una casa in cui tutto era proprio e ricco fosse senza un sol servitore, si che diceva tra se stesso : - La mia felicità sarebbe straordinaria, se il padrone venisse dopo che io sono uscito di quest' intrigo. Mentre formava questi pensieri ed altri più tristi , la signora continuava a mangiare ed a bere di tempo in tempo, obbligandolo a far lo stesso. Stavano alle frutta quando giunse il padrone di casa, il quale era grande scu-Dalla corte sali ad un gran vestibolo, don- "diere del re de' Magi e si chiamava Baaveva un' altra ove ordinariamente abitava. Ouesta non gli serviva che a sollazzarsi in particolare con tre o quattro amici eletti, facendo quivi portar tutto da casa sua, come aveva fatto quel giorno per mezzo di alcuni suoi familiari, che se n'erano andati poco prima che Amgiad e la dania fossero giinti.

Bahader arrivò senza seguito e travestito, come ordinariamente faceva, e veniva un poco prima dell'ora fermata coi suoi amici, rimanendo non poco sorpreso di vedere la porta della sua casa forzata. Entrò senza fare strepito, e com'elbe inteso che si parlava e si faceva festa nella camera, andò rasente il muro e fece capolino dalla porta per vedere chi vi era dentro. Com' ebbe veduto esservi un giovine ed una giovine che mangiavano alla tavola che era stata preparata per lui e pe' suoi anuci, essendosi assicurato non essere il male si grande quanto s' era imaginato dapprima, risolse di prendersene sollazzo. La signora, che stava colle spalle voltate, non poteva vedere il grande scudiere : ma Amgiad lo scorse kubito, ed allora aveva il biochiere iu mano. Egli cangiò di colore nel vederlo, e guardava fisso Bahader, che gli fece segno di non dir parola e di andare a parlargli. Amgiad bevve e si alzo; al che la signora gli chiese : - Ove andate ?-Signora, ei gli rispose, restate, vi prego, chè or ora vengo; una piccola uecessità m' obbliga ad uscire. Egli trovò Bahader che l'aspettava sotto il vestibolo, e che lo condusse nella corte per parlargli seuza essere inteso dalla signora.

### CCXXXI' NOTTE

Sire, quando Bahader ed il principe Amgiad furono nella corte, Bahader chiese al principe per quale avventura si trovava in casa sua con la signora, e perchè ne aveva forzata la porta. - Signore, rispose Amgiad, io debbo sembrare assai colpevole agli occhi vostri; ma se volete avere la pazienza di ascoltarmi, spero che mi troverete innocentissimo. Proseguì il suo discorso, e gli raccontò in poche parole la cosa come stava senza uulla occultare; e per ben persuaderlo non esser egli capace di commettere un'azione tanto indegna quanto quella di forzare una porta, non gli celò ch'era printrovava nella città de magi. Bahader, che deve star fuori tanto tempo, - Giò non

amaya naturalmente gli straujeri, fu contento d' aver trovato l' occasione d' obbligarne uno della qualità e del grado d'Amgiad. Di fatto alle sue cortesi maniere, al suo discorso in termini scelti non dubitò nulla della sua sincerità, e gli disse: - Principe, provo una gioia estrema di poter servirvi in una occasione buffonesca come quella che m'avete raccontata. Lungi dal turbar la festa, avrò un grandissimo piacere di contribuire alla vostra soddisfazione. Prima di comunicarvi quel che penso all' oggetto, ho l'onore di dirvi che souo grande scudiero del re, e che mi chiamo Bahader. Ho una casa ove dimoro ordinariamente, e in questa vi vengo qualche volta per istare con più libertà tra i miei amici. Voi avete fatto credere alla vostra bella che avevate uno schiavo, quantunque non l'abbiate; or jo voglio essere questo schiavo, e affinchè ciò non vi cagioni pena e ve ne scusiate, vi ripeto che voglio esserlo assolutamente, e ne saprete subito la ragione. Andate intanto a rimettervi al vostro luogo, e quando io verro fra poco, presentaudomi a voi in abito di schiavo, sgridatemi, e non lasciate di battermi ancora ; io vi servirò per tutto il tempo che starete a tavola e fino alla notte, restando a dormire con me voi e la signora, che dimani mattina congederete onorevolmente. Dopo ciò sarà mio pensiero di rendervi servigi di maggior conseguenza. Intanto ora andate, e non perdete tempo, Amgiad voleva partirsene : ma il grande scudiere non lo permise e lo costrinse d'andar a trovar la dama. Non appena Amgiad rientro nella came-

ra, che giunsero gli amici invitati dal grande scudiere , il quale li prego cortesemente di volerlo scusare se non li riceveva in quel giorno, dicendo loro che ne approverebbero la cagione quando il di successivo ne li avrebbe informati. Appena se n'andarono, usci ed ando a vestire un ahito da schiavo.

Il principe Amgiad raggiunse la signora contentissimo che il caso l'avesse condotto ad un' abitazione che apparteneva ad un uomo tanto distinto, e che l'aveva trattato sì cortesemente. Riponendosi a tavola disse alla signora: -Signora, vi chieggo nulle perdoni della mia inciviltà, e della collera che provo per l'assenza del mio schiavo : ma il tricipe, come pure la ragione per cui sin stu me la pagherà, e gli farò vedere se

deve inquictarvi, soggiuuse la signora, anzi tanto peggio per lui ; se commette qualche colpa, la pagherà. Intanto non ladiamo a lui, ma pensiamo solamente a darci buon tempo. Essi dunque coutinuarono a stare a tavola con maggior piacere, tanto più che Amgiad non era niente inquieto au quello che sarebbe accaduto in conseguenza dell'indiscrezione della donna, che non doveva mai sforzare la porta quand' anche la casa fosse appartenuta ad Amgiad. Però stette allegro come la signora, e si dissero mille piacevolezze bevendo più che non mangiavano fino all' arrivo di Baliader travestito da schiavo : il quale entrò come nno schiavo assai confuso nel vedere il suo padrone in compagnia, e ch'egli ritornava si tardi. Si gettò a' suoi piedi baciando la terra per implorare la sua clemenza, e quando si rialzò rimase in piedi colle mani incrociechiate e cogli occhi bassi aspettando che gli desse qualche ordine. -Iniquo schiavo, gli disse Amgiad con guardo e tuono di collera , dimmi se ci sia stato all' universo uno schiavo più tristo di te ? Dove sei stato ? Che hai fatto per ritornare a quest' ora ? - Signore , vi chieggo perdono, rispose Bahader, vengo dall' aver eseguita la commissione che m' avete data, non credendo che vi ritiraste così per tempo. - Tu sei un briccone , ripigliò Amgiad , ed io t' accoppero per insegnarti a non mentire, ed a non mancare al tuo dovere. Cio detto, s'alzò, prese un bastone e gli dette due o tre colpi assai leggermente, dopo la qual cosa si rimise a tavola. Ma la signora non contenta, di questo gastigo, alzatasi a sua volta, prese il bastone, e gli dette tanti colpi senza risparmiarlo, che gli venne a piangere, Amgiad, scandalezzato estremamente della libertà ch'ella si prendeva di maltrattare in quel momento un ufiziale del re di tanta importanza, aveva bel gridare esser sufficiente, che ella batteva sempre, dicendo: - Lasciatemi fare, voglio saziarmi ed insegnargli a non assentarsi per si lungo tempo un' altra volta, E ciò dicendo continuava sempre con tanta furia, che Amgiad, fu costretto ad alzarsi ed a strapparle il bastone, che non lasciò se non dopo molta resistenza : e vedendo che non poteva più battere Bahader, si sedette al suo posto dicendogli mille juginrie. Bahader si asciugo le lagrime, e rimase iu piedi per versar loro da bere. Allorche vide che non bevevano l to nel vedere Amgiad colla sciabola in-

e non mengiavano più, sparecchio la mensa, spazzò la sala, mise tutto al suo luogo ; e quando fu notte, accese le candele. Cinscuna volta che usciva od entrava. la dama non mancava d'ingiuriarlo e minacciario, con grande malcontento d'Amgiad, che voleva chiedergli scnsa e non osava dirgli nulla. Quando fu ora di coricarsi . Bahader preparò un letto sul sofa , e si ritiro in una camera rimpetto . dove non istette molto ad addormentarsi dopo tanta fatica durata.

Amgiad e la dama conversarono ancora per una buona mezz'ora, e prima di riposarsi la dama ebbe bisogno di uscire. Passando sotto il vestibolo ascoltò Bahader che già russava, e ricordandosi d'aver veduta una sciabola nella sala, nel rientrarvi disse ad Amgiad : - Signore , vi prego di fare una cosa per amor mio. - Di che si tratta, ed in che posso farvi piacere ? rispose Amgiad. - Fatenii la grazia di prendere questa sciabola, soggiunse ella, e d'andar a tagliare la testa al vostro schiavo. Amgiad fu forte maravigliato di questa proposizione che il vino senza dubbio faceva fare alla dama, e le disse: - Signora, lasciamo stare il mio schiavo, egli non merita che voi pensiate a lui; jo l'ho gastigato, voi steasa ancora . e cio basta : e d'altra parte in sono assai contento di lui, non essendo accostumate a simili falti. - lo non mi appago di ciò, ripiglio la dama, voglio che quel briccone niuoia : e se non muore per la vostra mano, morrà per la mia. Ciò detto, pigliò la sciabola, la trasse dal fodero, e fugg) per escapire il suo pernicioso disegno. Amgiad la ragginnse sotto il vestibolo, e le disse : - Signora, egli è mestieri compiacervi, poiche lo desiderate, e mi dispiacerebbe che altri che io togliesse di vita il mio schiavo. Quando ella gli ebbe data la sciabola, aggiunse: - Venite, seguitemi senza far rumore, affinche non si desti. Ed entrarono nella camera ov'era Bahader; nia invece di ferir lui , Amgiad dette il colpo alla dama, e le taglio la testa cho cadde su

### CCXXXII' NOTTE

Bahader.

Sire . la testa della dama avrebbe interrotto il souno del grande scudiere cadendogli sopra, quand' anche non si fosse destato pel rumore della sciabola. Stupi-

sanguinata ed il corpo della dama per l terra senza capo, gli chiese cosa volésse significare. Amgiad gli raccontò come la cosa era accaduta, e così terminò la sua narruzione : - Per impedire questa furiosa di togliervi la vita, nou lio trovato altro mezzo che quello di toglierla a lei medesima. - Signore, rispose Bahader pieno di riconoscenza, le persone del vostro grado e tanto generose non sono capaci di favorire azioni così inique. Voi siete mio liberatore, ed io non posso a sufficienza ringraziarvene. Dopo averlo abbracciato per dimostrargli quauto gli fosse obbligato, gli disse: - Prima che faccia giorno è mestieri trasportare questo cadavere fuori di qui , ciò che io ni accingo a fare. Amgiad vi si oppose dicendo doverlo egli trasportare avendo commesso l'omicidio; ma Bahader soggiunse: - Un nuovo venuto in questa città come voi uon vi riuscirebbe. Lasciate fare a me, e restate qui in riposo. Se non vengo prima di giorno, è segno che la pattuglia m' ha sorpreso : nel quale caso io ora vi fo in iscritto una donazione della casa e di tutte le suppellettili; voi non avrete che a dimorarvi.

Appena Bahader ebbe scritta e data la donazione al principe Anigiad, mise il corpo della dama con la testa in un sacco, che si caricò sulle spalle, e comincio a camminare di strada in istrada prendendo la via del mare. Non aveva fatto che pochi passi quando a' abbattè nel giudice di polizia che faceva in persona la sua ronda. Le genti del giudice l'arrestarono, ed aprirono il sacco, nel quale rinvennero il corpo della dama necisa e la sua testa. Il giudice, che riconobbe il grande scudiero ad onta del suo travestimento, lo condusse in sua casa; e come uon osò farlo morire a cagione della sua dignità senza parlare al re , lo meno a costui la mattina del di successivo. Il re non appeua seppe, per mezzo del rapporto del giudice, la nera azione ch'egli aveva commessa, come appariva dagl'indizi, che l'oppresse d'ingiurie, sclamando : - In tal modo tu uccid: i miei sudditi per saccheggiarli, e ne getti i corpi III mare per pascondere la tua tirannide? Che s'impicchi, affine di liberare la città di sımil mostro. Avvegnache Bahader fosse unocente, pure ricevette questa sentenza di morte con tutta la rassegnazione possibile, senza dire nemmeno una parola per sua giustificazione... Il giudice Dopo che Amgiad ebbe riugraziato il

lo ricondusse seco, e mentre si preparava la forca, mandò a pubblicare per tutta la città la giustizla che audava a farsi , a mezzogiorno, d'un omicidio commesso dal grande scudiere.

Il principe Amgiad, che aveva inutilmente atteso il grunde scudiere, fu costernato in modo da non potersi imaginare quando intese quel bando dalla casa in cui era , e disse tra se : - Se qualcheduno deve morire per l'necisione di una si trista donna , souo io, e non il grande scudiere ; ed io nou sopportero che l'innocente sopporti la pena del colpevole. Senza più altro pensare usel ed andò alla piazza dove si doveva fare l'esecuzione col popolo che vi accorreva da ogni parte. Appena Amgiad vide comparire il giudice che conduceva Bahader alla forca, andò a presentarsi a lui e gli disse : - Signore, io vengo a dichiararvi e ad assicurarvi che il grande scudiere che voi conducete alla morte è innocentissimo della uccisione di quella donna. Son io che ho commesso il delitto, se è delitto l'aver tolto la vita ad una detestabile donna che voleva toglierla ad un grande scudiere; ed ecco conie la cosa è andata. Quando il principe Amgiad ebbe detto al giudice in qual modo s' era abbattuto nella donna all'uscir del bagno, come ella fosse stata la causa di farlo entrare nella casa di piacere del grande scudiere, e quanto era accaduto fino al punto in cui fu costretto a tagliarle la testa per salvar la vita al grande scudiere, il giudice sospese l'esecuzione e lo guido dal re col grande scudiere. Il re volle essere informato della cosa dallo stesso Amgiad , il quale, per fargli meglio comprendere la sua innocenza e quella del grande scudiere, profittò dell'occasione per narrargli la sua storia e quella di suo fratello Assad dal principio fino al punto in crui gli parlava. Quando il principe ebbe terminato : - Priucipe , gli disse il re , son felice che questa occasione m' abbia dato luogo a conoscervi, e non solo vi dono la vita con quella del grande scudiere, che lodo della huona intenzione avuta per voi, e che io rimetto nella sua carica, nia vi nomino anche mio gran visir per compensarvi dell' ingiusto trattamento, quantunque scusabile, che vostro padre vi ha fatto. Riguardo al principe Assad, io vi permetto d'adoperare tutta l'autorità che vi do per ritrovarlo.

G00g

re de'ila città e del paese de' magi, c preso possesso dell' ufficio di gran visir, mise in opera tutti gli spedienti imaginatioli per invarea il principe suo fiziello, i suoi principe suoi principe suoi ritulo. Il mangine della città, ma grande ricompensa a chimque glio l'avrelete condotto, o che glie ne avrebbe data notica. Mese anche genti in campagna; ma ad onta di tutto le sue solciultati anno potè avera nima nolecindati, a non potè avera nima no-

## SECULTS DELLA STORIA D'ASSAN

Intanto Assad stava sempre attaccato alla catena nel carcere ov' era stato chiuso dall' iniquo vecchio, e Bostane e Cavame, figliuole del vecchio, lo maltrattavano colla stessa crudeltà ed immanità. Essendo prossima la solenne festa degli adoratori del fuoco, si equipaggio il vascello che ordinariamente faceva il viaggio della montagna del fuoco. Venne caricato di mercatanzie merce le cure d'un capitano chiamato Behram , zelantissimo della religione de'magi. Quando fu in istato di mettere alla vela . Bebram vi fece imbarcare Assad in una cassa a metà piena di mercatanzie, con molte aperture a' fianchi per concedergli il necessario respiro, e fece discendere la cassa in fondo alla stiva. Prima che il vascello mettesse alla vela, il gran visir Amgiad, fratello d'Assad, essendo stato avvertito che gli adoratori del fuoco avevano costume di sacrificare ciascun anno un musulmano sulla montagna del fuoco, e credendo che Assad , il quale era forse caduto nelle loro mani, potesse di leggieri essere destinato a quella cerimonia sanguinosa, volle farne la visita. - Ei fece salire tutt' i marinai e tutt' i passeggieri sul cassero , mentre le sue genti ricercarono sul vascello : ma senza trovare Assad, ch'era ben nascosto. Fatta la visita, il vascello uscì dal porto, e quando fu in alto mare , Behram fece trarre il principe Assad dalla cassa e metterlo alla catena affine di assicurarsi di lui, per timore, che, sapendo che si andava a sacrificarlo, disperato non si gettasse in mare. Dopo alcuni giorni di navigazione, il vento favorevole che aveva sempre accompagnato il vascello divenne contrario, e s' aumentò in modo ch' eccitò una furiosissima tempesta. Il vascello non solo perde la sua strada ; ma Behram e il suo

pilota non sapevano più dos' erano, e temevano ad ogni momento dare in qualche roccia ed andare in pezzi. Nel più forte della tempesta scoprirono terra, che Behram riconolibe pel paese ov'erano il porto e la capitale della regina Margiana, e n'ebbe nn grande dispiacere ; imperocchè la regina Margiana, essendo musulmana, era mortale nemica degli adoratori del fuoce. Non solo non ne soffriva nessuno ne'smoi stati, ma non permetteva neppure che qualche loro vascello vi approdasse. Intanto non era più in poter di Behram di evitare d'approdare al porto della capitale di quella regina, a meno d'andare a frangersi contro la costa ch' era circondata da spaventevoli rocce. In questo estremo tenne consiglio col suo pilota e co'suoi marinai, dicendo loro : - Amici. voi vedete la necessità in cui siamo ridotti; or bisogna scegliere tra questi due partiti : o bisogna farci înghiottir da'flutti, o salvarci nel porto della regina Margiana. Ma il suo odio implacabile contro la nostra religione e contro tutti quelli che la professano vi è conosciuto, si che non mancherà d'impadronirsi del nostro vascello, e di far togliere la vita a tutti noi. lo non vedo che un solo rimedio, il quale forse ci riuscirà. Son d'avviso di levare dalla catena il muspimano che abbiamo qui, e di vestirlo da schiavo. Quando la regina Margiana mi farà chiamare iunanzi a lei , e mi dimanderà qual è la mia professione, lo le rispondero che sono mercante di schiavi, che ho venduti tutti quelli che aveva, tranne un solo che ho serbato per servirmi da segretario a cagione che sa leggere e scrivere. Ella vorrà vederio ; e siccome egli è ben fatto, e d'altra parte è della sua religione. ne avrà compassione, non mancando propormi di venderglielo, ed a questa considerazione ci soffrirà nel suo porte sino al primo buon tempo. Se voi avete qualche cosa di meglio, ditemelo, chè io vi ascolterò. Il pilota ed i marinai applau rono alla sua proposta che venne adottata.

### CCXXXIII NOTTE

Sire, Behram fece togliere il principe Assad dalla catena, e lo fece riccamente vestir da schiavo, secondo il grado di segretario del suo vascello, sotto il quale voleva presentarlo alla regina Morgiana. Appena la regina Margiana, che aveva il suo palazzo situato alla parte del l mare si che il giardino si stendeva sino alla sponda, ebbe veduto che il vascello aveva gettato l'ancora, mandò ad avvertire il capitano d'andarle a parlare : e per soddisfare più presto la sua enriosità , andò ad aspettarlo nel giardino. Behram, che aspettava d' essere chiamato. sbarco col principe Assad, dopo aver avuto la sua promessa di confirmare che egli era suo schiavo e suo segretario, e venne condotto innanzi alla regina Margiana. Ei si gettò ai piedi di lei, e dopo di averle addotta la necessità che l'aveva obbligato a rifuggirsi nel suo porto. le disse ch' era mercaute di schiavi, di cui Assad, che aveva condotto con lui, era il solo che gli restasse, e che lo serbava per se per servirgli da segretario. Assad aveva piaciuto alla regina al primo vederlo, ed essa fu lieta di sapere ch' egli fosse schiavo. Determinata di comprarlo a qualunque prezzo si fosse . chiese ad Assad come si chiamasse. -Grande regina, rispose Assad colle lagrime agli occhi, la macstà vostra mi chiede del nome che portava prima, o di quello che porto oggi ? - Come , soggiunse la regina , e che avete due nomi?-Ohime l non è che troppo vero , replicò Assad, io mi chiamava altra volta Assad ( gloriosissimo ) , ed oggi mi chiamo Motar (destinato ad essere sacrificato), Margiana, che non poteva penetrare il vero senso di questa risposta, lo riferì allo stato della sua schiavitù, e conobbe in pari tempo ch'egli aveva molto spirito. - Poiché voi siete segretario , continuò la regina, non dubito non sappiate beue scrivere; però fatemi vedere la vostra scrittura. Assad, munito d' uu calamaio, che portava alla sua cintura, e di carta per 1. cure di Behram, che non aveva dimenticato que' particolari per persuadere alla regina quello ch'egli voleva credesse, si trasse un poco in disparte e scrisse queste sentenze, riferibili alla sua miseria: " Il cieco ai allontana dalla fossa in vui il chiaroveggente si Isscia cadere. L' ignorante s' innalza alle dignità con discorsi che non dicono nulla: il sapiente giace nella polvere colla sua eloquenza. Il unusulmano è nella più grande miseria con tutte le sue ricchezze: l'infedele trionfa in mezzo a' suoi beni. Non si può sperare che le cose cangino : è decreto dell'Onnipotente che rimangano sempre in questo stato ».

Assad presento la carta alla regina Margiana che non ammirò meno la moralità delle sentenze della bellezza del carattere , e non vi fu mestieri d'altro , per infiammare il suo cuore, e destare in lei una vera compassione per lui. Non aupena ebbe finito, si rivolse così a Behrain : - Scegliete tra Il vendermi questo schiavo o donarmelo; forse vi tornerà meglio l'ultimo spediente. Behram rispose insolentemente che non aveva niuna scelta da fare, e che aveva bisogno del suo sebiavo che voleva tenere per sè. La regina Margiana sdegnata di quest' audacia non volle parlar oltro a Behram; ma preso il priucipe Assad pel braccio lo fece camminare innanzi a lei , lo condusse nel palagio, mandando a dire a Behram che farebbe confiscare tutte le sue mercanzie, e mettere il filoco al suo vascello in mezzo al porto, se vi passava la notte. Behrain fu costretto ritornare al suo vascello tutto dispiacinto, e di far preparare ogni cosa per rimettere alla vela, quantunque la tempesta non fosse interamente sedata.

La regina Margiana dopo aver comandato entrando nel suo palagio che si servisse prontamente la cena, condusse Assad nel suo appartamento, ove lo fece sedere vicino a lei , ad onta che egli volesse esentarsene, dicendo che tale onore non apparteneva ad uno schiavo. - Ad uno sehiavo l aclamo la regina ; un momento fa lo eravate, ma ora non lo siete più : sedetevi a me vicino, vi dico, e raccontatemi la vostra storia, perchè quello che voi avete scritto per farmi vedere il vostro carattere, e l'iusolenza di quel mercante di schiavi mi fappo imsginare che dev' essere straordinaria. Il principe Assad obbedì, e quando fu seduto, disse: - Potente regina , la maestà vostra non s' inganna : la mia storia è veramente straordiuaria, e più che uon potrebbe imaginarsela. I mali, i tormenti incredibili che ho sofferti, ed il genere di morte cui era destinato, e d'onde m'ha liberato colla sua generosità tutta reale, le faranno conoscere la grandezza del suo beneficio che non obblierò mai. Ma prima di venire a questi particolari che fanno orrore, vorrà concedermi che io le parli dell' origine de' miei mali più antecedentemente. Dopo questo preambolo che aumento la curiosità di Margiana, Assad cominciò dall'informarla della sua mascita reale, di quella di suo fratello Amgiad, della reciproca amicizia, della riprovevo- le di terra che lo favoriva ad allontanarle passione delle loro madri cangiata in un odio acerrimo, origine del loro strano destino. Disse poscia della collera del re loro padre; del modo quasi miracoloso della conservazione della vita : e da ultimo della perdita che aveva fatta di suo fratello, della sua prigionia sì lunga e sì dolorosa, donde non era uscito che per andare ad essere immolato sulla montagna del fuoco.

Quando Assad ebbe terminato il suo discorso, la regina Margiana, sdegnata più che mai contro gli adoratori del firoco, gli disse : - Principe , ad onta dell'avversione che ho avuta sempre contro gli adoratori del fuoco, non ho lasciato mai di trattarli con molta umanità : ma dopo il trattamento barbaro che vi hanno usato, e l'esecrabile loro disegno di fare una vittima della vostra persona al loro fuoco, io dichiaro ad essi da questo punto una guerra implacabile. Ella voleva continuare su questo subbietto : ma venende servita la cena, si mise a tavola col principe Assad, lieta di vederlo e di sentirlo, e prevenuta anche da una passione cho si prometteva ben presto trovar l'occasione di fare scergere. - Principe, gli disse, bisogna ben compensarvi di tanti digiuni e di tanti cattivi pasti che gli spietati adoratori del fuoco vi banno fatti fare. Voi avete bisogne di nudrimento dopo taute sofferenze; e nel dirgli queste parole ed altre pressochè simili , gli serviva a mangiare e gli versava a bere senza intervallo. Il pasto durò lungo tempo, ed il principe Assad bevve più di quello cho poteva sostenere.

Quando la mensa fu tolta, Assad ebbe bisogno di uscire, e colse l'occasione in cui la regina non potè accorgersene. Disceso nel cortile , vedendo aperta la porta del giardino, vi entrò attiratovi dalle sue svariate bellezzo, e vi passeggio per un buou pezzo. Andato fino aduna fontana che n'era il più bell'ornamento, vi si lavò le mani ed il viso per rinfrescarsi, e nel riposarsi sulle zolle da cui era circondata vi si addormentò. La notte intanto s' approssimava, e Behram non volendo dar cagione alla regina Margiana d'eseguire la sua minaccia, aveva già levata l'aucora assai dispiaciulo della perdita fatta di Assad, e d'esser restato deluso nella speranza di farne un sacrificio. Pur nondinieno cercava di consolarsi nel cessamento della tempesta, ed in un ven-

si. Appena si trasse fuori del porto coll'aiuto della sua scialuppa, prima di ti-raria sul vascello, disse a' marinai che v' erano dentro : - Amici, aspettate: non risalite ancora ; io vado a farvi dare i harili per prender dell' acqua, e vi aspetterò qui sul vascello. I marinai, che non sapevano ove avrebbero potuto farne, volevano scusarsene: ma come Behram aveva parlato alla regina nel giardino e vi aveva osservata la fontaua, soggiunse loro: - Andate ad approdare innanzi al giardino del palagio, scalate il muro che non è molto alto , e troverete a provvedervi sufficientemente d'acqua nel bacino che è in mezzo al giordino.

I marinai andarono a sbarcare ove Beliram aveva loro detto, e dopo che si fiirono caricati ciascuno d'un barile sulle spalle, scalarono agevolmente il muro, Avvicinandosi alla fontana, com' ebbero scorto un uomo coricato che dormiva, s'avvicinarono a Ini e riconobbero Assad : al quale spettacolo si diviscro, o mentre gli uni presero alcuni barili d' acqua col minor rumore pessibile, senza perder tempo a riempirli tutti, gli altri circondarono Assad e le custedirone per arrestarlo uel caso che si svegliasse. Egli ne dette loro il tempo; ed appena i barili furon piepi e caricati sulle spalle di quelli che dovevan portarli , gli altri afferraron lui , lo condussero con loro , e senza dargli il tempo di riconoscersi , lo passarono per sopra at muro, l'imbarcarono co' loro barili , e le trasportarono al vascello a forza di remi. Quando furono vicini alvascello, gridarono festosamente: - Capitano, fate battere i vostri tamburi, noi vi riconduciamo il vostro schiavo. Behram, che non poteva comprendere come i suoi marinar avessero potuto ritrovaro e riprendere Assad , e che non poteva nemmeno vederlo sulla scialuppa a cagione della notte, attese con impazienza che fossero saliti sul vascello per dimandar loro quel che volessero dire : ma quando l'elibe veduto innanzi a'suoi occhi, non pote conteuer la sua gioia : e senza informarsi inqual modo avessero operato per fare una si belle cattura , le fece rimettere alla catena; e dopo aver fatta tirare sollecitamente la scialuppa sul vascello, fece far forza di vele, ripigliando la strada della montagna del fuoco.

### CCXXXIV NOTTE

Sire, io terminai ieri col fare osservare alla piaestà vostra che Behram aveva ripigliato la strada della moutagna del fuoco, lietissimo dell' avergli i suoi marinai ricondotto il principe Assad. La regina Margiona era nelle più grandi inquietudini, senza esserio dapprima quando s' accorse che il principe Assad era uscito, e non dubitando che non dovesse ben presto ritornaro, l'attese con pazienza. Ma a capo di qualche tempo, pon vedeudolo per nulla comparire, cominciò ad essere molto angustiata, Essa comando alle sue donne di vedere ove fosse; ma invano cercarono, che non trovarono nulla. Essendo sopraggiunta la notte, lo fece cercare co' lumi, ma pure inutilmente. Nell'impazienza e nel dolore in cui era allora, Margiana andò a cercarlo essa medesima al lume de' torchi, e com'ebbe veduto che la porta del giardino era aperta, vi entrò e lo percorse colle sue donne. Passando vicino alla fontana osservò una pantofola (1) sulle zolle che fece raccogliere, e che riconobbe per una di quelle del principe, come pure le sue donne. Questo insieme all'acqua sparsa sul terreno le fece credere che Behram avesse potuto farlo rapire : laonde mandò subito a vedere s'egli era ancora nel porto ; e com' ebbe saputo che aven sciolte le vele un poco prima della notte, che s'era fermato alcun tempo sulla spiaggia, e che la sua scialuppa era andata a far provvigione di acqua nel giardino, mandò ad avvertire il comaudaute di dieci vascelli di guerra che aveva nel. suo porto sempre equipaggiati e pronti a partire al primo cenno, ch' essa voleva imbarcarsi in persona il dimani ad un'ora di giorno. Il comandante apprestò tutto, assembro i capitani, gli altri officiali, i marinai, i soldati, e tutto era stato apprestato all' ora ch' essa aveva imposto. Essa s'imbarcò, e quando la sua squadra fu fuori del porto ed alla vela, dichiaro la sua intenzione al comandante, dicendogli : - le voglie che voi facciate forza di vele, e che diate la caccia al vascello mercantile che parti dal nostro porto jeri a sera. lo ve lo dono se lo prendete, ma altrimenti la vostra vita me ne risponderà.

1 dieci vascelli dettero la caccia a quel-

(1) Scarpa del Levante.

lo di Behram per due giorni interi senza vederio: ma nel terzo io scopersero alla punta del giorno, e sul mezzogiorno lo circondarono in modo che non poteva più sfuggire. Appena il crudele Behram ebbo veduto i dieci vascelli, non dubitò che non fosse la squadra della regina Margiana che lo perseguitava, e fece, poiche dal suo imbarco sul suo vascello al porto della città de' magi uon aveva maucato neppnre un giorno di bastonarlo, bastonare il principe Assad plù del solito. Si trovò in un grande impaccio quando vide che stava per essere circondato : perchè tenendo Assad, era lo stesso che dichiararsi colpevole : togliendogli la vita, temeva non ne apparisse qualche segno. Finalmente lo fece scatenare, e fattolo salire dal fondo della stiva ov' egli era e condurre innanzi a lui, gli disse: - Tu sei la cagione di farci perseguitare; e ciò dicendo lo gittò in mare. Il princine Assad, che sapeva nuotare, s'aiutò co'piedi e colle mani con tanto coraggio, e mercè le oude che lo secondavano, che non durò molta fatica a guadagnar la terra. Appena salvo, la prima cosa che fece fu quella di ringraziar Dio per averlo liberato di un sì grande pericolo, e tratto una seconda volta delle mani degli adoratori del fuoco. Poscia si spoglio, e dopo aver bene spremuta l'acqua dal suo abito, lo stese su una roccia, ove subito si asciugò si per l' ardore del sole come pel calore della roccia che n'era riscaldata. Mentre che il suo abito s'asciugava, egli si riposò deplorando la sua miseria seuza sapere nè in qual paese fosse ne da qual parte rivolgerebbe i suoi passi. Rivestì finalmente il suo abito, e camminò, senza molto allontanarsi dal mare, fino a che ebbe trovata una strada che seguitò camminando per più di dieci giorni per un paese ove nessuno abitava, e dove non si trovavano che frutta selvatiche ed alcune piante lungo i ruscelli di cui si nudriva. Giunse finalmente vicino ad una città che riconobbe per quella dei magi, ov'era venuto tanto maltrattato, ed ove il suo fratello Amgiad era gran visir. Ne provo molta gioia; ma prese la risoluzione di non avvicinarsi ad alcun adoratore dei fuoco, sibbene solo a qualche musulmano, risovvenendosi d'averne osservato qualcheduno entrando nella città la prima volta. Siccome era tardi, ed essendo certo che le bottegho eran chique e che troverebbe poca gente nelle strade, prese il partito di arrestarsi nel cimiterio ch' era vicino alla città, ed ove erano più sepoleri elevati a foggia di mausolei. Cercando ne trovo uno ov'entrò per

passarvi la notte.

Torniamo ora al vascello di Behram che non tardo molto ad essere investito da tutte le parti da'vascelli della regina Margiana dopo ch'ebbe gettato il principe Assad in mare. Il vascello ov'era la regina gli andò incontro, ed al suo avvicinarsi, siccome non era in istato di far resistenza, Behram fece piegar le vele per mostrare che si arrendeva. La regina Margiana passò essa medesima sul vascello, e chiese a Behram ove fosse il segretario che aveva avuto la temerità di rapire o di far rapire nel suo palagio. - Regina, rispose Behram , io giuro alla Maestà vostra che non v'è punto sul mio vascello. e puè farlo cercare per conoscere la mia innocenza. Margiana fece visitare il vascello con tutta l'esaltezza possibile; ma non si trovò quello ch'essa d siderava tanto passionatamente di ritrovare, si perchè l'amava, come per la generosità sua propria. Essa fu sul punto di togliergli la vita colle sue proprie mani ; ma se ne rattenne, e si contentò di confiscare il suo vascello insieme a tutto il carico, e di rimandarlo per terra con tutt'i suoi marinai , lasciandogli la sola scialuppa per approdarvi. Behram accompagnato da'suoi marinai giunse alla città de' magi nella stessa notte in cui Assad s' era fermato nel cimitero, e ritirato nel sepolero. Siocome la porta della città era chiusa, fu anch' egli cestretto a cercare nel cimitero qualche tomba per aspettare il giorno, e che si aprisse la porta.

Per disgrazia d' Assad , Behram passò innanzi a quella ov'egli era, ed entratovi vi vide un uomo avviluppato nel suo abito. Assad si sveglio al rumore, ed alzando la testa dimaudo chi fosse. Bebram subito lo riconobbe, e gli disse: - Ahl ahl voi siete dunque quello che è la cagione che io sia ruinato per tutto il resto della mia vita? Non siete stato sacrificato quest' anno, ma non vi scapperete l'anno venturo. Ciò detto, si getto su lui, gli mise il fazzoletto nella bocca per impedirgli di gridare, e lo fece legare da'suoi marinai.

Il dimani, appens la porta della città fu aperta, fu agevole a Behram il ricondurro Assad nella casa del vecchio che l'aveva incannuto con tanta malvagità : zie a Dio d'aver toccato il cuore di Bo-

per recondite strade, ove niuno s'era ancora alzato. Appena fu entrato nella casa del vecchio lo fece discendere nello stesso nascondiglio dond' era stato tratto. ed informò il vecchio della trista cagione del suo ritorno, e dello sciagurato successo del suo viaggio. L'inique vecchie non dimentico d'ingiugnere alle sue due figlivole di maltrattare le sfortunate principe più di prima, s'era possibile.

Assad fu estremamente sorpreso di vedersi nello stesso luogo ove aveva già tanto sofferto, e nell'aspettativa degli stessi tormenti da cui aveva creduto esser liberato per sempre. Piangeva il rigore del suo destino quando vide entrare Bostane con un bastone, un pane ed iina secchia d'acqua. Fremette alla vista di quella spietata, ed al solo pensiere dei supplizii giornalieri che aveva ancora a soffrire per tutto un anno, per morir poscia in un così orribile modo.

### CCXXXV NOTTE

Sire, Bostane trattò lo sciagurato princine Assad tanto crudelmente quanto l'aveva fatto nella sun prima prigionia. I lamenti, i pianti, le istanti preghiere d'Assad, che la sunnlicava di risparmiarlo. insieme alle sue lagrime furono sì efficaci, che Bostane non potè restarsi dall'esserne intenerita, e dal versar lagrime con lui. - Signore, gli disse, ricoprendogli le spalle, vi dimaudo mille perdoni della crudeltà con cui vi ho trattato finora. Insino a questo momento non ho notuto disobbedire ad un padre ingiustamente sdegnato contro di voi , ed accanito nel volervi perdere; ma finalmente io abborro e detesto questa barbarie. Consolatevi, i vostri mali sou finiti, ed io cerchero di riparare tutt'i miel delitti, di cui tutta conosco l'enormità, con migliori trattamenti. Voi m' aveto tenuta finora come un' infedele ; ma sappiate che sono musulmana, nella quale religione sono stata istrutta qualche poco da una schiava che nii serve, e spero che voi vorrete continuare quello ch' essa ha cominciato. Per pruovarvi la mia buona intenzione, chieggo perdono al vero Dio di tutte le offeso che co' miei cattivi trattamenti v'ho fatte, ed ho confidenza che mi farà trovare il mezzo di mettervi in una intera libertà. Ouesto discorso fu d'una gran consolazione al principe Assad, il quale rese gra-

stane, e dono che l'ebbe ben ringraziata I de' huoni sentimenti che aveva per lui, nou lasciò nulla intentato per confirmarvela, non solo terminando d'istruirla nella religione musulmana, ma anche narrandole la sua storia e tutte le sue disgrazie ad onta dell' alto grado della sua nascita. Quando fu assicurato interamente della sua fermezza nella lmona risoluzione che aveva presa, le dimandò come avrebbe fatto per impedire che la sua sorella Cavame non l'avesse saputo, e non venisso a maltrattarlo a sua volta. -Questo non v' inquieti , rispose Bostane ; imperocche farò in tale maniera, che essa non potrà più vedervi. Di fatto Bostane seppe sempre prevenire Cavame ngni volta che volca scendere nel nascondiglio: e però vedendo spessissimo il prlucipe Assad, invece di portargli pane ed acqua, gli portava buone vivaude e buon vino, che faceva preparare da dodici schiave musulmane ché la scrvivano. Essa mangiava di quando in quando con lui . e metteva in opera quanto le era possihile per consolarlo. Alcuni giorni dono Bostane stava alla porta della casa quando intese un banditore che pubblicava qualche cosa, e non ascoltando bene quello che diceva perche era troppo lontano, quando fu per passare innanzi alla sua casa, rientrò e tenendo la porta mezz'aperta, vide passare il gran visir Amgiad, fratello del principe Assad, accompagnato da molti uffiziali e da una quantità di persone che andavano davauti e dietro di lui. Il banditore cra lontano d'alcuni passi dalla porta quando ripete il suo bando ad' alta voce : - « L'eccellente ed illustre gran visir, che ecco qui in persona, cerca il suo fratello, che s'è separato da lui da più d'un anno. Desso è fatto in tale c tal modo. Se qualcheduno lo tiene in casa sua o sa dov'egli è , sua eccel-' lenza comanda gli si conduca o glie se ne dia avviso, con promessa di hen compensario. Se qualcheduno lo nasconde e che si scopre, sua eccellenza dichiara che punirà di morte lui, la sua moglic, i suoi figli, tutta la sua famiglia, e farà demolire la sua casa ». Bostane non appena ebbe intese questo parole che chiuse la porta prestamente, ed andò a trovaro Assad nel suo carcere , dicendogli con giola :- Priucipe, son finite le vostre disgrazie, seguitemi senza por tempo in mezzo. Assad , ch'essa aveva tolto dalla catena dal pri- e in pari tempo un officiale venno ad anmo giorno in cui era stato ricoudotto in nunziaro che un grande esercito si ap-

quel carcere , la segui fiu nella strada ; ove como furon giunti essa grido: - Eccolo | Eccolo !

Il gran visir, che non era ancora molto lontano, si voltò addietro, ed Assad riconosciutolo per suo fratello corse a lui abbracciandolo. Amgiad, che eziandio lo riconobbe subito, l'abbraccio pur teneramente, lo fece montare sul cavallo d'un sno ufficiale, che sceso a terra, e lo condusse a palagio in trionfo, ove lo presentò al re che lo fece uno de auoi visir. Bostane, che non aveva voluto rimane-

re presso ano padre , la cui casa fu demolita nello stesso giorno, e che non aveva perduto il principe Assad di vista fino al palagio, fu mandata all' appartamento della regina. Il vecchio suo padre e Behram condotti innanzi al re furon condannati ad aver mozzo il cano. Essi si gettarono a'suoi piedi, ed implorarono la sua clemenza; ma il re loro rispose;-Non v'ha grazia per voi se non rinunciate all'adorazione del fuoco, e non abbracciate la religione musulmana. Quelli salvarono la vita abbracciando questo partito, insieme a Cavame sorella di Bostane, e alle loro famiglie. In considerazione d'essersi Behram fatto musulmano. Amgiad volendolo ricompensare della perdita che avova fatta prima di meritare la sua grazia . lo fece uno de' suoi principali ufficiali e l'accolse in casa sua, Behram, informato pochi giorni dopo della atoria d' Amgiad auo benefattore e d' Assad suo fratello, propose loro di far equipaggiare un vascello, e di ricondurli al re Camaralzaman loro padre dicendo:-Indubitatamente a quest'ora avrà riconosciuta la vostra innocenza, e desidererà con impazienza di rivedervi : ma se la bisogna non va in questo modo, non sarà gran fatto difficile di fargliela riconoscere prima di aharcare, e se resta nella sua ingiusta prevenzione, non avrete che la pena di ritornare. I due fratelli accettarono l'offerta di Behram, e ne parlarono al re che dette la sua approvazione ordinando d'equipaggiare un vascello, Behram lo fece con tutta la sollecitudine possibile, e quando fu pronto a mettere alla vela, I principi andarono a tor commiato dal re un gierno prima d'imbarcarsi. Ma mentre facevano i loro complinienti e ringraziavano il re della aua bontà, s'intese un gran tumulto per tutta la città ,

prossimava, e che nessuno sapeva quale fosse. Nel dolore che si trista novella cagionò al re, Amgiad prese la parola e gli disse : - Sire , quautunque jo mi sia dimesso dalla dignità di suo primo ministro di cui m' aveva onorato, pur nondimeno son pronto a renderle servigio; però la supplico di permettermi ch'io vada a vedere chi è questo nemico che ne viene ad assaltare fin dentro la vostra capitale, senza avervi prima dichiarato la guerra. Il re ne lo prego, ed egli parti subito con poco seguito. Il principe Amgiad non istette molto a scoprir l'esercito che gli parve potente, e che sempre avanzava. i forieri, che avevano i loro ordini, lo ricevettero favorevolmente, e lo condussero innanzi ad una principessa che si fermo con tutto il suo esercito per parlargli. Il principe Amgiad le fece una profoada riverenza, e le chiese se reniva come amica o nemica, e qual subbietto di sdegno aveva contro il re suo signore .-lo vengo come amica, rispose la principessa, e non ho alcun subbietto di malcontento contro il re de'inagi. I suoi stati ed i miei son situati in modo che è difficile poter nascere tra noi qualche sdegno. Vengo solo a dimandare uno sebiavo chiamato Assad, che m' è stato rapito da un capitano di questa città chianiato Behram, il più insolente tra gli uomini, e spero che il vostro re mi farà ginstizia quando saprà che io sono Margiana. -Potente regina , rispose il principe Amgiad, lo sono il fratello di questo schiavo che voi cercate cou tanta premura. lo l'aveva perduto e da poco l'ho ritrovato. Venite, che ve lo consegnero io stesso, ed avrò l'onore di raccontarvi tutto il resto. Il re mio padrone sarà assai lieto di vedervi. Mentre l'esercito della regina Margiana campeggio allo stesso luogo per ordine di lei, il principe Amgiad l'accompagno fino pella città ed al palagio; ove la presento al re, il quale dopo averla accelta come meritava, il principe Assad, che era presente, e che l'aveva incontanente ricouosciuta, le fece i suoi complimenti. Ella gli dimostro la gioia che provava rivedeudolo, quando si venne a dire al re che un esercito più formidabile del primo si scorgeva da un altro lato della città. Il re de' magi spaventato più della prima volta dall' arrivo d'un secondo esercito più numeroso del primo, come gindicava egli medesimo dai turbini di polvere che faceva alzare all'av-

vicinarsi e che coprivano già il ciclo, disse ad Amgiad con accento di dolore :- Amgiad, ove siamo noi? ecco un secondo eservito che viene ad opprimerci. Amgiadi comprese la mente del re, e salito a cavallo corse a briglia sciolta all' incontro di quel nuovo esercito. Chiese ai primi in cni s' abbattè , di parlare a colui che lo comandava, e venne condotto innanzi ad un re che riconobbe per tale alla corona che portava in testa. Appena lo scorse da lungi scese a terra, e quando gli fu vicino, dopo essersi gettato colla faccia per terra, gli chiese che si desiderasse dal re suo padrone. - lo mi chiamo Gafour e sono re della China. Il desiderio di saper nnove d'una mia figliuola chiamata Badoure che ho maritata da più anni al principe Camaralzaman, fighnolo del re Schahzamau re dello isole de'fanciulli di Kheledan , ni ha obbligato ad uscir da'miei stati. Io aveva permesso a questo principe d'andar a vedere suo padre, a condizione di venire a rivedermi ciascun anno colla mia figliuola; pur nondimeno, da molti anni non ne bo inteso parlare. Il vostro re farebbe un grandissimo favore ad un padre affitto di narrargli quel poco che ne può sapere.

11 principe Amgiad, che a questo discorso riconobbe nel re il suo avolo, gli baciò con tenerezza la mano, e gli rispose : - Sire , la maestà vostra mi perdonerà quest'arbitrio che mi prendo quando saprà che lo fo per renderle i dovuti omaggi come mio avolo. Io son figlinolo di Camaralzaman , oggi re dell' isola d'Ebena, e della regina Badoure, di cui ella e in tanta pena, e non dubito che non godano perfetta salute nel loro regno. Il re della China, lieto di vedere il sno nipote, l'abbracció subito teneramente ; e quest' incontro si felice e sì inaspettato li fece piangere ambedue. Dictro dimanda fatta al principe Amgiad sulla cagione che P aveva condutto in quel paese stranjero, il principe gli raccontò tutta la sua storia e quella d' Assad sno fratello. Quand'ebbe terminato : - Figlittol mio , soggiunse il re della China, non è giusto che principi innocenti come voi sieno più oltre maltrattati. Consolatevi, io ricondurro voi e vostro fratello, e faro fare la pace. Ritornate al palagio, ed aununziate il mio arrivo a vostro fratello.

Mentre il re della China campeggiò al luogo ove Amgiad l'aveva trovato, il principe Amgiad tornò a dar risposta al re de' magi che lo aspettava con grande im- i pazienza. Il re fu estremamente sorpreso nel sapere che nu re così potente come quello della China avesse intrapreso un viaggio tanto lungo e tanto penoso, spinto dal desiderio di vedere la sua figliuola, e che fosse così vicino alla sua canitale. Bette incontapente gli ordini pei doni da fargli, e si dispose a riceverlo. In questo intervallo si vide innalzare una gran polvere da un altro lato della città e si seppe ben presto ch'era un terzo esercito che giungeva ; il che obbligo il re a restare ed a pregare il principe Amgiad di andar a vedere che cosa volesse. Amgiad partl, ed il principe Assad l' accompagnò questa volta. Eglino trovarono ch'era l'esercito di Camaralzaman che veniva a cercarli. Egli aveva dato segni d' un sì gran dolore d' averli perduti , che l'emiro Giondar alla fine gli aveva palesato in qual modo avesse loro conservata la vita, cio che gli aveva fatto risolvere d'andarli a cercare iu qualunque paese fossero. Quel padre afflitto abbracciò i due principi versando per la gioia finmi di lagrime, che terminarono macevolmente quelle d'afflizione che da lungo tempo versava. Appena i principi gli dissero che il re della China suo suocero era giunto anche nello stesso giorno , si staccò da essi , e con poco seguito andò a yederlo nel suo campo. Non aveva fatto molto cammino che scorse un quarto esercito che s'avanzava in bell'ordine, e sembrava venire dalla parte della Persia.

Camaralzaman disse a' principi suoi figlipoli d'andar a vedere che esercito fosse, e che intanto gli avrebbe attesi. Dessi, partirono subito, ed al loro arrivo forono presentati al re cui l'esercito apparteneva. Dopo averlo profondamente salutato gli chiesero per qual disegno si fosse avvicinato tanto alla capitale del re dei msgi. Il gran visir che era presente prese la parola, e così rispose: - Il re cui parlate è Schahzaman, re delle isole dei fanciulli di Khaledan, che viaggia da molto tempo nel modo che vedete, corcando il principe Camaralzaman ano figliuolo ch'è uscito da' suoi stati son molti anni. Se voi ue sapete qualche notizia, gli farete il più gran piacere del mondo dandogliene contezza. I principi non risposero altra cosa se non che avrebbero suhito portata la risposta, e ritornsrono a briglia sciolta ad annunziare a Camaral- no sieno più moderni.

zaman che l'ultimo esercito silora gunto era quello del re Schahzaman, e che il re suo padre lo comandava in persona. Lo stupore , la sorpresa , la giois , il dolore d'aver abbandonato il re suo padre senza tor commiato da lui , produssero un sì potente effetto sull'animo del re Camaralzaman che cadde svenuto appena intese d'esser si vicino a lui. Ricovrsti i sensi finalmente per le cure dei principi Amgiad ed Assad, quando si sentì sufficienti forze, andò a gettarsi a' piedi del re Schahzaman.

Da lungo tempo non s'era veduto un incontro al tenero tra padre e figlio. Schahzaman si dolse cortesemente col re Camaralzaman dell' insensibilità che aveva avuta nell'allontanarsi da lui in un modo crudele, e Camaralzaman gli mostrò un vero dispiacere del fallo che l'amore gli aveva fatto commettere.

I tre re e la regina Margiana restarono tre giorni alla corte del re de' magi che loro fece magnifici doni. In questi tre giorni avvennero le nozze del principe Assad colla regina Margiana, e del principe Amgiad con Bostane, in considerazione del servigio ch' essa aveva renduto al principe Assad. I tre re finalmente e la regina Margiana col auo sposo Assad si ritirarono ciascuao nel suo regno. Riguardo ad Amgiad, il re de' magi, che gli aveva posto affetto, e che era già molto avanzato in età , gli mise la corona sul capo , ed Amgiad s' spplicò interamente a distruggere il culto del fuoco ed a stabilire la religione musulmana ne'suoi atati (1).

### STORIA DI NOUREDDIN E DELLA RELLA PERSIANA

La città di Balsora fu per lungo tempo capitale d'un regno tributario de' califi. Il re che lo governava al tempo del califo Haroun-al-Raschid si chiamava Zinebi , e l' uno e l'altro erane cugini , perche figliuoli a dne fratelli. Zinebi non aveva creduto sufficiente d'affidare l'amministrazione dello atato ad un solo visir, e ne aveva scelti due, Khacan e Saouy. Khacan era dolce, preveniente,

(1) Si crede che la porzione più antica dell'attuale compilazione delle Mille e una Notte finisse colla Storia di Camaralzaman, e che i conti che seguoliberale, e si faceva un dovere d'obbligarsi coloro che andavano a lui per tutto quello che dipendeva dal suo potere, senza portar pregiudizio alla giustizia ch' era obbligato a ministrare. Però non v'era niuno alla corte di Balsora , ne nella città , nè in tutto il regno, che non lo rispettasse e non pubblicasse le lodi che meritava. Saouy era affatto d' un' altra indole, essendo sempre malinconico, si che fuggiva tutte le persone senza niuno riguardo a grado o qualità. Con ciò lungi dal farsi un merito delle grandi ricchezze che possedeva, era tanto avaro che privava sè medesimo delle più uecessarie cose. Niuno poteva soffrirlo, e uon mai si era inteso dire di lui altro che male. Quello che lo rendeva più odioso era la grande avversione che nutriva per Khacan, ed interpetrando in male tutto il bene che faceva questo ministro, non cessava dal metterlo in cattivo aspetto presso il re. Un giorno dopo il consiglio, il re, per sollevarsi lo spirito, conversava co' suoi due visir, e molti altri membri del consiglio. Il subbietto della conversazione cadde sulle donne schiave che si comprano e al tengono fra noi nello stesso modo delle donne legittimamente sposate. Alcuni pretendevano bastare che una schiava comprata fosse bella di viso e della persona, per consolarsi delle donne che si è costretto prendere per alleanza od interesse di famiglia, che per lo più non banno una grande bellezza, ne tutte le altre singole perfezioni della persona. Gli altri sostenevano, e Khacan era di questo sentimento, che la hellezza e tutte le qualità del corpo non erano le sole cose che dovevansi ricercare in una schiava : ma esser mestieri che fossero accompagnate da molto spirito, da saviezza, da modestia, da gentilezza, e, se si poteva , da diverse belle cognizioni. La ragione che ne apportavano, è, dicevano essi, che niente di meglio conviene a persone le quali banno grandi bisogne a ministrare, se non, dopo aver passato il giorno in una tanto penosa occupazione, di trovare, ritirandosi nelle loro case, una compagnia che fosse insieme utile, piacente e sollazzevole : imperocche, aggingnevano, non è grande diversità dal-le bestie, l'avere una schiava per vederla semplicemente, e per contentare una passione che abbiamo comune con

Il re adottò il partito degli ultimi, e lo

manifestò ordinando a Khacan di comprargli una schiava che fosse perfetta in bellezza, che avesse tutte le possibili qualità allora eminciate, e-che soprattutto fosse sapientissima. Saouy ; che era stato dell'avviso contrario, geloso dell'onore che il re faceva a Khacan, disse al re: - Sire , sarà assai difficile trovare una schiava tanto perfetta quanto vostra maestà la chiede. Se si trova, ciò che io stento a credere, l'avrà a buon mercato se la pagherà un diecimila piastre d'oro .-Saouy, rispose il re, voi trovate a quel che sembra la somma troppo grossa: può esseria per voi , ma non la è per me. Nello stesso tempo il re ordino al suo tesoriere di mandare le diecinila piastre d'oro a Khacan : il quale appena fu in casa sua, fece chiamare tutt' i sensali cho attendevano alla vendita delle vecchie e giovani schiave, e loro commise che appena avessero trovata una schiava, come loro la dipinse, andassero a dargliene avviso. I sensali, si per servire Khacan come per loro particolare vantaggio, gli promisero di adoperar tutte le possibili cure per trovarne una secondo egli la desiderava; e non passarono molti giorni che glie pe presentarono una , la quale per altro aveva pure molti difetti.

per altro aveva pure molti dietti. Un giorno prestissmo e mentre hacan andava al palagio del re, un seusle gli si presento, quand'era gàs salito a cavallo, con gran premura, e gli annuzio che un mercatante di Persia, giuncoliva a vuedere d'una peritta bellezschiva a vuedere d'una peritta bellezschiva a vuedere d'una peritta bellezschiva a tondere d'una peritta bellezspirito e alle su cognizioni, agginnae, che il mercante la guarentiva per teser fronte a quanto v'era di bello spirito e di sapiente nell'universo (1). Rincan licto di tale novella, che gli faceva spera-

(1) Nel curios trattato intitolato linsminh, e che ha per obbietto di procaminh, e che ha per obbietto di procare la superiorità della fede schuta, che
quella de Periani, sui dommi religiosi de Sunniti, v'ha una schiava sapiente chiamata Hassaniah che diffende i dommi de Periani contro un dotforensa i ensila immani al cultjo Hacon della controria fede in una conforensa i ensila immani al cultjo Hadatio nella una Noria di Peria vina
catesa analisi di questa curiosa opera
(Frogasi il t. IF. p. 70 e seg.)

re di ben eseguire la sua commissione, gli disse di condurgli la schiava al suo ritorno dal palagio, ed ando dov'era diretto. Il sensale non maucò di andare da Khacao all' ora prefissa, e Khacan trovò la schiava tanto bella e tanto oltre la sua aspettativa, che le dette d'allora il soprannome di bella Persiana. Siccome egli era dotatu di molto spirito, ed era altresì sapientissimo, conobbe subito, la merce del colloquio avuto con lei, che cerchcrebbe inutilmente un'altra schuva che la sorpassasse in qualcheduna delle qualità che il re voleva. Domandò quanto se ne esigesse, ed il sensale così gli rispose : - Signore , il mercante è un uomo che non ha se non una sola parola : però protesta che l'ultimo prezzo che ne esige non può esser meno di diecimila piastre d'oro. M'ha giurato anche che, senza contare le sue cure , le sue pene ed il tempo perdutovi per ben allevaria, ha fallo presso a poco le stesse spese per lei, tanto in maestri per gli esercizii del corpo, per istruirla, e formarle lo spirito, quanto in abiti e nudrimento. Avendola creduta degna d'un re da che la comprò nella sua prima età, non ha nuila risparmiato di quanto poteva contribuire a farla giungere a quest' alto grado. Essa suona ogni specie di strumenti, canta , balla , serive meglio de' più periti in queste arti, fa versi, e non v'ha niun libro, da nitimo, che non abbia letto. Non si è mai inteso dire che una schiava abbia saputo taute cose quante essa

Il visir Khacan, che conosceva il merito della bella Persiana assai meglio del sensale, che non ne parlava se non su quanto il mercatante glie ne aveva detto, non ne volle più oltre differire il negozio : e però mandò a chiamare il mercatante per ien suo familiare là dove il sensale addità che si sarcbbe trovato. Quando il mercatante persiano fu giunto, il visir Khacan gli disse : - Non è già per nie che io voglio comprare questa schiava , sibbene pel re; ma fa d'uopo che glie la vendiate a miglior prezzo di quello che esigete. - Signore, rispose il mercatante, mi farei un dovere di farne dono alla maestà sua, se un ricrcatante come me notesse farne di questa rilevanza, Io non chieggo altro che il denaro sborsato per allevarla e formarla tale qual è. Ciò che posso dire è, che la maestà sna comprandola avrà fatto un acquisto di

ciù sarà contentissima. Il visir Khacan . non volendo farla più lunga, fece annoverare la somma chiesta al niercatante, che prima di ritirarsi gli disse: - Signore, poiche la schiava è destinata pel re. permettete cli' io vi dica che dessa è estremamente stanca del lungo viaggio che le ho fatto fare per condurla fin qui.Quantungoe sia d'una bellezza senza paragone, pur nondinieno sarà tutt' altra cosa se la tenete una quindicina di giorni in casa vostra e la farete ben trattare. Passato questo tempo, allorquando la presenterete al re, essa vi farà un onore ed un merito di cui spero mi saprete alcun grado. Voi vedete anche che il sole l'ha un po' ahhronzata ; ma dopo che sarà stata due o tre volte al bagno, e che l'avrete fatta vestire nel modo che più vi parrà opportuno, sarà tanto cangiata che la troverete infinitamente più bella. Esseudo a Khacan piacinto il consiglio del mercatante, risolse di seguirlo. Laonde dette alla bella Persiana un appartamento particolare vicino a quello di sua moglie . che prego di farla mangiare con lei o di tenerla come una signora che apparteneva al re. La pregò cziandio di farle fare diversi abiti i più magnifici che fosse possibile, e che meglio le convenissero. Prima di lasciare la bella Persiana, le disse: - La vostra felicità non può essere più grande di quella che vi ho procurata, e giudicatene da voi medesima. Io v'ho comprata pel rc , e spero che egli sarà molto più soddisfatto di possedervi di quello che io lo sono per aver adempinta la commissione di cui m' ha incaricato. Per altro debbo avvertirvi che io bo un figlinolu il quale non manca già di spirito, ma è giovine, folleggiante cd intraprendente, onde dovete ben guardarvi quand'egli vi avvicinerà. La bella Persiana lo ringrazió di quest' avviso, e dopo che lo ebbe assicurato che ne avrebbe fatto profitto, egli si ritirò,

Noureddin (1), così si chiamava il figlio del visir Khacan, cutrava liberamente nelle camere della madre sua, con cui aveva costume di pranzare. Egli era ben fatto della persona, dotato infinitamente di spirito e di facile espressione; aveva

(1) Noureddin significa in arabo la luce della religione. Era questo il nome del celebre sultano d' Egitto e di Siria che gli scrittori francesi delle crociate chiamano Noradino. altres) il dono particolare di persuadere i chinnque di quanto desiderava. Vide la bella Persiana, e dal loro primo colloquio, quantunque avesse saputo ehe suo nadre l'aveva comprato pel re, il che suo padre gli aveva esso medesimo palesato, non si fece il menomo scrupolo di amaria. Si lasciò vincere dapprima dalle sue grazie, ed il colloquio ch' che con lei gli fece prendere la risoluzione d'ado-perare qualunque spediente per rapirla al re. La bella Persiana dal canto suo trovò Noureddin amabilissimo, onde disse tra se : - Il visir mi fa un grand'onore avendomi comprata per darmi al re di Balsora ; ma io mi terrei felicissima . se volesse contentarsi di concedermi al suo figlinolo.

Nonreddin fu molto assidno a profittare del vantaggio che aveva di vedere una bellezza di cui era sì amante, di conversare, di ridere e di scherzare con lei. Non P abbandonava mai se non dono che la madre sua ve lo costringeva, dicendogli : - Figliuol mio, non conviene ad un giovane come voi di star sempre nella camera delle donne ; però andate , ritiratevi , e pensate a rendervi un giorno degno d'ascendere alla dignità di vostro

nadre. Siccom' era molto tempo che la bella Persiana non era andata al bagno a cagione del lungo viaggio fatto ; cinque o sei giorni dopo che venue comprata, la moglie del gran visir attese a far riscaldare appositamente per lei quello che il gran visir aveva in sua casa. Essa vo l'invio con molte schiave, cui racconiando di servirla come un'altra sè stessa, ed all'useir del bagno di farle prendere un abito assai magnifico ebe di già aveva fatto fare : nella qual cosa s' aveva pigliata maggior eura, perchò voleva farsene un merito presso suo marito, col fargli conoscere com' ella avesse a cuore tutto quello che poteva piacergli. All'uscir del bagno la bella Persiana, mille volte più bella che nou era sembrata a Khacan quando l'aveva comprata, andò a farsi vedere alla moglie di lui che durò fatica a riconoscerla. La bella Persiana le baciò la mano con grazia dicendole : - Signora . io non so come mi trovate coll' abito che vi siete presa l'incomodo di farmi fare. Le vostre ancelle, le quali m'assicurano starini tanto bene che non ini conoscono più, sono a quel che sembra delle adulatrici ; però nii riporto al vo- gionò alla boona donna un vivissimo di-

stro giudizio, e se esse dicono la verità, sareste voi, signora, cui avrei obbligazione del vantaggio che mi dà.-Figlipela mia: rispose la moglie del visir con grande gioia, voi non dovete tenere per un'adulazione quello che le mie donne vi hanno detto ; io me ne intendo meglio di loro, e senza parlare del vostro abito, che vi sta a maraviglia, voi venite dal bagno tanto bella, che io medesima non vi riconosco più. Se sapessi che il bagno fosse tuttavia buono, andrei a prenderlo to pure, essendo ancora in un'età che richiede ne faccia renlicato uso. - Signora. rispose la bella Persiaua, io non ho nulla a rispondere alle cortesie che mi usasenza nessun mio merito. Riguardo al bagno, esso è ammirabile, e se volete andarvi, non avete tempo da perdere. Le vostre donne vi diranno lo stesso che y' he dette in.

La moglie del gran visir considerò che erano molti giorni che non era andata al bagno, onde vollo profittaro dell'oceasione, e manifestatolo alle sue donne, queste si munirono subito di quanto vi bisognava. La bella Persiana si ritiro nel suo appartamento, e la moglie del visir prima di passare al bagno, inearicò due piccole schiave di rimaner con lei coll'ordine di non lasciar entrare Noureddin , se veniva. In quella cho la moglie del visir Khacan era al bagno e che la bella Persiana era sola , Noureddiu arrivo , e non avende trovata la madre nel suo appartamento, andò a quella della hella Persiana, ove trovo le dun piccole schiave nell'anticamera, cui dimaudato ove fosse la madre, gli dissero che era al bagno. - E la bella Persiana, soggiunse Noureddin , v' è anch' essa ? - Essa n'e da poco ritornata, risposero le due schiave , e sta nella sua camera ; ma noi abbiamo l'ordine da madama vostra madre di non farvi entrare. La camera della bella Persiana non essendo chiusa se non da una cortina , Noureddiu s'avanzò per entrare ; ma le due schiave essendoglisi messe innauzi per impediraelo, egli le preso l' una o l'altra pel hraccio, le eacciò fuori l'auticamera, e chiuse la porta dietro di loro, ehe andarono al bagno fortemente gridando, ed anuunziarono piangendo alla loro signora che Noureddin era entrato per forza nella camera della bella Persiana, o che le avea scacciate. La nuova di si grande andacia caspiacere, si che interrotto il sno bagno si vesti con grandissima sollecitudine; ma prima ch' ella avesse terminato. e che arrivasse alla camera della bella Persiana, Noureddin n'era uscito, ed aveva

presa la fuga. La bella Persiana fu forte maravigliata di veder entrare la moglie del gran visir tutta in lagrime, e come una donna che fosse fuori di se medesima ; onde le disse : - Signora , m' é permesso chiedervi perche siete tanto afflitta? Qual disgrazia v'è accaduta al bagno per avervi obbligata ad uscime sì presto?- Come! sclamò la moglie del gran visir, voi mi fate tranquillamente questa dimanda dopo che mio figlio è entrato nella vostra camera, e che v'è rimaso solo cou voi ? Poteva accadere sì a lui come a me nna più grande sciagura | - Di grazia , signora , soggiunse la bella Persiana, quale sciagura può esservi per voi e per Nonreddin , per quello che Noureddin ha fatto? - Come | rispose la moglie del visir , mio marito non v'ha detto d'avervi comprata pel re, e non vi ha avvertita di tenervi lontana da Noureddin ? - lo pop l'ho già dimenticato, replicò la bella Persiana ; ma Nonreddin m'è venuto a dire che il visir suo padre avea cangiato pensiero, e che invece di serbarmi pel re, come ne aveva avuta l'intenzione, aveva fatto a lui dono della mia persona, lo l' ho creduto, signora, e schiava come sono, accostumata alle leggi della schiavitù dalla mia più tenera età, vedete bene che non ho potuto e non ho dovuto oppormi alla sua volontà! Aggiugnete ancora ch' in l'ho fatto con tanto minor ripugnanza, in quanto che io aveva concepita una forte inclinazione per lui per la libertà di vederci che abbiamo avuta, lo perdo senz' accorarmi la speranza d'appartenere al re, e mi terrei felicissima di passare tutta la mia vita con Noureddin. La moglie del visir rispose così a questo discorso della bella Persiana : --Piacesse a Dio, e ciù che mi dite fusse vero; io ne proverei grandissima gioia; ma credetemi . Noureddin è un impostore , il quale v'ha lugannata, non essendo possibile che il padre gli avesse fatto il dono che vi ha detto. Quanto egli ed io siame disgraziati l e quante suo padre lo è di più per le triste conseguenze che deve temere, e che noi dobbiamo temere insieme con lui! Ne le mie lagrime, ne le mie pregincre basteranno ad ottenere

il suo perdono. Suo padre l'immolerà al suo giusto risentimento appena saprà d'essere stato disubbidito. Còò detto, pianse amaramente, e le sue schiave, che non temevano meno di lei per la vita di Noureddin, piaasero con lei.

Il visir khacan giunse alcuni momenti dopo, e fin grandemente sorpreso nel vodere la moglie e le schiare pisagere, e la bella Persana assai melanomica. Avendone chiesta la cagione, la laughie e lo 
schiave raddoppiano se le tors laterazio lo 
sonceci di rispondere. Il tero silenzazio lo 
songiori di proporti di la 
giori di la 
palesiari perche
pisagete, e che mi diciate la verità.

La desolata donna non potè dispensarsi dal soddisfare auo marito e gli disse:-Prometteteml dunque, signore, di non maltrattarmi per quello che vi dirò, assicurandovi prima di tatto ch'io non vi he parte. E senza aspettarne risposta prosegui: - In quella ch'io stava al bagno colle donne , vostro figlio è venuto ed ha colta questa sciagurata occasione, per dare a credere alla bella Persiana che voi non volevate più darla al re, ma aibbene farne un dono a lni. Ecco il subbietto della mia afflizione per amor vostro e per amor suo, a pro del quale non oso implorare la vostra clemenza. Non è possibile esprimere lo sdegno del visir Khacan quando ebbe intesa la narrazione dell'insolenza di Noureddin suo figliuolo. - Ahl sclamò egli, dandosi de' pugni, mordendosi le mani, e strappandosi la barba : così dupque, sciagurato figlio, indegno di vivere, getti tuo padre nel precipizio dal più alto grado di felicità, lo perdi e perdi te stesso con lui! Il re non si contenterà già del tuo sangue e del mio per vendicarsi di questa offesa che ferisce la sua persona medesima. La moglie si studiò di consolarlo dicendegli : - Non vi affliggete tanto, io farò agevolmente diecimila piastre d'oro dalle mie pietre preziose, colle quali comprerete un'altra schiava più bella e più degna del re. - E credete voi , rispose il visir, ch' io mi affligga tanto per la perdita di dieci mila piastre d'oro? Oui non si tratta di questa perdita, nè di quella di tutt'i miei beni, che ben poco m'importerebbe, ma sibbene del mio onore, che m'e più prezioso di tutt'i beni dell'universo. - Pur nondimeno, soggiunse la moglie del visir Khacan, mi sembra che ciò che si può riparate col danaio.

non aia poi di sì grande conseguenza. -E come | replicò il visir, nen sapete che Saouy è mio capitale nemico? Credete voi che appena avrà saputo questo affare pon vada a trionfare di me presso il re dicendogli : La maestà vostra non parla che dell' affetto e dello zelo di Khacan nel servirlo, ed intanto ha fatto vedere quanto è poco degno d'una sì grande considerazione. Egli ha ricevuto diecimila piastre d'oro per comprarle una schiava, ed ha veramente bene adempiuta la sua onorevole commissione, e niuuo ha mai veduto una schiava tanto bella; ma in vece di condurla alla maestà vostra, ha giudicato più a proposito di farne un dono al suo figliuolo, dicendogli: Figliuolo, prendete questa schiava, essa è per voi, chè voi la meritate più del re. Il suo figliuolo, continuerà egli colla sua ordinaria astuzia, se l'ha presa e si delizia con lei tutt' i giorni. La cosa sta nel modo in cui ho l'onore di assicuraria alla maestà vostra, che se ne può assicurare da se medesima. Non vedete voi, aggiunse il visir, che per questo discorso le genti del re possono venir a forzar la mia casa ad ogni momento, e rapire la schiava. Io vi aggiungo tutte le altre sciagure inevitabili che ne verranno di conseguenza. - Signore, rispose la donna a questo discorso di suo marito, confesso che la malvagità di Saouy è delle più grandi, e che è capace di dare alla cesa il cattivo colore di cui mi parlate se menomamente le sapesse. Ma chi può sapere quello che accade nell'interno della vostra casa? Quando si supponesse ed il re ve ne parlasse, nou potete voi dire che dopo aver bene esaminata la schiava, non l'avete trovata degna della maestà sua come v'era sembrata dapprima; che il mercatante vi ha jugannato; ch'essa è per vero d'una in-· comparabile bellezza, ma che non ha poi altrettanto spirito e dottrina per quanto vi si era vantata? Il re credera alle vostre parele, e Saouy avrà la confusione di esser andato a vuoto nel auo pernicioso disegno, come le tante altre volte che ha inutilmente intrapreso di distruggervi. Rassicuratevi duuque, e se volete tenervi a quello che io vi dico, mandate a chiamare i sensali, dite loro che non siete per nulla contento della bella Persiana, ed incaricateli di cercarvene un'altra. Siccome questo consiglio parve assai ragionevole al visir Khacan, calmo un poco il suo animo e si propose di seguirlo; ma

non diminul per nulla la sua cellera contro il figliuolo Noureddin, il quale non si vide affatto per tutta la giornata, e non osò nemmeno chiedere un asilo in casa di qualche giovine suo coetaneo che per l'ordinario frequentava, per timore che suo padre non ve lo facesse ricercare. Egli andò fuori della città e si rifuggì in un giardino ove non era mai stato, ed ove uon era per nulla conosciuto, non ritornando che assai tardi , quando cioè sapeva che suo padre s'era ritirato, e facendosi aprir la porta dalle schiave di sua madre, le quali l'introdussero senza runiore. Il dimani uscì prima che il padre fosse alzato, e fu costretto a prendere le medesime precauzioni per tutto un mese con grandissimo suo dispiacere, tanto più che le schiave di sua madre non lo lusingavano affatto, ma gli dichiaravano anzi francamente che il visir suo padre persisteva nella stessa collera, e protestava che l'avrebbe ucciso se si fosse preaentato dinanzi a lui.

La moglie del visir sapeva dalle sue donne che Noureddin ritornava ogni giorno, ma non osava pigliarsi l'arbitrio di pregare suo marito a perdonarlo. Risoluta finalmente un giorno a tutto fare, disse al visir : - Signore, ie neg bo esate finera prendermi la libertà di parlarvi di vostro figlio; ma oggi vi supplico permettermi di chiedervi che cosa pretendete fare di lui. Un figlio non può esser già delinquente verso suo padre più di quello che Noureddin lo è verso di voi , privandovi d'un grande enore e del soddisfacimento di presentare al re una schiava tanto compita quanto la bella Persiana, io lo confesso; ma dopo tutto l'accaduto qual è la vostra intenzione? Volete perderlo assolutamente? Invece d'un male, cui non è mestieri che pensiate più, ve ne attirereste un altro assai più grande, al quale non pensate forse per nulla. Non temete che il mondo, il quale è tanto maligno, cercando la cagione per cui vostro figlio è lontano da voi, non indovini la vera causa che volete tener sì celata? Se ciò accadesse, voi sopportereste giustamente una sciagura che tanto v'è a cuore l'evitare.-Signora, rispose il visir, quanto voi dite è vero, ma io non posse risolvermi a perdonare Noureddiu prima d'averlo punito come merita. - Sarà sufficicatemente punito, soggiunse la moglie, se voi vorrete fare quello che la mente mi suggerisce. Vostro figlio entra ogni notte in casa quan-

do voi vi siete andato a coricare. Aspettatelo questa sera fino al suo arrivo, e fingete di volerlo uccidere, lo verrò in suo . soccorso, e voi farete in modo ch'egli creda dover la vita alle mie preghiere, e l'obbligherete a prendere la bella Persiana, a qualunque condizione vi piacerà, perch'egli l'ama, e la bella Persiana non l'odia punto. Piacinto questo consiglio a Khacan, lo mise ad effetto : laoude prima che si aprisse a Noureddin, quando egli giunse alla sua solita nra , si mise dietro la perta, ed appena gli venne aperte si gettò su lui cacciandoselo sotto i piedi. Noureddin volse la testa e riconobbe suo padre col pugnale alla mano pronto a torgli la vita. La madre di Neureddin sopraggimse in quel momento, e ratteneudo il visir pel braccio, sclamò: - Che state per fare, signore! - Lasciatemi. rispose il visir, quanto uccido questo indegno figliuolo. - Ah signore, sogginase la madre, necidete me pinttosto; jo non permetterò mai che vi firuttiate le mani del vostro medesimo saugue. Noureddin profittò di quel momento, e sciamò colle lagrime agli occhi : - Padre mio, io imploro la vostra clemenza e la vostra misericordia; deh 1 concedetemi il perdono che vi chieggo in neme di colui dal quale davete attenderlo nel giorno in cui campariremo tutti diaanzi a lui. Khacan si lasciò strappare il pugnale di mano, ed appena ebbe lascinto Noureddin, costui si gettò a suoi piedi e glie li Inciò per dimostrargli quanto si pentiva d'averlo nffeso. - Nonreddin , gli disse il visir , ringraziate vostra madre, a considerazione della quale ie vi perdopo. Voglie anche darvi la bella Persiana, ma a condizione che mi promettiate con giuramento di non riguardaria come schiava, sibbene come vostra consorte, cioè che non la vendorete, ed anche non mai la ripudierete. Siccom'essa è molto savia, dotata di spirito . e di miglior condutta di voi , son sicuro che modererà questi giovanili trasporti che potrebbero perdervi.

Nonreddin, che non avrebbe esalo sperare d'esserer trattato con si grando indulgenza, ringrazió suo padre con tutta la riconoscenza inagrinable, e gli fece con tutto il cuore il giuramente che desiderava. Egli e la bella Persitua furono contenti l'uno dell'altra, e il visir soddisfattissimo della fore buora unione.

Il visir Khacan non aspettava che il re gli parlasse della commissione che gli ave-

va data, avendo gran cura di parlargiane spesso e di mostrargii le difficolta del trovava nell'adempiria a soddisfacimento della maestà sua, e seppe findimente gavernario con tanta destrezza che il reiasossissimiente non vi pensio piti. Sotto aveva noudimene sapoto malche cosa di quel ch'era accadule; ma likacau era tante innazzi nel favore del re, che non osò arrischiania i parlardiene.

Era più d'un anno che questa bisogna tanto delicata era andata più felicemente di quelle che Khacan s'aveva dapprima imaginato, quando, andato al bagno, e costretto da un premuroso affare ad uscirne ancora tutto riscaldato. l'aria ch' era un poco fredda, lo tocco e gli cagiono una flussione di petto che il costrinse a coricarsi con una gran felibre. La malattia aumento, e scorgendo non lontano l'altimo istanto della sua vita, tenne il seguente discorso a Noureddin che non l'abbandonava mai : - Figliuol nio , io non so se ho fatto il buon uso che doveva delle grandi ricchezze che Iddio m'ha date; vedete ch'esse non mi servono affatto per liberarmi dalla morte. La sola cosa che vi chieggo morendo, è che voi vi sovveniate della promessa fattami riguardante la bella Persiana, lo muoio contento colla confidenza che voi non l'abbandoniate mai. Queste parole furono le ultime che il visir Khacan pronunciò, spirando pochi momenti dopo. Lasciò un inesprimibile lutto nella sua casa alla corte e nella città. Il re lo cempianse come un ministro saggio, zelante e fedele, e tutta la città lo pianse come sue protettore e benefattore. Non mai s'eran veduti più orrevoli funerali a Balsora. I visir, gli emir, e generalmente tutt'i grandi della corte furon solleciti di portar la sua bara sulle loro spalle, alternativamente, fino al luogo della sua sepoltura, ed i più ricchi hoo a' più poveri ve l'accompagnarono niangendo.

Nouroddin mostrò nel più patente moole I grande alliziono che la perdita di uno padre dovera caponargli, e resto per motempo senza ceder nessuno. Un giormotempo senza ceder nessuno. Un giorte di particolo di particolo di particolo di trare uno del suoi intini amici, il quale cerci di consolario, e vedendo di sposto ad assolitarle, gli disse che dopo avec rebibito alla menerari di suo poste tutto rebibito alla menerari di suo poste tutto rebibito alla menerari di suo punto un menie a quanto richiodeste il agintezza, erra tempo che comporsione ule gran monto, che ve lesse i suoi amici, e che sostenesse | il grado che la sua nascita ed il suo merito gli avevano acquistato. - Noi peccheremnio, aggiuns' egli, contro le leggi di natura, ed anche contro le leggi civili, se allorquando i nostri padri son morti non rendessimo loro i doveri che la tenerezza esige da noi, e saremmo considerati come insensibili. Ma quando noi li abbiamo adempinti, e che però non ci si può far nessun rimprovero , siamo obbligati a riprendere lo stesso cammino di prima, e di vivere nel mondo nel modo che vi si vive. Tergete admique le vostre lagrime, e riprendete quell'aria di gaiezza, che ha sempre ispirata la gioia dovunque vi siete trovato.

Il consiglio di quest'amico era ragionevolissimo , e Noureddin avrebbe evitate tutte le disgrazie che poscia gli accaddeto, se l'avesse posto ad esecuzione in tutta la regolarità che dimandava. Si lasciò persuadere senza pena , regalò anche il suo amico, e quando questo stava sul punto d'andar sene, lo pregò di tornare il dimani e di condur con lui tre o quattro amici com uni. Insensibilmente formo una brigata di dieci persone presso a poco della sua età , e passava cou essi il tem-, no in festini e continuati godimenti, e non passava giorno che non li accomiatasse ciascuno con un dono. Alcune volte per fare maggior piacere a' suoi amici , Noureddin faceva venire la bella Persiana, la quale aveva la compiacenza di obbedirgli, ma senza approvare quella eccessiva profusioue. Ella glie ne diceva francamente il suo avviso nel modo seguente: - lo non dubito elle il visir vostro padre non vi abbia lasciato grandi ricchezze : ma anche immense che possano essere, non vi spiaccia che una schiava vi dica, che se continuate a menni questa vita, ne vedrete ben presta la fine. Si può a volta a volta regalare a' suoi amici e divertirsi con loro , ma che poi si prenda per abitudine giornaliera, è lo stesso che correre il gran cammino dell' estrema miseria. Per vostro onore e per vostra riputazione , voi faroste assai meglio di seguir le tracce del defunto vostro padre, e di mettervi in istato di pervenire ai grandi uffici che gli hanno acquistata tanta gloria. Noureddin ascoltava la bella Persiana ridendo; e quand' essa ebbe terminato, così le rispose continuando a ridere : - Bella mia , lasciamo questo discorso; non parliamo che di godimenti.

Il defunto mio padre m' ha tenuto scinpre costretto; però adesso voglio godere della libertà che lo tauto sospirata prima della sua morte. Avrò tutto il tempo di ridurmi alla vita regolata di cni voi parlate ; un uomo dell' età mia deve gustare tutt' i piaceri della gioveutà. Quello che contribul ancor molto a disordinare gli affari di Noureddin , fu ch' egli non voleva sentir parlare di conti dal suo maestro di casa, rinviandolo eiascuna volta ehe costui si presentava col sno libro, dicendogli : - Va , va , io mi fido assai a te : abbi cura solamente di aver tutto a buon mercato. - Voi siete il pailrone, signore, rispondeva il maestro di casa : nia voi permetterete nondimeno che io vi faccia ricordaro del proverbio che dice , che chi fa grandi spese e non conta, si trova alla fine ridotto alla mendicità seuza essersene accorto. Vei non solo non vi contentate della grandissima spesa della vostra mensa, ma date anche a larga mano; al che i vostri tesori non possono » bastare, quand'anche fossero grandi come montagne. - Va, ti dico , gli rispondeva Noureddin, io non ho bisogno di lezioni; continua a farmi mangiare, e uon ti dar punto pensiero del rimanente.

Gli amici di Noureddin intanto erano molto assidui a far onore alla sua mensa, e non nuncavan di cogliere l'occasiono per profittare della sua faciltà. Eglino lo lodavano, lo lusingavauo, o facevano valere fino alla menoma delle sue più indifferenti azioni. Sonrattutto non obbliavano di mettere a cielo quanto gli apparteneva e vi trovavano il loro conto. -Signore, gli diceva l'uno, io passai l'altro giorno per la terra che voi avete in tal luogo; nulla di più magnifico ne di meglio addobbato della easa, ed il giardino che l'accompagna è un paradiso di delizie. - lo son lieto ch' essa vi piaccia, rispondeva Nonreddiu, che mi si porti una penna, dell'inchiostro e della carta, e che non ne senta più parlare; essa e a voi, io ve la dono. Degli altri uon anpena gli avevano vantato qualcheduna delle case , dei bagni e de pubblici luoghi per albergare stranieri, che gli appartenevano, che ne faceva loro donazione. La bella Persiana mdarno gli rappresentava il danno che faceva a se medesimo; perché egli invece di ascoltarla continuava a prodigare quello che gli restava 'alla prima occasione. Noureddin da ultimo non fece altra cosa in totto l'anno che darsi buon tempo e divertirsi. prodigando e dissipando gl' immensi beni che i suoi predecessori e il buon visir suo padre avevano acquistato o conservato con molte cure e pene. L' anno era in fine quando un giorno si picchiò alla porta della camera ov'egli stava a tavola rinchinso co' suoi amici , avendo dato licenza agli schiavi per istare con maggior libertà. Uno degli amici di Noureddin si alzo per andar ad aprire; ma questi lo prevenne ed ando ad aprire egli medesimo. Era il suo maestro di casa, e Noureddin per ascoltare cio che voleva, audo un poco fuori la camera e chiuse la porta a mezzo. L'amico, che s' era alzato e che aveva veduto il maestro di casa . curioso di sapere ciò che avesse a dire a Noureddin , s' andò a mettere tra la cortina e la porta, e ascoltò che il mae-stro di casa tenne il seguente discorso al suo padrone : - Signore, vi chieggo mille perdoni, se vengo ad interrompervi in mezzo a' vostri piaceri. Quello che ho a comunicarvi mi sembra di tanta importanza, che nou ho crednto dovermi dispensare ilal prendermi questa libertà. Or ora ho terminati gli ultimi miei conti, trovando che quanto aveva preveduto da lungo tempo e di cui v' ho avvertito più volte è accaduto, cioè, signore, che io non ho più un soldo di tutte le somme che m' avete date per farne spesa. Gli altri fondi che mi avete assegnati sono eziandio esauriti, ed i vostri fittaiuoli , e quelli che vi debbono redditi m' hanno fatto chiaramente vedere che voi avete ceduto ad altri quello ch' essi tenevano del vostro, ed jo non posso più nulla esigere da loro sotto il vostro nome. Ecco i miel couti, esaminateli, e se desiderate ch'io continui a servirvi, assegnatemi altri fondi altrimenti permettetemi di ritirarmi. Noureddin fu talmente sorpreso da questo discorso che non pote formar una parola di risposta. L'amico, che di nascosto ascoltava e che aveva tutto inteso, partecipò agli altri quello che allora aveva saputo, dicendo loro: - Bisogna profittare di questo avviso; per me vi dichiaro che questo e l'ultimo giorno che mi vedrete in casa Noureddin. - Se la hisogna sta in tal modo, risposero gli altri, noi non abbianto più nulla a fare in casa sua , e questo è l'ultimo giorno che ci vede. Noureddin ritornò in quel punto, e qualunque forza si studiasse di fare per ricondurre la gaiezza tra' convitati, pur

moudimeno non pote dissimulare in mode che non s'accorgessero della verità di cui allora erano stati informati. S'era appena seduto di nuovo al'suo posto, che uno de' suoi amici s' alzò dal suo, dicendogli : - Signore, sono assai spiacinto di non potervi più oltre tener compagnia : però vi prego di permettermi che me ne vada. - Quale affare vi costringe a lasciarci sì presto ? dimando Noureddin .-Signore, rispose quegli, la moglie mia è partorita oggi , e voi non ignorate che la presenza d'un marito è sempre necessaria in simili eventi. Ciò detto, fece una grande riverenza e parti. Poco dono un altro si ritirò sotto un altro pretesto; gli altri fecero lo stesso l' uno dopo l' altro. fino a che non ne restò un solo de' dieci amici che fino allora avean tenuto buona compagnia a Noureddin.

Noureddin non sospettò nulla della risoluzione presa da suoi amici di non più vederlo. Andato all' appartamentu della bella Persiana le fece nota la dichiarazione che il spo maestro di casa gli aveva fatta, con grande dimostrazione di un vero pentimento del disordine in cui erano i suol affari. - Signore , gli disse la bella Persiana, permettetemi di dirvi che voi avete voluto operare secondo più vi è piaciuto, ed ecco presentemente quello che n'è accaduto. Io non m'inganuava quando vi prediceva la trista fine che dovevate aspettarvi. Quello che mi dispiace è che voi non vedete ancora tutto quello che vi è di tristo. Quando io voleva dirvene il mio peusiero, voi mi rispondeste: - Godiamo e profittiamo del buon viso che la fortuna ci fa mentre ci è favorevole, perche forse non sarà sempre di huon umore. Ma io non aveva torto quando vi rispondeva che noi medesimi siamo i fabbri della nostra buona fortuna con una saggia condotta. Voi non avete voluto sentirmi, ed io sono stata costretta a farvi fare ciò che volevate mal mio grado. lo confesso, rispose Noureddin, che ho fatto male a non seguire i salntari avvisi che mi davate coll'ammirabile vostra saviezza : ma se ho mangiato tutto il mio. l'ho fatto con una scelta d'amici che conosco da molto tempo, e che essendo onesti e riconoscenti, sono sicuro che nora mi abbandoneranuo .- Signore, soggiunser la bella Persiana, se non avete altro spediente che la riconosceuza de' vostri amici , la vostra speranza , credetemi, è mal fondata, e col tempo mi saprete dire se

m' appongo. - Leggiadra Persiana, scia- I mo Nonreddin, io ho miglioro opinione di voi del soccorso che mi daranno : voglio andarli a vedere fin da dimani prima che si prendano la pena di venire da me, secondo il solito, e mi vedrete ritornare eon una buona somma di danajo con cui mi soccorreranno tutti quanti. Cangerò il mio tenore di vita, siccome son risoluto, e farò profitto di quel danaio con qualche negozio.

Noureddin il dimani non manco di andare in casa de' suoi dieei amici che abitavano in una medesima strada; e, picchiata alla prima porta cho gli si presentò agli occhi, ove stava uno dei più ricchi, venne una schiava, che, prima d'aprire. dimando chi picchiasse. - Dite al vostro padrone, rispose Noureddin, che è Noureddin figliuolo del defunto visir Khacan. La schiava, avendo aperto, l'introdusse in nna camera, ed entrò in quella ov' era il suo padrone, cui annunziò Noureddin. -Noureddin! rispose il padrone con tuono di dispregio e sì alto che Noureddin l'intese con maraviglia: va , digli che non vi sono, e tutte le volte che verrà gli dirai lo stesso. La schiava ritornò dicendo a Noureddin per risposta che ella aveva creduto vi fosso il suo padrone, ma che s' era ingannata. Noureddin usel confusissimo e sclamando: - Ali il perfido, il tristo uomo ! ieri mi protestava non aver io miglior amico di lui, ed oggi mi tratta così judegnamente! Andò a picchiare alla norta d'un altro amico che gli fece diro lo stesso; avendo la medesima risposta da tutti gli altri fino al decimo, quantunque fossero tutti in casa, Allora Noureddin rientrò in se medesimo , e riconobbe il suo irreparabile fallo d'essersi facilmente fondato sull'assiduità de suoi falsi amici a rimaner affezionati alla sua persona, e sulle loro proteste d'amieizia in tutto il tempo che aveva loro fatto sontuosi doni e beneficii. - Egli è assai vero, disse tra sè stesso colle lagrime agli occhi, che un uomo felice qual io era rassomiglia ad un albero carico di frutta; finche vi sono frutta sull' albero, non si cessa mai di starvi intorno e di coglierne ; appena non ne ha più , tutti se ne allontanano e lo lasciano solo. Tenne compressa la sua angoscia finché fu fuori di casa sua ; ma appena entratovi, aprì il varco alla sua afflizione, ed andò a manifestarla alla bella Persiana : la quale ,

dubito ch' egli non avesse trovato presso i suoi amici quei soccorsi che se u'attendeva , e gli disse : - Ebbene , signore , siete adesso convinto della verità che io v'aveva predetta? - Ah! mia buona amica, selamò egli, voi non me l'avete predetto che troppo veramentel Nemmen uno ha voluto riconoscermi, vedermi, parlarmi l non mai avrei creduto dover esser trattato in modo sì crudele da gente che m' ha tanta obbligazione, ed a cui ho tutto donato. lo non più mi conosco, e temo commettere qualche azione indegna di me , nello stato deplorabile e nella disnerazione in cui sono, se non m'aiutate cu' vostri saggi consigli. - Signore, soggiunse la bella Persiana, io non vedo altro riparo alla vostra sventura che di vendere i vostri schiavi e le vostre masserizie per vivere finchè il cielo vi mostri qualche altra strada per trarvi dalla miseria. Il rimedio parve estremamente duro a Noureddin : ma che altro avrebbe potuto egli fare nella necessità di vivere in cui era ? Vendè primieramente i suoi schiavi, bocche allora inutili, che gli avrebbero portata una spesa molto al di là di quella che poteva sopportare. Visse aleun tempo col danaio che ne ricavò, e quando venne a mancare, fece portare le sue suppellettili al pubblico mercato, ove farono vendute assai meno del loro giusto valore, quantinique ve ne fossero di preziosissime ch'eran costate immense somme. Con quello che n'ebbe visse un lungo spazio di tempo; ma finalmente, quel soccorso mancato, non gli restà più come fare altro danaio, e ne manifestò l'eccesso del suo dolore alla bella Persiana, Noureddiu non s'aspettava la risposta che gli fece quella savia douna. - Signore, gli diss' ella, io son vostra schiava, e sapete bene che il defunto visir vostro padre m' ha comprata per dieci mila piastre d'oro : io so bene che son diminuita di prezzo d'allora in qua, nia sono piire persuasa che posso essere ancora venduta ad un prezzo che non ne sarà troppo lontano. Pertanto non differite di condurmi al mercato e vendermi : col denaio che ne trarrete, che sarà considerevole, andrete a fare il mercatante in qualche città ove non siate per nulla conosciuto, e con esso avrete il mezzo di vivere, se non opulentemeute, almeno in uu modo da rendervi felice e contento. - Ah l leggiadra e bella Persiaua, sclaappena lo vide comparire così afflitto, non mò Noureddin; ed ò egli possibile -che

abluate potuto concepir questo pensiero ! Vi ho io dunque dato tante poche pruove d'amore che mi crediata capace di tanta viltal E quand' anche l'avessi questa colpevole viltà, potrei commetterla senza essere spergiuro, dopo il giuramento fatto al defunto mio padre di non mai vendervi? lo morrei pinttosto che contravvenirvi , e separarmi da voi che io amo, non dico quanto me , ma più ancora. Facendomi una proposta tanto irragionevole . mi fate conoscere che voi non m' amate quanto v' amo io. - Signore, sogginnse la bella Persiana, io son convinta che voi m' amate quanto dite ; e Dio sa se la passione che nutro per voi è inferiore alia vostra, e quanta ripognanza ho avuta in farvi la proposta che vi sdegna tanto contro me. Per distruggere la ragione che m' adducete non ho che a farvi sovvenire che la necessità non ha legge. lo v'amo a un punto che non è possibile voi m'amiate di più; e posso assicurarvi che non cesserei mai d'amarvi egualmente, a qualunque padrone appartenessi, e non avrei altro piacere al mondo che di riupirmi con voi appena i vostri affari vi permettérebbero di ricomprarmi, come spero. Ecco, ve lo confesso, una necessità assai crudele per voi e per me : ma. tutto considerato, io non vedo altro mezzo di trarci ambedue dalla miseria.

Noureddin, che conosceva assai bene la verità che la bella Persiana gli rappresentava, e non avendo altro mezzo per evitare una povertà ignominiosa, fu costretto ad adottare il partito che ella gli aveva proposto. Laonde la condusse al mercato ove si vendevano le donne schiave , con un cordoglio che uon si può esprimere, e si rivolse ad un seusale chiamate Hagi Hassan , cui dissa : - Ecco ma schiava che voglio vendere; vedi, ti prego, quanto vale. Hagi llassan fece entrare Noureddin e la bella Persiana in una camera; ed appena la bella Persiana s' ebbe tolte il velo che le celava il viso , Hagi Hassan al vederla disse a Nonreddin con amnirazione : - Signire , mi inganno io I non è questa la schiava che il defunto visir vastro padre comprò per diecimila piastre d'ore? Noureddin le accertò, ch' era essa medesima; ed llagi Hassan, facendogli sperare che ne trarrebbe nna grossa somma, gli promise d'adoperare tutta la sua arte per farla comprare al più alto prezzo che gii era possibite.

Hagi Hassan e Noureddin uscirono dalla camera, ove Hagi llassan chiose la bella Persiana. Ando poscia a cercare i mercatanti : ma erano tutti occupati a comprare schinve greche, francesi, africane, barbare ed altra , e fu obbligato d'aspettare che avassero fatto il loro negozio. Appena che ebbero terminato e quasi tutti furon radunati, disse, loro con un' allegria che appariva sul suo viso e ne'suoi gesti : tutto quello che è tondo non è avellana : tutto quello che è lungo non è già fico ; tutto quello che è rosso non è già carne; e tutte le uova non sono già fresche, lo voglio dire che avete venduto e comprato molte schiave in vostra vita, ma nou avete mai veduta una sola che possa paragonarsi con quella che vi annunzio : essa è la perla delle schiave. Venite, seguitemi, affinche ve la faccia vedere, volendo che voi stessi mi diciato a qual prezzo debbo gridarla dapprima. l mercatanti seguirono Hagi Ilassan, che loro apri la porta della camera dalla bella Persiana Essi la videro con sorpresa, e convennero d' un animo non potersi danprima metterla ad un prezzo minore di quattromila piastre d'oro. Usciti dalla camera , llagi llassan , che uscì con loro, dopo aver chiusa la porta, gridò ad alta voce senza allontanarsi : A quattromila piastre d'oro la schiava Persiana l Nessono de' mercatanti non avava ancora parlate, e si consigliavano tra loro deil'aumento che dovevano mettervi ; quando apparve il visir Saouy, il quale, come ebbe veduto Noureddin nella piazza, disse tra sè medesimo: A quel che sembra, Noureddin fa ancora danajo di qualche sunpellettile ( perché sapeva che ne aveva vendute | per comprarne qualche schiava. Esso s' avanzò, e llagi Hassan gridò nna seconda volta : A quattromila piastre di

oro la schiava Persiana. Questi allo prezzo fece credere a Soniy che la schiava dovesa' essere d'una bellezza tutta particolare, e inamastinenti provò una grandissima curiosità di vederat, so degiudo il suo exvalto verso llegi Hassan, ch' era circondato di mercutanti, che della di suo devalto verso llegi discologiti. — April la porta a familia e di considerato della considerata della considerata della considerata della considerata della con

sarsi d'aprire la porta e di far segno alla l bella Persiana di accostarsi, affinche Saony potesse vederla senza discendere di cavallo. Saouy restò assai meravigliato quando vide una schiava d'una si straordinaria bellezza, e sapendo il nome del sensale per aver avuto affari con lui , così gli disse : - Hagi Ilassan, non è a quattronnia piastre d'oro che tu la gridi? -Si signore, rispos' cgli, i mercutanti che vedete banno convenuto, non è uu moniento, che la gridassi a questo prezzo, lo aspetto che ue offrano di più. - lo darò il danaio, soggiunse Saouy, se niuno nou offre di più. E guardò i mercatanti in un modo che faceva chiaro vedere nou voler egli che aumentassero il prezzo. Era tanto temnto da tutti, che si guardarone bene dall' aprir pure la bocca , neanche per la soperchieria che faceva su' loro diritti. Quando il visir Saouy ebbe atteso qualche tempo e veduto che njun mercatante aunientava il prezzo, disse ad Hagi Hassan: - Elsbene che aspetti? va a trovare e conchiudi con lui a quattromila piastre d' oro , o pure scorgi quello che pretende fare, non sapendo ancora appartenesse a Noureddin.

Hagi Hassan, che aveva già chiusa la porta della camera, andò ad abboccarsi con Noureddin e gli disse : - Signore, sono assai ilispiaciuto di venire ad annunziarvi una trista novella : la vostra schiava va ad essere venduta per pulla. -Per qual ragione? risuose Noureddin.-S gnore, soggiunse llagi llassan, la cosa aveva presa dapprima un buon andamento. Appena i mercatanti videro la vostra schiava m' incaricarono senza esitazione di gridarla a quattromila piastre d'oro. Montre la gridava a questo prezzo s'è trovato a passare il visir Suonv, e la sua presenza ha chiusa la bocca a mercatanti che io vedeva disposti farla ammontare almeno allo stesso prezzo che costò al defunto visir vostro padre. Saony non vuol darne che le quattromila piastre d'ore, ed è molto mal mio grado che vengo a portarvi una tale proposta. La schinva è vostra; ma non vi consiglierei mai di darla a questo prezzo, conoscendo benissimo tanto voi quanto tutto il mondo, che oltre che la schiava vale infinitamente di più , il visir è assai tristo nomo per non unaginar qualche mezzo di esimersi dal pagarvi la somma. - Ilagi Hassan, rispose Noureddin, io ti sono obbligato del tuo consiglio; ma non temere eh' so sol- da nessuno, ma al contrario odiato da

fra sia venduta la mia schiava al nemico della ma famiglia. lo ho gran hisogno di danaio : ma amerci meglio morire nella più squallida miseria che di concederla a lui. lo ti dimando una sola cosa : siccome tu sai tutti gli usi e tutti gl'intrighi, dinmi solamente che debbo fare per impedirnelo. - Signore, soggiunse Hagi Hassan , nulla di più facile. Fingete di esservi sdegnato rontro la vostra schiava. e d' aver giurato che l'avreste condotta al mercato, ma non già coll'intenzione di venderla, sibbene solamente per adempiere al giuramento; il che soddisferà ciascuno, e Saony non avrà che dirvi. Venite dunque, e quando io la presentero a Saony come se voi aveste acconsentito al negozio, riprendetela, dandole qualche percossa, e riconducetevela. lo ti ringrazio, rispose Noureddin, e vedrai come seguirò il tuo consiglio. Ilagi Hassan ritorno alla camera, l'apri ed entro; e dopo aver avvertito la hella Persiana di non maravigliarsi di quello che sarebbe accaduto, la prese pel liraccio e la condusse al visir Saouy che stava sempre innanzi alla porta, e presentandegliela gli disse : - Signore , ecco la schiava , ella e a voi , prendetela. Hagi Hassan non aveva ancor terminato queste parole, che Noureddin impadronitosi del'a hella Persiana , la trasse seco, c dandole uno schiaffo, le disse ad alta voce per essere ascoltato da tutti : - Venite qua impertmente, e tornate con me. Il vostro tristo carattere m' aveva si obbligato a giurare di condurvi al mercato, ma non già per vendervi. Io ho ancora bisogno di voi, e saro a tempo di veure a imest' estremo quando non mi restera

ment'altro a fare, Il visir Saony for grandemente sdeguato di quell'azione di Noureddin. - Miserabile dissoluto , vorresti darmi a credere restarti altro a vendere fuori della tua schiava ! Nello stesso tempo spinse il suo cavallo verso lui per togliergli la bella Persiana; ma Noureddin punto al vivo dell' oltrapgio che gli faceva, lasciata la bella Persiana inginguendole d'aspettarlo, ed afferrata la briglia del cavallo, lo fere rincular tre o quattro passi dietro , dicendo al visir : - Infame barbone , io ti toglierei l'anima in quest' istesso punto, se non ne fossi trattenuto dalla considerazione di tutti questi che stanno presenti.

Siccome il visir Saony non cra amato

tutti, non v'era pur uno di tutti coloro i trovato che vi si gridava una schiava a che stavan presenti che non avesse desiderio cho Noureddin l' avesse un poco mortificato. Gli manifestarono con segni e gli fecero comprendere che poteva vendicarsi come gli sarebbe piacinto, poiche niano si sarebbe mischiato nella loro quistione. Saouv volle fare uno sforzo per obbligare Nonreddin a lasciar la briglia del suo cavallo; ma Noureddia giovine di forze erculee, incoraggito dalla benevolenza degli spettatori, lo tiro giù del cavallo, lo percosse le mille e più volte, e gli fece uscir sangue dalla testa, battendogliela coatro il selciato. Dicci schiavi che accompagnavano Saony volevano sguainar le sciabole e scagliarsi su Noureddia; ma i mercatanti si opposero e ne gl'impedireno dicendo loro: - Che preteadete di fare? Non vedete che se l'uao è visir, l'altro è figlinolo di visir? Lasciateli risolver tra loro le quistioni che hanno, perchè forse ua giorno s'accorderaano; ma se voi uccidete Noureddin, credete che il vostro padrone, tutto potente ch'egli sia, possa sottrarvi alla giustizia ? Noureddin, stancatosi finalmente di battere Saouy, lo lasciò sul selciato, e ripresa la bella Persiana, ritoraossene a casa sua tra gli applausi del popolo che lo lodava dell' azione com-

Saouy, quasi moriboado per le ricevute percosse, si alzò aiutato da' suoi familiari con molta fatica, avendo pure l'altra mortificazione di vedersi imbrattato di fango e di saague. Appoggiatosi sulle spatle di due suoi schiavi ando in quello stato al palagio, a spettacolo di titti, con una coafusione altrettanto più grande per quanto nessuno lo compiangeva, Quando fu sotto l'appartamento del re, si mise a gridaro la sua grazia ia un modo compassionevole; ed il re avendolo fatto chiamare al suo cospetto, appena giuntovi gli chiese chi l'avesse maltrattato e ridotto nello stato in cui eru, - Sire, sclanio Saouv, bisogna essere assai inuanzi nel favore della maestà vostra, e parteciparo in qualche modo a' suoi sacri consigli ner venir così indegnamente trattato come lo sono stato io .- Lasciamo questi discorsi, soggiunso il re, e ditemi solamente la cosa come sta o chi è l'offensoro, che saprò far bene pentire se ha turto. - Sire, rispose Saony, raccontando la cosa tutta in suo vantaggio, jo era andato al mercato delle schiave per comprare anch' io una cuoca di cin ho bisogno ; ovo essendo giunto, ho

quattro mila piastre d'oro. lo mi son fatta condurre la schiava, che è la più bella che si sia mai veduta e che si possa vedere, e non appena coasideratala coa grandissimo soddisfacimento ho chiesto a clii appartenesse, e seppi che Noureddin figlipolo al defunto visir Khacan voleva veuderla. La maestà vostra si ricorderà seaz' altro d'aver fatto contare dieci mila piastre d'oro a quel visir, or sono dne o tre aani . e d'averlo incaricato di comprarle una schiava con quella somma, che adoperò a comprar questa; ma invece di condurla alla maestà vostra, noa gindicandonela degna, ne fece un dono a suo figlio. Dopo la morte del padre il figlio ba bevuto, mangiato e dissipato quaato aveva, e non gli è restato che questa schiava cho finalmente aveva risoluto di vendere, e che di fatto si vendeva ia suo nome. Io l'ho fatto venire inaanzi a me, e senza parlargli della prevaricazione o piuttosto della perfidia di suo padre verse la maestà vostra, gli ho detto ael modo più cortese : - Noureddiu, i mercataati, come so, haaao messo la vostra schiava a quattro mila piastre d'ore. Io non dubito ch' essi a dispetto l' nno dell'altro non la facciano asceadere ad un prezzo assai più alto; ma seguite il mio consiglio, datela a me per quattro mila piastre, ed io la comprerò per farne un dono al re, nostro signore e padroae, cui parlerò an-che in favor vostro; il che vi varrà infiaitamente più di quello che i mercatanti potrebbero darveue.

la vece di rispondere cortesemente alla miá cortese proposta, l'insolente mi guardo ferocemente, e mi disse: - luique vecchio, darei la mia schiava in dono ad un giudeo pinttosto che venderla a te. --Ma, Noureddin, risposi io senz'alterarma ad onta che ne avessi una gran cagione . voi nou considerate che parlando in tal modo fate ingiuria al re, che ha fatto vostro padre ciò che era, come pure ha fatto me quel che sono, Questo parlare, che doveva raddolcirlo, al contrario le sdegnò di più, sì che scagliatosi immantincati su me come na furioso, senza antna considerazione nè a'miei anai ne alla mia dignità . m'ha tirato giù del mio cavallo , m' ha hattuto fino a stancarsi , o m' ha ridotto nello stato ia ciu la maestà vostra mi vede. lo la supplico di considerare che per cagion sua io ho sofferto un si grande oltraggio. Ciò detto, chino la

sue abbondanti lagrime.

Il re, sdegnato oltremodo contro Noureddin da questo artificiosisimo discorso, lasciò scorgere sul suo volto segni d'una grande collera, e voltosi al suo capitano delle guardie che gli era vicino, gli disse :-- Prendete quaranta uomini della mia guardia, e quando avrete saccheggiata la casa di Noureddin, e dato ordine di demolirla, me lo condurrete colla sua schiava. Il capitano delle guardie non era ancora fuori dell' appartamento del re, che un usciere della camera, il quale intese dare quest'ordine, l'aveva già prevenuto, Esti si chiamava Sangiar, ed era stato altre volte schiavo del visir Khacan, che l'aveva introdotto nella casa del re, ove s' era avanzato per gradi. Sangiar, pieno di riconoscenza pel suo antico padrone, di zelo per Noureddin che aveva veduto nascere, e conoscendo oltre a ciò da lungo tempo l'odio di Saouy per la famiglia di Khacan , non aveva potuto sentir l'ordine senza fremero. L'azione di Noureddin , disse tra sè stesso , non può essere tanto nera quanto Saouy l' ha raccontata ; egli ha prevenuto il re , che farà morire Noureddin seuza dargli nemmeno il tempo di giustificarsi. Fa tanto sollecito che giunse a tempo per avvertirlo di quanto era accaditto dal re, e per potersi mettere in salvo colla bella Persiana. Picchio alla porta in un modo che obbligo Noureddin, cho non aveva più familiari da molto tempo, di andar ad aprire egli stesso senza por tempo in mezzo.-Mio caro signore, gli disse Sangiar, non istate più sicuro a Balsora; però partite, e salvatevi senza perdere un momento. - Perchè ciò ? rispose Noureddin : che cosa mi obbliga tanto a partire? --Partite, vi dico, soggiunse Sangiar, e conducete la vestra schiava con voi. In due parole, Saouy ha detto al re, nel modo che gli è paruto più acconcio, quello ch'è accaduto tra voi e lui, ed il capitano delle guardie vien dopo di me con quaranta soldati ad impadronirsi di voi e di lei. Prendete queste quaranta piastre d'oro, perchè possiate cercarvi un asilo ; ve ne darei di più , se ne avessi sopra. Scusatemi, se non m'arresto più oltre; io vi lascio mal mio grado per vantaggio vostro e mio, avendo premura che il capitano delle guardic non mi veda punto. Sangiar non dette a Noureddin che il tempo di ringraziarlo e parti. Non- fatto punire severamente coloro che li a-

testa e si volse per lasciar iscorrere le reddin andò ad avvertiro la bella Persiane della necessità che v'era di partiro ambedue sul momento; laonde ella non fece che mettersi il suo velo, ed uscirono della casa. Ebbero la fortuna non solo di uscire dalla città senza che niuno s' accorgesse della loro fuga, ma anche quella di giugnere all' imboccatura dell' Eufrate che nou era assai lontana, e d'inibarcarsi sopra na bastimento pronto a levar l'ancora. Di fatto, appena giunti, il capitano stava sul cassero in mezzo a passeggieri cui dimandava : - Figliuoli, siete voi qui tutti? qualcheduno di voi avesse ancora qualche sua bisogna, o s' avesse dimenticata qualche cosa uella città? Ciascuno rispose che v' eran tutti, e che poteva sciogliere le vele quando gli fosso piaciuto. Noureddin non appena imbarcato chiese ove il vascello andasse, e fu lieto nel sapere che andava a Bagdad. Il capitano fece levar l'ancora, ed il vascello s' allontano di Balsora con un vento favorevolissimo.

Ecco quello che avvenno a Balsora mentre Noureddin sfuggiva alla collera del re colla bella Persiana.

Il capitano delle guardie giunso alla casa di Noureddin e picchiò alla porta, Come vide che niuno non apriva, la fece atterrare, e immantinente i soldati vi entrarono in folla. Eglino cerearono per tutt' i più reconditi bugigattoli, senza trovare ne Noureddin no la sua schiava. Il capitano delle guardie fece dimandare e domandò egli medesimo a'vicini se li avessero veduti : i quali , quand' auche li avessero veduti, siccome non ve n'era pur uno che non amasse Nonreddin, cost non v' erà niuno che pensasse ad arrecargli male. Mentre si saccheggiava e si demoliva la sua casa , il capitano delle guardio andò a portare questa potizia al re, il quale disse : - Che si cerchino in qualunque hiogo possano essere, poiche io voglio averli nelle mani. Il capitano dello guardie andò a fare nuove perquisizioni, ed il re accomiatò onorevolmente il visir Saouv dicendogli : --- Andate a casa vostra, e non pensate punto al castigo di Noureddin, perche vi vendichero io medesimo della sua insolenza.

Affine di averlo più sicuramente nelle mani, il re fece ancora pubblicare da'banditori pubblici che avrebbe dato mille piastre a colni che gli avrebbe condotto Nonreddin o la sua schiava, e che avrebbe

vrebbero nascosti. Ma ad onta di tutte le precauzioni prese e di tutte le perquisizioni fatte fare , non gli fu possibile di saperne nulla ; ed il visir Saouy non ebbe altra consolazione finori quella che il re avesse spossala la satu cansa.

Noureddin e la bella Persiana intanto avanzavano e coutinu'ano i cammino on tutta la fortuna possibile. Approdarono finalmente a Bagdad; e il capitano, appena ebbo ecorta la città, lieto d'avar finito il suo vingio, selamò rivola d'avar eseggieri: — Figlinoli, eccola questa grande e meravigiona città, ove é un concorso generale e perpetuo di tutti gli altri paesi dell'universo. Voi vi troverete una popolo impuno, aluviero dell'universo, vi il roverene, mi calore coreceivo della state, godendovi una prinatvera che dura sempre colsui ficiri e colle frutta deliziose dell'autuno,

Quando il naviglio fu posto all'ancora, i passeggieri sbarcarono, audando ciascuno al luogo ove doveva albergare. Noureddin dette cinque piastre d'oro pel suo vinggio, e sharcò anche egli insieme alla bella Persiana; ma non essendo mai andato a Bagdad, non sapeva ove andar ad albergare. Camminarone per molto tempo lungo i giardini alle sponde del Tigri, finche giunsero ad uno ch'era chiuso da un bello e lungo muro, ed essendone giunti al capo scorsero nua lunga strada ben selciata, ove videro la porta del giardino con una bella fontana vicino. La porta ch' era assai magnifica stava chiusa, cou un vestibolo aperto, ov'eran da ciascun lato no sofa. Ecco un luogo assai comodo , disse Noureddin alla bella Persiana; la notte s' avvicina, e noi abbiamo mangiato prima di sbarcare. lo son d'avviso che vi passiamo la notte, e dimani avremo il tempo di cercarci un albergo. -Voi sapete, signore, rispose la bella Persiana, che io non voglio se non quello che volete voi ; però non passiamo più oltre, se voi desiderate così. Bevvero ciascuno una coppa d'acqua alla fontana , e salirono sopra uno de' due sofà, ove si trattennero per qualche tempo. Il sonuo vintili finalmente, s'addormentarono al piacevole mormorio dell'acqua.

Il giardino apparteneva al califfo, e vi era in mezzo un gran padiglione che si chiannava il padiglione delle pitture, perchè il suo principale ornamento consisteva in pitture alla persiana della mano di diversi pittori di Persia, che il califfo aveza fatti renire

espressamente. Il grande e superbo salone che questo padiglione formava era rischiarato da ottanta finestre con un fanale a ciascuna, e gli ottauta fanali si accendevano sol quando il califfo v' andava a passare la sera, in cui il tempo fosse al tranquillo da non muovere neppure un'aura di vento. Facevano una piacevole illuminazione scorgendosi da quel lato e da una gran parte della città. Non vi stava in quel giardino che un guardaportone, il quale era un vecchio ufficiale molto avanzato, di nome Scheich Ibrahim, che occupava quel posto, che il calullo gli aveva dato egli medesimo in ricompensa. Il califfo gli aveva molto raccomandato di non lasciarvi entrare nessuno, e soprattutto di non permettere di far sedere alcuno su' due sofà ch' erano alla porta di fuori , affinche stessero sempre netti, e di castigare quelli che vi troverebbe. Un affare aveya obbligato il guardaportone di uscire, e non era ancora ritornato. Finalmente tornato arrivo molto prima che fosse oscurata la notte per accorgersi al bel principio che due persone dormivano sopra uno de' due solà, con fazzoletti sotto la testa, non avendo cuscini. - Buono, disse Scheich Ibrahim, ecco delle persone che contravvengono alla proibizione del califfo; però è mestieri insegnar loro il rispetto che gli delbono. Aprì la porta senza far rumore, ed un momento dopo ritorno con un grosso bastone in mano, e coll'abito rimboccato alle braccia. Stava sul punto di battere l'uno e l'altra con quanta aveva lena, ma se ne rattenne dicendo a sè medesimo : Scheich Ibrahim, tu stavi per butterli senza considerare che forse sono degli stranieri che non sanno ove andare ad albergare, e che ignorano l'intenzione del califfo; però è meglio che tu sappia prima chi essi sieno. Alzò il fazzoletto che loro copriva la testa con nna grande precauzione, e rimase forte maravigliato al vedere un govine si ben fatto ed una giovine tanto bella; indi destò Noureddin tirandolo un poco pe' piedi. Noureddin, alzata subito la testa, appena ebbe vednto nn vecchio con lunga barba bianca a' suoi piedi, si levò a sedere, ed accosciatosi sulle ginocchia, gli prese la mano e glie la bació dicendogli : - Buon padre , che il cielo vi conservi, desiderate qualcho cesa ? - Figliuol mio , rispose Scheich Ibrahim, chi siete ? donde venite ? - Siamo stranieri or ora giunti, soggiunse Noureddin, e vogliamo passar qui la notte ; 6no a dimani.-La passeresto assai male qui, ripiglio Scheich Ibrahim, venite, entrate, vi farò coricare più comodamente, e la vista del giardino, che è bellissimo , vi rallegrerà mentre è ancora giorno. - E questo giardino, appartiene a voi ? dimando Noureddin. - Per vero apnartiene a me , rispose Scheich Ibrahim sorridendo, e una eredità avuta da mio padre; entrate, vi dico, e non vi dispiacerà il vederlo. Noureddin si alzo manifestando a Scheich Ibrahim quanto gli fesse obbligato della sua cortesia, ed entro nel giardino colla bella Persiana. Scheich Ibrahim chiuse la porta, e camminaudo innanzi a loro , li condusse iu un luogo d'onde videro presso a poco la disposizione, la grandezza e la bellezza del giardino ad un trar d'occhio. Noureddin aveva veduto assai belli giardini, ma non aveva ancora veduti di simili a questo. Quand' egli ebbe ben considerato ed ebbe passegginto in alcuni viali, si rivolse 'al custode che l' accompagnava, e gli dimandò come si chiamasse. Appena quello gli ebbe risposto che si chiamava Scheich Ibrahim , gli disse : - Scheich Ibrahim, io vi confesso che è maraviglioso; Dio ve lo conservi lungo tempo. Non possiamo sufficientemente ringraziarvi della grazia che ne avete fatta di farci entrare in un inogo così degno d'essere veduto. Egli è giusto che ve ne mostriamo la nostra riconoscenza in qualche modo. Tenete, ecco due piastre d'oro, io vi prego di farci cercare qualche cosa da mangiare, affinchè godiamo insieme. - Alla viata delle due piastre d'oro, Scheich Ibrahim che amava molto quel metallo sorrise nella sua barba, le prese, e lasciando Noureddin e la bella Persiana per audar ad eseguire la commissione, poich egli era solo, disse tra sè con molta giona : - Ecco della buona gente che avrei avuto gran torto di maltrattare e scacciare: io darò loro a mangiare da principi colla decima parte di questo danaio, ed il rimanente mi resterà per la mia fatica.

Mentre Scheich Brishim andő a far incetta di che cenare ai per lui come pei suoi ospiti, Neureddin e la bella Persiana passegnarono den elizardino e giunsero al podiginore delle pitture che siava nel sezza. Eglino si fermarono dapprima a contemplare la sua ammirabile struttura, la sua grandezza e la sua altezza, e dopo che n' ebbero fatto il giro guardasulolo da tutt' i lati , salirono alla porta del salone per una grande scala di marmo bianco, ma la trovarono chiusa. Noureddin e la bella Persiana discendevano quando Scheich Ibrabin giunse carico di viveri .-Scheich Ibrahim, gli disse Noureddin con istupore, non avete voi detto che questo giardino vi apparteneva ? - lo l' ho detto e lo ripeto, rispose Scheich Ibrahim, perche mi fate questa dimanda ? - E questo superbo padiglione, soggiunse Noureddin, è auche desso il vostro? Scheich Ibrahim non s' aspettava quest' altra dimanda e ne rimase interdetto. Se dico che non è il mio, diss' egli tra se e se, mi dimanderanno subito come può accadere che io sia padrone del giardino e non del padiglione; laonde siccome aveva finto essere suo il giardino, così finse egualmente riguardo al padiglione. - Figlinol mio, risposè egli , il padiglione non va senza il giardino, per cui l'uno e l'altro mi appartengono. - Poichè la hisogna sta così , ripiglio allora Noureddin , e che volete fossimo vostri ospiti questa notte . fateci, ve ne supplico, la grazia di farcene veder l'interno; a giudicar dall'esterno dev'essere d'una straordinaria magnificenza. Sembro scortesia a Scheich Ibrahim di rifintare a Noureddin il favore che gli domaudava dopo gli altri concessigli. Oltre a ciò considerò pure che il califlo non avendo mandato ad avvertirlo, come era solito, era segno che non sarebbe vennto in quella sera ; laonde poteva anche farvi mangiare i suoi ospiti, ed egli pure con loro. Posò i viveri portati sul primo gradino della scala ed audo a cercare la chiave nella casa ch' egli abitava, e ritornato con una candela, aprì la porta.

Noureddin e la bella Persiana entrarono pel salone e lo trovarono al sorprendebte che non potevano cessar di ammirarne la bellezza e la ricchezza. Di fatto, senza parlar delle pitture , i sofà crano magnifici, coi fanali che pendevano a ciascuua finestra, ed oltre a ciò v'era tra ciascuna finestrà un braccio d'argento con una bugia. E Noureddin non pete veder tutti quegli oggetti senza ricordarsi dello splendore in cui aveva vissuto, e senza sospirarne. Intanto Scheich Ibrahim portò i viveri, preparò la tavola sopra un soft, e quando tutto fu pronto, Noureddin, la bella Persiana ed egli si sedettero e mangiarono insieme. Quando ebbero terminato, e che ai ebbero lavate le mani , Noureddin apri una finestra | e chiamò la bella Persinna dicendole :-Avvicingtevi ed ammirate con me il bello spettaculo e la bellezza del giardino al raggio di luna ; niente di più dilettevole. Essa s'avvicinò, e godettero insieme di quello spettacolu mentre Scheich Ibrahim levava la tavola.

Quando Scheich Ibrahim ebbe fatto e raggiunto i suoi ospiti, Noureddin gli chiese se avesse qualche bevanda di cui volesse favorirli. - Quale bevanda vorreste? rispose Scheich Ibrabim. É del sorbetto? lo ne ho del più squisito; ma voi sapete bene, figliuol mio, che non si beve sorbetto dopo cena. - lo lu so bene, rispose Nourcddin, ma uon è sorbetto che vi chiediamo, sibbene un' altra bevanda, e mi maraviglio che nou ni'intendiate.--Dunque parlate del vino, replicò Scheich Ibrahim. - L'avete indovinata; se ne avete, favoriteci di portarcene una bottiglia. Voi sapete che se ne beve dopo cena per passare il tempo finchè si corichi. - Dio mi guardi dall' aver vino presso di me , sclamò Scheich Ibrahim , cd anche d'avvicinare un luogo in cui ve ne fosse. Un uomo come me che ha fatto il pellegrinaggio della Mecca quattro volte, ha riminciato al vino per tutta la sua vita (1). - Per altro ci fareste un gran piacere di trovarceue, rispose Nunreddin;

(1) La Mecca è l'oggetto d'una particolare venerazione dalla parte de musulmani come il luogo in cui il profeta degli Arabi è nato. « Si sa dice il signor Keynaud, che il pellegrinagqio della Mecca è d'obbligo per ogni musulmano d'ambedue i sessi pervenuto all' età della ragione. Egli dee farlo almeno una volta nella sua vita, e se far non lo può, mandare qualchedun altro in sua vece. Quasi tutti adempiono a questo dovere. Ordinariamente si preparano a questo viaggio colla preghiera \* le astinenze. Il pellegrinaggio è anche, nelle persone d'una scandalosa condotta, segno che vogliono cangiar vita. Al loro ritorno, son rignardati come nomini rigenerati, come esseri rivestiti d'un carattere sacro. e portuno per distinguersi un turbante bianco. Ma a crederne le testimonianze degli stessi musulmani egli è raro che la condotta di questi nuovi convertiti divenga più regolare. Sadi nel suo Gulistan (libro VII , cap. XII) dono nemmeno il titolo di haggi.

e se ciò nou vi arreca pena, io v'insegnerò un mezzo senza che voi entriate nella taverna, e senza che mettiate la mauo a quello che conterrà. - lo lo faro a questa condizione, rispose Scheich Ibrahim , ditemi solamente in qual modo debbo fare. - Noi abbiamo veduto un asino attaccato all' ingresso della porta del vostro giardino, disse allora Noureddin, ed a quel che sembra è vostro, e voi dovete servirvene nel bisogno. Tenete, ecco altre due piastre d'oro , prendete l'asino co' suoi panieri, ed andate alla prima taverna senza accostarvici che quanto vi piacerà : date qualche cosa al primo che passa, e pregatelo d'andare fino all'osteria coll'asino, di prendervi due guastade di vino che si metteranno una in un paniere , l'altra nell'altro , e di ricondurvi l'asino dopo aver pagato il vino col danaio che gli avrete dato. Voi non avrete che a cacciar l'asino sin qui, e prenderemo le guastade noi medesimi nei panieri. In tal guisa non farete nulla che possa arrecarvi la menoma ripugnanza. Le due altre piastre d'oro che Scheich riceve fecero un potente effetto sul suo animo. - Ah figliuol mio, come la sapete lunga l sclamò egli quando Noureddin ebbe terminato. Senza voi nun avrei mai pensato a questo mezzo per farvi aver del vino senza scrupolo. Egli li lasciò per

si scaglia con indignazione contro alcuni pellegrini co' quali aveva fatto il viaggio della Mecca , e che appena usciti da' luoghi santi vennero a contesa ed a percosse. Egli paragona a questa occasione certi pellegrini musulmani alle pedine che si fanno muovere sopra uno scacchiere, dicendo che non equivalgono nemmeno que pezzi di legno, perchè le pedine a forza d'anda-re da un quadrato all'altro finiscono coll' occupare buone posizioni, mentre i pellegrini percorrono pianure e montagne sensa però divenire migliori ». ( Monumenti arabi persiani e turchi, tomo 11, pag. 220 J.

Altre volte i califi e i principi eseguivano anch'essi il pellegrinaggio e tenevano a grande onore di meritar così il titolo di haggi o pellegrino che prendono tutti quelli che hanno fatto il santo viaggio. Ma da molto tempo i sovrani si fanno sostiluire nell'adempimento di questo pio dorere, e non prenandar ad eseguire la commissione e l'e-1 segul in poco tempo. Appena fa di ritorno , Noureddin discese , tirò le guastade da' panieri e le portò nel padiglione. Scheich Ibrahim ricoudusse l'asino al luogo dove l'aveva preso, e quando fu ritornato Noureddin gli disse : - Scheich Ihrahim, noi non sappiamo come ringraziarvi della pena presavi, ma ci manca ancora qualche cosa. - E che ? rispose Scheich Ibrahim, che posso fare ancora in vostro servigio? - Non abbiamo tazze, soggiunse Noureddin, e ci piacerebbe aver delle frutta se ne aveste. - Voi uon avete che a parlare, replico Scheich Ihrahim, non vi mancherà nulla di tutto cio che potete desiderare, Scheich Ibrahim discese, ed in poco tempo preparo loro una tavola coperta di bella porcellana colma di parecchie sorte di frutta, con tazze d'oro e d'argento a scegliere ; e quando ebbe loro chiesto se avessero hisogno di qualche altra cosa , si ritirò senza voler restare, avvegnachè ne lo pregassero istantemente. Noureddin e la bella Persiana si rimisero a tavola, e cominciarono col bere ciascuno una coppa , trovando eccellente il vino. - Ebbene ! bella mia , disse Noureddin alla bella Persiana, non siamo i più felici del mondo nell' averci il caso guidati in un luogo sì piacevole ed ameno? Godiamo, e ristoriamoci dalle fatiche del viaggio. La mia felicità non può essere più grande della presente nell' avere da un lato voi e dall' altro la tazza l Bevvero parecchie volte conversando piacevolmente e cantando ciascuno la loro canzone. Siccome avevano la voce perfettamente bella ambedue, in ispezialtà la bella Persiana, il loro canto attirò Scheich Ibrahim che li ascoltò per lungo tempo da sopra il verone con gran piacere senza farsi scorgere. Finalmente si fece vedere facendo capolino alla porta. - Coraggio, signore, diss' egli a Noureddin , che credeva già ubbriaco , son lieto di vedervi così festevole. - Ah l Scheich Ibrahim , sclamò Noureddin rivolgendosi a lui , quanto siete bravo e quanto noi vi siamo obbligati l Non oseremmo pregarvi di bere una coppa, ma non lasciate d'entrare. Venite, avvicinatevi, e fateci almeno l'opore di tenerci compagnia. -Continuate, continuate, rispose Scheich Ibrahim, io mi contento del piacere d'ascoltare le vostre belle cauzoni ; e ciò detto, disparve.

Ibrahim si era fermato sotto il verone e ne avverti Noureddin , dicendogli inoltre: - Signore , voi vedete che egli mostra una grande avversione pel vino ; io nost dispererei di fargliene bere se volete faro quello che vi dirò. - E che ? chiese Noureddin, voi non avete che a parlare, ed io farò tutto quello che vorrete. - Persuadetelo solamente ad entrare e a restar con noi , diss' ella ; dopo qualche tempo mescete e presentategli la tazza; se ricusa, bevete voi, e poscia fate vista di dormire, che lo farò il rimanente, Noureddin, compresa l'intenzione della bella Persiana , chiamò Scheich Ibrahim che ricompari alla porta, e gli disse: - Scheich Ihrahim , noi siamo vostri ospiti , e voi ci avete accolti colla maggior cortesia del mondo, vorreste ricusarci il piacere di onorarci della vostra compagnia? Non vogliamo che beviate , ma solamente di farci il piacere di tenerne compagnia, Scheich Ibrahim si lasciò persuadere; entro e si sedette sulla sponda del sofa ch' era il più vicine alla porta. - Voi non istate bene là e non possiamo aver l'onore di vedervi, disse allora Nonreddin; avvicinatevi, ve ne supplico, e sedetevi presso la signora, che ne sarà lieta. - lo faro dunque quello che vi piacerà, disse Scheich Ibrahim. Ed avvicinatosi sorridendo pel piacere d'accostare si bella donna, andò a sedersi vicino alla bella Persiana. Noureddin la prego di cantare una canzone in considerazione dell'onore che Scheich Ihrahim faceva loro, ed essa ne cantò una che lo rapl in estasi. Quando la bella Persiana ebbe terminato di cantare, Noureddin versò del vino in una tazza e la presentò a Scheich Ibrahim dicendogli : - Scheich Ibrahim, bevete una coppa alla nostra salute, ve ne prego .--Signore, rispose Scheich Ibrahim, come se fossesi spaventato nel solo vedere il vino, vi supplico di scusarmi, io vi ho già detto che ho rinunziato da molto tempo al vino. - Poichè assolutamente voi non volete bevere alla nostra salute, permettete ch' jo beva alla vostra, Mentre Nonreddin beveva, la bella Persiana tagliò la metà d'un pomo e presentolla a Scheich Ibrahim dicendogli : - Voi non avete voluto bere , ma non credo che facciate la menoma difficoltà di assaggiare questo pomo che è eccellente. Scheich Ibrahim, non potendo ricusarla da sì bella mano, la prese con un'inclinazione di testa La bella Persiana s'accorse che Scheich | e la portò alla bocca. Essa gli disse mille

graziosità all'uopo, e Nonreddm intanto si p rovesciò sul sofà c finse di dormire, linmantmenti la bella Persiana si avanzò verso Scheich Ibrahim e parlandoeli a voce bassissima disse : - Lo vedete , egli non opera altrimenti tutte le volte che ci sollazzianio insieme. Non appena beve due bicebieri di vino che s'addormenta e mi lascia sola ; ma credo che voi sarete tanto huono da tenermi compagnia per tutto il tempo ch'egli dormirà. La bella Persiona prese una tazza, la riemp) di viuo e presentandola a Scheich Ibrahim gli disse : - Prendete e hevete alla mia salnte, che io vi corrisponderò. Scheich Ibrahim oppose dapprima graudi difficoltà pregandola instantemente di volernelo dispensare; nia essa lo costriise tanto che vinto dalle sne bellezze e dalle sue preghiero, prese la tazza e lievve senza nulla lasciare. Il buon vecchio amava il bere , ma si metteva vergogna di farlo innanzi'a gente che non conosceva. Andava alla taverna occultamente come molti altri ; o non aveva già prese le precauzioni che Noureddin gli aveva insegnate per andar a comprare il vino. Era andato a prenderlo senza cerimonie da un taverniere ov' era conosciutissimo. col favor della notte, ed aveva risparmiato il danajo datogli per darlo a quello che avrebbe dovuto incaricare di eseguire la commissione secondo la lezione di Noureddin. In quella che Scheich Ibrahim terminava di mangiare la metà del pomo . dopo che ebbe bevuto, la bella Persiana gli riempì un' altra tazza ch' egli prese con minor difficoltà, senza forne nessunissima alla terza. Beveva finalmente la goarta quando Noureddin cessò di fingere di dormire, ed alzatosi a sedere, guardandolo dette in un grande scoppio di risa , dicendogli : - Ab , ah , Scheich Ibrahim, io vi ho sorpreso; voi m'avcte detto che avevate rinunciato al vino, ed intento non lasciate di bere. Scheich Ihrahim, che non a'aspettava questa sorpresa , arrossl un poco ; ma ciò non l'impedi di terminare a here, e fiuito disse ridendo : -Signore, se vi è peccato in quello che ho fatto, non deve cader sopra me, ma sopra madama; poichè è impossibile il resistere a tante grazie l La bella Persiana, ch'era d'accordo con Nonreddin, prese il partito di Scheich Ibrahim dicendo a costui : - Scheich Ihrahim , Insciatelo dire e non ve ne date punto pensiero; continuate a shevazzare e a directirii. lo chianiò con grande sdegno e gli disse:

Alcuni momenti dono Noureddin si versò a bere e ne versò alla bella Persiana. Come Scheich Ibrahim vide che Noureddin non glie ne versava, prese uua tazza e presentandoglicla gli disse : - E a me. credete che jo non beva altrettanto guanto voi? A queste parole di Scheich Ibrahim . Noureddin e la bella Persiana dettero in uno scoppio di risa e continuarono a trastullarsi, a ridere ed a bere fino a quasi mezza notte, quando la bella Persiana s' accorse che la tavola non era illuminata se non da una candela. - Scheich Ibrahim, diss' ella al buon vecchio enstode, voi non avete portato che una candela, mentre qui vi sono tante belle bugie. Fateci, vi prego, il piacere di accenderle, affinche ci vediamo chiaro. Scheich Ibrahim usando della libertà che dà il vino quando se ne ha riscaldata la testa, ed affine di non interrompere un discorso che faceva con Noureddin , rispose a quella bella donna : - Accendete voi medesima, convenendo ció meglio ad una giovine come voi ; ma badate di non accenderne più di cinque o sei, che basteranno. La hella Persiana s'alzò, andò a prendere una bugia che accese alla candela che stava sulla tavola, ed allumò le ottanta hugie senz'arrestarsi a quanto Scheich Ibrahim le aveva detto.

Poco dono mentre Scheich Ibrahim conversava con la bella Persiana su di un altro subbietto, Noureddin a sua volta lo pregò di voler accendere qualche fanale. - Bisogna , rispose Scheich Ibrahim, che siate assai pigri o che abbiate minor vigore di me, se non potete accenderli da voi medesimo. Andate, accendeteli, ma non più di tre. Invece di accenderne tre li accese tutti, ed aprì le ottanta finestre : al che Scheich Ibrahim occupato a parlare con la bella Persiana non fece punto attenzione.

Il califfo Haroun-al-Raschid non s' era ancora corleato, e stava in un salone del auo palagio che a' avanzava fino sul Tigri e guardava dalla parte del giardino e del padiglione della pittara. Avendo per caso aperto nna finestra da questa parte fu forte sorpreso di vedere il padiglione tutto illuminato, tanto più che al gran chiarore credette dapprima che il fuoco fosse nella città. Il gran visir Giafar cra ancora con Iui, e non aspettava che il momento in cui il califfo si andasse a coricare per ritornarsene a casa. Il califfo

- Negligente visir, vien qui, avvicinati, I notte come me con quella buona gente guarda il padiglione delle pitture, e dimmi perche desso è illuminato a quest'ora mentre io non vi sono. Il visir fu assai spaventato da questa notizia temendo che fosse vero , ed avvicinatosi tremò di più appena ebbe vednto che il califfo gli aveva detta la verità. Era mestieri iutanto un pretesto per calmarlo. - Commendatore de' credenti , gli disse , io non posso dire altra cosa all' uono alla maestà vostra se non cho quattro o cinque giorni or sono è venuto a presentarsi a me Scheich Ibrahim , manifestandonii che aveva disegno di fare un'assemblea di ministri della sua moschea per una certa cerimonia ch'era ben facile fare sotto il felice regno della maestà vostra. lo gli chiesi che cosa desiderava facessi per servirlo in tale occasione, ed egli mi supplicò d'ottenere dalla maestà vostra il permesso d'adunare l'assemblea e fare la cerimonia nel vostro padiglione. lo lo accomiatai dicendogli che poteva farlo, e che nou avrei mancato di parlarue alla maestà vostra, cui chieggo perdouo d'essermene dimenticato. Scheich Ibrabim a quel che sembra ha scelto questo giorno per la cerimouia, e regalando i ministri della sua moschea ha voluto senza dubbio dar loro il piacere di questa illuminazione. - Giafar , rispose il califfo con un tuono che mostrava essersi un poco calmato , secondo quello che m' hai detto , tu hai commesso tre falli che non sono punto perdonabili : il primo d' aver dato il permesso a Scheich Ibrahim di far questa cerimonia nel mio padiglione, non essendo un semplice custode uffiziale ragguardevole per meritare tanto onore ; il secondo di non avermeue punto parlato; ed il terzo di non aver penetrata la vera iutenzione di quel buon uomo. Di fatto io son persuaso non averne egli avuta altra che di vedere se potesse ottenere una gratificazione per aiutarlo a far questa spesa. Tu non vi hai pensato, ed io non gli do il torto d'essersi risarcito colla spesa maggiore di questa illuminazione. Il gran visir Giafar, lieto che il califfo prendesse la cosa sotto questo aspetto, confesso con piacere d'aver fatto malo e di aver avuto il torto non dando qualche piastra di ore a Scheich Ibrahim. - Poiche la cosa va in tal modo, gli disse sorridendo il califfo, è giusto che tu sia punito di questi falli ; ma la punizione ne sarà leggiera cioè ili passare il rimanente della

ģ

μ

ρ

¢

che io son curioso di vedere. Mentre io vado a vestire uu abito di privato, va tu pure a travestirti insieme a Mesrour, e venite ambeduo con me. Il visir Giafar indarno gli rappresentò ch' era tardi e che la compagnia se ne sarebbe andata prima che egli vi fosse giunto, che quello gli rispose volervi assolutamente andare. Siccome non era nulla vero di tutto quello che gli aveva detto il visir, questo fu disperato per quella risoluzione; ma era mestieri obbedire, c non già replicare.

Il califfo uscl adunque dal suo palagio travestito da privato col gran visir Giafar, c Mesrour capu degli eunuchi , e cammino per le strade di Bagdad finche ginnso al giardino. La porta v'era aperta per negligenza di Scheich Ibrahim che si era dimenticato di chinderla dopo ch' era ritornato dal comprare il vino. Il califfo ne fu scandalezzato e disse al gran visir:-Giafar, che vuol dire che la porta è aperta a quest'ora ? Sarebb'egli possibile che fosse solito Scheich Ihrahim di lasciare così aperta la porta la notte? Amo meglio credere che il frastuono della festa gli abbia fatto commettere questo fallo. Il califfo entrò nel giardino, e quando fu giunto al padiglione, siccome non volle salirvi prima di sapere che cosa vi si facesse, si consigliò col suo gran visir, se doveva salire sopra un albero vicino a quello per vedere cosa vi si facesse dentro. Ma il gran visir guardando la porta del salone la vide socchiusa e ne lo avvertì. Scheich Ibrahim l'aveva lasciata così quando s' era fatto persuadere ad entrare e a tencr compagnia a Nonreddiu e alla hella Persiana. Il califfo abbandonò il suo primo disegno e salì senza far runore alla porta ch' era socchiusa in modo che poteva vedere quelli che erano dentro seuza esserne veduto. Fu grande la sorpresa nel vedere una donna d'una hellezza senza pari «ed nu giovine de' più ben fatti con Scheich Ibrabim assiso a tavola con loro. Scheich Ibrahim teneva la tazza in mano e diceva alla bella Persiana: - Mia liclla signora, un buon bevitore non deve mai bere senza prima cantare una canzonetta. Fatenii l'onore di ascoltarla, essendo una delle più belle. Scheich Ihrahim canto, e il califfo ne fo altrettanto più maravigliato in quanta che aveva ignorato fino allora che Scheich Ibra-

him bevesse vma, avendola creduta un

nomo saggio e serio, siccome gli era sempre sembrato. Egli s'allontanò dalla porta colle medesime precauzioni con cui vi ai era approssimato, ed andò al gran visir Giafar che stava sulla acala alcuni gradini al di sotto del verone. - Sali , gli disse, e vedi se quelli che stanno là dentro sieno ministri di moschea, come tu hai voluto farmi credere. Dal tuono con cui il califfo pronunciò queste parole il gran visir conobbe assai bene che la cosa andava male per lui. Sall e guardando per l'apertura della porta fu compreso da terrore per la sua persona quando vide quelle atease tre persone nella situazione e nello stato in cui stavano. Egli ritornò al califfo tutto confuso senza saper cosa dirgli. - Oual disordine I gli disse il califfo, che certe persone sieno tanto audael di venir a divertirsi nel mio giardino e nel mio padiglione; che Scheich Ibrahim ve le faccia entrare, le soffra e si diverta con loro! Ciò non ostante io non credo, possan vedersi un giovine ed una giovine meglio fatti e meglio accompagnati. Prima di far Iscoppiare la mia collera voglio schiarirmi davvantaggio per sapere chi possano essere e per quale avventura si trovino qui. Ritornò quindi alla porta per osservarli nuovamente, ed il viair ve lo segul, restandogli dietro per tutto il tempo che egli li guardò. Essi ascoltarono l'uno e l'altro che Scheich Ibrahim diceva alla bella Persiana: -Mia amabile aignora, v' ha qualche altra cosa che possiate desiderare per rendere più compiuta la gioia di questa serata? - Mi sembra, rispose la bella Persiana, che tutto andrebbe a maraviglia, se avesai qui nno strumento che potessi auonare. - Signora, le dimandò Scheich Ibrahim, sapete voi suomare il liuto ? - Portatemelo , gli disse la bella Persiana , lo farò vedere. Senza andar assai lontano dal suo posto , Scheich Ibrahim trasse un liuto da un armadio e lo presentò alla bella Persiana che cominciò ad accordarlo. Il califfo intanto si rivolse al gran visir Giafar e gli disse : - Giafar, la giovane or ora suona il liuto ; se lo suona hene, io le perdonero insieme al giovine per amor di lei; in quanto a te non manchero di farti appiccare. - Commendatore de' credenti, se la cosa deve andar così , replicò il gran visir , io prego dunque Dio che essa suoni male, - Perchè ciò? dimandò il califfo. - Più gente saremo , soggiunse il gran visir , più avre- | quel califfo ( Galland ).

mo cagione di consolarci morendo in bella e buona compagnia. Il califfo, che amava i bei motti , si mise a ridero , e rivolgendosi nuovamente dalla parte dell'apertura della porta prestò l'orecchio per sentir suonare la bella Perslana, la quale già preludiava in modo che fece comprendere subito al califfo ch'ella auonava da maestro. Essa cominciò poscia a cantare un' aria, ed accompagnò la sna voce, ch' era ammirabile, col liuto, e lo fece con tanta arte e perfezione che il califfo ne rimase maravigliato.

Appena la bella Persiana ebbe terminato di cantare , il califfo discese dalla scala e il gran visir Giafar lo segul. Quando furono a basso il califfo disse al visir : -In fede mia non ho mai più inteso una più bella voce , ne mai meglio suonare il liuto. Isaac (1), che jo credeva il più valente suonatore che vi fosse al mondo, è nulla al paragone. Io ne sono si contento , che voglio entrare per sentirla suonare innanzi a me. Si tratta in qual modo lo farò. - Commendatore de' credenti , rispose il gran visir, se voi vi entrate o Scheich Ibrahim vi riconosce, ne morrà di terrore. - Però non saprel come regolarmi , aoggiunse il califfo, e sarei moltissimo dispiaciuto d'esser engione della sua morte dopo tanto tempo che mi serve. Mi sorge un pensiero che potrà riuscirmi : resta qui con Mesrour, ed atten-

dete nel primo viale ch' io ritorni. La vicinanza del Tigri aveva fatto imaginare al califfo di sviare molt' acqua al disotto d'una gran volta per formare una bella vasca d'acqua, ove i più bel pescl del Tigri stavano in conserva. I pescatori lo sapevano bene e desideravano moltissimo d' avere la libertà di pescarvi ; ma Il califfo aveva proibito espressamente a Scheich Ibrahim di soffrire che qualcheduno vi si avvicinasse. Nondimeno in quella medesima notte un pescatore passando lunanzi alla porta del giardino dopo che Il califfo vi era entrato, e che l'aveva lasciata aperta come l'aveva trovata, profittando dell' occasione s' era introdotto nel giardino fino alla vasca d' acqua. Quel pescatore aveva gettato le sue reti e stava per ritirarle nel momento in cui il califfo dubitando, dopo la negligenza di Scheich Ibrahim, di quello che era acca-

(1) Eca un eccellente suonator di liuto the rivea a Bagdad sotto il regno di duto, e volendo profittare di quella oc- i casione pel suo disegno, andò allo stesso luogo. Ad onta del suo travestimento il pescatore riconosciutolo si getto incontanente a'suoi piedi chiedendogli perdono, e scusandosi sulla sua povertà. - Alzati, e non temer nulla, disse il califfo, tira solamente le tue reti, affinchè veda che pesce vi è dentro. Il pescatore rassicurato, eseguì prontamente quello che il califfo desiderava, e gli condusse cinque o sei bei pesci, di cui il califfo scelse i due più grossi che fece attaccare insieme per la testa cou na giunco. Dipoi disse al pescatore: - Dammi il tuo abito, e prendi il mio. Il cambio si fece in pochi minuti: ed appena il califfo fu vestito da pescatore dalla calzatura fino al turbante, disse al pescatore: - Prendi le tue reti, e vattene pei tuoi affari.

Partito il pescatore assai contento della sua huona fortnna, il califfo prese i due pesci in mano ed andò a ritrovare il gran visir Giafar e Mesrour , e si arresto inaanzi al gran visir che non lo riconobbe punto', anzi gli disse : - Che chiedi tu? vattene pe' tuoi affari. Il califfo si mise allera a ridere, ed il gran visir lo riconolbe. - Commendatore de' credenti , sclamò egli , possibile che siate voi l io non vi riconosceva punto, e vi chieggo mille perdoni della mia inciviltà. Potete or eutrare nel salone senza temere che Scheich Ibrahim vi riconosca. - Restate adunque ancora qui, gli rispose il califfo mentre io vado a rappresentare la mia parte. Il califfo salì al salone e picchiò alla porta. Noureddin, che l'intese il primo, ne avvertì Scheich Ihrahim, che dimandò chi fosse. Il califfo aprì la porta ed avanzandosi un passo nel salone per farsi vedere: - Scheich fbrahim, rispose, io sono il pescatore Kerim : come ho veduto che convitavate degli amici, avendo in questo punto pescato due bei pesci, vengo a dimandarvi se ne avete bisogno. Noureddin e la bella Persiana furon rapiti nel sentir parlare di pesci. - Scheich Ibrahim , disse immantinenti la bella Persiana, vi prege che ci facciate il piacere di farlo entrare, affinchè vediamo che pesce ha. Scheich Ibrahim, non essendo più in istato di dimandar al preteso pescatore come e per dove era entrato, pensò solamente a compiacere la bella Persiana. Laonde rivoltosi dalla parte della porta con molta pena, tanto aveva bevuto, disse balbettando al califfo ch' egli prendeva

日本の日本の日日

r

か は 円 中 田 田 田 中 中 日

per na pescatoro : - Avvicinati , buon ladro di notte, avvicinati, affinche ti vediamo. Il califfo s'avanzò contraffacendo perfettamente bene tutte le maniere d'un pescatore e presentò i due pesci. - Ecco del bellissimo pesce, disse la bella Persiana, io ne mangerei volentieri se fosse cotto e ben accomodato. - La signora ha ragione , rispose Scheich Ibrahim, che vuoi tu che facciamo del tuo pesce se non è accomodato? Va, accomodalo tu stesso e portacelo; troverai tutto nella mia cucina. Il califfo ritornò dal gran visir Giafar e gli disse : - Giafar . sono stato assai ben ricevuto: ma vogliono che il pesce sia accomodato. - L'accomoderò io, rispose il gran visir, sarà fatto in un momento. - Ho tanto a cuore, aggiunse il califfo, di venire a capo del mio disegno, che mi prenderei la pena di farlo io stesso. Poiche so fare si beno il pescatore, posso ben fare il cnoco; ed oltre a ciò ho cucinato qualche volta nella mia gioventù e non l'ho fatto male. Ciò detto, prese la via della casa di Scheich Ibrahim, e il gran visir e Mesrour lo seguirono. Tutti tre misero mano all'opera, e quantunque la cucina di Scheich Ibrahim non fosse grande, pur nondimeno non mancando di nulla delle cose di cui abbisognavano, accomodarono hen presto il piatto di pesce. Il califlo le portò, e servendolo mise anche un cedro innanzi a ciascuno perchè se ne servissero se lo desideravano. Mangiarono con un grande appetito, particolarmente Nonreddin e la bella Persia-

na, ed il califfo restò innanzi ad essi. Quando ebbero terminato, Noureddin guardò il califfo e gli disse: - Pescatore, non si può mangiare miglior pesce di questo, e ci hai fatto il più gran piacere nel portarlo a noi, Insiememente messo mano al seno ne trasse la sua borsa, ove stavano trenta piastre d'oro, il resto delle quaranta che Sangiar, usciere del palazzo del re di Balsora, gli aveva date prima della sua partenza. - Prendi, gli disse, te ne darei di più se ne avessi. T'avrei posto al coperto della povertà se t'avessi conosciuto prima di dissipare tutto il mio patrimonio; ma non la sciare perció di accettarlo collo stesso buon cuore che se il dono fosse stato assai più considerevole.

Il califfo prese la borsa, e ringrazian dono Nonreddin, come senti che vi era dell'oro dentro gli rispose così: — Signore, io non posso abbastanza ringraziarvi della vostra liberalità : si è ben felice d' aver a fare con gente cortese come voi : ma prima di ritirarmi ho da domandarvi un favore che vi supplico concedermi. Ecco un liuto che mi fa conoscere che madama sa suonario. Se poteste ottenere da lei che mi facesse la grazia di suonarne uu solo pezzo, me ne andrei il più contento di tutti, perche è uno strumento che anto passionatamente. - Belia Persiana, disse subito Noureddin rivolgendosi a lei , io vi chieggo questa grazia , e spero che non me la ricuserete. Essa prese il liuto, e dopo averlo accordato in pochi momenti suonò e canto un'aria che rapt il califfo. Terminando essa continuo n suonare senza cantare, e lo fece con tanta forza e grazia ch' egli se ne ando in estasl. Quando la bella Persiana ebbe cessato di suonare: - Ah I sclamo il califfo , qual voce , qual mano e qual suono 1 Si è mai meglio cantato, meglio suonato il liuto | Non mai si è veduto ne udito niente di simile.

Noureddin, accostumato a dare quanto gli apparteneva a tutti coloro che glie ne facevano le lodi, disse al califfo: - Pescatore, io vedo bene che tu sai il fatto tuo ; poichè ti piace tanto, ella è tua, te ne fo un dono. Insiememente alzatosi e presa la sua veste che s' aveva tolta, ando per partire, lasciando il califfo, che non conosceva se non per pescatore , in possesso della bella Persiana, quando questa estremamente sorpresa della liberalità di Noureddin lo rattenne, e guardandolo teneramente gli disse: - Signore, ove pretendete dunque d' andare ? Rimsttetevi al vostro luogo, ve ue supplico, ed ascoltate quello che snonerò e canterò. Compiaciutala, essa colle lagrime agli occhi guardandolo canto de' versi che improvvisò, nei quali gli rimproverò vivamente il poco amore che aveva per lei, poiche l'abbandonava st facilmente a Kerim e con tanta durezza. Essa voleva dire, senza spiegarsi più oltre, a un pescatore come Kerim che non conosceva per nulla pel califfo. Nel terminare posò il liuto vicino a lei e si portò il fazzoletto al viso per nascondere le sue lagrime che non poteva rattenere. Noureddin non rispose nemmeno una parola, e coi suo silenzio mostro che non si pentiva già della sua donazione fatta. Ma il califfo sorpreso di quanto sentiva gli disse : -Signore, a quel che vedo, questa signora cost bella, cost rara ed amm rabile che

mi donate con tanta generosità, è vostra schiava, e voi siete il suo padrone? -Ciò è vero, Kerim , rispose Noureddin ; e tu saresti assai più maravigliato, se ti raccontassi tutte le disgrazie che mi sono accadute per cio. - Eh di grazia, signore, soggiunse il califfo rappresentando sempre bene il personaggio di pescatore. fatemi il favore di parteciparmi la vostra storia. Noureddin, che aveva fatte per lui cose di maggior conseguenza, quantunque non lo tenesse che per pescatoro, volle compiacerlo anche in questo. Gli raccontò tutta la sua storia cominciando dalla compra fatta dal visir suo padre della bella Persiana pel re di Balsora, e non omise nulla di quello che avevn fatto, e che gli era accaduto a Bagdad con lei fino al momento in cui gli parlava. Quando Noureddin ebbe terminato, il califfo gli dimandò : - E presentemente ove andate? - Ove vado? rispose egli , Dio mi condurrà .- Se volete seguire il mio consiglio", soggiunse il califfo, voi non andrete assai lungi; anzi al contrario è mestieri che riturniate a Balsora, lo vado a darvi una lettera che darete al re dalla parte mia, e vedrete che vi riceverà assai bene appena l'avrà letta, e che niuno vi dirà una parola. - Kerim , replieò Noureddin, quello che tu mi dici è assai singolare : non mai si è detto che un pescatore come te abbia avuta corrispondenza con un re. - Ciò uon deve maravigliarvi, soggiunse il califo, abbiamo fatto i nostri studii insieme sotto gli stessi maestri e siamo stati sempre i migliori amici del mondo Egli è vero che la fortuna non ci ba egualmente favoriti. avendo fatto lui re e me pescatore, ma questa ineguaglianza non ha per altro diminuita la nostra amleizia. Egli ha cercato di trarmi dal mio stato con tutte le premure possibili. Io mi son contentato della sua considerazione per me, non ricusandomi nulla di quello che gli chieggo in servigio de' miei amici ; lasclatemiperò fare, e ne vedrete il successo. Noureddin, consentito a quello che il califfo voleva, essendovi nel salone quanto occorreva per iscrivere, il califfo scrisse la seguente lettera al re di Balsora, in cima alla quale, quasi sull' estremità della carta, aggiunse questa formola in picciolissimi caratteri : « In nome di Dio mise ricordiosissimo » per segno che voleva essere obbeddo assolutamente. LETTERA DEL CALIFFO HAROUN-AL-RASCHID AL RE DI BALSORA

« Haroun-al-Raschió figlinolo di Mabdi invia questa lettera a Mohammed Zinebi suo cugino. Appena Noutreddin figlinolo del visir Khacan ti porterà questa lettera e l'avra i letta, spogliati sul momento del tuo mantello reale, mettiglielo sulle spalle, e fallo sedere al tuo posto senza mancare. Addio:

Il ealiffo piegò e suggellò la lettera, e senza dire a Noureddin che contenesse : - Tenete, gli disse, ed andate ad imbarcarvi senza indugio sopra un bastimento che metterà alla vela subito, partendone uno ogni giorno alla stessa ora, e dormirete quando vi sarete imbarcato. Noureddin prese la lettera e parti col poco danajo che aveva indosso guando l'useiere Sangiar gli aveva dato la sua horsa; e la bella Persiana inconsolabile per la sua partenza si trasse in disparte sul sofà e proruppe in lagrime. Appena Noureddin usel dal salone, Scheich Ibrahim, che era stato in silenzio durante tutto l'aceaduto, guardando il califfo, che prendeva sempre pel pescatore Kerim, gli disse : - Kerim , tu ci hai portati due pesci che valgono al più venti monete di rame, e perciò hai avuto una borsa e una schiava: pensi tu ehe tutto ciò sarà per te solo? lo ti dichiaro che voglio avere la schiava per meta. In quanto alla borsa, mostrami che vi è dentro: se v'è argento, ne prenderai una moneta per te : e se v'è oro, io prenderò tutto e ti daro in cambio alcune monete di rame che mi restano uella mia borsa.

Per hen comprendere il seguito, disse qui Scheberazole interrompendosi, è a notare che prima di portare al salone ili piato di pese accomodato, il califio sveva incaricato il gran visir Gisfar d'andar subito fino al palagio per condurgii quattro servidori con un abite e di andagione fino a che picchiasse colle mai del pione fino a che picchiasse colle mai del pratica di seguita di servidori aspetta servidori aspetta sano al disegnato luogo che desse il secondo.

Io ritorno al mio discorso, aggiunse la sultana. Il califlo, sempre sotto il personaggio di pesentore, repsose arditamente a Scheich Ibrabim: — Scheich Ibrahim, io non so quanto vi sia nella lorsa; ma argento ed oro so lo dividero eon voi per

metà con tutto il cuore; in quanto alla schiava, io voglio tenerla per me solo. Se poi non volete stare alle condizioni che vi propongo, non avrete nulla. Scheich Ibrahim trasportato dalla collera a questa insolenza, riguardandola come fattagli da un pescatore, prese una delle tazze che stavano sulla tavola e la gettò alla testa del califfo, il quale non durò molta fatica ad evitare la tazza gettata da un uomo ubbriaco che andò a dare contro il muro ove si franse in più pezzi. Scheich Ibrahim, più sdegnato di prima per aver mancato il suo colpo, prese la candela che stava sulla tavola, s'alzò vacillando e discese per una scala segreta per andar a cercuré un bastone.

Il califfo colse quell' occasione e picchiò colle mani ad una delle finestre (1). Il gran visir, Mesrour ed i quattro servitori gli tolsero in un subito l'abito di pescatore mettendogli quello che gli avevan portato. Non avevano aneora terminato e stavan tuttavia occupati intoruo al califfo assiso sul trono che aveva nel salone, quando Scheich Ihrahim animato dall' interesse, rientro con un grosso bastone in mano con cui voleva piechiar ben hene le spalle al preteso pescatore. Invece di trovar lui scorse il suo ahito in mezzo al salone, e vide il califfo sednto sul suo trono col gran visir e Mesrour a suoi fianchi. Egli si fermò a quello spettacolo e dubito se fosse desto od addormentate. Il califfo si mise a ridere del suo stapore e gli disse : - Scheich Ibrahim, the vuoi, the cerchi? Scheich Ibrahim, che uon poteva più du-

la sta lunga barla contro terra aclamando: — Commendator de'credenti, il vostro ille achiavo il noffiso, e di implorat i vostre cienza chiedendovene milie ra il vostre cienza chiedendovene milie ra ficalific, questi discesse dal frano dicendo a Sheich Illamin-—Alazti, is i perdono. Il raiffo si rivolse poscia alla belia Persiana che avest dato tregua al suo doloro appena s' accorse che il giardino ed il pudiglione appartenerano a proli prinareva fino, e che tra il califo menosimo quello travestivo da pescatore. — Bella quello reservito da pescatore. — Bella

bitare non fosse quello il califfo, si getto

incontanente a suoi piedi colla faecia e

 In Oriente, anche oggidt v'è l'uso di picchiur le mani per chiamare gli schiavi ed i servitori. Persinna, le disse, alzatevi e seguitemi. Voi dovete conoscere chi souo dopo tutto quello che avete veduto, e che non sono d'un grado da prevalermi del dono che Noureddin m' ha fatto della vostra persona con una generosità che non ha pari. lo l'ho mandato a Balsora per esservi re. e manderò anche voi ad esservi regina, appena gli avrò mandato i decreti necessarii per la sua investitura, lo vado intanto a darvi un appartamento nel mio palagio, ove sarete trattata secondo il vostro merito. Questo discorso rassicurò e consolò la bella Persiana in un modo sensibilissimo, e si risarcì pienamente della sua afflizione sapendo che Nonreddin da lei amato sì passionatamente era innalzato aduna sì alts diguità. Il califfo mautenne la parola datale, raccomandandola anche a sua moglie Zobeida, dopo che l'ehbe messa a parte della considerazione che aveva per Noureddin.

Il ritorno di Noureddin a Balsora fu più felice e assai prima di quello che avrebbe potuto desiderare per la sua felicità. Al suo arrivo senza veder nè amici nò parenti andò dritto al palazzo del re e trovò che stava dando udienza. Egli ruppe la calca tenendo alzata colla mano la lettera, che, fattogli luogo, presentò. Il re la ricevette, l' spri e cangio di colore pel leggerla. La bació per hen tre volte, e stava per eseguire l'ordine quando avviso mostrarla al visir Saouv nemico irreconciliabile di Noureddin. Sacuy, che aveva riconosciuto Noureddin e che cercava tra sè e sè con grande inquietudine a qual disegno fosse venuto, con fu meno sorpreso del re dell' ordine che la lettera conteneva. Non essendo egá meno del re interessato, immagino u un momento il mezzo di eluder l'ordite; e fingendo di non aver ben letto, per leggerla una seconda volta, si trasse un poco iu disparte come per aver più luce. Allora senza che niuno se n'accorcesse strappò destramente la formola in cima alla lettera, ch'era segno volere il califfo essere assolutamente obbedito, la portò alla bocca e l'inghiottì. Dopo sì grande malvagità Saouy si rivolse dalla parte del re, gli rese la lettera e parlando sommesso gli chiese : - Ebbene, sire, qual è l' intenzione della maestà vostra? - Di fare quello che il califfo mi comanda, rispose il re. - Guardatevene bene, sire, sogginnse il malvagio visir, questa è sì la scrittura del califfo, ma la formola non

vi è. Il re l'aveva veduta, ma nel turbamento in cui stava s'imagino d'essersi ingannato quando non la vide più. --Sire, continuò il visir, non bisogna dubitare che il califfo non abbia conceduta questa lettera a Noureddin, dietro i lamenti che gli è andato a fare contro vostra maestà e contro me per disbrigarsi di lui, ma non ha già inteso che voi eseguiate quello ch' essa contiene. Di più e a considerare che non ha inviato un espresso colla patente senza cui dessa è inutile. Non si fa decadere un re come la maestà vestra senza questa formalità? poiche ogni altro come Nourreddin potrebbe venire con una falsa lettera, ciò cho non si è mai praticato. Sire, la maestà vostra può riposare sulla mia parola, e prendo sopra me tutto il male che può accadere. Il re Zinehi si lascio persuadere ed abbandonò Nonreddin alla discrezione del visir Saouy, che lo condusse in casa sua con forte mano di soldati. Appena vi su giunto gli sece dar la bastonata fino a che restasse come morto, ed in quello stato lo fece portare in prigione, ove comando che lo si mettesse nella più oscura e profouda segreta, coll' ordine al carceriere di non dargli che pane ed accoun.

Ouando Noureddin intermentito dalle percosse ritornò in sè, vedutosi in quella segreta mise delle pietose grida deplorando il suo scingurato destino, dicendo : Ah pescatore, m'hai inganuatol e quanto io sopo stato facile a crederti l poteva io aspettarmi un destino sì crudele dopo il bene che t'ho fatto l Dio ti benedica nondimeno, non potendo credere che la tua intenzione sia stata cattiva, ed avrò pazienza fino alla fine de' miei mali. L'afflitte Noureddin restò dieci giorni intieri in quello stato ed il visir Saouy nou se ne obliò punto. Risoluto di fargli perdere la vita vergognosamente, non oso arbitrarsi ad intraprenderlo; ma per riuscire nel auo pernicioso disegno, carico parecchi schiavi con diversi doni ed andò a presentarsi al re alla loro testa. - Sire, gli disse maliziosamente, ecco quanto il nuovo re supplica la maestà vostra di voler aggradire al suo avvenimento al trono. Il recomprese subito quello che Saouy voleva fargli intendere, onde sclamo: - Come ! questo sciagurato vive ancora? io credeva che l'avessi fatto morire,-Sire, soggiunse Saouy, non appartiene a me di far togliere la vita a chicchessia, ma alla macstà vostra .- Va , replicò il re, fagli mezzar il capo, io te ne do il permesso .--Sire, disse allora Saouy, io sono infinitamente obbligato alla maestà vostra della giustizia che mi rende : ma siccome Noureddin m' ha fatto pubblicamente l'oltraggio ch' ella sa , così gli chieggo in grazia di permettermi che se ne faccia l'esecuzione innanzi al palazzo, e che i handitori vadano ad annunziario in tutte le contrade della città, affinchè niuno ignori che l'offesa da lui fattami sarà pienamente vendicata. Il re gli concedette quello che dimandava, e i banditori facendo il loro dovere divulgarono nella città una tristezza generale; perche la recentissima memoria delle virtù del padre fece che tutti s'indignassero che si facesse ignominiosamente morire il figliuolo, per l'istigazione e la malvagità del visir Saouy.

Saouv andò egli medesimo alla prigione, accompagnato da una rentina dei snoi schiavi , ministri della sua crudeltà. Gli si condusse Noureddin e lo fece salire sopra un cattivo cavallo senza sella. Appena Noureddin si vide tra le mani del suo nemico, gli disse: - Tu trionfi e ti abusi della tua potenza ; ma io confido sulla verità di queste parole d'un de' nostri libri : « Voi giudicate ingiustamente, e tra poco sarete giudicati aucora voi. • Il visir Saouy, che gongolava della gioia in se medesimo, gli rispose: - Come, insolente, tu osi insultarmi anche i Va, te lo perdono, avvenga che vuolsi, basta che io t' abbia veduto mozzar il capo al cospetto di tutta Balsora. Tu devi sapere anche che un altro de' nostri libri dice : « Che importa di morire il domani della morte del suo nemico? o

Questo ministro implacabile nel suo odio e nella sua inimicizia, circondato da una parte de' suoi schiavi armati, fece condurre Noureddin innanzi a lui dagli altri prendendo la via del palagio. Il popolo fu sul punto di gettarsi su lui, e l'avrebbe lapidato se qualcheduno ne avesse dato l'esempio. Quando l'ebbe condotto fino al largo del palazzo, in faccia all'appartamento del re, lo lasciò tra le mani del carnefice, ed ando dal re ch' era già nel suo scrittoio, pronto a pascere i suoi occhi con lui del sanguinoso spettacolo che si preparava. La guardia del re e gli schiavi del visir Saouy, che facevano un gran circolo intorno a Noureddin, duraron molta fatica a contenere il popolaccio, che faceva tutti gli sforzi possibili, ma inutilmente, per for-

zarli , romperli , e rapirlo. Il carnefice approssimatosi a Noureddin così gli disse : -Signore, vi supplico di perdonarmi la vostra morte, io non souo che uno schiavo e non posso dispensarmi dal fare il mio dovere; a meno che non abbiate hisogno di qualche cosa, mettetevi, se vi piace, in istato di ricevere il colpo, perche il re or ora mi comanderà di ferirvi. In quel punto sì crudele disse il desolato Noureddia rivolgendosi a dritta ed a sinistra: - Vi sarebbe qualche caritatevole persona che volesse portarmi dell' acqua per estinguere la mia sete ? Ne fu portato un vaso all'istante che si fece passare da mano in mano. Il visir Saouy, che s'accorse di questo ritardo, gridò al carnefice dalla finestra dello scrittoio del re in cui era: -Che aspetti ? colpisci. A queste parole barbare e piene d'inumanità tutto il largo rimbombò di vive imprecazioni contra lui: ed il re geloso della sua autorità non approvò quell' andacia in sua presenza, e lo mostro ordinando che s'aspettasse. Ma vi fu un' altra ragione ; perchè in quel mo-mento, alzati gli occhi verso una strada grande che gli era di fronte e che metteva capo al largo, vi scorse nel mezzo una schiera di cavalieri che correvano a briglia sciolta. - Visir, disse egli subito a Saouy, che è ciò ? guarda. Saouy, che dubitò di quello che poteva essere, premuro il re a dare il segnale al carnefice. - No, rispose il re, io voglio sapere prima chi sieno questi cavalieri. Era il gran visir Giafar col suo seguito che veniva di Bagdad in persona da parte del califio.

Per saper la cagione dell'arrivo di questo ministro a Balsora bisogna far osservare che dopo la partenza di Noureddin colla lettera del califfo, costui non erasi ricordato il dimani, e neanche più giorni dopo, d'inviare un espresso colla patente di cni aveva parlato alla bella Persiana. Egli stava nel palazzo interno, che era quello delle donne, e passando innanzi ad un appartamento intese una bella voce. S'arrestò e non ebbe appena intese alcune parole che dicevano il dolore per una partenza, chiese ad un ufficiale degli eunuchi che lo segulva chi fosse la donna che abitava in quell' appartamento, e l'ufficiale rispose esser la schiava del giovane signore che aveva mandato a Balsora per essere re invece di Mohammed Zinehi.- Ah l povero Noureddin figliuolo di Kliacan , sclamò immantinenti il calif6., come ti avera dimenticato! Presto, segimuse, che mi si facta venire Giafra sal momento. Gunto quel ministro:—
Giafra, gli disse i califlo, no nom ison ricordato di mandar la patente per far riconoscere- Nouredin red fisheror, cra non 
vi è tempo per i spediria; prendit encorre. Nouredin red fisheror, cra non 
vi è cumpo per i spediria; prendit escores. Se Nouredion non vire più e che si 
c'atto morre, fa impicar il visir Saony; 
pe più non è morto, conduciente insieme:

al re e a questo visir. Il gran visir Giafar salito a cavallo parti subito con un huon numero d'ufficiali della sua casa, e giunse a Balsora nel modo e nel tempo che abbiamo fatto osservare. Appena entrò nella piazza, ciascuno si trasse a parte per fargli luogo, e gridando grazia per Noureddin trasse al palagio nel medesimo treno fino alla scala ove scese di cavallo. Il re di Balsora, che aveva riconosciuto il primo ministro del califfo, gli andò incontro e lo ricevette all' ingresso del suo appartamento. Il gran visir dimandò prima d'ogni altra cosa se Noureddin vivesse ancora, e se vivesse, ordiuò che glie lo conducessero innanzi, Il re rispose che viveva e dette ordine che si facesse venire. Apparve subito . ma legato; egli lo fece sciogliere e mettere in libertà, e comandò che si assicurassero del visir Saouy, e che venisse legato colle medesime corde. Il gran visir Giafar non istette che una notte a Balsora, ripartendo il domani, e secondo l'ordine che aveva , conducendo seco Saouy, il re di Balsora e Noureddin. Quando giunse a Bagdad li presento al califfo, e dopo avergli renduto conto del suo viaggio e particolarmente dello stato in cui aveva trovato Noureddin, e del modo in cui era stato trattato, pel consiglio e per l' odio di Saopy, il califfo propose a Noureddin di mozzar egli medesimo il capo al visir Saouv (1). - Commendatore dei credenti, rispose Noureddin, ad onta di tutti i mali che abbia potuti fare a me ed al defunto mio padre, mi terrei pel più infame di tutti gli nomini se bagnassi le mie mani nel suo sangue. Il califfo gli seppe

buon grado della sua generosità e fece e
(1) Il barbaro costume di confidare alle mani della parte lesa l'escenzione d'una sentenza di morte è ancora al pretente praticata in Persia. (Fegusi la Stora di Persia per sir John Mulcom, t. IV, p. 183).

seguir quella giustizia dalla mano del caruefice.

Il califfo voleva rimandare Noureddin a Balsora per regnarvi; ma Noureddin lo supplicò di volernelo dispensare, dicendogli : - Commendatore de' credenti , la città di Balsora mi sarà da ora in poi in tanta avversione, dopo tutto quello che mi vi è accaduto , che oso supplicare la maestà vostra di permettermi di mantenere il giuramento che ho fatto di non ritornarvi mai più per tutta la mia vita. lo metterei tutta la mia gloria a prestare i miei servigi alla sua persona, se volesse avere la bontà di concedermene la grazia. Il califfo lo mise nel numero dei suoi più intimi cortegiani, gli rese la bella Persiana, e lo benefico tanto che vissero insieme fino alla morte con tutta la felicità che potevano desiderare.

In quanto al re di Balsora, il califfo si contentò di avergli fatto conoscere quanto bisognasse essere accorto nella scelta che faceva de'visir, e lo rimando nel suo regno.

STORIA DI BEGER, PRINCIPE DI PERSIA, E DI GIAUHARE, PRINCIPESSA DEL REGNO DI SAMANDAL.

La Persia è una parte della terra di si grande estensione da non esser senza ragione che i suoi antichi re abbiano portato il superbo titolo di re de' re. Per quante province vi sono, senza parlare deglialtri reggi conquistati, v'erano sitrettati re, e questi non solo pagavano loro esorbianti tributi, ma erano anche sommessi loro come i governatori lo sono ai re di tutti gi latir reggi.

Uno di questi re che aveva incominciato il suo regno con felici e grandi conquiste regnava da molti anni con una felicità ed una tranquillità che il rendevano il più soddisfatto di tutti i monarchi. Non v'era che una sola cosa per cui si chiamasse sventurato; quella d'essere molto avanzato negli anni, e che di tutte le sue mogli non ve n'era niuna che gli avesse dato un principe da succedergli dopo la sua morte. Egli ne aveva più di cento tutte collocate magnificamente e separatamente con delle schiave per servirle e degli eunnehi per custodirle; ma ad onta di tutte queste cure per renderle contente e prevenire i loro desiderii, niuna gli dara il suo intento. Glie se ne conducevano da tutt' i paesi più lontani , e non si contentava solo di pagarle ad alto prez20 , ma appena gli piacevano , colmava ancora i mercatanti di benefici, di onori e di benedizioni per attirarne altre , nella sernaza che alla fine averbeb un figito da quadebidima. Non vi erano ancho bostico de l'alta del propositi del pro

siderava. Un giorno in cui , secondo il costume praticato tutt' i giorni da' re suoi predecessori quand' erano di residenza uella loro capitale, teneva l'assemblea dei suoi cortigiani, ove si trovavano tutti gli ambasciadori e gli stranieri distinti che stavano alla sua corte, conversando non di cose concernenti lo stato, ma di scienze, di storia, di letteratura, di poesia, e d'ogni altra cosa capace ad allettare lo spirito piacevolmente ; in quel giorno, un eunuco venne ad aununziargli che un mercatante, che veniva da un lontanissime paese con una schiava che gli conduceva, dimandava il permesso di fargliela vedere. - Che si faccia entrare e sedere, disse il re, io gli parlerò dopo l'assemblea, il mercatante venne introdotto e fu situato in un luogo d'onde poteva vedere il re a suo agio e sentirlo parlare familiarmente con quelli ch' erano più vicini a lui. Il re usava in tal modo con tutti gli stranieri che dovevano parlargli, e lo faceva appositamente perche si accostumassero a vederlo, e vedendolo parlare familiarmente e con bontà agli uni ed agli altri, prendessero la confidenza di parlargli nello stesso modo. senza lasciarsi abbagliare dallo splendore e dalla grandezza da cui era circondato, capace di togliere la parola a quelli che non v'erano puuto accostumati. Praticava equalmente riguardo agli ambasciadori. Dapprima mangiava con loro, e durante il pasto prendeva contezza della loro salute, del loro viaggio e delle particolarità del loro puese. Ciò dava confidenza presso la sua persona, e poscia dava loro udienza.

Quando l'assemblea terminò e che tutti si furon ritirati senza restarri altri che il mercatante, questi si prostrò innanzi al trono del re colla faccia contro terra e gli augurò il compimento di tutt'i suoi desiderii. Appena si fia alzato, il re gli dimandò s' era vero che gli avrenbe con-

dotto una schiava come gli era stato detto, e s'era bella. - Sire, rispose il mercatante, io uon dubito che la maesta vostra non ne abbin delle bellissime cercandosene per lei in tutti i paesi dell' universo con tanta premura; ma io posso assicurarla, senza temer di vender tronno cara la mia mercatanzia, ch' ella non ne ha ancora veduta una che possa andar al paro con lei , se si considera la sua bellezza, la sua bella statura, le sue leggiadrie e tutte le perfezioni che dalla natura ha avute in dono. - Ov' è dessa? soggiunse il re, conducetemela. - Sire, rispose il mercatante, io l'ho lasciata tra le mani d'un ufficiale do'vostri eunuchi; la maestà vostra può comandare che la si faccia venire. Venne condotta la schiava . ed appena il re la vide ne rimase contento, a considerarla solo per la sua statura bella e snella, ed entrò in una cameretta ove il mercatante la segui con alcuni ennuchi. La schiava aveva un velo di raso bianco trapunto d'oro che le celava il volto; il mercataute glie lo tolse, ed il re di Persia vide una donna che sopravanzava in bellezza tutte quelle che aveva allora e che avesse mai vedute. Ne divenne passionatamente innamorato al bel primo vederla, e chiese al mercatante quanto volesso venderla. - Sire, rispose il mercatante, io ne ho date mille piastre d'ore a quello che me l'ha venduta, e certo ne ho sborsate altrettante da tre anni che sono in viaggio per giungere alla vostra corte. Mi guarderei bene di metterla a prezzo ad un si gran mouarca; supplico la maestà vostra di riceverla in dono se l'aggradisce. - lo ti sono obbligato, rispose il re, ma non sono solito di trattare in tal modo con mercatanti che vengono da tanto lontano ad oggetto di farmi piacere. Ti faro annoverare diecimila piastre d'oro, sarai contento? - Sire , rispose il mercatante, io mi sarei stimato felicissimo se vostra maestà avesse voluta accettaria per nulla ; ma non oserei ricusare una sì grande liberalità, che non manchero di divulgare nel mio paese ed in tutti quelli pei quali passerò. La somma gli fu annoverata, e prima che partisse il re lo fece vestire in sua presenza d'un abito di broccate d' ere (1).

 L'uso di dare un vestito, o calant, alla persona che si vuol onorare, sussiste anche oggi in Oriente. Il re fece colicare la bella schiava une le più magnitico appartamento dopo il suo, e le assegnò parecchie matrone ed altre schiave per aeririta, con ordine di farle prendere il bagno, di vestiria collizioni più magnitico che potessore trivare, e di farle pertare le più belle colinare di perita, il diamanti più fini, ed altre petere preuiose le più ricole, affinchie tre petere persone le più ricole, affinchie convertebben destina quelle che più le convertebben destina quelle che più

Le matrone officiose, che non avevano altra intenzione fuor quella di piacere al re., furono esse medesime maravigliate della belleza della schiava. Siccome ellono se ne intendevano perfettamente, diserca la re: "Sire, se la meastà vostra ha lar pazienza di darci soli tre giorii, noi c'impegoiamo di faria vedere tanto superiore a quella ch' e presentemente che non la riconoscerà più. Il re ebbe molta pena aprirara pier si lungo tempera por la consecue della consecue

La capitale del re di Persia era situata in un isola, ed i suo palagio assi superio era fabbricato sulle rive del mare. Siccome il suo appartamento avera una voduta su questo elemento, quello della bella eschiava, che non era assia lontano dal sono, avera anche la siessa veduta, e de ra sitretatano più piacevole in quanto che il mare batteva quasi al piede delle muraglie.

A capo di tre giorni la bella schiava, abbigliata magnificamente, stava sola nella sua camera, seduta sobra un sofa ed appoggiata sopra una delle finestre che guardavano il mare , quando il re, avvertito che poteva vederla, vi entrò. La schiava, che senti camminar nella sua camera assai diversamente delle donne che l' avevano servita fin allora, rivolse subito il capo per veder quel che fosse. Ella riconobbe il re : ma senza manifestare la menoma sorpresa, senza nemmeno alzarsi per fargli cortesia e riceverlo , come se fosse stata la più indifferente persona, si rimise alla finestra come prima.

Il re della Persia fu forte maravigliato nel vedere che una schiava al bella e si hen fatta sapesse si poco di civiltà. Attribut questo difetto alla cattiva educazione datale ed alle poche cure prese per insegnarle le prime croanze. Egli s'avanzò verso lei fino alla finestra ove ad onta della fredda maniera con cui lo ricovette, si lasciò gnardare, ammirare, per quanto egli desiderò.

Tra le carezze quel monarca s' arrestò per guardaria, o meglio, divoraria cogli occhi in quella che così sclamava: - Mia bella, mia leggiadra, mia ammirabile ! ditemi, vi prego, donde venite, di qual gente e chi sono il felice padre e la felice madre, che hanno posto al mondo un capolavoro della natura tanto sorprendente quanto lo siete voi? Quanto v' amo e quanto v' amerò l Non mai ho provato per altra donna quello che provo per voi; avvegnache ne abbia vedute molte e ne veda ancora un gran numero tuttodi , non mai ho vedute tante grazie insieme che mi rapiscono a me stesso per darmi tutto a voi. Mio caro cuore, aggiunse egli, voi non mi fate nemnieno conoscere con alcun segno che siete sensibile a tante dimostrazioni che vi fo del mio immenso amore. Voi non rivolgete nemmeno i vostri occhi per dare a' miei il piacere di incontrarli e convincervi che non si può amare più di quello che v' amo. Perche non rompete questo silenzio che mi agghiaccia? Donde viene questa serietà, o piuttosto questa tristezza che mi affligge? Siete dolente per aver forse lasciato il vostro paese , i vostri parenti , i vostri amici ? E che l un re di Persia che vi ama, che vi adora, non è egli capace di consolarvi e di tenervi luogo di ogni cosa al mondo !

Ad onta di tutte le proteste che il re di Persia fece alla schiava, e di tutto quello che pote dirle per obbligarla ad aprir la bocca e a parlare, ella rimase in una freddezza sorprendente, cogli occhi sempre bassi senza alzarli per guadarlo, e senza profferire una sola parola.

Il re di Peria, lieto d'aver faito un acquisió dici in esa cionetto, non vielle annoisita davvantisgiro, aperando che 
il boon trattamento la farche presi consgiare. Piechò colle mani, ed immantinenti 
entrirono più donne, cui comando di far 
servire la cena. Appena fu servita, egli 
disse alla achiari :— Guor mò, avvicinaciare del consiste del consiste del consiste di 
eschi a cincuma con me. Ella 
servi acche a ciscuma piatto derrante il 
pasto. La schivia mangio come lui, ma 
servipa coche a ciscuma piatto divarante il 
pasto. La schivia mangio come lui, ma 
sempre cogli cochi lassi, e senza rispona-

dere una sola parola, ciascuna volta che le dimandava se le vivande le piacessero. Per cangiar discorso il re le addimandò come si chiamasse, se fosse contenta del suo abbiglismento, delle pietre preziose di cui era ornata, ciò che pensasse del sue appartamento e delle sue suppellettili , e se lo spettacolo del mare la divertisse. Ma dietro tutte queste dimande ella tenne il medesimo silenzio, di cui il re non sapeva più che pensare. S' imaginò che forse fosse muta. - Ma , diceva egli tra sè, sarebbe possibile che Iddio avesse formata una creatura si bella, si perfetta, sì compiuta, la quale avesse un sì gran difetto ! Sarebbe un gran danno, ma con tutto ciò non potrei lasciar d'amarla come l' amo.

Quando il re si alzò di tavola, si lavo le mani da un lato mentre la schiava se le lavava dall' altro. Colse questa occasione per chiedere alle donne che gli presentavano il bacino, s' ella aveva loro parlato. Quella che prese la parola, gli rispose : - Sire . noi non l'abbiamo nè veduta, ne intesa parlare più di quello che la maestà vostra stessa ha veduto; noi le abbiamo renduti i nostri servigi nel bagno , l'abbiamo dipinta , pettinata e vestita nella sua camera, e non mai ha aperto la bocca per dirci : - Cio va bene , son contenta. Noi le dimandavamo: - Signora, avete bisogno di nulla? Desiderate qualche cosa? Chiedete, comandateci. Noi non sappiamo se sia dispregio, afflizione, bestialità, o perchè sia mutola, non avendo potuto trar da lei una sola parola: questo è quanto possiamo dire alla maestà vostra.

Il re di Persia fu più sorpreso dietro questo discorso che ascoltò. Credendo che la schiava potesse avere qualche subbietto d'afflizione, volle tentare di distrarla. Però fece una brigata di tutte le dame del suo palagio. Elleno vennero, e quelle che sapevano suonare strumenti ne suonarono, e le altre cantarono o ballarono, o fecero l'uno e l'altro insieme ; e giuocarono da ultimo a più specie di giuochi che divertirono il re.

La schiava sola non prese niuna parte a que' divertimenti, restando al suo luogo sempre cogli occhi bassi e con una tranquillità di cui tutte le dame non furono meno sorprese del re. Elleno si ritirarono ciascuna al proprio appartamen-

to, ed il re resto colla bella schiava.

passionato per la bella schiava del gior-no prima. E lo mostro risolvendo di dedicarsi unicamente a lei ; ed esegul questa risoluzione, congedando tutte le sue altre donne co ricchi abiti, le pietre preziose, ed i gioielli che avevano per loro uso, e ciascuna con una grossa somma di danajo , libere di maritarsi a chi lor aggradisse, non ritenendo che le matrono e le donne avanzate in età, necessarie er istare appresso alla bella schiava; Ella non gli dette la consolazione di dirgli una sola parola per tutto un anno; ma non pertanto e'non cesso dall'essere molto assiduo presso di lei con tutte le ima- « ginabili compiacenze, e di darle le più segnalate pruove d'una violentissima passione.

L'anno era scorso , ed il re seduto un giorno presso la sua bella, le protestava che il suo amore, in vece di diminuire, aumentava ogni giorno con maggior forza. - Regina mia, le diceva egli, io non posso indovinare ciò che voi ne pensate; non pertanto nulla non è più vero, e vi giuro che non desidero nient' altro da che ho la felicità di possedervi. lo valuto il mio regno, ad onta di tutta la sua grandezza, meno d'un atomo quando vi vedo e posso dirvi le mille volte che vi amo. lo non voglio che le mie parole vi obblighino a crederlo: ma non potete dubitarne dietro il sacrificio che ho fatto alla vostra bellezza del gran numero di donne che aveva nel mio palagio. Voi potete ricordarvene essendo scorso un anno da che le ho rimandate tutte, e me ne pento tanto poco nel momento in cui ve ne parlo quanto in quello in cui cessai di vederle, e non me ne pentiro mai. Nulla non mancherebbe alla mia soddisfazione, al mio contento ed alla mia gioia, se mi diceste una sola parola per provarmi che me ne avete qualche obbligazione. Ma come potreste dirmelo se voi siete muta! Ohimè l le temo troppo che ciò sia vere! E qual cagione di non temerlo dopo un anno intero che vi prego mille volte in ciascun giorno di parlarmi e che voi mi tenete un silenzio sì affliggente per me l Se non è possibile che jo ottenga da

voi questa consolazione, faccia almeno il cielo che mi diate na figlinole per succedermi dopo la mia morte. lo mi sento invecchiar ogni giorno, e presentemente avrei bisogno d'averne uno per aiutarmi a sostenere il più gran peso della mia Il dimani il re di Persia si alzò più ap- corona. Ritorno al gran desiderio che ho di sentirvi parlare, perché qualche cosa ia ine stesso mi diec che voi nou sicte gà muta. Deh I di grazia, signora, rompete quest'ostinato silenzio, ve ne sconginro; ditemi una sola parola, dopo la quale non m'importerà più di morire.

A questo discerso la bella schiava, che secondo i suo costama evera acoltato il re sempre cogli occhi bassi, e che non solo gia overa dalto cagioue di credere che solo gia avera dalto cagioue di credere che so, si poue a sorridere. Il re di Persia so na scorse con una sorpresa che gli fece fare una eschamazione di giori, a non dibilitando chi (ella non rolesso pariare , attese questo momento con un'attenzione morte.

La bella schiava finalmente ruppe un al lungo silicuio e così parlo :— Sire , bo tante cose a dire alla maesià vostra, compendo i imo sielezio, cho non so don-de comineiare. Creda nondimeno semi odovere il ringraziaria prima di tutto di tutte le grazie e di tutti gli nonri cui mina colmata, e di dimandare al ciclo che ila faccia prosperara. Che dei anche properare che considerate di properare con considerate il propera

Dopo eto, siré, un ou posso arrivina più grande soddisfazione dell'annuazio della mia gravidanza; spero che sia na maschio. Oltre e ciò, sire, aggiunse ella, senza la mia gravidanza (supplico la maestà vostra di prendere la mia sincerità in buon aspetto) eto risoluta a non amarvi mai, come pure a lenere un perpetto silenzò; ma presentemento vi

amo per quanto lo debbo.

Il re di Persia, licto d'aver inteo parlare la hella schiava coll'annuciargii una notizia che tanto gli stava a cuore, l'abbacacio inerramente dicendole: — Luce degli occhi miet, io non poteva ricevere una più grande gioni di quella onde mi colinate. Voi m'avete pariato et annucia sco in me atecno, dopo questi due subbietti di letzia, che nou mi aspettava punto.

Nel trasporto di gioia in cui era il re di Persia nou disse ottre alla bella schiava, e la lasciò, nua in modo da far comprendere che sarebbe bentosto ritornato. Volendo che il subbietto della sua gioia fosse renduto pubblico, l'annuncio a'suoi dificiali e fece chiamare il suo gran visit,

cui appena giunto dette la commissione di distribuire centomila piastre d'oro agli ospedali ed al poveri per rendimenti di grazie al cielo; e la sua volontà fu eseguita dagli ordini di quel ministro.

Dato quest' ordine , il re di Persia ritornò dalla bella schiava e le disse : -Signora, scusatemi se vi ho lasciata al bruscamente, avendomene voi stessa data l'occasione ; ma permettetemi che differisca ad un' altra volta il parlarvene . desiderando sapere da voi cose di assai maggior conseguenza. Ditemi, ve ne supplico, anima cara mia, qual mai ragione avete avuta di vedermi, di sentirmi parlare, di mangiare meco ciascun giorno per tutto un anno, e d'aver avuta questa irremovibilo costanza, non dico già di aprire la bocca per parlarmi, ma anche di non darmi a divedere che couprendevate molto bene quanto vi diceva? Ciò mi sembra strano, e non comprendo come abbiate potuto tenere il silenzio fino a questo punto: è mestieri che straordinaria ne sia la cagione.

Per soddisfare la curiosità del re: -Sire . rispose quella vaga donna , essere schiava, essere lontana dal suo paese, aver perduta la speranza di ritornarvi mai, col cnore addolorato per vedermi separata per sempre da mia madre, mio fratello, i miei congiunti, e da quelli che conosceva, nou souo ragioni aufficienti per aver tenuto il silenzio che la maeatà vostra trova sì strano? L' amor della patria non è men natursle dell' amor paterno, e la perdita della libertà riesce insopportabile a chiunque non sia sprovveduto di buon senso per valutarne tutto il prezzo. Il corpo può bene essere assoggettato all' autorità di un padrone che ha la forza e la potenza in mano; ma la volontà non può essere padroneggiata, dipendendo sempre da sè medesima : la maestà vostra ne ha veduto uu esompio nella persona mia. É per molto che non abbia imitato una infinità di sciagurati e sciagurate che l'amore della libertà riduce a prendore la trista risoluzione di procurarsi la morte in mille modi, per una libertà che non può esser loro tolta. -Signora , rispose il re di Persia, son perauaso di quanto mi dite; ma nii sembra ehe una persona bella, ben fatta, di buon aenso e buono spirito come voi , schiava pel suo cattivo destino, deve stimarsi felice di trovare un re per signore! ---Sire, soggiunse la bella achiava, qualunque si sia la schiava, come ho già detto alla maestà vostra, un re nou ne può padroueggiare la volontà. Nondimeno siccom' ella parla d' una schiava capace di piacere ad un monarca, e di farsene amare, se la schiava è d'uno stato inferiore che non vi sia punto proporzione, voglio credere ch' ella può stimarsi felice nella sua sciagura. Ma quale felicità intanto! Ella non lascerà di riguardarsi come una schiava strappata dalle braccia della madre sua e del padre, e forse d' nn amante che non lascerà d' amare per tutta la sua vita. Ma se la stessa schiava non cede in nulla al re che l'ha acquistata , la maestà vostra stessa giudichi del rigore della sua sorte, della sua miseria, della sua afflizione, del suo dolore, e di che essa può esser capace.

Il re di Persia stapito da questo discorso sclamò : - Come l signora , sarebbe egli possibile, come lo fate intendere, che foste di sangue reale I Informatemi, di grazia, su questo punto, e non aumentate la mia impazienza. Ditemi chi sono il felice padre e la felice madre d'un si gran prodigio di bellezza, chi sono i vostri fratelli , le vostre sorelle , i vostri congiunti, e soprattutto come vi chiamate. - Sire , disse allora la bella schiava, il mio nome è Gulnara (t) del Mare ; mio padre, che è morto, era uno dei più potenti re del mare, e morendo lascio il suo regno ad un fratello che ho, chiamato Saleh (2), ed alla regina mia madre. Mia madre è anche una principessa figlia d' un altro re potentissimo. Noi vivevamo tranquillamente nel nostro regno ed in una pace profonda, quando un nemico invidioso della nostra felicità entrò ne'nostri stati con un potente esercito, penetrò fino nella nostra capitale, e se ne impadronì non dandoci che il tempo di salvarci in un luogo impenetrabile con alcuni officiali fedeli che nou ci abbandonarono.

In quell'asilo, mio fratello non tralasciò di pensare agli spedienti proprii a cacciare l'usurpatore de'nostri stati, ed in quest' intervalto mi chiamò un giorno in disparte e mi disse: — Sorella mia, gli eventi delle più picciole imprese possono aver sempre incerta riuscita; lo pos-

(1) Gulnara significa, in persiano, rosa o fiore di granato (Galland).
(2) Saleh, in arabo, significa buono (Galland)

so soccombere in quella che medito per rieutrare ne nostri stati, e sarei meno dispiaciuto della mia disgrazia di quella che potrebbe accadere a voi. Per prevenirla e preservarvene, desidererei moltissimo vedervi prima maritata. Ma nel cattivo stato in ciù stanno le nostre bisogne non vedo possiate sposarvi ad alcuno de' nostri principi del mare. Desidererei che poteste risolvervi a partecipare il mio sentimento, che è di sposarvi ad un principe della terra. lo son pronto ad adoperare tutte le mie curc, essendo certo che per la bellezza di cui siete dotata non ve ne sia pur uno, potente che vogliasi; il quale non si chiami felice di farvi parte della sua corona. - Questo discorso di mio fratello mi cagionò una gran collera contro lui. Fratello mio, gli dissi, dal lato di mio padre e di mia madre, io discendo come voi da re e regina del mare senza alcuna alleanza coi re e regine della terra. lo non voglio far novità, avendone fatto giuramento da che ho avnta sufficiente cognizione per conoscere la nobiltà e l'autorità della nostra casa. Lo stato in cui siamo ridotti non m' obbligherà a cangiar risoluzione; e se voi dovete morire nell' esecuzione del disegno, io son pronta a morire piuttosto che a seguire un consiglio che non mi sarei mai aspettato dalla parte vostra.

Mio fratello, ostinato in questo matrimonio che non m' andava a genio, volle provarmi esservi re della terra che non ciculta di consulta a quelli del mare. Calcolaro lor del produce del consulta del contro lui che m'attirarono di malvagi trattamenti dalla parte sua, da cui ini punita nel vivo. Egli mi lascio tanto poco soddisfatta di me per quanto io le era di lui, e ma dispetto in cui cre mi alancia di anti di produce di consulta di produce all'iloste della Luna.

Ad onta del gran disgusto che m'avera costretta ad andara gettarmi in quell'isola, non lascui di vivervi assai contenta, e mi ritari in luoghi rimori ove stactutioni non impediruou che un suono di qualche disinzione, a compagnato da domestici, non mi sorprendesse in quella ceb o dormiva e non mi conducesse seco. Epii mi dimostrò molto amore e non tratascouitali per persusdermi a corrippoderio; untali per persusdermi a corrippoderio; untali per persusdermi a corrippoderio; scio neglio colla forza, per attro io lo scio neglio colla forza, Per attro io lo feci sì ben pentire della sua insolenza che [ risolse di vendermi, e mi vendè al mercatante che m' ba condotta e venduta alla maestà vostra. Questo mercatante era un uomo saggio, dolce ed umano, e nel lungo viaggio che mi fece fare non mi ha dato mai cagione di lagnarmi di lui.

Riguardo alla maestà vostra, continuò la principessa Gulnara, s'ella non avesse avute per me tutte le considerazioni di cni le sono obbligata, se non m' avesse date pruove d'amore con una sincerità di cui non bo potuto dubitare, se senza esitare non avesse cacciate tutte le sue mogli, io non temo di dirle che non sarei restata con lei. Io mi sarei gettata in mare da quella finestra ove m'incontrò la prima volta che mi vide in questo appartamento, e sarei andata a trovar mia madre, mio fratello e i miei congiunti. Avrei anche perseverato in questo disegno, e l'avrei posto ad esecuzione, se dopo un certo tempo avessi perduta la speranza d'una gravidanza. lo mi guarderei bene dal farlo nello stato in cui sono ; di fatto, checchè potessi dire a mia madre ed a mio fratello, mai non vorrebbero credere che fossi stata schiava d'un re come la maestà vostra, e mai non mi perdonerelibero il fallo che avrei commesso contro il mio onore. Con ciò, sire, sia una principessa od un principe che metto al mondo, sarà un pegno che m'obbligherà a non separarmi più dalla maestà vostra ; spero anche ch'elia non mi riguarderà più come una schiava, ma come una principessa non indegna della sua alleanza. Iu tal guisa la principessa Gulnara terminò di far conoscere e di raccontare la sua storia al re di Persia. - Mia leggiadra, mia adorabile principessa, sclamò allora quel monarca, di quali meraviglie m' avete informato! Quale ampia materia alla mia curiosità di farvi dimanda sopra cose così inudite i Ma prima di tutto debbo ringraziarvi della vostra bontà e della vostra pazienza a provare la sincerità e la costanza del mio amore ! lo non credevo potervi amare più di quello che vi amava; ma ciò non ostante da che so che voi siete una così graude prineipessa, vi amo mille volte di più. Che dico jo principessa I signora, voi non lo siete più, voi siete la mis regina e regina di Persia, come io ne sono il re: questo titolo sarà presto divulgato in tutto il mio regno. Da domani rimbomberà nella

che faranno conoscere esser voi mia legittima moglie. Ciò sarebbe fatto già da lungo tempo, se m' aveste tratto più presto dal mio errore ; perciocche dal momento che v' bo veduta, ho avnto il medesimo nensiero che oggi di amarvi sempre e di non mai amar altri che voi. In espettazione che io soddisfaccia me stesso e che vi renda quanto vi è dovuto, vi supplico, signora, d' istruirmi più particolarmente di questi stati e di questi popoli del mare che mi sono sconosciuti. lo aveva ben inteso parlare d'uomini marini, ma aveva sempre tennto quanto me se n'era detto per conti e favole. Non pertanto nulla non è più vero dopo quello che voi me ne dite, e ne ho una pruova ben certa in voi che siete ed avete voluta aver la degnazione di divenir mia moglie, e ciò per una preferenza di cui niun altro abitante della terra eccetto me può vantarsi. Ma vi è una cosa che mi arreca pena e che vi supplico spiegarmi. Non posso comprendere come mai potete vivere, operare e muovervi nelle acque senz' annegarvi. Non v' ba che poche genti tra noi che abbiano l'arte di restar sotto l'acqua ; ma vi perirebbero pure, se non uscissero a capo d' un certo tempo ciascuno secondo la sua destrezza e la sua forza. - Sire . rispose la regina Gulnara, io soddisferò la maestà vostra con molto piacere. Noi camminiamo nel fondo del mare nello stesso modo che si cammina sulla terra, e respiriamo nell' acqua come si respira nell'aria , laonde invece di soffocarci come soffoca voi , contribuisce alla postra vita. Il più notevole ancora è che non bagna i nostri abiti e che quando veniamo sulla terra ne usciamo senz'aver bisogno di asciugarli. Il nostro ordinario linguaggio è lo stesso nel quale la scrittura jucisa sul suggeilo del gran profeta è concepita. lo non debbo dimenticare che l'acqua non c'impedisce di veder nel mare, tenendovi gli occhi aperti senza soffrirvi nessun incomodo; e siccome li abbiamo eccellenti non lasciamo, ad onta della profondità del mare, di vedervi tanto chiaro quanto si vede sulla terra. È la stessa cosa nella notte : la luna ci rischiara, e i pianeti e le stelle non ne son celati. lo lio già pariato de' nostri regni ; e siccome il mare è assai più spazioso della terra, ne vien di conseguenza che ve n' ba più gran numero e di assai più granmia capitale con feste non ancora vedute di. Essi son divisi in province, e ciascuna

provincia ha parecchie grandi chtà popolatissime. Vi ha da ultimo una infinità di nazioni, di usi e costumi differenti come sulla terra. I palagi de' re e de' principi sono superbi e magnifici; ve n' ha di marmo di differenti colori, di cristallo di rocca onde il mare abbonda, di madreperle, di coralli e d'altri materiali più preziosi. L'oro, l'argento ed ogni specie di pietre preziose vi sono in più grande abbondanza che sopra la terra, senza parlare delle perle, perchè di qualunque grossezza possano esser sulla terra non sono stimate ne' nostri paesi, e solo i più infimi borghesi se ne adornano.

**阿水田市河外外外的水河** 

Avendo un' agilità meravigliosa ed incredibilo tra noi di andare ove vogliamo in poco d' ora, non abbiamo hisogno ne di carri nè di cavalli. Ciò non ostanto non v' ha re il quale non abbia le sue scuderie e le sue razze di cavalli marini ; ma ordinariamente non se ne servono che nei divertimenti e nelle feste pubbliebe. Gli uni dopo averli bene addestrati si piacciono a montarli ed a far iscorgere la loro destrezza nelle corse ; gli altri li accoppiano a carri di madreperla ornati di mille conchiglie d'ogni specie de' più vivi colori. Que' carri sono scoperti con un trono ove i re sou seduti quando si fan vedere a' loro sudditi , o sanno guidarli eglino medesimi senza aver bisogno di cocchieri. lo passo sotto silenzio una infinità d'altri particolari curiosissimi, riguardanti a' paesi marini, soggiunse la regina Gulnara, che farebbero un grandissimo piacere alla maestà vostra; il che ella vorrà permettere ch' io differisca a parrarle a miglior agio per parlarle d'un'altra cosa che e presentemente di maggior importanza. Quello che ho a dirle, sire, è che i parti delle donne di mare sono differenti da quelli delle donne di terra, e però temo che le ostetriche di questo paese assistano malo al mio parto. La maestà vostra non avendovi meno interesse di me, aggradendolo, io credo conveniente per la sicurezza dei miei parti, di far venire la regina mia madre con alcune cugine che ha nello stesso tempo il re mio fratello, col quale ho grando desiderio di riconciliarmi. Eglino saranno lieti di rivedermi appena avro loro raccontata la mia storia e sapranno ch' io son moglie del potento re di Persia. Però supplico la maestà vostra di permettermelo; eglino saranno assai contenti di renderlo i loro omaggi, e posso prometterle ch'ella avrà molta sod- la : - Figliuola mia , le disse , provo

disfazione a vederli. - Signora, rispose il ro di Persia, voi siete la padrona ; fate quanto vi piacerà ; io cercherò di riceverli con tutto l'onore che meritano : ma vorrei sapere in qual guisa farete loro sapere quello che desiderate da essi, e quando potranno giugnere, affinche io dia ordine a' preparativi pel loro ricevimento e vada io medesimo incontro a loro .--Sire, soggiunse la regina Gulnara, non vi è già bisogno di queste cerimonie, perchè dessi giugneranno qui in un momento, e la maestà vostra vedrà in qual modo arriveranno, senza far altro ch'entrare in questo camerino e guardare per la gelosia.

Quando il re di Persia fu entrato nel camerino, la regina Gulnara si fece portare un picciolo braciere con del fuoco da una delle sue schiave, che rimandò dicendole di chiuder la porta. Come fu sola, prese un pezzo di legno d' sloe in una cassetta, lo mise sul braciere, ed appena ne vide comparire il fumo pronunciò dello parole sconosciute al re di Persia, che osservava con attenzione quanto faceva, ed ella non aveva ancora terminato che l'acqua del mare si turbò. Il camerino ove stava il re era disposto in modo cho se ne accorse a traverso della gelosia guardando dalla parte delle finestro che sporgevano sul mare.

Il mare s'aprì finalmente a qualche distanza, ed incontanente ne sorse un giovane hen fatto e di bella statura col mustacchio di erba di mare. Una donna avanzata in età, ma d'aria maestosa, no sorse dopo di lui con cinque giovanette che non cedevano per nulla in bellezza alla regina Gulnara. Questa si presentò subito ad una delle finestre, e riconobbe il re suo fratello, la regina sua madre, ed i suoi congiunti, i quali anche la riconobbero. La brigata si avanzo come spinta sulla superficie del mare, senza camminare, e quando tutti furono sulla riva si slanciarono leggermente l'un dopo l'altro sulla finestra dove la regina Gulnara era apparsa, e donde s'era ritirata per far loro luogo. Il re Saleh, la regina sua madre . e le sue cugine l'abbracciarono con moltissima tenerezza, e colle lagrime agli occhi a misura che entravano.

Quando la regina Gulnara gli ebbe ricevuti con tutto il possibile onore, e quando ebbe loro fatto prender posto sul sofà , la regina sua madre prese la paromolta gioia nel rivedervi dopo una sì lun- i ga assenza, e son sicura che vostro fratello e le vostre cugine ne provano quanto me. Il vostro allontanamento senza nulla partecinare a nessuno ci ha immersi in una inesprimihile afflizione, e non potremmo dgvi quante lagrime abbiamo versate. Non sappiamo altro della cagione che può avervi obbligata a prendere un si sorprendente partito, tranne il colloquio avuto con vostro fratello ch'egli ci ha partecipato. Il consiglio ch' egli allora vi dette gli era sembrato vantaggioso pel vostro stabilimento nello stato in cui tutti eravamo; ma non bisognava accuorarvene tanto, e mi permetterete di dirvi che avete presa la cosa in tutto altro aspetto che in quello in cui dovevate prenderia. Ma lasciamo questo discorso, che non farebbe se non rinnovellare subbietti di dolore e di lamenti che voi dovete obbliare con poi : e metteteci a parte di quanto vi è accaduto da si lungo tempo che non vi abbiamo veduta, dello stato in cui siete presentemente, e soprattutto informateci se siete contenta.

La regina Gulnara si gittò incontanente a piedi della regina sua madre, e dopo che le ebbe hacista la mano, rialzandosi rispose : - Signora . io ho commesso un gran fallo, lo confesso, e son debitrice alla vostra bontà del perdono che vi degnate concedermi. Quello che vi diro, per obbedirvi, vi farà conoscere che alcune volte invano si ha ripugnanza per certe cose. lo bo provato da me stessa che la bisogna cui più era opposta la mia volontà è giusto quella a cui il mio destino m' ba condotta mal mio grado. Ella le raccento quanto le era accaduto dopo che il dispetto l' aveva fatta risolvere ad alzarsi dal fondo del maro per venir sulla terra. Quand' ebbe terminato dicendo in fine come fosse stata venduta al re di Persia presso cui si trovava : - Sorella mia, le disse il re suo fratello, voi avete gran torto di aver sofferte tutte queste indegnità; non potete lagnarvene che con voi stessa, perchè mentre avevate il mezzo di liberarvene, son forte maravigliato della vostra pazienza in restar tanto tempo nella schiavitù. Alzatevi, e ritornate con noi nel regno che ho riconquistato sul fiero nemico che se n' era impadronito.

Il re di Persia, che intese queste parole dal camerino in cui stava, ne fu molto ascoata dolore, non è stata che per moaccorato, e disse fra se stesso: Ah son i perduto! la mia morte è certa, se la mia vi onoro in particolare, e che nulla ci

regina, se la mia Guinara ascolta un consiglio sl pernicioso. lo non posso più vivere senza lei, e mi se ne vuol privarel Ma la regina Gulnara.non lo lasciò lungo tempo nel timore in cui stava. - Fratel mio. rispose ella sorridendo, quel che mi dite mi fa meglio che mai comprendere quanto l'amicizia che nudrite per me sia sincera, lo non potetti sopportare il consiglio che mi davate di sposarmi ad un priucipe della terra : oggi poco è mancato che non mi fossi incollorita con voi per quello che mi date, di lasciar l'impegno che ho contratto col più potente e col più famoso di tutt'i priocipi della terra, lo non parlo già dell' impegno d'una schiava col suo padrone, poiche in tal caso ne sa-rebbe agevole il restituirgli le diecimita piastre che gli son costata, lo parlo di quello d'una moglie con un marito, e d'una moglie che non può lagnarsi d'alcun subbietto di malcontento dalla narte sua. Desso è un monarca saggio, moderato, che m' ba dato le più efficaci pruove d'amore, e non poteva dermene una più segnalata che di congedare, da' primi giorni che mi ebbe, il gran numero di mogli che aveva, per non attaccarsi che unicamente a me, lo son sna moglie, avendomi egli dichiarata regina di Persia per partecipare a' suoi consigli. lo dico di più che son gravida, e che se ho la felicità, col favore del cielo, di dargli un figliuolo, sarà nn altro bene che mi attaccherà a lui più inseparabilmente. Però, fratel mio , proseguì la regina Gulnara , lungi dal seguire il vostro consiglio, tutte queste considerazioni, como ben lo vedete, m'obbligano non solo ad amare altrettanto il re di Persia per quanto egli m'ama, ma anche a restare a passare la mia vita con lui più per riconoscenza che per dovere. Spero che nè mia madre nè voi colle mie buone cugine disapproverete la mia risoluzione nè le mie nozze, che bo strette senza averle cercate, e che fanno onore sì a' monsrchi del mare come a quelli della terra. Scusatemi se vi bo data la pena di venir qui dal più profondo del mare per parteciparvele ed avere il bene di vedervi dopo si lunga separazione. - Sorella mia, rispose il re Saleh, la proposta che v' ho fatta di ritornare con noi dietro il racconto delle vostre avventure, che io non ho potuto ascoltar senza dolore, non è stata che per mostrarvi quanto vi amiamo tutti, quanto io

preme davvantaggio se non tutto quello che può contribuire alla vostra felicità. Per queste medesime cagioni, io non posso da parte mia che approvare una risoluzione si ragionevole e sì degna di voi, dopo quanto ci avete detto della persona del re di Persia vostro sposo, e delle grandi obbligazioni che gli avete. Riguardo alla regina madre vostra e mia, sou persuaso ch'essa non è di altro sentimento.

Questa principessa confermó quanto il re suo figlinolo aveva detto. - Figliuola mia , rispose ella rivolgendosi alla regina Guinara , son lieta che voi siate contenta, e non ho nulla ad aggiugnere a quanto il fratel vostro vi ha adesso manifestato. lo sarei la prima a condannarvi, se non aveste tutta la riconoscenza che dovete ad un monarca che vi ama con tanta passione e che ha fatto sì grandi cose per voi.

Il re di Persia , che stava nel camerino , per quanto era stato afflitto dal timore di perdere la regina Guinara, provo altrettanta gioia nel vedere che essa era risoluta a non abbandonarlo. Non potendo più dubitare del suo amore dopo una dichiarazione sì autentica, l'amò mille volte di più, e promise a sè stesso di provargliene la sua riconoscenza con tutti gli spedienti che gli sarebbero possibili. Mentre il re di Persia s'intratteneva

cost con un piacere incredibile, la regina Gulnara aveva picchiato colle mani e comandato a delle schiave che erano entrate di servir subito la colezione. Quando questa fu servita , ella invitò la regina sua madre, il re suo fratello e le sue cugine d'avvicinarsi e mangiare. Ma eglino ebbero tutti lo stesso pensiero, che senza averne dimandato il permesso si trovavano nel palagio d'un potente re, che non li aveva mai veduti e non li conosceva punto, e che sarebbe stata una grande inciviltà il porsi a tavola senza lui. Il rossore montò loro al viso, e dall'emozione in cui n'erano, gettaron fiamme dalle narici e dalla bocca con gli occhi intiammati.

Il re di Persia provò un inesprimibile spavento a quello spettacolo cui non s'aspettava punto, e del quale ignorava la cagione. La regina Gulnara, che aveva dubitato di quel che fosse e che aveva compresa l'intenzione de' suoi congiunti , non fece che dir loro, alzandosi dal suo luogo ; che sarebbe tosto ritornata ; ed entrata nel camerino vi rassicuro il re colla al re di Persia : - Sire , noi non possia-

sua presenza. - Sire, gli disse, nou dubito che la maesta vostra non sia molto contenta della prova di riconoscenza che le professo per tutte le grandi obbligazioni di cui le son debitrice. Non dipendeva che da me di acconciarmi a' loro desiderii e di ritornare con essi ne nostri stati; ma io non son capace d'un' ingratitudine di cui mi condanuerei la prima.-Ah | mia regina, sclamò il re di Persia. non parlate delle obbligazioni che m'avete, non avendomene alcuna. lo stesso ve ne ho di così grandi, che mai non potrò testimoniarvene la mia riconoscenza. Io non aveva creduto che voi m'amaste al punto che vedo mi amate, e che m'avete fatto conoscere nel modo più irrefragabile. - Eh sire, soggiunse la regina Gulnara, poteva io fare meno di quello che ho fatto, che non è nulla al paragone di tutti gli onori che ho ricevuti , di tutt' i beneficii di cni mi avete colmata, di tante pruove d'amore alle quali è impossibile ch' io non sia sensibile? Ma, sire, aggiunse la regina Gulnara, lasciamo questo discorso, per assicurarvi dell' amicizia sincera di cui la regina mia madre e il re mio fratello vi onorano. Essi muoiono dal desiderio di vedervi e di assicurarvene egliuo stessi. Io ho anche pensato di farmi un pregio appo loro col dare ad essi una colezione prima di procurar loro quest'onore. Adunque jo supplico la maestà vostra di voler entrare e di onorarli della vostra presenza. - Signora, rispose il re di Persia, avrei un gran piacere di ossequiare genti che v'appartengono da si vicino; ma quelle fiamme che be vedute uscir dalle fore narici e. dalle loro bocche mi cagionano spavento. - Sire , replicò la regina ridendo , quelle fiamme non debbono farle la minima pena, non significando altra cosa che la loro ripugnanza di mangiare della sua roba nel suo palagio, senza ch'ella li ouori della sua presenza e mangi conessi.

Il re di Persia, rassicurato da queste parole, s'alzo dal suo posto ed entrò nella camera colla regina Gulnara, che lo presentò alla regina sue madre, al re suo fratello, ed alle sue cugine, che immantinenti si prostrarono colla faccia contro terra. Il re di Persia corse subito a loro obbligandoli a rialzarsi, e li abbracciò l'un dopo l'altro. Dopo che si furon tutti seduti, il re Saleb prese la parola e disse

mo sufficientemente manifestare la nostra i gioia alla maestà vostra per quello che la regina Gulnara mia sorella ha avuto . nella sua disgrazia, la felicità di trovarsi sotto la protezione d' un si potente re. Possiamo per altro assicuraria non esser ella indegna dell'alto grado al quale è piaciuto a lei innalzarla. Abbiamo avuta una sì grande amicizia e tenerezza per lei, che non ci siamo potuti risolvere a concederla ad alcuno de' potenti principi del mare, che l' han chiesta in matrimonio anche prima che fosse vennta in età. Il cielo la riserbava a voi , sire, e noi non possiamo meglio riugraziarlo del favore che le ha fatto, che dimandandogli di concedere alla maestà vostra la grazia di vivere lunghi anni con lei, con ogni specie di prosperità e di soddisfazioni. - Bisognava bene, rispose il re di Persia, che il cielo me l'avesse riserbata, come voi avete detto. Di fatto la passione ardente con cui l'amo ini fa conoscere, che lo non aveva nulla amato mai prima di conosceria. Non posso sufficientemente manifestare la mia riconoscenza alla regina sua madre, nè a voi, principe, nè ai vostri conginnti, della generosità con cul consentite a ricevermi in un'alleanza che m' è sì gloriosa. Ciò detto, li invitò a porsi a tavola, e vi si mise anch' egli colla regina Gulnara, Terminata la colezione, il re di Persia converso con essi molto innanzi nella notte : e quando fu tempo di andarsi a coricare, li condusse egli medesimo ciascuno all'appartamento che aveva fatto loro preparare.

Il re di Perus regniò i suoi illustri ospiti di continunte feste, nelle quali non tralassio milla di quanto potesse faro appurire la sua grandezza e la sua mognificenza, ed insensibilmente gl'impegnò a restare alla sua corte fino al parto della regina. Appena ella ne senti la prosiniti, dette ordino perchà milla le moncasse di tutte quelle cose di cui poteva aver biospon in quelle conginitura. Partori finalmente e dette alla fuor un figlinolo con malmente e dette alla fuor un figlinolo con l'assiste, e che ando a preventario al re appena fa circondato delle prime fasce chi erano macnifiche.

il re di Persia ricevè quel dono con una giois che è più facile immaginarsi ch'esprimere. Sicconne il volto del piccolo principe suo figliuolo era pieno e sfavillante, di bellezza, crede non poter dargli un nonne più conveniente di quello di Beder (1). Per rendimenti di grazie al cicle assendo grandi elemonine ai poveri, dette la lihertà a' prigionieri, ed a tutti i suoi schiavi d'ambedue i sessi, fece distribuire grosse somme a' ministri ed ai devotti della sua religione, fece anche grandi doni alla sua corte ed al popolo, e si fecero per suo ordine feste di più giorni in tutta la città.

Dopo che la regina Gulnara si alzò di letto, nn giorno che il re di Persia, la regina Gutnara, la regina sua madre, il re Saleh suo fratello e le priucipesse loro congiunte conversavano insieme nella camera della regina, la nudrice vi entrò col picciolo principe Beder che portava tra le sue braccia. Il re Saleh si alzò subito dal suo posto, corse al picciolo principe, e dopo averlo preso dalle braccia della nudrice nelle sue, si mise a baciarlo e careggiarlo con grandi dimostrazioni di tenerezza. Fece dapprima più giri nella camera giuocando e tenendolo sospeso colle mani in aria : poscia tutto ad un tratto nel trasporto della sua gioia, si slanció da una finestra ch' era aperta e s' immerse nel mare col principe.

Il re di Persia, che non s'aspettava questo spettacolo, cacciò spaventevoli grida nella credenza che non avrebbe più riveduto il principe suo caro figliuolo, o se avesse a rivederlo, lo rivedrebbe annegato. Poco mancò che non esalasse lo spirito in mezzo alla sua afflizione, al suo dolore ed a' suoi pianti.- Sire, gli disse la regina Gulnara con viso sereno per rassicurario, la maestà vostra non tema nulla. Il piccolo principe è figliuolo a me come a voi , e non l'amo meno di quello che l'amate voi : non pertanto vedete che non ne sono accorata, non devendolo punto essere. Desso non corre alcun rischio; e vedrete bentosto comparire il re suo zio che lo riporterà sano e salvo. Quantunque sia nato dal sangue vostro, per la cagione che m'appartiene non lascia d'avere lo stesso vantaggio che noi di poter vivere cioè egualmente nel mare e nellaterra. La regina sua madre e le principesse sue engine gli confermarono lo stesso; ma i loro discorsi non fecero grande effetto per liberario dal suo spavento , e non gli fu possibile di star in calma per tutto il tempo cho non vide il priucipe Beder.

Il mare finalmente si turbò, e si rivi-

(i) Luna piena, in arabo ( Galland ).

de ben presto il re Salch, che uscì col i piccolo principe tra le braccia, e che sostenendosi nell' aria, rientrò per la stessa finestra d' ond' cra uscito. Il re di Persia fu lieto e forte maravigliato nel vedere il principe Beder tanto tranquillo quanto lo era allorche aveva cessato di vederlo. Il re Saleh gli chiese : - Sire , la maestà vostra non ha avuta una gran paura quando m' ha veduto immerger uel mare col principe mio nipote ? - Ah ! principe, rispose il re di Persia, non nosso esprimervelo; io l'bo creduto perduto da quel momento, e mi avete ridonata la vita riportandomelo, -Sire, soggiuase il re Saleh , io l'aveva dubitato , ma non v'era nessuna cagione di timore. Prima d'immergermi jo aveva pronunziate su lui le parole misteriose che erano scolpite sul suggello del gran ro Salomoae figliuolo di Davide. Noi pratichiamo la stessa cosa riguardo a tutt' i fancinlli che ci nascono nelle regioni del fondo del mare. ed in virtù di quelle parole essi ricevono lo stesso privilegio cho noi abbiamo per superiorità agli uomini che dimorano sulla terra. Da quello che la maestà vostra ha veduto può giudicare del vantaggio che il principe Beder ha acquistato per parto della regina Guluara mia sorella. Fiacho vivrà, e tutte le volte che vorrà, sarà libero d'immergersi nel mare e di percorrere i vasti imperi ch'esso chiude nel suo seno.

Ciò detto, il re Salch, che aveva già rimesso il piccolo Beder tra le braccia della sua nudrice, aprì una cassa ch' era andato a prendere nel suo palagio nel poco tempo ch' era disparso, e che aveva portata picna di trecento diamanti grossi quanto un uovo di piccione, d'un egual numero di rabini d'una straordinaria grossezza, altrettante verghe di smeraldi della lunghezza di un mezzo piede, e di trenta file o collano di perle, ciascuna di dieci. - Sire, diss' egli al re di Persia presentandogli quella cassa, quando siamo stati chiamati dalla regina mia sorella , ignorando in qual luogo della terra fosse, e che avesse avuto l'onore di divenire sposa d'un sì gran monarca, è stato cagione che siamo venuti colle mani vuote. Non potendo oltro a ciò testimoniare sufficientemente la nostra riconoscenza alla maestà vostra, supplichiamo di aggradire questa debole pruova, in considerazione de' singolari favori che lo è piaciute impartirle, ed a quali nei nen partecipiamo meno di lei.

Non si può esprimere quale fu la sorpresa del re di Persia quando vide tante ricchezze chiuse in s) picciolo spazio. --E che , principe , sclamo egli , chiamate voi debole pruova della vostra riconoscenza, quando non mi dovete niente, un dono d'un prezzo inestimabile l lo vi dichiaro anche una volta che voi non mi dovete nulla nè la regina vostra madro nè voi, stimandomi troppo felice del consenso dato all'alleanza che bo contratto con voi. Sigaore, disse poscia alla regina Gulnara rivolgendosi dalla parte sua, il re vostro fratello mi confoado in modo che io non so come sottrarmene, e lo supplicherci di permettere cho io ricusi il suo dono se non temessi che se ne offendesse ; pregatelo d'aggradire che mi dispensi di accettarlo. - Siro, soggiunse il re Saleh, io non son già sorpreso che la maestà vostra trovi il dono straordiuario: io so non essere accestumati gli abitanti della terra a veder pietre preziose di questa qualità ed in sì gran numero in una volta. Ma s' ella sapesse che jo so dove sono lo miuiere donde si traggono, e che è a mia disposizione di farne un tesoro più ricco di tutt' i tesori insieme dei ro della terra, sarebbc maravigliata dell'audacia che abbiamo avuta di farle un dono di sì poco valore, Però la supplichiamo di non guardarlo per questo lato, ma per l'amicizia sincera che ne obbliga ad offrirglielo, e di uon darci la mortificazione di non riceverlo. Manicro tanto cortesi obbligarono il re di Persia ad accettarlo, e glie ne fece grandi ringraziamenti, come pure alla regina sua madre.

Alcuni giorni dopo il re Saleh dichiarò al re che la regina sua madre, le principesse sue cugine ed egli nou avrebbero un più grau piacere che di passare tutta la loro vita alla sua corte; ma che come era lungo tempo che stavan lungi dal loro regno e che la loro presenza vi cra necessaria, lo pregavano di permettero che togliessero commiato da liu o dalla regina Gninara. Il re di Persia mostro loro quanto fosse il suo dispiacimento di non essere iu suo potere di usar con essi la medesima cortesia di andar loro a far visita ne' loro stati. - Ma siccome io sou persuaso che non dimenticherete la regina Gulnara, aggiunse egli, e che la verrete a vedere di quando in quando, spero che avrò l'ouoro di rivedervi più di una volta.

Si sparsero melte lagrime nella loro

separazione da una parte e dall'altra. li re Saleh si separò il primo ; ma la regina sua madre e le principesse furono obbligate per seguirlo di quasi strapparsi dalle braccia della regina Guinara, che non poteva risolversi a lasciarle partire. Appena quella regale schiera fu disparsa, il re di Persia non pote far a meno di dire alla regina Gulnara : - Signora , io avrei riguardato come un uomo che avesse voluto abusare della mia credulità colui che avrebbe intrapreso di farmi passar per vero le meraviglie di cui sono stato testimone dal momento in cui la vostra illustre famiglia ba onorato il mio palagio cella sua presenza. Ma io non posso smentire i miei occhi, e me ne sovverrò finchè avrò vita, non cessando dal benedire il cielo d'avervi a me rivolta, a preferenza d'ogni altro principe.

Il piccolo principe Beder fu nudrito ed allevato nel palsgio sotto gli occhi del re e della regina di Persia, e lo videro crescere ed aumentare in bellezza con graude soddisfacimento. Ne dette loro assal di più a seconda che avanzò in età, per la sua continuata allegria, per le sue piacevoli mauiere in tutto quello che faceva, e pe' segni dell' aggiustatezza, della vivacità del suo spirito in quanto diceva; e questa soddisfazione era in loro altrettanto più sensibile in quanto che il re Saleh, suo zio, la regina sua avola, e le principesse sue cugine andavano sovente a partecipare. Non si durò molta fatica ad insegnargli a leggere ed a scrivere, e gli si fecero apprendere con la medesima facilità tutte le scienze che convenivano ad un principe del suo grado.

Quando it principe di Persia ebbe aggiunta l'età di quindici anni, eseguiva tutt' i suoi esercizi infinitamente con maggior destrezza e buona grazia de'suoi maestri. Oltre a ciò era d'una saviezza e di ppa prudenza ammirabile. Il re di Persia, cho aveva riconosciuto in lui, quasi dalla sua nascita, le virtù sì necessarie ad nn monarca, che l'aveva veduto fortificarvisi fiu allora , e che d'altra parte s'accorgeva ogui giorno delle grandi infermità della decrepitezza, non volle aspettare che la sua morte gli desse luogo di nietterio in possesso del suo regno. Non dure molta fatica a far acconsentire il consiglio a quanto desiderava all'oggetto, ed i popoli seppero la sua risoluzione con tanto maggior gioia per quanto il principe Beder era degno di comandarii. Di- l'usci dalla capitale sotto il pretesto d'una

fatto comparendo egli da molto tempo in pubblico, i sudditi avevano avuto tutto l'agio di uotare ch'egli non aveva quell'aria sdegnosa, altiera e ributtaute, sì familiare alla maggior parte degli altri principi . che riguardano tutti gl' inferiori con un orgoglio ed un dispregio insopportabile. Sapevano al contrario che usava con tutti con una bontà che invitava ad avvicinarsi a lui ; che ascoltava favorevolmente tutti coloro che avevano a parlargli ; che rispondeva loro con una benevolenza tutta a lui particolare; e che nulla ricusava a nessuno, basta che quello che gli si domandava fosse giusto.

Il giorno della cerimonia fu designato: ed in quel giorno, in mezzo al suo consiglio che era più numeroso del solito, il re della Persia, che dapprima si era assiso sul suo trono, ne discese, si tolse la corona dalla testa, la mise su quella del principe Beder, e dopo averlo aiutato a salire al suo posto, gli baciò la mano in segno che gli rimetteva tutta la sua autorità e tutto il suo potere : dopo la qual cosa si mise al disotto di lui tra i visir e gli emir.

Immantinenti i visir, gli emir, e tutti gli officiali principali andarono ad inginocchiarsi innanzi al pnovo re e gli prestarono il giuramento di fedeltà, ciascuno riguardo al suo grado. Il gran visir fece poscia il rapporto di divorsi affari importanti , sui quali pronunziò con una saviezza che fece rimaner ammirato tutto il consiglio. Depose in seguito alcuni governatori convinti di malversazioni e ne mise altri al loro posto , con nn discernimento sì giusto e sì equo che s'attirò gli applausi di ciascuno, altrettanto più onorevoli in quanto che l'adulazione non vi aveva alcuna parte. Uscì finalmente dal consiglio, ed accompagnato dal re suo padre audò all' appartamento della regina Gulnara, la quale non appena lo vide colla corona in testa che corse a lui , e l'abbracciò con molta tenerezza, angurandogli po regno di lunga durata.

Nel primo anno del suo regno il re Beder adempì a tutte le regali funzioni con una grande assiduità, e soprattutto ebbe gran cura d'istruirsi dello stato degli affari e di tutto quello che poteva contribuire alla felicità de' suoi sudditi. L'anno seguente, dopo, ch' ebbe lasciata l' amministrazione degli affari al suo consiglio, col permesso dell'antico re suo padre scorrere tutte le province del suo regno, affine di correggervi gli abusi, di stabilire il buon ordine e la disciplina dovunque, e togliere a principi suoi vicini mal intenzionati il desiderio di nulla intraprendere contro la sicurezza e la tranquillità dei suoi stati facendosi vedere sulle fron-

Questo giovine re non abbisognò meno di un anno intero per eseguire un disegno sì degno di lui. Poco tempo dopo il suo ritorno il re suo padre cadde si pericolosamente ammalato che da sè stesso conobbe non se ne sarebbe più alzato. Egli attese l'ultimo momento della sua vita con una grande tranquillità, e l'unica cura ch'ebbe fu quella di raccomandare a' ministri ed a' signori della corte del re suo figlisolo di persistere nella fedeltà che gli avean giurata; e non ve ne fu pur uno che non ne rinnovellasse il giuramento con altrettanta buona fede della prima volta. Morì finalmente con cordoglio sensibilissimo del re Beder e della regina Gulnara, che fecero portare il suo corpo in un superbo mausoleo pro-porzionato alla sua dignità. Dopo termimati i funerali, il re Beder non ebbe pena a seguire il costume della Persia, di piangere i morti per un intero mese, e di non veder nessuno per tutto questo tempo. Avrebbe pianto suo padre per tutta la sua vita, se avesse ascoltato l'eccesso della sua afflizione, e se fosse stato permesso ad un re di darvisi in preda interamente. In quest' intervallo la regina madre della regina Gulnara, il re Saleh , colle principesse loro parenti giunsero e presero una gran parte alla loro afflizione prima di dar loro conforto.

Quando il mese fu scorso, il re non poté dispensarsi dal dare accesso al suo gran visir ed a tutti i signori della sua corte, i quali lo supplicarono di sinettere l'abito di lutto, di farsi vedere a'suoi sudditi, e di riprendere la soma degli affari come prima. Manifestò una sì grande ripugnanza ad ascoltarli, che il gran visir fu obbligsto a prender la parola ed n dirgli: - Sire, non vi è bisogno di dire alla maestà vostra non appartenere che alle donne l'estinarsi a rimanere in un lutto perpetuo. Non dubitiamo non ne sia ella persuasissima, e non essere sua intenzione il seguire il loro esempio. Nè le nostre lacrime nè le vostre sono capaci di ritornare in vita il re vostro padre,

partita di caccia, ma veramente per tra- i anche quando non cessassimo dal piangere per tutta la uostra vita. Egli ha servito alla legge comnne a tutti gli uomini che li sottopone al tributo indispensabile della natura. Intanto non possiamo dire assolutamente che sia morto, poichè lo rivediamo nella sua persona, non dubitando egli medesimo morendo che non dovesse rivivere in lei ; laonde tocca alla maestà vostra a far vedere ch'egli non si è ingannato.

Il re Beder non potè resistere ad istanze sl pressanti : però, smesso subito l'abito di lutto , dopo aver ripreso le vesti e gli ornamenti reali , cominciò a provvedere a bisogni del suo regno e de suoi sudditi, colla stessa attenzione che prima della morte del re suo padre. L'adempl con una universale approvazione ; ed essendo esatto a mantenere in vigore i decreti de' suoi predecessori, i popoli non s' accorsero d' aver cangiato signore.

Il re Saleh, che era ritornato ne' suoi stati del mare colla regina sua madre e le principesse, appena vide che il re Beder aveva ripreso le redini del governo, ritornò solo a capo d'un anno, ed il re Beder e la regina Gulnara furon lietissimi di rivederlo. Una sera all'alzarsi da meusa, dopo che fu sparecchiato e che vennero lasciati soli , si misero a parlare di diverse cose. Insensibilmente il re Saleh entrò a far le lodi del re suo nipote, e dichiarò alla regina sua sorella quanto fosse soddisfatto della saviezza con cui egli governava; il che gli aveva acquistata una grande riputazione non solo presso i re suoi vicini , ma anche fino a'più lontani regni. Il re Beder, che non poteva sentir parlare si vantaggiosameute della sua persona, e non volendo per creanza impor silenzio al re suo zio, si volse dall' altro lato e finse di dormire, appoggiando la testa sopra un cuscino che teneva dietro. Dalle lodi che non riguardavano se non la condotta meravigliosa e lo spirito superiore, il re Saleh passò a quelle del corpo, e ne parlò come d'un prodigio che non aveva uulla di simile nè sulla terra , nè ne regni al di sotto delle acque del mare di cui aveva cognizione. - Sorella mia , sclamò egli tutto ad un tratto, così ben fatto com' è e come lo vedete voi stesso, son forte meravigliate che non abbiate ancora inteso a trovarle una sposa. Se non m'inganno, egli è adesso nel suo ventesimo anno, ed a questa età non è permesso ad un principe di star

senza moglie ; laonde voglio pensarvi to i rarlo. - Sorella mia, replicò il re Salela. stesso, giacche voi non vi pensate, e dargli per isposa una principessa de' postri regni, la quale sia degna di lui. - Fratel mio, rispose la regina Gulnara, voi ml fate sovvenire d'una cosa cui non ho nensato menomamente finora. Non avendomi egli mostrata niuna inclinazione pel matrimonio, io non vi ho pensato affatto, e vi so buon grado che abbiate avvisato di parlarmene. Siccome io approvo moltissimo di dargli una delle nostre principesse, vi prego nominarmene qualcuna, ma sl bella e compinta che il re mio figlio sia forzato ad amaria. - lo ne so una, soggiunse il re Saleh parlando a voce bassa; ma prima di dirvi chi è, vi prego di vedere se il re mio nipote dorme, e vi dirò perchè bisogna che prendiamo questa precauzione. La regina Gulnara si volse, e vedoto Beder pella situazione in cui stava non dubitò per nulla che non dormisse profondamente. Il re Beder intanto invece di dormire raddoppiò la sua attonzione per non perder nulla di ciò che il re suo zio aveva a dire con tanta secretezza. - Non v'è bisogno di tanta cautela, disse la regina al re suo fratello, voi potete parlare liberamente senza timore d' essere ascoltato. - Non è a proposito, continuò il re Saleh, che il re mio nipote abhia sì tosto cognizione di quello che debbo dirvi. L'amore, come voi sapete, s' introduce qualche volta per l'orecchio, e non è necessario ch' egli ami in questo modo quella che ho a nominarvi, vedendo, di fatto, grandi difficoltà a superare, non dal lato della principessa, come lo spero , ma dalla parte del re suo padre. Non ho che a nominare la principessa Giauhare (1) cd il ro di Samandal. - Che dite voi, fratel mio ? sclamo la regina Gulnara; la principessa Giauhare non e ancora maritata? Io mi ricordo d'averla veduta poco tempo prima che mi separassi da voi ; aveva diciotto mesi ed era dotata d' allora d' nna bellezza sorprendente. È mestieri che oggi sia la moraviglia dell'universo, se la sna hellezza ha sempre aumentato d'allora in poi, e la poca età che tiene più del re mio figlio nou deve impedirci di far tutt'i nostri sforzi per procurargli un partito sl vantaggioso. Non si tratta che di sapere le difficoltà che voi vi trovate e di supe-

(t) Giauhare in arabo significa pietra preziosa ( Galland ).

il re di Samandal è d'una vauità insopportabile, al che si tiene superiore a tutti gli altri re , e cho però vi è poca apparenza di poter entrare in trattato comlui per queste pozze. Andrò io stesso n fargli la dimanda della principessa sua figlia, e s'egli si ricusa ci rivolgeremo altrove ove saremo ascoltati più favorevolmente. È perciò , come vedete , aggiunse, che è buono che il re mio nipote non sappia nulla del nostro disegno se prima non ci accertiamo del consenso del re di Samandal per tema che l'amore per la principessa Giauhare non s' impadronisca del suo cuore, c che non potessimo riuscire ad ottenergliela, Parlarono ancora per qualche tempo sul medesimo subbietto, e prima di separarsi convennero che il re Saleh sarebbe ritornato subito nel suo regno per fare la dimanda della principessa Giauhare al re di Sa-

mandal pel re di Persia. La regina Gulnara ed il re Saleh, credendo che il re Beder dormisse veramente lo svegliarouo quando vollero ritirarsi, ed il re Bedor riusci assai bene a fingere di destarsi come se avesse dormito di un profondo sonno, intanto che egli non aveva perduto neppur una parola del loro colloquio, e che il ritratto dal re suo zio fatto della principessa Giauhare aveva infiammato il suo cuoro d'una passione che gli era del tutto straniera. Si formo nna idea si vantaggiosa della sua bellezza che il desiderio di possederla gli fece passare la notte in iuquietudini che non gli permisero di chiudere un momento gli occhi. Il domani il re Saleh volle toglier commiato dalla regina Guinara e dal re sue nipote, il quale ben sapendo che il re suo zio partiva si tosto per audar a formare la sua felicità senza por tempo in mezzo, non lasciò di cangiar colore a quel discorso. La sua passione era sì forte cho non gli permetteva di star senza vedere l'eggette che cagionava, per tante lungo tempo che giudicava pecessario a trattare il suo matrimonio. Però prese la risoluziono di pregarlo a volerlo condurre con lui : ma pon volendo che la regina sua madre pe sapesse piente, affinc d' aver occasione di parlar in particolare, l'impegnò a rimanere ancora quel giorno per partecipare ad una partita di caccia con lui il giorno seguente, risoluto a profittare di quella occasione per manifestargli il suo disegno.

La partita di caccia ebbe luogo, e il re Beder si trovo solo più volte col re suo zio, ma non osò aprire la bocca per dirgli una sola parola di quello che avea disegnato. Nel più forte della caccia, esseadosi il re Saleh separato da lui, e non restandogli niun officiale o familiare vicino, scese a terra presso ad un ruscello, e dopo d'aver attaccato il suo cavalle ad un albero che faceva una bellissima ombra lungo il ruscello con molti altri che lo costeggiavano, si coricò a mezzo sulle zolle, lasciando libero il varco alle sue lagrime che scorsero in abbondanza accompagnate da sospiri e singhiozzi. Rimase lungo tempo in quello stato immerso ne' suoi pensieri senza profferire una sola parola.

Il re Saleh intanto, non vedendo più il suo nipote, ansiosamente chiese ove fosse, ma senza trovar nessuno che glie ne supesse dar novella. Separatosi dagli altri cacciatori e cercandolo lo scorse da lungi. Egli aveva osservato dal giorno precedente, ed anche in modo più chiaro in quel giorno, che non aveva la sua solita allegria, che stava cogitabondo contro il suo solito, e che non rispondeva subito alle dinande che gli si facevano, o se vi rispondeva non lo faceva a proposito; ma non aveva il minimo sospetto della cagione di quel cangiamento. Appena lo vide pella situazione in cui stava. non dubitò che non avesse inteso il discorso avute colla regina Gulnara, e che non fosse amante. Sceso a torra assai lontano da lui , dopo ch'ebbe attaccato il cavallo ad un albero, fece un gran giro, ed avvicinatosigli senza far rumore intese pronunciare queste parole : - Amabile principessa del reguo di Samandal, indubitatamente non nii si è fatto che un debole abbozzo della vostra incomparabile bellezza. Io v'imagiuo ancora più bella in preferenza a tutte le principesse, come il sole è bello in preferenza della luna e di tutti gli astri insieme. Io verrei da questo punto, se sapessi ove trovarvi, ad offerirvi il mio cuore, che vi appartiene e che non mai altra principessa possederà. Il re Saleh, non volendo sentir oltre, si avanzò, o facendosi vedere al re Beder, gli disse : - A quel che vedo, nipote mio, voi avete ascoltato cio che dicevamo l'altro giorno della principessa Giauhare. la regina vostra madre ed io : ma questa non era la nostra intenzione, e credevamo

Beder, io non ne ho perduto una parola , provando l'effetto preveduto , e che non avete potuto evitare. lo vi avea trattenuto espressamente per parlarvi del mio amore prima della vostra partenza ; ma la vergogna di farvi una confessione della mia debolezza, se può dirsi tale quella d'amare una principessa tanto degna d'essere amata, m'ha chiusa la bocca. Io vi supplico dunque, per l'amicizia che avete per nn principe che ha l'onore di essere vostro stretto congiunto , d' aver pietà di me e di non farmi aspettare, per vedere la divius Giauhare, che abbiste ottenuto il consenso del re suo padre pel nostro matrimonio, a meno che non amiate meglio che io muoia d'amore per lei prima di vederla.

Ouesto discorso del re di Persia impacciò forte il re Saleh : il quale gli rappresentò quanto gli era difficile il concedergli la s'oddisfazione che dimandava, non potendogliela procurare senza condurlo con lui; quanto la sua presenza fosse necessaria nel suo regno, tutto essendo a temere se se ne tenesse lungi; e lo scongiurò a moderare la sua passione finchè avesse poste le cose in istato di poterlo contentare, assicurandolo che avrebbe adoperato tutta la possibile diligenza e che sarebbe venuto a rendergliene conto tra pochi giorni. Il re di Persia, non volendo ascoltar queste ragioni, sclamò:-Zio crudele , vedo bene che non mi amate per quanto io m'era imaginato, e che amate meglio ch' io muoia invece di concedermi la prima preghiera che vi ho fatta in vita mia. - Son pronto a far vedere alla maestà vostra, replicò il re Saleh, non esservi nulla che io non tolessi fare per servirla; ma non posso condurlá meco senza che ne abhia parlato alla madre sua : che direbb' ella di voi e di me ? lo lo voglio s' ella v' acconsente, e congiungerò le mie preghiere a quelle di lei.-Voi non iguorate, soggiunse il re di Persia, che la regina mia madre non pernietterà mai che l'abbandoni, e questa scusa mi fa meglio conoscere la durezza che avete per me. Se mi amate tanto per quanto volete che creda, bisogna che ritorniate in questo punto nel vostro reguo e che mi conduciate con voi.

mio, voi avete ascoltato cio che dicevamo 
Il re Saleh, costretto a cedere alla vol'altro giorno della principessa Giauhare, lontà del re di Persia, trasse un antello la regina vostra madre edi o; ma questa che avera al dito, ov'erano scolpiti gli non era la nostra intezzione, e credevamo stessi nomi misteriosi che sul suggello di che dormiste. — Zio mio, rispose il re Salomone che averan fatto fauti prodigi

colla loro virtà , e presentandoglielo gli | qualunque siasi modo. Io non devo nulla disse : - Prendete quest' anello , mettetevelo al dito, e non temete ne le acque del mare nè la sua profondità. Il re di Persia prese l'anello, e quando l'ebbe messo al dito: - Fate come me, gli soggiunse il re Salch, e in pari tempo s'alzarono leggermente nell'aria avanzandosi verso il mare, che non era assai loutano, ed in cni s'immersero.

Il re marino non mise molto tempo ad arrivare al suo palagio col re di Persia suo nipote, che subito condusse all'appartamento della regina, cui lo presentò. Il re di Persia haciò la mano della regina sua avola, la quale l'abbracció con una grande dimostrazione di gioia dicendogli : - lo non vi dimando netizia della vostra salute, vedendo che state benissimo e ne son lieta . ma vi prego di darmene di quella della regina Gulnara vostra madre e mia figlia. Il re di Persia si guardo bene dal dirle ch'era partito senza tor commuato da lei ; l'assicurò al contrario d'averla lasciata in perfetta salute, e che ella lo aveva incaricato di farle i suoi complimenti. La regina gli presento in seguito le principesse, e lasciatolo a conversare con loro, entrò in una camera a parte col re Saleh , che le partecipò l'amore del re di Persia per la principessa Giaubare sul solo racconto della sua bellezza contro la sna jutenzione : che l'aveva dovuto condur con lui senza poterscue esimere; e che pensava a' mezzi di procurargliela lu matrimonio.

Quantunque il re Saleh a propriamente parlare fosse innocente della passione del re di Persia, nondimeno la regina gli seppe mai grado d' aver parlato della principessa Gianhare innanzi a lui con sì poca precauzione, e gli disse : - La vostra imprudeuza non è per nulla perdonabile ; sperate voi che il re di Samandal, il cui carattere vi è tanto conosciuto, avrà maggior considerazione per voi che per tunti altri se cui ha rifintato la sua figluola con un dispregio grandissimo ? Volete che vi rimandi colla stessa confusione ? - Signora , rispose il re Salch , v' ho già detto essere stato contro la mia intenzione che il re mio nipote abbia inteso quello che ho raccontato della bellezza della principessa Giauhare alla principessa mia sorella. Il fallo è commesso, e noi dobbiamo pensare ch' egli l'ama passionatissimamente, e che morrà d'amore e d'alflizione se non glie la otteniamo in supplicò a volerla aggrad re. - Principe,

tralasciare; poichè io, quantunque innocentemente, ho fatto il male, ed adoprerò quanto è in mio potere per apportarvi rimedio. Spero, signora, che voi approverete la mia risoluzione d'andar a trovar jo stesso il re di Samandal con un ricco dono di gioie, e dimaudargli la principessa sua figlinola pel re di Persia vostro nipote. lo ho qualche speranza che non me la ricuserà, e che aggradirà il parentado d'uno de più potenti monarchi della terra. - Sarebbe stato a desiderare, rispose la regina, che non fossimo nella necessità di far questa dimanda. di cni non è sicuro che abbiamo il successo siccome lo desideriamo: nia siccome si tratta del riposo e della soddisfazione del re mio nipote, così vi do il mio consenso. Soprattutto conoscendo voi l'umore del re di Samandal, badate, vi supplico, di parlargli con tutt'i riguardi che gli son

dovuti, ed in un modo cortese sì che non possa offendersene. La regina preparò essa medesima il dono e lo compose di diamanti , di rubini, di smeraldi, di file di perle, e li mise in una cassetta ricchissima e magnifica. Il doniani il re tolse commiato da lei e dal re di Persia, e partì con una schiera scelta e poco numerosa de' suoi officiali e de' suoi familiari. Giunse ben presto al regno ed alla capitale ed al palazzo del re di Samandal, il quale non differì di dargli udienza com'ebbe saputo il suo arrivo. Egli si alzò dal suo trono come lo vide apparire; e il re Saleh, che volle mettere in dimenticanza per aleuni momenti quello ch' egli era , se gli prostrò innanzi augurandogli il compimento di quanto poteva desiderare. Il re di Samandal subito s' inchino per rialzarlo, e dopo che lo ebbe fatto sedere vicino a lui , gli dimandò in che cosa mai potesse rendergli servigio. - Sire , risposo il re Saleh , quando non avessi altra cagione che quella di rendere i miei omaggi ad uno de' più potenti principi che vi sia al mondo, distintissimo per la sua saviezza e pel suo valore, non mostrerci alla maestà vostra che debolmente quanto l'onoro. S'ella potesse leggere fino al fondo del mio cuore, conoscerebbe la grande venerazione ond'è colmo per lei , ed il desiderio forse che ho di darle pruove del mio affetto. Ciò detto, prese la cassetta dalle mani d'uno de' suoi famigliari e presentandogliela lo

rispose il re di Santandal, voi non mi fate un sì considerevole dono che per una proporzionata dimanda che avete a farmi. Se è cosa che dipende da me, avrò grandissimo piacere di concedervela. Parlate e ditenii liberamente in che posso servirvi. - Egli è vero, sire, soggiunse il re Saleh, che ho una grazia a chiedcre alla maestà vostra, e mi guarderei bene dal dimandargliela se non fosse in suo potere di concedermela. La cosa dipende da lei assolutamente, ed in vano la dimanderei ad ogni altro. lo glie la chieggo dunque con tutte le possibili istanze, e la supplico a non ricusarmela. - Se la cosa è così, replicò il re di Samandal, non avete che a dirmi che cos'è, e vedrete in qual modo io so servire quando lo posso. - Sire, gli disse allora il re Saleh, dopo la confidenza che la maesta vostra vuole io preuda sulla sua buona volontà, non dissimulerò da vantaggio che vengo a supplicarla di onorarci del suo pareutado col matrimonio della principessa Giauhare sua onorevole figliuola, e fortificare in tal guisa la buona intelligenza che unisce due regni da sl lungo tempo.

A questo discorso, il ro di Samandal dette in grandi scoppii di risa, lasciandosi cader rovescioni sul cuscino ove avova appoggiato il dosso, e in un medo assai ingiurioso al re Saleh, cui disse :- Re Saleh, io mi era imaginato che voi eravate un principe di buon senso, saggio ed accorto; ma il vostro discorso al contrario mi fa conoscere quante mi sono ingannato. Ditemi ove era il vostro spirito, quaudo vi siete formata una si grande chimera come quella di cui m'avete parlato? Avete ben potuto solamente concepire il pensiero di aspirare alle nozze d'una princincasa figlinola ad un re tanto grande e tanto potente quant' jo lo sono ? Dapprima dovevate meglio considerare la grande distanza che v' ha da voi a me , e poscia non venire a perdere in un momento la stima che io faceva dolla vostra persona.

Il re Saich fu estremamente offeso d'una risposta sì oltraggiante, e durò molta fatica a frenare il suo giusto risentimento. - Che Dio, sire, riprese egli con tutta la possibile moderazione, ricompensi la maestà vostra com' ella lo merita, e mi permetterà di dirle che io non dimando la principessa sua figliuola in matrimonio per me. Quando cio fosse, lungi che la maestà vostra dovesse offendersene, cre- | equipaggiati che allora allora arrivavano.

derei far molto onore all'uno ed all' sltra. La maestà vostra sa bene che io sono uu re del mare come lei : che i re miei predecessori non la cedono in nulla per la loro antichità a niuno delle altre regali famiglie : e che il regne che ie tengo da essi non è meno fiorente nè meno potente di quello che fosse a' loro tempi, S'ella non m'avesse interrotto, avrebbe ben presto comproso che la grazia che gli chieggo non riguarda me, ma sibbene il giovine re di Persia mio nipote, la cui potenza e grandezza, non meno delle sue personali qualità, non debbono esserle sconosciute. Ciascuno riconosce che la principessa Giauhare è la più bella donua che siavi sotto il cielo; ma non è men vero che il giovine re di Persia è il principe più ben fatto e più compito che vi sia sulla terra ed in tutt' i regni del mare, e le opinioni non sono per nulta discordi sull'oggetto. Però come la grazia che io chieggo non può tornare che ad una grangloria per lei e per la principessa Giauhare, non deve dubitare che il consenso che darà ad un pareutado sì proporzionato non sia seguito da una universale approvazione. La principessa è degna del re di Persia, e questi uon è men degno di tei, o non vi ò principe al mondo che possa disputarglicia.

Il re di Samandal non avrebbe dato al re Salch il tempo di parlargli sì a lungo, se lo sdegno che gli aveva cagionato glie ne avesse lasciata la libertà. Rimase ancora qualche tempo senza parlare dopo che il re Salch ebbe terminato di dire . tanto era fuori di sè medesimo. Scoppiò finalmente in ingiurie atroci ed iudegne d'un gran re. - Cane, sciamo egli, tu osi tenermi questo discorso, e profferire anche il nome di mia figlia iunanzi a me ! Pensi tu che il figliuolo di tua sorella Gulnara possa entrare al paragone di lei? Chi sei tu ? Chi era tuo padre ? Chi è tua sorella, e chi è tuo nipote ? Suo padre non era egli un cane e fictio di cane come te ? Che s' imprigioni l' insolente, e gli si mozzi il capo,

Gli ufficiali, che in piccolo numero stavano intorno al re Samandal , s' apprestarono ad ubbidire ; ma come il re Saleh era nella forza della sua età leggiero e disposto, fuggi prima che avesser tratta la sciabola, ed usci fuori la porta del palagio, ove trovo mille uomini de' suoi congiunti e della sua casa ben armati ed La regioa sua madre aveva considerato p quanta poca gente avesse presa con lui. e avendo prevednto il cattivo ricevimento che il re di Samandal poteva fargli, gli aveva mandati e pregati a far gran diligenza. Quelli tra' suoi parenti che si trovavano alla testa, furon contentissimi d'esser giunti sì a proposito quando lo videro venire colle sue genti che lo seguitavano in un gran disordine e che era perseguitato. - Sire, sclamaron quelli quando li ebbe raggiunti, di che si tratta? Eccoci pronti a vendicarvi, non avete che a comandarci. Il re Saleh, raccontata loro la cosa in pochi detti, si mise a capo d'una grossa schiera mentre gli altri restarono alla porta di cui presero possesso, e ritorno su' suoi passi. Dissipati i pochi ufficiali e le poche guardie che l'avevan perseguitato, rientrò nell' appartamento del re di Samandal che venne immantinenti abbandonato da tutti ed imprigionato. Il re Saleh lasció bastanti persone presso di lui per assicurs rsi della sua persona, ed andò d'appartamento in appartamento in cerca della principessa Giaubare : ma al primo rumore, questa principessa s' era slanciata alla superficie del mare colle donne che s'eran trovate presso di lei e s'era salvata in un' isola deserta.

In quella che accadevano queste cose al palagio del re di Samandal, de' famigliari del re Saleh , che avevan presa la fuga alle prime minacce di quel re, cagionarono alla regina sna madre un grand'affanno, anuunziandole il pericolo in cui l'avevan lasciate. Il giovine re Beder, ch'era presente al loro arrivo, ne fu altrettanto più accorato in quanto che si riguardò come la prima esgione di tutto il male che poteva accaderne, e non sentendosi sufficiente coraggio per sostenere la presenza della regina sua avola, dopo il pericolo in cui era il re Saleh per lui, vedendola occupata a dare gli ordini che credeva necessari in quella congiuntura, si slauciò dal fondo del mare; e siccome non sapeva qual via prendere per ritornare al regno di Persia, si salvo nella stessa isola nella quale la principessa Giauhare s' era salvata.

Essendo questo principe quasi svenuto, andò ad assidersi al piede d'un grand'albero ch'era circondato da molti altri. Mentre che riprendeva le sue forze, sentendo parlare, prestò subito le orecchie; ma era troppo lontano per poter comprendezando senza far rumore dulla parte d'onde veniva il suono delle parole, scorse tra le foglie una donna dalla cui bellezza rimase abbarbagliato. Senza dubbio, diss'egli tra sè fermandost e cousiderandola con attenzione, questa è la principessa Giambare, che lo spavento ha forse obbligata ad abbandonare il palagio del re suo padre ; ma ancorchè non sia dessa , non merita meno ch'io l'ami con tutta l'anima mia. Senza fermarsi d'avvantaggio si fece vedere; ed avvicinandosi alla principessa con una profonda riverenza, le disse: -Signora, io non posso sufficientemente ringraziare il cielo del favore che mi fa oggi d'offrire a' miei occhi ciò che v' ha di niù bello. Non poteva accadermi una più grande felicità dell'occasione di potervi offrire i miei umilissimi servigi che vi supplico, signora, d'accettare ; poichè una persona come voi non si trova in nna solitudine senza aver bisogno di soccorso. - Egli è vero , signore , rispose la princinessa Giauhare con tuono assai tristo che è straordinarissimo ad nna signora del mio grado di trovarsi nello stato in cui sono, lo son principessa, figliuola del re di Samandal, e mi chiamo Giauhare. Stavo tranquillamente nel suo palagio e nel mio appartamento, quando tutto ad un tratto ho inteso uno spaventevole rumere, e mi si è vennto immantinenti ad anuunziare che il re Saleh, non so per qual cagione, aveva forzato il palagio e s'era impadronito del re mio psdre, dopo aver fatto man bassa su tutti quelli della sua guardia che gli avevan fatta resistenza. lo non ho avuto che il tempo di salvarmi e di cercar qui nn asilo coutro la sua violenza.

Dietro il discorso della principessa il re Beder fu assai dispiaciuto d' aver sì bruscamente lasciato la sua avola senza aspettare lo schiarimento della notizia che gli si era portata : ma fu lieto che il re suo zio si fosse renduto padrone della persona del re di Samandal, non dubitando che costui non gli concedesse la principessa per aver la sua libertà.--Adorabile priucipessa, diss'egli, il vostro dolore è giustissimo; ma è facile di farlo cessare insieme alla cattività di vostro padre. Sarete meco d'accordo quando saprete che io mi chiamo Beder, che son re della Persia, e che il re Saleh è mio zio. Posso ben accertarvi ch' egli non ha nessuna intenzione d'impadronirsi degli re quello che si diceva. Alzatosi ed avan- stati del re vostro padre, non avendo

aftre scope tranne quelle che jo abbia l'o- ! nore e la felicità di divenir suo genero, ricevendovi dalla sua mano per isposa, lo vi aveva già dato il mio cuore sulla sola narrazione della vostra bellezza e dello vostre grazie; lungi dal pentirmene io vi supplico di riceverlo, e d'esser persuasa che non brucerà mai che per voi. Oso sperare che non lo ricuserete, considerando che un re il quale è uscito dai suoi stati unicamente per venire ad offrirvelo merita ricompensa. Permettete dunque, bella principessa, che io abbia l'onore di presentarvi al re mio zio, il quale, non appena il re vostro padre avrà dato il suo consentimento al nostro matrimonio, lo lascerà padrone dei snoi stati como prima.

La dichiarazione del re Beder non produsse già l'effetto che se ne attendeva. La principessa al bel primo vederlo, alla sua buona ciera, al suo aspetto, ed alla bella grazia con cui si era presentato, l'aveva riguardato come una persona non dispiacevole: ma aupeua seppe da lui stesso ch' egli era la cagione del cattivo trattamento usato a suo padre, pel dolore e per lo spavento che aveva provato in quanto alla sua propria persona, e per la necessità a cui era stata ridotta di prender la fuga, lo riguardò come un nemico col quale non doveva aver commercio. D'altra parte, qualunque disposizione avesse ad acconsentire ella medesima al matrimonio che desiderava, giudicando che una delle ragioni che il re suo padre poteva avere per riflutare quel parentado, fosse che il re Beder era nato d'un re della terra, essa era risoluta a sottomettersi interamente alla sua voiontà su questo subbietto. Nondimeno, senza manifestar nulla del sno risentimento. imaginò un mezzo di liberarsi destramente dalle mani del re Beder; e però fingendo di volcrio compiacere, così gli rispose con tutta la maggior cortesia possibile: — Signore, voi siete dunque il figlio della regina Gulnara sì celebre per la sua singolare bellezza? Ne provo molta gioia, e sou lieta di vedere in voi un principe degno di lei. Il re mio padre ha gran torto di opporsi sì fortemente ad unirci insieme; ma son certa che appena vi avrà veduto non esiterà più ad unirci, Ciò detto, gli presento la mano in segno d'amicizia. Il re Beder si crede al sommo della sua felicità, ed avanzata la mano . e presa quella della principessa , si

chinh per haciarla on rispetto; na la principeast non glie ne dette il tempo, e gli disser respingendolo, e percustendolo el viso per manenaza di acque :— Temerario, lascia questa forma d'inono e prendi quella d'un uccello bianco col beco e di piedi rossi. Appean ella ebbe promiciate queste parde, il re Beder fu cangiato in un uccello di quella forma, on sua grandissima mortificazione e maraviglia. — Prendetelo, diss' ella ad una delle sue donne, e porratto nell'isola delle sue donne, e porratto nell'isola roccia, ove non si trovava pur una goccia di acquia.

a de Johana prese Paccello, a nell'eseguir por dia della principessa Giunhare ebbe compassione del destino del re Beder, di-cendo tra sè stessa: Sarbebu nu gran dan-no che un principe si degno morissa di alora del setta della principasa si deloca dia cualde quando se le sarà calmata la collora; è nenglio lo porti in un luogo ove possa morire naturalmente. E lo portò in un lioso hon popolata, la-sciandolo in una piacevole campastra pian-sciandolo in una piacevole campastra pian-indifiata da diversi rascelli.

Ritornando al re Saleh, dopo aver cercato egli stesso la principessa Gianhare e averla fatta cercare per tutto il palagio senza trovarla, fece chiudere il re di Samandal nel suo proprio palagio sotto buona guardia; e quando cibe dato gli ordini necessari pel governo del regno in sua assenza, andò a render conto alla regina sua madre di quanto aveva fatto. Dimandato al suo arrivo ove fosse il resuo nipote, intese con una grande sorpresa e molto dispiacere ch' era disparso. - Essendocisi venuto a dire il pericolo che correvate nel palagio del re di Samandal, gli disse la regina, mentre io dava degli ordini per inviarvi altri soccorsi o per vendicarvi, egli è disparso. Bisogna che sia stato spaventato nel sapere ch' eravate in pericolo, e che si sia creduto non fosse sicuro tra noi.

Questa notizia afflisse estremamente il re Salch, che si penta allora della troppo grando facilità avuta nel condiscendera all desiderò, cel re Beder seuza prima parlarme alla regina Guinara. Inviò gente dappertunto per trovarlo; ma ad onta di tutte le dilligenze che potesse fare, non pote averne nessuna notizia, ed inveco della gioia che s'eta propressa di aver-

tanto avanzato un matrimonio, che riguardava come opera sna, il dolore che provò per quell' incidente cui non s'aspettava fii uno de' più grandi. Aspettando ne potesse sapero buone o triste novelle, lasciò il suo regno sotto l'amministraziono della regina sua madre, ed andò a governar quello del re di Samandal, che continuè a far custodire con molta vigiłanza, ma con tutti i riguardi dovnti alla sua qualità.

Nello stesso giorno in cui il re Saleh era partito per ritornare al regno di Samandal . la regina Gulnara , madre del re Beder, arrivò presso la regina sua madre. Questa priucipessa non s'era spaventata per non aver veduto ritornare il re suo figliuolo nel giorno della sua partenza, immaginandosi che l'ardore della caccia, come gli era qualche volta accaduto . l'avesse trasportato più lungi che non s'era proposto. Ma quando non lo vide ritornare nè il dimani nè il giorno seguente, ne fu in una grande angoscia. di cni è facile giudicare dalla tenerezza ch' ella aveva per lui. Quest' angoscia fu ancora più grande quando ebbe saputo dagli ufficiali che l'avcano accompagnato, che essi erano stati costretti a ritornare dopo avere inutilmente cercato lungo tempo lui cd il re Saleh, suo zio, senz' averli trovati; che bisognava loro fosse accaduta qualche cosa di tristo, o che fossero insieme in qualche luogo che non potevano indovinare : che erausi trovati i loro cavalli, ma che per le loro persone non ne avevano avuta niuna notizia ad onta di tutte le diligenze che avessero fatte per saperne. Dietro questo rapporto ella aveva preso il partito di dissimulare e di nascondere la sua afflizione, e li aveva incaricati di ritornare su'loro passi e di far ancora diligenze. Intanto ella aveva preso il suo partito, e senza dir uulla a nessuno, dopo aver detto alle sue donne che voleva rimaner sola, s'era immersa nel mare per rischiararsi sul sospetto concepito che il re Salch potesse aver condotto con lui il re-

Questa graude regina sarebbe stata ricevuta dalla regina sua madre con grande piacere, se appena l'ebbe scorta, non avesse dubitato della cagione che ve l'aveva coudotta, e le disse : - Figliuola mia, non è già per vedermi che voi siete venuta qui, ben me n'accorgo. Voi venite a chiedermi notizie del vostro fi- na della principessa Giauhare aveva por-

gliuolo, e quelle che lio a dirvi aumenteranno la vostra afflizione tanto quanto la mia. Io aveva avuto una gran gioia nel vederlo giungero col re suo zio; ma non appena seppi ch' era partito senza dirvi nulla, partecipai alla pena che avete sofferta. Ella gli fece poscia il racconto del zelo con cui il re Saleh era andato a fare egli stesso la dimanda della principessa Giauhare, e di quello che era accaduto fino a che il re Beder era disparso. Io ho mandato della gente appresso a lui , aggiuns' ella , ed il re mio figliuolo, che adesso è ripartito per andar a governare il regno di Samandal, ha fatto anche le sue diligenze dalla parte sua, Tutto è stato inutile finora; ma bisogna sperare che lo rivedremo quando meno ce l' aspettiamo.

La regina Gulnara non s'appagò dapprima di questa speranza, riguardando il suo caro figliuolo come perduto, e lo pianse amaramente, dando tutta la colpa al re suo fratello. La regina madre le fece considerare la necessità in cui era di far degli sforzi per non soccombere al suo dolore. - Egli è vero , le diss' ella, che il re vostro fratello non doveva parlarvi di questo matrimonio con si poca precauzione, nè consentir mai a condurre il remio nipote senza avvertirvene prima; ma siccome non vi è certezza che il re di Persia sia assulutamente perito, voi non dovete nulla tralasciare per conservargli il suo reguo. Ritornate dunque alla vostra capitale senza perder tempo, essendovi la vostra preseuza necessaria; e non vi sarà difficile di mantener tutte le cose nello stato pacifico in cui stanno, facendo pubblicare che il re di Persia ha avuto il desiderio di venirci a vedere. Non ci bisognò nieno d'una ragione così forte per olibligare la regina Gulnara ad acconsentirvi; laonde, tolto commiato dalla regina sua madre, fu di ritorno al palagio della capitale di Persia prima che si fossero accorti della sua lontananza. Ella spedi subito genti per richiamare gli officiali, che aveva inviati in cerca del re suo figliuolo. ad annuuciar loro ch'ella sapeva dov'era, e che ben presto si sarebbe trovato. Ella ne fece anche divulgare la notizia per tutta la città, e governò tutte le cose insieme al primo ministro ed al consiglio colla stessa tranquillità che se il re Beder fosse stato presente.

Per ritornare al re Beder, che la don-

tato e lasciato nell' isola come abbiamo detto, quel monarca fu forte maraviglialo quando si vide solo e sotto la forma d'uccello. Si stimo altrettanto più infelice in quello stato, in quanto che non sapeva ne ove fosse, ne in qual parte dell'universo il regno di Persia fosse posto. Quand' anche l' avesse saputo e si fosse accorto d'aver bastante forza nelle sue ali per avventurarsi a traversare tanti mari per andarvi, che avrebb' egli guadagnsto se pon che di trovarsi nello stesso anpaccio e nella stessa difficoltà in cui era d'esser conosciute, non già per re di Persia, ma anche per uomo? Fu costretto a restare ove era, di vivere dello stesso nudrimento degli uccelli della sua specie, e di passare la notte sopra un albero. A capo di alcuni giorni, un contadino assai destro a preudere necelli colle reti , giunse al luogo ov' egli era, e provo una grande gioia quando ebbe scorto un sì bell' uccello d' una specie che gli era sconosciuta, ad onta che fossero lunshi anni che cacciasse colle reti. Adoperò tutta la destrezza di cui era capace, e prese si bene le sue miro che afferro l'uccello. Lieto di sì bella caccia, che, secondo la stima che ne fece , doveva valergli più di molti altri insieme di quelli che prendeva ordinariamente, a cagione della rarità ; lo mise in una gabbia e lo porto alla città. Appena giunto al mercato, un borghese lo fermo dimandandogli quanto volesse vendere l'uccello. Invece di rispondere a questa domanda il contsdino dimandò al borghese a sua volta cke pretenderebbe farne quando l' avesse comprato. - Buon nomo, rispose il borghese, che vuoi tu ch'io ne faccia se non farlo arrostire per mangiarlo?-Quand'è così, soggiunse il contadino, credereste averlo ben comprato dandomi la più vil moneta; ma io lo stimo assai di più, e non ve lo darei nemmeno se me ne deste una piastra d'oro, lo sono assai vecchio; ma da che vivo non ne ho veduto mai uno di simil fatta : però ne vado a fare un dono al re che ne conoscerà il prezzo meglio di voi.

4

e è

4

ú

9

þ

r r

ø

ø

þ

ß

è

ø

of the same

Si de

中部成在自然中的

Invece di fermarsi al mercato, il contadino andò a palagio, ove si fermò innanzi all'appartamento del ro-che stava ad una finestra donde vedeva tutto quello che accadeva nel largo. Come ebbe scorto il bell'uccello, niandò un officiale degli etunuchi coll'ordine di comprarglielo, e quello andato dal contadino gli

chiese quanto volesso renderlo. — Ne serte per la maresta sua, risposo il contadiuo, la supplico di conteedermi che glie ne faccia un dosso, e vi prego di portarglielo. L'ufficiale porto l'uccello al re, tele lo trovò tatto particalare de incaraco l'afficiale di portar dieci piastre d'oro a contadiun che al rinte contessismo. Docantadiun che al rinte contessismo. Poca gabbia, e gli dette del grano e dell'acqua in vasi preziosi.

Il re, che stava accinto a salire a cavallo per andare alla caccia, e che nou aveva avuto il tempo di ben vedere l'uccello, se lo fece portare quando fu di ritorno. L'ufficiale porto la gabbia, ed il re affine di meglio considerarlo l'apri egli stesso, e prese l'uccello sulla sua mano. Guardandolo con grande ammirazione dimandò all'ufficiale se l'avea veduto mangiare. - Sire , rispose l' ufficiale, la maestà vostra può vedere che il vaso del grano è tuttavia pieno, e non ho osservato che l'abbia tocco. Il re disse ch' era mestieri dargli cibi di più specie, affinche scegliesse quello che più gli aggradisse.

Essendosi già posta la mensa, fu servito in tavola in quella che il re dava quest' ordine ; ed appena si posarono i pistti, l'uccello, battute l'ali, sfuggi dalle mani del re, e volò sulla tavola ove si mise a beccare ora in un piatto ora in un altro con grandissima sorpresa del re . che mando l'ufficiale degli eunuchi ad avvertire la regina di venir a vedere quella maraviglia. L' ufficiale raccontò la cosa alla regina in poche parole, e la regina incontanente v' ando ; ms appena ebbe vedute l'uccello si coprì il volto col vélo e volle ritirarsi. Il re maravigliato da quell'atto, tanto più che non vi stavan nella camera se non gli eunuchi e le donne che l'avevan segulta, le chiese per qual ragioue avesse operato in quel modo. - Sire , rispose la regina, la maestà vostra non ne sarà più maravigliata quando avrà saputo che quest'uccello non e già un uccello , com'ella s' imagina , ma sibbene na uomo. - S gnora , soggiunse il re più maravigliato di prima voi volete bullarvi di me ; non mi persuaderete mai che un uccello sia un uomo. - Sire , il cielo mi guardi dal prendermi beffe della maestà vostra. Nulla non è più vero di quello che bo l'opore di dirle ; e l'assicure ch'egli è il re di Persia, che si chiama Beder figliuolo della più grandi regni del mare, nipote di Salch re di questo regno, e nipote della regina Farasche, madre di Gulnara e di Saleh, ed è stato così trasformato dalla principessa Gisuhare, figliuola del re di Sanjandal. Affinche il re non ne potesse dubitare, ella gli raccontò il come ed il perche la principessa Giauhare si fosse in tal guisa vendicata del cattivo trattamento che il re Saleh aveva fatto al re di

Samandal suo padre. Il re durò tanto meno fatica ad aggiustar fede a tutto quello che la regina gli narrò di questa storia, in quauto che sapeva ch' ella era una maga delle più valenti che vi fossero mai state all' universo, e che siccome non ignorava nulla di tutto quello che vi accadeva, così era subito informato per suo mezzo dei cattivi disegni de' re suoi viciui contro lui, e li preveniva. Egli ebbe compassione del re di Persia, e pregò la regiua di rompere l'incanto che lo ratteneva sotto quella forma. La regina vi consentì con nuolto piacere e disse al re: - Sire . che la maestà vostra si compiaccia d'entrare nel suo scrittoio con l'uccello ; io le farò vedere in pochi minuti un re degno della considerazione ch' ella ha per lui. L' uccello, che aveva terminato di mangiar per istare atteuto al colloquio del re e della regina, non dette al re la pena di prenderlo ; ma passò il primo nello scrittojo, e la regina entrò subito dopo con un vaso pieno d'acqua in mano. Essa pronunziò sul vaso delle parole sconosciute al re finché l'acqua cominciò a gorgogliare; ne prese allora nella mano incoutanente e gettandola sull' uccello disse : - Per la virtù delle parole saute e misteriose che io ho pronunciate, ed in nome del Creatore del cielo e della terra, che risuscita i morti, e mantiene l'universo nel suo stato , lascia questa forma d'uccello , e ripiglia quella che hal ricevuta dal tuo Creatore.

Appena la regina ebbe terminate queste parole, il re vide apparire invece dell' uccello un giovine principe di bella statura, il cui leggiadro portamento ed il bell'aspetto lo dilettarono. Il re Beder immantinenti si prostrò e rese grazia a Dio del favore che gli faceva. Nel rialzarsi prese la mano al re e la bació per dimostrargli la sua perfetta riconoscenza. Ma il re l'abbracciò con molta gioia, e gli dimostrò quanta soddisfazione avesse

celebre Gulnara, principessa di nuo dei i di vederlo. Voleva altresi ringraziare la regina ; ma ella s'era di già ritirata nel suo appartamento. Il re lo fece mettere a tavola con lui, e dopo il pasto lo pregò di raccontargli come la principessa Giauhare aveva avuta l'immanità di trasformare in uccello un principe tanto amabile per quanto egli era; ed il re di Persia subito lo soddisfece. Quando chie finito, il re sdegnato del procedere della principessa uon potè starsi dal biasimarla nel modo seguente: - Era lodevole alla principessa di Samandal di non essere insensibile al trattamento che si era fatto al re suo padre; ma ch' ella alibia spinto la sua vendetta ad un si grande eccesso contro un principe che non doveva punto esserne accusato, è quello di cui non si giustificherà mai presso alcuno. Ma lasciamo questo discorso, e ditemi in che altro posso servirvi. - Sire , rispose il re Beder, l'obbligazione che ho alla maestà vostra è sì grande che dovrei restare per tutta la mia vita presso di lei per mostrargliene la mia riconoscenza. Ma giacche ella non mette limiti alla sua generosità, io la supplico di volermi concedere uno de' suoi vascelli per ricondurmi in Persia, ove temo che la mia assenza abbia cagionato del disordine, ed anche che la regina mia madre, cui ho nascosta la mia partenza, non sia morta dal dolore nell' incertezza in cui dev' essere stata della mia vita o della mia morte. Il re gli concedette quanto dimandava colla miglior grazia del mondo, e senza differire ordinò si equipaggiasse un vascello il più forte ed il più agile che avessenella sua numerosa flotta. Il vascello fu ben presto fornito di tutti i suoi mozzi , marinai , soldati , provvigioni e muuizioni necessarie; ed appena fu favorevole il vento il re Beder vi s' imbarcò , dopo aver tolto commiato dal re, ed averlo ringraziato di tutt' i beneficii di cui gli era debitore. Il vascello mise alla vela cel vento in poppa, che lo fece avanzare considerevolmente nel suo cammino dieci giorni senza interruzione ; l' undecime giorno divenne un poco contrario : poscia aumento, e da ultimo fu sì violento che cagionò una tempesta furiosa. Il vascello non solo fu tratto fuori del suo cammino, ma venne ancora sì fortemente agitato che tutt' i suoi alberi si ruppero, e portato in balia del vento dette in una secca e vi si franse. La più gran parte dell' equipaggio fu sommersa subito ; dell'altra alcuni si fidarono alla forza dello loro braccia per salvarsi a nuoto, e gli altri s'appresero a qualche pezzo di legno o a qualche tavola. Beder fu degli ultimi, e trasportato ora dalle correnti, ora dalle onde, in una grande incertezza del suo destino, si accorse finalmente ch' era vicino alla terra, e poco lontauo da una città di grande apparenza. Profittò di quello che gli restava di forza per approdarvi, e giunse finalmente si presso alla sponda, dove il mare era tranquillo, che toccò il fondo, ed abbandonò subito il pezzo di legno che gli era stato di un gran soccorso. Ma avanzandosi nell'acqua per guadagnare la spiaggia fu assai sorpreso di veder accorrere da ogni parle cavalli , camelli , muli , asini , bovi, vacche, tori, ed altri auimali che popolarono la spiaggia metteudosi din modo da impedirgli di porvi il piede, e durò le più grandi fatiche per vincere la lor ostinazione ed aprirsi un varco. Quando ue fu venuto a capo, si mise al coperto d'alcune rocce finche riprese un po' di fiato, ed ebbe ascingato il suo abito al sole. Quando questo principe volle avanzarsi per entrare nella città, gli stessi animali vi si opposero egualmente, come se avessero voluto-distornario del suo disegno, e fargli comprendere che vi era del pericolo per lui.

Il re Beder finalmente entrò nella città e vide diverse strade belle e spaziose, ma senza incontrarvi nessuno con sua grandissima meraviglia. Quella grande solitudine gli fece considerare non essere senza cagione che tanti animali avessero fatto quanto era in loro potere per obbligario ad alloutanarsene piuttosto che ad entrarvi. Nondimeuo avanzando noto più botteghe aperte, che gli fecero couoscere la città non essere tanto spopolata quanto se l'era imaginato. S'avvicino ad una di quelle bótteghe ov erano più specie di frutta esposte in vendita in una maniera assai propria, e saluto un vecchio che vi stava seduto. Il vecchio, che era occupato a qualche cosa, alzata la testa, come vide nn giovane che dimostrava qualche cosa di grande gli chiese con un contegno che indicava molta sorpresa d'onde venisse e qual cagione l'avesse condotto. Il re Beder lo soddisfece in poche parole, ed il vecchio gli domandò anche se avesse incontrato qualcheduno sulla sua strada. - Voi siete il primo che ho veduto, rispose il re, e non posso comprendere

come nna città si bella e tanto grande ln apparenza sia deserta in tal guisa. -Entrate, non restate più oltre alla porta, replicò il vecchio, perchè potrebbe accadervi male. Soddisferò la vostra curiosità più ad agio, e vi dirò la ragione per cui è huono che prendiate questa cautela. Il re Beder non se lo fece dire due volte, ed entrato si sedette vicino al vecchio. Ma come il vecchio aveva compreso dal racconto della sua sciagura che il principe aveva bisogno di nudrimento, gli presento prima di tutto di che riprender le forze ; e quantunque il re Beder l' avesse pregato di spiegargli perchè avesse presa la precauzione di farlo entrare, pur nondimeno non volle nulla dirgli se non avesse prima fiuito di mangiare, perche temeva che le tristi cose che avea a dirgli gl' impedissero di mangiar tranquillamente. Di fatto , quando vide che non mangiava più, gli disse : - Voi dovete ben ringraziare Iddio d'esser venuto in mia casa senza nessun accidente .- E per qual cagione? chiese il re Beder spaventato oltremodo. - E mestieri sappiate , soggiunse il vecchio, che questa città si chiama la città degl' lucanti, e ch' essa è governata non da un re, ma da una regina che è la più bella persona del suo sesso; di cui si sia mai inteso parlare, ed è anche maga, ma la più insigne e la più pericolosa che si possa conoscere. Voi ne sarete convinto quando saprete che tutti que' cavalli , que' muli ed altri animali che avete veduti sono altrettanti uomini come voi e me, che ella ha così trasformati colla sua arte diabolica. Essa ha delle genti appostate che arrestano tutti quei giovani ben fatti come voi che entrano nella città, e che di buon grado o per forza li conducono innanzi a lei. Essa li riceve con una delle più obbliganti accoglienze, li carezza, li regala, li alloga magnificamente, e li tratta così bene da farli facilmente persuadere che li ama; ma non li lascia lungo tempo godere della loro felicità, non essendovene pur uno che non trasformi in qualche animale o in qualche nccello, a capo di quaranta giorni, secondo che lo giudica a proposito. Voi m' avete parlato di tutti quegli animali che si son presentati per impedirvi d'approdare a terra ed entrare nella città : essi facevan ciò , non potendo in altra maniera farvi compreudere il pericolo cui vi esponevate, e facevan quanto potevano per distornarvene.

Questo discorso affisse estremamente si giornie re di Fernia. — Obimbe, estamb egit , a qual estremo son ridotto da un menanto di cui sento ancora orrore, che un ivedo espoto a qualche altro più terribile. Ciò gli dette luogo di raccontare La sua storia al vecchio più a lungo, di parlargii della sua mascha, della sua qualchi, della sua mascha, della sua cui si sua sona sino per la principessa di Sanandali, e della crudelta cella ma presione del suo con cella mel penta che altora distra l'avva veduta, e che la avera fatta una dichiarazione del suo amore.

Quando questo principe ebbe terminato colla felicità che aveva avuta di trovare una regina che aveva rotto questo incanto, e colle dimostrazioni della paura di ricadere in una più grande sciagura, il vecchio che volle rassicurarlo gli disse : - Quantunque ciò che vi ho detto della regina maga e della sua malvagità sia vero , nondinieno cio non deve cagionarvi la grande inquietudine in cui vedo che siete. lo sono amato da tutta la città, sono anche conoscinto dalla regina, e posso dire ch' ella ha molta considerazione per me. Però è una grande felicità che la vostra buona fortuna vi abbia diretto a me piuttosto che ad altri. Voi state in sicurezza nella mia casa, ove vi consiglio di restare, se così vi piace; e, preveduto che pou ve ne allontaniate, vi garantisco che non vi accaderà nulla che possa darvi cagion di dolervi della mia cattiva fede. In tal guisa non v'è bisoguo che vi accoriate in alcun modo.

Il re Beder ringraziò il vecchio della ospitalità che gli concedeva e della protezione che gli dava con tanta buona volontà. Sedutosi all'ingresso della bottega, non appena vi apparve, che la sua giovinezza ed il suo bell'aspetto attirarono gli occhi di tutti i passaggieri. Molti si fermarono anche e si congratularono col vecchio di aver fatto acquisto di nno schiavo si ben fatto, com' essi s' imaginavano. E ne sembravano altrettanto più sorpresi in quauto che pop potevano comprendere come un sì bel giovine fosse sfuggito alla diligenza della regina. - Non credete già ch' egli sia uno schiavo, diceva loro il vecchio; voi sapete ch' io non sono abhastanza ricco ne di condizione tale da poterne avere uno siffatto. Questo è mio nipote, figlinolo di un fratello ch' e morto, e che , come io non ho hglinoli, ho fatto

venire per tenermi compagnia. Eglino si congratularono con lui della soddisfazione che doveva avere del suo arrivo: ma net tempo stesso non poteron tenersi dal manifestargli il timore che avevano che la regina non glie lo togliesse. - Voi la conoscete, gli dicevano, e non dovete ignorare il pericolo al quale vi siete esposto dopo tutti gli esempi che ne avete. Qual dolore sarebbe il vostro se ella gli facesse lo stesso trattamento che a tanti altri che noi sappiamol - lo vi son molto obbligato, rispondeva loro il vecchio, della buona amicizia che mi dimostrate, e della parte che prendete ai miei interessi . e ve pe ringrazio con tutta la riconoscenza che m'e possibile: ma mi guarderei bene dal pensar solo che la regina volesse cagionarmi il menomo dispiacere, dopo tutte le hontà che non cessa d'aver per me. In caso ch'ella pe sappia qualche cosa, e che me ne parli, spero che non penserà punto a lui, appena gli avrò dichiarato ch' è mio nipote.

Il vecchio sen saliva in estasi sentendo le lodi che si davano al giovane re di Persia, prendendovi parte come se realmente fosse suo figliuolo, e concept per lui pp' anticizia che aumentò a misura che il soggiorno che quello fece in sua casa glie lo fece meglio conoscere. Era intorno ad un mese da che vivevano insieme, quando un giorno in cui il re Beder stava seduto all' ingresso della bottega secondo il solito, la regina Labe' (così ai chiamava la regina maga) passò innanzi alla casa del vecchio con grande pompa. Il re Beder non ebbe appena veduto l'avanguardo che camminava innanzi a lei, che si alzò, rientrò nella bottega e chiese al vecchio suo ospite ciò che quello significar volesse. - E la regina che passa , rispose quegli ; ma restate , e nou temete nulla.

Le guardie della regina Labe, vestite tutte d'un aissa color di propros, mon-tate magnificamente, pasarono in quanto foi fie, cola scioba shata, i a unmero di mile, e non vi fi pore un officio minanzi alla sua bottera. Pareno segulti da un egual numero di eunochi bibugistiti da un egual numero di eunochi bibugistiti di broccato e meglio vestiti, di cui pli ufficiali gli facero lo stesso onore. Dopo questi alirictande giovani damigglie, quassi tutte equalmente bella, riccamente vestite a biedi con un susse graze, con la mess-

za picca in mano ; e la regina Labe com- 1 pariva in mezzo a loro su d'un cavallo tutto splendido di diamanti con una sella d' oro ed una gualdrappa d' inestimabile prezzo. Le giovani damigelle salutarono pure il vecchio a misura che passavano, e la regina, tocca dal buon aspetto del re Beder, si fermò inuanzi alla bottega, e disse al vecchio chiamandolo per nome: - Abdallah, ditemi, vi prego, è vostro questo schiavo sì leggiadro e sì ben fatto? È lungo tempo che ne avete fatto acquisto? Prima di rispondere alla regina, Abdallah si prostrò contro terra, e rialzandosi le disse : - Signora , è un mio nipote figliuolo ad nu fratello che aveva e che è morto non ha guari. Non avendo io prole, lo tengo come figliuolo e l' bo fatte venire per mia consolazione, e per fargli raccogliere dopo la mia morte quel poco che lascerò.

La regina Labe, che non aveva ancora veduto nessuno da comparare al re Beder, e che aveva concepita subito una forte passione per lui, pensò, dietro questo discorso, a far in modo che il vecchio glie lo abbandonasse .- Buon padre, soggiuns' ella , non volete farmi l'amicizia di darmelo in dono? Non me lo ricusale, ve ne prego: e giuro pel fuoco e per la luce che lo farò sì grande e potente, che non mai altro privato al mondo avrà avnta una sì alta fortuna. Quand' anche avessi il disegno di far male a tutto il geuere umano, egli sarà il solo cui mi guarderei bene dal farne. Io ho confidenza che mi concederete quello che vi chieggo più per l'amicizia che so avete per me, che per la stima che fo e che bo sempre fatta della vostra persona .- Signora, rispose il buon Abdallah, io sono iufinitamente obbligato alla maestà vostra di tutte lo bontà che ha per me e dell' onore che vuol fare a mio nipote ; ma egli non è degno d'avvicinare una sì grande regina, e però supplico la maestà vostra permettermi che me ne dispensi.— Abdallah , riprese la regina, io m'ero lusiugata che m'amaste davvantaggio, e non avrei mai creduto che doveste darmi una pruova sì evidente del poco caso che fate delle mie preghiere. Ma giuro anche una volta pel fuoco e per la luce, ed anche per ciò che v' ha di più sacro nella mia religione, che non passerò oltre se non avrò prima vinta la vostra ostinazione. Comprendo assai bene che ciò vi cagiona pena ; ma vi promet- fichi l'essere a disposizione d'una maga-

to di non darvi la minima causa di pentirvi d'avermi obbligata al sensibilmente. Il vecchio Abdallah ebbe una mortificazione inesprimibile riguardo a lui, e riguardo al re Beder d'easer costretto a cedere alla volontà della regina. - Signora, rispos' egli, non voglio che la maestà vostra abbia luogo d'avere cattiva opinione del rispetto che ho per lei , ne del mio zelo a contribuire a tutto ciò che può farle piacere. Confido interamente sulla sua parola, e non dubito che noa me la tenga. La supplico solamente a differire di fare un si grande onore a mio nipote fino al primo giorno che tornerà a passare per qua. - Sarà dunque domani , soggiunse la regina ; e ciò dicende chinò la testa per dimostrargli l'obbligazione che glie ne professava, e riprese la via del suo palagio.

Quando la regina Labe ebbe terminato di passare con tutta la pompa che l'accompagnava, il buon Abdallah disse al re Beder: - Figliuol mio, essendosi accostumato a chiamarlo così affine di pou farlo conoscere parlando di lui in pubblico, io non ho potuto, come voi stesso avete veduto, ricusare alla regina ciò che m' ha dimandato colla vivacità di cui siete stato testimone, affine di non darle cagione di venire a qualche violenza palese , o segreta , adoperaudo la sua arte magica, e di farvi, per dispetto tanto contro voi quanto contro me, un trattamento più crudele e più segnalato cho a tutti quelli di cui essa ha potuto finora disporre, come vi ho già parlato. Ho qualche ragione per credere ch'ella vi tratterà bene come mi ha promesso, per la considerazione tutta particolare che ba per me. Voi avete potuto osservare da voi medesimo quella che tutta la sua corte ha per me, dagli onori che mi hanno renduto. Ella sarebbe ben maledetta dal cielo se m'ingannasse; ma non m'ingannerebbe impunemente, e saprei ben

vendicarmene. Queste assicurazioni, che sembravano moko incerte, non fecero grand' effetto sullo spirito del re Beder. - Dopo quanto m' avete raccontato delle malvagità di questa, riprese egli, non vi dissimulo quanto temo d'avvicinarmi a lei. Dispregerei forse tutto quello che m'avete detto, e mi lascerei abbagliare dallo splendore della grandezzza cho la circonda, se non sapessi già per esperienza che signiLo stalo in cui mi sou trovato per l'iu- i rispose la regiua, e vi ripeto collo stesso canto della principessa Giauhare, e dal quale non sembra sia stato liberato che per ricadere in un altro, me la fa riguardar con orrore. Le sue lagrime gl'imnedirono di dir ollre, e fecero conoscere con quanta ripuguanza si vedeva nella fatale necessità d'esser dato nelle mani della regina Labe .- Figliuol mio, soggiunse il vecchio Abdallah , non vi affliggete punto; confesso che non si può far gran fondamento sulle promesse ed auche sni giuramenti d'una regina sì perniciosa. Voglio per altro sappiate che tutto il suo potere non si estende fino a me. Essa non l'ignora ; ed è perciò , in preferenza di tutte le altre cose, che ha tanti riguardi per me. Saprei ben impedirle di arrecarvi il minimo male, quando fosse così perfida per osar d'intraprendere a farvene. Voi potete fidarvi a me, e prevednto cho seguiate esattamente i consigli che vi daro prima di abbandonarvi a lei, vi son garante che non avrà potenza sopra voi siccome non l' ha sn di me.

La regina maga non mancò di passare il domani innanzi alla bottega del vecchio Abdallah colla stessa pompa del giorno innauzi, ed il vecchio l'attendeva col più grande rispetto. - Buon padre . gli diss'ella arrestandosi, voi dovete giudicare dell' impazienza che ho d' aver vostro nipote presso di me dall'esattezza mia di venir a ricordarvi di adempiere alla vostra promessa. lo so che voi siete uomo di parola, e non voglio credere che abbiate cangiato sentimento.

Abdallah , che s'era prostrato appena aveva veduto avvicinar la regina, si rialzo quand' ella ebbe cessato di parlare, e non volendo che niuno sentisse quello che aveva a dirle, s'avanzò con rispetto fino alla testa del suo cavallo, ed a voce bassn le disse : - Potente regina , son persuaso che la maestà vostra non prende in cattiva parte la difficoltà che feci jeri di coufidarle mio nipote; ella deve aver compresa la ragione che ho avută. Oggi volentieri glie lo voglio abbandonare : ma la supplico a compiacersi di porre in dimenticanza tutt' l segreti di quella scienza meravigliosa ch' ella possiede in supremo grado. lo riguardo mio nipote come un mio figlinolo, e la maestà vostra mi metterebbe in disperazione se lo trattasse ju tutt' altra maniera di quella che ha avuto la bontà di promettermi. - lo ve lo prometto di nuovo,

giuramento d' ieri che sì voi come lui non avrete che a lodarvi di me, lo vedo che uon mi conoscete ancor bene, aggiuns'ella ; finora non m' nvete veduta che col viso coperto; ma siccome trovo vostro nipote dogno della mia amicizia, così voglio farvi vedere cho jo non sono mon degna della sua. Ciò detto, lasciò vedere al re Beder, che s'era avvicinato con Abdallah, una bellezza incomparabile . di cui per altro il re Beder fu poco tocco, considerando egli non valer molto l'esser bella , ma bisognare altresì che le azioni siano tanto regolari per quanto è compiuta la bellezza.

In quella che il re Beder faceva queste considerazioni oogli occhi fissi sulta regina Labe, il vecchio Abdallah si rivolse dalla parte sua e prendendolo per la mano glie lo presentò dicendole : - Eccolo : signora , io supplico la maestà vostra ancora una volta a ricordarsi che è mio pipote, e di permettergli che venga a vedermi qualche volta. La regina glie lo promise, e per provargli la sua riconoscenza gli fece dare un sacco di mille piastre d'oro che aveva fatto portare, e che il vecchio dapprima ricusò di ricevere, ma avendo essa voluto che assolutamente l'accettasse, non se ne potè dispensare. Ella aveva fatto condurre un oavallo riceamente hardato come il suo pol re di Persia cui venne presentato, e mentre stava per mettere il piede pella staffa la regina disse ad Abdallah: - lo mi dimenticava dimandarvi come ai chiama vostro nipote. Com' ei gli ebbe risposto che si chiamava Beder (1): - Si son male apposti, soggiuns' ella, dovevan chiamarlo meglio Schems (2).

Appona il re Beder fu salito a cavallo , andò per mettersi dietro alla regina ; ma ella lo fece avanzare alla sua sinistra, e volle che camminasse al fianco di lel. Ella guardò Abdallah, e dono avergli fatta una inclinazione di testa, ripiglio la sua strada.

In vece di notare nel popolo un certo soddisfacimento accompagnato da rispetto alla vista della loro sovrana, il re Beder scorse al contrario che la si riguardava con dispregio, ed anche che molti facevano mille imprecazioni contro di lei, - La maga, dicevano alcuni, ha tro-

<sup>(1)</sup> Luna piena (2) Sole.

vato un altro su cui esercitare la sua malvagità ; il cielo non libererà dunque mai it mondo datta sua tirannide ? - Povero straniero , sclamavano altri, sei ben ingannato se credi che la tua felicità durerà lungamente; egli è per rendere più precipitosa la tua caduta che vieni alzato sì alto. Questi discorsi gli fecero conoscere che il vecchio Abdallah gli aveva dipinta la regina Labe tal qual era veramente. Ma come non dipeudeva più da lui di trarsi dal pericolo in cui era, s'abbandouò alta Provvidenza, e a ciò che sarebbe piaciuto al cielo di risolvero della sua sorte.

La regina maga arrivo al suo palagio. e quando fu scesa a terra si fece dar la mano dal re Beder, ed entrò con lui accompagnata dalle sue donne e dagli officiali de' suoi cunuchi. Ella stessa gli fece vedere tutti gli appartamenti ove non v' era che oro massiccio, gioielli e mobili d'una magnificenza singolare.Quando l'ebbe condotto nel sno gabinetto, s'avanzò con lut sul suo batcone , d'onde gli fece notare un giardino d'una bellezza incantata. Il re Beder lodava tutto che vedeva con molto spirito, sempre in modó però da far credere ch'egli era il nipote del vecchio Abdaltah. Parlarono di più cose indifferenti fino a che si venne ad avvertire alla regina che si era servito in

La regina ed il re Beder si alzarono ed andarono a mettersi a tavola, ch'era d'oro massiccio, ed i piatti della stessa materia. Mangiarono senza here quasi niento fino alle frutta; ma allora la regina si fece riempiere la sua coppa d'oro d'eccellente vino, e dopo ch'ebbe bevuto alla saluto del re Beder, la fece ricmpir di nuovo senza lasciarla e glio la presentò. Il re Beder la riccvette con molto rispetto, e con una profonda inclinazione di testa , mostrandole ch'egli beveva parimente alla sua salute.

In questo, dieci donne della regina Labe entrarono con degli strumenti, con cui fecero un piacevole concerto colle loro voci, mentr'essi continuarono a bere fino a notte inoltrata. Pinalmente a forza di bere si riscaldarono tanto l'uno e l'altro, che il re Beder dimenticò che la regina era maga, e non la riguardò più che come la più bella regina che fosse al mondo. Appena la regina si accorse d'averlo condotto al punto che desiderava, fece segno agli cunuchi ed alle timeuti avevan fatto dimenticare il buon

sue ancelte di ritirarsi. Eglino ebbedirono. ed il re Beder rimase insieme con lei.

Il domani la regina ed il re Beder audarono al bagno appena furono alzati; ed all'uscir del bagno, le donne che vi avevano scrvito il re, gli presentarono della biancheria ed un magnifico abito. La regina, che aveva preso anche un abito più magnifico di quello del giorno precedente, andò a prenderlo, ed andarono insieme nel suo appartamento, ove fu fore servite un buen pranzo; depe il quale passarono la giornata piacevolmente alla passeggiata nel giardino ed a più specio di divertimenti.

La regina Labe trattò e regalò il re Beder in questo modo per quaranta giorni, come aveva costume d'usar con tutt'i suoi amanti. La notto del quarantesimo in cui stavano coricati, credendo elta che il re Beder dormisse, si alzò senza far rumore; il re Beder, che stava svegliato, e che s'accorse aver ella qualche disegno, finse di dormire, e stette attento affe sue azioni. Quando ella fu alzata, aprì una cassetta donde trasse un vasetto pieno d'una certa polvere gialla. Ella prese di quella polvere e fece una striscia a traverso della camera. Inimantineuti quella striscia si cangiò in un ruscello di acqua limpidissima con grande mcraviglia del re Beder, che ne trenio di spavento, e risolse di continuare a fingere di dormire per non far conoscere

alia maga che fosse desto. La regina Labe attinse dell'acqua del ruscello in un vaso, e ne verso in un bacino ov' era della farina, di cui fece nna pasta che abburatto per molto tempo. Vi mise da ultimo certe drogho che prese da differenti vasi e ne fece una torta che mise in una cazzernola coperta. Siccome prima di tutto essa aveva acceso un gran fuoco, trasse della brace, vi mise sopra la cazzernola, e mentre la torta si cuoceva, ripose i vasi e le cassette al loro luogo; ed a certe parole cho pronunciò, il ruscello che scorreva in mezzo alla camera disparve. Quando la torta fu cotta , essa la tolse da sopra la braco, e la portò in un gabinetto : dopo di che ando a corcarsi di nuovo accanto al re Beder, che seppe così ben dissimutare, ch'ella non ebbe il minimo sospetto d'aver egli veduto nulla di quanto ella

aveva fatto. It re Beder, cui i piaceri ed i diver-

vecchio Alidallah suo ospite da che l'a- l veva lasciato, si sovveune di lui, e eredette aver bisoguo del suo consiglio dopo quanto aveva veduto fare alla regina Labe durante la notte. Appena fu alzato . manifestò alla regina il desiderio che aveva di andarlo a vedera, e la supplicò di volerglielo permettere. - E come , mio caro Beder, rispose la regiua, voi vi annoiate già, non dico di restare in un palazzo si superbo, e dove dovete trovare tanti divertimenti, ma della compagnia di una regina che vi ama tanto appassionalamente, e che ne di tante priiove 1 - Grande regina , rispose il re Beder, e come potrei io anuoiarmi di tante grazie e di tanti favori di cui la nmestà vostra ha la bontà di colmarmi! Assai lungi da eiò , signora , io domando questo permesso piuttosto per render conto a mio zio delle infinite obbligazioni che ho alla maestà vostra, che per fargli conoscere di uon averlo dimenticato. Nondimeno conveugo ch' è in particulare anche questa ragione ; come jo so ch'egli. m'ama con tenerezza, e che son quaranta giorni che non in'ha veduto, non voglio dargli luogo a pensare che non gli corrisporda restando più lungo tempo senza vederlo. - Audate, soggiunse la regina, io ve lo permetto; ma nun istarete molto a ritornare, se vi ricorderete che non posso vivere senza di voi. E fattogli dare un cavallo riccamente bardato, il re Beder parti.

Il vecchio Abdallah fu lietissimo di vedere il re Beder ; e senza aver riguardo alla sua qualità, l'abbracció tenerameute ; ed il re Beder l'abbracció egualmente, affinche nessuno nun dubitasse che non fosse suo nipote. Quando si furon seduti, Abdallah dimandò al re : - Ebbene come vi siete trovato, e come vi trovate tuttavia con questa infedele, con questa maga? - Finora, rispose il re Beder, posso dire che ha avuto per me ogni specie di riguardi immaginabili, e tutta la premura possibile per meglio persuadermi che mi ania perfettamente ; ma ho notato una cosa questa notte che mi dà un giusto subbietto di sospettare che tutto quello che ba fatto non è stato se non dissimulazione. lutanto che ella credeva che io dormissi profondamente, quanton que fossi svegliato, ho scorto ehe pian piano s'è allontanato da me cou molta precauzione, e che s'è alzata. Questa precauzio-

mi rimanessi ad osservarla, fingendo ciò nonostante di dormire sempre. Continuando il suo discorso gli raccontò come e con quali circostanze le aveva veduta fare la torta, e disse terminando: - Fin allora vi confesso di avervi quasi dimenticato con tutti gli avvisi che mi avevate dati della sua malvagità. Ma quest'aziona avendomi fatto temere ch'ella non temesse ne la parola che vi ha data, ne i suoi giuramenti tanto solenni, immantinente ho pensato a voi , e mi stimo felice di avermi ella permesso di venirvi a vedere con più facilità che non m'attendeva. - Voi uon vi siete ingannato, rispose il vecchio Abdallah, con un sorriso che dinotava non aver egli stesso creduto ch'ella avesse trattato diversamente; niento è capace ad obbligare la perfida a correggersi. Ma non temete nulla: io so il mezzo di far in modo che il male che vuol fare a voi ricada su lei. Voi vi siete insospettito a proposito, e non potevate far meglio che ricorrere a me. Com'ella non tiene i suoi amanti più di quaranta giorni, e che invece di rimandarli cortesemente, ne fa altrettanti animali di cui riempisce le sue foreste, i suoi parchi e le campagne, ho preso da ieri gli spedieuti per impedirle di trattarvi in egual niodo. Egli è ben lungo tempo che la terra sopporta questo mostro ; ed è mestieri ch'ella medesima sia trattata come lo merita.

Terminando queste parole, Abdallah mise due torte nelle mani del re Beder, e gli disse di custodirle per farne l'uso che nel seguente modo gli espose. -- Voi mi avete detto che la maga ha fatto una torta questa notte, e ciò indubitatamente per farvene mangiare.; ma guardatevi dal gustarne. Nou pertanto non lasciate di prenderne quando ve ne presenterà, ed invece di mettervela in bocca, fate in modo di mangiarvi in suo luogo una di queste due che vi ho date senza ch' ella se ne accorga. Appena avrà credato che abbiate inghiettito la sua, non mancherà d'intraprender a trasformarvi in qualche animale; ma ella non vi riuscirà, ed allora volgerà la cosa in facezia, come se non avesse voluto fario che per ridere e cagionarvi un poco di paura, mentre ne avrà un dispetto mortale nell'anima, imaginandosi d'aver mancata qualche cosa nella composizione della sua torta. In quanto all'altra torta che vi ho ne ha fatto che invece di riaddormentar- data, glie ne farete un dono e la sollici terete a mangiàrne. Ella ne mangech solo per mo darri caspone da diffidar di vicchi chia della di vicchi chia di la compania di conlei. Quando ne arrà mangiato , prendete po un pezo d'acque nel cavo della mano e gettanelegible in viso , le direte: — Labo mai gustato unula di più squisio. Sicci con el altra namine che più vi piesent, , e venite da me coll'animale; ed io vi dirà quello che sarà d'uopo faccio: e. ten, prese dell'acque della fustana nel

Il re Beder mostro al vecchio Abdaltah ne' più espressivi termini quanto gli fosse obbligato della premura che prendevasi ad impedire che una maga si pericolosa non avesse il notere di esercitare la sua malvagità centre di lui, e dopo essersi ancora trattenuto con lui lo lasció e ritorno at palagio. Arrivando senpe che la maga l'aspettava nel giardino con grande impazienza. Egli andò a cercarla, e la regina Lahe non appena l'ebbe veduto che andò a lui con gran premura, dicendogli: - Caro Beder, si ha grande ragione di dire che nulla fa meglio conoscere la forza e l'eccesso dell'amore della lontananza dell'oggetto che si ama : io non ho avuto riposo da che vi ho perduto di vista, e mi sembra non avervi veduto da anni. Per poco che aveste differito, sarei io stessa vennta a cercarvi. - Signora , rispose il re Beder , posso assicurare la maestà vostra che io non ho avuta minor impazienza di ritorpar presso di lei : ma non ho potuto ricusare alcuni momenti di colloquio ad nno zio che nui ama e che non mi aveva veduto da sì lungo tempo. Egli voleva tenermi con lui; ma io mi sono strappato alla sua tenerezza per venire là dove l'amore mi chiamava; e della colezione che ni' aveva preparata, mi son contentato d' una torta che vi ho portata. Il re Beder, che aveva involta una delle due torte in un fazzoletto pulitissimo, lo sviluppò, e presentandogliela le disse : - Eccola, signora, vi supplico di aggradirla. - lo l'accetto di buon grado, rispose la regina prendendola, e ne mangerò con piscere per amor vostro e di vostro zio mio buon amico; ma prima voglio che per amor mio mangiate di questa che ho fatta durante la vostra assenza. - Bella regina, le disse il re Beder con rispetto, mani come quelle della maestà vostra non possono for nulla che non sia eccellente; e mi fa un favore di cui non posso abbastanza dinostrarle la mia riconoscenza.

li re Beder sostitul destramente al luo-

vecchio Abdalfah gli aveva data e ne ruppe un pezzo che portò alla bocca.- Ab regina , scłamò egti mangiandola , nen bo mai gustato nulla di più squisito, Siccom' erano vicino ad una fontana, la maga che vide aver egli inghiottito il pezzo. e che stava in procinto di mangiarue un altro, prese dell'acqua della foutana nel cavo della mano, e gettandogliela in viso , gli disse : - Sciagurato, lascia questa figura di nomo e prendi quella di un brutto cavallo losco e zoppo. Queste parole non fecero niun effetto, e la maga fu estremamente maravigliata di vedere il re Beder nello stesso stato, dando solamente segni di grande spavento. Arrossò tutta nel volto avendo veduto venirle fallito il colpo, e gli disse : - Caro Beder , non è nulla, rimettetevi; io non bo voluto già farvi male . l' bo fatto solamente per vedere che ne avreste detto. Potete ben giudicare che sarei la più miserabile e la più esecrabile di tutte le donne se commettessi un'azione si nera, nou dico solo dopo i garramenti che ho fatti, ma auche dopo le pruove d'amore che vi ho date .- Potente regina, rispose il re Beder, quantunque sia persuaso che la maestà vostra non l'ha tatto se non per divertirsi , noudimeno non ho potuto guarentirmi dalla sorpresa. Qual mezzo può esservi per impedir di non avere almeno qualche emozione nell'udire parole capaci di fare un cangiamento si strano l Ma, signora, Jasciamo questo discorso, e poiche io ho mangiato della vostra torta. fatemi la grazia di gustare la mia.

La regina Labe, che non potera meglio giustificaria se non dando questa pruvva di confidenza al re di Persia, ruppe un pezzo di torta e ne mangiò. Dopo che l'ebpezzo di torta e ne mangiò. Dopo che l'ebpe inghiotità parre tutta turbata e resto cone immobile. Il re lècde, senza perder 
tempo, prese dell'a oqua nello stesso hacino, e gettamodgiela in visio sclamò:

—Abbomievole maga, lascia questa 6gura, o prendi quella di cavalla quella di cavalla.

Immantinenti la regina Labe (a cangista in una cavulla bellissima, e la sua confusione fu si graude nel vedersi così trasfornata che versò lagrime in abbondanza. Bassò la testa fito a' piedi del re Beder como per moverla compassione; una quand'anche egli ai fosse l'asceiato commovere, non era in sub potere di riparare il mulle che la vesu (atto. Egli menò la cavilla dis seuderia del palagio, ove la mise tra le mani d'un palafreniere, per farle metter la sella e la briglia; ma di tutte le briglie che il palafreniere presentò alla cavalla nemmen una si trovò propria. Fece sellare e metter la briglia adue cavalla, uno per lui e l'altro pel palafreniere: dal quale si fece seguire fino alla casa del vecchio Abdallah colla cavalla a mano.

Abdallah, che vide da lungi il re Beder e la cavalla, non dubito che il re Beder non avesse fatto quanto gli aveva raccomandato. Maledetta maga, diss' egli tosto tra se con gioia, il cielo ti ha finalmente castigata come meritavi. Il re Beder scese a terra arrivando, ed entrò nella bottega di Abdallah , ehe abbraccio ringraziandolo di tutt'i servigi che gli aveva renduti. Gli raccontò tutto l' accaduto, e gli disse pure di non aver trovata nessuna briglia propria per la cavalla. Abdallah, che ne teneva una buona a tutti i cavalli, la mise egli stesso alla cavalla: ed appena il re Beder ebbe accomiatato il palafreniere co'due cavalli , gli disse : - Sire, non avete hisogno di arrestarvi più oltre in questa città ; salite la cavalla e tornate nel vostro regno. La sola cost che bo a raccomandarvi è, che nel caso veniate a disfarvi della cavalla, di guardarvi bene dal daria colla briglia. Il re Beder gli promise di sovvenirsene, e dopo avergli detto addio, partì.

Il giovine re di Persia non fu appena fuori della città che non capiva più in se per la gioia di essersi liberato da un sì gran pericolo, e d'aver a sua disposizione la maga che aveva avuto si gran cagione di temere. Tre giorni dopo la sua partenza arrivo ad una grande città , ed essendo in un sobborgo fu incontrato da un vecchio di qualche considerazione, che andava a piedi ad una casa di campagua che quivi aveva. - Signore, gli disse il vecchio fermandosi, mi è egli permesso chiedervi da qual parte veniate? Il re Beder si fermò eziandio per soddisfarlo ; e come il vecchio gli faceva parecchie dimande, una vecchia sopravvenne che si fermò egualmente, mettendosi a piangere guardando la cavalla con grandi so-

II re Beder ed il vecchio interruppero il loro colloquio per guardare la vecchia, ed il re Beder le chiese qual subbietto avesse di piangere. — Signore, rispos'ella, è che la vostra cavalla rassomiglia perfettissimamente ad una, che mio figlio

aveva, e che ie piango ancora per amor sno, che crederei sia la medesima s'ella non fosse già morta. Vendetemela, ve ne supplico, io ve la paghero quanto vale. ed oltre a ciò ve ne avrei una grandissima obbligazione. - Buona madre, rispose a sua volta il re Beder, io son dolente di non potervi concedere quel che mi chiedete, non essendo la mia cavalla da vendere. - Ah! signore, instette la vecchia, non me lo ricusate, ve ne supplico in nome del cielo. Morremo dal dispiacere mio figlio ed jo, se non ci concedete questa grazia. - Buona madre , replicò il re Beder, io ve la concederei volentieri se mi fossi determinato a disfarmi di uua sì buona cavalla : ma quando ciù fosse, non credo vorreste darmene mille piastre d'oro, perche in questo caso non la stimerei meno. - Perche non ve le darei? saggiunse la vecchia; non dovete che dare il vostro consenso alla vendita, ed io ve le conterò.

Il re Beder, che vedeva la vecchia vestita poveramente, non potè imaginarsi che fosse in caso di trovare una sì grossa somma. Per provare se avrebbe stretto il negozio: - Datenti il danaio, le disse, e la cavalla è vostra. Immantinente la veechia slacciò una borsa che aveva intorno alla cintura, e presentandogliela : - Abhiate la bonta di scendere, gli disse, affinche contiamo se vi e la somma. Nel caso che non vi fosse, avrei subito.trovato il resto, uon essendo la mia casa lontana. Lo stupore del re Beder fu sommo quando vide la borsa, sì che rispose : ---Buona madre, non vedete che quello che vi ho detto e stato per ridere? lo vi ripeto che la mia cavalla non è a vendere.

dere. vectois, ch' era stato testimone di tutto questo collegnio, rarea sibra la parola : -- Figliuo! mio, disa' egit al ce lòder , è mestieri sappiate una cosa che vado bene ignorate. In questa città non è permesso in alcun modo di mentire sotto pena di morte. Però non potete dispensarvi dal prendere i diannio di questa horsa, e di darle la vostra cavalla, poich' essa ve ne di la somma che na evte chiesta. Fareta imeglio a concluder la cosa sonza trebbe accaderva dalla solgura dei potrebbe accaderva dalla solgura dei po-

Il re Beder molto afflitto d'essersi impegnato in così tristo affare con tanta inconsiderazione, scese a terra con grandissimo dispiacere. La vecchia fu sollocita ad impadronirsi della briglia ed a torta alla cavalla, ed ancora più a prendere nella mano dell'acqua di un ruscello che scorreva in mezzo alla via, e di gettarla sulla cavalla, dicendo queste parole: -Figliuola mia, lasciate questa strana forma, e riprendete la vostra. Il cangiamento si fece in un momento; ed il re Beder , che svenne al veder comparire la regina Labe, sarebbe caduto per terra se il vecchio non l'avesse mantenuto.

La vecchia, ch' era madre della regina Labe e che l'aveva istruita di tutt' i suni secreti della magia, pen ebbe appena abbracciata la sua figliuola per dimostrarle la sua gioia, che in un istaute fece apparire con un fischio un orribale genio di una figura e d'una grandezza gigantesca. Il genio prese immantinenti il re Beder sopra una spalla , abhracciò con un brac-cio la vecchia e la regina maga , e li trasportò in pochi momenti al palazzo della regina Labe nella città degl' Incanti.

Furiosa la regina maga fece grandi rimproveri al re Beder appena fu di ritorno nel suo psiagio, dicendogli : - Ingrato in tal modo il tuo iudegno zio e tu mi avete dimostrata la vostra riconoscenza dopo tutto quello che ho fatto per voi l Vi faro sentire all' uno e all' altro cio che voi meritate. Seuza più oltre dirgli, prese dell' acqua e gettandogliela in viso disse : Lascia questa figura e prendi quella d' un brutto gufo. Le sue parole furon seguite dall' effetto, ed immantinenti comandò a una delle sue donne di chiudere il guso in nna gabhia, e di non dargli nè a bere nè a mangiare.

La donna portò la gabbia, e senza aver riguardo all' ordine della regina Labe vi mise del mangiare e dell' acqua. Ed oltre a ciò, come era amica del vecchio Abdallah , mando ad avvertirlo segretamente in qual guisa la regina aveva trattato suo nipote, e del suo disegno di farli morire l'uno e l'altro, affinche desse ordine ad impedirnela e pensasse alla propria conservazione.

Abdallah vide bene che non vi era da transigere colla regina Labe. Egli non fece che fischiare in un certo modo, ed immantinenti no gran genio a quattro all si fece vedere innanti a lui , e gli chiese per qual cagione lo avesse chiamato. -Lampo, gli diss'egli (cos) chiamavasi quel genio ), si tratta di conservare la vita del re Beder , figliuoto della regina Gulnara, Va al palazzo della maga e trasporta sul dalla donna della regina Labe ch'era an-

momento alla capitale della Persia la donna piena di compassione cui la regina ha dato la gabbia in guardia, affinché essa informi la regina Guinara del pericolo in cui è il re suo figliuolo, e del bisogno che ha del soccorso di lei; ma bada a non ispaventarla presentandoti inuanzi a lei, e digli bene da parte mia ciò che deve fare.

Il Lampo disparve e passò in un momento al palazzo della maga. Istruita la donna, la rapi nell'aria, e la trasportò alla capitale di Persia, ove la posò sul terrazzo che corrispondeva all'appartamento della regina. Gulnara. La donna discese per la scala che vi conduceva, e trovò la regina Gulnara e la regina Farasche, sua madre, che parlavano della trista cagione della loro compue afflizione. Essa fece loro una profonda riverenza, e dalla narrazione che loro fece elleno canobhero il hisogno che il re Beder aveva di esser prontamente soccorso.

A questa notizia la regina Gulnara fu in un trasporto di gioia, che dimostrò alzandosi dal suo luogo, ed abbracciando la cortese donna per provarle quanto le fosse obbligata del servigio che le aveva renduto. Immantinenti uscl e comando che si suonassero le trombe, i timballi ed i tamburi del palagio per annunziare a tutta la città che il re di Persia sarebbe ben presto giunto. Ritornando, trovò il re Saleh, suo fratello, che la regina Farasche aveva già fatto venire con una certa fumigazione. - Fratel mio, gli diss' ella, il re vostro nipote e mio caro figliuoln è nella città degl' Incanti sotto la potenza della regina Labe. Spetta tanto a voi gnanto a me di andarlo a liberare, e non vi è un momento a perdere.

Il re Saleh assembrò un potente esercito delle milizie de' suoi stati marini che s' alzò ben presto dal fondo del mare. Chiamò anche In suo soccorso i genii suoi alleati che comparirono con un altro esercito più numeroso del suo. Quando i due eserciti furon riuniti, ei se ne mise a capo colla regina Farasche, la regina Gulnara e le principease, che vollero partecipare all'azione. Alzatisi nell'aria scesero lu pochi momenti sul palazzo e sulla città degl' Incanti, in cul la regina maga, la madre sua, e tutti gli adoratori del fnoco furono distrutti in un batter di occhio.

La regina Gulnara s' era fatta seguire

data a portarle la notizia dell'incanto e della prigionia del re suo figlinolo, e le aveva raccomandato di non aver altra cura nella mischia cha d'andar a prender la gabbia e di portargliela. Quest' ordina fu eseguito com' ella desiderava, ed aperta ella medesima la gabbia, na trasse fuori il gufo , e gettando su lui dell'acqua, che s' era fatta portare , disse : -Mio caro figlinolo, lasciate questa figura strauiera a riprendete quella d' uomo che e la vostra, Immantinenti la regina Gul-· para non vide più il brutto gufo, ma silbeue il re Beder suo figliuolo. Essa l'abbraccio aubite con un eccesso di gioia che non poteva esprimere colle parole nel trasuorto cha la occupava : ma le sue lagrima vi sopperirono in un modo che l'esurimeya con maggior forza. Non potenilo risolversi a lasciarlo, fu mestieri che la regina Farasche glie lo strappasse dalle braccia per abbracciarlo a sua volta. Dono di essa fu abbracciato egualmente dal re suo zio e dalle principesse sue congiunte.

La prima cura della regina Gulnara fu di far cercare il vecchio Abdallah , cui era debitrice della ricuperazione del re di Persia, e cui, appena le fu coudotto innanzi, disse : - L'obbligazione che vi ho è cosi grande, che non vi è nulla ch'io non sia pronta a fare per mostrarvene la mia riconoscenza; dite voi medesimo in che lo posso, e sarete subito soddisfatto. -Grande l'egina, rispose egli, se la signora che vi ho inviata vuol cousentire alla proposta di matrimonio che io le fo . e se il re di Persia vuol soffrirmi alla sua corte, io consacro di buon grado il resto dei miel giorni al suo servigio. La regina Gulnara si volse immediatamente dalla parte della signora, che era presente, e che avendo fatto conoscere con un gentile pudore di non avar ripugnanza per quelle nozze, fece loro prendere viceudevolmente la mano, ed il re di Persia ed essa presero cura della loro fortuna,

Questo matrimonio dette huogo al re di Persia di prendere la parola, rivolgendola alla regina, sun madre: alla quale così disso corridenda — Espoguera, este contratto; ma ne resta uno cui dovreste ben pensare, tan ne resta uno cui dovreste ben pensare, ma ne resta uno cui dovreste ben pensare, ma ne resta uno cui dovreste ben pensare, ne pensalovi un poco, aspena l'ebbe comtento, al post — pensalovi uno contratto esta pensalovi uno contratto della contratto, al post — pensalovi uno volentieri.

Ella grando in pari tempo tutti s'udditi

marini del re suo fratello e i genii ch'erano presanti, e loro disse : - Partite e percorrete tutti i palazzi del mare e della terra, e veniteci ad avvertire della più bella e della più degna principessa che avrete notata pel re mio figliuolo. - Signora , soggiunse il re Bedar , egli è inutile di prenderci tutta questa pana. Voi senza dubbio non ignorate cha io ho dato il mio cuore alla principeasa di Samandal sulla semplice narraziona della sua bellezza; poi l'ho veduta, e non mi son pentito del douo che le ho fatto. E di fatti non può esservi ne sulla terra ne sotto la onde una principessa che se le possa paragonare. Egli è vero che dietro la dichiarazione che la ho fatta, essa m'ha trattato in un modo che avrebbe potuto spegnere la fiamma di ogni altro amante meno infiammato di me dat auo amore; ma è scusabila , non potendo trattarmi meno rigorosamente dopo la prigionia del re suo padre, di cni io non lasciava di essere la cagione, quantunque innocente. Forse il ra di Samandal avrà cangiato scutimento, ed essa non avrà ripugnanza ad amarmi ed a sposarmi appena egli vi avrà consentito. - Figliuol mio , replicò la regina Gulnara, se non vi è altra che la principessa Giaghare all' universo capace di rendervi felice, non è mia intenzione l'appormi alle vostre nezze, s'egli è possibila cha possano avvenire. Il revostro zio non ha cha a far venire il re di Samandal, e subito sapremo a' egli è sempra così intrattabile, coma lo è

Quantunque il re di Samandal fosse stato strettamente custodito fino allora dalla sua cattività, per gli ordini dal re Saleh : pur nondimeno era stato sempre trattato con molto riguardo, si che a'ara familiarizzato cogli uffiziali che lo custodivano. Il re Saleh si fece portare un braciere con del fuoco; su cui gettò una certa composizione, dicendo delle parole misteriose. Appena il fumo cominciò ad innalzarsi, tremò il palagio, e si vide ben presto comparira il re di Samandal cogli ufficiali del ra Saleh che l'accompagnavano. Il re di Persia si gettò immantinenti a' suoi piedi, e rimanendo ginocchioni dissegli : - Sire, non è più il re Saleh che chiede alla maestà vostra l'onore del suo parentado pel re di Persia; è lo stesso re di Persia cha la suppliea a fargli questa grazia. lo non mi posso persuadere ch'ella voglia essere la cagione della morl' amabile principessa Giauhare.

Il re di Samandal non soffri più lungo tempo che il re di Persia restasse a suoi piedi. Egli l'abbracciò, e dopo averlo ob-bligato a rialzarsi, così gli rispose: - Sire, sarei molto dolente d' aver contribuito in nulla alla morte d'un monarca sì degno di vivere. S' egli è vero che una vita sì preziosa non possa conservarsi senza il possesso di mia figlia , vivete ; sire, ella è vostra. Ella è atata sempre obbediente alla mia volontà, e non credo che vi si opponga. Ciò detto , incaricò uno de' suoi ufficiali, che il re Saleh aveva permesso che tenesse presso di lui, d'andare a cercare la principessa Giauhare e di condurla cola sul momento.

La principessa Giaubare era sempre restata là dove il re di Persia l'aveva incontrata. L'ufficiale ve la trovò, e fu ben presto di ritorno con lei e le donne. Il re di Samandal, dopo aver shbracciata la principessa, le disso : - Figliuola mia, io vi ho dato uno sposo ; desso è il re di Persia, qui presente, il monarca più compito che oggi vi sia in tatto l'universo, L' aver preferito voi a tutte le attre principesse ci obbliga ambedue a dimostrargliene la nostra riconosceuza. - Sire, rispose la principessa Giauhare , la maestà vostra sa bene che io non ho mancato mai alta deferenza che doveva a quanto ella esige dalla mia obbedienza, lo sono ancora pronta ad obbedire, e spero che il re di Persia voglia porre in obblio il cattivo trattamento che gli ho fatto, credendolo assai giusto per non imputarlo che alla necessità del mio dovere.

Le nozze furon celebrato nel palazzo della città degl' Incanti con una solennità altrettanto più grande, in quanto che tutti gli amanti della regina maga, che avevan ripreso le loro forme nel momento in cui ella aveva cesaato di vivere, e che erano venuti a fare i loro ringraziamenti al re di Persia, alla regina Gulnara ed al re Saleh , vi asaisterono. Dessi eran tutti figliooli di re o principi, o di un ragguardevole grado. Il re Saleb, da ultimo, condusse il re

di Samandal nel suo regno e lo rimise in possesso de' suoi stati. Il re di Persia al colmo de' suoi desiderii , parti; e ritorno alla capitale di Persia colla regina Gianhare, la regina Gulnara, la regina Farasche e le principesse. La regina Farasche e le principesse vi restarono fin-

te d'un re che non può più vivere senza i chè il re Saleh venne a prenderle e le ricondusse nel suo regno sotto le onde del mars.

> STORIA DI GANEN FIGLIO DI ABOU AIBOU SOPRANNOMINATO LO SCHIAVO D'AMORE

Sire, disse Scheherazade al sultano delle Indie, vi era altre volte a Damasco nn mercatante, il quale, colla sua Industria e col suo lavoro, aveva ammassato grandi beni e con essi viveva molto ouorevolmente. Egli si chiamava Abou Aibou, ed aveva un figlio ed una figlia. Il figlio fu dapprima chiamato Ganem, e poscia soprannominato lo schiavo d'amore, Egli era assal ben fatto, e il suo spirito cho era naturalmente eccellente, era stato coltivato da buoni maestri che il padro aveva avuto cura di dargli. E la figliuola era chiamata Forza de' cuori (1), perchè era provveduta d'una sì perfetta bellezza, che tutti quelli che la vedevano non notevano tralasciar d'amaria.

Abou Aibon morl lasciando Immenso ricchezze. Cento balle di broccato e d'altre stoffe di seta che si trovavano ne'snoi magazzini non ne facevano che la minima parte. Le balle eran tutte fatte, e sopra ciascuna di esae si leggeva in grossi caratteri : Per Bagdad.

In quel tempo Mohammed, figliuolo di Solimauo, soprannominato Zinebi, regnava nella città di Damasco capitale della Siria. Il suo congiunto Haroun-al-Rascid che risedeva a Bagdad, gli aveva dato quel regno a titolo di tributario.

Poco tempo dopo la morte di Abou Aibou , Ganem conversava colla sua madra degli affari della loro casa, ed a proposito delle balle di mercatanzie che erano nel magazzino, chiese che cosa significasse lo scritto che si leggeva sopra ciascuna balla. - Figliuol mio, gli rispose sua ma-dre, vostro padre viaggiava ora in una provincia ed ora in un' altra, ed aveva costume, prima della sua parteuza, scrivere sopra ciascuna balla il nome della città ove si proponeva d'andare. Egli aveva apparecchiato tutto per fare il viaggio di Bagdad, ed cra pronto a partira quando la morte.... E non ebbe la forza di terminare , perchè la ricordanza troppo viva della perdita di suo marito non le permise di dit oltre e le fece versare uu torrente di lagrime.

(1) In arabo Couet-alcoloub.

tanti emmehi, e da allora in poi m' ha fatlo doni è considerevol , che mi son o diato doni è considerevol , che mi son veduta più ricea d'ogni altra regina che siașir al mondo. Vederte hene da ciè che ha Zabeida moglie e congiunta del califio non la pottue vedere la mis felicità seuza esserte gelosa. Quantunque l'Iaroun arease per lei stutte le considerazioni imaginabili, issua ha cerrato sempre tutte le occasionamento in nossibili di nerdermi.

Fino ad ora m'era assai ben guarentita dalle sne insidie; ma finalmente soccombetti all' ultimo sforzo della sua gelosia : e senza voi sarei adesso nell'agonia d' una inevitabile morte. Indubitatamente ella ha corrotta una delle mie schiave, che mi presentò ieri a sera nella limonea una droga che cagiona un assopimento tanto grande che è facile di disporre come più piace di quelli cui si e fatta prendere : e questo assopimento è tale che durante sette od otto ore uulla è capace a dissiparlo. lo tanto più ho ragione di fare questo giudizio, in quanto che tengo il sonno naturalmente leggiero e mi sveglio al minimo rumore.

Zobeida, per eseguire il suo malvagio disegno, ha profittato dell'assenza del califfo, che da pochi giorni è andato a mettersi a capo delle sue schiere, per punire l'audacia di alcuni re vicini che si son collegati per fargli guerra. Senza questa congiuntura la mia rivale, per quanto sia furiosa, non avrebbe osato intraprender nulla contro la mia vita. lo non so come farà per nascondere al califfo questa sua malvagia azione; ma da ciò vedete ch' io bo una grandissima premura che mi teniate il secreto, andandovi della mia vita, non esaendo così io in sicurezza in casa vostra finche il califfo starà fuori Bagdad. Voi atesso vi trovate interessato a tenere la mia avventnra secreta ; perché se Zoheida sapesse l'ohbligo che v' ho, punirebhe anche voi per avermi conservata. Al ritorno del califfo avrò meno precauzioni a tenere. Troverò mezzo d'istruirlo di quanto è avvenuto, e son certa che avrà più premura di me a riconoscere un servizio che mi rende al suo amore.

Appena la bella favorita di Haroun-al-Rascid ebbe cessato di parlare, Ganom prese la parola e le disse: — Siguora, io vi rendo mille grazie di averni dato lo schiarimento che mi son preso la libertà di chiedervi, e vi supplico di credere che qui siete in sicurezza. I sentimenți

che m' avete ispirati vi sian mallevadori della mia discrezione. Per quella de' miej schiati confesso che bisogna diffidarne. Potrebbero eglino mancare alla fedeltà che mi debbono sapendo per qual avventura ed in qual luogo ho avuto la fortuna d'incontrarvi : ma questo è loro impossibile d' Indovinare. Oserei anche assicurarvi che non avranno la meuoma curiosità d'informarsene. È s) naturale ai giovani di cercarai delle belle schiave . che non sarauno per nulla sorpresi di vedervi qui, nell'opinione che avranno esserne voi una, e che io vi lio comprata. Crederanno ancora che ho avute lo mie ragioni per condurvi in mia casa nel modo che hanno veduto. Mettete dunque l' animo in pace au questo aubbietto, e siate sicura d'essere servita con tutto il rispetto dovuto alla favorita d'un monarca tanto grande quanto il nostro. Ma qua-Innque sia la grandezza che lo circonda, permettetemi di dichiararvi, signora, che nulla non sarà capace di farmi rivocare il douo che vi ho fatto del mio cuore. So bene, e non l'obblierò mai; che ciò cho appartiene al padrone è proihito allo schiavo; ma io vi amava prima che mi aveste detto che la vostra fede è impegnata al califfo, e non dipende da me di vincere una passione, che, quantunque ancora nascente, ha tutta la forza di un amore fortificato da una perfetta corrispondenza. Io desidero che il vostro augusto e troppo felice amante vi vendichi della malignità di Zobeida richiamandovi preaso di lui ; e quando voi sarete renduta a' suoi voti, sovvenitevi deh! dello sfortunato Ganem, che non è meno del califfo vostra conquiata. Se voi non aiete sensibile che alla teuerezza, mi lusingo che queato principe, ad onta della sua onnipotenza, non mi cancellerà della vostra memoria. Egli non può amarvi con più ardore di quello che vi amo io , ed io non cesserò punto di ardere per voi , in qualunque luogo dell' universo vada a spirare dopo avervi perduta. Tormenta si accorse che Ganem era

penetrato dal più vivo dolore, e ne fuintenerita; ma vedendo l'intrigio in cui sarchhe andata a gittarai continuando la conversazione su questo subbietto, che poteva insensibilimente condurla a far trasparire l'inclinazione che si sentiva per lui: — Vedo bene, diss' ella, che questo discorso vi cagiona molta pena; però l'acciamoto, e parlismo dell'obbligazione intinita che vi ho. Non posso sufficiente- i nella mia sciagura sarebbe una consolamente esprimervi la mia gioia, quando penso che senza il vostro soccorso sarei

priva della luce del giorno.

Fortunatamente per l'uno e per l'altro fu picchiato alla porta in quell' istante. Ganem si alzò per andar a vedere ciò che potess' essere, e trovò ch' era uno degli schiavi suoi che veniva ad annunziargli l'arrivo del trattore. Ganem, che ner maggior precauzione non voleva che i suoi schiavi entrassero nella camera ove stava Turmenta, andò a prendere egli stesso ciò che il trattore aveva portato. e le servi pur egli alla sua bella ospite, che pel fondo del suo cuore era lieta delle cure ch'ei si dava per lei.

Dopo il pranzo Ganem sparecchio come aveva servito, e quando ebbe tutto riposto tra le mani dei suoi schiavi alla porta della camera, disse a Tormenta; - Signora, sarete forse desiderosa di riposarvi; però io vi lascio, e quaudo avrete fatto il vostro bisoguevole, mi vedrete

prento ai vostri ordini. Ciò detto, usel ed andò a comprare due

schiave. Comprò anche due rotoli, l' uno di biancheria fina , e l'altro di tutto ciò che poteva comporre una toletta degna della favorita del califfo. Condusse in sua casa le due schiave, e presentandole a Tormenta le disse : - Signora , una persona come voi ha bisogno di due donne almeno per servirla; però mi saprete buon grado che io vi abbia portate queste. Tormenta ammirò l'attenzione di Ga-

nem , e gli rispose : - Signore , vedo bene non essere voi uomo da far le cose a mezzo. Voi aumentate colla vostra maniera d'operare l'obbligazione che vi ho: ma spero che non morro iugrata, e che il cielo mi metterà presto in istato di ricompensaré tutte le vostre generose azieni.

Quando le donne schiave si furono ritirale in una camera vicina, eve il giovane mercatante le mando, egli s'assise sul sofà dove stava Tormenta, ma a qualche distanza da lei, per dimostrarle maggior rispetto. Rimise in campo il colloquio sulla sua passione, e disse delle cose assai commoventi sugli ostacoli invincibili che gli toglievano qualunque speranza. - lo non oso neanche sperare, dicesa egli , di eccitare colla mia tenerezpotente principe dell'universo. Ohime I dal suo esempio componeva, e cantava

zione per me, se potessi lusingarun che non avete potuto vedere con indifferenza l' eccesso del mie amore. - Signore , glirispose Tormenta ... - Ah l aignora , interruppe Ganem a quel titolo di signore, è questa la seconda volta che mi fate l'onore di trattarmi da signore : la presenza delle schiave mi ha impedito la pruna volta di dirvi ciò che ne pensassi; ma era che non vi sono, vi supplico, aignora, in nome del Cielo, di pon darmi più questo titolo d'onore, non convenendomi punto. Trattatemi di grazia come vostro schiavo, perchè io tale sono, e non cessero mai d'esserlo. - No , no , interruppe Tormenta a sua volta, mi guarderei bene di trattare così un nomo a cui debbo la vita. Sarei una ingrata, se facessi, o dicessi cosa che nou vi couvenisse, Lasciatemi dunque seguire i moti della mia riconoscenza, e non esigete per prezzo dei vostri beneficii che io usi scortesemente con voi : il che io nou farò mai, Son troppo penetrata della vostra condotta rispettosa per abusarne, e vi confesso che nou vedo del tutto con occhio indifferente tutte le cure che vi prendete. Non vi posso dir altro. Voi sapelele ragioni che mi condannano al silenzio.

Ganem fu lieto di quella dichiarazione. Ne pianse di gioia, e uon potendo trovartermini sufficienti a ringraziare Tornienta, si contentò di dirle che se essa sapeva bene ciò che doveva al califfo, egli non ignorava dalla parte sua che ciò che apparteneva al padrone era proibito allo schiavo.

Come s'accorse che la notte s'avvicinava, a'alzo per audar a cercare dei lumi, che portò egli stesso insieme al bisognevole per fare colazione, secondo l'uso ordinario della città di Bagdad, ove dopo aver fatto un buon pasto si passa la sera a mangiar qualche frutto, ed a bere del vino, conversando piacevolmente: fino afl' ora di ritirarsi.

Egline si misero amendue a tavela, Danprima ai fecero complimento coi frutti che si preaentavano l'uu l'altro. Inseusibilmente la squisitezza del vino l'impegnò tutti e due a bere, e non elibero bevuto due o tre coppe che si fecero una legge di non più bere senza cautar prima qualche aria. Ganem canto dei versi che imza il minimo movimento di seusibilità in provvisava, e che esprimevano la forza un cuore come il vostro, destinato al più della sua passione : e Tormenta animata

canado canzon cha avexano rapporto alsan avexantra, e nelle quai vi ara sempre qualche cosa che Ganem poteva spiegare fisavecoluente per lui. Ciò nondienco la fedeltà ch' esa dovera al casione duro lango tempo, e la notte erazione duro lango tempo, e la notte eragia motto vanzata sonza ch' essi penasssero a ritirarsi. Ganem ciò non ostante si ritirò in un altre appartamento, lasonado Tormenta in quello ove stava, e nel quale le donne schaive che avea com-

prate entrarono per servirla. Egline vissero così per più gierni. Il giovine mercataute non usciva che per affari di estrema importanza; ma lo faceva quando Tormenta riposava, non potendo risolversi a perdere un solo de' momenti che gli era permesso passare al fianco di lei. Egli non era occupato che della sua cara Tormenta, la quale dalla parte sua strascinata dalla sua inclinazione, gli confesso non aver ella minor amore per lui di quello .ch' egli provava per lei. Giò nuu estante, quautunque presi l' uno dall' altra, la considerazione del califfo ebbe il potere di ritenerli ne' limiti che questa esigeva da essi : il che rendeva la loro passione ancor più viva.

Mentre Tormenta, strappata per cosi dire dalle mani della murte, passava si piacevolmente il tempo in casa di Ganem, Zobeida non era senza impaccio al palagio di Haroun-al-Rascid.

I tre schiavi ministri della sua vendetta pon ebbero appeua tolta la cassa, seuza sapere ciò che vi fosse dentro, e senza neppure avere la minima curiosità di saperio, come genti assuefatte ad eseguir ciecamente i suoi ordini, ch' ella fu in preda d'una cradele inquietudiue, Mille importune considerazioni vennero a turbare il suo riposo, senza poter gustare un momento la dolcezza del sonno, passando la notte a meditare a' mezzi di nascondere il suo delitto. Il mio sposo, diceva ella, ama Tormenta più di quello abbia antato altra favorita. Che gli risponderò jo al suo ritorno quando mi dimanderà sue notizie? E le sorsero iu mente più stratagemmi, ma seuza che glie ne piacesse alcuno. Ella vi trovava sempre difficoltà e non sapeva a che determinarsi, quando si ricordò d'aver presso di lei una vecchia signora che l'aveva allevata dalla sua più tenera infauzia. Essa la fece chiamare alla punta del giorno, e . dopo averle cunfidato il suo secreto , le

disse: - Mia cara, voi mi avete sempre siutata coi vostri buoni consigli; ma se bisogno n'ebbi mai, egli è certamente in questa occasione, ove si tratta di calmare l' animo mio che un turbamento mortale agita, e di darmi un mezzo di contentare il califfo. - Mis cara padrona, rispose la vecchia signora, sarebbe stato assai meglio il non mettervi nell'impaccio in cui siete; ma giacchè è un affare fatto, non bisogna pensare che al mezzo d'ingannare il commendatore de' credenti , e son d'avviso che facciate tagliare subito un pezzo di legno in forma di cadavere. Noi l'avvilupperenso di vecchie biancherie. e dopo averlo chiuso in una bara . la faremo interrare in qualche lnogo del palagio : poscia senza perder tempo farete inualzare un inausoleo di marmo a cupola sul luogo della sepoltura, ed un tumulo che farete coprire d' un drappo nero, ed accumpaguare da graudi candelieri con grossi ceri all' intorno. Vi è ancura un' altra cosa , proseguì la vecchia , che non è buono dimenticare: sarà duono che prendiate il lutto, e che lo facciate prendere alle vostre donne, come pure a quelle di Turmeuta, a' vostri eunuchi, e finalmente a tutti gli officiali del palagio, Quando il califio sarà di ritorno, e vedrà tutto il suo palazzo in lutto, e voi ancora, non mancherà di chiedervene la ragione, Aflora potrete farvi un merito presso di lui dicendo che a sua considerazione, avete voluto rendere gli ultimi onuri a Tormeuta, che una subitauea morte ba rapita. Voi gli direte che avete fatto fabbricare un mausoleo, e che finalmente avete fatto alla sua favorita tutti gli onori che gli avrelibe renduti egli medesimo se fusse stato presente. Egli , come la sua passione per lei è stata immensa. andrà senza meno a versar delle lagrime salla sua tomba; e forse, aggiunse la vecchia, nun credeudo che sia morta effettivamente, potrà sospettare che voi l'abbiate cacciata dal palazzo per gelosia, riguardando tutto come un artificio per ingannario, ed impedirgli di farla cercare. Egli è a credere che farà dissotterrare ed aprir la bara, ed è sicuro che sarà persuaso della sua morte appena vedrà la figura di un morto seppetlito. Vi saprà luon grado di tuttu quello che avrete falto, e ve ne dimostrerà la sua riconoscenza. In quanto al pezzo di leguo m' incarico io di farlo tagliare da un carpentiere della città che non ne sapra per

nulla l'uso che se ne vuol fare. Voi, si- ! gnora, ordinate alla douna di Tormenta, che le presentò ieri la limopea, di annunziare alle sue compagne di aver trovata la loro padrona morta nel suo letto; ed affinche esse pensino a piangerla solamente sen :a voler entrare pella sua camera, aggiunga che ve ne ha dato avviso, e che voi avete già imposto a Mesrour di farla seppellire.

Appena la vecchia signora ebbe terminato di parlare, Zobeida trasse un ricco diamante dal suo scrigno, glielo pose al dito, ed abbracciandola le disse trasportata della gioia : - Ah mia huona madre, quante ohhligazioni non vi ho mail Non avrei mai imaginato uno spediente così iugegnoso, che non può mancare di riuscita; ed io già comincio a riprendere la mia tranquillità. Rimetto dunque a voi la cura del pezzo di legno, e vado ad ordinare il rimanente.

"Il pezzo di legno fu preparato con tutta la sollecitudine che Zobeida poteva desiderare, e portato poscia dalla vecchia

signora stessa alla camera di Tormenta, ove lo sepoèllì come un morto e lo mise in una bara. Indi Mesrour, che anch'egli riniase ingannato, fece levar di là la hara ed il fantoccio di Tormenta che s'interrò con le cerimonie costumate nel luogo designato da Zobeida, ed accompagnato dalle lacrime che versavano le donne della favorita, le quali, quella che aveva presentata la limonea, incoraggiava coi suoi gridi ed i suoi lamenti.

Nello stesso tempo Zobeida fece venire l'architetto del palagio e delle altre case del califfo, e dietro gli ordini ch'ella gli dette, il mausoleo fu terminato in pochissimo tempo. Principesse tauto potenti quanto l'era la sposa d'un principe che comandava da oriente ad occidente sono sempre ubbidite per l'appunto nell'esecuzione delle loro volontà. Immantinenti ella prese il lutto con tutta la sua corte: ciò che fu cagione che la notizia della morte di Tormenta si dissondesse in tutta la città.

Ganem fu degli ultimi a saperlo, perchè, come l'ho già detto, non usciva quasi mai. Non pertanto avendolo saputo un giorno disse alta bella favorita del califfo: -Signora, vi si crede morta in Bagdad, e non duinto che la stessa Zobeida non ne sia persuasa. lo henedico il cielo d'essere la cagione ed il felice testimone che voi vivete. E piacesse al cielo, che profittan- ta. - Signore, gli disse Zobeida, ho a-

do di questa falsa voce voi voleste legare la vostra sorte alla mia, e venir con me lungi di qui a regnar sul mio cuore. Ma dove mi trascina un trasporto troppo dolce! lo non considero che voi siete nata per formare la felicità del più potente principe della terra, e che il solo Harounal-Rascid e degno di voi. Quand'anche voi foste capace di sacrificarmelo, quand'anche vorreste seguirmi, potrei io consentirvi? Non mai: jo mi debbo sovvenir sempre che quello che appartiene al padrone è proibito allo schiavo.

L' amabile Tormenta, quantunque fosse sensibile alle teuere espressioni di Gauem, faceva forza a sè medesima per non rispondervi, ed invertendo il discorso: ---Signore, gli disse, non possiamo impedire a Zobeida di trionfare, e son poco sorpresa dell'artificio onde si serve per celare il suo delitto : ma lasciamola fare. perchè mi lusingo che questo trionfo sarà ben presto seguito dal dolore. Il catiffo ritornerà, e noi troveremo mezzo d'informarlo secretamente di quanto è avvenuto. Intanto prendiamo più precauzioni che mai, affinch' ella non possa saper che io vivo, avendovane già dette le conseguenze.

A capo di tre mesi il califfo ritornò a Bagdad glorioso e vincitore di tutt'i suoi nemici. Impaziente di riveder Tormenta a di farle omaggio de' suoi nuovi allori . entra nel suo palagio restando forte maravigliato nel vedere gli officiali che vi aveva Jasciati tutti vestiti a lutto. Ne fremè senza saperne la cagione, e la sua emozione aumento quando giungondo alla camere di Zobeida, scorse questa principessa venirgli incontro vestita di pero . come pure tutte le donne del suo seguito, e chiese immantinente la cagione di quel lutto con molta agitazione. -- Commendatore de' credenti, rispose Zobeida, io l'ho preso per Tormenta vostra schiava, che è morta tanto subitaneamente che non è stato possibile d'apportare alcun rimedio al suo male. Essa voleva proseguire ; ma il califfo non glie ne dette il tempo, perche fu talmente scosso da quella notizia che mise un grande grido, e svenne poscia tra le braccia di Giafar. suo visir, da cui era accompagnato. Ritornato per altro in se ben presto dalla sua debolczza, con una voce che dinotava il suo grandissimo dolore, chiese ove la sua cara Tormenta fosse stata seppellivuto cura io medesima de'funerali, e non ho nulla risparmiato per renderli superbi. Ho fatto edificare un mausoleo di marmo sul luogo della sua sepoltura, ove vado a condurvi, se lo desiderate.

il califfo non volle che Zobeida si prendesse questa pena, e si contentò di farvisi condurre da Mesrour. Vi ando nello stato in cui era , vale a dire in abito militare. Quando vide il mausoleo magnificentissimo coperto di un desppo nero e coi ceri accesi tutto all'intorno, si maraviglio che Zobeida avesse fatto i funerali della sna rivale con tanta nomna : e siccome era naturalmente sospettoso, diffidò della generosità della sua consorte, e penaò che la sua amante potesse non esser morta; che Zobeida, profittando della sua lunga assenza, l'avesse forse cacciata dal palagio, ordinando a quelli cui l'aveva confidata, di condurla si lungi che non se ne sentisse mai più parlare. Non ebbe altri sospetti, perche non credeva Zobeida si malvagia per aver attentato alla vita della sua favorita.

Per chiarirsi da sè medesimo della verità, questo principe comando five si levasse il massoleo, e foce aprir la fossa e la bara in sua presenza, ma appena che be veduto il lemanolo che avviluppava il pezzo di leguo, non coì passaro oltre, Que l'eligioso calità tenna d'offeudere la religioso permettoco de si toccassa il corpo della dedutta, « re e sulla curiostà. Non diubitando più della morte di Tormenta, foce rinciuder la bara, ricoltuar la fossa, e rimettere il bara, ricoltuar la fossa, e rimettere di massoleo cel modo in cui stara prima.

Il califfo, credendosi obbligato a render degii onori alla tumba della sun favorita, mandò a cereare i ministri della religione, quelli del palagio, e i lettori deile della sun della sun della sun della sun a radiunzgli, egli resiò nel massoleo, vei instiliò delle sue lagrine la terra che coprira il fantoccio della sua amante. Quando tutti i ministri che avera fatto chiamare furono giunti, egli si mise nel mezzo del nuscoleo, gli altri gli si ordinezzo del nuscoleo, gli altri gli si ordipière; dopo la qual cosa i lettori dell'Alcorano lessero più capitoli.

La stessa cerimonia si fece per lo spazio di un mese, la mattina ed il dopo prauzo,, e sempre in presenza del califfo, del gran visir Giafar, e de' principali officiali della corte, che tutti portavano il Intto. Per tutto quel tempo nou cessò di ouorare delle sue lagrime la memoria di Tormenta, e non volle seutir parlare di nessun affare.

L'ultimo giorno del mese le pregisere e la lettura dell'Acorano del mattino fino alla punta del seguente giorno, e finalmente quando tutto fin terminato, si ritirò cisscuso in sua casa. Haroun-alta-ciat stanco d'una si lunga veglia ando a riposare nel suo appartamente, e d'addormento sopra suo soda fra des dissipato del suo letto, y d'occupevano nel tempo del suo iesto, y d'occupevano nel tempo del suo sonno a ricamare immerse in un profondo sileuto.

Quella che stava al capezzale e che si chiamava Alba del Giorno (1), vedendo addormentato il califfo , disse sommessamente all' altra dama : - Stella del Mattino (2), (perchè così quella si chiamava) abbiamo buone nuove. Il commendatore de'credenti, nostro signore e padrone, nvrà grande gioia al suo destarsi quando saprà ciò che bo a dirgli. Tormenta non e morta, ma sta di perfetta salute. - Oli cielol sciamo subito Stella del Mattino tutta trasportata dalla gioia, sarebb' egli possibile che la bella, la leggiadra, l'incomparabile Tormenta fosse ancora al mondo l Stella del Mattino prominciò queste parole con tanta, vivacità e con uu tuono così alto che il califfo si destò, e chiese perché si fosse interrotto il suo sonno.- Ah I signore, rispose Stella del Mattino, perdonatemi questa indiscrezione, ma io non ho potuto udir tranquillamente che Tormenta vive ancora seuza sentirue un trasporto che non ho notuto rattenere. - Ebbene l e che n'e dunque divenuta, disse il califfo, s' egli è vero che non è morta? - Commendatore de' credenti , rispose Alba del Giorno, io bo ricevuta questa sera da un uomo sconosciuto un biglietto senza sottoscrizione . ma scritto dalla propria mano di Tormenta, che mi dice la sua trista avventura, e mi ordina d'istruirvene. Io aspettava per adempiere la mia commissione che aveste preso alcuni momeuti di riposo, giudicando che dovevate averne bisogno dopo la fatica, e ... - Datemi , datemi questo biglietto l'interruppe con precipitazione il califfo, avete mal a proposito differito di rimettermelo.

- [1] Nouronnihar.
  - (2) Nagematossobi.

Alba del Giorno gli presento immantinenti il biglietto, ch' egli aprì con molta impazienza. Tormenta vi faceva na miunto ragguaglio di quanto le era avvenuto, ma si steodeva un poco troppo sulle cure che Gauein aveva di lei. Il califfo , naturalmente geloso , invece di essere sdegnato dell' inumanità di Zobeida, non fu sensibile che all'iofedeltà che s' imaginò avergli Tormenta commessa .-E come ! diss' egli dopo aver letto il biglietto, soo quattro mesi che la perfida sta con un giovine mercatante di cui ha la sfacciataggine di vantarmi l'attenzione per lei! Da trenta gioroi son di ritorno a Bagdad, ed ella oggi solo mi dà sue notizie ! L'ingratal Mentre io consumo i giorni a piangerla, ella li passa a tradirmi! Andiamo, vendichiamoci d'una infedele, e dell' audace giovine che mi oltraggia. E ciò detto, quel principe si alzò ed entro in una gran camera, ov'era solito di farsi vedere e di dar udienza ai signori della sua corte. La prima porta ne fu aperta, ed immantinenti i cortigiani, che aspettavano quel momento, cotrarono. Il gran visir Giafar comparì e prostrossi innanzi al trono ove il califfo s' era seduto : poscia rialzatosi si stette muanzi al suo signore, che gli disse con un tuono da fargli comprendere che voleva essero proutamente obbedito: - Giafar, la tua presenza è necessaria per l'esecuzione di un ordine importante di cui vado ad incaricarti. Preodi teco quattroceuto uomioi della mia guardia, ed informati prima di tutto ove abita un mercatante di Damasco chiamato Gaoem 6gliuolo di Abou Aibou : quando l' avrai saputo, va in sua casa e falla demolire fino alle fondamenta ; ma impadronisciti prima della persona di Ganem, e cooducimelo qui con Tormenta mia schiava che sta in casa sua da quattro mesi. lo voglio castigarla e dare un esempio del temerario che ha avuto l'insolenza di mancarmi di rispetto.

Il gran visir, dopo aver ricovato quesivo diude presi ordiue preciso, feec una profonda riverenza, mettendosi la mano sulla testa
per diunostragli cho volvea perforta putitosto che non obbedirio, e poscia usci,
la prima cosa che fece fin la madur a
fer stranive e di tele fine noticio di Gaseni, con ordium soprattuto d'informarsi della stralla e della casa io cui diunorava. L'ufficile che lucurici di quest'ori-

dine gli riportò subito di essera alcuni mesi che non si vedeva quasi più, e che s'iguorava ciò che poteva rattenerio in casa sua, s'egti vi stava. Lo stesso ufficiale disso: disfar il luogo ove dimorava Ganem, e fiuo il nome della vedova che gli aveva dato in fitto ha casa.

Su questi avvisi, a' quali non poterano gran fatto fidari, quel ministro, enza perder tempo, si mio in cammino cos soldati che il califlo gli avvos ordinati di prendero i abdo dal giudice della polizia, prendero i ancienti di prendero i antica di polizia, antica di prendero i antica di prendero i antica all'abdizzione di camen. Sicomo questa era isolata, la fece circoridaro dai soldati per impedire che il giovino mercatante gli stiggiase.

Tormenta e Ganem terminavano allora di pranzaro. La prima era seduta vicioo ad una finestra che aporgeva sulla strada; e, avendo inteso runiore, guardo per la gelosia, e vide il gran visir che si avvicioava con tutto il suo seguito; dal che argomento che si andava a prendere tauto lei quanto Ganem. Ella comprese che il suo biglietto era stato ricevuto ; ma nou s'aspettava una simile risposta, ed aveva sperato che il calitio avrebbe presa la cosa in altro aspetto. Non saneva da guanto tempo il principo era di ritorno, e quantunque lo conoscesse inchinevole alla gelosia, uon temeva nulla da questo lato. Intanto la vista del gran visir e de' soldati la fece tremare, non per lei, ma per Ganem, non dubitando ella di non potersi giustificare, preveduto, come teneva per fermo, che il cahifo volesse ascoltaria. Riguardo a Gancai , ch' ella amava meno per ricuuoscenza che per inclinazione, prevedeva che il suo rivale irritato vorrebbe vederlo , e potrebbe coodannarlo per la sua giovinezza ed il suo bell' aspetto. Prevenuta da questo pensiero si rivolse verso il giovino mercatante, dicendegli: - Ah Ganem , noi siamo perduti , essendoci venuti a carceraro amendue, Egli guardo immantinenti dalla gelosia, e fu compreso da spavento quando scorse le guardie del califfo colla sciabola nuda, ed il gran visir col giudice di polizia alla loro testa, A quello spettacolo egli restò immobile e non ebbe la forza di pronunziare una parola. - Ganem, soggiunse la favorna, pon vi è tempo da perdere. Se un amate, prendete subito l'abito d'un vostro schiayo, e stropicciatevi il viso e le braccia

di fuliggine, mettetevi poscia qualcuno di questi pintti sulla vostra testa, ed in tal modo vi prenderanno per un giovine del trattore e vi lasceranno nassare. Se vi si demanda ove sta il padrone della casa, rispondete senza esitare che sta in casa. --Ah signora, disse a sua volta Ganem meno spaventato per sè che per Tormenta . voi non pensate che a me . e di voi . chime I che ne diverrà ? - Ciò non vi dia pena, rispos' ella, spetta a me a pensarvi ; riguardo a quello che lasciate in questa casa, io ne avrò cura, e spero che tutto vi sarà fedelmente renduto un giorno quando la collera del califfo sorà passata, ma evitate la sua violenza; gli ordsui ch' egli dà ne' snoi primi moti sono sempre funesti. L'afflizione del giovane mercatante era tale che non sapova a che risolversi, e si sarebbe senza dubbio lasciato sorprendere, se Tormenta non l' avesse premurato a travestirsi. Arresosi finalmente alle sue instanze prese un ahito di schiavo, s' imbrattò di fuliggine, ed era tempo, perche si picchio alla porta, e tutto quello che poteron fare fu di abbracciarsi teneramente. Erano ambedue si compresi da dolore che fu loro impossibile di dirsi una sola parola. Tali furono i loro addio. Ganem uscì finalmente con alcuni piatti sulla testa, e fu preso effettivamente per giovine del trattore , si che non fu per nulla fermato : anzi al contrario il gran visir , ch'egli incontrò primo, si fece di lato per farlo passare, essendo assai lungi dall'imaginarsi che fosse colni ch'egli cercava. Quelli che stavano dietro al grap visir gli fecero auche luogo, e favorirono in tal guisa la sua fuga. Egli oltrepassò subito una porta della città e salvossi.

Mentre ch'egli in tal modo sluggira, alla persectuzione del gran visir Giafar, questo ministro entrò nella camera ove stava Tormenia sedula sopra un sofa, e dove erano un'albondante quantità di forzieri riempiuti delle mercatanzie di Ganem e del denaro che un avvo tratto.

Appena Tormenta vide entrare il grani viur; si prostiro cella faccia contro terra, restando in questo stato come se foste disposta a ricevere la morte. — Signore, dasè ella, io soo pronta a ricevere il decreto cle il commendatore de' credenti ha promunicato contro me. Voi non avete che ad asunicarinedo. — Signora, je le rispose Ganfra produrandosi esandio fino a che si fosse raizlata, a il cliela non

piaccia che alenno osi mettere su voi una mano profana l lo non ho disegno di farvi il minimo dispiacere. Non ho altro ordine che di supplicarvi di volervi compiacere a venire al nalagio con me, e di condurvi il mercatante che abita in questa casa. - Signore, sogginnse la favorita alzandosi , partiamo , 10 son pronta a seguiryi. Rignardo al giovine mercatante cui debbo la vita pon è punto qui. È quasi un mese che è andato a Damasco, ove i suoi affari l' banno chiamato , e fino al suo ritorno m'ha lascato in custodia questi forzieri che vedete. lo vi supplico di voler permettere di farli portare a palagio, e di dar ordine che sien posti in luogo sicuro ; affinche io tenga la promessa che gli ho fatta di averne tutta la cura imaginabile. - Voi sarete obbedita, signora, replicò Gmfar, ed immantinenti fece venire de' facchini ordinando loro di pigliare i forzieri e di portarli a Mesrour.

Appena i facchini furmon partiti, il gran viiir parbi all'i oreccisio dei guidoce du polatai incaricandolo di far denabre la casa, o di farri prima cercera dappertutto sto, checchi glie ne avesse detto Tornuciatato, checchi glie ne avesse detto Tornuciani. Puocia unci conducendo con lu quella giovane segunta dalle due donne schiave che la serviziono. Dignardo agli schavi di Gamera, non avendori egli fatta attenzianoni si ab che mi direccisioni con sono si si ab che mi direccisioni.

Non appena Giafar fu fuori della casa. che i muratori ed i carpentieri cominciarono a demolirla, e tecero si hene il loro dovere che in meno di nn' ora non ne restò alcun vestigio. Ma il giudice di polizia non avendo potuto trovare Ganem, qualunque perquisizione ne avesse fatta . ne fece dare avviso al gran visir prima che questo ministro arrivasse al palazzo, - Ehbene, gli disse Haronn-al-Rascid vedendolo entrare nel suo gabinetto, hai tu eseguito i miei ordini? - Si signore, rispose Gafar, la casa ove abitava Ganem è demolita dal fondo alla cima, e vi conduco Tormenta vostra favorita che sta alla porta del vostro gabinetto, e che introdurro se me l'ordioate. In quanto al giovine mercatante, non si è potuto trovare ad onta 'che l' avessi fatto cercar' dappertntto. Tormenta assicura che è partito per Damasco da un mese.

Non mai trasporto eguagtio quello da cui fu compreso il califo quando seppe che Ganem gli era sfuggito. Rignardo alla sua favorita, prevennto che quella gli avesse mancato di fedeltà non volle vederla ne parlarle, e disse al capo degli ennuchi che stava presente : - Mesrour . prendi l'ingrata, la perfida Tormenta e va a chiuderia nella torre oscura. Questa torre stava nel recinto del palazzo, e serviva ordinariamente di prigione alle favorite che davano qualcho subbietto di sdegno al califfo.

Mesrour, accostnmato ad eseguir senza replica gli ordini del suo signore, quautunque fossero violenti, obbedi con gran dispiacere a questo. Egli ue manifestò il suo dolore a Tormenta, che ne fu altrettanto più afflitta in quanto che aveva sperato che il califfo nou avrebbe ricusato di vederla e parlarle. Le fa mestieri cedere al suo tristo destino e seguire Mesronr che la condusse alla torre oscura, ove la lasciò.

Intanto il califfo sdegnato congedò il suo gran visir, e, non ascoltando che la sua passione, scrisse di proprio pugno la lettera seguente al re di Siria suo cugino e sno tributario che risedeva a Damasco.

## LETTERA DI HAROUN-AL-RASCID A MOHAMMED ZINESI BE DI SIRIA

« Mio engino, questa lettera vi farà conoscere che un mercatante di Damasco chiamato Ganem figliuolo di Abou Aibou ha sedotto la più amabile delle mie schiave chiamata Tormenta, e che ha presa la fuga. È mia intenzione che dopo aver ricevuta la mia lettera facciate cercare ed imprigionar Ganem, che appena sarà in vostro potere farete caricar di catene, e per tre giorni consecutivi gli farete dare cinquanta colpi di staffile. Ch'egli sia condotto poscia per tutt' i quartieri della città con un banditore che gridi innanzi a lui : Ecco il più leggiero de castighi che il commendatore de credenti fa soffrire a colui che offende il sno signore e sednce una sua schiava. Dopo ciò me l' invierete sotto buona guardia. Ma ciò non è tutto. Voglio che mettiate a saccheggio la sua casa, e quando l'avrete fatta demolire ordiniate che se ne trasportino i materiali fuori della città in mezzo alla campagna. Oltre a cio, a'egli ha padre, madre, aorelle, consorti, figli ed altri congiunti, fateli spogliare, e quando saranno nudi,

to a tutta la città , con proibizione sotto pena della vita di dar loro ricovero. Spero che non metterete ninn ritardo nell'esecuzione di ciò che io vi raccomando.

## " HAROUN-AL-RASCID ".

Il califfo dopo avere scritto questa lettera ne incarico un corriere ordinandogli di far subito, e di portar con lni de' piccioni per essere più prontamente informato di ciò che avrebbe fatto Mohammed Zinebi.

I piccioni di Bagdad hanno ciò di particolare, che in qualunque luogo lontano sien portati , ritornano a Bagdad appena son lasciati liberi, soprattutto quando hanno figli. Si attacca loro sotto l'alı un biglietto attortighato, e con questo mezzo si hanno ben presto nuove de' luoghi onde si vogliono averne.

Il corriere del califfo cammino g orno e notte per accomodarsi all'impazienza del suo signore, ed arrivando a Bagdad ando dritto al palagio del re Zinebi , che si sedette sul trono per ricevere la lettera del califfo. Il corriere aveudola presentata , Mohammed la prese , e ricouescendo la scrittura si alzo per rispetto, baciò la lettera e se la pose sul capo per dimostrare ch' era pronto ad eseguire gli ordini che poteva contenere. L'aprì, ed appena letta, discese dal trono e sati senza indugio a cavallo co' principali officiali della sua casa. Fece eziandio avvertire il giudice di polizia che lo andò a trovare, e seguito da tutt' i soldati della sua guardia andò alla casa di Ganem.

Da che questo giovane mercatante era partito di Damasco, sua madre non aveva ricevnto alcuna lettera; ed intanto gli altri mercatanti co' quali aveva intrapreso il viaggio di Bagdad eran ritornati , dicendogli tutti che avevan lasciato il suo figliuolo in perfetta salute; ma siccome non ritornava più e trascurava anche di darle notizie, non vi volle altro per far credere a quella tenera madre ch'egli fosse morto, e si persuase di ciò tanto che ne aveva preso il lutto. Ella pianse Ganem come se l'avesse veduto morire, e come se ella medesima gli avesse chinsi gli occhi. Non mni madre mostrò tanto dolore, e lungi di cercare a consolarsi prendeva piacere a nutrire la sua afflizione. Fece edificare in mezzo alla corte della aua casa nna enpola sotto cui pose datene apettacolo per tre giorni di segni- una figura che rappresentava suo figlio ,

e che coprì ella medesima di un drappo nero. Ella passava quasi tutt'i giorni e le notti a piangere sotto quella cupola, come se il corpo del figlinolo fosse stato là seppellito; e la bella Forza de' Cpori. sua figliuola, le teneva compagnia e mischiava le sue lagrime a quelle di lei.

Era già qualche tempo che ai occupavano così ad affliggersi, ed i vicini che sentivano i loro gridi ed i loro lamenti compiangevano al teneri congiunti, quando il re Mohammed Zinebi andò a picchiare alla porta, ed una schiava della casa avendogli aperto, entro bruscamente dimandando ove fosse Ganem figlio di Abou Aibou.

Quantunque la schiava non avesse mal veduto il re Zinebi , pur nondimene argomento dal suo seguito che doveva essere uno de' principali officiali di Damasco. - Signore, rispos' ella, questo Ganem che cercate è niorio. La mia padrona , sna madre , è nella tomba che vedete, ove piange attusimente la sua perdita. Il re , senza arrestarsi al rapporto della schiava, fece fare dalle aue guardie una esatta perquisizione di Ganem in tutti gli angoli della casa. Poscia s'avanzo verso la tomba, ove vide la madre e la figlinola sedute sopra una semplice stuoia vicino alla figura che rappresentava Ganem , ed i loro visi gli par-vero bagnati di lagrime. Quelle scingurate donne si coprirono co' loro veli appena scorsero un nomo alla porta della cupola. Ma la madre, che riconobbe il re di Damasco, si alzò e corse a prostrarsi a suoi piedi. - Mia buona signora, le disse questo principe, io cercava vostro figlio Ganem , e egli qui? — Ah I sire , schimò ella , è lungo tempo che non vive più. Fosse piaciuto al cielo e l'avesai almeno seppellito colle mie proprie mani e che avessi la consolazione d'avere le sue ossa in questa tomba! Ah! figliuol mio, mio caro figliuolo . . . . Ella voleva continuare, ma fu vinta da un si vivo dilore che non ne ebbe la forza.

Zinebi ne fu commosso, essendo un principe d'un carattere assai dolce, e pietosissimo alle pene degl'intelici. Se Ganem è il solo colpeyole, diceva tra sè medesimo, perché punire la madre e la sorella che sono innocenti? Ah crudele Haronn-al-Rascid, a quale mortificazione nii riduci facendomi ministro della tua vendetta, e obbligandomi a perseguitare persone che non t' hanno punto offeso !

Le guardie che il re aveva incar:cate di cercar Ganem, gli vennero a dire che avevan fatta una ricerca inutile, ed egli ne resto persuasissimo, perche le lagrime di quelle due donne non gli permisero di dubitarne. Era disperato nel vedersi nella necessità d'eseguire gli ordini del califfo; ma ad onta della pietà da cui si sentiva comprendere non osava risolversi ad ingannare il risentimento del califfo, e disse alla madre di Ganem :-Mia buona signora, uscite da questa tomba voi e vostra figlia, poiche non vi stareste sicure. Elleno usciroso ed in pari tempo, per metterle al coperto degl'insulti, ai tolse la aua veste di sopra, che era assai ampia, e le copri ambedue raccomandando loro di non allontanarsi da lui. Ciò fatto, ordinò di lasciar entrare il popolaccio per cominciare il saccheggio che si fece con estrema avidità e con grida da cui la madre e la sorella di Ganema furono altrettanto più spaventate in quanto che ne ignoravano la causa. Si portarono le più preziose suppellettili . de' forzieri pieni di ricchezze, de' tappeti di Persia e dell' India, de' cuscini guarniti di stoffe d'oro e di argento, delle porcellane ; finalmente si levo tutto , non lasciando nella casa che le mura : e fu uno spettacolo molto sffliggente per quelle sciagurate donne di veder saccheggiare tutt' i loro beni senza sapere perche venissero trattate si crudelmente.

Mohammed dopo il saccheggio della casa dette ordine al giudice di polizia di farla demolire colla tomba, e meutre vi si lavorava condusse nel suo palagio Forza de' Cuori e sua madre. Quivi raddoppiò la loro afflizione dichisrando ad esse la volontà del califfo. - Egli vuole, loro disse, che vi faccia spogliare, e che vi esponga tutte nude agli occhi del popolo per tre giorni. È con un'estrema ripugnanza ch' to fo eseguire quest' ordine crudele e pieno d'ignominia. Il re pronunciò queste parole con un tuono che faceva conoscere quanto effettivamente fosse penetrato da dolore e compassione. Quantunque il timore d'essere balzato dal trone gl' impedisse di seguire i moti della sua pietà, non lasciò di addolcire in qualche modo il rigore degli ordini di Haroun-al-Rascid, facendo fare, per la madre di Ganem e per Forza de Cuori . grosse camice senza maniche e d'un grosso tessuto di crini di cavallo.

Il domani quelle due vittime della col-

lera del califio furnos apogliate dei lora sibit e rivestite delle loro canine di crini Furno loro levate anche le acconciare, di maniera che i capelli aparsi ondeggiavano loro sulle apalie. Forza dei Coori li avera del più bel biondo e le cadevano fino a'piedi. In questo stato forno fatte vedere al popolo. Il giudice di polizia seguito da trute le sue genti le accompagnara, e le porto passegnando per tutta la ciude di tempo in tempo di consegnato del consegnato del tempo in tempo di consegnato del consegnato d

Mentre ch' esse così camminavano per le strade di Bagdad colle braccia ed i piedi nudi, coperte da quello strano vestimento e cercando di nascondere la lore confusione sotto i loro capelli, di cui esae si coprivano il volto, tutto il popolo si stemprava in lagrime. Le denne soprattutto riguardandole come innocenti, a traverso delle gelosie, e mosse principalmente dalla gioventù e dalla bellezza di Forza dei Cuori, facevano rimbombar l'aria di spaventevoli grida a seconda ch'esse passavano sotto le loro finestre. Gli stessi fancinlli spaventati da quelle grida e dallo spettacolo che le cagionava , mischiavano i loro lamenti a quella generale desolazione, e vi aggiungevano un puovo orrore. Finalmente quando i nemici dello stato avessero occupata la città di Damasco, e posto tutto a ruba ed a sacco, non vi si sarebbe veduta regnare una più grande costernazione. Era quasi notte, quando questa scena

affligente fini ricondincendo la madre e la figinola el palagio del re Mohammed. Non essendo elleno punto accostumate a camminare o piedi sudi, si trovarono si stanche arrivando, che rimasero per lungo tempo senute. La regina di Bamasco, vivamente commosat dalla lora sventura, ad esta della probitzione del califfo di soccorrerle, mando loro alcune delle sue donno per consolarle con agui specie di rinfraschi e con del vino per far loro ripredere te perdute forze.

Le donne della regina le Irovarono ancora svenute, e quasi fuori di stato di prafittare del soccorso chi esse toro portavano. Nonpertanto a forza di cure le fecero rilotroare in sè, ed appena ricovrati i sensi la madre di Ganem le ringrazio della loro cortesia. — Mia buona siguora, le disse una donna della regina, noi sismo sensibilissime alle vostre pene e la regina di Siria, uostra padrona, ci ha fatto piacere , quando ne ha incaricate di soccorrervi. Noi possiamo assicurarvi che questa principessa prende molta parte alle vostre sciagure, come ancora il re suo sposo. La madre di Ganem pregò le donne della regina di rendere a questa principessa mille grazie per lei e per Forza de' Cuori, e rivolgendosi poscia a quella che le aveva parlate : --Signora, le disse, il re non mi ha detto per qual cagione il commendatore dei credenti ci fa soffrire tali oltraggi. Diteci , di grazia , quali delitti sbbiamo commessi. - Mia buona signora, rispose la donna della regina, l'origine della vostra sciagura viene dal vostro figlipolo Gsnem , il quale non è morto come voi credete. Egli è accusato d'aver rapito la bella Tormenta, la più prediletta delle favorite del califfo, e siccom' egli s' è invelato cen una propta fuga alla collera di questo principe, il castigo è caduto su voi. Tutti condannano il risentimento del califfo, ma tutti lo temono ; e voi vedete che lo stesso re Zinebi non osa contravvenire a suoi ordini per timore di dispiacergli. Però tutto quello che possismo fare è di compatirvi ed esortarvi ad aver nazienza. - lo conosco mio figlio , soggjunse la madre di Ganem, avendolo allevato con gran cura e nel rispetto dovuto al commeudatore de' credenti. Egli non ba punto commesso il delitto di cui e accusato, ed io rispondo della sua innocenza. Cesso dunque dal mormorare e dal lamentarmi, giacchè egli non è morto ed io soffro per lui. Alı Ganem , aggiunse ella trasportata da un meto misto di tenerezza e di gioia , è egli possibile che tu vivi aucora! lo non curo più i miei beni, ed a qualunque eccesso possano andare gli ordini del califfo , glie ne perdono il rigore, giacchè il cielo ha conservato mio figlio. Non v' ha che mia figlia, la quale mi affligge, ed i suoi mali fanno tutta la mia pena. La credo non pertanto assai buona sorella per seguire il mio esempio.

A queste parole, Forza del Cuori, che cra sembrata fino allora insensibile, si rivolse verso sua madre, e gettandole la braccia al collo, le disse: — Si, mia cara-madre, io seguirò sempre il vostro esempio a qualunque estremo possa portarvi il vostro amore per mio fratello.

La madre e la figliuola confoudeudo

così i loro sospiri e le loro lagrime restarono per lunga pezza in un abbracciamento si commovente. Intanto le donne della regina, che questo spettacolo molto inteneriva, non tralasciarono d'invitare la madre di Ganem a prendere qualche nutrimeuto. Ella mangiò qualche boccone per compiacerle, e Forza de'Cnori fece altrettanto.

Siccome l'ordine del califfo imponeva che i congiunti di Ganem comparissero per tre giorni di seguito agli occhi del popolo nello stato che si è detto, Forza de' Cuori e sua madre servirono di spettacolo il dimani per la seconda volta . ed il dopo dimani sino alla sera. Ma quel giorno ed il successivo non li passarono nello stesso modo del primo, le strade che nella prima volta erano state piene di gente essendo divenute deserte; perche tutt' i mercatanti , sdegnati del trattamento che si faceva alla vedova ed alla figlinola d' Abou Aibou, chinsero le loro botteghe rimaneudo nelle case loro, e perchè le donne in vece di guardare per le loro gelosie, si ritirarono alle spalle delle loro case. Non si trovo nemmeno un'anima per dove si fecero passare quelle due sciagurate, si che sembrava che tutti gli abitanti di Damasco avessero abbandonata la loro città.

Il quarto giorno il re Mohammed Zinebi , che voleva eseguire fedelmente gli ordini del califfo, quantunque non li approvasse punto, inviò banditori per tutt'i quartieri a pubblicare nna proibizione rigorosa a ciascun cittadino di Damasco o straniero, di qualunque condizione ei fosse, sotto pena della vita e d'esser dato a' cani per servir loro di cibo dopo la sua morte, di dar ricovero alla madre ed alla sorella di Ganem, di fornir loro non solo un pezzo di pane, ma anche una goccia d'acqua, in somma di prestar loro la minima assistenza e d'aver qualche comunicazione con essi-

Dopo che i banditori ebbero fatto ciò che il re aveva loro ordinato, questo principe comandò che si mettessero la madre e la figliuola fuori del palagio, e che loro si lasciasse la libertà di andar dove avrchhero voluto. Non appena si videro apparire che ciascuno si allontavo da loro, tanto la proibizione pubblicata aveva fatta impressione sugli animi. Elleno si accorsero bene che eran fuggite, ma

si aumentò quando entrando in una strada ove tra molte persone riconobbero alcuni de' loro migliori amici , li videro disparire con altrettanta precipitazione degli altri. - Che dunque , disse altora la madre di Ganem, siamo appestate | Il trattamento ingiusto e barbaro che ci han fatto ne banno rendute odiose a' nostri concittadini. Andiamo , figliuola mia , prosegui ella ; usciamo al più presto di Damasco, e non restiamo più in una città ove facciamo orrore agli stessi nostri

Ciò detto, quelle due sciagurate donne oltrepassarono una delle porte della città e si ritirarono in una capannuccia per passarvi la notte. Quivi alcuni musulmani spinti da un sentimento di carità e di compassione le andarono a trovare appena tramonto il sole, portando loro delle provvicioni : ma non osando fermarsi per consolarle, temendo d'essere scoporti e puniti come disobbedienti agli ordini del

Intanto il re Zinebi aveva lasciato il piccione per informare Haroun-al-Rascid della sua esattezza. Ei gli mandava dicendo tutto quello che era avvenuto, e lo scongiurava a fargli sapere ciò che volesse ordinare della madre e della sorella di Gauem. Riceve ben tosto pel medesimo mezzo la risposta del califfo che gli scriveva le bandisse per sempre da Damasco, hamantinenti il re di Siria mandò genti alla capannuccia con ordine di prendere la madre e la figliuola, di condurle a tre giornate da Damasco, e de lasciarle là, proibendo loro di ritornare in città.

Le genti di Zinebi adempierono la lorocommissione; ma meno esatti del lorosignore ad eseguire a nuntino gli ordini di Haroun-al-Rascid, dettero per pietà a Forza de' Cuori ed a sua madre alcuno picciole monete per procacciarsi di che vivere, ed a ciascuna un sacco per mettere le loro provvisioni.

In questa deplorabile situazione esse giunsero al primo villaggio. Le contadiue si assembrarono intorno a loro , e siccome , a traverso del loro travestimento , appariva ch'erano persone di qualche condizione, loro dimandarono qual cosa le obbligasse a viaggiare cost sotto un abito che non sembrava essere il loro abito consueto. Invece di rispondere alla dimansiccome ne ignoravano la cagione, ne fu- i da che loro si feceva, elleno si misero a rono assai sorprese, ed il loro stupore piangere; ciò che non servi se non adanuentare la curiosità delle contadine e da fispirar l'ora della compassione. La madre di Gamen avendo riccontato loro ciò ciò-lite sua figlia avera moderio, le bione con controlla della controlla di controlla di propieta di consolitati in cui cirio loro permatteva. Fecero loro smettere le cannice di crimi di cavallo, che molto le incomodavano, per prenderrea altre che lorodetti con la controlla di controlla di la testa per conservare i loro capelli.

Da quel villaggio dopo aver ringraziato moltissimo quelle caritatevoli contadiue . Forza de' Cuori e sua madre si avanzarono dalla parte d'Aleppo a picciole giornate. Esse avevan preso il costume di ritrarsi intorno alle moschee stesse, ove passavano la notte sulla stuoia, quando il pavimento ne era coperto, altrimenti si coricavano sulla nuda terra, o meglio andavano ad slbergare ne' lnoghi pubblici destinati a servir di ricovero a' viaggiatori, Riguardo a nudrimento esse non ne mancavano per niente, trovando spesso di quei luoghi ove si facevano distribuzioni di pane , di riso cetto e d'altre vivande a tutt' i viaggistori che ne chiedevano.

Finalmente ginnsero ad Aleppo, ma pon vollero fermarvisi, e continuando il loro camunino verso l' Eufrate passarono quel fiunie ed entrarono nella Mesopotamia . ch' elleno traversarono fino a Moussoul. Di là ad onta delle pene che avevano già sofferte andarono a Bagdad . ch' era il luogo eve tendevano i loro desiderii , nella speranza d'incontrar Ganem, avvegnsche non dovessero lusingarsi che fosse in una città ove il califfo risedeva; ma esse lo speravano, perche lo desideravano, e perchè la loro tenerezza per lui, ad onta delle loro sciagure, aumentava invece di diminuire, l loro discorsi a'aggiravano ordinariamente su di lui, e ne chiedevano auche notizie a tutti quelli che incontravano. Ma Issciamo stare Forza de' Cuori e sua madre per ritornare a Tormenta.

Ella stava sempre chiusa atrettissimamente nella torre oscura dal giorno che era stato si funesto a Canem ed a lei. Non pertsato, comunque malagevole le fosse la sua prigionia, ella ne era assai meno affista della sciagura di Ganem, la cui jucerta sorte le cagionavi. una inquietudine mortale, e non vi era quasi momento che uno la comunianecesse. nel recinto del suo palagio, ciò che gli accadeva spessissimo, perchè era il più curioso principe dell' universo, e qualche volta nelle sue notturne passeggiate veniva a cognizione di cose che avvenivano nel suo palagio e che senza ciò non avrebbe mai sapute : una potte dunque passeggiando , passò vicino alla torre oscura, ed avendo creduto di sentir parlare, si fermò . s' avvicinò alla perta per meglio ascoltare, ed udi distintamente queste parole che Tormenta, sempre in preda alis memoria di Ganem, pronunciò con una voce assai alta: - O Ganem | troppo sciagurato Ganem, ove sei tu presentemente ! In qual luogo il tuo destino deplorabile t' ha condotto ! Ohune ! sono stata io che t' ho renduto infelice ! A che non mi lasciavi perire miserabilmente, invece di prestarmi un generoso soccorso? Qual tristo frutto hai raccolto delle tue cure e del tuo rispettol Il commendatoro de'credenti, che dovrebbe ricompensarti ti perseguita per prezzo di avermi sempre riguardata come una persona riserbata al suo principe. Tu perdi tntt'i tuoi beni , e ti vedo obbligato a cercar salvezza nella fuga. Ah califfo , barbaro califfo l che direte in vostra difesa quando vi troverete con Ganem innanzi al tribunale del giudice supremo e che gli angeli renderanno testimonianza della verità in vostra presenza l Tutta la potenza che avete oggi , e sotto cui trema quasi tutta la terra, non impedirà che non siate condannsto e punito della vostra ingiusta violenza. Tormenta cessò di parlare a queste parole, perchè i snoi sospiri e le sue lagrime le impedirono di continuare.

Una notte che il califfo passeggiava solo

Non vi volls di più per obbiguele di dallio sentrate di più per obbiguele di dallio sentrate de vavvi inteo forso vero, la sui sivorita era innocente, e che avva dato ordini troppo preciptios contro Ganem e la sua famiglia. Per approfondire ina cosa in cui l'equità di cui si vantava era molto interessata, ritorab immostinenti al suo appartamento, dei appena vi di giunto incarcio Mesrour di andare alla torre oscura e di condurgit Tormenta.

Il capo degli eunuchi argomentò da quest'ordine, e più dal tuono in cui gli aveva il califfo parlato, ch'egli voleva perdouare alla sua favorita e ritornaria presso di sè, e ne fu lieto perche amava Tormenta ed aveva presa molta parte alla sua sventura. Vola immantimenti alla torre e dice alla favorita con tuono che dimostrava la sua gioia: — Signora, abbiate la bontà di seguirmi ; spero che non ritornette più in questa brutta e tenebrosa torre. Il commendatore de' credenti vi vuol parlare, e ne concepisco un felice presagio:

Tornenta segul Mesrour, che la conmese e la introduse nel gabinetto del
califlo. Subito ella si prostrò innazi a
questo principe col viso tuttora bagnato
di lagrime. — Tormenta, le disse it catifio senza importe di rialzarsi, el mi
sembra che tu mi accusi di violenza e di
nigiustizia. Chi e dunque colti che ad onta de' riguardi e della considerazione avuit per me si trova i nuo amiserabile
situazione ? Parla, tu sai quanto io son
bono nattarimente, e quanto amo a ren-

der giustizia.

La favorita comprese da questo discorso che il califfo l'aveva intesa parlare . e profittaudo di una si bella occasione per giustificare il suo diletto Ganem, rispose : - Commendatore de' credenti, se m' è sfuggita qualche parola che non sia stata punto piacevole alla maestà vostra, vi supplico umilissimamente di perdonarmela. Ma quello di cui volete conoscere l'innocenza e la miseria, è Ganem, lo sciagurato figliuolo di Abou Aibou, mercatante di Damasco. Egli mi ha salvata la vita e mi ha dato un asilo nella sua casa. Io vi confesserò che appena mi vide, ha concepito il pensiero di darsi a me , e la speranza d'impegnarmi a soffrire le sue cure, siccome argomentai alla premura che fece apparire a regalarmi ed a rendermi tutt' i servigi onde aveva bisogno nello stato in cui mi trovava : ma appena seppe che avevo l'onore di appartenere a voi : Ah signora , mi disse , ciò che appartiene al padrone è proibito allo schiavo. E da quel momento, debbo questa ginstizia alla sua virtà, la sua condotta non ha per nulla smentite le sne parole, Intanto voi sapete, commendatore de' credenti , con qual rigore l'avete trattato, e ne risponderete innanzi al tribunale di Dio.

Il califio non seppe per oulla mal grado a Tornenta della libertà che vi era nel sue discorso. — Ma, rispos'egli, poss'io fidarmi alle assicurazioni cho tu mi dai della irreprensibilità di Ganem? — Sì, soggiuns'ella, voi lo potete, lo non vorrei per nulla al mondo celarvi la verità, E per provarvi che son sincera è d'uopo che vi faccia una confessione che vi dispiacerà forse : ma ne dimando perdono anticipatamente alla maestà vostra. -Parla, figliuola mia, disse allora Harounal-Rascid , io ti perdono tutto , a condizione però che non mi uascondi uulla .-Ebbene I replico Tormenta, sappiate cho l' attenzione rispettosa di Ganem congiuuta a tutti i buoni offici che mi ha renduti, mi fecero concepire della stima per lui ; passai anche più oltre, voi conoscete la tirannia dell'amore, e sentii nascere nel mio cuore per lui teneri sentimenti. Egli se ne accorse, ma lungi dal cercare di profittare della mia debolezza. e ad onta di tutto il fuoco da cui si sentiva ardere, resto sempre fermo nel sno dovere, e quanto la passione poteva strappargli eran quei termini che ho già detti alla maestà vostra : ciò che appartienc al padrone è proibito allo schiavo.

Questa ingenua dichiarazione avrebbe forse inasprito ogni altro che il califfo; ma ciò terminò d'addolcire quel principe. Ordinolle di alzarsi, e fattala sedere vicino a lui : - Raccontami, le disse , la tua storia dal cominciamento fino all'ultimo. Ed ella lo soddisfece con molta destrezza e spirito. Passò leggermente su quello che riguardava Zobeida. Si diffiise di più sulle obbligazioni che aveva a Ganem , sulle spese ch' egli aveva fatte per lei , e soprattutto vantò molto la sua discrezione volendo con ciò far comprendere al califio d'essersi ella trovata nella necessità di restar nascosta in casa di Gauem per ingannare Zobeida : e termino infine colla fuga del giovine mercatante, alla quale senza dissimulazione disse al califfo di averlo ella forzato per isfuggire alla sua collera.

Quando ella ebbe cessato di parlare, quel principe le disse : - lo credo tutto quello che mi avete raccontato : ma perchè avete tanto tardato a darmi vostre notizie? Bisognava egli aspettare un mese dopo il mio ritorno per farmi sapere dove eravate? - Commendatore de' credenti, rispose Tormenta, Ganem usciva sì raramente dalla sua casa che non bisogna stupirvi se non abbiamo saputo subito il vostre ritorno. D'altra parte Ganem, che s' era incaricato di far pervenire il biglietto che bo scritto ad Alba del Giorno, è stato lungo tempo senza poter trovare il momento favorevole di rimetterlo in mano propria. - Basta , Tormen-

ta , riprese il califlo , conosco il mio fallo , e vorrei ripararlo colmando di beneficii questo giovine mercetante di Damasco. Vedi dunque che puoi fere per lui. Domanda ciò che vorrai, ed io te lo concedero. A queste parole , le fevorite s'inginocchiò inneuzi al califfo colla faccie contro terra, e rielzandosi disse:-Commendetore de' credenti , dopo ever ringraziato la maestà vostre per Ganem, la supplico umilissimamente di far pubblicere ne'vostri stati che perdonate al figliuolo di Abou Aibou, e ch' egli non ha da far altro che venire e trovarvi. - lo farò di più , soggiunse quel principe : per avervi conserveta le vita e per ricompensere la considerezione che ha avute per me, per risarcirlo della perdita de' suoi beni, e da ultimo per riperare il torto che ho fatto alla sua famiglie, te lo do per isposo. Tormente non poteva trovare espressioni sufficienti a ringreziere il celiffo della sua generosità. Poscia elle si ritirò nell'appartamento che occupeva prima della crudele sua avveutura. Le stesse sue suppellettili vi erano ancora, non essendosi nulla toccato. Ma ciò che le cagiono meggior piacere fu di vedere i forzieri e le balle di Ganem che Mesrour aveva avuto cura di fervi portare.

Il domani Heroun-al-Rascid dette ordine al gran visir di far pubblicare per titte le città de' suoi steti ch' egli perdonava a Ganem figliuolo di Abou Aibou. Ma queste pubblicazione fu inutile , perocche scorse un tempo considerevole senza che si sentisse a parlere di quel giovine mercatante. Tormenta credette che senza dubbio non aveva potuto sopravvivere al dolore di averla perduta : ma siccome la sperenze è l'ultima cosa che abbandona gli amanti , supplicò il califfo di permetterle di fare ella medesima la ricerca di Gauem : il che essendole stato conceduto, ella prese una borsa di mille piastre d'oro che trasse dal suo scrigno, ed uscì que mattine del palagio, montate sopre una mula delle scuderie del cahiffo, riccamente bardata. Due eunuchi neri l'eccompagnavano avendo da ciescun lato la mano sulla groppa della sua mula.

Essa audò di moschea in moschea a far de' doni a' devoti della religione musulmena, implorando il soccorso delle loro preghiere pel compimento di un affare importante, donde dipeudeva, essa loro diceva, il riposo di due persous. Adope-

rò tutto il giorno e tutte le mille pisatre d'oro e far delle elemosine nelle mosches, e verso la sere ritornò al palagio.

Il giorno seguente prese un'altra borsa della stessa somme, e nello stesso equipaggio andò al luogo ove si adunavano i gioiellieri. Fermatasi innanzi alle porta, senza scender a terra, fece chiamare il sindaco da uno degli eunuchi neri. Il sindeco, ch' era un uomo caritatevolissimo e che adoperava più di due terzi delle sue rendite a sovvenire a' poveri stranieri , sia che fossero ammalati o audati a mele ne' loro affari , non fece nulta attendere Tormenta, ch' egli el suo vestimento riconobbe per una dama del palagio. - lo mi rivolgo a voi , le diss' ella mettendogli la sue borsa fra le mani, come ad un uomo di cui si vanta nella città le pietà. lo vi prego di distribuire queste monete a' poveri strenieri che assistete . perchè non ignoro che avete il costume di soccorrere gli strenieri che ricorrono alle vostra carità. So anche che prevenite i loro bisogni, e che niente di più piacevole v' ha per voi che di addolcire la loro miserio. - Signora, le rispose il sindeco, jo eseguiro con piacere quento mi ordinate; me se avete desiderio d'esercitere le vostra pietà da voi medesima, o prendervi la pena di venire fino a casa mia, vi vedrete due donne degne della vostra compassione. lo le incontrai ieri in quelle che gingneveno nella città, Elle erano in uno stato compassionevole, e ne fui altrettento impietosito in quanto che mi parve fossero persone di qualche qualità. A treverso de' cenci che le coprivano, ad onta de' loro volti abbronzati dell'ardore del sole, vi scorsi un'aria nobile che non henno per nulle i poveri che io assisto. Le condussi amendue in mia casa e le affidei alle cure della mia consorte, che immantinenti argomentò nello stesso modo mio Esse fece loro preparere de' buoni letti dalle sue schiave, mentre ch'essa medesima s'occupava a lavar loro il viso ed a far loro cangiar di biancheria. Non seppiamo ancora chi elle sieno, lasciar volendole qualche poco riposare prima di stencarle colle nostre interrogazioni. Tormenta, senza seperne il perchè, sentissi qualche curiosità di vederle. Il sindaco voleva condurla alla casa; ma essa non permise ch'egli si desse questa pena, e vi si fece condurre de uno schiavo, che quegli le dette. Giun-

ta che fu alla porta, scese a terra, e se-

guì lo schiavo del sindaco, che andava avanti, per avvertire la sua padrona, la quale stava nella camera di Forza dei Cuori e di sua madre; poiche eran desse per l'appunto di cui il sindaco aveva partato a Tormenta, La moglie del sindaco avendo inteso dal suo schiavo, che una dama del palazzo era entrata in sua casa, s'appresto ad uscir dalla camera ov' era per andarla ad accogliere ; ma Tormenta, che da vicino seguiva lo schiavo , non glie ne dette il tempo , ed entrò. La moglie del sindaco prostressi davanti a lei per dimostrare il rispetto ch'ella nutriva per tutto quello che apparteneva al califfo. Tormenta la rialzò, e le disse : - Mia buona signora, pregovi di farmi parlare alle due forestiere che ieri sera giunsero a Bagdad. - Signora , rispose la moglie del siudaco, stanno coricate iu questi due piccioli letti che vedete l'uno vicine all'altro. La favorita subito accestossi a quello della madre, e dopo averla con attenzione cousiderata: - Mia buona donna, le disse, sono qui per offerirvi il mio soccorso. Non sono io senza credito in questa città, e potrò esser utile sì a voi come alla vostra compagna. - Signora , rispose la madre di Ganem, alle obbliganti offerte che voi ci fate scorgo che il cielo non ci ha abbandonate del tutto, ad onta che avessimo molta ragione di crederlo dopo le disgragie che ci sono accadute. Nel terminar queste parole scoppiò sì amaramente a piangere, che Tormenta e la moglie del sindaco non poterono contenere le loro fagrime. La favorita del califfo dopo avere asciugate le sue, disse alla madre di Ganem : - Partecipateci di grazia le vostre sciagure , e narrateci la vostra storia ; imperocchè non petreste fare questo racconto a persone più disposte di noi ad adoperare tutt' i mezzi possibili di consolarvi. - Signora, replicò l'afflitta vedova di Abou Albou , una favorita del gran commendatore de' credenti, una dama chiamata Tormenta cagiona tutto il nostro infertunio. A questo discorso la favorita sentissi colta come da un colpo di fulmine; ma dissimulando lo scompiglio del suo animo e la sua confusione, lasciò parlare la madre di Ganeni, la quale prosegni nella maniera seguente. - lo son vedova d'Abou Aibou mercatante di Damasco, ed aveva un figlio chiamato Ganem , il quale essendo venuto a nestoziare a Bagdad è stato accusato di a-

ver rapita questa Tormenta. Il califfo dappertutto lo ha fatto rintracciare per farlo morire, ne avendolo potuto, ha scritto al re di Damasco imponendogli di far saccheggiare e spianare la nestra casa . esponendo mia figlia e me per tre giorni consecutivi tatte nude agli occhi del popolo, e poscia di bandirci per sempre dalla Siria. Pur nondimeno ad onta del crudelissimo mode iu cui siame state trattate me ne consolerei, se mio figlio ancora vivesse, ed incontrar lo potessi. Quale mai sarebbe il piacere per sua sorella e per me di rivederlo! Obblieremme, abbracciandelo, la perdita delle nostre ricchezze e tutt'i mali che per sua cagione abbiamo sofferti Obimel sono persuasa, ch' egli non ne è se non la innocente cagione, e che egli non è più reo verso il califfo, di quello lo siamo sua sorella ed io. - No , senza dubbio , interruppe a questo passo Tormenta, non è egli più reo di voi. lo posso assicurarvi della sua innocenza, imperocche quella Tormenta, di cui tanto avete a dolervi e che per una fatalità de' pianeti ha cagionate tutte le vostre sciagure, son io. Me solamente accagionar dovete della perdita del vestre figlio, se desse non è in questo mondo; ma se ho formato il vostro infortunio, posso pur anche sollevarlo. Giustificato ho io già Ganem nell' auimo del califfo, il quale ha fatto pubblicare in tutt'i suoi stati che egli perdonava al figlio di Abon Aibon; ne dubitate, che egli non v'impartisca altrettauto bene, per quanto male vi ha cagionato. Voi più non siete sue nemiche ; aspetta egli Ganem per ricompensarlo del segnalato servigio prestatomi, unendo i nostri destini, e concedendomi a lui in moglie; si che consideratemi come vostra figlinola, e permettete che io vi consacri un' eterna amicizia. Ciò detto, chinossi verso la madre di Gauem, la quale non potè risponder a questo discorso, tanto stupore cagionolle. Tormenta la tenne abbracciata per lungo tempo, ne lasciella se non per correre all'altro letto a far lo stesso con Forza de' Cuori , la quale erasi alzata a sedere per accoglierla ed abbracciarla.

Dopo che la vaga favorita del enliffo ebbe data alla madre ed alla figliuola tutte le dimostrazioni di amore che queste branar potevano dalla moglie di Ganem, disse loro: — Tralasciate l'uma e l'altra di affliggervi, imperocche le ricchezze

che Gamen aveva in questa città non l sono andate perdute, ma stanno nel palazzo del califlo nel mio appartamento. So molto bene che tutte le ricchezze dell' universo consolar non vi saprebbero senza Ganem. Questo è il gindizio che io formo di sua madre e di sua sorella, se gindicar devo di loro da me medesima. Il sangue non ha minor forza dell' amore nei grap cuori. Ma perchè mai disperar devesi di rivederlo? Noi lo ritroveremo, poichè la ventura di essermi imbattuta in voi concepir me ne fa la speranza. Chi sa che oggi non sia l'ultimo giorno delle. vostre pene, ed il primo di una felicità maggiore di quella che godevate a Damasco quando Ganem stava tra voi?

Tormenta stava per proseguire, quande sopraggiunto il sindace de' gioiellieri le disse : - Signora, in questo punto ho veduto un oggetto molto compassionevole, un giovine, che un guardiano di camelli conduceva all'ospedale di Bagdad. Stava legato con corde sopra un camello , perchè non aveva forza sufficiente da sostenersi. Lo si era già sciolto, e si accingevano a portarlo nell'ospedale, quando 10 per colà sono passato. Avvicinatomi a lui e consideratolo attentamente, mi è paruto che il suo sembiante non mi fosse affatto ignoto. Fatte gli bo diverse interrogazioni intorno la sua famiglia e la sua patria . ma non ho avuto in risposta che pianti e sospiri. lo ne ho avuto gran pietà, e conoscendo per la pratica che ho di veder infermi, aver egli un imminente hisogno di essere curato, non bo voluto che andasse all'ospedale ; imperocche so pur troppo in qual maniera vi si governano gl'infermi, e conosco l'incapacità de' medici. Portar l' ho fatto in mia casa da' miei schiavi , i quali in una camera particolare, ove l'ho fatto collocare, gli somministrarono di mio ordine delle mie proprie camice, e lo servono

came servirebbero me stesso. Tormenta rimase stupita a questo discorso del giolelliere, e senti una emozione di cui non aspera diriri la ragione.—
Conducetemi, ella disse al sindaco, nella
camera di questo inderno, harmado vederio. Il sindaco ve la condusse; ed in
quella che casa vi nadava, il madre di
Canem disse a Ferra de Cuori; — Abi l
inferno forestere sia, vostoro fratello, se ggli è ancor vivo, non-ritrovasi forse
in uno stato poli felico.

La favorita del califfo pervenuta nella camera in cui stava l'infermo, avvicipossi al letto ove gli schiavi del sindaco lo avevano già coricato. Vide ella un giovine, il quale teneva gli occhi chiusi, la fuccia pallida, difforme e tutto coperto di lagrime ; e nell'osservarlo con attenzione, le palpitò il cuore credendo di riconoscere Ganem, ma senza poter risolversi ad agginstar fede a' suoi occhi. Se alcun che ritrovava di Ganem nell'oggetto che considerava, sembravale per altro tanto diverso che non poteva unaginarsi fosse lui che se le presentava allo sguardo. Non pertanto non potendo resistere alla brama di chiarirsene : - Ganem , gli disse con voce tremante, siete voi che io miro? E ciò detto, fermossi pegadar tempo al giovine di rispondere : ma accorgendosi che quegli sembrava insensibile : - Ah Ganem, ripiglio essa, non sei tu quello a cui io parlo? La mia mente ripiena tronpo della tua imagine ha fornito a questo straniero una ingannevole rassomiglianza, Il figliuolo di Abou Aibou, per quanto infermo esser potesse, udirebbe la voce di Tormenta, Al nome di Tormenta Ganem, poiché era lui , aprì le palpebre, e girò il capo verso la persona, che parlavagli ; e riconoscendo la favorita del califfo , disse : - Ah | Signora , e siete voi ? per qual miracolo. . . Ma terminar non potè di parlare, perchè venne oppresso all' improvviso da tale un trasporto di giubilo, che sveune. Tormenta ed il sindaco si affrettarono a soccorrerio: ma appena videro che egli principiava a rimettersi dal suo svenimento, il sindaco pregò la favorita a ritirarsi, temendo che la sua vista non irritasse apcor più il male di Ganem.

Ganem, com'ebbe ricovrati i sensi, volse intorno gli sguardi in traccia dell'obbietto che bramava, e non vedendolo, sciamò: - Bella Tormenta, che è divenuto di voi? vi siete voi veramente presentata ai miei occhi, o non e questa se non una illusione? - No , o signore , dissegli il sindaco, non è una illusione. lo bo fatta uscire questa signora, ma la rivedrete subito che sarete in istato di sostenerne la vista. Presentemente avete d' uopo 'di riposo, e non dovete nulla tralasciare per prenderne. La vostra condizione ha oramai mutato aspetto, giacchè parmi che voi siate quel Ganem, al quale il gran commendatore de' credenti pubblicare ha fatto in Bagdad, che perdonava il passato. Bastiri per ora saper questo. La signora, che or ora vi ha partato, più ampiamente ve ne istruiri. Non pensate adunque ad altro se non a ristabilivi in salute; ed in quanto a me son pronto a contribuiri per quanto mi sara possibile. Terminando queste parole, lascio ripoara Ganem, ed andoscene a fareli preparare i rimodira trate la suo forza.

×

×

ø

o

d

op.

P

pit pit

3

ė

d

p

即在 明 田 田 田 由 中 也 中

di

ď

ø

į.

ø

日田田田

d

1

pf

e di

te dal digiuno e dai palimenti. In questo mezzo Tormenta stava nella camera di Forza de' Cuori e di sua madre, ove seguì quasi la scena stessa; imperciocche quando la. madre di Ganem seppe, che quel forestiere infermo, che il sindaco aveva fatto condurre in sua casa, era lo stesso Ganem, ne provò tanto giubilo, che svenne ella pure. Rinvenuta finalmente, la mercè delle cure di Tormenta e della moglie del sindaco, voleva alzarsi per andar a vedere il suo figliuolo; ma il sindaco, che giunse in questo mentre, ne l'impedi, rappresentandole, che Ganem era tanto debole ed estenuato, che non potevasi senza rischio della vita eccitar in lui i moti, che cagiona l'improvisa vedota di una madre e di una sorella che aniansi. Il sindaco bisogno non ebbe di lunghi discorsi per persuadere la madre di Ganem, ed appena le si disse che non poteva parlare col figliuolo senza esporre a pericolo la sua vita, non fece maggiori istanze per andarlo a ritrovare. Tormenta allora ripigliando il discorso : - Benediciamo il cielo , ella disse , di averci tutti uniti in uno stesso luogo. Intanto io adesso me ne ritorno a palazzo ad informare il califfo di tutto l'accaduto, e dimani mattina ritornero a voi. Dopo avere in questa guisa parlato, abbracció la madre e la figliuola, e se ne parti. Giunta al palazzo ed entrata che vi fu, chieder fece per Mesrour una segreta udienza al calilfo; ed avendola immantineuti ottenuta, venne introdotta nello scrittoio di questo principe, che vi stava solo. Come fu entrata se gli prostrò innauzi colla faccia contro terra, secondo il costume, Il principe la rialzò, e dopo averla fatta sedere le chiese se avesse per avventura sapute notizie di Ganem. - Gran commendatore dei credenti, ella gli rispose, ho tanto fatto ed adoperato, che finalmente l'ho rinverruto con sua madre e sua sorella. Il califfo fu curioso di sspere come avesse potuto imbattersi in loro in si po-

co tompo; e la favorita appago la sua curiosità, parlandogli tanto favorevolmente della madre di Ganem e di Forza de Cuori, che brama ebbe di vederle egualmente, che il giorine mercatante.

mente, che il giovine mercatante. Se llaronn-al-Rascid era violento, e se ne' suoi trasporti portavasi qualche volta ad azioni crudeli , era altresì giusto, ed il più generoso priucipe che ritrovar si potesse, subito che passato era il suo sdegno, e che conoscer facevasegli la soa ingiustizia. Laonde non dubitando che egli non avesse ingiustamente perseguitato Ganem e la sua famiglia, ed avendoli pubblicamente mshrattati, risolse di dar loro una pubblica soddisfazione. - llo gran piacere, egli disse a Tormenta, del fortunato successo delle tue ricerche, e ne provo un giubilo estrenio, meno anche per te, che riguardo a me stesso. Terro, non dubitarne, la promessa che ti ho fatta. Tu sposerai Ganem, e presentemente protesto che tu non sei più nila schiava, ma ti dono la libertà. Vanne a ritrovare quel giovine mercatante, e subito che la sna salute sarà ristabilita, da me lo condurrai in compagnia di sua madre e di sua sorella.

Il giorno seguente di buon mattino Tormenta non trascurò di andar dal sindaco de' gioiellieri, impaziente come era di sapere lo stato della salute di Gauem, e di raccontare alla madre ed alla figliuola le buone notizie che aveva loro ad annunziare. La prima persona in cui s' imbatte, fu il sindaco, il quale dissele che-Ganem aveva passata ottimamente la notte, che il suo male non derivava se non da melanconia , e che essendone levata la cagione, resterebbe intieramente risanato. In fatti il figlio d' Abou Aibou stava molto meglio. Il riposo, e gli eccellenti rimedii che egli pigliati aveva, e più di tutto questo la nuova consolazione del suos spirito, prodotto avevano un effetto tanto felice, che il siudaco giudicò, che senza pericolo veder poteva sua madre, sua sorella e la sua amata, per poco che preparato fosse ad accoglierle; imperciocche era da temersi, che non sapendo egli, che sua madre e sua sorella si ritrovassero in Bagdad, la loro veduta non gli cagionasse troppo giubilo, Fu stabilito adunque che Tormenta entrerebbe prima da se sola nella camera di Ganem, e che essa farebbe poscia cenno alle due altre donne di comparire, quaudo ne sarebbe il tempo.

Ciò stante, e regolate le cose in tal maniera, Tormenta fu introdotta dal sindaco nella eamera dell' infermo; il quale restò talmente stupito nel rivederla, che poco maneò eadessa in un nuovo deliquio. - Ebbene, o Ganem, ella gli disse, accostandosi al suo letto, ecco alfine ritrovata la vostra Tormenta ehe eredevate aver per sempre perduta 1 - Ab signora, immantinenti egli interruppe. per qual miracolo venite voi ad offerirvi a' miei occhi ? Io vi eredeva nal palazzo del califfo, il quale vi ha senza dubbio ascoltata, ed in tal guisa avete dissipati i suoi sospetti, e restituita vi ha al suo nmore. - Sì, o mio caro Ganem, rinigliò Tormenta, giustificata lo mi sono nello spirito del gran commendatore de' credenti, il quala per riparara il male, che soffrir vi ha fatto, mi vi conceda per moglie. Questa ultime parole cagionarono in Ganem un tal giubilo, che non potè subito esprimersi, se non con quell' amoroso silenzio tanto comune agli amanti. ma che egli finalmeuta ruppe esclamanda : - Ah ! bella Tormenta, posso io prestar fede al discorso, che mi fata? erederi io, che veramente il califfo vi ceda al figliuolo d' Abon Aibon ? - Nulla è più vero, replicò la favorita. Quel principe, il quale prima vi faceva cercare per togliervi di vita, a che nel suo furore ha fatte soffrire milla pena a vostra madre ed a vostra sorella , hrama presentemente di vedervi per premiarvi del rispetto che avete avuto a suo riguardo, ne dubitar devesi cha egli non ricolmi di beneficii tutta la vostra famiglia.

Ganem chiese in qual maniera il califfo trattate avessa sua madra e ana sorella ; il che Tormenta narrogli. Non potè egli udir questo racconto senza piangere, non ostante lo stato in cui le notizie del suo matrimonio colla sua amata posto aveva il suo spirito; ma quando Tormenta gli disse, ch'alleno in quel punto ritrovavansi a Bagdad, a nella casa stessa ove egli atava , dimostrò una impazienza sì grande di vederle, che la favorita non volendo differir punto di soddisfarlo, le chiamò. Desse stavano alla porta, ove non sospiravano se non questo momento. Appena entrate s' inoltraron verso Ganem, ed ognuna di loro abbracciandolo, lo baciarono per molte volte. Quante lagrime fiirono sparse in quegli abbracciamenti | Gapeni ne aveva tutta la farcia coperta egualmente che sua ma-

dre a ma sorella, e Tormenta ne versava in granda abbondanza. Il sindace pure, e sua moglie, che intenerii erano da questo spettacolo, contener non potevano i loro singulti, ni tralasciavano di amusirare i mezzi inseguosi e secreti della Provvidenza, la quale subra in casa loro quattro persone, dalla fortuna separati con tanta erudella.

Dopo che tutti ascingata ebbero le loro lagrime, Ganem ne feea versar di nuovo , narrando quanto sofferto egli avesse dal gioruo in cui avea lasciata Tormenta, fino al momento in eui il sindaeo avava fatto portarlo in sua casa. Loro disse, cha rifuggito essendosi in un piccolo villaggio, vi era eaduto infermo; ehe certi caritatevoli contadini pigliata se ne erano tutta la premura, ma che non risanandosi , un guardiano di camelli si era assunto l'obbligo di coudurlo all'ospitale di Bagdad. Tormenta narrò essa pure tutte le noie della sua prigionia ; come il califfo, dopo averla udita a discorrere nella torre, l'aveva fatta venir nel suo serittoio, e con quali espressioni giustificata erasi. Finalmente istruiti cha si furono vicendevolmente di quanto loro era. accaditto, Tormenta disse : - Benediciamo il Cielo, che ci ha rjuniti, nè pensiamo se non alla felicità, cha ci attenda, Subito che la salute di Ganem sarà ristabilita, dovrà egli comparire alla presenza del califfo con sna madre e sna sorella; ma non essendo essa in istato di farsi vedere, vado a provvedervi, ed intanto vi prego di aspettarmi per un momento.

uniform de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de

easa del sindaco il gran visir Giafar. Questo ministro veniva a envallo con grande accompagnamento d'ufficiali.— Signore, disse egli a Ganem nell'entra-

re, qui vengo in nome del gran contmendatore de' credenti mio e vostro padrono; ma l'ordine che sono incaricato d'eseguire, è molto diverso da quello, di cui rinnovarvi non voglio la memoria. Devo accompagnarvi e presentarvi al califfo, il quale brama di vedervi. Ganem non rispose al complimento del gran visir, se non con un profondissimo inchino, e sall sopra un cavallo di quelli delle scuderie del califfo che fugli prescutato . e che egli maneggio con molta destrezza. Salir si fecero la madre e la figliuola sopra due mule del palazzo, ed m quella che Tormenta, salita anch' essa sovra una mula, le conduceva al palazzo del principe per istrade remote, Gisfar guido Ga-nem per un'altra, e l'introdusse nella sala d' udienza. Il califfo era seduto sopra il suo trono, circondato dagli emiri, dai visiri , dai capi dei Portieri , e dagli altri cortigiani Arabi , Persiani , Egizii, Africani e Sirii del suo domimo, senza parlare dei forestieri.

Quando il gran visir ebbe coudotto Gauem a pie del trouo, questo giovine mercatante fece il suo inchino prostrandosi colla faccia a terra , e rialzatosi poscia , formò un nobile complimento in versi, i quali, ancorche all'improvviso composti, non lasciarono di otteuere l'approvazione di tutta la corte. Dopo il complimento il califfo accostar lo fece, e dissegli: llo molto piacere di vederti, e di sapere da te stesso ove ritrovata hai la mia Favorita, e quanto operato abbi per lei. Ganem obbedi , e parve tanto siucero , che il califfo restò convinto della sua siucerità. Questo principe gli fece dare una veste molto ricca, secondo il costume praticato verso quelli a quali dassi udienza. Poscia dissegli: - Voglie, o Ganem, che tu dimori nella mia corte. - Gran commendatore dei credeuti, rispose il giovine mercatante, lo schiavo altro volere non nutre, se non quello del suo padrone, dal quale dipendono e la sua vita e lo sue facoltà. Il califfo fu contentissimo della risposta di Ganem, ed assegnogli una opulenta pensione. Questo principe discese poscia dal suo trono, ed accompagnar facendosi da Ganem, e dal gran visir solamente, entrò nel suo appartameuto.

Siccome egli non dubitava, che Tormenta non vi si ritrovasso colla madre e la figlinola di Abou Aibou, ordinò che venissero condotte al suo cospetto, ed

esse come furono entrate se gli prostrarono innanti. Dopo che l'ebbe fatte rialzare, gli parve cotanto bella Forza de' Cuori , che dono averla attentamente considerata: ---Provo tanto dolore, le disse, di aver trattate con tanta inumanità le vostre bellezze, che son loro debitore di una compensazione . la quale superi l'offesa fatta loro. Voglio però che diventiate mia moglie, e con questo castighero Zobeida, la quale diverrà la cagione principale della vostra felicità, come lo è stato delle vostre passate disgrazie. In ciò non consiste il tutto, soggiuns' egli volgendosi verso la madre di Ganem : - Signora , voi siete per anche giovane, e credo che non sdegnerete l'alleanza del mio gran visir. lo vi assegno a Giafar; e voi, o Tormenta , a Ganem. Che facciasi qui venire un cadi e de testimoni, acciò i tre contratti sieno stipulati e sottoscritti nello stesso tempo, Ganem rappresentar volle al califfo, che sua sorella troppo onorata sarebbe di essere solamente nel numero delle sue favorite; ma questo principe sposar velle Forza de' Cnori. Ritrovò egli questa storia tanto straor-

istorico di scriverla con tutte le sue particolarità. En questa poscia nel suo tesore deposta, dal quale molte copie levate dal suo eriginale pubblica l'hanno renduta. Dopo che Schehcrazade terminata ebbe la storia di Ganem figliuolo di Abon Aibou . il sultano dell'Indie couoscer fece d'averne provato gran piacere. - Sire , allora disse la sultana, giacche questa storia vi ha divertito, umilissimamente supulico la maestà vostra a compiacersi di ndir quella del principe Zeyn Alasnam, e del Re de' Genii. Voi non ne avrete minor piacere. Schahriar vi adeni; ma perelie principiava a spuntar il giorno, rimessa fin alla notte seguento, nella quale la sui-

dinaria, che ordinar fece ad un famoso

## tana principio in questa maniera. 1STORIA DEL PRINCIPE SEYN ALASNAM , E DEL RE DEI GENIL.

Un re di Balsora possedeva grandi ricchezze, ed era grandemente amato dai suoi sudditi; ma non avera prole, e cio molto l'affliggeva. Avendo all'uopo adoperato ogni cura di medici o pertii, finalmente la regina divenne gravida, e con molta felicità partori un principe, il quale noninato fu Zeva Alasnam, cioe a dire l'orannento delle siature. Il re adunar fece gli astrologhi totti del sor regno, ed ortimo loro, che traessero I oroscopo del fancistilo. Scoprirono essi dalle foro osservazioni, che lungo tempo vivrebbe, che sarebbe coraggioso, ma che biusgon avrebbe di granda amino per aostener con costanza le disgrazie, aldie quali sarebbe mioacciato il I're non resta spaventato da questo presagio. Mio figilioto, egil disse, non el degro di compassione, giacche coraggioso esser deve. E necessario che i principi esperimentino ficiona la lore virtà, e da queste imparano a meglio renare.

Premio egli gli astrologhi, e accommiatolli. Allevar fece Zevn con tutta la premura immaginabile. Gli assegnò precettori , subito che lo vide in età di approfittarsi delle loro istruzioni. In somma proponevasi egli di formarne un principe perfetto, quando all'improvviso questo buon re cadde infermo di una malattia che i suoi medici risanar non potettero. Vedendosi ridotto al nunto di morte, chiamò a sè il suo figlinolo, e fra le altre cose raccomandogli di procurare a farsi amare piuttosto che a farsi temere dal suo popolo, di non dar orecchio agli adulatori, e di esser pure circospetto a premiare come a castigare, accadendo spessissimo che i resedotti da false apparenze ricolmano di benefizii gl'iniqui, ed opprimono l'innocenza.

Appena il re fu morto, il principe Zeyn vestissi a lutto, che portò per lo spazio di sette giorni. Nell'ottavo sali sul trono, levò dal tesoro reale il sigillo di spo padre per farvi porre il suo, e principiò a gustare la dolcezza del comando. Provò moltissimo piacere vedendo tutt' i suoi cortigiani inchinarsi alla sua presenza, e non avere altra cura che di dargli prove della loro obbedienza e zelo : in una parola il sovrano potere fugli di troppo allettamento. Non considerò egli se non quello che i snoi sudditi gli dovevano, senza pensare a quanto egli doveva a' suoi sudditi : laonde poca pena dettesi per ben governarli. S'immerse in ogni sorta di piaceri con molti giovani voluttuosi, i quali egli rivesti delle principali cariche dello stato. Non teneva adunque nessuna regola, ed essendo naturalmente prodigo, non pose niun argine alle sue beueficenze ; e le sue donne ed i suoi favoriti resero inscusibilmente esauati i suoi tesori.

Sua madre la regina viveva ancora, ed era una principessa savia e prudente. Procurato aveva più volte, sebbene inutilmente, di ferniare il corso delle prodigalità e de' piaceri del re suo figlinolo, rappresentandogli che se egli ben presto non avesse mutata condotta, non solamente avrebbe dissipate le sue ricchezze, ma avrelibe alienato da lui lo spirito dei suoi popoli, cagionando una rivoluzione da costargli forse la corona e la vita. Poco vi mancò che quanto ella aveva predetto non accadesse; poichè i popoli a mormorare principiarono contro il governo , e le mormorazioni loro sarebbero infallibilmente state seguite da una generale ribellione, se la regina non avesse avuta la destrezza di prevenirla. Ma questa priucipessa informata dalla sinistra disposizione delle cose, ne fece avvertito il re, che finalmente lasciossi persnadere, affidando l'aniministrazione del suo regno a certi visiri de' più assennati e prudenti , i quali seppero ben contenere i suoi sudditi nel loro dovere.

Fritanio vedendo Zeyn consumate tunte le sue richezze, penissi di ona verne fatto un uso migliore. Cadde in una mortale melanconia; o, multa consolario poteva. Una notte vide in sogno un veccio venerabile, il quale verso di ul avanzossi, e diusegli: O Zeyn, soppi che non da qualche allegressa. pos esendoni disgrazie, che dietro a se non portino qualche feticità. Se tu veder usoi il fine della tua affisione, atsatt, incamimatai terso il Egitto, vanno al Calimata della produccio di con-

ro : ove una gran fortuna ti attende. Risvegliatosi il principe, penetrato resto da questo sogno. Ne psrlò egli con grande serietà alla regina sua madre, la quale non fece altro che riderne. - Non vorreste già voi , o mio figliuolo , essa dissegli, andar in Egitto su la fede di questo vago sogno? - Perché no , o signora , rispose Zeyn ? Pensate voi che tutt'i sogni siano chimerici? no , ve ne so- \ no anche di misteriosi. I miei precettori narrate mi hanno mille istorie, che non mi permettono di dubitarne. Per altro quanto non ne fossi persuaso, non potrei oppormi a porger oreccbio al mio sogno. Il vecchio, il quale mi è apparso, aveva qualche cosa di sovrumano.. Non era desso uno di quegli uomini che la sola vecchiezza renda rispettabili; non so qual aria di maestà nella sua persona era

sparsa. Era egli in somma tale quale ranpresentato ci vieno il nostro gran profeta : e se volete che in ciò manifesti il nio pensiero, credo che sia stato desso, il quale mosso dalle mie pene voglia sollevarle. Me ne confido alla fiducia ch'egli mi ha ispirata. Incoraggiato mi sento dalle sue promesse, ed ho stabilito di seguire la sua voce. La regina affaticossi di distrarnelo, ma senza poterne ricavar nulla. Il principe Insciolle la condotta del regno: parti una notte con molta secretezza dal palazzo, ed incamminossi verso il Cairo, senza voler esser da veruno accompagnato.

Dopo molto stento e gran pena giunse egli in quella famosa città , la quale ha poche simili nell' universo, tanto per ciò che riguarda la sua grandezza, quanto se la bellezza se ne considera. Scese cgli alla porta di una moschea, ove scntendosi oppresso da stanchezza coricossi. Appena addormentatosi vide lo stesso vecchio, il quale dissegli : - O figlinol mio, to sono di te contento, perchè hai prestato fede alle mie parole. Tu venuto sei senza che la lunghezza e le difficoltà del viaggio te ne abbiano distolto; ma sappi che intraprender non ti ho fatto un cammino sì lungo se non per esperimentarti. Vedo che hai gran coraggio ed equal costanza. Tu ben meriti che io ti renda il più ricco ed il più felice di tutt' i principi della terra : però ritornatene a Balsora, e nel tuo palazzo ritroverai implense ricchezze. Giammai re alcuno non ne ha possedute tante, quante ivi ne sono.

il principe non restò molto appagato di questo sogno. Ohimè i diss' egli tra se dopo essersi risvegliato, qual era mai il mio errorel Quel vecchio, che io il nostro gran profeta credeva, non è se non nua semplice opera della mia agitata mente. Ne aveva talmente ripiena l' imaginazione, che non è da stupire se una seconda volta me l'abbia sognato. Ritorniamo a Balsora : che farò io qui più lungo tempo ? Son molto felice di nou aver partecipato che a mia madre sola la cagione del mio viaggio, poichè diventerei la favola dei miei popoli, se lo sapessero.

Ripigliò egli adunque la strada del suo regno, e giunto che vi fu, la regina ricercogli se contento ritornasse. Esso narrolle quanto gli era accaduto, e parve tanto accorato di essere stato troppo credulo, che la principessa in vece di accre-

scere il suo cordoglio con rimproveri e con ischerzi, lo consolò. - Tralasciate di affliggeryi, o mio figliuolo, gli disse, se il cielo vi destina ricchezze senza pene, le acquisterete. Datevi pace ; tutto ciò che raccomandar vi devo si è di essere saggio. Ripupziate alle delizie del ballo, dei suoni, ed astenetevi dal vino color di porpora. Fuggite tutti questi piaceri che conducono solamente alla ruina. Applicatevi a render felici i vostri sudditi . e formando la loro assicurerete la vostra propria

Il principe Zeyn giurò di seguitare nell'avvenire tutt' i savii consigli di sua madre, e quelli degli assennati vecchi visiri , de' quali fatto aveva la scelta per aintarlo a sostenere il peso del governo. Ma nella prima notte che ritornato fu nel suo palazzo vide in sogno per la terza volta il vecchio, il quale dissegli : O coraggioso Zeyn, è giunto finalmente il tempo

della tua proprietà. Dimani mattina subito che alzato dal letto sarai, viglia una zappa e va a scavare nello scrit-toio del re tuo padre. Tu vi scoprirai un gran tesoro.

Il principe appena risvegliato alzossi . corse all'appartamento della regina, e con molta vivacità narrolle il muovo sogno che aveva fatto. - Per verità, o figlinol mio, disse la regina sorridendo, questo è un vecchio molto ostinato. Non contento di avervi per duc volte ingannato, vi è venuto per la terza. Siete voi di parere di ancora affidarvici? - No. o signora, rispose Zevn; io non credo per verun conto alle sue espressioni, ma voglio per semplice mio piacere visitare lo scrittoio di mio padre. - Oh! ne dubitava bene io, esclamo la regina scoppiando dalle risa ; ciò nondimeno andate , o figliuol mio, e fate il vostro piacere. Ciò che mi consola si è, che l'affare non è tanto penoso, quanto lo è stato il viaggio di Egitto.

Or bene, o signora, ripigliò il re, confessar ve lo devo, che questo terzo sogno restituita mi ha la fiducia, essendo consimile, ed avendo correlazione agli altri due; il che ben si scorge esaminando tutte le parole del vecchio. Imposto egli mi ha prima di tutto d'andarmene in Egitto, ove mi ha detto che mi aveva fatto intraprendere quel viaggio per esperimentarmi; e poscia che fossi ritorpato a Balsora, ove avrei ritrovato un tesoro ; ed in questa notte mi ha indicato il luogo

prezioso nel quale è riposto. Questi tro . sogni , a parer mio , sono insieme uniti, nulla hanno di equivoco, ne vi e circostanza che imbarazzi. Egli è vero che possono probabilmente essere chimerici : nia anio meglio fare una vana ricerca, che rimproverarmi per tutta la mia vita di aver trascurato forse il possesso di grandi ricchezzo, facendo lo spiritoso male a proposito. Nel tormiuar queste parole, usci dall' appartamento della regina, e fattasi dare uun zappa, entrò solo nello scrittoio del defunto ro suo padre. Misesi egli a zappare, e levò più della metà delle lastre di pietra del paymento, senza osservare la minima apparenza del tesoro. Abbandonò egli l'opera per riposarsi un momento, dicendo tra sè: llo gran timore, che mia madre abbia avuto ragiono di burlarsi di me. Nulladimeno, ripigliato coraggio, continuò il suo lavoro, e non ebbe cagione di pentirsene ; imperocché scoperta all' improvviso una bianca pietra , l' alzo , ritrovandovi sotto una porta su cui stava appeso un catenaccio di acciaio : spezzatolo a grau colpi di zappa, aprì la porta, la quale dava adito ad una scala di bianco marmo. Accese egli subito una candela, e discese per quella scala in una camera lastricata di porcellana della China, le cui pareti o la cui soffitta erano di cristallo. Ma fermossi particolarmente a rignardare quattro strati, sopra ognuno de' quali vi stavano dieci urue di porfido, che imaginossi fossero ripiene di vino. - Buono, disse, questo vino molto vecchio esser devo, e senza dubbio sarà eccellente. Accostossi ad una di quelle urne , no levo il coperchio, e con altretlanta sorpresa o giubilo vide che ripiena era di piastre d'oro. Visitò le quaranta nrue l'una dopo l'altra, o piene ritrovolle di zecchini d'oro, dei quali pigliò egli un gran pugno e portolli alla regina sua madre.

Questa priucipessa restò tanto stupefatta, quauto immaginarsi può, udendo il raccouto che il re fecele di tutto ciò che veduto avova. - O figliuol mio, esclamò essa, budate bene di non dissipar pazzamente tutte queste ricchezze, come già fatto avete quelle del tesoro realo, affinche i vostri nemici non abbiano cagione di goderue. - No , o signora , rispose Zeyn, nell' avvenire vivrò iu modo che non avrete se non a lodarvi di me, o che vi somministrerà gran contento. La regiua pregò il re suo figliuolo di con- role, disse alla regina: - Non voglio star

durla in quel maraviglioso sotterranco, che il defunto suo marito con tanta secretezza aveva fatto costrnire, che ella non ne aveva giammai udito a discorrere. Zevu la condusse nello scrittojo , l'ajutò a discender per la scala di marmo, ed entrar fecela uella camera, ov'erano le urne. Guardo essa tutte le cose con occhio curioso; ed osservò da una parte uua piccola urna della stessa maniera delle altro. Il principe, che non aucora l' avova veduta, la pigliò, ed apertata vi ritrovo dentro una chiavo d'oro. - Figliuol mio, disse allora la regina, questa chiavo rinchindo senza dubbio qualche nuovo tesoro, ludaghiamo dappertutto, cercando di poter conoscere a qual uso essa sia destinata.

Esaminarono essi con una estrema attenziono le camere, e finalmente ritrovata una serratura nel mezzo di un lastricato, giudicarone, che quella s'aprisse con la chiave che avevano. Il re ne fece subito l'esperienza, ed immantinenti aprissi una porta e presentossi al loro sguardo un'altra camera, nel mezzo della quale eranvi nove piedestalli d'oro massiccio, otto dei quali sostenevano otto statue composto di un solo diamante, lo quali traniandavano tauto splendore, che la camera restava tutta illuminata.

Oh cielo l esclamò tutto sorpreso Zevn. ove mai mio padre ritrovar ha potuto cotanto belle statue? Il nono piedestallo ac-

crebbe il suo stupore, perciocche aveva sopra una pezza di bianco zendado con le segueuti parole scrittevi sopra: · O figliuol mio caro ! l' acquisto di · queste otto statue costata mi ha grau » pena ; ma ancorchè elle sieno di uua » singolaro bellezza, sappi che ve ne e » uua nona nell' universo, che di grau lunga la sopera. Valo quella molto più

» da se sola , che tutto queste insieme a che tu vedi. Se brami di fartene pos-» sessore, vanuo nella città del Cairo in Egitto, ove sta uno dei mici antichi schiavi chiamato Mobarec, che non du-» rerai molta fatica a riconoscere. La pri-» ma persona che incontrerai, t'insegne-» rà il suo soggioruo. Vanno a ritrovarlo, e digli tutto ciò che ti è accaduto. Egli ti riconoscerà per mio figliuolo, e » ti condurrà fino al luogo ove giace que-» sia statua maravigliosa che colla salute

» acquisterai ». Il principe, dopo aver lette queste pasenza questa nona statua, che dev'esse- | re un' opera molto rara; giucche queste tutte insieme non vagliono il prezzo di quella. Voglio in questo punto partire per il Gran Cairo. Non credo, o signora, che vogliate opporvi alla mia risoluzione. -No , o figliuol mio , rispose la regina , non mi vi oppongo punto. Voi siete sotto la protezione del nostro gran profeta, che non permetterà pericoliate in questo viaggio. Partite quando vi piacerà. I vostri visir ed jo governeremo ottimamente lo stato durante la vestra lentananza. Il principe preparar fece il suo equipaggio, ma condurre seco non volle, se non un picciolo numero solamento di schiavi. Non gli accadde verun accidente per viaggio, e come fit giunto al Cairo, ricercò notizie di Mobarec. Fugli detto, che era uno de' più ricchi cittadini della città, che viveva da gran signoro, che la

vogació, estab in giuno al Latro, escriber que de la composició de la ciente del la composició de la ciente de del la ciente del la ciente de la ciente del la ciente del la ciente del la ciente de la ciente de la ciente de la ciente del la ciente d

trasse. Tanto il principe eseguì: entrò . passò per mezzo di una gran corte, e venne introdotto in una sala con gran magnificenza adornata, ove Mobarce, che lo aspettava, con molta civiltà lo accolse. e ringraziollo dell'onore, che gli compartiva di albergare in sua casa. Il principe, dopo aver corrisposto al complimento , disse a Mobarec: - lo sono figlipolo : del re di Balsora, e mi chiamo Zeyn Alasnam. - Quel re , disse Mobarec , è stato già tempo mio padrone; ma, signore, non so che abbia mai avuto figliuolo alcuno. Che età avete voi ? - Souo negli anni venti, rispose il principe, Quanti ne saranno che voi abbandonata avete la corte di mio padro? - Ventidue in circa saranno, disse Mobarec; ma come mi persuaderete voi , che suo figliuolo sinte ? - Mio padre, replicò Zevn, sotto il suo scrittoio aveva un sotterraneo , nel quale ritrovate ho quaranta urne di porfido tutte ripiene d'oro. - E che ni-

tro vi é di più ? replirò Molarce. Vi vi suno, disse il pruncipe, nore piodestalli suno, disse il pruncipe, nore piodestalli sono disse state di diamante, e vi si da sopra il nono una pezza di zendodo biansopra il nono una pezza di zendodo bianco, sopra il nono una pezza di zendodo bianno a statu molto più preziosa di tutte le na attata molto più preziosa di tutte le na sortito di latre insieme. Voi sapete il luogo, in cui un'introvasi questra statun, essendo scritto sopra il zendado, che voi mi vi condurrete.

rete. Terminate elibe appena queste parole, che Mobarec gettossi alle sue ginoccbia, e baciandagli più volte una delle sue mani : - Ringrazio il ciclo , esclamo , che qui venuto siate. lo vi riconosco per il figliuolo del re di Balsora. Se incamminarvi volete al luogo ove la maravigliosa statua giace, io vi ci condurrò; ma fa d' uopo prima che qui per qualche giorno vi riposiate. Oggi do un banchetto ai grandi del Cairo, e stavamo per l'appunto a tavola, quando sono stato avvertito del vostro arrivo. Vi compiaccreste voi , o signore, di venire a sollazzarvi con noi? - Molto volentieri , rispose Zevn ; avrò melto piaccre di essere a parte del vostre banchetto. Mobarec subito lo condusse sotto una volta ove stava la compagnia. Assider lo fece a tavola, e principiò a servirlo in ginocchioni. I grandi del Cairo sorpresi ne rimasero : sì che dicevansi vicendevolmente gli uni e gli altri a bassa voce : - Eh l chi mai esser deve questo forestiere adunque, che Mobarec serve con tanto rispetto ? Dono che mangiato ebbero , Mobarec così parlo : - Grandi del Gairo , disse , non vi stupite di avermi veduto in tal maniera servire questo giovine forestiero. Sappiato che egli è il figlinolo del re di Balsora mio padrone. Suo padre co' proprit suoi danari mi comprè ; ed è morto senza avermi conceduta la libertà, sì che tuttavia sono schiavo, e per consegucuza tutto le mie facoltà giustamente appartengono a questo giovine principe unico suo erede. Zeyn l'interruppe a questo passo :-O Moharec . dissegli, jo protesto alla presenza di tutti questi signori, che da questo momento vi dichiaro libero, e che dalle mie ricchezze levo via la vostra persona con quanto possedete. Vedete voi oltre a ciò quello bramate che io vi conceda. A questo discorso Mobarec chinò il capo, e ringrazio infinitamente il princi-

pe. Apprestato poscia il vino, ne bevet-

tero per tutto il giorno, e verso sera regalati furono tutt' i convitati, i quali ritiraronsi.

La mattina seguente Zeyn disse a Mobarec : - O Mobarec, io ho molto riposato, e siccome non sono venuto al Cairo per immergermi ne' piaceri, così il mio disegno riguardava il possesso della nona statua. Tempo è che partiamo per andarne a far l'acquisto. - Signore, rispose Moharec, pronto sono a ceder alla vostra hrama; ma non sapete tutti i pericoli, che correr debbonsi per fare questa preziosa conquista. - Qualunque pericolo vi sia, replicò il principe, ho stabilito d'intraprenderlu. O vi perirò, o ne otterro l'inteuto. Quanto accade, il cielo solo lo fa accadere. Accompagnatemi solamente, e la vostra costanza sia alla mia eguale. Mobarec, risoluto vedendolo a partire, chiamò i domestici, ed ordino loro di preparare gli equipaggi. Il principe ed egli poscia feecro l'abluzione e la pregbiera, che loro era prescritta, chiamata Farz ; dopo di che si posero in viaggio. Nel loro cammino osservarono una infinità di cose rare e maravigliose. Viaggiarono per molti giorni, in capo a' quali giunti essendo in un delizioso soggiorno, discesero da cavallo, Mobarec allora disse a tutt'i domestici, che accompagnavanli: - Fermatevi in questo luogo, e con tutta l'attenzione custodite fino al nostro ritorno gli equipaggi. Poscia disse a Zeyn : - Andiamo, o signore, inoltriamoei noi soli. Vicini siamo al luogo ove custodita viene la nona statua, ed all'uopo bisogno avrete di tutto il vostro coraggio.

Giunsero essi in breve alla sponda di un gran lago, e Mobarec s'assise sovra la riva, dicendo al principe: - Dobbiamo passar questo mare. - E come passar lo potremo? disse Zeyn; noi non albiamo battello. - Fra un momento ne veilrete comparir uno, ripigliò Mobarce. L'incantato battello del re dei genii or ora verrà a pigliarci : ma non vi diment:cate quanto sono per dirvi. Osservare hisogna un profondo silenzio : però non parlate al battelliere per singolare che la sua figura vi sembri : ne per qualche cosa stravagante che veder doveste, nulla ue dite. Imperciocchè vi avverto che se direte una sola parola quando imbarcati saremo, la barca si sprofonderà nelle acque. - lo saprò ben tacermi, disse il principe. Prescrivetenii quanto far devo , che con tutta l'esattezza l'eseguirò.

In tal guisa discorrendo vid'egli all'improvviso sopra il lago un battello formato di legno d'India rosso, con un albero di ambra fina, ed una bandiera di zenzado azzurro. Dentre pon eravi se non un battelliere, il cui capo rassomigliava a quello di un elefante, ed il suo corpo a quello di una tigre. Accestatosi il battello al principe ed a Mobarec , il battelliere pigliolli l'uno dopo l'altro e collocolli nel suo battello. Passato poscia dall' altra parte del lago in un istante, ripigliolli col suo schife, portandoli sopra la sponda, dopo di che disparve subito colla sua barca.- Parlare presentemente possiamo, disse Mobarec. L'isola, ove noi siamo, è quella del re dei genii, e non ve ne sono di eguali nell' universo. Rim rate da tutte le parti, o principe, imaginarsi può mai un soggiorno più vago? Il quale senza dubbio è una vera immagine del luogo delizioso destinato ai fedeli osservanti della nostra legge. Mirate i campi adornati di fiori, o d'ogni sorta di erbe odorifere. Osservate questi belli alberi, i cui frutti delicati piegar fanno sino a terra i rami. Gustate il piacere, che produrre devono questi canti armonici, che nell'aria formano mille uccelli di mille specie incognite negli altri paesi. Zevu stancarsi non poteva dal considerare la bellezza delle cose che circondavanio; e ne vide di nuove, a seconda che più

s'inoltrava pell'isola. Giunsero essi in fine davanti ad un palazzo fabbricato di fini smeraldi, attorniato da un largo fosso, sovra la spenda del quale di spazio in ispazio piantati erano alberi tanto alti, che colla lor ombra coprivano il palazzo tutto. Di fronte alla porta, la quale era d'oro massiecio, eravi un ponte fatto di una sola squama di pesce, ancorche fosse per lo meuo sei pertiche lungo, e tre largo. Scorgevasi in cape al ponte una schiera di genii di una smisurata grandezza, i quali custodivano l'ingresso del castello con gran mazze d'acciaro della China. - Non proseguiamo più oltre, disse Mobarec, imperocché questi genii ci accopperebbero; e per impedire di venire a noi , esercitar dobbiamo una magica cerimonia. Nello stesso tempo levò egli da una borsa, che sotto aveva la cintura, quattro strisce di taffettà giallo. Can una intrecció tutta la sua cintura . e pose l'altra sopra le sue spalle. Dette le altre due al principe, che lo stesso uso ne fece. Dapo ció Mobarco distese sovra la terra due grandi tovaglie, nel margine

delle quali vi sparse certe gioie con mu- i padre, ed ogni volta che egli a rasseschio ed amhra. Giò fatto , Mobarec parlò in questi termini al principe : - Signore, ora sto io per scongiurare il re de' genii , il quale abita in questo palazzo, che si presenti a' nostri occhi, e voglia il cielo venga a noi senza sdegno. lo vi confesso, che non sono senza iuquietudine sopra l'accoglienza, che egli sarà per farci. Se il nostro arrivo nella sua isola gli dispiace, comparirà sotto il sembiante di uno spaventevole mostro; ma se approva il nostro disegno, comparirà sotto la forma di un vago e bell' uomo. Giunto che egli sarà alla nestra presenza, alzarvi dovrete e salutario, senza partirvi dalla vostra tovaglia , perchè certamente perireste iu caso diverso. Voi gli direte: - Sovrano padrone de' genii, mie padre, il quale era servitor vostro, è stato dalla morte rapito. Supplico la M. V. a proteggermi nella guisa che ella ha sempre protetto mio padre. E se il re de' genii , soggiunse Moharec , vi ricerca qual grazia volete, che egli vi accordi , gli rispouderete : Sire , umilissimamente vi supplico di concedermi la nona statua.

Mobarec, dopo aver istruito in tal maniera il principe Zeyn, ad esercitare principio i suoi scongarri, ed immantiuenti gli occhi loro furono percossi da un grande splendore, il quale venne seguito da un colpo di tuono. Alzossi un vento impetuoso : la terra si scosse, ed udissi un tremuoto simile a quello che Asrafyel (1) cagionar deve nel giorno del giudizio.

Zeyn senti in se stesso qualche emozione, e da quello strepito a dedurre principiava un sinistro presagio, quando Mobarec, il quale meglio di lui sapeva ciò che pensarne dovevasi, si pose a sorridere, e dissegli : - Datevi coraggio , o mio principe, il tutto ottimamente cammina. In fatti nel momento stesso il re de' genii veder si fece sotto le sembianze di un bell' uomo, ma uon lasciava tutta volta di avere nel suo aspetto qualche cosa di feroce.

Subito che il principe Zevu lo vide, fecegli il complimento che dettato avevagli Mobarec. Il re de' genil ne sorrise, e rispose : - O figlicol mio , io amava tuo

(1) Asrafyel è l'angelo incaricato a custodire la tromba celeste che suonerà all'epoca della fine del mondo, secondo i favolosi racconti dei Musulmani.

gnar venivami i suoi rispetti , lo regalava di uua statua, che egli via seco portava. Non be miner amore per te. Obbligai tuo padre qualche giorno prima della sua morte a scrivere quanto hai letto sopra la pezza di zendado hianco. Promisi a lui di pigliarti sotto la mia protezione, e di darti la nona statua, la quale supera in hellezza quelle che hai. Già ho principiato a tenergli la mia promessa. Io son quello, che tu in sogno hai veduto sotto la forma di un vecchio. lo , che scoprir ti ho fatto il sotterraneo ove sono le urne e le statue. Io ho avuta molta parte in quanto ti è accaduto, o , per dir meglio, io ne sono stata la cagione. So ciò che qui ti ha guidato, ed otterrai quanto brami : ma è d' nopo che prima giuri , per tutto ciò che rende un giuramento inviolabile, che in quest' isola ritornerai, e che mi condurrai uua donzella, la quale non sia entrata se non nell' anno quindicesimo di sua vita, che non abbia giammai conosciuto alcun uomo , ne avuta hrama di conoscerne E necessario pure che la sua hellezza sia perfetta, e che sii talmente di te padrone, che tu ueppur formi hrama alcuna di possederla nel qui condurla.

Zevn fece il temerario giuramento, che da lui esigevasi : - Ma , o signore , diss' egli poscia : posso io immaginare d'essere tanto felice per incontrar una donzella tale, quale la ricercate? Come mai potrò esser certo di averla ritrovata? --Confesso, rispose il re de' genii sorridendo , che al hel primo potresti rimauere ingannato, perchè questa cognizione supera quella de' figliuoli di Adamo, nè io ho disegno di riportarmi a te su questo particolare. Uno specchio ti consegnero, il quale sarà più certo delle tue congetture. Appena avrai veduta una fanciulla di quindici anni perfettamente bella , non avrai che a riguardare nel tuo specchio, ove vedrai riflettuta l' immagine di quella fanciulla. Il cristallo si conserverà puro e chiaro, se casta sarà la donzella : ma se al contrario il vetro si oscura, sarà questo un costante contrassegno, che la fanciulla non sarà sempre stata saggia, o almeno avrà hramato di non esserlo. Non dimenticarti adunque del giuramento che mi hai fatto, mantienilo da uomo d'onore, altrimenti ti priverò di vita, qualunque sia l'amore che per te nutro. Il principe Zeyn Alasnam protesto di nuovo di esattamente mantener la sua parola.

Il re de geni allora consegnogti nelle main uno speccho, diemedigli: — O li-ghod mò, puòr ritorarre quando vorrai. 
vi. Zeps e Mohere congedarensi del re de geniu, e s'incamminarono verso il lageniu, e s'incamminarono verso il ago. Il battelliere col capo d'effente ando loro incontro colla sua barca, e nella 
tessa maniera il ripassò, come passati 
avesa mainera il ripassò, come passati 
con el control del control del control del 
control del colle del control del 
control del colle con la quali al 
Cariro se ne ritornarono.

Il principe Alasnam in capo a diversi giorni ch' ebbe dimorato in casa di Mobarec , dissegli : - Partiamo per Bagdad : andiamo a rintracciarvi una donzella pel re de' genii. - Eh | non siamo noi forse al gran Cairo? rispose Mobarce : non vi ritroveremo molte belle fanciulie? - Avete ragione, ripigliò il principe; ma come mai faremo per sapere i luoghi ove ritrovansi? - Non datevi pena di questo. o signore, replicò Moharec. Io conosco una vecchia signora molto accorta che voglio incaricare di questa incombenza, c che molto destramente ne caverà d'impaccio. In fatti la vecchia ebbe tnua la premura di far vedere al principe un gran numero di bellissime fanciulle in età di quindici anni; ma quando, dopo averle guardate, ponevasi a consultarne il suo specchio , pietra fatale di paragone delle virtù loro , il cristallo sempre oscuravasi. Tutte le fanciulle della corte e della città, che avevano quindici anni, soggiacquero all'esame l'una dopo l'altra, nè giammai il cristallo conservossi puro e limpido.

Quando essi videro di non poter incontrare fancille perfette nel gran Cairo, se ne andarono a Bagdad, ove pigliarono a pigione un magnifico palazzo in ono dei più belli quartieri della cattà. — Principirono essi a tener tavola aperta, ed a hanchettare; e dopo che oguuno mangiato avera a palazzo, portava il restante ai dervis, i quali con ciò comodamente sussisterano.

Ora eravi nel quartiere un iman chiamate Boubekir Muezin, che gesendo un mono vano, altiero ed invidioso, odiava le persone ricche, solamente perché era povero, e la sua miseria lo irritava contro la prosperità del suo prossimo. Avendo udito a parlare di Zeyn Alasaam, e dell'abbondanza che in sua casa regnava,

I non ve ne volle d'avvantaggio per guardar questo priucipe di mal occino. Portò pur egli tant' oltre l' affare, che un gioruo nella sua moschea disse al popolo dooo la sua preghiera della sera : O fratelli miei . udito ho io a discorrere, che ad alloggiare è venuto nel nostro quartiere un forestiere, il quale giornalmente spende somme immense. Chi sa che questo incognito non sia uno scellerato, il quale nella sua patria avrà rubate ricchezze considerabili , ed è venuto in questa grande città a darsi buon tempo? Stiamo bene guardinghi, o fratelli miei: se il califfo ha notizia, che vi sia un uomo di questa sorta nel nostro quartiere, temer dobbiamo, ch' egli non ci punisca per non avernelo avvisato. In quanto a me vi protesto, che me ne lavo le mani, e che se qualche accidente accade , ciò non seguirà per mia colpa. Il popolo, il quale facilmente si lascia persuadere, rispose unanimamente a Boubekir : - Ouesta è vostra incombenza, o dottore, fate ciò sapere al cousiglio. L'iman allora molto contento ritirossi alla sua casa, e si mise a comporre un memoriale, risolnto di presentario nella mattina seguente al califfo.

Ma Mobarec, il quale era stato alla preghiera, ed egualmente che gli altri aveva udito il discorso del dottore, pose cinquecento zecchini d'oro in un fazzoletto, formò un fagotto di molti drappi di seta, e ando da Boubekir. Il dottore gli richiese con aria sdegnosa ciò che egli bramasse. - O dottore , risposegli Mobarec con aria piacevole, e ponendogli nelle mani l'oro ed i drappi di seta , io sono vostro vicino e vostro servitore. Vengo a voi in nome del principo Zeyn , il quale abita in questo quartiere, e che avendo udito a discorrere del vostro merito, mi ha incaricato di venirvi a dire, che bramerebbe di mettersi in corrispondenza con voi. Intauto vi prega di gradire questo teune regalo. Boubekir fu sopraffatto da giubilo, e rispose a Mobarec: - Di grazia, o signore, implorate perdono dal principe in mio nome : he gran rossore di non esserlo ancora stato a visitare ; ma riparerò il mio errore , e dimani verro a rassegnargli i miei doveri.

In fatti nel giorno seguente, dopo la preghiera del mattino, egli disse al popolo: — Sappiate, o miei fratelli, che non vi è persona, la quale non abbia i suoi nemici. L'invidia persegue segnata—

mente quelli i quali posseggono grandi ricchezze. Il forestiere, d. cui ieri sera vi parlava, non è uno scellerato, come certe genti sinistramente me lo hanno voluto far credere, ma un giovine priucipe, il quale è dotato di mille virtà. Guardiamoci però dall'andare ad esporre qualche sinistra relazione al califio.

Boubekir, dopo aver con questo discorso cancellata dallo spirito del popolo l'opiuione inspiratagli di Zeyn nella sera precedente, se ne ritorno alla sua casa, vestissi coi suoi abiti da comparsa, ed ando a riverire quel giovine principe, che molto civilmente lo accolse. Dopo molti complimenti dall' uua e l'altra parte, Boubekir disse al principe : - Signore, vi proponete voi di atare lungo tempo in Bagdad? - Mi vi fermerò, gli rispose Zeyn, fino a tanto che ritrovata abbia una donzella di quindici anni, perfettamente bella, e talmente casta, che non abbia mai conesciuto alcun uomo, nè avuta brama di conoscerne. - Voi andate in cerea di una cosa molto rara replico l'iman, e grandemente temerei che la vostra ricerca non fosse per esser inutile, se non sapessi ove sia una siffatta giovanetta. Suo padre è già stato viair ; ma abbandonata ha la corte , e se ne vive da lungo tempo in una casa remota, ove si è dedicato intieramente all'educazione della sua figliuola. lo vado, o aignore, se voi me lo permettete, a ricercarla per voi. Non dubito che egli non sia grandemente contento di aver un genero della vostra nascita. - Non andiamo con tauta fretta, ripigliò il principe; non sposero io già questa fanciulla senza saper prima se la mi convenga. In quanto concerne la sua bellezza, posso fidarmi a voi : ma riguardo alla sua virtù, quali certezze dar me ne potete ? - Eh l quali certezze averne volete? disse Boubekir. - Fa d'uopo, che io la veda nel sembiante, rispose Zeyn, non cercando altro per risolvermi. - Voi adunque avete perfetta cognizione delle fisonomie? ripiglio l'iman sorridendo. Or bene, venite meco da sno padre. lo lo pregherò di lasciarvela vedere per un momento alla sua presenza.

Muezin condusse il principe alla casa del visir , il quale , appena istruito fu della nascita e del disegno di Zeya, chiamò la sua figliuola , ed ordinolle che si levasse il suo velo. Non essendosi giammai presentata agli occhi del gioviu re

r

r

ø

\*

ø

e.

di-Balsora una bellezza tanto perfetta e tanto penetrante, ei ne restò stupefatto. Appena potette esperimentare se quella fanciulla fosse egualmente saggia che bella, consultò il suo specchio, ed il cristallopuro e limpido conservossi.

Quando egli vide di aver ritrovata finalmente una fanciulla tale quale bramavala, pregò il visir di concedergliela in moglie ; a cui quello avendo acconsentito, immantinenti si spedì in traccia del cadì, il quale subito venne, e si fece il contratto e la preghiera del matrimonio. Dopo questa cerimonia Zeyn condusse il visir in sua casa, ove magnificamente lo banchettò, e fecegli considerevoli regali. Spedì poscia una quantità di gioie alla sposa per Mobarec, il quale gliele condusse in sua casa, ove celebrati furono gli sponsali con tutta la pompa, che al grado di Zeyn conveniva. Quando oguuno fo ritirato . Mobarec disse al ano padrone : -Andiamo, o signore, non ci fermiamo più rungo tempo in Bagdad. Ripigliamo il viaggio del Cairo : e ricordatevi della promessa, che fatta avete al re de' genii. -Partiamo, rispose il principe, adempir la devo con fedeltà. Non pertanto vi confessero, o Mobarec mio caro, che se obbedisco al re de' genii non è se non mal mio grado. La fanciulla che io lio sposata, e vaga, e tentato sono di condurla a Balsora per collocarla sul trono.-Ali! signore, replicò Mobarec, guardatevi bene dal cedere alla vostra brama. Rendetevi padrone delle vostre passioni, e qualunque cosa che costar ve ne possa, mantenete la parola al re de' genii. - Ebbene, Moharec, disse il principe, abbiate adunque cura di nascondernii quest' amabile donzella, sì che ella giammai non a' offerisca a' miei occhi. Forse pure nonl' ho che veduta di troppo.

parameuti della partenza, ritornarono di cirro, et ili na 'incamminarono vero o l' isola del re de' genii. Giunti che vi inrono, la fanciolia che fatto vera il viagrono avera dopo il giorno degli aponanon avera dopo il giorno degli aponali, dissa a bobarce: — In qual loogho siamo ? Saremo in breve negli stati del principe Rivo, amarito ? — Supron, rispose Mobarce, è tempo ormai di disinganarvi. Il principe Rivo, non vi ha sposta ase eno e gli per rendervi sovrana di Balsora, che data egli vi abbis la sua tede, ma

Dopo che Mebarec ehbe fatto fare i pre-

bensì per darvi in potere del re de' genii, il quale ricercata gli ha una donzella della vostra qualità. A queste parole si pose ella a piangere amaramente : il che intenerì molto il principe e Mobarec. - Abbiate pietà di me , easa loro diceva. lo sono forestiera. Voi risponderete davanti al

cielo del tradimento che fatto mi avete, Le sue lagrime ed i suoi pianti inutili furono. Presentata venne al re dei genii, il quale dopo averla attentamente guardata , disse a Zevn : - Principe , io di voi son contento ; la fanciulla che con-dotta mi avete , è bella e casta , e la violenza fatta a voi stesso per mantenermi la parola molto mi è grata. Ritornatevene ne' vostri stati ; e quando entrerete nella camera sotterranea, ove atanno le otto statue, vi ritroverete la nona che vi ho promesso. Vado a farvela trasportare da' miei genii. Zevn ringraziò il re, e s'incammino verso il Cairo con Mobarec, ma senza fermarsi in quella città lungo tempo. L' impazienza di vedere la nona statua, risolver lo fece ad una precipitosa partenza. Non tralasciava egli frattanto di peusar sovente alla fanciulla che sposata aveva, e rimproverandosi l'inganno fattole, consideravasi come la priucipale cagione e l'istrumento della sua disgrazia. Ohimè ! fra sè stesso egli diceva, io l'ho rapita all'amore di suo padre per sacrificarla ad un geniol O impareggiabile bellezza, voi meritavate una sorte migliore.

Il principe Zevn immerso in questi pensieri giunse finalmente a Balsora, ove i suoi sudditi lieti del suo ritorno fecero grandi allegrezze. Andossene egli subito a dar conto a sua madre la regina del suo viaggio, la quale ebbe gran contento di sapere, che egli ottenuta avesse la nona statua. - Andiamo , o figliuol mio , andiamo a vederla, giacchè senza dubbio ritrovasi nel sotterraneo, avendovi detto il re de' genii , che ve la ritroverete. Il giovine re e sua madre, ambi impazienti di vedere quella maravigliosa statua, scesero nel sotterraneo, ed entrarono nella camera delle statue; ma qual fu mai la loro sorpresa, quando in vece di una statua di diamanti, videro sopra il nono piedestallo una giovanetta perfettamente bella, che il principe riconobbe per quella stessa da ini condotta nell'Isola de' genii ! - Principe , gli disse la donzella , voi molto maravigliato siete di qui vedermi. Vi aspettavate senza dubbio di

ritrovar qualche cosa di più prezioso di me, ne dubito che in questo momento non vi pentiate di esservi data tanta pena. V' imaginavate certamente un premio più nobile. - No, o signora, rispose Zeyn. Il ciclo mi è testimonio che più di una volta ho pensato a mancar di feda al re de' genii per conservaryi in mio potere. Di qualunque prezzo esser possa una statua di diamanti vale essa il piacere di possedervi? Amo meglio voi, che tutt'i dialmanti e le ricchezze dell' universo.

Nel tempo che egli terminava di parlare, udiasi un colpo di tuono, che tremar fece il sotterrauco. La madre di Zeva spaventata restonne : ma il re de' genii che subito comparve dissipò il suo timore dicendole : - Signora, io proteggo ed amo vostre figliuolo. Veder he voluto se nella sua età sarebbe capace di domare le sue passioni. So molto bene che i vezzi di questa fanciulla lo avevano invaghito, e che egli non ha esattamente adempinta la promessa che fatta mi aveva di non desiderare il suo possesso; ma conosco pur troppo la fragilità dell' umana natura per offendermene, e resto anzi forte maravigliato del suo contegno.

Questa è la nona statua, che io gli destinava. Dessa è molto più rara, 4 dell' altre più preziosa. Vivete, o Zevn. prosegul egli parlando al principe, vivete felice con questa giovane ; ella è vostra moglie : e se volete che essa vi osservi una fede pura e costante, amatela sempre, ma amatela nnicamente senza darle nessnna rivale, ed io vi son garaute della sua fedeltà. Il re dei genii a queste parole disparve ; e Zevn invaghito della fanciulla contrasse nello stesso, giorno il matrimonio, proclamar facendola regina di Balsora : e questi due sposi sempre fedeli, sempre amanti vissero insieme un gran numero di anni.

La sultana dell' Indie terminata ebbe appena la storia del principe Zeyn Alasnam , chiese il permesso di principiarne nn' altra : il che essendole stato conceduto da Schahriar per la prossima notte ; giacchè a momenti stava per ispuntare il giorno, quella principessa ne fece il racconto ne' termini seguenti.

ISTORIA BI CONANAD , E DE' SHOI '

Quelli i quali hanno scritta la storia del regno di Dvarbekir (1) raccontano che nella città di Harran regnava già tempo un re molto magnifico e potente. Non amava egli meno i auoi sudditi di quello amato ne fosse. Era dotato di mille virtù. nè mancavagli per esser perfettamente felice , se non di avere un erede. Ancorche avesse nel suo serraglio le più belle donne che nell'universo si ritrovassero, aver non poteva figliuoli. Ne implorava incessantemente al cielo; ed una notte nel mentre che egli gustava la dolcezza del sonno, un uomo di bell' aspetto gli apparve, e dissegli : - Le tue preghiere sono esaudite ; ottenuto hai tu finalmente ciò che bramavi. Alzati subito che risvegliato sarai ; poniti in orazione ; e fa due genufiessioni ; dopo questo vanne nei giardini del tuo palazzo, chiama il tno giardiniere, e comandagli che ti presenti una melagrana. Mangiane tanti grani quanti vorrai, e le tue brame adempiute saranno

li re riducendosi alla sua mente questo sogno al suo risvegliarsi ne rese grazie al cielo, si pose in orazione, fece dapprima le duo genuflessioni, ed ando poscia nei giardini, ove piglio cinquanta grani di pomo granato, che numero l'uno dopo l'altro, e mangiolli. Per tal modo egli fu appagato. Ma una ve n'eibe chiamata Pirouzè, la cui gravidanza non appariva. Concepl egli qualche avversione per lei e voleva farla morire. La sua sterilità, diceva egli , è un certo contrassegno che il ciclo non considera Pirousè degna di essere madre di un principe. È di necessità, che io purghi il mondo di un oggetto odioso al cielo, Formava egli questa crudele risoluzione; ma il visir ne lo distolse, rappresentandogli che tutte le donne non sono di uno atesso temperamento, e che impossibile non era che Pirouzè fosse gravida, ancorchè la sua gravidanza non si manifestasse aucora. - Or bene , ripigliò il re, che ella viva , ma che parta dalla mia corte, perchè soffrir non la posso. - Che la maestà vostra, replicò il visir, la mandi dal principe Samer vostro cugino. Il re, gradito questo avviso, spedì Pirou-

(1) Il Dyarbekir comprende una parle dell' antica Mesopotamia. zè a Samaria con una lettera, nella quale raccomandava a suo cugino di ben trattarla, e se fosse gravida, di dargli notizia del suo parto.

« ricerchero ».

Il principe di Samaria nulla risparmio per l'educazione di suo nipote. Imparar gli fece a cavalcare, a trar d'arco, e le altre cose tutte le quali a' figliuoli di re convengono. Ancorchè Codadad non fosse se non in età di diciotto anni , poteva passare per un prodigio. Questo gio-vine principe aentendosi un coraggio degno della sua nascita, disse un giorno a sua madre : - Signora, principio ad annoiarmi del soggiorno di Samaria, perchè mi sento inclinato alla gioria. Concedetemi, che me ne vada a rintracciare le occasioni di acquistarne ne pericoli della guerra, ora che il re di llarran mio padre ha molti nemici, certi principi suoi vicini disturbar volendo il suo riposo. Perchè mai non mi chiama egli al suo soccorso? Perchè mi lascia per sì lungo tempo nella fanciullezza? Non dovrei io già ritrovarmi in sua corte? Nel mentre che tutt' i miei fratelli hanno la buona sorte di combattere a suoi fianchi, devo io qui passar la vita nell'ozio? --Figliuol mio, gli rispose Pirouze, non ho io minor impazienza di voi di vedere renduto famoso il vostro nome. Vorrei, che aegnalato già foste contro i nemici del re vostro padre ; ma aspettar devesi che egli vi ricerchi. - No, o signora, replicò Codadad, ho aspettato anche troppo. Muojo dalla brama di vedere il re, ed ho grandi stimoli di andare ad offerirgli la mia servità, come un giovine incognito. Egli senza dubbio l'accetterà ; nè mi scoprirò se non dopo aver ·

(1) Dato da Dio.

fatte mille gloriose azioni, meritar volen- i domi la sua stima innanzi che mi riconosca. Pirouzè approvò questa generosa risoluzione : e temendo che il principe di Samaria non vi si opponesse, Codadad senza comunicargliela parti un giorno da Samaria con pretesto di andarsene alla caccia.

Salito egli era sopra un cavallo bisnco, di cui la briglia ed i ferri erano d' oro, la sella e la gualdrappa di zendado azzurro tempestata di perle, e cingeva una sciabla , la cui impugnatura era di un solo diamente, e la guaina di legno d'India tutto guarnito di smeraldi e rubini. Portava sopra le sue spalle il turcasso o l' arco, e con quest'equipaggio, il quale maravigliosamente faceva risaltare la sna hella persona, giunse nella città di Harran. Presentossegli ben presto il mezzo di farsi introdurre al re, il quale invaghito di sua bellezza e del suo vantaggieso portamento, o forse indotto dalla forza del sangue, fecegli una favorevole accoglienza, e chiesegli il suo nome e la sua qualità. - Sire , rispose Codadad , figlinolo io sono di un emir del Cairo, La brama di viaggiare mi ha obbligato ad abbandonar la mia patria : e come passando per i vostri stati ho inteso che voi eravate in guerra con certi vostri vicini, così nella vostra corte son venuto per offerir il mio braccio alla maestà vostra, Il re l'oppresse di accarezzamenti, e dettegli posto nelle sue milizie.

Quel giovine principe non tardò molto a far conoscere il suo valore. Si acquistò egli la stima degli ufficiali, eccitò l'ammirazione de' soldati , nè avendo minore spirito che coraggio, acquistossi tanto meritamente la huona grazia del re, che in breve diventò suo favorito. Tutt' i giorni i ministri e gli altri cortigiani non tralasciavano di andare a vedere Codadad, e con tanta premura ricercavano la sua amicizia, che trascuravano quella degli altri figlinoli del re. Questi giovani principi accorgersene non potettero senza rammarico, e prendendosela col forastiere, concepirono tutti per lui uno sdegno estremo. Il re frattanto amandolo sempre maggiormente non lasciava passar giorno senza dargli segnalate prpove del suo affetto. Voleva egli averla incessantemente a sè vicino, ammirava i suoi discorsi ripieni di spirito e di saviezza, e per dar a divedere fino a qual segno lo credeva i i la tua perdita è certa. savio e prudente , confidogli la condotta

degli altri principi, apcorchè egli fosse di egnale età; di maniera che Codadad divenne governatore de' suoi fratelli.

Ciò non fece se non eccitar maggiormente il loro sdegno. Come mai adunque, dissero, il re non solo non si contenta di amare un forestiere più di noi, ma vuole in oltre che egli sia nostro governatore, e che nulla operiamo seuza sua permissione? E questo è quello che soffrir dobbiamo? Fa d' uopo che ci liberiamo di questo forestiere. - Andiamolo, diceva uno, a rintracciare tutti insieme. e cader facciamolo sotto i colpi delle nostre spade. - No , l'altro diceva , guardiamoci bene dal sacrificarlo noi stessi. La sua morte odiosi ci renderebbe al re, il quale per castigarcene ci dichiarerebbe indegni tutti di regnare. Perdiamo con destrezza il forestiere ricercandogli la licenza di andare alla caccia, e quando lontani saremo da questo palazzo c' incammineremo verso qualche città, ove audremo a fermarci qualche tempo. La nostra lontananza dispiacerà al re, il quale a ritornare non vedendoci, perderà la sofferenza, e farà forse morire il forestiere. Se non altro, almeno lo discaccerà dalla sua corte, per averci conceduto di uscire dal palazzo.

I principi tutti applaudirono a questo artificio: ed andati a ritrovar Codadad , lo pregarono di permetter loro di andarsene a caccia, promettendogli di ritornare nello stesso giorno. Il figlipolo di Pirouzè incappò nella rete, concedendo la permissione chiestagli da' fratelli, i quali partirono, nè più ritornarono. Erano già tre giorni, che stavano lontani, quando il re disse a Codadad : - Ove sono i principi? È lungo tempo, che non li bo veduti. - Sire, gli rispose Codadad dopo aver fatto un profondo inchino, essi ritrovansi alla caccia, e sono tre giorni che vi sono andati promettendomi che subito sarehbero di ritorno. Il re divenne inquieto, e la sua inquietudine accrebbe. quando vide che nel seguente giorno i principi non comparivano ancora. Contenere allora non potendo il suo sdegno : Imprudente forestiere, egli disse a Codadad , lasciar dovevi tu partire i miei figlipoli senza accompagnarli? Ed in tal maniera eserciti l'ufficio, del quale ti ho incaricato? Vanne in questo punto a rintracciarli, e conducimeli, altrimen-

Queste parole inspirarono gran timore

nell'enimo dell'infelice figlinolo di Pi- I rouze. Rivestissi egli delle sue armi, e prestamente salito a cavallo se ne parti dalla città ; ed a guisa di un pastore, il quale perduto abbia il suo ermento, va indagaodo dappertutto nella campagne i suoi fratelli, s'informa in tutti i villaggi se sieno steti veduti, nè intendendoue alcuna notizia si abbandona ad un sommo dolore. Ah l fretelli miei, esclamò egli, che mai è divenuto di voi? Sareste forse in potere de' vostri nemici? Non sarei io già venuto alla corte di Harran, se non per cagionare al re un tanto sensibile dispiacere? Inconsolabile egli era per aver permesso ai principi di andarsene alla caccia, e di non averveli accompagnati.

Dopo diversi passi adoperati in une vana ricerca giunse ad una pianura di una prodigiosa estensione, nel mezzo delle quale eravi un palazzo febbricato di nero mermo. Egli vi si accosta, e vede alle finestra una donna perfettamente belle, me col solo adornamento di sua bellezza, perocche aveva spersi i capelli, gli ebiti lacerati, e si miravano sul suo sembiaute i contrassegui tutti di un' afflizione profonda. Subito che ella vide Codadad, e che giudicò di poterlo udire, rivolsegli queste perole: - O giovine, allentenati de questo funesto palazzo, altrimenti in breve ti vedrai in potere del mostro che lo ebite. Un moro, il quele non si nutre se non di umano sangue, qui ha stabilito il suo soggiorno, e fermendo tutte le persone, che il loro perverso destino passar fa per questa pienura, li rinserra in orride carceri, donde non li leva se non per divorarli.

- Signora , rispose Codaded, ditemi, vi prego, chi siete, ne vi ponete in pena del rimanente .- lo sono una donzella ragguardevole del Cairo, ripigliò la dama ; ieri passando in vicinanza di questo castello per andarmene a Bagdad , incoutrei il moro, il quale uccise tutt'i miei domestici, e qui mi condusse. Nulla vorrei aver a teniere se non che la morte : ma per mia somme disgrazia questo mostro vuole, che io abbia della compiacenza per lni, e se dimeni di buona voglia non mi arrendo alle sua brutalità, aspettar mi devo ad une estrema violenza. Una volta ancore, proseguì ella, poniti in selvo, perchè il moro or ora ritorne. Uscito egli è per inseguire certi passaggieri che da lungi ha veduti nella pianura. Tu von bai tempo da perdere , nè so pure se con una pronta fuga involertegli potrai.

日本日日日

.

.

Non elibe ella appena terminato queste parole, che il moro comparve. Era questi un uomo di una smisurata grandezza, e di un' aria spaventevole. Saliva un gran cavello tartaro, e portava una scimitarra tanto lunga e pesante, che egli solo servirsene poteve. Avendolo veduto il principe, maravigliato restò delle sue mostruosa statura. Voltossi egli al cielo per pregarlo di essergli fevorevole, impugnò poscia la sua sciabla, ed aspetto e pie fermo il moro : il quale, sprezzando un debole nemico, gl' impose, cho senza combattere egli errender si dovesse; ma Codadad conoscer fece col suo contegno, che difender voleva la sue vita, impereiocche accostossegli, e fortemente lo ferì nelle ginoccbia. Il moro ferito sentendosi proruppe in un grido tento spaventevole, che ne ecbeggiò tutta la pianura. Divenne furioso, spumante di rabbie, ed elzatosi su le staffe, volle egli pure ferire Codadad colla sua formidabile scimiterre. Il colpo portato fu con tele asprezza, che ere già spedite per il giovine principe, se non avesse culi avuta la destrezza di sfuggirlo, facendo fare un ceracollo al suo cavallo. La scimitarra fece nell'arie un orrendo fischio, e prima che il moro allora avesse il tempo di portare un secondo colpo . Codadad uno gliene scarico sopre il destro braccio con tanta forze, che glielo spezzò. La terribile scimitarra cadde con le meno, che sostenevala, ed il moro subito cedendo alla violenze del colpo, ebbandono le staffe, ed echeggier fece la terra colic strepito di sue cadata. Nello stesso tempo il priucipe discese de cavello, evveutossi sopra il suo nemico, e recisegli il capo. In quella la signora, che era steta testimone di questo combattimento, e che faceve encora voti erdenti al cielo a favore di questo giovine eroe. che ella ammirave, proruppe in un grido di giubilo, e disse a Codadad: - Principe, giacche la penosa vittoria, che riportata avete insieme al vostro nobile portamento mi persuadono che voi esser non dovete di una condizione ordinaria, terminate la vostra opera. Il moro tiene le chiavi di questo castello. Pigliatele, e venite a levarmi di prigione. Il principe ricerco nelle seccocce del miserebile che disteso stava nella polvere, e vi ritrovò molte chiavi.

Aprì egli la prima porte, ed entrò in une gran corte, ove incontrò la dama che venivagli incontro, e che voleve prostrarsi alle sue piante per meglio comprorargili la sua riconoscenza jim egli iro la inipedi Commendo essa il suo valore, ed uniazlolo sogra gli evol tutti dell'universo.

La companio dell'universo.

La companio di composito di conpensa pianti di companio di controlo da vicino, che da lungi, non so se quella seutisse maggior giubilo di redersi ilierata dallo sparentevole pericolo in cui cra stata, di quello egli provasse di averura perona contro bella:

I loro discorsi interrotti furono da clamori e gemiti. - Che odo io mai? esclamò Codadad. Doude derivano queste voci pietose, che percuotono le nostre orecchie? - Signore, disse la donna accennandogli col dito una porta bassa che nella corte giaceva, da quel luogo partono esso. Cola vi sono non so quanti sventurati, che i lor pianeti cadere han fatto pelle mani del moro. Essi son tutti incatenati, e giornalmente questo mostro uno ne levava per mangiarselo. - Questo è un accrescimento di giubilo per me, ripigliò il giovine principe, di sapere che la mia vittoria preserva la vita a questi sventurati. Venite, o signora, venite ad esser meco a parte del piacere di porti in libertà. Giudicar da voi stessa potete quale sia la soddisfazione che siamo a loro per cagionare. A queste parole s'inoltrarono essi verso la porta del carcere, e secondo che accostavansi, più distiptamente udivano i lamenti de' prigionieri. Codadad era commosso; ed impaziente di dare un termine alle loro pene, pose prestamente una delle sue chiavi nella serratura. Non avendo posta dapprima quella che bisognava, ne pigliò nn'altra, ed allo strepito che egli faceva, tutti quegl' infelici persuasi esser il moro, che andava secondo il suo solito a portar loro da mangiare, e a pigliar uno de' loro compagui, raddoppiarono i loro lamenti ed i loro singulti, Udivansi lamentevoli voci, le quali sembravano uscir dal centro della terra.

Il principe frattanto aprì la porta, e issi il restante delle increannie; poscia ritrovò nan scala molto rozza, per la quale lor disso: — Come farete voi a porta egli discess in una vasta e profenda caterra, che nicevera un debole inne di una disso: — Come fastero, in evi e apparenza, che uno aprizgilo, e dove erano più di cento ritroviate cavalli. — Signore, rapoise uno persone legeta e ceri pali colte man induale di cento, e vitime mierabhi, che son ma spettadise, vitime mierabhi, che son ma spettadele, vingerainta il ciclo, il quale oggi vi 
impossibile, ringilio Godadad; dobbisblivera col soccorso del mo braccio, he he victime in chiaro. E nello tesso tecno-

nceise l'orrido moro, di citi devrente cascer la preda, ed lo spezzato le votre catene. L'originieri, udite appeas mos cher que per appear de la priginieri, udite appeas mos cher que per appear, che prorruppero titti unitamente in un grido frammichiato di sorpresa e di giubilo. Coddada e la signora principiarono a scioglierii; quelli; ce slacciati vedevansi dalle loro catene, aiutavano a sciogliere gli altri, di maniera che in poce tempo tutti liberi ritrovaronsi;

Posersi essi allora in ginocchio, e dopo aver ringraziato Codadad di quanto per essi aveva fatto, uscirono dalla caverna; e quando furono nella corte del palazzo, il principe rimase forte maravigliato pel mirare fra onei pricionieri i suoi fratelli de' quali andava in traccia, e che non isperava più d'incontrare. - Ah! principi . esclamo egli nel vederli, non m'inganno io già? Siete voi , che veramente vedo? Lusingarmi poss'io, che restituirvi potrò al re vostro padre, il quale è inconsolabile di avervi perduti? Ma avrà egli qualcheduno a piangere? Siete voi tutti vivi? Oime l la morte di un solo di voi basta per privarmi del giubilo, che provo di avervi salvati.

I quarantanove principi riconoscer tutti si fecero a Codadad, che l'uno dopo l'altro abbracciolli, e significo ad essi l'inquietudine, che cagionava al re la lontananza loro. I principi dettero al loro liberatore tutte le lodi che meritava, e lo stesso fecero gli altri prigionieri, i quali ritrovar non sapevano termini sufficienti per attestargli tutta la riconoscenza, da cui penetrati sentivansi. Codadad fece poscia con essi la visita del castello, ove erano ricchezze immense di tele fine, broccati d'oro, tappeti di Persia, rasi della China, ed una infinità di altre mercauzie, dal moro rubate alle caravane, alle quali dato aveva il sacco, e la maggior parte delle quali apparteneva a' prigionieri da Codadad liberati. Ognuno riconohbe la roba sua propria, e l'ottenne. Il principe consegnar loro le fece, e divise pure fra essi il restante delle mercanzie : poscia loro disso: - Come farete voi a portar via i vostri drappi di seta? qui siamo in un deserto, ne vi è apparenza, che vi ritroviate cavalli. - Signore, rispose uno de' prigionieri, il moro insieme alle nostre mercanzie ne ha rubati anche i nostri cammelli , e questi forse ritrovansi i nelle scuderio di questo castello.-Ciò non e impossibile, ripiglio Codadad; dobbiapo andarono alle scuderie, ove non solamente videro i cammelli dei mercanti, ma i cavalli ancora dei figliuoli del re di Harran; ciò che li ricolmò di giubilo. Eranvi nelle scuderie certi schiavi mori, i quali vedendo liberati tutt' i prigionieri , da questo giudicando che il moro fosse stato ucciso, si spaventarono, e si dettero alla fuga per istrade remote, che note a loro soli erano, senza che nessuno pensasse ad inseguirli. I mercanti tutti stupefatti . e molto contenti di aver ricuperati i loro . cammelli e mercanzie colla loro lihertà, a partire si disposero; ma prima della loro partenza, ringraziarono di nuovo il loro liberatore.

Partiti che furono, Codadad, rivolgendosi alla donna, le disse : - In che luogo, o signora, bramate voi di andare? Ove rivolti erano i vostri passi, quando siete stata sorpresa dal moro? perchè pretendo condurvi fino al luogo, che per ritiro scelte avete; nè dubito punto, che questi principi uon concorrano tutti di buona voglia nella stessa risoluzione. I figlinoli del ro di Harran protestarono alla signora che non l'avrebbero abbandonata fin che restituita non l'avessero ai suoi congiunti. - Principi, ella loro disse, io sono di un paese di qui troppo lontano, ed oltre a ciò sarebbe un abusare della vostra generosità l'impegnarvi in un si lungo cammino, confessandovi, che partita mi sono per sempre dalla mia patria. Poco fa vi lio detto, che ero una signora del Cairo; ma dopo la bontà che dimostrata mi avete, e l'obbligazione che vi professo, aignore, ella soggiunse guardando Codadad, sarei molto ingrata celandovi la verità. Figliuola sono di re; un usurpatore impadronito si è del trono di mio padre dopo avergli levata la vita, e per conservare la mia sono stata obbligata di ricorrere alla fuga. A questa espressione, Codadad e i suoi fratelli pregarono la principessa di narrar loro la sua storia, assicuraudola, che prendevano tutta la possibile parte alle sue disgrazie, e che diaposti erano a nulla risparmiare per renderla più felice. La donna, dono averli riugraziati delle unove proteste di servitù he le offerivano, dispensar non si potè di appagare la loro curiosità, e principiò nella seguente maniera il racconto delle sue avventure.

ISTORIA DELLA PRINCIPESSA DI DERVABAR

Giace in certa isola una grando città chimata Deryaber. Per lungo tempo è stata governata da un re potente, magnifico e asgigio. Questo principe non aveva posterità, e ciù solo mancava a renderio pienamente felicie. Rivolgeva egli incessanti pregliere al ciclo ; ma questi non essanti se non per metà i sasio vati, siacche la sono per metà i sasio vati, siacche la con estata delle delle sono delle alla luco a ce non una formina.

Questa sventurata principessa io sono; mio padre ebbe più dispiacere che giubilo della mia nascita, ma egli al volere del cielo si sottomise. Allevar mi fece cou tutta la premura che concepir si possa, avendo risoluto in mancanza di maschi d'insegnarmi l'arte di regnare, e di farma occupare dopo di lui il suo luogo.

Un giorno nel quale stava alla caccia, vide un asino selvaggio ch'egli inseguì, separandosi dal gran numero di cacciatori, e la sua ardenza tanto lungi trasportollo, che, senza accorgersi di fuorviare, corse sino alla notte. Discese egli allora da cavallo, e si assise all'ingresso di un bosco, nel quale aveva osservato che l'asino erasi nascosto. Appena il sole fu tramontato, osservò fra gli alberi un lume che giudicar fecegli, non esser egli molto lontano da qualche villaggio, e se ne rallegrò colla speranza di passarvi la notte, e ritrovarvi qualcheduno, che spedir potesse alle persone del suo seguito per far loro sapere ove egli fosse : laonde alzatosi incamminossi verso il lume, che servivagli di guida nel cammino.

Conobbe egli ben presto di essersi ingannato : perocehè quel lume altro non era se non un fuoco acceso in una capanna. Accestossi egli , e con grande stupore vide un grand'uomo nero, o per dir meglio uno spaventevole gigante, che assiso stava sovra uno stralo. Il mostro teneva a lui davanti un gran fiasco di vino, ed arrostir faceva sopra carboni un bue che scannato aveva. Ora appressava alla sua bocca il fiasco, ed ora spezzava il bue, mangiandone qualche pezzo; ma ciò che maggiormente attrasse l'attenzione del re mio padre, fu una bellissima donna, che egli vide nella capanna e che pareva immersa in una profonda mestizia. Ella aveva legate le mani, e vedevasi ai suoi piedi un fanciullo di due o tre anni, il quale come se avesse di già provate le gravi

scingure della madre sua, incessantemento pangeva facendo echeggiar l'aria co'suoi clamori.

Mio padre, commosso da questo pietoso spettacolo, tentato fu subito di entrare nella capanna, e di assalire il gigante; ma considerando, che questo combattimento troppo ineguale sarebbe, fermossi, e risolse, giacche non erano sufficienti le sue forze, di disfarsene col sorprenderlo. Intanto il gigante, dopo aver vuotato il fiasco di vino e mangiata più della metà del bue, voltossi verso la donna, e le disse: - Bella principessa, perché volete obbligarmi colla vostra ostinazione a trattarvi con rigore? non dipende se non da voi di essere felice ; l'unica risoluzione , che prender dovete, si è d'amarmi, e di essermi fedele, e così io eserciterò verso di voi maniere più miti. - O satiro orrendo, rispose la donna, non sperar già, che il tempo diminuisca l'orrore che per te nutro : un mostro sarai sempre a' miei ocehi. Queste parole seguite furoco da tante ingiurie, che il gigante ne restò molto sdegnato. - Oh l questo è troppo, esclamò egli con aria minaccevole; il mio sprezzato amore si converte in isdeguo. Il tuo odio eccita finalmente il mio; sento che esso trionfa delle mie brame, che la tua morte desidero con ardenza maggiore di quello che sospirato abbia il tuo possosso. Nel terminar queste parole, piglia egli quella sventurata donna per i capelli , la solleva con una mano nell'aria; e con l'altra impugnando la sua sciabla, si pone io atto di reciderle il capo, quando il re min padre scarica una freccia, e l'infigge nello stomaco del gigante, il quale resta ferito, e cade a terra senza spirito.

Mio padre entrato nella capanna slegò le mani della donna, ricercandole chi fosse, e per quale accidente colà si ritrovasse. - Signore, ella risposegli , vi sono sopra le sponde del mare certe famiglie di saraceni, le quali hanno per capo un principe, il quale è mio marito. Quel gigante, che ucciso avete, era uno de'suoi principali ufficiali. Onesto miserabile conecpì per me una violenta passione, che ebbe gran pena di nascondere fino a che potette ritrovar noa occasione favorevole di eseguire il disegno formato di rapirmi. La fortuna favorisce ben più spesso le ingiuste unprese, che non faccia le buone risoluzioni. Un giorno il gigante mi sorprese col mio figliuolo in un luego remoto; e

rapitici entrambi , per rendere inutili tutte le perquisizioni che egli giustamente s' imaginava che mio marito farebbe di questo ratto, si allontano dal paese che abitano i saraceni, e ci condusse fino in questo hosco, ove egli mi ritiene da molti giorni. Per deplorabile non ostante che sia il mio destino, sento in me stessa una interna consolazione, quando penso che questo gigante brutale e amante, adoperata non ha la violenza per ottenere ciò che negato ho sempre alle sue preghiere. Con tutto questo però non è che egli non mi abbia minaceiato cento volte, ehe sarebbe venuto agli estremi più infausti, se altrimenti egli vincer non poteva la mia resistenza; e vi confesso, che nello stesso momento che ho stimolato il suo sdegno co' miei discorsi, ho avuto minor timore della mia vita, che del mio onore.

- Ouesta, o signore, continuò la moglie del principe de' saraceni, questa è la mia storia ; ne dubito punto che voi non mi consideriate molto degna di pietà per non pentirvi di avermi con tanta generosità soccorso. - Sì, o signora, dissele mio padre, le vostre disgrazie ml hanno commosso, vivamente commosso; ma da me non mancherà, che la vostra sorte migliere non divenga. Domani subito che il giorno avrà dissipate le ombre della notte, partiremo da questo bosco, rintracceremo il cammino della grande città di Deryabar, della quale io sono il sovrano, e se voi vi compiacerete, albergherete nel mio palazzo fino a tanto che il principe vostro marito a ripigliarvi ne venga.

La principesas saracena accettà la proposta, e segui il giorno seguente il ro mio padre; il quale ritrovò all'uscita del bosco tutti sisso iufficiali, che passala avevano la notte a rintracciarlo, e cha stavano in gran pena di lui. Elbero essi grau piacere di ritrovarlo, e futuoso graudemente maravigitati di vederio con una donna, il cui belezca il sorprese. Il vesso, e di li pericolo da lui corso nell'avvicinaria illa capanoa, ove senza dobbio perduta avrebbe la vita, se il giante veduto lo avesse. Uno degli ufficiali pigido in groppa la principesa, a du un attro in groppa la principesa, a du un attro

portò il fancinilo.
Gimeero eglino con questo equipaggio al palazzo del re mio padre, il qualo assegno il suo albergo alla bella saracena, ed allevare fece il suo figlinolo con molta attenzione. La donna non fu insen-

salide ai favori del re, por cui sibbe tutta la riconoscapa; che egit desiderar poteva. Sembrata era dapprima inquieta molto, ci impaziente dhe suo marito non ne fisinoscapa audato in traccia, ma a poco a poco cesso la sua inquietudine: imperencehe i rispetti, che mio padre per lei aveva, acquietarone la mai mipazienza; è credo, che si sarebbe maggiormente doluta della fortuna col ravivenarda si suoi con-

giunti, che di avernela allontanata. Intanto il figliuolo di questa principessa grande divenne, ed essendo assai vago e non mancando di spirito, ritrovò mezzo d'incontrare il piacere del re mio padre, il quale gli mise molto affetto. I cortigiani tutti se ne accorsero, e gindicarono, che quel giovine sposar mi potrebbe. Con questo pensiero, e già considerandolo come l'erede della corona , univansi a lui , ed ognino procurava di acquistare la sua confidenza. Penetrata la cagione del loro operare se ne consolò, ed obbliando la distanza che eravi fra le nostre condizioni , lusingossi della speranza che veramente mio padre molto l'amasse, e che avrebbe preferito il suo. parentado a quello di tutt' i principi dell'universo. Fece egli di più; il re ritardando troppo, a suo parere, di offerirgli la mia mano, ebbe la temerità di chiedergliela. Qualunque castigo meritasse il suo ardire, mio padre contentossi di dirgli, che altre mire teneva sopra di me , ne gliene fece maggior rimprovero. Il giovine restò molto sdegnato di questo rifiuto. Questo audace sentissi molto punto dal disprezzo che facevasi della sua dimanda, come se ricercata avesse una privata donzella "o come s'egli vantasse una nascita eguale alla mia. Senza arrestarsi a questo , risolse di vendicarsi del re, e con una ingratitudine, della quale pochi esempi vi sono, cospiro contro di lui , e pugnalatalo , proclamar si fece re di Dervsbar da un gran numero di persoue mal contente, delle quali seppe ben lusingare il malnato desiderio. La sua principal premura, quando videsi libera-to di mio padre, si fu di venire egli stesso nel mio appartamento alla testa di una parte de' congiurati. Il suo diseguo era di togliermi la vita, o obbligarmi a sposarlo per forza. Ma ebbi il tempo d'involarmegli. Nel mentre, che egli stavasene occupato a atrangolare mio padre, il gran visir , il quale a mio padre era stato sempre fedele , a rapir mi venne

dal palazzo, ed in sicuro mi pose in casa di uno de suoi amici : ove mi trattenne, finche un vascello secretamente dalla sua fede preparato, fu in istato di porsi alla vela. Me ne uscii allora dall' isola, accompaguata solamente da una governatrice, e da quel generoso miuistro, il quale amò meglio seguire la figliuola del suo signore, e farsi compagno delle sue disgrazie, che di obbedire al tiranno, Il gran visir proponevasi di condurmi nelle corti dei re vicini, d'implorare a mio favore la loro assistenza, e d'incitarli a vendicar la morte di mio padre ; ma il cielo non approvo una risoluzione, che tanto ragionevole sembravaci. Dopo diversi giorni di navigazione, sorse una tempesta talmente impetuosa, che non ostante tutta l' arte de' nostri marinari . il nostro vascello trasportato dalla violenza de' venti e dell' onde si franse contro uno scoglio. Non mi fermerò punto a descrivervi il nostro naufragio. Malamente vi dipingerei in qual maniera la mia governatrice, il gran visir e tutti quelli che mi accompagnavano inghiottiti furono dagli ahissi del mare. Lo spavento, che subito mi occupò, non mi permise di vedere tutto l'orrore del uostro destino, Perdetti il sentimento, ed o che fossi portata da qualche avanzo di legusme del vascello sopra la sponda, o che il cielo, il quale ad ulteriori disgrazie mi serbava, operasse un miracolo per preservarmi, quando ricuperati ebbe i miei sensi , mi ritrovai sopra la riva.

Le disgrazie per lo più ingiusti ci rendoug. In vece di ringraziar il cielo del favore particolare che ne aveva ricevuto, non alzai gli occhi al cielo se non pec prorompere iu rimproveri dell' avermi preservata. Invece di pisngere il visir e la mia governatrice, juvidiava il loro destino, ed a poco a poco la mia ragione cedendo alle orride inmagini che la confondevano, risolsi di gettarmi nel mare. Era in atto di lanciarmivi, quando udii dietro di me uu grande strepito di nomini e di cavalli. Volsi subito il capo per veder ciò che fosse, e vidi molti cavalieri armati, fra i quali uno ve n'era salito sopra un cavallo arabo. Aveva desso una veste ricamuta d'argento con una cintura di gioie, e portava una corona d'oro sul capo. Quando giudicato non avessi dal suo vestimento, cho egli fosse degli altri il padrone, accorta me ne sarei dall'aria di grantezza, che ben appariva in tutta la sua persona. Era egli un giovine perfettamente ben fatto, e più bello del sole. Sorpreso di vedere in quel luogo una donzella sola , spedi certi suoi uffiziali per chicdermi chi fossi, ed ie loro uon risposi, se non co' pianti. Siccome la riva era coperta de' frantumi del nostro vascello, così s' imaginarono che una nave erasi infranta su la costiera, e che io fossi senza dubbio una persona sfuggita al naufragio. Questa congettura, ed il vivo delore che sul mie aspetto appariva , stimolarono la onriosità degli uffiziali , i quali principiarouo a farmi mille interrogazioni, assicurandomi, che il re loro era un principe generoso, e che nella sua corte avrei ritrovata gran consolazione.

Impaziente il loro re di sapere chi esser io potessi, ed infastidito d'aspettare il ritorno de' suoi uffiziali , venue a me egli stesso. Mi guardo egli con molta attenzione, e siccome io non cessava di piangere e di affliggermi senza poter rispondere a quelli che m' interrogavano : così vietò loro di darmi noia più oltre colle interrogazioni, ed a me rivolgendosi: - Signora, mi disse, io vi scongiuro di moderare l'eccesso della vostra afflizione. Se il cielo sdegnato esperimentare vi fa il sno rigore, dovete perciò abbandonaryi alla disperazione? Abbiate, vi prego, maggior costanza. La fortuna, che vi perseguita, è incostante, e la vostra sorte può mutare : anzi oso assicuraryi, che se le vostre disgrazie consolate esser possono, lo saranno nei miej stati. Vi offerisco il mio palazzo ovestarete presso la regina mia madre, la quale si sforzerà coi suoi buoni trattamenti di raddolcire le vostre pene. Non so per anche chi voi siate, nia sento già che prendo graud' interesse a favor vo-

Biograziato quel giovine re de' suoi fisori , accetati e hobiliganti offerte che mi faceva, e per dargli a diredere, che indegua non ne era , gli partecipal qual fosse la mia condiziono, gli foci un rino, e col narrare le mie diagrazia e, non elde altro disegno se non quello di eccitare il suo compatimento, e quello dei suoi uffiziati, i quali mi ascoltavano. Il prutope, chono che termiante dobi di parilare, prigilio il discorso, e di nuovo inlutorituro. Mi comisso e di tropocia di suo lutorituro. Mi comisso e di tropocia di suo lutorituro.

palazzo, ove mi preseutò alla regina sua madre. Colà ricominciar dovetti il racconto de' miei accidenti, e rinuovare le mie lagrime. La regina sensibilissima mostrossi alle mie sciagure, e concepì verso di me un grandissimo amore. Il re suo figliuolo dal suo canto divenne ciecamente innamorato di me, e ml offerì in brevo la sua mano. Era io per anche talmente occupata dalle mie disgrazie, che il principe, per quanto amabile fosse, non fece in me tutta l'impressione che avrebbe potuta fare in altro tempo. Nonpertauto penetrata da gratitudine, non ricusai di formare la sua felicità : ed il nostro matrimonio si contrasse con tutta la pompa immaginabile.

Nel mentre che tutto il popolo occupato stava a celebrare gli sponsali del suo sovrano, un principe vicino e uemico se ne venne una notte a fare una discosa nell' Isola con un gran numero di combattenti. Ouesto formidabile nemico era il re di Zanguebar. Sorprese egli ognuno , e tagliò a pezzi I sudditi tutti del princine mio marito. Poco vi mancò pure , che non pigliasse ambi noi, giacchè introdotto si era già nel palazzo con una parte delle sue genti : ma ritrovammo mezzo di porci in salvo, e di giugnero alla riva del mare, ove ci gettammo in una barca di pescatori che avenumo la fortuna di quivi trovare, Vogammo in tal guisa in balla de' venti per due giorni senza sapere che sarebbe addivenuto di noi. Il terzo scorgemmo un vascello che veniva a noi a gonfie vele : e ne fummo lieti dapprima, essendoci imsginati che fosse un vascello mercantile che potrebbo riceverci ; ma fummo maravigliati in modo da non potersi esprimere, quando essendosi avvicinato a noi , dieci o dodici corsari armati apparvero aul ponte.

Venuti all'arrembaggio, cinque o sei re essi si gettavono nella nottra barca , s' impadronirono di ambedue noi, tegnono il principe mio mario, e, e i fecero passare nel foro vascello, ove prima di tutto mi tolsero il velo. La mia gioventà cel i miel lineamenti soossero tutti quei printi, I quali mostrarono essero diettati della mia vista, si che invece di turre a sorte, cissono pretendea aver la prenricusti andoni vennero allo mani combatta che di considera di mia vista, si che invece di turre a controli controli di mani combatta che di considera di consid



ISTORIA DELLA PRINCIPESSA DI DERYABAR

dutosi signore della mia persona, mi disse: - Voi siete a me , ed io vi condurrò al Cairo per darvi in preda ad uno dei miei amici, cui bo promesso una bella sehiava. Ma, aggiunse egli, guardando il re mio sposo, chi è quest' uomo ? Quali vincoli lo legano a voi ? Son quelli del sangue o quelli dell' amore ? - Signore , risposi io, gli è mio marito. - Ciò essendo, riprese il corsaro, è duopo che per pietà me ne disfaccia, perche altrimenti soffrirebbe troppo nel vedervi tra le braccia del mio amico. Ciò detto , prese quello sciagurato priucipe che stava legato, e lo gettò nel mare, ad onta di tutti gli sforzi che io potetti fare per impediruelo.

lo misi grida spaventevoli a quella crudele azione, e mi sarei indubitatamente precipitata nelle onde, se il corsaro non m'avesse rattenuta, avendo ben veduto ch' io non aveva altro desiderio. Laonde mi legò con corde al grand' albero, e poscia mettendo alla vela si diresse verso terra ove discese. Allora mi sciolse, mi condusse fino ad una piccola città , ove comprò de' cammelli, delle tende e degli schiavi, e prese poscia la strada del Cairo nel disegno, diceva egli sempre, di andarmi a presentare al suo a-

mico, e così scioglier la sua parola. Eran già parecchi giorni ch' eravamo in cammino, allorchè passando ieri per questa pianura scorgemmo il moro che abitava questo castello. Da lungi lo prendemmo per una torre, e quaudo ci fu vicino appena potevamo credere che fosse un uomo, Egli trasse la sua larga scimitarra, ed imposo al pirata di rendersi prigioniero con tutt' i suoi schiavi e la donna che conduceva. Il corsaro aveva del coraggio, e secondato da tutt' i snoi schiavi, che promisero di essergli fedeli, assaltò il moro. Il combattimento durò lungo tempo : ma alla fine il pirata cadde sotto i colpi del suo avversario, come pure tutt' i suoi schiavi, i quali amaron meglio morire che abbandonarlo, Dopo ciò il moro mi condusse in questo castello, ove porto il corpo del pirata che mangiossi a cena. Verso la fine di quell'orribile pasto, mi disse, nel vedere ch' io non faceva se non piangere :-Bella giovinetta , disponiti a soddisfare i miei desiderii, anzi che affliggerti in tal modo. Cedi di huona voglia alla necessità. lo ti do tempo fino a domani per fare le tue considerazioni . e fa cli'io ti riveda tutta consolata delle tue sciagure l'alcune considerazioni dispiacevoli, che un

e lietissima di esser riserbata al mio talamo. Ciò detto, mi condusse egli medesimo in una camera, ed andò a coricarsi nella sua, dopo aver chiuse da per so stesso le porte del castello. Questa mattina le ha aperte e richiuse immantinenti per correre dietro alcuni vinggiatori che ha osservati di lontano. Ma è a credere che gli sieno sfuggiti, poichè ritoruava solo e senza le loro spoglie quando voi l'avete assalito.

Com' ebbe la principessa terminata la narrazione delle sue avventure, Codadad le manifesto ch' egli era vivamente commosso dalle sue sciagure. - Ma. signora. aggiunse egli, ormai non dipende che da voi il vivere tranquillamente. I figliuoli del re di Harran vi offrono un asilo nella corte del padre loro : aceettatelo , di grazia. Vi sarete prediletta da quel principe, e rispettata da ciascuno; e se non isdegnate la mano del vostro liberatore . soffrite che io ve la porga e che vi sposi innanzi a tutti questi principi, affincho sieno testimoni della nostra scambievolo fede. La principessa avendovi acconsentito, nel giorno stesso si fecero le nozze nel castello, ove si trovarono ogni specie di provvisioni. Le cucine eran piene di carni ed altri cibi di cui il moro aveva costume di nutrirsi allorguando era satollo di carne umana. Vi era altresì copia di frutta tutte eccellenti nella loro specie, e per colmo di delizie, una grande quantità di liquori e di squisiti vini,

Postisi a tavola, dopo aver beu mangiato e hen bevuto, presero il resto delle provvigioni ed uscirono del castello col disegno di andare alla corte del re di Harran, Camminarono diversi giorni sostando ne' luoghi più piacevoli che potevan trovare, e non eran più che ad una giornata da Harran quando, essendosi fermati e terminando di bere il loro vino, come persona che non ha più premura di nasconderio, Codadad prese la parola e disse: - Principi, è troppo lungo tem-po che vi celo chi io mi sia. Vedete in me il vostro fratello Codadad, lo debbo altresì come voi il giorno al re di Harran. Il principe di Samaria mi ha allevato, e la principessa Pirouzè è mia madre. Signora, aggiunse egli rivolgendosi alla principessa di Deryabar, perdonateni se bo fatto ancora a voi un mistero della mia nascita. Ho pensato che forse scovrendovelo più presto avrei prevennto

matrimono da voi creduto inegualo vi ha potuto far fare. — No, signore, gli rispose la principessa, i scatimenti che dapprima mi avete inspirati si son fortificati di momento in monento, e per fare la mia filicità non avevate bisogno di questa origine che mi scoprite.

I principi felicitarono Codadad sulla sua pascita e glie ne dimostrarono molta giojama nel fondo del loro cuore invece di esscrne lieti , il loro odio per un tanto amabile fratello non fece che aumentarsi, Eglino si radunarono la notte, e si ritirarono in un luogo rimoto mentre Codadad e la principessa sna moglie gustavano, sotto la loro teuda, le dolcezze del sonno. Quegli ingrati, quegl' invidi fratelli, dimenticando che senza il coraggioso figliuolo di Pirouzè sarehbero tutti divenuti preda del moro, risolsero tra essi di assassinarlo. - Non abhiamo niun altro partito meglio di questo a prendere. disse uno di quegl' iniqui, imperocche appena nostro padre saprà che questo stranicro da lui tanto amato è suo figliuolo, e che ha avuto sufficiente forza per atterrare egli solo un gigante che noi tutti insteme non abbiamo potuta vincere, l'opprimerà di carezze, gli farà mille lodi, e lo dichiarerà suo erede, a pregiudizio di tutti gli altri suoi figliuoli, che saranno obbligati a prostrarsi inuanzi al loro fratello e ad obbedirgli. A queste parole aggiunse delle altre, le quali fecero tanta impressione su tutti quegli animi gelosi, che andarono immantinenti a trovare Codadad addormentato e lo trafissero con mille colpi di pugnale. Lasciatolo esanime nelle braccia della principessa, partirono per andare alla città di Harran, ove giunsero il gioruo successivo.

Il loro arrivo cagionò altrettanto maggior giúa a le loro padre, in quanto che egti disperava di rivederli. Chiesta loro la cagione della dimora, essi si guardarono bene dal dirgifela; e senza far niuna menzione ne del nuoro ne di Codadad, dissero solo che, non avendo potuto resistere alle curiossità di veder nuovi paesi, a eran fermati in alcune città vicine.

Intanto Codadad, immerso nel proprio sanzuo, e poso differendo da un ummerito, stava sotto la sua tenda colla principessa sua miglie che non sembrava meno di lui a compiangere. Ella fuceva echeggiar l'aria di pietose grida, si strappava i capilli, e baganudo delle sue lagrinei il corpo di sua martio: — Alt Comparinei il corpo di sua martio: — Alt

dadad , sciamava ella senza posa , mio caro Codadad, sei tu che iu vedo prossimo a passar trai morti | Quali crudeli mani ti hauno ridotto nello stato in cui sei | Poss' io credere che sieno stati è tuoi propri fratelli, i quali ti banno così orribilmente straziato l Quei fratelli che il tuo valore ha salvati l No , sono piuttosto demonii che sotto aspetti sì cari son venuti a toglierti la vita. Ah barbari, chiunque vi siate, avete potuto pagare con una si nera ingratitudine il servigio ch' egli vi ha reuduto! Ma perchè accagionarne i tuoi fratelli, sciagurato Codadad? A me sola io debbo imputare la tua mortel Tia hai voluto congiungere il tuo destino al mio, e tutto l'infortunio ch'io porto meco da che sono uscita dal palazzo di miopadro è piombato su te. O cielo, che mi avete condanuata a menare una vita errante e piena di disgrazie , se non volete che jo m' abhia sposo, perchè soffrite che ne trovi ? Eccone due che mi avete tolti quando cominciava ad affezionarmi loro.

Con questi discorsi e con altri ancora più commoventi l'infelice principessa di Deryabar esprimeva il suo dolore, guardando lo sciagurato Codadad, che non poteva sentirla. Per altro egli non era morto, e la sua moglie essendosi avveduta che respirava, corse verso un grosso borgo che vide nella pianura per cercarvi un chirurgo. Glie ne fu insegnato uno che parti sul momento con lei; ma quando giunsero sotto la tenda, non vi trovarono Codadad : il che fece creder loro che qualche bestia feroce l'avesse rapito per divorarlo. La principessa ricominciò i auoi pianti e i suoi lamenti nel più pietoso modo. Il chirurgo ne fu intenerito, e, non volendo abbandonaria nello stato spaventevole in cui la vedeva, le propose di ritornare nel borgo offrendole la sua casa e i suoi servigi.

Ella si lacio trascinare. Il chirurgo la condusse in sua casa, a senza saper ancora chi si fosse, la trattò con tutta la poble. Si studiò colle sne parole a conscilarazione e tutto il rispetto imaginable. Si studiò colle sne parole a conscilara, ma aveva bel combattere il suo designata, ma cave bel combattere il suo designata, ma cave bel combattere il suo designata, ma care per la conscienza del conscienza del conscienza del conscienza del condicione este. Perso potro d'arvi del bunoi consigli quando saro intritito di tutti i particolari della vostra sventura.

Yoi non fate che affliggervi senza pensare cho vi sono rimedii anche a' mali più disperati.

Il chirurgo parlo con tenta eloquenza che persuase la principessa. Ella gli raccontò tutte le sue avventure ; e quando ne ebbe terminata la narrazione, il chirurgo riprese la parola e disse : - Signora, poichè le coso stanno in tal guisa, permettetemi di dirvi che non dovete abbandonaryi alla vostra afflizione , anzi dovete armarvi di costanza e fare ciò che il nomo e il dovere di sposa esigono da voi. Voi dovete vendicare vostro marito. lo , se lo permettete, vi servirò da scudiere. Andiamo alla corte del re di Harran , il quale è un principe buono o melto equo, cui non avete che a pingere coi più vivi colori il trattamento che il principe Codadad ha ricevnto da' suoi fratelli, e son persuaso che vi farà giustizia. - lo cedo alle vostre ragioni, rispose la principessa. Sì, debbo intraprender la vendetta di Codadad, e poicho voi siete tanto obbligante e tanto generoso da volermi accompagnare, io son pronta a partire. Non appena ella ebbe presa questa risoluzione, che il chirurgo fece apprestare due camelli, su' quali la principessa ed egli saliti, si misero in cammino e andarono alla città di Harran.

Quivi andarono a discendere al primo caravanserraglio che incontrarono, e chiesero all' oste notizie della corte. - Dessa è , loro diss' egli , in una grandissima agitazione. Il re aveva un figliuolo, il qualo come un incognito ha vivuto alla sua corte lungo tempo, e non si sa che sia divenuto di quel giovane principe. Una moglie del re chiamata Pirouzè ne è la madre, la quale ne ha fatte fare mille perquisizioni che sono state inutili. Ciascuno è commosso della perdita di questo principo, perche cgli aveva molto merito, Il re ha quarantanove altri figliuoli tutti usciti da madri differenti . ma non ve p'ha uno che abbia sufficienti virtù per consolare il re della morte di Codadad, e dico della sua morte, perchè non è possibile cho viva ancora, non essendosi potnto ritrovare ad outa di tutte le ricercho fattene.

Bietro il rapporto dell'oste, il chiruroggi avrete da fei l' udienza che desidego giudicò che la principessa di Bergabar raie; ma se questo segreto non lorinon avena altro partito a prendere che guarda, egli è inutile che cerchiate a fardi andare a presentaria i Pruoto; ma 'ti dar accolto dalla principessa, impequesta risoluzione non era senza pericolo i rocchè clia nou essendo occupata che e chiedera molte cauttle, essendo a te- del sono giuttolo pon vuo duir a parlara.

merai che se i figliuoli del re di Ilaria vi estara venissera a cognizione dell'arrivo o del disegno della loro cognata, ano la Gescessero rapire prima di farla parlare alla madre di Codadad. Il chirurgo feco tutte quette considerazioni insieme a quelle del rischio che correva egli medesimo, Lanode, volendo conduria prindetameute in quella soccasione, prego la principessa che con la compania della considerazioni con la principessa con la considerazioni con la principessa con la considerazioni della considera della considerazione della considerazione di principessa di principes di principessa di principessa di principes di principes di principessa di principe

Egli adunque ando alla città, e camminava verso il palsgio come un uomo attirato solamente dalla curiosità di vedere la corte, quando scorse una signora salita sur mua mula riccamento bardata . e seguita da molte damigelle altresi montate su mule, e da un grandissimo unmero di guardio e di schiavi neri. Tutto il popolo si ordinava in fila per vederla passare, e la salutava prostrandosi colla faccia contro terra. Il chirurgo la salutò nella stessa maniera, e chiese poscia ad un calender che gli stava vicino se quella signora era una moglie del re .- Sì , fratello, gli disse il calender, la è una delle sne mogli e la più diletta al popolo, perch' ella è madre del principe Codadad, di cni aveto dovuto sentir parlare. Il chirurgo non ne vollo saper di più. Egli segui Pirouze fino ad una moschea, ove quella entro per distribuire delle limosine, ed assistere alle preghiere pubbliche che il re aveva ordinate per implorare al cielo il ritorno di Codadad. Il popolo, interessandosi estremamente al destino di quel giovine principe, correva in folla ad unire i suoi voti a quelli dei sacerdoti, sì che la moschea era ripiena di gente. Il chirurgo ruppe la folla e si avanzò fino alle guardie di Pirouzè, Egli intese tutte lo preghiere, e quando quella principessa nscì, avvicinatosi ad uno schiavo gli disse all'orecchio : - Fratello, io ho un segreto importante a rivelare alla principessa Pirouzè; non potrci per vostro mezzo essere introdotto nel suo appartamento? - Se questo segroto. rispose lo schiavo, riguarda il principo Codadad . oso promettervi , che fin da oggi avrete da lei l'udienza che desiderate; ma se questo segreto non lo riguarda, egli è inutile che cerchiate a farvi dar ascolto dalla principessa, imperocchè clia nou essendo occupata che d'altre cose. - Non è che di questo ca- I ro figliuolo che io voglio parlarle, rispose il chirurgo,-Ciò stante, disse lo schiavo , voi non avete se non a seguirmi fino al palagio, e le parlerete subito.

Effettivamente quando Pirouze fu ritornata nel suo appartamento, quello schiavo le disse che un uomo sconosciuto aveva qualche secreto d'importanza a comunicarle, e che il priucipe Codadad vi era interessato. Non ebbe appena pronunciato queste parole, che Pirouzè mostrò una viva impazienza di vedere quell' uonio seonosciuto. Lo schiavo lo fece immantinenti entrare nel gabinetto della principessa, che congedò tutte le sue donne, tranne due per le quali non aveva nulla di nascosto. Come vide il chirurgo, gli dimandò ansiosamente quali nuove di Codadad avesse ad annunziarle .--Signora, rispose il chirurgo dopo essersi prostrato colla faccia contro terra, ho una lunga storia a narrarvi e cose che indubitatamente vi sorprenderanno. Allora le fece una narrazione di tutto l' accaduto fra Codadad ed i suoi fratelli; ciò ch' ella ascoltò con avida atteuzione : ma quando giunse a parlare dell' assassinio di lui, quella tenera madre, come se si fosse intesa ferir da' medesimi colpi che suo figliuolo, cadde svenuta sur un sofa, Le sue due donne la soccorsero prontamente e la fecero risensare. Il chirurgo continuò il suo racconto. Quand' ebbe terminsto, quella principessa gli disse: -Andate a ritrovare la principessa di Deryabar, e assicuratela da mia parte che presto il re la riconoscerà per sua nuora, e, quanto a voi, siate persuaso cho i vostri servigi saranno ben ricompensati. Dopo che il chirurgo fu uscito, Pirouzè rimase sul sofa nell'afflizione che di leggieri può imaginarsi, e intenerendosi al

ricordo di Codadad : - O figliuol mio, ella diceva, eccomi per sompre dunque priva di vederti | Quando io ti lasciai partire di Samaria per venire in questa corte, e che ho ricevuto i tuoi addio, ohime I non avrei mai potuto imaginarmi che una morte funesta ti attendesse lungi da me. O infelice Codadad, perchè m' hai lascista? Tu non avresti, per vero, aequistata tanta gloria, ma vivresti ancora, e non costeresti tante lagrime a tua madre. Ciò detto, pianse amaramente, e le sue due confideuti commosse dal suo dolore, piansero

insieme con lei. Mentre tutte tre facevano a gara per

accorarsi, il ro entrò nel gabinetto, e vedendole in quello stato, chiese a Pirouzè se avesse ricevnto tristi novelle di Codadad .- Ah signore, gli diss' ella, è finita l il mio figliuolo ha perduto la vita, e per colmo di afflizione, non posso rendergli nemmeuo gli onori della sepoltura. poiche, secondo tutte le apparenze, le bestie selvagge l'hanno divorato. In pari tempo gli racconto tutto quello che il chirurgo le aveva detto, e non mancò di dilungarsi sul modo crudelo in cui Codadad era stato trattato dai suoi fratelli.

Il re, senza dar tempo a Pirouzè di terminar il suo racconto, si senti infiammar dalla collera, e cedendo al suo trasporto:-Signora, disse alla principessa, i perfidi, che fanno spargere le vostre lagrime e che cagionano al padre loro un dolore mortale, proveranno un giusto castigo. Ciò detto, quel principe col furore pinto sugli occhi andò nella sala di udienza ove stavano tutt' i suoi cortigiani, e quelli tra il popolo che avevano alcuna supplica a volgergli, i quali furon maravigliati di vederlo apparire furioso nell'aspetto; dal che credendo ei fosse in collera contro il suo popolo, i loro cuori furon agghiacciati dallo spavento, Il re, salito sul suo trono, fece cenno al suo gran visir di avvicinarsi e gli disse : - Hassan , ho un ordine a darti: va tosto a prender teco mille uomini della nia guardia ed imprigiona tutt' i miei figliuoli. Rinchiudili nella torre destinata a servir di prigione agli assassini, e che ciò sia fatto in un momento. A quell'ordine straordinario, tutti gli astanti fremettero, ed il gran visir, senza rispondere una sola parola, mise la mano su la sua testa per dimostrare ch' era pronto ad obbedire, ed uset dalla sala per andare ad adempiere il suo officio, di cui era forte maravigliato, Intanto il re mandò via le persone che erano venute a supplicarlo, e dichiaro che pel corso di un mese non voleva sentir parlare di nessuna bisogna. Essendo ancora nella sala quando il visir ritornò, questo principe gli disse: - Ebbene, visir, tutt'i miei figliuoli sono eglino nella torre ? - St, sire, risuose il ministro. Voi siete obbedito. - Ma ciò non è ancor tutto, soggiunse il re, debbo darti un altr'ordine. Ciò detto, uscì dalla camera di udienza e ritorno nell'aptameuto di Pirouzè col visir che ve lo segul. Avendo chiesto a questa principessa ove stesse ad albergo la vedova di Codadad, le donne di Pirouzè lo dissero, giacchè il chirurgo non l'avera dimenticato nel suo racconto. Allora il re volgendosi al suo ministro: -- Va, gli disse, in questo caravanserraglio, e conduci qui una giovane principessa che vi alberga, trattandola con tutto il rispetto dovuto ad una

nersona del suo grado. Il visir non mise lungo tempo a far ciò che gli si ordinava. Salito a cavallo con tutti gli emir e gli altri cortigiani andò al earavanserraglio, ove stava la priucipessa di Deryabar, alla quale, esposto il suo ordine, fece dono da parte del re di una bella mula bianca che aveva una sella ed una briglia d'oro frastagliate da rubini e smeraldi. Ella vi montò sopra, ed in niezzo a tutti quei signori prese il camino del palagio aecompagnata dal chirurgo, eziandio salito su di un bel cavallo tartaro di cui il visir gli aveva fatto dono. Tutto il popolo stava alle finestre, o nelle strade per veder passare quella tanto magnifica cavalcata; o sicconie dicevasi quella principessa che si conduceva sì pomposamente alla corte esser moglie di Codadad, tutti applaudivano, e l'aria echeggiava per mille grida di gioia, che si sarebbero volte in gemiti, se si fosse saputa la fatale avventura di quel giovane principe: tanto

egli era amato dall' universale. La principessa di Deryabar trovò il re che l'aspettava alla porta del palagio per riceverla. Presala per mano la condusse all'appartamento di Pirouzè, ove accadde una scena commoventissima. La moglie di Codadad senti rinnovellare la sua afflizione all'aspetto del padre e della madre di sno marito, egualmente che i genitori di lui non potettero veder la sposa del loro figliuolo senza provare una forte emozione. Ella gittossi ai piedi del re, e dopo averli bagnati di lagrime fu vinta da un si vivo dolore che non ebbe la forza di parlare. Pirouze non era in uno stato meno deplorabile, sembrando esanime per tante pene sofferte; ed il re, colpito da questi commoventi oggetti, si lascio vincere dalla propria debolezza. Queste tre persone, confondendo i loro sospiri e le loro lagrime, rimasero per alcun tempo in un silenzio altrettanto tenero quanto degno di compassione. Finalmente la principessa di Deryabar, superando il suo interno affanno, narrò loro l'avventura del eastello, e la disgrazia di Codadad ; dopo di che chiese giustizia del tradimento dei principi. - Sì, o signora, le disse il re , quegl' ingrati perirapno: ma à d'uopo far pubblicare prima la morte di Codada, siffiche il supplica dei sun fratelli non ineiti a ribellione i miei suddit. D'attra pater, avveganché non possediamo il corpo del mos figliuslo, non biogo tralasciare di rendergi gii ultimi onori. Dopo ciò si rivolse al suo visir, e gli impose di far edificare una cuppla di marmo bianco in una bella pisaura, puel gii mipose di far edificare una cuppla si marmo bianco in una bella pisaura, puel di ultimo dette e uno palagio in tellissimo appartamento alla princepessa di berualor, chi egli riconobbe per suna nuora,

Hasau fece eseguire il tutto con tanta sollecitudine, ed adoperandavi tanti operai, che in pochi giorni la eupola fu falbricata. Al di sotto sicostruì una tomba, su cui una figura che rappresentava Codadad. Appena l'opera fu terminata, il re ordinò delle preghère, e d'estinò un giorno pei funerali del suo faciluolo.

Arrivato quel giorno, tutti gli abitanti della città si affollarono nella pianura per vedere la cerimonia che si fece nel seguente modo. Il re, seguito dal suo visir e dai principali signori della sua corte, camminò verso la cupola; e quando vi fu giunto, vi entrò sedendosi con loro su tappeti di raso nero a fiori di oro; poscia una grossa sehiera di guardie a cavallo col capo chino e gli ocebi a mezzo ehiusi avvicinaronsi alla cupola, di cui fecero due volte il giro in un profondo silenzio; ma alla terza fermatisi innanzi alla porta dissero tutti l'un dopo l'altro le seguenti parole ad alta voce : - 0 principe figliuolo del re , se noi potessimo apportar qualche sollievo al tuo male, la mercè del filo delle nostre scimitarre e del valore umano, noi ti faremmo riveder la luce ; ma il re dei re ha comandato, e l'angelo della morte ha obbedito. Ciò detto, si ritrassero per dar luogo a cento vecchi tutti saliti su mule nere, i quali portavano lunghe barbe biauche.

Erm questi dei solitarii che per tutto il corso della floro vita tenevansi celati in certe grotte, non mostrandosi mi ajci squardi unani se non per assistere ai finerali dei re di illarra, e dei priucipi di quella famiglia. Quei veneralibi personi di quella famiglia. Quei venerabili personi personi di perso

duta la vita, noi stropicceremmo le nostre bianche barbe ai tuoi piedi , e reciteremmo delle orazioni; ma il re dell'universo ne ti ha rapito per sempre.

Quei vecchi, dopo aver così parlato, si allontanarona dalla cupola, ed immantinenti cinquanta bellissime dunzelle vi si avvicinarono. Elle salivano ciascuua un picciol cavallo bianco, eran senza velo. e portavano delle picciole gerle d'oro piene di pietre preziose. Ancor ease girarono tre volte intorno alla cupola , e fermatesi al medesimo luogo degli altri, la più giovane prese la parola e disse : -0 principe, altrevalte si bello, qual soccorso pnoi attenderti da noi? Se potessimo rianimarti coi nostri vezzi, ci renderemmo tue schiave; ma tu non sei più sensibile alla bellezza, e non hai più bisogno di noi.

Dopo che le donzelle si furono ritirate. il re e i cortegiani fecero ancora essi tre volte il giro della cupola. Poscia il re, schiudendo le labbra, disse: - O mio caro figliuolo, face degli occhi miei, t'ho io dunque perduto per sempre ! Ed accompagnò queste parule con sospiri in quella che inaffiava la tomba colle sue tagrime. I suoi cortegiani piansero altresi seguendo il suo esempio. Dopo ciò si chiuse la porta della cupola , e tutti ritornarono nella città. Il dimani si fecero pubbliche preghiere nella moschea, le quali si continuarono per otto giorni consecutivi. Il nouo il re risolse di far mozzare il capo ai principi suoi figliuoli ; e tutto il popolo, indignato pel trattamento che easi avevan fatto a Codadad, sembrava aspettar con impazienza il loro supplizio. Laonde s'incominciarono a costruire i patiboli : ma si fu costrettu rimetterne l'esecuzione ad un altro tempo; perciocchè ai seppe improvvisamente che i principi vicini, i quali avevano già rotta guerra al ro di Harran, si avanzavano con eserciti più numerosi della prima volta, e che non erano molto lontaui dalla città. Da molto tempo il re sapeva che essi preparavansi a far la guerra, ma non si era punto sgomentato dei loro preparativi. Questa novella cagionò una costernazione generale, e fornì una occasione di rammaricarsi nuovamente di Codadad ; perchè questo principe si era segnalato nella guerra precedente contro gli stessi nemici. - Alı I dicevano essi , se il gene-

ra e della scienza ti potesse venir ren- i temeremmo questi principi che vengono a sorprenderci. Intanto il re, invece di abbandonarsi al timore, arruolò genti in fretta, formo un esercito considerevolissimo, e troppo coraggioso per aspettare che i snoi nemici l'andassero a trovare nello proprie mura, uscì e mosse loro incontro. I nemici dalla parte loro, avendo saputo per mezzo dei loro corrieri cha il re di Harran ai avanzava per combatterli, si arrestarono in una pianura e di-

sposero il loro esercito in battaglia. Il re non li ebbe appena scorti, che ordinò eziaudio e diapose le sue schiere alla pugna. Fece battere la carica, ed assaltò con un estremo vigore. I nemici gli tenner fronte degnamente. Dall' una parte e dall'altra si sparse molto sangue. e la vittoria restò per lunga pezza incerta ; ma infino stava per dichiararai a favore dei nemici del re di Harran, i quali essendo in makgior numero stavano per avvilupparlo, quando si vide apparire nella pianura una grossa schiera di cavalieri che si avvicinò ai combattenti in buon ordine. La vista di quei nuovi soldati maravigliò i due partiti, i quali non sanevano ciò che dovessero pensarne; ma non rimasero molto tempo nell' incertezza. Quei cavalieri presi di fianco i nemici del re di Harran, il caricarono con tanta furia, che li misero dapprima in disordine, e ben presto in rotta, e senza arrestarsi a questo li perseguitarono vivamente, tagliandoli quasi tutti a pezzi.

Il re di llarran, che aveva osservato con molta attenzione tutto quello che era accaduto, aveva ammirato l'audacia di quei cavalieri, il cui soccorso inopinato aveva fatta risolvere la vittoria in suo favore. Soprattutto era rimasto maravigliato del loro capo, da lui veduto combattere con un grandissimo valore. Egli desiderava di sapere il nome di quell'eroe generoso, ed impaziente di vederlo e ringraziarlo, iu quella che cercava raggiungerlo lo acorse che si avanzava per prevenirlo. Quei due principi si avvicinarono, e il re di Harran riconoscendo Codadad in quel bravo guerriero che lo aveva soccorso, o meglio, che aveva battuto i suoi nemici, rimase immobile per la sorpresa e per la gioia. - Signore, gli disse Godadad, voi avete ragione senza dubbio d'esser maravigliato di veder comparire tutto ad un tratto inpanzi alla maestà vostra un uomo che voi forse credevate roso Codadad vivesse aucora, noi non morto. Io lo sarei, se il cielo non mi avostri nemici. - Ah figliuol mio , sciamò il re, è egli possibile che mi siate renduto l Alimè l io disperava di rivedervi. Ció detto, tese le braccia al giovane principe, che si abbandonò ad un sì dolce amplesso. - lo so tutto, figlinol mio, sogganse il re dopo averlo tenuto lungo tempo abbracciato. Io so in che modo i vostri fratelli hanno pagato il servigio che voi avete loro renduto, liberandoli dalle mani del moro; ma voi sarete vendicato da domani. Intanto andiamo al palagio. Vostra madre, cui voi avete costato ben delle lagrime, m'aspetta per consolarsi meco della disfatta de' nostri nemici. Quale gioia non le cagioneremo mai , dicendole che la mia vittoria è opera vostra l - Signore , disse Codadad , permetteteuni di dimandarvi come avete potuto essere istruito dell' avventura del castello, Qualcono do' mici fratelli spinto da' suoi rimorsi ve l'avrà confessato? - No , rispose il re, la è stata la principessa di Deryabar, che ne ha dato contezza di ogui cosa, poiche dessa sta nel mio palagio, e non vi è venuta se non per chiedermi giustizia del delitto commesso dai vostri fratelli. Codadad fu trasportato dalla gioia, uel sapere che la principessa sna moglie stava alia corte. - Andiamo. signore, sciamò egli con trasporto, audiamo a trovare mia madre, la quale ne aspetta. lo ardo d'impazienza di terger le sue lagrime, come pure quelle della principessa di Deryabar.

kr

ø

N IN

á

á

2

si

ø

o

10

ş

62

31

do

ø

Il re riprese immantinenti il cammino della città col suo esercito che congedò. Ricutrò vittoriosamente uel suo palagio tra gli applausi del popolo che lo seguiva in folla, pregando il eielo di prolungar la sua vita, e portando fino alle stel-le il nome di Codadad. Questi due principi trovarono Pirouzè e la sua bella miora che aspettavano il re per felicitarlo. Ma sono inesprimibili tutt' i trasporti di gioia da cui furon comprese quando videro il giovine principe che l'accompagnava. Furono abbracciamenti misti a lagrime ben differenti da quelle già state sparse per lui. Dopo che quelle quattro persone elibero soddisfatto a tutt' i moti che il sangue e l'amore loro ispiravano, si chiese al figliuolo di Pirouzè per qual miracolo fosse ancora vivo.

Egli rispose che un contadino salito sopra una mula, essendo entrato per caso

vesse conservato per servirvi contro i lo e trafitto da tante ferite , l'aveva legato sulla sua mula e condotto alla sua casa, ove aveva applicato sulle sue ferite certe erbe che lo avevan ristabilito in pochi giorni. Quando jo mi sentii gnarito, aggiuns' egli , ringraziai il contadino e gli donai tutti i diamanti che avevo. Mi avvicinai poscia alla città di Harran : ma avendo saputo per la strada che alcum principi vicini avevano aduuato un esercito, e stavano per piombare su' sudditi del re, mi feci conoscere ne' villaggi, ed eccitai le zelo de' suoi popoli a prendere la sua difesa. Armato un gran numero di quei giovani, mi misi alla loro testa, e son giunto nel tempo in cui i due eserciti pugnavano.

Quand' ebbe terminato di parlare, il re disse : - Rendiamo grazio a Dio per aver conservato Codadad. Ma egli è duopo periscano oggi i traditori che l'hanno voluto uccidere. - Signore, rispose il generoso figliuolo di Pirouzè, per quanto sieuo ingrati ed iniqui, pensate che il vostro sangue scorre nelle loro vene. Essi son mici fratelli, io loro perdono il delitto, e imploro da voi grazia per essi. Que' nobili sentimenti strapparouo delle lagrime al re, che sece adunare il popolo e dichiaro Codadad suo erede. Ordino poscia che si facessero veniro i principi prigionieri, i quali eran tutti carichi di ferro. Il figliuolo di Pirouzè lor tolse lo catene e li abbracciò tutti l' nno dono l'altro , con altrettanto buon cuore con quanto l'aveva fatto nella corte del castello del moro. Il popologandò superbo dell' indole di Codadad e gl' imparti mille benedizioni. Da ultimo fu colmato di beni il chirnrgo per ricompensare i servigi ch' egli aveva renduti alla principessa di Deryabar.

La sultana Scheherazade parrata avea l'istoria di Ganem con tanta grazia, che il sultano dell' Indie suo marito non potè a meno di non farte conoscere, che con grandissimo piacere l'aveva udita .-Sire, gli disse la sultana, non dubito, che la maestà vostra non abbia provata una grande soddisfazione nell'aver veduto il califfo Haroun-al-Rascid, cangiar sentimento in favore di Ganem, di sua madre, di sua sorella, e di Tormenta; sicchè credo, che ella possa essere stata sensibilmente commossa dalle disgrazie degli uni, e da' pessimi trottamenti fatti agli altri. Ma sono persuasa, che se la mella tenda ov' egli stava, vedeudolo so- maestà vostra compiacer si volesse di

udire la storia del Dormiglione risvegliato, in vece di tutti questi moti di sdagno e di compatimento, che quella di Ganem risvegliati aver deve nel suo cuore, e da cui è per anche commosso, questa al contrario non le inspirererebbe se non giubilo e piacere.

Al solo titolo della storia, di cui la sultano, il quale se ne prometteva accidenti affatto unovi ed allegra, votto a vrebbe udirne il raccouto acido stesso giorno; ma tempo ormai era di alzari, e per ciò difieri al giorno seguente l'udire la sultana della conseguente l'udire la sultana conseguente l'antice della conseguente l'antice della conseguente l'antice della conseguente della conseguente della conseguente della conseguente della conseguente, dopo che Dinarzade rivegitata l'ebbe, principiò a narrargitela in questi termini.

## ISTORIA DEL DOBMIGLIONE RISVEGLIATO

Sotto il regno del califfo Haroun-al-Rascid, cravi a Bagdad un molto ricco mercante, la cui moglie era giù vecchia. Avevano essi un figliuolo mico per nome Abou-Hassan in età di treuta anni in circa, il quale era stato allevato con grande costringimento di tutto.

Morì il Mercante, e Abou-Hassan si pose in possesso delle molte ricchezze che in vita accumulate aveva sno padre . la mercè di grandi risparmi e di somma attenzione al suo negozio. Il figliuolo , che aveva mire ed inclinazioni diverse da quelle di suo padre, ne fece subito un uso totalmente opposto. Come suo nadre somministrato non avevagli contante in tempo di sua gioventi), se non quanto precisamente bastava, ed eveva invidiato sempre gli altri suoi coetanei, i quali non ne stavano mai senza, ne trascuravano di godere tutti que' piaceri, cui la gioventù con troppa facilità si abbandona, risolse pur egli di segnalarsi facendo spese proporzionato alle grandi ricchezze . onde fortuna lo aveva favorito. A questo csetto, divise la sua facoltà in due parti: l'una fu adoperata in acquisti di terra, di campi, e di case in città, con che si costitui una sufficiente rendita per vivere con tutti i suoi comodi con promessa di non por mano alle somme che ne ritrarrebbe, ma accumularle, secondo che le riscuoterebbe ; e l'altra metà , che consisteva in nna considerabile somma di denaro contante, destinata fu a compen-

sazione di tutto il tempo, che credeva aver perduto sotto il duro freno, in cui uso padre tenuto lo aveva fino alla soa morte; facendosi una legge indispensabile, a cui egli stesso si obbligò, di nulla spendere più di questa somma nella dissolutezza di vita, che erasi proposta.

In questo disegno Abou-Hassan formossi in pochi giorni una compagnia di persone poco meno della sua età e della sua condizione, nè ad altro pensò se non a far loro passare il tempo in tutt' i possibili piaceri. A questo effetto non si contcutò egli di convitarli giorno e notte, e di far loro banchetti splendidi, ove le vivande più delicate ed i vini più singolari erano in abbondanza somministrati; ma vi aggiunse ancora la musica, venir facendovi i migliori cantauti dell'uno e dell'altro sesso. La giovane compagnia per la sua parte col bicchiero alla mano qualche volta univa le sue canzoni a quelle de' musici, e tutti insieme parevano accordarsi con tutti gli stromenti di musica che quelli portavau seco.

Ouesti conviti per lo più terminati venivano con balli ; ne' quali i migliori ballerini dell' uno e dell' altro sesso della città di Bagdad erauo invitati. Tutti questi divertimenti in ogni giorno rinnovati con nuovi piaceri, impeguarono Abou-Hassan in ispese cotanto prodighe, che continuar non potè una sì graude profusione più d'un anno. La gran somma, che egli consacrata aveva a questa prodigalità, si trovò terminata insieme all'anno. Terminato che ebbe di tener tavola aperta, i suoi amici sparirono, nè li incontrava nemmeno in qualunque luogo andasse, infatti essi lo fuggivano subito che lo vedevano, e se per avventura qualcuno ne raggiungeva, e che fermarlo volesse, quegli se ne scusava sotto diversi pretesti.

About-Massan, fu più sensibile alla stravgante conduct de soul aimei, i quali con tanta indegarità ed ingrattatione i o abbandonarano, dopo tutte i dimostrazioni e proteste di amiezza, che fiste avazioni e proteste di amiezza, che fiste avazioni e proteste di amiezza, che fiste avazioni e protesto di amiezza, che si seguine indissoluble, che a tutto il de-uaro tanto male a proposito con essi spece. Melanconico, pensieroso, col capo chino, e con un viso palludo pel rammare co, cutto eggi nell' appartamente di sua molto da lei lontano. — Cho avete vui dunque, o si gitigio mino ? gli chice la nia-

dre, vedendolo in quello stato. Perchè i aiete voi tanto mutato, sì oppresso, e da voi stesso cotanto diverso? Dopo che aveste perduto quanto al mondo avete, non potreste star più tristo. So l'immensa spesa da voi fatta, e valutando da quanto tempo abbandonato vi ci siete, creder debbo, che non vi rimanga molto contante. Voi eravate padrone delle vostre ricchezze, e se opposta in verun conto non mi sono alla vostra sregolata condotta, ciò è derivato, perchè sapevo la savia precauzione, che pigliata avevate, di conservare la metà delle vostre ricchezze: Dopo di ciò non vedo altra cagione che immergervi abbia potuto in que-

sta profouda melsnconia. Abou-Hassan dirottamente pianse a queste parele, e nel calore de suoi pianti e sospiri : - Madre mia , esclamò egli , finalmente conosco da una molto dolorosa, sperienza, quanto la povertà sia insoffribile. St, sento vivamente, che siccome il tramonto del sole ci priva dello aplendore di quest'astro, così pure la povertà c' juvola ogni sorte di allegrezza. Questa è quella, che cancellar fa dalla memoria intieramente le lodi tutte che prima date ci venivano, e tutto il bene che di noi si diceva, prima di esservi caduto; dessa ne riduce a non camminare se non a passi numerati per non essere mostrati a dito, ed a passar le notti piangendo a lagrime di sangue. In una parola, quegli che è povero, non è più considerato neppure da' suoi parenti ed amici se non come un forestiero. Voi sapete, madre mia, prosegul egli, in qual maniera mi sia diportato co miei amici per un anno intero. Li bo trattati a' conviti più splendidi che immaginar si possa, fino a consumare tutto il mio contante, e presentemento, che non mi ritrovo più con che continuarli, mi accorgo pur troppo, che tutti abbandonato mi hanno. Quando dico, che non mi ritrovo con che continuar loro gli splendidi conviti , di parlare intendo del contante , elie a parte aveva posto per adoporario nell'uso che no ho fatto. Per ciò che riguarda la mia rendita, ringrazio il Cielo di avermi inspirato di riservarla sotto la condizione e sotto il giuramento che ho fatto di non porvi mano per tanto pazzamento dissiparta. Osservorò questo ginramento, e so il huon uso, che farò di

gno i miei amici, se con questo nome meritano di essere chiamati, porteranno la loro ingratitudine. Veder li voglio tutti nno dopo l'altro, e quando rappreseutato avro loro gli sforzi da me fatti per loro amore, stimolerolli a constituirmi fra essi una somma, che in qualche maniera serva a rimettermi dallo stato infelice in cui per far loro piacere ridotto mi sono ; ma tal esperienza far non voglio, come già vi ho detto, che per vedere , se in essi saro per ritrovare qualche sentimento di gratitudine. - Figliuol mio, ripigliò la madre di Abou-Hassan, non pretendo di dissuadervi dall' eseguiro il vestro disegno: ma dir vi posso pur troppo che la vostra speranza è mal fondata. Credetemi, qualunque cosa far pos-, siate, inutile vi sorà quest' esperienza, perchè non ritroverete soccorso se non in ciò che riservato vi siete. Vedo nelto bene, che non conoscete ancora questi amici, che volgarmente si chiamano con questo nome dalle persone di vostra sorte, ma presto li conoscerete. Il cielo voglia, che ciò siegua nella maniera che io bramo, voglio dire, per vostro bene. - Madre mia , ripigliò Abou-Hassan , son molto ben persuaso della verità di quanto mi dite : ma saro maggiormento certificato di un fatto, che tante mi concerne , quando da me stesso mi saro assicurato della loro viltà cd insensibilità.

Abou-Hassan se ne parti all' ora stessa, e colse tanto propriamente il suo tempo, che ritrovò i suoi amici nelle proprie case. Egli loro rappresentò il gran bisogno in cui cra, e pregolli di aprirgli i loro scrigni por efficacemente soccorrerlo. Promise egli pure d'impegnarsi verso ognuno di essi di restituir loro le somme che prestate gli avessero, subito che ristabiliti fossero i suoi affari, senza perciò far loro conoscere, che a loro riguardo erasi egli in buona parte incomodato, affine di maggiormeute stimolare la loro generosità. Non tralasciò pure di lusingarli con la speranza di principiare un giorno con essi i conviti , come aveva fatto per il passato.

riguarda la mia readita, ringrazio il Giedoi di avenni ingriprito di riserraria aotto
se dalla vice signessioni, delle quali
la condizione e sotto il giuramento che
no fatto di non porri mano per tanto paztamento di sisiparta. Osservorà questo gioramento, e soi il huon mo, che faro di di
quanto si filicemente mi rimane. Ma
prima esperimenta regoli fino a qui seruni mi vidute. Ritornosseca perciò

a casa col cuore trafitto dal dolore e dallo i pace d'inspirare allegrezza ai più melansdegno. - Ah madre mia, esclamò egli , rientrando nel suo appartamento, mc l'avevate ben detto. Invece di amici, ritrovati non ho se non perfidi , ingrati, della mia amicizia indegui, lo ci rinunzio, e vi prometto di non li riveder giammai più.

Abou-Hassan se ne stette costante nella risoluzione di mantenere la sua parola. A quest' effetto adoperò tutte le cautele più convenevoli per isfuggirne le occasioni ; ed affine di non cader più nellu stesso inconveniente, promise con giuramento di non banchettare in tutto il tempo di sua vita alcun uomo di Bagdad. Levò poscia lo scrigno, eve riposto stava il contaute delle sue rendite, dal luogo in cui posto lo avova in serbo, e poselo nel luogo di quello da lui già vuotato. Risolse poscia di non levarne per la sua spesa giornaliera se non una somma regolata e sufficiente, per onestamente convitare una sola persona con lui a cena. Fece inoltre il giuramento, che questa persona non dovess'essere di Bagdad, ma un forestiero, che giunto fosse lo stesso giorno, e che nel seguente lo licenzierebbe dopo averlo ricoverato una notte solamente.

A seconda di questo disegno, Abou-Hassan prendevasi celi stesso la cura di fare ogni mattina la provvisione necessaria per questo banchetto, e verso la fino del giorno andava a sedersi sul ponte di Bagdad . e subito che vedeva un forestiero di qualunque stato , o condiziono fosse , colla maggior cortesia lo fermava . invitandolo a compartirgli l'onore di audar a cena e ad albergo in sua casa per la prima notte del suo arrivo; e dopo avergli dato contezza della legge prescrittasi, e della condizione imposta alla propria prodigalità, lo conduceva alla sua casa.

Il banchetto, che Abou-Hassan preparava al suo ospite, non cra soutuoso, ma cravi sufficientemente il convenevole, e nou vi mancava particolarmente il buon vino. Contiguar facevasi il convito fin che era molto avauzata la notte, ed invece di trattenere il suo ospite sopra affari di stato, o familiari, o di negozio, come spessissimo accadeva, affettava al contrario di non parlare se non di cose indiferenti, grate e piacevoli. Era egli naturalmente faceto, di buon gusto, molto compiacente, e sopra qualunque soggetto dar sapeva una tal grazia al discorso ca-

Quando nel giorno seguente licenziava il suo ospite: - In qualunque luogo andarvene possiate, dicevagli Abou-Hassan, il ciclo vi preservi da ogni cagione di rammarico. Nell' invitarvi ieri a venire a ricevere una cena in mia casa , v' instruit della legge, che prescritta mi sono : sicchè non vi dispiaccia se vi dico, che non beveremo più insieme, e che più non ci rivedremo ne in mia casa , ne altrove, avondo le mie ragioui per operare in tal

modo. Però il cielo vi guidi. Abou-Hassan era molto esatto nell'osservanza di questa regola. Non guardava egli più i forestieri , una volta accolti iu sua casa, nè più loro parlava. Quando nelle strade gl'incontrava, o nelle piazze, o nelle pubbliche adunanze, faceva sembiante di non vederli, o pure voltavasi da uu' altra parte, per isfuggire che lo fermassero: in somma non aveva egli più nessun commercio con essi. Era qualche tempo, che in tal maniera si regolava, quando poco prima del tramontar del sole, stando assiso al suo solito sul ponte , il califfo Harou-al-Rascid comparve , ma di maniera travestito, che riconoscer-

lo non poteva. Ancorche questo monarca avesse ministri cd ufficiali , capi di giustizia di una grande csattezza nel puntuale adempimento del loro dovere, voleva nonostante informarsi egli stesso di ogni cosa. A tal uopo, come già veduto abbiamo, se ne andava spesso travestito in maniere diverse per la città di Bagdad. Non trascurava puro di uscire dalla città, ed a questo riguardo era suo costume di andare ogni giorno del mese su le strade macstre, per le quali si fermava ora da una parte, ora dall' altra. Quel giorno primo del mese appunto comparve cgli travestito da mercante di Moussoul, e sbarcando dall'altra parte del ponte accompagnar facevasi da un grande schiavo e robusto.

Come il califfo aveva nel suo travestimento un' aria grave e rispettosa , Abou-Hassau, il quale lo credeva mercante di Moussoul, alzossi dal luogo sul quale stava assiso, e dopo averlo salutato con aria gentile , ed avergli baciate le mani : - Signore , gli disse , mi consolo del vostro felico arrivo, e vi supplico di farmi l'onore di venir a cenar meco. e di passaro questa notte in mia casa, per procurare di riposarvi dalla fatica d-l vostro viaggio; e per maggiormente obbligarlo a non negargli la grazia che chiedevagli, gli dicharo in poche parole il costume, che erasi prescritto, di giornalmente accogliere in sua casa per fin che gli sareble possibile, e per una notte solamente, il primo foresiero, che gli si presentava in ciascun giorno.

Il califo ritrovò qualche cosa di tano singolare nella bizzarria del genio di A-bou-llassan, che vennegli brama di coto-serio nell'interno. Laondo, sezza smenserio nell'interno. Laondo, sezza smenserio del proposito del propositio del proposito del propo

liattere, essendo pronto a seguirlo. Abou-Hassan, il quale non sapeva che l'ospite dalla sorte presentatogli fosse infinitamente a lui superiore, praticò col califfo, come se stato fosse suo eguale. Lo condusse egli alla sua casa, ed entrar lo fece in una camera con molta proprietà adornata, ove occupar fecegli il principal luogo sovra lo strato. La cena era preparata, ed eravi posta la sua posata. La madro di Abon-Hassan, che molta cognizione aveva di cucinare, portò in tavola tre piatti, uno nel mezzo guarnito di un gran cappone con quattro buoni pollastri, e negli altri due, che servivano d'antipasto, in uno vi stava riposta un'oca grassa, nell'altro de' colombi in guazzetto. Nulla eravi di più : ma queste vivande erauo molto scelte, e di un gusto delicato.

Abou-Hassan si pose a tavola dirimpette al suo ospite, il califfo, e a mangiar principiarono di buon appetito, pigliando ognuno quanto conveniva al suo gusto senza parlare, come pure senza bere, secondo l'usanza altora in vigore in quel paese. Terminato che ebbero di mangiare, lo schiavo del califfo porse a loro da lavare, e frattanto la madre di Abou-Hassau dopo avere sparecchiata la tavola, portò le frutta, che consistevano in tutti quelli che ritrovar si potettero, e proporzionati alla stagione, cioè uva, noci, pere, e molte sorte di piatti di mandorle secche. Sul fine del giorno accese furono le candele; dopo che Abou-Hassan portar fece le bottiglie e le tazze a lui vicine, cd ebbe tutta la prempra, che sua madre mangiar facesse lo schiavo del califfo.

Quando il supposto niercante di Mous-

sonl, cioè a dire il califfa, chie finito di mangiare, Abou-Hassan, prima di por mano ai frutti, pigliò ima tazza, si mescette del vino per here il primo, e tenendola nelle mani:- Signore, disse al califfo, che secondo lui era un mercante di Monssoul, voi sapete egualmente che me, come il gallo giammai non beve, senza prima chiamare le galline a bere in sua compagnia: v'invito adunque a seguire il mio esempio. Non so ciò che ne pensiate; in quanto a me parmi che un uomo, il quale odiando il vino, pretenda di esser savio, veramente non lo sia. Non parliamo di queste sorte di persone, e lasciamole col loro malinconico e fastidioso umore; e ricerchiamo l'altegria, la quale è riposta nel bicchiere, e questo la comunica a quelli i quali lo vuotano.

Nel mentre che Abou-Hassan beveva:— Questo mi piace, disse il califo prendendo la tazza che eragli destinata, e con questo si distingue un uomo bravo. Io vi amo per il vostro umore si giocondo; ed aspetto che altrettanbe-me ne versiate!

Abou-Hassan nou eibe appena beruto che riempiendo la taza del-califo presentatagli: — Gustate, o signore, egli disse; e lo ritroverete ottimo. — Ne sono molto persuaso, ripighò il califo con un'aria ridente; non è possibile che un uomo come voi, far non sappia la scelta delle cose migliori.

Intanto che il califfo beveva : - Non occorre se non guardarvi , soggiunse Abou-Hassan, per accorgersi al primo sguardo, che voi siete di quelle persone che hanno viaggiato il mondo, e che sanno vivere. Se la mia casa, continuò egli in versi arabi, fosse capace di scatimento, e potesse esser sensibile alla cagione di giola che ha di possedervi , strepitosamente lo mostrerebbe, e prostrandosi dinanzi a voi, esclamerchbe: Ah! che piacere, che felicità, di vedermi onorata dalla presenza di una persona tanto cortese e compiacen. te, che non isdegna di essere albergata da me. Iu somma, o signore, io sono al colmo della giola di essermi oggi imbattuto in un nomo del vostro merito.

Queste facezie di Abou-l'assan divertivano molto il califfo, il quale naturalmente cra di carattere molto allegro, e prendevasi diletto a stimolarlo a bero, chiedendo spesso ancor egli del vino, affine di meglio conoscerlo nella conversazione col mezzo dell'allegria, che il vino ggi dovera inspirare. Per intarolar la conver-

sazione, addimandogli come si chiamasse, in che si occupasse, e adoperasse il suo tempo. - Signore, gli rispose, il inio nome è Abou-Hassan. Ho perduto mio padre, il quale era mercante, non certamente de' più ricchi, ma almeno di quelli che più comodamente vivevano a Bagdad. Al suo morire, lasciommi una ercdità più che sufficiente per vivere senza ambizione secondo il mio stato. Siccome la sua condotta a mio riguardo era stata molto severa, e fino alla sua morte passata aveva la maggior parte della mia giovento in un grande costrignimento, procurar volli di compensare il tempo, che credevo aver perduto.

In tale bisogna per altro, prosegul Abou-Hassan, mi regolavo diversamente da quello che fanno per l'ordinario tutti gli altri giovani, i quali si danno inconsideratamente in preda alla crapula, e vi si abbandonano fino a che, ridotti ad un' estrema povertà, ritrovansi contro lor voglia costretti a fare una penitenza forzata per il rimanente dei loro giorui. Atlino di uon cadere in questa disgrazia, divisi tutte le mic ricchezze in due parti, una in beni fondi e l'altra in contanti. Destinai il contante per le spese che meditava; e feci un fermo proponimento di non por mano alle mie rendite. Formai una brigata di persone di mia conoscenza e quasi della mia età; e col contante, che a larga mano spendeva, convitava giornalmente con isplendidezza, di maniera che a' uostri divertimenti nulla mancava. Ma non ne fu molto lunga la durata : poichè alla fine dell' anno nulla più ritrovai di contante nel mio scrigno, e uello stesso tempo tutt'i miei amici di tavola sparirono. Li vidi uno dono l'altro, dichiarai loro lo stato infelice in cui mi ritrovava, ma niuno mi sovvenne in quale che siasi modo. Rinunciai adunque alla loro amicizia, e riducendomi a non spendere se non la mia rendita, m' impegnai a privarmi di ogni compagnia, fuorche di quella del primo forestiero, che giornalmente avrei incontrate al suo arrivo in Bagdad, con la condizione di non convitarlo che per un gorno solo. Informato vi ho del rimanente, e ringrazio la mia buona sorte di avermi oggi presentato un forestiero del vostro merito.

Il califfo, molto soddisfatto di micsta spicgazione, disse ad Abou-Hassan: --Abbastanza lodar non vi posso della buona risoluziono da voi abbracciata, di aver Mio buon signore, ripiglio Abou-Hassau,

potuto operare con tanta prudenza, immergeudovi nella crapula, e di esservi condotto in maniera che alla gioventù non è ordinaria. Vi considero maggiormenteancora per essere stato fedele a voi stesso fedele al segno che vi siete espresso. L'affare era molto pericoloso : nè abbastanza ammirar posso, come dopo aver veduto l'intiera terminazione del vostro contante, abbiate avuta sufficiente moderazione per non dissipare le vostra rendita, ed anche i vostri capitali. Per dirvi ciò che ne penso, credo che voi siate il solo dissoluto, al quale simile cosa sia accaduta, e che forse altrui non accaderà mai. Vi confesso in somma, che invidio la vostra felicità. Voi siete il più felice mortale che vi sia sopra la terra, godendo giornalmente la compagnia di un nomo opesto con cui trattenervi piacevolmente, ed al quale somministrate cagioue di pubblicar dappertutto la buona accoglienza che gli fate. Ma nè voi nè io non ci avvediamo che da lungo tempo parliamo senza bere; laonde bevete, e mescetene anche a me poscia. Il califfe ed Abou-Hassan continuarone in tal mode per molto tempo a bere parlando di cose piacevoli.

La notte era già molto inoltrata, ed il califfo, fingendo di essere grandemente sisneo dal cammino che aveva fatto, disse ad Abou-Hassan, che abbisognava di riposo. - Ne voglio dal mio canto, soggiunse egli, che nulla perdiate del vostro per mio amore. Prima che ci separiamo ( perche forse dimani sarò uscito dalla vostra casa prima che siate desto), ho gran piacere di dimostrarvi quanto io sia sensibile alla vostra cortesia, al vostro convito, ed all'ospitalità che verso di me esercitata avete con maniera cotanto obbligante. La sola cosa che mi dia pena si e, il uon sapere con qual mezzo dimostrarvi la mia riconoscenza. Vi supplico di somministrarmelo, e vedreto che non sono un ingrato. Non può darsi che un uemo come voi non abbia qualche affare qualche hisogno, e non brami qualche cosa che gli farebbe piacere. Aprite il vostro cuore, e francamente parlatemi. Ancorchè io sia un semplice mercante, son però in istato di poter prestare alcun servigio per me stesso, e pel mezzo dell'interposizione de miei amici.

A queste offerte del califfo, che Abou-Hassan credeva sempre essere mercanteson molto persusso, non essere gão per complimento che mi date tait generore of-ferte, ma in fede di galantuomo posso assicurard che non bu dispiacere, në affarte, në brama, e che nulla chieggo a chi sia. Non bo pure la menoma ambiacion di sia. Non bo pure la menoma ambiacion di sia. Non bo pure la menoma mbiacion di sia. Non bo pure la menoma che con controlo di sia di sia. Non bo menoma di sia di

simo pasto in mia casa. Dirovvi nulladimeno , prosegul Abou-Hassan, che una sola cosa mi dà pena, senza che per altro ginnga a disturbare il mio riposo. Voi saprete, che la città di Bagdad è divisa in quartieri, e che in ogni quartiere vi è una moschea con un Iman , per fare la pregbiera alle ore destinate , alla direzione dei quartiere che vi si aduna. L' Iman è un gran vecchio di un aspetto severo, e perfetto ipocrita, se ve ne sieno stati giammai nell'universo. Per consiglio si è desso associato con quattro altri vecchioni miei vicini, gente quasi a lni simile, i quall regolarmente ogni giorno si radunano in sua casa. E nel loro conciliabolo, non vi è maldicenza , calunnia , e malizia , che non pongano in opera contro di me e contro il quartiere per disturbarne la trauquillità. e farvi regnare la discordia ; al che al rendouo formidabili agli uni , e minacciano gli altri. Vogllono essi in somma farla da padroni, e che ognuno si governi a seconda del loro capriccio, essi che non sanno governar loro stessi. A dir vero io ho gran pena di vedere che s' impaccino di tutt' altre fuorche del loro alcorano , e che viver non lasciuo il mondo in pace. - Or bene , ripigliò il califfo , trovar vorreste voi probabilmente un mezzo per fermar il corso di questo disordine. - Voi detto lo avete, rispose Abou-Hassan, e la sola cosa che per questo al cielo chiederei, sarebbe di essere califfo, nel luogo del gran commendatore de' credenti Haroun-al-Rascid nostro aovrano signore e padrone, per un giorno solamente. - Che mai fareste voi , se ciò accadesse? addimando il califio.--Una cosa farei che di grand'esempio scrvirelibe , rispose Abou-Hassan , e che sarelibe di molto contento a tutte le persone dabbene. Dar farei cento bastonate su la pianta de' piedi ad ognuno dei vecchi, e

quattrocento all' Iman, per insegnar loro, che ad essi non appartiene l'inquidtare e disturbare in tal maniera il riposo de'loro vicini.

Il califfo giudicò il pensiero di Abous Hassan molto faceto , e , come nato egli era per le straordinarie avventure , nascer gli fece la brama di farsene un particolare divertimento. - La vostra brama mi piace tanto maggiormeute, disse il califfo , in quanto che la vedo partire da un cuore siucero, e da uomo il quale tollerar non può che la malizia degli iniqui resti impunita. Gran piacere avrei di vederne l'effetto, e forse non è tanto impossibile che ciò accada, come immaginar ve lo petrete. Persuaso sono, che il califfo volentieri spoglierebbesi del suo potere, e lo depositerebbe per ventiquattr' ore nelle vostre mani, se informato fosse della vostra buona intenzione, e del buon uso che ne fareste. Ancorchè mercatante forestiero io sia, non lascio tuttavia di avere un po' di credito per coutribuirvi in qualche modo. - Vedo pur troppo, ripiglio Abou-Hassan, che voi vi burlate del mio pazzo desiderio, ed il califfo se ne besterebbe anch'egli, se cognizione avease di una stravaganza tale. Ciò che questa stravaganza forse produrre potrebbe , si è, che egli prenderebbe confezza della condotta dell' iman, e de'auoi consiglieri , che castigar farebbe. - lo di voi non mi burto, replico il califfo, e mi guardi il cielo di nudrire un pensiero cotanto irragionevole per nna persona quale voi siete, che tanto generosamente banchettato mi avete, ancorche incognito vi sia, e vi assicuro che il califfo non se ne burlerebbe per nulla. Ma lasciamo da parte simili discorsi, non essendo molto lontana la mezza notte, ed essendo già tempo di andarcene a dormire. - Terminiamo adunque la nostra conversazione, disse Abou-Hassan; non voglio essere di ostacolo al vostro riposo. Ma restandovi ancora dei vino nella bottiglia, bisogna, se vi piace, che la vnotiamo; dope di che andremo a coricarci. La sola cosa , che vi raccomando, ai è , che nell' uscire dimani mattina, in caso che io risvegliato non sia , non lasciate la porta aperta, prendendovi l'incomodo di chiuderia : il che il califfo promise di fedelmente ese-

Nel mentre che Abou-Hassan parlava , il califfo impadronito erasi della bottiglia e delle due tazze. Versossi prima egli il vino, conoscer facendo ad Ahon-Ilasan che ciò facesa per magnzairel. Quando bevuto ebbe, gettò destramente nella tazza di Ahon-Ilasan una certa polvere che con liu avesa, e vuotolle sopra il rimanente della bottugia. Prosentando in ad Ahon-Ilasan: — Voi vi siete data la pena, egli disse, di mescenni tutta sera da bere, e questa è la minima cosa di quelle che far divorei, di riaparairivene di quelle che far divorei, di riaparairivene piciliari questa tazza dala manuo, e bere ner mio amore.

Abou-Hassan piglio la tazza, e per dimostrar maggiormente al suo ospite con quanto piacere ricevesae egli l'onore che gl'impartiva, la bevve, e la vuotò quasi tutta in un sorso. Ma appeua deposta ebbe la tazza sopra la tavola, che la polvere produsse il suo effetto. Fu egli oppresso da un sopore cotanto profondo, ehe il capo gli cadde quasi sopra le ginocehia in una maniera si subitanea, che il ealiffo non pote a meno di non riderue. Lo schiavo, da cui erasi fatto aecompagnare, ritornato se n'era dopo che mangiato aveva, ed era qualche tempo elie colà si ritrovava pronto a ricever i suoi eomandi.-Cariea quest' uomo sopra le tue spalle, gli disse il califfo; ma osserva bene il luogo ove sta questa casa, affine di ricondurvelo, quando lo comanderò,

Il catifio accompagnato dallo schiavo, cie era cario di Alvo-Hassan, neci dalla casa, ma senza chiuder la porta come Abou-Hassan no ba svera pregato, ed a suo palazzo, vi entrò per una porta seereta, ed scompagnar si fece dallo schiavo fino al suo appartamento, ore tuttigli ufficial delles sua camera lo aspettavano. — Spogliate quest' como, o purtecipero poscia te mie intenzioni.

Gi ufficiali apogliarono Alou-Hassam, lo rivestirono dell'abto da notto del cailifo, e lo coricarono escondo egli avevalifo, e lo coricarono escondo egli avevapropositi di consumento del care del palazzo, ed il califo venir foce tutti gri
palazzo, ed il califo venir foce tutti gri
giunti che firono alla sua presenza; —
Vogito, lor disso, che tutti quelli i quati hanno per costame di ritrovaria vicnii
a me quando mi also dall letto, non trascririo di asdiare domattini ad questi nodi siturbar per
che egamo pratichi torso di luli, risveche gamo pratichi torso di luli, risvegistato che saria, le funzioni utesse del
gistato che saria, le funzioni utesse dele
gistato che saria, le funzioni utesse dele

ordinariamenta si osservano verso di me. Voglio ancora si abbiano per lui gli stessi rignardi che per la mia propria persona, e ehe obbedito sia in tutto eiò che comanderà. Nulla so gli pegherà di quanto egli ricercar potrà, ne sarà contradetto in qualunque cosa si aia, di quanto potrà o dire , o bramare. In tutte le oceasioni, in cui tratterassi di parlargli o di riapondergli , dovrà essere considerato come il gran commendatore de' eredenti. In una parola estgo, che non più si pensi alla mia persona per tutto il tempo che starassi a lui vicino, come se egli veramente fosse quello che io sono , cioè il califfo ed il gran commendatore de' credenti. Sopra tutto voglio che ciascuno si guardi bene dall' orrare nel più pieciolo particolare.

Gli uffiziali e le dame, che subito compresero volersi il califfo divertire, no risponero se non con un profoudissimo inchino; ed immantinenti ciascuno dal suo cauto si preparò a contribuire con tutto di suo notere, per beu raupresentare il

auo personaggio.
Rientrando nel suo palazzo, il califfo

aveva mandato a chiamare il gran visir Giafar per il primo uffiziale in cui erasi imbattuto; e come egli fu giunto al suo cospetto , gli disse : - Giafar, ti ho fatto chiamare per avvisarti di pon restar maravigliato quando dimani scorgerai, entrando nella camera ove dò udienza, l'uomo che dapprima avrai veduto corieato nel mio letto, assiso sovra il trono col mio abito di pompa. Servilo con la stessa stima o rispetto che sei solito di prestarmi, trattandolo pure da gran commendatore dei credenti. Odi ed eseguisci puntualmente quanto egli ti comanderà, come se io stesso te lo ordinassi. Non lascerà egli di esercitare grandi beneficenze, e a te ne sarà incarieata la distribuzione. Eseguisci quanto egli ti comanderà au questo proposito, ancora se si trattasse di vuotare gli scrigni delle mie finanze. Ricordati di avvisare egualmente i miei Emiri, i miei portinari, e totti gli altri uffiziali che non soggiornano nel mio palazzo, di prestargli dimani alla pubblica udienza gli stessi onori che alla mia persona, e talmente disaimulare, da non farlo accorgere della minima cosa, che disturbar possa il divertimento propostomi. Vanne, ritiratl, non ho altro da ordinarti, e dammi la soddisfazione che ti

Dopo che il gran visir si fu ritirato, il i d'istrumenti da musica pronte a suonarcaliffo passò ad un altro appartamento . e coricandosi nel letto , diede a Mesrour capo degli eunuchi gli ordini necessarii ad eseguirsi, affinchè il tutto riuscisse nella maniera che voleva in adempimento delle bramo di Abou-Hassan, e vedere come costui scrvirebbesi del potere e dell'autorità di califfo nel poco tempo bramato. Seprattutto gl' ingiunse di uon trascurare di andarlo a risvegliare all' ora solita, e prima che si risvegliasse Abou-Hassan, perche voleva essere presente al suo destarsi.

Mesrour non mancò di risvegliare il califfo all' ora che comandato avevagli. Entrato il califfo nella camera in cui Abou-Hassan dormiva, collocossi in un piecolo gabinetto situato a poca altezza, donde veder peteva per una gelosia quanto avveniva senza esser veduto. Tutti gli uffiziali e tutte le dame che ritrovarsi dovevano all' alzarsi dal letto di Abou-Hassan, entrarono tutti insieme, collocandosi ciascuno al suo solito posto , secondo il suo grado, e conservando il più gran silenzio, come se quegli fosse stato il califfo che avessero veduto alzarsi, standesi pronti ad esercitare la funzione cui erano destinati.

Essendo già comparsa l'alba, ed essendo già tempo di alzarsi per fare la pregbiera prima dello spuntare del sole, l' uffiziale che stava più vicino al capezzale del letto , accosto alle narici di Abou-Hassan una piccola spugna imbevuta nell' aceto

Abou-llassan starnutó subito girando il capo, senza aprir gli occhi, e con un leggiero sforzo getto come del moccio, che l'uffiziale su pronto a rivevere in un piccolo baeile d'oro, per impedire cadesse sopra il tappeto posto in terra, e lo lordasso. Questo era il solito effetto della polyere dal califfo fatta prendero ad Aliou-Hassan, quando a proporzione del-la dose, più o meno lungamente, cagiona il sopore per cui viene somministrata.

Riponendo il capo sopra il capezzale, Abou-Hassan aprì gli occhi, e, mediante la poca luce del giorno che a comparire principiava, videsi nel mezzo di nna grande e magnifica camera, superhamente adornata di rabeschi dorati, di gran vasi d'oro massiccio, di cortine e di un tanpeto di oro e di seta. Circondavano il letto molte donzelle tutte leggiadre, alcune delle quali avevano diverse specie suo piacere.

li , ed eunuchi mori tutti riccamente vestiti ed in piedi, composti a profondo rispetto. Fissando gli sguardi sopra la coperta del letto, vide che era di broccato con fondo rosso ricamata di perle e diamanti, e vicino al letto scorse un abito dello stesso drappo e dello stesso ornamento, ed al suo canto una berretta da califfo.

A spettacolo tanto strepitoso Abon-Hassan rimase forte stupito, e confuso indicibilmente. Egli li rimirava tutti come in sogno, sogno tanto vero a suo rignardo, che bramava che questo non ne fosse uuo. - Beno , cgli fra sè stesso dicova, eccomi califfo; ma, soggimgeva un poco dopo, come disdicendosi, non bisogna che m'inganni; questo è un sogno, effetto della brama sopra cui parlava poco fa col mio ospite. E chiudeva di nuovo gli occhi come per dormire.

Nello stesso tempo un ennuco si accostò, e: - Gran commendatore de'credenti, dissegli con grande rispetto, vestra maestà uon si addormenti di nuovo, essendo tempo di alzarsi per fare la sua preghiera, poiche l'aurora principia a comparire.

A queste parole, che furono di grande sorpresa per Abou-Hassan : - Sono risvegliato o dormo? diceva ancora fra sè stesso. Ma io dormo , continuava , tenendo sempre gli occhi chiusi, dubitar non ne debbo.

Un momento dono l'eunuco, vedendo ehe nulla gli rispondeva, nè dava segntaleuno di volersi alzare, ripresa la parola, dissegli : - La maestà vostra permetterà che io le replichi esser tempo di alzarsi se non vuole laseiar passare il momento di fare la sua preghiera della mattina : imperciocche il sole sta per ispuntare , nè ella è solita di mancarvi.

- Io m' ingannava, disse subito Abon- ' Hassan, non dormo, ma son desto. Quelli che dormono nou odono, ed io odo che mi vien parlato. Aprì egli di movogli occhi; e come era avanzato il giorno, vide, in modo chiaro, quanto osservato non aveva se non confusamente. Assises1 poseia sul letto con un volto ridente a guisa di un uomo ripieno di giubilo nel vedersi in uno stato di molto superiore alla sua condizione; ed il califfo, che senza essere veduto lo osservava , s' immagiud quel che pensasse con grandissimo

Allora le damigelle che erano ivi si pro- l strarono con la faccia a terra alla presenza di Abou-Hassan , e quelle che tenevano gli strumenti, gli dettero il buon giorno con un concerto di flauti, di pive, di tiorbe e di altri istromenti : della qual cosa resto st incantato e rapito in cstasi, che non sapeva nè ove ne chi si fosse, Ritornò egli per altro nella sua prima idea, ed ancora dubitava se quanto vedeva ed udiva fosse un sogno o una verità. Posesi la mano davanti gli occhi, ed abhassando il capo : - Che dir mai vuole questo? fra sè stesso diceva. Che mi è accaduto? Che significa questo palazzo? Cosa iudicano questi eunuchi, questi uffiziali di così bell' aspetto e così ben vestiti ? queste dama bellissime, e questi musici, che m'incantano? È possibile che io distinguer non possa, se sogno, o se mi trovo uel mio bnon sentimento? Toltosi finalmente le mani davanti agli occhi, li aprì, ed alzando il capo vide che il sole lanciava già i snoi primi raggi per le finestre della camera in cui ritrovavasi.

trò , e dopo essersi prostrato profondamente alla presenza di Abou-Hassan, dissegli : - Gran commendatore de' credenti , la maestà vostra mi permetterà di rappresentarie, che ella non è solita di alzarsi ad ora tanto tarda, e che ha lasciato trascorrere il tempo di fare la sua preghiera. Dubitasi che ella passata non abbia una cattiva notie, e che sia indisposta, Non le resta più se non il tempo di salire sovra il suo trono per tenere il suo consiglio, e farsi vedere al suo solito. I generali delle sue armi, i governatori delle sue province, e gli altri grandi uffiziali della sua corte non sospirano se non il momento che la porta della sala del consiglio sia loro aperta.

Allora Mesrour capo degli eunuchi en-

Al discorse di Mestrour Alou-Hassan resido come persusso che edi non dormira, a e che lo stato in cui ritrovavasi non erasu sogno. Per altro non si vido meno imberszazio che confluo nell'incertezza cle partito che prender dovera. Caurdò egli fissamenta Mestrour, e con roce seria ggi chiese: — A chi dunque parlate voi, e chi è quello che voi chiamate gran commendatere de 'credenti, voi che io non conocco 7 Indubitatamente per un altro mi pigliate.

Ogni altro fuorchè Mesrour sconcertato ai sarebbe alla richiesta di Abou-llassan:

ma egli, istrutto dal califfo , rappresentò maravigliosamente bene il suo personaggio, - Mio riverito signore e padrone, esclamò egli, la maestà vostra probabilmente mi parla ora in tal maniera soltauto per esperimentarmi. La maestà vostra non e ella gran commendatore de' credenti . il monarca del mondo dall'Oriente all'Occidente, ed il vicario sopra la terra del profeta spedito dal ejelo , padrone di questo mondo celeste e terrestre ? Mesrour, suo infimo schiavo, non se lo è mai dimenticato dopo tanti anni che ha l'opore e la buona sorte di presentare i shoi omaggi e la sua servità alla maestà vostra. Riputerebbesi il più Infelice deali uomini, se incorso fosse nella disgrazia di lei : umilissimamente perciò la supplico di avere la bontà di dargli coraggio. Ama meglio egli di credere che un sonuo fastidioso disturbato abbia in questa notte il suo rinoso. Abou-Hassan proruppe in un al grande

scoppio di risa a queste parole di Mesrour, che lacciosei cader rovescioni sovra il capezzale del letto con gran giubilo del califio, il quale nella stessa maniera avrebbe egli pur riso, se temuto non avesse di termiarra appena principata la viaga scena, che risoluto aveva di godore. Abou-Hassari, dopo avere in tul positora l'ungamente riso, si rimise a sedera, e voltandosi ad na picciole cumuco moro dimmi chi sono ?—Signore, rispose il picciole sumoco con ara rispettosa, la maestà vottra è il gran commendatore de 'credenti, e di li vicario in terra del e' credenti, e di li vicario in terra del

giardo, faccia di colore di polvere, ripigliò Abou-llassan, Abou-lfassan chiamò poscia una delle dame, che più vicina eragli delle altre : — Avvicinatavi, o bella, dissele, presentandole la mano ; vi prego di morderni la punta del dita, acciò senta se dormo, o se veglio.

padrone dei due mondi. - Tu sei un bu-

La dama, la quale sapera che il cailió en se petatare di quanto nella camora avvenira, fu molto contenta di avercocasione di far vedere quanto fosse capace, allorché trattavai di divertirio, si avvicino ella admuque ad Abou-Hassan con tutta la possibile serietà, e stringencol leggermente ne suoi deati la putta del dito che presentato avevale, sentir gif fece un poco di dobre.

Ritirando prestamente la mano - Non

dormo , disse subito Abou-Hassan , cer- 1 tamente non dormo. Per qual mirscolo diventato son jo dunque califfo in una notte ? Ouesta e la più maravigliosa e la più sorprendente cosa del mondo. Voltandosi poscia slla stessa dama: - Non mi occultate la verità, dissele, ve ne scongiuro per la protezione di Maometto, nel quale voi equalmente che io confidiamo. E egli poi vero, che io sia il gran commendatore de' credenti ? - Egli è tanto vero, rispose la dama, che la maestà vostra è il gran commendatore dei credenti, che abbiamo cagione tutte quante siamo qui vostre schiave, di stupirci che ella credere far voglia di non esscrlo. - Voi siete una bugiarda, ripigliò Abou-Hassan ; so molto bene quello che io sono.

Quando il capo degli eunuchi si accorse che Abou-Hassan voleva alzarsi , porsegli la mano, ed aiutollo sd uscir dsl letto. Appena egli fu in piedi , tutta la camera echeggiò del saluto che tutti gli ufficiali e tutte le dame gli fecero a core con nna acclamazione in questi termini : - Gran commendatore de' credenti , il cielo benigno conceda un fortunato giorno slla maestà vostrs. - Ah cielo l che meraviglia ! esclamò allora Abou-Hassan : ieri sera era Abou-Hassan, e questa mattina sono il gran commendatore de'credeuti l nulla intendo di una mutazione tanto pronta e sorprendente. Gli ufficiali destinati a questo ministero lo vestirouo con sollecitudine, e terminato che ebbero, come gli altri ufficiali, gli enuchi, e le dame disposti eransi in due file fino alla porta per la quale entrar doveva nella camera del consiglio, Mesronr camminò avanti, e Abou-Hassan gli tenne dietro. Tirata la cortina, ed sperta la porta da nn usciere, Mesrour entrò nella camera del consiglio, e camminogli ancora innanzi fino s'piè del trono, ove fermossi per aiutarlo a salire, pigliandolo da una parte per disotto l'ascella, mentre un altro ufficiale, che lo seguiva, l'ajutava egualmente a salire dal-Paltra.

Abou-Hassan si assise tra le acclamazioni degli uscieri , che gli augurarono oggi sorta di felicità e prosperità, e volgendosi ora a destra, ora a sinistra , vide gli ufficiali delle guardie disposti in bell' ordine ed in decente contegno.

Il califfo frattanto, il quale uscito ers del gabinetto ove stava nascosto quando Abou-Hassan era entrato nella camera

del consiglio, passò al un altro gabineto che sporgeres pure sovra la stesse enmera, donde vedere ed udir poteva quanmera, donde vedere ed udir poteva quancia de la consiglio, sicomo era sedeva in suo luogo, e che quelche incomodo gli impediro di assisteri personalmente. Gio che da principio maggiormenmente, Gio che da principio maggiormente gli pisque, e fin di vedere, che Aboulassan lo rappresentava sul suo trono sissono.

stesso. Subito che Abon-Hansan assiso si fu al suo luogo, il gran visir: Giafar, che in quel punto giungeva, si proxib dinanzi a lui a più del trono, si riabio, gentra denti, qei dise, il cicle ricoloni la maesià vostra del suoi favori in questa vita, la riceva nel suo paradion nell'altra, o precipiti i suoi nomici nelle fiamme dell'inferno.

About-lissan dopo quanto accadnto eragit, da che atava desto, e quanto udito avera dalla bocca del gran vaiar, ragit de la companio del gran vaiar, non dabito più che egli mon losso il calore del companio del companio del Laonde senza esamiaro, come o per quale accidente segnita fosse un mutazione di fortuna tanto inaspettata, abpracciò sulto il partito di esercitarne il potere : così che chiese al gran visir, che cosa di crittiti, a excese qualche cosa a directività, accese qual-

— Gran commendatore de credenti, rigiglio il gran visir, gli emiri, i visiri, e gli altra uffiziali, che hanno luogo nel consiglio di vostra maestà, sono alla porta, ne sospirano se non il momento cho la mestà vostra conceda loro il a permissione di entraro, e di venire a prestario i loro sollti omaggir. Abu-llassano ordino subito che loro venisse aperto, e di gran visir, rivolcendosi al capo degli uscieri, gli visir, rivolcendosi al capo degli uscieri, gli chenti commanda che caeguiste il vestro deverce.

La porta fia aperta, e nello atesso tempo i visiri, gli emit, ed i principali sificiali della corte, tutti in abrii da frusione magnifici, entrerone con bell'ordine, è innoltrarone fino a piè del trone, e prestarono i loro omaggi ad Abou-Hassan, egnuso come richiedera il son grado, col ginocchis in terra cei il ronagrado, col ginocchis in terra cei il ronacoli il titolo di erras commendatore dei docti il titolo di erras commendatore dei credenti a norma dell'istruzione data loro dal gran visir, e presero ciascuno il suo luogo, secondo che adempito ebbero il loro obbligo.

Terminata la cerimonia, ed assisi che si furono, tutti se ne stettero in un gran silenzio

Il gran visir allora, sempre in piedi davanti al truno, principio à fare la relazione di molti affari secondo l'ordine de'memorisi che tenera nelle musi. Ad onta che gli affari fossero ordinarii, e di poca consepuenza, Abou-Hassan nulla di meno non tracutri di farsi ammirare antee dal caitifo. In fatti non retto egli interdetto, ne parro pure imbarazzato sotutti i, secondo che la sua mente gli suggeriva, o che si trattasse di concedere, o di negare, quanto ricercato gli veniva.

Prima che il gran visit terminata avesse la sua esposizione, Abou-Hassan vide il luogotenente criminale, che conosceva di vista, assiso nel suo posto. — Aspettate un momento, disse egli al gran visir interrompendolo, ho uu ordine che preme da dare al luogotenente criminale.

Il luogotenente criminale, il quale teneva gli occhi fermi sopra Abou-Hassan e che si accorse Abou-Ilassan particolarmente guardarlo, udendosi chiamar per nome, alzossi subito dal suo luogo, e con gravità si avvicinò al trono, a pie del quale si prostrò con la faccia a terra: - Luogotenente criminale, dissegli Abou-Hassan dopo che quegli si fa rialzato, andato in questo punto, e senza perdita di tempo, in un tal quartiere, ed in una tale strada, che gl'indicò. Vi è in questa strada una moschea, ove ritroverete l' Iman , e quattro vecchi con barba bianca, Assicuratevi delle loro persone, e fate dare ad ognuno dei quattro vecchi cento bastonate con nervi di hue, e quattrocento all'Iman. Dopo ciò salirli farete tutti sopra cinque cammelli , ciascuno sopra il suo, vestito di cenci, e con la faccia voltata verso la coda del cammello. In questo equipaggio voi condurre li farete per tutt'i quartieri della città preceduti da un handitore, il quale ad alta voce griderà : In tal forma si castigano quelli i quali s' intrigano negli affari altrui , che senza badar punto a loro pongono tutta la loro occupazione a seminare la discordia nelle famiglie dei loro vicini, ed a cagionar a questi tutto il maggior male di cui l

possano esser capaci. La mia intenzione in oltre si è d'ingingue; loro di mutar quartiere, con problizione di giammai riporre il piede in quello dal quale saranno stati discacciati. Nel meutre che quello che fa le vostre veci farà far loro questa passeggiata, che vi ho ordinata, ritoruerete a darmi conto dell'esecuzione de miei conanadi;

Il lingotenente criminale si pose la mano sovra il capo per dimostrare che ad eseguire andava l'ordine avuto, sotto pena di soccombere egli stesso ad un simile castigo se vi mancava. Si prostrò perciò egli una seconda volta davanti al trono; e dono essersi rializato se ne andò.

Quest'ordine emanato con tanta fermezza fece al califo un piacere tanto maggiormente sensibile, in quanto che da ciò conobbe non lasciarsi Abou-lissam sfoggire Poccasione per castigare l'Iman ed i vecchi del suo quartiere, giacchè la prima cosa alla quale pensato avera, vedondosi califo, cra stata quella di farii castigare.

Il gran visir intanto continuò a fare la sua esposizione, e stava per terminarla, quando il luogotenente criminale ritornato presentossi a render conto della sua commissione. Si accosto egli al trono. o dopo la sulita cerimonia del prostrarsi : - Gran commendator dei credenti , egli disse ad Abou-Hassan, io ho trovato l' Iman ed i quattro vecchi della moschea che la maestà vostra mi ba accennati, ed in pruova di aver io fedelmente adempito l'ordine che ricevuto aveva da vostra maestà, questo è il processo verbale sottoscritto da molti testimoni dei principali del quartiere. Nello stesso tempo cavo un foglio dal suo seno, e presentollo al supposto califio.

Ahou-Ilassan piglio il processo verbale, tutto intieramente lo lesse, fin pure i nomi dei testimoni, persone tutte a lui molto ben note , e terminato che ehhe , disse al luogotenente criminale sorridendo : - Tutto è ottimamente eseguito, son contentissimo, e mi avote fatto piacere: ripigliate il vostro posto. Questi bacchettoni, disse fra se stesso con aria allegra, che si pensavano di censurare le mie operazioni, e disprezzavano che io accogliessi e convitassi persope civili in mia casa, giustamente meritavano questo castigo. Il califlo , che l'osservava , indovinò il suo pensiero, e provo iu se stessoun' indicibile gioia per un fatto si curioso.

Abon-Hassan voltosi poscia al gran vi- l sir : - Fatevi cousegnare dal gran tesoriere, gli disse, una borsa con mille piastre in oro: poscia audate al quartiere ove ha spedito il luogotenente criminale, e portatela alla madre di un certo Abou-Hassan sourannominato il Crapulone, cognito in tutto il quartiere sotto questo noine; e non vi è persona, che la sua casa non v'insegni. Partite, e presto ritornate.

Il gran visir Giafar si pose la mano sul capo, per dimostrare la sua prontezza ad obbedire, e dopo di essersi prostrato davanti al trono, uscì, ed ando dal gran tesoriere, che consegnogli la borsa. Pigliar egli la fece da uno degli schiavi che lo accompagnavauo, e audò a portarla alla madre di Abon-Hassan. Ritrovatala, le disse che il califfo mandavale quel regalo, senza esprimersi davvantaggio. Ella to ricevette con altrettanto maggior sorpresa in quanto che immaginar non poteva ciò che avesse potuto obbligar il cadiffo ad usarle una liberalità si grande . non sapendo ella ciò che accadeva a palazzo.

Durante l'assenza del gran visir , il luogotenente criminale fece la sua esposizione sopra molti affari che riguardavauo il suo ministero, e questa esposizione duro fino al ritorno del visir. Rientrato che egli fii nella camera del consiglio, e che assicurato ebbe Abou-Hassan di aver adempito l'ordine datogli, il capo degli ennuclii, cioè a dire, Mesronr, che entrato era nell'interno del palazzo dopo aver accompagnate Abou-Hassan fine al trono, ritornò, e dimostrò con un cenno ai visiri, agli emiri, ed a tutti gli ufficiali, che il consiglio era terminato, e che ognino ritirar si poteva : il che fecero, dopo aver pigliato congedo con un profondo inchino a pie del trono, nello stesso ordine tennto nell' entrare. Non rimasero viciuo ad Abon-Hassan, se non gli ufficiali della guardia del califfo, ed il grau visir.

Abou-Hassan, senza rimaner più oltre sul tropo del califfo, ne discese nella stessa maniera in cui eravi salito, cioè con l'ainto di Mesrour e di un altro ufficiale degli ennuchi, che lo pigliarono per sotto le braccia, e lo accompagnarono fino all'appartamento dal quale era partito. Vi entrò egli preceduto dal gran visir ; ma appena fatti pochi passi , diede a conoscere che aveva qualche preniuro-

so bisogno da soddisfare. Subito fugli aperto un gabinetto molto pulito, che era selciato di marmo, mentre l'appartamento in cui si ritrovava, era coperto di ricchi tanneti egualmente che gli altri appartamenti del palazzo. Furongli presentate delle scarpe di seta ricamate d' oro che avevasi costume di mettersi prima di entrarvi. Egli le prese, e non sapendo l'uso cui servivano, se le pose in una delle sue maniche, le quali erano molto larghe.

Come molto spesso accade, che facilmente si ride più per una hagattella, che per qualche cosa di conseguenza, poco vi mancò che il gran visir, Mesrour, e tutti gli ufficiali del palazzo, che a lui stavano vicini, non prorompessero in uno scoppio di risa, per la tirama che loro ne venne, e non sconcertassero la festa; ma si trattennero, ed il gran visir fu obbligato spiegargli, che doveva calzarle per entrare in quel gahinetto di comodità. Mentre Abou-Hassan stava nel gabinet-

to, il gran visir andò a ritrovar il calitfo, il quale crasi già collocato in un altre luogo per continuare ad esservare Abon-llassan senza essere veduto . e narregli quanto accaduto era; del che il califfo provò un nuovo piacere.

Abou-Hassan usch dal gabinetto, e Mesrour camminandogli innanzi per accennargli la strada, lo condusse nell'appartamento interiore, ove stava apparecchiata la tavola. La porta che vi comunicava fu aperta, c molti eunuchi corsero ad avvisare i musici che il finto califfo era vicino. Subito fu principiato un concerto di voci e d'istrumenti de' più armonici che immaginar si possa, con tanti allettamenti per Abou-Hassan, che ritrovossi trasportato da giubilo e da piacere, ne sapeva assolutamente che pensare di quanto vedeva e di quanto udiva. Se questo è un sogno, diceva tra sè stesso, il sogno e di lunga durata. Ma questo pon è un sogno, continuava egli : io sto bene, discorro, vedo, cammino, odo. Che che ne sia, mi rimetto al ciclo sopra quanto mi accade. Creder non posso nulladimeno, che io non sia il gran commendator de' credenti. Non vi è se non un gran commendatore de' credenti, il quale esser possa nello splendore in cui io sono. Gli onori e gli omaggi che mi furono e mi veugono tuttavia prestati, gli ordini che ho emanati, e che sono stati eseguiti, ue fauno sufficienti prove.

mo essere il califfo ed il gran commendatoro de' credenti ; e pienamente restonne convinto, quando videsi in una camera magnifica e molto grande. L'oro frammischiato coi colori più vivi risplendeva da tutte le parti. Sette gruppi di canterine, tutte più bello le nne delle altre, circondavano quella camera, e sette candelieri d'oro con sette braccia stavano appesi in diversi lnoghi alle pareti, ove l'oro e l'azzurro ingegnosamente disposti producevano un mirabile effetto. Nel mezzo stava nna tavola coperta di sette gran piatti d'oro massiccio, i quali imbalsamavano la camera coll'odore delle spezierie e dell'ambra onde le vivande erano condite. Sette donzelle che stavano la piedi, di nna mirabile bellezza, vestite di abiti di diverse stoffe le più ricche e de'più vaghi colori circondavano la mensa. Ciasenna di esse teneva nella mano nn ventaglio, del quale servir si dovevano per dar aria ad Abou-Hassan mentre stava a tavola.

Se mortale alcano restò giammai maravigliato, fn questi Abou-Hassan, quando entro in quel magnifico salone. Ad ogni passo che faceva, non poteva far a meno di fermarsi per contemplare a suo bell'agio le maraviglie tutte che al suo senardo presentavansi. Voltavasi egli ad ogni memento dall'altra parte con un grandissimo piacere del califfo, il quale molto attentamente l'osservava. Finalmeute s'inuoltrò egli tino nel mezzo, e assisesi a tavola. Subito le sette belle dame, che stavano all'intorno, agitarono l'aria tutte insieme coi loro ventagli, per suscitar fresco al pnovo califfo, Egli le gnardava l'nna dopo l'altra, ed ammirata la grazia con la quale adempivano al loro nfficio, disse loro con un grato sorriso, che credeva, nna sola fra loro bastasse per somministrargli tutta l'aria di cui bisogno avrebbe, e volle, che le altre sei si assidessero a tavola con lui, tre alla sua destra, e le altre alla sua siuistra, per fargli compagnia. La tavola era rotonda, ed Abou-Hassan collocar le fece tutte in giro, affinche da qualunque parte girasse gli sguardi, incontrar nou potesse se non oggetti grati e piacevoli.

Le sei dame obbedirono, e a tavola si posero. Ma Ahou-Hassan in breve si accorse, che esse non mangiavano per rispetto alla sua persona; il cho diedegli occasione di servirle egli stesso, invitan- le prime superavano.

Abon-Hassan in somma tenne per fer- i dole e stimolandole a mangiare in termini affatto obbliganti. Chiese loro poscia come si chiamassero, ed ognana appagò la sua curiosità. I loro nomi erano: Collo di Alabastro, Bocca di Corallo, Aspetto di Luna, Splendor di Sole, Piacer degli occhi, Delizie del cuore. Fece egli puro la stessa inchiesta alla settinia che teneva il ventaglio, ed essa risposegli che chiamavasi Canua di Zuccaro. Le risposte piacevoli, che ad ognuna fece sopra i nomi loro, veder fecero che egli avea moltissimo spirito; ne può credersi quanto ciò servisse ad accrescer la stima che il califfo, il quale nulla aveva perdnto di tutto quello da lui detto fino a quel punto, concepita già ne aveva.

Quando le dame videro che Abou-Hase san più non mangiava : - Il gran commendatore dei credenti disse una voltandosi agli eunuchi che erano presenti per servire, passar vuole al salone dei fruttl; che si porti da lavare. Si alzaron elleno nello stesso tempo tutte dalla tavola, e pigliarono dalle mani degli eunuchi una nn bacino d'oro , l'altra nna bottiglia dello stesso metallo, e la terza uu asclugamauo , e presentaronsi col ginocchio in terra davanti ad Abou-Hassan, che stava ancora seduto, e gli porsero da lavare. Ciò terminato, egli si alzò, e nello stesso istaute un eunuco tirò la cortina, ed apri la porta di un altro salone . nel quale passar doveva.

Mesrour, il quale abbandonato non aveva Abon-Hassan , s' incamminò ancora a lui davanti , e l' introdusse in un salone di grandezza eguale a quello dal quale usciva, ma adornato di diverse pitture del più eccellenti maestri, e tutto diversamente ornato di vasi d' oro e d' argento . di tappeti per terra , e di altre suppellettili più preziose. Eranvi in questo salone sette gruppi di canterine tutte diverse da quelle che stavano nel primo salone, e questi sette gruppi, o per dir meglio questi sette cori di musica principiarono nn nuovo concerto subito che Abou-Hassan comparve. Il salone adornato era di sette altri grandi specchi, e la tavola nel mezzo si ritrovò coperta di sette gran bacili d'oro ripieni in niramide dì ogni sorta di frutti proporzionati alla stagione de' più belli , dei meglio scelti , e de'più squisiti, ed all'intorno stavano sette altre dame tutte giovani, ognuna con un ventaglio alla mano, le quali in bellezza

Questi nuovi oggetti immersero Abou- i Hassan in una maravigha maggiore di prima, e fecero che, fermandosi, diedo argonienti più manifesti della sua sorpresa e del suo stupore. S' inoltrò egli finalmente fino alla tavola, e assiso cho vi fu, ed a suo bell' agio ebbe contemplate le sette dame l'uua dopo l'altra, con un imharazzo, che dimostrava non saper egli a quale dar dovesse la preferenza, ordino loro di lasciare ognuna il proprio ventaglio, di sedersi a tavola, di maugiare con lui , dicendo , che il calore non eagiouavagli molto incomodo per aver bisogno del loro ufficio.

Quando lo dame collocate si furono a destra ed a sinistra di Abou-Hassan, egli volle prima di ogni altra cosa sapere come si chiamassero; ed iutese che ognuna di esse aveva un nome diverso dai nomi delle sette danio del primo saloue, e cho questi nomi significa ano pure qualche perfezione dell'animo, che le distingueva le une dalle altre. Ciò estremamente gli piacque, e conoscer lo fece con le belle facezio, che disse ancora in quest' occasione, presentando loro l' una dono l'altra dei frutti di ciaschedun bacino. - Mangiate questo per mio amore, disse egli a Catona de' Cuori, ehe stava alla sua destra, presentandole un fico, e rendete più soffribili le catene che portar mi fate dal momento in cui vi ho veduta. E presentando una noce a Tormento dell' anima : - Pigliate questa noce , egli disse, colla condizione di far cessare in breve i tormenti che soffro per vostro amore; e così successivamento allo altre dame. Con questo Abou-Hassan faceva in modo che il califfo, il quale stava molto attento a tutte le sue operazioni ed alle sue parole, aveva gran piacere sempre più di aver ritrovato in lui un uomo che tanto piacevolmente lo divertiva, e che somministrato avevagli il pensiero di conoscerio più fondatamente.

Ouando Abou-llassan mangiato ebbe di tutt' i frutti che erano ne' bacini , secondo il suo gusto, alzossi; e subito Mesrour, il quale non lo abbandonava, s'incatiuniud innanzi a lui, e l'introdusse in un terzo saloue adornato ed arricchito con magnificenza maggiore dei due primi.

Allou-Hassan vi ritrovo altri sette cori di musica, e sette altre dame all'iutorno di una tavola coperta di sette bacini d' oro ripieni di confezioni Isquido di di-

Dopo aver girati gli squardi da tutte lo parti con nuova meraviglia, s' innoltro fino alla tavela allo strepito armonico di setto cori di musica, che termino, quaudo egli vi fu assiso. Le sette damo vi si assisero pure a' suoi fianchi per ordino suo , ne potendo porgerno loro , como aveva fatto con lo altre, le pregò di scegliersi da se stesse le confezioni che loro più piacevauo. S' iuformò cgli de' loro nomi, che non gli piacquer meno dei nomi delle altre damo, per la loro diversità, e eho somministrarongli nuova materia di trattenersi con esse, e di dir delle arguzie , ehe a loro diedero altrettanto piacere, quanto al califfo, il qualo nulla perdeva di quanto esso diceva.

Era sul terminar del giorno, quando Abon-Hassan condotto fu nel quarto salone, il quale era adornato come gli altri di suppellettili le più magnificho e le piu preziose. Eranvi pure sette grandi specchi d' oro , eircondati di candele accese, e tutto il salone era illuminato da una prodigiosa quantità di lumi, che produceva un maraviglioso e straordinario effetto. Nulla veduto crasi di simile negli altri tre, perciocchè non ve n' era stato bisogno. Abou-llassan ritrovò ancora in quest' ultimo salono, come ritrovato aveva ne' tre altri, sette nuovi cori di cantatrici . che facevano tutte insieme un concerto più vago ed allegro che negli altri saloni, e che ispirar parevano maggioc giulilo. Vi vide pure sette altre dame che se ne stavano in piedi all' intorno di una tavola coperta egualmente di sotto bacini d' oro , ripieni di sfogliate , pasticci . di ogni sorte di confezioni biscottate, e di tutt' altro proprio ad eccitare a bevere. Ma ciò che Abou-Hassan vi osservò, e che veduto non aveva negli altri saloni, era uua credenza carica di setta grandi fiaschi d'argento, ripieni di un vino squisitissimo, o sette biochicri di cristallo di rocca di un bellissimo lavoro.

Fino a questo punto, cioè a dire nei tre primi saloni, Abou-Hassan bevuto non aveva se non acqua, secondo il costumo cho osservasi in Bagdad tauto fra il popolo e gli ordini supremi, quanto alla corte del califfo, ove non bevesi per l' ordinario il vino so non la sera. Tutti quelli che diversamente praticauo considerati sono come altrettanti dissoluti, nè hanno coraggio di comparire di giorno. Questa usanza è altrettanto più lodevole, versi colori , e differentemente lavorato. In quanto che hassi bisonno di tutto il

proprio buon senno nel giorno per applicare agli affari, e che percio non bevendosi vino se non la sera, non vedonsi ubbriachi di giorno cagionare disordini nelle strade di quella città.

Abou-Ifassan entro aduuque in questo quarto salone, ed inoltrossi fino alla tavola. Quando assiso vi fu, si fermò per un grande spazio di tempo come in estasi a contemplaro le sette dame, che all' intorno gli stavauo, e ritrovolle più belle di quelle che vedute aveva negli altri saloni. Bramò egli di saper i nomi di ciascheduna in particolare. Ma come il grande strepito della musica, e precisamente de'cembali che suonavansi a coro, non permettevagli farsi udire , battè le mani per farlo cessare, e subito si fece un gran silenzio.

Allora pigliando per la mano la dama che eragli più vicina, alla sna destra assider la fece, e dopo averle presentata una sfogliata, le chiese come si chiamasse: - Gran commendator de'credenti , rispose la dama, il mio nome è Mazzo di perle. - Dar non vi si poteva uu nome più convenevole, ripigliò Abou-Hassan, e che meglio conoscer facesse il vostro pregio; senza biasimare nulladimeno quello che ve lo ha imposto , ritrovo, che i vostri bellissimi denti oscurano la più bell' acqua di tutte le perle che nell'universo sono. Mazzo di perle, soggiunse egli, giacchè questo è il vostro nome, fatemi la grazia di pigliare un bicchiere, e di porgermi da bere con la vostra bella mano.

La dama ando subito alla credenza, e ritornò con un hicchiere ripieno di vino, che con aria molto piacevole presentò ad Abou-Hassau, Egli lo pigliò con piacere, e guardandola: - Mazzo di perle, le disse, io bevo alla vostra salute. Pregovi di vuotarne altrettauto, e di contracambiarmi. Accorse ella subito alla credenza, e ritornò col bicchiere alla mano; ma prima di bevere cantò una canzone che lo rapì meno per la sua novità, che per gli allettamenti di una voce, che maggiormente ancora lo sorprese.

Abou-Hassan, dopo aver bevuto, scelse quello che più gli piacque nei bacini, e presentollo ad un' altra dama che assider feco presso di lui. Chicstole il suo nome, seppe che era Stella del mattino. - I vostri begli occhi, ripiglià, hannn più splendore e hrio della stella di cui portate il tarmi da bere. Ella subito l'obbedì con la maggior galanteria che dir si possa. Fece lo stesso verso la terza dama cho chiamavasi I.nna del giorno, e lo stesso fino alla settima, le quali tutte gli versaronu da bevere con un estremo contcuto del califlo.

Quando Abon-Ifassan terminato ebbe di bevere altrettante volte per quaute dame vi erano, Mazzo di perle , la prima alla quale rivolto egli erasi, andata alla credenza pigliò un bicchiere, che essa riempl di vino dopo avervi gettata della polvere , della quale il califfo servito erasi nel giorno precedente. - Gran commondatore de' credenti, gli disse, supplico la maestà vostra , per l'interesse che prendo nella conservazione della sua salute . di pigliaro questo bicchicre di vino, e farmi la grazia, prima di beverlo, di udire una canzone, la quele ardisco lusingarmi che non gli dispiacerà. Appunto oggi l'ho composta, ne a chi si sia l'ho ancora cantata.

- Vi concedo questa grazia con piacere, le disse Abou-Hassan, pigliando il bicchiere che essa presentavagli, e vi comando in qualità di gran commendatore de' credenti di cantarmela, essendo persuaso che una bella persona come voi comporne non può se nuu di niolto grate e spiritose. La dama pigliò un liuto, e cantò la canzone, sposando la sua vuce al suono di questo istrumento con tanta grazia, brio ed espressione, che ella tenne Abou-Hassan come in estasi dal principio al fine. Ritrovulla egli cotanto bella, che se la fece replicare una seconda volta, e uon ne restò menu dilettato della prima volta.

Quando la dama terminsto ebbe, Abou-Hassan, il quale farle voleva la lode cho meritava, vuoto prima tutto in un sorso il hicchiere: poscia, girando il capu verso la dama come per parlare, ne fu impedito dalla polvere cho tanto celeremente produsse il suo effettu, che non fece se non aprir la bocca balbettando. Subito i suoi occhi si chiusero, e cader lasciando il suo capo sin sovra la tavola, come un nomo da sonno oppresso, profondamente si addormento, come fatto avea nel giorno precedente, alla stessa ora in circa, quando il califfo gli chbe fatta pigliare la stessa polvere. Nel medesimo istante una delle dame, che a lui vicina ritrovavasi, fn molto sollecita per ricevere il bicchienome. Andate, e fatemi il piacere di por- | re , che fascio dalla sua mano cadere.

If califfo , che egli stesso dato erasi quosto divertimento cou una soddisfazione molto maggiore di quella propostasi , e che era stato spettatore di questa ultima scena, egualmente che di tutte le altre. uscì dal luogo ov'era, e nel salone comparve tutto allegro di essere ottimamente riuscito in quanto immaginato crasi. Comando egli primieramente, che Abou-Hassan spogliato fosse dell'abito di califfo, del quale la mattina erasi vestito, e che riposto fossegli quello che portava il giorno antecedeute, quando lo schiavo che Io accompagnava trasportato l'aveva nel suo palazzo. Fece egli poscia chiamare lo stesso schiavo, e presentato che si fu : - Ripiglia quest' uomo , gli disso , e riportalo alla sua casa sovra il suo strato senza fare strepito; e nel ritirarti lascia la porta aperta.

Lo schiavo pigliò Abose-Hassan, portole per la porta segreta del pelazzo, lo ripose in sua cara, come il califio ordia nato accesagli or riborno in controle della controle

sopra questo artícolo.
Abon-Hassan, riposto sopra il suo strato dallo schiavo, dorni fino al giorno seguente molto tardi, pei risregliossi, se non quando la polvere, che erasi gettata
nell' ultimo bicchiere bevuto, prodotto
ebbe tatto il sno effetto. Aprendo gli ociri altora, restò molto sepresso di vedersi in sna casa. — Mazzo di perfe, Stela dol mattioo, Affu del gorno, Doca
dersi in sna casa. — Mazzo di perfe,
stella dol mattioo, Affu del gorno, Doca
egli chiamando le dame del paiazzo che
enta averangli compognia, oguna pel
nome loro, lante quante ricordarsene potette), ora sicte voi Y ronite, accostatevi.

Abou-Hassan gridando con quanta aveva lena, sua madre, che l'udi dal suo appartamento, accorse allo strepito, ed entrando nella sua camera: — Che avete mai, o figliuol mio, gli addimandò essa; che vi è aceaduto?

A queste parole Abou-Hassan alzò il capo, e sdegnosamente guardando sua madre, e coa disprezzo: — Buona donna, le disse egli, chi è adunque quello che tu chiami tuo figliuolo? — Voi stesso sicte

quello, rispose la madre con mol a piacevolezza : nou siete voi Abou-Hassan mio figliuolo? Sarebbe la cosa del mondo più singolare, che iu sì poco tempo dinienticato ve lo foste. - lo tuo figliuolo? vecchia esecrabile I ripigliò Abou-Hassan : non sai quello che dici , e sei una bugiarda. lo non sono l' Abou-Hassan che dici; sono il gran commendator de' credenti. - Tacete, figliuol mio , ripigliò La madre, voi nou siete savio. Sareste creduto pazzo, se udito foste. - Tu sei una vecchia pazza, replicò Abou-Hassan, ne io son pazzo come tu lo affermi. Ti replico che io sono il gran commendator de'credenti, il vicario in terra del padrone dei due mondi. - Ah I figliuol mio, esclamò la madre ; è possibile che io vi oda a proferire parole, le quali danno a conoscere un alienazione di auimo cotanto grande? Quat genio maligno vi possiede per farvi pronunciare un simile discorso? La benedizione del cielo sia sopra di voi, e vi liberi dalla malignità di satanasso. Voi siete il mio figliuolo Abou-tlassan , ed io sono vostra madre.

Dopo avergii dati i contrassegni tutti che immagina potette per farb rientrare in sé stesso, e fargii vedere l'errore in si etesso, e fargii vedere l'errore in cui era: — Non vedete voi, continuò essa, che questa camera in cui siete è la vostra e non le camera di un pinazzo degna di un gran commendato de che siete nato, soggioranado inseparabilmente meco? Fate matura considerazione a quanto vi dice, nè l'imprimete nella mente cose che non sono, nè esser possono; una volta suocra; o Rigilusi miu,

pensateci con serietà. Abon-Hassan udi pacificamente queste rimostranze di sua madre, e con gli occhi bassi e la mano appoggiata al mento, como un uomo che in sè stesso rientra per esaminare la verità di quanto vede ed ode : - Credo che voi abbiate ragione, egli disse a sua madre qualche momento. dopo, risvegliandosi conic da un profondo sonno, senza perciò mutarsi di positura; parmi in verità che lo sia Abou-Hassan , che voi siate mia madro, e che io stia nella mia camera. Una volta ancora , soggiunse , guardandosi bene da capo a picdi , ed osservando quanto so gli presentava : jo sono Abou-Hassan, più nou ne dubito; ne comprendo come inpresso mi fossi questo sogno in capo.

La madre credette in buona fede che

suo figliuolo risanato fosse dal disordino i to le funzioni di gran commendatore dei che agitava il suo spirito, e che essa at- credenti, di mio positivo ordine l'iman ed tribuiva ad un sogno. Preparavasi laonde ella pure a riderne con lui, o ad interrogario sovra questo sogno, quando al-l'improvviso egli si pose a sedere e guardandola con occhio bieca: - Vecchia strega, vecchia maga, egli disse; tu non sai ciò che ti dici: io non sono tuo figlinolo, e tu mia madre non sei. Tu da te stessa t'inganni e vuoi farmelo credere, Ti dico che io sono il gran commendatore de' credenti, no il contrario mi persuaderai. - Di grazia, o figliuol mio. raccomandatevi al cielo, ed astenetevi dal tener questo linguaggio per timore che qualche disgrazia non vi accada : parliamo più tosto di tutt' altro, e l'asciate che io vi narri quanto ieri successe nel nostro quartiere all'Iman della nostra moschea, ed a'quattro scheiklis nostri vicini. Il luogotenente criminale pigliar li fece, e dopo aver fatto dare alla sua presenza a ciascuno non so quante hastonate con un nervo, di bue , pubblicar feco per un banditore, che tale era il castigo di quelli i quali s' intricavano negli affari che non concernevano loro, e che facevansi un diletto di seminare la discordia e la confusione nelle famiglie do'loro vicini. Passeggiar poscia li fece per tott' i quartieri della città con la stessa grida e proibì loro di riporre giaminai più il piede nel nostro quartiere.

La madre di Abou-Hassan , immaginar non potendosi, che il figliuolo avesse avato qualche parte nell'accidente che gli narraya , aveva espressamente mutato discorso, e considerato il racconto di questo affare con un mezzo capace a cancellare l'impressione fantastica, che l'occupava, di essere il commendatoro de' credenti.

Ma ne segul tutto diversamente ; c questo racconto in veco di cancellare l'idea che egli sempre aveva di essere il commendatore dei credenti, non servi che a ricordargliela, e ad imprimergliela tanto più profondamente nella immaginazione da parergli che veramente non fosse

grà fantastica , ma reale. SI che appena Abou-Ifassan udito cbhe un tal racconto : - lo non sono più tuo fielmolo, nè Abou-Hassan, rapighò certamente io sono il gran commendator de' credenti, non potendone creder lo devi quando la dico. più dobitare , dopo quanto Di stessa nu

i quattro scheikhs sono stati castigati nella maniera che mi hai riferito. lo aduuque sono veramente il gran commendatore dei credenti, ti replico, e tralascia di dirmi che questo sia un sogno. lo non dormo, ed era risvegliato egualmente come lo sono in questo momento in cui ti narlo. Piacer mi fai di confermarmi quanto il luogotenente criminale, al quale dato ne aveva l'ordino, me ne ha detto : cioù che il mio ordine con tutta puntualità sia stato eseguito; e ne sono tanto maggiormente lieto, in quauto che quosto lman e questi quattro scheikhs sono temerarii ipocriti. Vorrei ben io sapere chi in questo luogo trasportato ini abbia. Lodato sia il cielo di quanto vi è di vero ; quello che so, è, che io certissimamento sono il gran commendatore de' credenti, c tutte le tue ragioni non mi persuaderanno il contrario.

La niadre, la quale indovinar non poteva, e neppure immaginare, perché il suo figliuolo tanto vivamente sostenesse e con tanta asseveranza, esser egli il gran commendatore dei credenti, più non dubitò, che egli perduta non avesse la ragione, udendogli proferir cosa, cui sembrava impossibile potere aggiustar fede , quantunquo assai fondamento avesse nelanimo di Abon-Hassan. In questo pensiero: — Figliuol mio, elfa gli disse, prego il cielo, che di voi abbia pietà, e vi conceda miserieordia. Tralasciate, e figlinol mio, di tenere nu discorso tanto privo di buon senno. Rivolgetevi al cielo, addimandategli il perdono, Insieme alla grazia di parlare come un nomo ragionevole. Che mai direbbesi di voi , se ndito foste a parlare in tal guisa? Non sapete, che in tali casi le mura hanno

le orecchie? Tante helle rimostranze in vece di raddolcire lo spirito di Abou-Hassan non servirono cho ad iuasprirlo di nuovo maggiormente. Trasportare egli lasciossi con maggior violenza contro di sua madre. -Vecchia, le disse, già ti ho avvisata, che tacer tu debba. Se più oltre conti-nui, mi alzero, e in tal maniera ti tratterò, che per tutto il rimanente de'tuoi giorm te ne riscutirai. lo sono il calulo, il gran commendatore de' credenti , o tu

La buona donna allora, nel vedere hal detto. Sappi che quando lo stesso ini La miona donna allora, nel vedere giormente dal suo huon sentimento pluttosto che ricuttarvi, si abbantionà si pianti, alle lagrimo, e battendosi la faccia, percotendosi i petto, prorompeva in esclamazioni che len dimostravano la sua maraviglia, ed il suo probodo dolore nel vedere suo figlio in un'alienazione di mente cotanto terribile.

Abou-llassan in vece di rappacificarsi,

e di lasciarsi muovere a pietà dallo lagrime di sua madre, al contrario scordossi di lui stesso fino a perdere verso di lei tutto quel rispetto che la natura ispiravagli. Alzossi sdegnosamente , dette di mano ad un bastone, e andandole interno con la mano alzata come un furibondo: - Vecchia maledetta, le disse nella sua stravaganza, e con voce propria ad inspirar timore ad ogni altro, fuorche ad ana madre che l'amava tencramente; dimmi in questo punto chi io mi sia ? -Figliuolo mio, rispose la madre amorosamente guardandolo invece d'intimorirsi, io non vi credo abbandonato dal cielo a segno tale di non conoscer quella che vi ha date alla luce, e di non conoscere voi stesso. Io non fingo già col dirvi che voi siete il mio figliuolo Abou-Hissan, e che gran torto avete di arrogarvi un titolo il quale non spetta se non al califo Haroun-al-Rascid vostro e mio sovrano signore, il quale monarca ricolmò voi e me insieme di beneficii col regalo che ieri mi mandò. Poiche saper dovete, che il gran visir Giafar si dicde ieri la pena di venire a ritrovarmi, ed a conseguarmi una borsa con mille piastre d'ora dicendami, che dovessi pregar il cielo per il gran commendatore de' credenti , il quale questo regalo mi mandava, e questa liberalità non riguarda meno voi che me, cui non restano più se non pochi giorni da vivere.

A queste parole. A hou-Hassan perdete even contegon. I particolar idella liberalità del culifio, che sua madre narrati avezagti, facevangli hen comprendere, non essersi pinto ingannato, persuadendo pin che mai esser il culifio ginoche il visir portan non avera la horsa, se non per suo ordine. — Elbene I vecchia strega, schanò egli, resterai tu comma, quando ti drio, che il son quelle man, quando ti drio, che il son quelle stre d'ora per il mio gran visir Giafra, d'apale non la fatto so non esguire il ordine, chic imposto gli avezamo in qualtà di gran commendatore dei reden-

ti? Intanto inveco di credermi non cerchi se non farmi perdoro il cer ello con le tue contraddizioni, e sostenadomi ostinatamente che io sono tio figliculo: ma non lascerò più lungo tempo la tua malizia impunita. Nel terninar queste parole, nell'eccesso della sua frencsia, divenne snaturato al segno di maltrattarla serza pietà col bastone che iu mano teneva.

Le povera madre, la quale credulo non aveva, che il suo figlioto sarebbo lanto prestamente passato dalle mianco af fatti, sententosi intuita, prorupe in grandi grida; imploranda l'attri altri agrida; imploranda l'attri altri ori con conserven, Aboutoni o in conserven, Aboutoni o in conservento, Aboutoni o in conservento, Aboutoni o in conservento, aboutoni o in conservento, al conservento de credento l'Al che la madre sempre rispondeva con queste distince paralese. "Voi siete il mio figliuloto.

Il furore di Abou-Ilassan principiava qualche poco a rallentaris, quando nella sua camera entrarono i vicni. Il prima con che presentosisi intramise sullo firma madre e lui , e dopo avergil levato a vive forza dalle mami il bastone :— Urvi defe fate voi, Alou-Ilassani' gli disse. Aste perdica il limore del cello non la mai ardite di attari il braccio contro ano madre, e non avete voi punto rossore nel mattrattare in tal numera la vostra, che tanto corrilamente vi ama?

Abou-Hassan, ancora tutto ripieno del suo furore, guardo quello che gli uparlava sonza nulla rispondergli, giraudo nallo stesso tempo i suoi occhi stravolti sovra ognuno degli altri vicini che Pacompagnavano. — Chi è questo Abou-Hassan, di cui voi parlate? addinaudò egli loro. Son io quello, che con questo nome chiamate?

Questa indiciesta sconcertò un poco i vicini. — Come l'ripichò quello che parlato averagli. Voi adunque più non riconoscete la donna, che vedete, per quella ila quale vi ha allevato, e con la quale vi abbiamo mi sempre veduli a quale vi abbiamo mi sempre veduli a madre ? — Voi siete tanti imperiment; replicò Abou-lissatu, in son la conosco, ne più conosco voi altri, nè voglio conoservi. in non sone Abou-lissan , sono il gran commundatore del credenti, e so non la sepete, ve lo farò anparare a

A questo discorso di Abou-Hassau , i

vicini più non dubitarono dell' alienazione, del suo spirito, e per impedire, che non desse più in eccessi simili a quelli contro sua madre commessi, si assicurarono della sua persona, avvegnache facesse della resistenza, e lo legarono in maniera che levarongli l' uso delle braccia, delle mani e de' piedi. E ad onta di tale stato, e senza nessuna apparenza di poter nuocere, pur nondimeno non giudicarono a proposito di lasclarlo solo con sua madre, Due della compagnia si partirono, e senza dilazione andarono all' ospedale de' pazzi ad avvisare il custode di quanto era avvenuto. Venne egli subito coi suoi vicini , accompagnato da un buon numero delle sue genti, carichi di catene, di manette, e di un nervo di bue.

Al loro arrivo, Abou-Hassan, che non aspettavasi per nulla un sì orribile apparecchio, fece grandi sforzi per togliersi d' impaccio ; ma il custode , che erasi fatto porgere il nervo di bue, in breve lo ridusse alla ragione con due o tre colpi ben assestati sopra le sue spalle. Questo trattamento fu tanto sensibile ad Abon-Ilassan che divenne mansueto, ed il custode con le sue genti fecero senza verun contrasto di lui ciò che vollero. Lo caricarono essi di catene, di manette e di ceppi che gli applicarono, e terminato che ebbero, lo strascinarono fuori della sua casa, e le condussero all' Ospitale de' Pazzi.

Abou-Hassan, appena fu nella strada, ritrovossi circondato da una gran folla di popolo. Chi davagli un pugno, chi uno schiafio; altri l'opprimevano d'ingiurie, trattandolo da pazzo, da insensato e da stravagante.

A tutti questi pessimi trattamenti; — Non vi è, diceva egli, grandezza e forza che nell'immenso ed onnipotente Dio. Si pretende che io sia pazzo, ancorchè mi ritrovi nel mio buon senno; soffro questa ingiuria, e tutte queste indegnità per l'amore del cielo.

Abou-Hassan in tal maniera fiq. condotto fine all' Objetale de Pazzi, "ti fi e gil alloggiato", o venne legato fin ana gabbia di ferro, ove prima di ricabiledero, il custode destinato a questa terribile eccucione, lo regolo senza pela di ciuspalle e sevra la schiena, continundo per più di tre nettimane a fargili lo stessor regalo ogni giorno, ogni volta replicambgli queste estesse parde: — Ritorna

nel tuo buon senno, e dimnii, se tu sei ancora il grau commendatore do' credenti. — Bisogno non ho del tuo consiglio, risposo Abou-Hassan; io non son pazzo; ma se diventar la dovessi, nulla maggiormente sarebbe capace d'immergermi in una tale disgrazia, quanto le bastonate di cui mi carichi.

La madre frattanto di Abou-Hassan andava a vedere il suo figliuolo regolarmente ogni giorno, ue contener poteva le sne lagrime vedendo di giorno in giorno diminuire il suo colore e le sue forze, ed udendolo a lamentarsi e sospirare pei molti tormenti che soffriva. lu fatti egli aveva le spalle, la schiena e le costole tutte nere e peste, nè sapeva da qual parte girarsi per ritrovar riposo. La pelle gli si levo pure più di una volta nel tempo in cui fu trattenuto in quel doloroso soggiorno. Sua madre parlar gli voleva per consolarlo, e per procurare di conoscere se si manteneva sempre nella stessa supposizione sopra la sua pretesa dignità di califfo e di commendatore de' credenti. Ma ogni volta che dessa s'accigneva a parlargliene, egli la rimproverava con tanto sdegno, che costretta era ad abbandonarlo, ed a ritornarsene inconsolabile vedeudolo in una tale ostinazione.

Le vive e sensibili idee che Abou-Hasspa conservate avva nel suo spirito di essersi veduto rivestito doll'abito di califo, di avren veramente sencriate le funzioni, di avre fatto uso della na autorità, di essere stato abbedito a trattato veramento da califo, e persuaso, al suo risvegliarsi, persistere per lungo tempo in quell'articperistere per lungo tempo in quell'articre, principiatono insensibilineute a cancellarsi dalla sus mente.

- Se io fossi il califfo ed il gran commendatore de' credenti , diceva qualche volta a sè stesso, perchè mi sarci io ritrovato in mia casa nel mio ordinario abito? Perché non mi sarei veduto circondato dal capo degli eunuchi, da tanti altri eunuchi, e da una moltitudine di belle dame? Perchè il gran visir Giafar, che ho veduto a miei piedi, tanti emiri, tanti governatori di province, e tanti altri ufficiali, da' quali veduto mi sono attorniato, mi avrebbero essi abbandonato? Indubitatamente già da gran tempo liberato mi avrebbero dallo stato deplorabile in cui sono, se qualche autorità sopra di loro avessi. Tutto ciò non è stato, che un semplice sogno, nè devo fare difficoltà di crederlo. Ilo comandato, egli è vero, al loogoneente criminale di castigare l'inna ed i quattro vecchi del suo consiglio; ho ordinato al gran visir Giafar di portare nuile piastre d'oro a mia martre; ed i mie ordini sono stati eseguiti. Gio mi cagiona dubbio si che utilia ne comprendo, ha quatta litta di martina di haria che non sinitaramente nelle mani di bio, il quale tutto sa e tutto conosce.

Abou-Hassan occupato era ancora in questi pensieri ed in questi sentimenti. quando ginnse sua madre. Ella lo vide talmente estenuato e smunto, che sparse lagrime in maggior abbondanza, che fatto non avea fin allora. In mezzo a' suoi singulti, ella lo salutò col suo ordinario saluto; ed Abou-Hassan glielo restitu), contro il suo costume da che stava nell'ospitale. Ne trasse ella un buon presagio. -Ebbene, o figliuol mio, gli disse, asciugando le sue lagrimo; come state? In che condizione trovasi il vostro spirito? Rinuaciato avete a tutte le vostre fantasie, ed alle idee che lo spirito malefico vi ha suggerite? - Madre mia, rispose Abou-Hassan con parole calme, molto tranquillo e di una maniera che ben esprimeva il dolore che egli risentiva degli eccessi a' quali erasi trasportato contro di lei; riconosco il mio errore : ma vi prego di perdonarmi l'esecrabile delitto, che detesto, e del quale verso di voi son reo. Fo la medesima preghiera a' nostri vicini a cagione dello scandalo loro somministrato. Sono stato ingannato da un sogno; ma un sogno cotanto stravagante, e tanto verisimile da poter assicurare, che ogni altro cui sarebbe accaduto, non ne sarebbe stato meno tocco, e sarebbe forse caduto in istravaganze maggiori di quelle che vedute me ne avete fare. Ne sono aucora sì grandemente confuso mentre vi parlo, che bo gran pena a persuadermi, che quanto mi è accaduto ne sia uno, tanta rassomiglianza ha a quello che accade fra persone che non dormono.

Checchè no sia, lo tengo, e costantement credere lo voglio ui sogno, ed una illusione. Convinto pur sono di non esser io questo fantasima di califb, e odi gran commendatore del credenti; ma Abon-llassan vottro figlinolo; di vio, dico, che lo sempre onoraia (fuo a quel giorno fattel, la cui memoria mi opprime di confusione l, che onoro, e che onorero per tutta la mia vita, como lo deva

A queste parole tanto savie e tanto prudeuti, le lagrime di dolore, di compassione e di afflizione, che la madre di Abou-Hassan versava da tanto tempo, cangiarousi in lagrime di giubilo, di consolazione e di cordiale amore, per il suo caro figliuolo , che essa ricuperava. - Figliuol mio, esclamò essa tutta trasportata da piacere, io non mi sento men rapita da contento e da soddisfazione nell'udirvi a parlare tanto ragionevolmente dopo quanto è accaduto, di quello che se una secouda volta ritornassi a darvi alla luce. Bisogna che vi manifesti il mio pensiere sopra la vostra avventura, e che osservare vi faccia una cosa, alla quale voi forse fatta non avete considerazione. Lo straniero che avete condotto una sera per cenare con voi, partl senza chiudere la porta della vostra camera come gli avevate raccomaudato, ed io credo, che questo somministrata abhia occasione allo spirito malefico di entrarvi e d'immergervi nelia orrida illusione in cui eravate. Sì che, o figliuol mio, ben dovete ringraziar il cielo di averveue liberato, e pregarlo di preservarvi di più mai cadero nelle reti dello spirito maligno. - Voi ritrovata avete la sorgente del mio male, rispose Abou-Hassan; per l'appunto in quella notte ebbi questo sogno, che la mente mi confuse. Aveva perciò avvisato il mercatante che espressamente chiuder dovesse la porta dietro di lui, ed ora conosco che nulla egli ne ha fatto. Persuaso adunque sono con voi che lo spirito malefico, ritrovata avendo la porta aperta, vi sia entrato ponendomi tutte queste fantasie nel capo. Bisogua, che non si sappia a Mussoni, da cui voniva questo mercatante, come molto bene siamo convinti a Bagdad, che lo spirito maligno cagiona tanti fastidiosi sogni, che c'inquietano la notte, quando si lasciano le camere, nelle quali si dornie, aperte. In nome di Macone, o mia madre, giacche, mediante la grazia del cielo, mi vedete perfettamente guarito dal disordine in cui ero, vi supplico, quanto un figliuolo supplicar può una sì buona madre, quale voi siete, di farmi uscire al più presto che sia possibile da questo inferno, e liberarmi dalle mani del carnefice, il quale infallibilmente abbrevierà i miei giorni, se più oltre mi vi trattengo.

La madre di Abou-Hassan perfettamento consolata, ed intencrita nel vedere che Abou-Hassan era intieramente guarito dalla sua pazza supposizione di essere califfo, andò immanthenti a ritrovare il custode, che condotto lo aveva, e sotto il cui governo fuo ullora era stato. Assicuratolo d'esser egli perfettamente ristabilito nel suo buson seno, venne, l'esaminò, e lo pose in libertà alla sua presenza.

Monte-Ilasam ritoria in ana cara, aest si tratienne per molti giorni alfino di ristaliaria nella salute con migliori alimenti di quelli, del quali era stata nudrio nell'uspitate de' pazzi. Ma appena ebbe interamente ricuperate le sue forza e che più non risentivasi degl'incomodi sofferti pei pesimi trattamenti statglif fatti nella sua carcere, principio ad autoniarsi di passar le sere senza compagnia; per il che non tarolò molto a ripigliare la stessa maniera di viere come prima, cieb a dire, principio di controlo di

Il gorno, in cui rimovò il costume di madariscue verso il tramontar del sole in capo al ponte di l'agdid per ferniarvi il primo forestiro: che se pi fisse presentidi, e presento di mapringia fi tona ci mese, e lo atesso giorno, come già delto la abiamo, in cui il califo si divertiva coll'andar travestio fonoi di qualcheduna delle porto per le quali entravasi in quella città, affine di osservar di as ètasso, se città, affine di osservar di assenti processo di l'avva sibilità a regolata al prince editi l'avva sibilità a regolata al prince editi a sor regno.

Non era molto tempo che Abou-Hassan era giunto e che assiso erasi sovra un banco praticato contro al parapetto, quando, girando gli occhi dall'altro capo del poute, scorse il califfo, che venivagli incontro, travestito da mercatante di Mussoul come la prima volta, e dallo stesso schiavo accompagnato. Persuaso, che tutto il male da lui sofferto fosse derivato dal perche il califfo, che egli non conosceva se non per un mercante di Mussoul, avesse lasciata la porta aperta nell'uscire dalla sua camera, fremette riguardaudolo. Il cielo si compiaccia di preservarmi, disse fra se stesso, ecco, s' io non m' ingauno, il mago che mi ha incantato. Volse egli subito il capo verso il canale del fiume appoggiaudosi sopra il parapetto, per uon vederlo finche passato se ne fosse.

Il califfo, il quale prolungare maggiormente voleva il piacere già presosi collo necontro di Abou-llassan, erasi dato gran premnra di farsi informare di quanto detto

o fatto egh aveva nel giorno segnente al suo risvegliarsi dopo averlo fatto trasportare alla sua casa, e di quanto accadinto cragli. Risenti egli un nuovo piacere di tutto ciò che gli venne rifcrito, e del pessimo trattamento ancora che cragli stato fatto nell'ospitale de' pazzi. Ma come questo monarca era generoso e giustissimo, riconoscinto in Abou-Hassan uno spirito proprio a divertirlo lungamente, ed inoltre avendo dubitato, che dopo aver riminciato alla sua supposta dignità di califfo, ripiglierebbe la sua maniera di vivere ordinaria, giudico a proposito, con diseguo di attirarlo vicino alla sua persona, di travestirsi il primo del mesc da mercatante di Mussoul come la prima volta, affine di eseguir meglio quanto stabilito aveva a suo riguardo. Vide egli adunque Abon-Hassan quasi nello stesso tempo in cui- egli da lni fu veduto, ed al suo gesto compreso subito quanto disgustato fosse di lui, e che il suo disegno era di sfuggirlo. Ciò l'indusse ad andar rasente al parapetto, ovo stava Abou-Hassan, più da vicino che potette. Fatto ehe gli si fu vicino chino il capo, e lo guardò in faccia, dicendogli:-Siete voi adunque mio fratello Abou-Hassan? io vi saluto, permettetemi, vi prego, che vi abbracci. - Ed io, rispose sdegnosamente Abou-llassan senza guardare il finto mercatante di Mussoul, io non vi saluto: bisogno non bo nè del vostro suluto, nè de' vostri abhracoiameuti. Andate per la vostra strada. - E comel ripiglio il califio, non mi riconoscete? Non vi ricordate di quella sera, che insieme passammo, oggi appunto fa un mese, in vostra casa, ove mi faceste l'onore di trattarmi con tanta generosità? - No, replicò Abou-Hassan con la stessa voce di prima . io non vi conosco, ne so di che parlar mi vogliate. Andatevene, ve lo replico per la seconda volta, e proseguite il vostro caumino. Il califfo non fece melto caso dell'alte-

in caino don rice mono caso tropa razione di Alout-Hassan, a spendo molto bene che una delle leggi presertitata Abuellassan comissiva ule non aver più Abuellassan comissiva ule non aver più vittus, imperoccio Abuellassan glio l'aver ammofinata a me glio l'aver ammofinata me glio l'aver ammofinata, me glio l'aver ammofinata, che viu onu ni riconosciate; nou e gran tempo che veduti ci samo, nè ò possibili che di mo vi state con tauta facilità dimenticalo. Bissegna, che
acciduta vi sia mulleci deservasa, che vi

cordarvi dovete con tutto cio, che vi ho attestato la mia gratitudine con felici augurii: e ancora sopra certa cosa, che voi molto bramavate, vi ho offerto il mio credito, il quale non merita tutto il disprezzo che mi dimostrate. - Non so, ripiglio Abou-Hassan, quale esser possa il vostro credito, ne ho la minima brama di metterlo alla pruova; so hensì, che i vostri presagi non hanno fatto altro che farmi diventar pazzo. In nome di Maometto, vi renlico una volta ancora, proseguite la vostra strada, ne m'infastidite maggiormente .- Ab! fratel mio Abou-Hassan, replicò il califfo abbracciandolo, non pretendo separarmi da voi in tal maniera. Giacche la mia buona sorte ha voluto che una seconda volta incontrato vi abbia, dovete voi pure esercitare per la seconda volta la stessa ospitalità verso di me, praticatami un mese fa , affinche abbia l'onore di bere di nuovo in vostra compagnia.

ė

Þ

r

ŕ

ò

g.

ď

ge

,4

Abou-Hassan protestò, che se ne sarebbe ben bene guardato. - Sono hastantemente padrone di me stesso, egli soggiunse, per trattenermi di conversare di nuevo con un uomo come voi, che porta seco il malanno. Voi sapete il proverbio il quale dice : Pigliate il vostro tamburo sovra le spalle , e sloggiate : fatene voi l'applicazione. Deso tante volte ripetervelo? Il cielo vi guidi; mi avete cagionato tauto male che basta, ed espormi non voglio davvantaggio. - Mio caro amico Abou-Hassan, ripigliò il califfo abbracciandolo ancora una volta, voi mi trattate con un' asprezza che non un aspettava. Vi supplico di non farmi un discorso cotanto offensivo, e di essere al contrario molto ben persuaso della mia amicizia. Fatemi dunque la grazia di narrarnii quanto vi è accaduto; ditelo a me che non vi ho desiderato se non hene, che ve ue hramo ancora, e vorrei trovar l'occasione di farvene, affine di riparare il male, che dite io v'abbia cagionato, se veramente e mia la colpa. Abou-llassan si arrese alle istanze del califfo, e dopo averlo fatto sedere vicino a lui : - La vostra incredulità e la vostra importunilà, gli disse, mi hanno fatto perdere la sofferenza, e ciò che vado a raccontarvi, vi farà conoscere che non a torto mi dolgo di voi. Il califfo si assise vicino ad Abon-Hassan, il quale narrogli tutti gli accidenti che accaduti erangli, da che si era destato nel palazzo, fino al suo secondo risve- I per condurmi e farmi rinserrare nell'o-

cagioni questa collera verso di me. Ri- i gliamento nella sua camera, e tutti glieli raccontò come un vero sogno accadutogli e con una infinità di particolari che il califfo al pari di lui sapeva, e che rippovarono il diletto già presosi. Egli esagerò poscia l' impressione da questo sogno lasciatagli nello spirito di essere il califfo ed il gran commendatore de' credenti .--Impressione, soggiunse egli, che immerso avevami in istravaganze tanto grandi, che i miej vicini sono stati costretti a legarini come un furibondo ed a farmi condurre all'ospitale de'pazzi, ove sono stato trattato in una maniera che chiamar si può crudele, barbara ed inumana; ma ciò che vi sorprenderà, e che senza dubbio « non v'immaginerete, si è che tutte queste cose accadute non mi sono se non per colpa vostra. Ricordatevi della preghiera fattavi, di chiudere la porta della mia camera dopo cena; il che non avendo voi fatto, anzi al contrario avendola lasciata aperta , lo spirito maligno vi è eutrato, e m' ha pieno il capo di questo soguo, che, quantunque piacevole mi fosse paruto , pur nondimeno è stato cagione di tutt' i mali di cui mi dolgo. Voi adunque siete stato causa per la vostra negligenza ( che vi rende responsabile del mio delitto i di farmi commettere una cosa iniqua e detestabile, avendo non solamente inveito contro mia madre percuotendola, ma eziandio poco vi è mancato che non le abbia fatto spirar l'anima ai miei piedi commettendo un parricidio. E tutto cio per una cagione, che mi fa arrossir di vergogna ogni volta che vi penso , giacchè ciò derivava dal chiamarmi ella suo figliuolo, come veramente lo sono, non volendomi riconoscere per il gran commendatore dei credenti che io mi credeva di essere, come veramente ed ostinatamente sosteneva. Siete voi pure cagioue in oltre dello scandalo dato a' miei vicini, quando, accorsi alle grida della mia povera madre, mi sorpresero infuriato a volerla uccidere ; il che accaduto non sarebbe senza dubbio, se avuta aveste l'attenzione di chiudere la porta della mia camera, uscendone, come pregato vi aveva. Essi entrati non sarebbero in mia casa senza mia permissione, e, ciò che maggior pena mi accresce, stati non sarebbero testimoni della mia pazzia. Obbligato non sarei stato di batterli, difendendomi contro di essi, nè maltrattato e legato mi avrebbero, come hanno fatto,

spitale de' pazzi, ove assicurarvi posso, che ogni giorno, per tutto il tempo che sono stato rienuto in quell' inferno, non si è mai tralasciato di regalarmi di molto hastonate con uervo di bue.

Abus-llassan narray al califio le suc cagioni di lameuti con molto calore e venneza. Il califio meglo di lui sapera quanto era avvenuto, e gran contento sentiva in sè stesso di ossere tanto bene riuscitò in cò che avvea praticato, per inmergerio nello sunarrimento, ovo ancora lo vedeva; ma udire non pole questo racconto espresso cui tinta naturasio racconto espresso cui tinta naturacconti di risa.

Abon-Hassan , il quale credeva il suo racconto degno di compatimento, e che ognuno commosso esser ne dovesse egualmente che lui , si scandalezzo molto di questo scoppio di risa del fiato mercatante di Mussoul. - Voi di me vi burlate, gli disse, ridendomi così in faccia; o credete, che di voi mi burli, quando molto seriamente vi parlo? Volete voi prove più reali di quanto vi ho espresso? Teaete, vedete, ed osservate voi stesso; dopo cio mi direte se scherzo. Nel dir tali parole, si abbassò, e scoprendosi le spalle ed il seno, veder fece al califfo la cicatrici e le lividuro cagionategli dai colpi del nervo di buo riccyuti.

Il califig quardarle non potè senza orrore. Ebbe egi compassione del povero Alou-llassan, e molto gli riucrebbe che to scherzo si fossa avazzato anti dire. cuore abbracciando Alou-llassan: — Alzatevi, ve e supplico, fratello mio caro, diascepli con gran seriela. Venite, e andiamo alla vostra casa; aver voglo ancora l'onore di stare callegrameutie questa serzi in vostra compagnia dimanti, andrà meglio di quello giammai pensar vi possiate.

Abou-Hassan, non ostante la sua risoluzione, e contro il giuramento fatto di non ricevere in sua casa lo stesso forcatiero ma seconda volta, visister non sempre credeva un mercatante di Mussoni.— Di huma vogla vi acconsento, disse al supposto mercatante: una, sogmuni esti di supposto mercatante una, soggumi egli, questo da una conditione, che vi impegnerede coa giuramento di osserta della mis cauere nell'uni-

re di mla casa , affinchè lo spirito maligno non venga a confondermi la mente, come ha fatto la prima volta. Il finto mercatante tutto promise; e poscia alzatisi ambedue s' incaminarono verso la città. Il califfo per maggiormente impegnare Abon-Hassan: - Abbiate confidenza in me. gli disse, jo pon mancherò alla parela datavi, e ve lo prometto da uomo d'onore. Dopo ciò esitar non dovete di riporre tutta la vostra fiducia in una persona della mia qualità, che vi desidera ogni sorta di beni e di prosperità, e di cui presto vedrete gli effetti .- lo questo non vi chieggo , ripiglio Abou-Hassaa , fermandosi tutto attonito : mi arreudo di buon cuore alle vostre importunità ; ma vi dispenso da vostri augurii, e vi supplico in nome del cielo di non farmene alcuno. Tutto il male che mi è accaduto fino al presente, non ha avuta la sna origine, con la porta aperta, se non da quelli che di già fatti mi avete. - Or bene, replicò il califfo ridendo in sè stesso dell' immaginazione sempre confusa di Abou-Hassan; giacchè così volete, voi sarcte obbedito, e vi prometto di non farvene. - Gran piacere mi fate di parlarmi in tal maniera, gli disse Abou-Hassan , nè altro vi dimando. Sarò troppo contento, purchè osserviate la vostra parola. Per il rimagente vi credo pun-

Abou-Hassan, ed il califfo accompagnato dal suo schiavo, in tal maniera conversando s' avvicinarono insensibilmente alla casa. Il giorno stava per tramontare, quando giunsero alla casa di Abou-Hassan. Egli subito chiamò sua madre, e fecesi portare il lume. Pregato il califfo di pigliar luogo sopra lo strato, posesi a lui vicino, ed in poco tempo la ceua fu anprestata soura la tavola che era loro vicina. Mangiarono essi senza cerimonie, e terminato che ebbero, la madre di Abon-Hassan, dopo avere sparecchiato, pose le frutta sopra la tavola, ed il viao cou le tazzo vicino a suo figlinolo. Poscia si ritirè , nè più comparve.

Abou-llassa principiò a mescersi del vino il primo, e ne versò poscia al califlo. Bevvero essi ogauno cinque, o sei volte, pariaado sempre di cose indifferentio, Quaudo il califlo vide che Abou-llassam principiava a riscaldarsi, introdusse il discorso sopra i suoi amori, e gli chicse se mai avesse amato. — Fratel mio, rispose familiarmente Abou-llassam, il quale

parlar credeva al suo ospite como ad un suo eguale, non ho giammai considerato l' amore, o il matrinonio, come più vi piace, se non come una schiavitù, alla quale he avute sempre gran riougnanza a sottomettermi, e fino ad ora vi confesserò, che non ho amato se non la tavola, la crapula ed il buon vino: in una parola, non ho peusato che a divertirmi, ed a piacevolmente trattenermi coi miei amici. Non vi assicuro perciò, che indifferente fossi per il matrimouio, nè incapace di affetto, se incontrar potessi una donna della bellezza e dell'inmore di quelle che vidi in sogno quella notte fatale che qui vi accolsi la prima volta, e che, per mia disgrazia, lasciaste la porta della mia camera aperta ; che di buona voglia passar meco volesse la sera a bevere in mia compagnia; che sapesse cantare e suonare diversi stromenti, e piacevolmente tratteneruni; che in somma non istudiasse se non a compiacermi e a divertirmi: credo al contrario, che cangorei la mia indifferenza in un grandissimo amore per una persona tale, e che crederei di vivere felicissimo con lei. Ma dove mai ritrovare uua donna tale, quale ve l' bo dipinta, in altro luogo fuorche nel palazzo del gran commendatore de' credenti , o iu quello del gran visir Giafar, o in quelli dei signori della corte più potenti , a' quali uon manca l' oro e l' argento per provvedersene? Amo io adunque meglio starmene unito alla bottiglia, essendo questo un piacere di poea spesa, che mi è comune con essi. Nel dir queste parole piglio la sua tazza, e la riempi di vino : dopo di che : - Pigliate la vostra tazza, affinché pure ve la riempisea, disse al califfo, e continuiamo a gustare un piacere tanto allettevole.

Quando il califfo ed Abou-Hassan bevuto ebbero : - È peccato , ripiglio il califfo, che un uomo cortese come voi siete, e che non è indifferente per l'amore , tragga una vita cotanto solitaria e ritirata. - lo non ho pena alcuna, ripigliò Abou-Hassan, a preferire la vita tranquilla , che mi vedete menare , alla compagnia di una donna, la quale forse non sarebbe di una bellezza di mio genio, e che per altro mille dispiaceri mi cagionerebbe con le sue imperfezioni o col suo pessimo talento.

Dopo aver parlato molto tempo sopra tal soggetto, il califfo avendo veduto A- sciate fare a me , gli disse ; giacche voi avete tutto quanto il buou gusto della persono civili , voglio io trovarvi quel che vi conviene senza che nulla ve ne costi, Ciò detto, presa la bottiglia e la tazza di Abou-Hassan , nella quale con molta destrezza gettò della polvere simile a quella . di cui erasi già una volta servito, gliela riempì di vino, e presentandogliela: -Pigliate , continuò egli , e bevete primieramente alla solute di quella bella , la quale formar deve la felicità della vostra vita; voi ne restcrete contento.

Abou-Hassan piglio la tazza ridendo e scuotendo ii capo : - Sia che vuolsi, egli disse, giacche voi lo volete; io non saprei commettere verso di voi una inciviltà. nè disobbligare un ospite del vostro merito per una cosa di sì poco momento: bevo dunque alla salute di questa bella che voi mi promettete, aucorche contento della mia sorte, non faccia fondamento alcuno sopra la vostra promessa.

Abou-Hassan appena ebbe bevuto tutto il vino, un profondo sopore oppresse i suoi sensi, come nelle due altre volte ed il califfo rimase di nuovo padrone di disporre di lui a suo piacimento. Ordinò egli subito allo schiavo, che condotto aveva seco, di pigliare Abou-Hassan, e di portarlo a palazzo. Lo schiavo lo piglio, ed il califfo, il quale disegno non aveva di rimandare Abou-Hassan come la prima volta, nell' useiro chiuso la porta della camera.

Lo schiavo se ne ando col suo carico, o giunto il califfo a palazzo, coricar fece Abou-Hassan sopra uno strato nel quarto salone, donde era stato levato, e ricondotto alla sua casa addormentato, allora compieva il niese. Prima di lasciarlodormire, comaudo che posto gli si fosse lo stesso abito, del quale era stato vestito di suo ordine per fargli rappresentare il personaggio di califfo. Ordinò egli poscia ad ognuno prima di andarseue a dormire, al capo ed agli altri ufficiali eunuchi, agli ufficiali della camera, allecanterine, ed alle stesse dame, che ritrovate eransi in questo salone, quandobevuto ebbe l'ultimo bicchiere di vino, che cagionato avevagli il sopore , di ritrovarsi senza fallo la mattiua seguente sul far del giorno al suo risvegliarst, edingiunse ad ogni uno di perfettamente rappresentare il suo personaggio.

Il califfo andò a coricarsi per dormire bou-Hassan al segno che bramava:-La- I dopo aver fatto avvertito Mesrour di venire a riavegliarlo prima che si entrasse nel salone; affinche avesse tempo di collocarsi nello atesso gabinetto, ove erasi già nascosto.

Mesrour non mancò di risvegliare il califfo all' ora precisa che stabilita avevagli. Vestir egli si fece con preatezza, ed usch per andare nel salone, ove Abou-Hassan ancora dormiva. - Vi ritrovò gli ufficiali degli eunuchi, quelli della camera, le dame, e le canterine alla porta che aspettavano il suo arrivo. In poche parole manifestò loro la sua intenzione. Eutrò poscia, ed andò a collocarsi nel gahinetto chiuso da gelosie. Mesrour , tutti gli altri ufficiali , le dame , e le canterine entrarono dopo di lui, e si disposero all'intorno del letto sovra il quale Abon-Hassan era stato coricato, di maniera che non impedivano il califfo di vederlo, e di osservarue tutte le operazioni.

Il tutto in tal ordine disposto, avendo la polvere del cellifo produtto il suo effetto, Abou-Hassan si riveggio senza afecto, Abou-Hassan si riveggio senza accesso, con consulta del consu

Aperti gli occhi, la sua mera viglia raddoppiossi quando vide le dame e gli ufficiali, che lo circondavano, e che riconoscar credette. Il salone, in cui rirovavasi, parvegli lo stesso di quello, che veduto avera nel suo primo addormentarsi. Vi osservò la stessa illuminazione, le stesse suppellettili, e gli stessi adornamenti.

Si terminò il concerto, affine di dar luogo al califfo di starsi attento al contegno del suo nuovo ospite, ed a quanto dir potrebbe nella sua sorpresa. Le dame , Mesrour, e gli uffiziali tutti della camera in un gran silenzio si stettero ognuno al loro posto con gran rispetto. - Ohime l esclamò Abou-Hassan mordendosi le dita e con voce alta, sì che il califfo l'udì con giubilo, eccomi ricaduto nello stesso sogno, e nella stessa illusione di un mese fa! Non ho se non ad aspettarmi ancera una volta le bastonate col nervo di bue all'ospitale de'pazzi legato nella gabbia di ferro. Oh Dio! soggiunse egli, na ripongo interamente nelle niam

della vostra provvidenza. E un uomo molto incivile quello che iri era accolai in mia casa, e che mi cagiona questa illusione, e le pene che ne dorvi soffrire. Traditore, perfido ch' egli e l'eon giuramento promesso mi aveva, di chuduere la porta della mia canera nell'uscirne, ma non lo ha eceguito, e lo spirito maleito è cirrito, il quelle girando della mia compania della mia considera della mia compania della mia considera della mia compania della mia considera della mia considera

Dopo queste ultime parole Abou-Hassan chiuse gli occhi, e se ne stette raccolto in sè stesso collo spirito molto confuso, Un momento dopo li aperse girandoli dall' una e l' altra parte sopra tutti gli oggetti, che al suo sguardo presentavansi. - Gran profeta, esclamò ègli ancora una volta con minore stupore, io interamente mi rimetto nelle mani della vostra provvidenza, preservatemi dalla tentazione di Satano. Chiudendo poscia gli occhi: - So, continuò egli, ciò che debbo fare e mi addormenterò finche Satano mi lasci in pace, e ritorni donde è partito, quando auche aspettar dovessi fino a mezzod).

Non fugli concesso il tempo di riaddormentarsi, come proposto erasi; imperocche Forza de' Cuori, una delle dame da lui veduta la prima volta, accostossegli, e sedutasi su l'orlo del letto : - Gran commendatore de' credenti , gli disse con tutto rispetto, supplico la maestà vostra di perdonarmi, se mi prendo la libertà di avvertirla a non riaddormentarsi, ma fare ogni sforzo per risvegliarsi ed alzarsi , giacebe il giorno priucipia a comparire. - Ritirati, o Satano, disse Abou-Hassan nell'udir quella voce. Guardando poscia Forza de' cuori : - Son io quello, le disse, che voi chiamate gran commendatore de' credenti? Voi certamente per un altro mi prendete. - Alla maestà vostra appunto, ripigliò Forza dei Cuori, io attribuisco questo titolo che le appartiene, come al sovrano di quanti vi sono al mondo mussulmani, e di cui sono umilissima schiava : ed ella vuol senza dubbio divertirsi, soggiunse, fiugeudo di essersi dimenticata di lei stessa, a meno che non sia un residuo di qualche infansto sogno. Ma so ella vuol degnarsi di aprir bene gli occhi , le nuvole che offiscargii possono l'immiginazione si dissiperazione, e vedri che si trova, nel suo palazzo, e circoudata da' suoi uffiziali, e da tutti quanti qui siamo suoi schiavi, pronti a prestargii la nostra dovuta servità. Per altro la mesale vostra maravigiar non si deve di vedera in quetos satune e uno nel suo letto; imperocche ella si addormentò leri si all'improcodortia fiona dia sun camera, e ci contentammo di comodamente coricarla sopra questo solt.

Forza de' Cuori disse tante altre cose ad Alou-Hassan, che essendogli parute verisimili, finalmente si pose a sedere. Apri egli gli occhi, e la riconobbe insieme a Mazzo di perle, ed alle altre dame che già vedute aveva. Esse allora si accostarono tutte iusieme, e Forza de' Cuori ripigliò il suo discorso : - Gran commendatore de' credenti, e vicario del profeta in terra, elia disse, la maestà vostra troverà conveniente, che di nuovo l'avvisiamo, esser omai tempo di alzarsi, imperocchè il gioroo comincia ad apparire. - Voi siete persone pericolose ed importune , ripiglio Abou-Hassan , fregandosi gli occhi; io non sono commendator dei credenti , ma sibbene Abou-Hassan ; del che son certissimo, ne il contrario mi persuaderete. - Noi non conosciamo questo Abou-Hassan, di cui vostra maestà ci parla , soggiunse Forza de' Cuori , nè pure conoscer lo vogliamo; conosciamo bensì la maestà vostra per il gran commendator de' credenti , ed ella non ne persuaderà giammai che non lo sia,

Abon-Hassan girava gli occhi da ogni parte, e sembrava come maravigliato di vedersi nello stesso salone, nel quale già era stato; ma tutto ciò attribuiva ad uu sogno eguale a quello da lui supposto di aver avuto, e di cui temeva le funeste conseguenze. - Ah! esclamò egli alzando le mani e gli occhi a guisa di uomo il quale non sa ove si sia, mi rimetto nelle mani di Macone, Dopo guanto vedo dubitar non posso che lo spirito malefico introdottosi nella mia camera, non mi posseda, e non confonda la mia mente con tutte queste visioni. Il califfo, che lo vedeva e che tutte le sue esclamazioui udiva, si pose a ridere con tanto buon cuore, che durò la più grande fatica a non iscoprirsi.

Abou-Hassan frattanto era tornato a certo Abon-Hassan : quello che aveva coricarsi , ed aveva serrati gli occhi. — fatto nell' interno del suo palazzo , c

Gran commendatore de' credenti , dissegli subito Forza de' Cuori, giacchè la maestà vostra non si alza dono averla avvisata che è giorno, come il nostro debito richiede, e che è necessario ella applichi agli affari dell'imperio, il cui governo le è affidato, noi faremo uso della facoltà che in simile caso ci ha concessa. Ció detto lo piglio per un braccio. e chiamo le altre dame, che l'aiutarono a farlo uscire dal letto , e lo portarono, per così dire , fino nel mezzo del salone , ove lo posero a sedere. Pigliatesi poscia per la mano, ballarono, e saltarono all' intorno al suono di tutti gl' istromenti e di tutti i cembali, che echeggiar facevansi sovra il suo capo, ed attorno le sue orecchie.

Abou-Hassan ritrovossi in una perplessità indicibile di spirito : - Sarei io veramente il califfo , ed il gran commendatore de' credenti, diceva egli a sè stesso? Nell'incertezza in somma, in cui era, dir voleva qualche cosa; ma il grande strepito di tutti gl'istrumenti lo impediva di farsi ascoltare. Fece egli cenno a Mazzo di perle, ed a Stella del mattino, che tenevansi per la mano attorno di lui ballando, che parler egli voleva; e fatto quelle cessar subito il ballo e gli istrumenti , a lui si accostarono. - Non mentite, diss' egli loro con molta ingenuità, e ditemi veramente chi io mi sia. - Gran commendatore de' credenti, rispose Stella del mattino, la maestà vostra vuol sorprenderci col farne questa inchiesta, come se ella nou sapesse da se stessa essere il gran commendatore de' credenti , ed il vicario in terra del profeta padrone dell'uno e dell'altro mondo, di questo in cui sinno, e dell'altro che sarà dopo la morte. Se ciò non fosse, bisognerebbe, che uno stravagante sogno le avesse fatta dimenticare quello che ella è. Potrebbe benissimo esservene qualche cosa, se si considera che la maesta vostra questa notte ha dormito più lungamente dell' ordinario. Nulladimeuo se vostra maestà compiacersi vuole di permetterlo, ricordare le farò di quanto ella ieri fece in tutto il giorno. Essa adunque narrogli il suo ingresso nel consiglio, il castigo dell' iman e de' quattro vecchi dato dal luogoteneute criminale, il regalo di una borsa di piastre d'oro spedito dal suo visir alla piadre di un certo Alion-Hassan : quello che aveva

quanto gli era accaduto nelle tre mense i imbauditegli nei tre saloni, fino all' ultimo, ove la maesta vostra, continuò essa voltaudosi a lui, dopo averei fatte sedere a tavola a suoi fianchi, ci fece l'onore di udire i nostri canti, e di ricevere il vino dalle nostre mani, fino al momento in cui la vostra maestà si sddormentò nella maniera che Forza dei Cuori le ha narrato. Dopo quel tempo la maestà vostra contro il suo solito ha dormito sempre d'un souno profondo fino ad ora che è giorno. Mazzo di perle, tutte le altre schiave, e gli ufficiali, i quali qui ritrovansi, certificheranno la stessa cosa. Sicehè adunque la maestà vostra si ponga in istato di fare la sua preghiera, essendone già il tempo. - Buono, buono, ripigliò Abou-Hassan scuotendo il capo, voi me lo fareste certo credere, se udire vi volessi. Ed io, continuo egli , vi dieo che tutte siete pazze , e che perduto avete il senno; il che è un gran peeeato, essendo voi donzelle cotanto vaghe e galanti. Sappiate, che da quanto non vi lio vedute, son andato alla mia casa, ove ho molto trapazzata mia madre, che souo stato condotto all' ospitale de' pazzi , ove contro mia voglia son rimasto per più di tre settimane, durante le quali il custode non ba laseiato passar giorno, senza regalarmi ciuquanta bustonate con un nervo di bue: e vorreste che tutto questo non fosse se non un sogno? Voi mi burlate. - Grau commendatore de' credeuti, replicò Stella del mattino, eccoci pronte quante siamo a ginrare per tutto ciò, che la maestà vostra ha di più caro, che quanto ella ci dice, non è-che un sogno. Ella da ieri in qua non è mai uscita da questo salone, nè ha tralasciato di dormirvi tutta la notte fino a quest' ora. La costanza con la quale questa dama assicurava ad Abou-Hassan, che quanto gli diceva era vero, e che non fosse uscito dal salone da che vi era entrato, lo pose di milovo in uno stato a non saper che credere di quello che egli era, e di ciò che vedeva. Se ne s'ette egli per qualche tempo immerso ne' suoi peusieri. O cielo, diceva fra sè stesso, son io Abou-Hassan? Sono il gran commendator de' credeuti? Cielo, illuminate la mia mente, fatemi conoscere la verità, affinchè io sappia a che devo appigliarmi, Scoprì egli poscia le sue spalle ancora tutte livide per le bastonale ricevute, e mostrandole

alle dame : — Vedeta, loro disse, e giudicate se simili lividare vani possono in sogno, o dormendo. In quanto a me assicurar vi posso, che realissime sono state, ed il dolore che tuttavia ne risento mi è un tale nallevadore da non pernetterani di dublatrue. Pur nondimeno, se proposizione di principale di principale di la più stravagiane e la più maravegliosa avventura del mondo, e vi assicuro che intenderia non posso.

Nell'incertezza in cui ritrovavasi Aboullassan del suo stato, chiami uno degli illassan del suo stato, chiami uno degli culliciali del califo, che stava a lui vicino: — Accostateri e gli disco, e mordotemi la punta dell'orcechio, aceiscochio giudichi sa dorne, o se veglio. L'uffiziale si accostò, gli affertò la punta dellp'orcechio fra i deutti, e tanto fortementa la strime, che Abou-l'assam proruppe in mo spavestevole crido.

A tale grido tutti gli strumenti di musica suonarono nello stesso tempo, e le dame e gli uffiziali si posero a hallare, a cautare, ed a saltare intorno ad Abou-Hassan con tanto strepito, che egli entrò in nua specie d' eutusiasmo, il quale far gli fece mille pazzie. Posesi egli a cantare come gli altri. Lacerò l'abito da califfo , del qu'ale era stato vestito : gettò a terra la barretta, che sul capo teneva, e rimaso in camicia e in mutanda, alzossi con soprassalto, ed avventossi fra due dame , che piglio per le mani ; e posesi a danzare ed a saltare con tanti gesti e moti e contorsioni buffonesche e ridicole, che il califfo non pote più contenersi nel luogo ove se ne stava. L' juaspettata buffoneria d' Alsou-Hassan rider lo fece di tanta forza, che laseiossi cader rovescioni : ed il suo rumore fu molto superiore a tutto lo strepito degli stromenti musicali e de' cembali. Stette sì gran tempo senza potersi contenere . che poeo vi manco non se ne ritrovasse incomodato. Finalmente egli si rislzò, ed aprì la gelosia. Allora avanzando il capo, e sempre ridendo: - Abou-Hassan, Abou-Hassan, selamo egli, vuoi tu adunque farmi morire a forza di ridere?

Alla voce del califio ogunno si tacque; e lo strepito termino. Abou-llassan si fermò con gli altri, e girò il capo dalla parte dalla quale erasi udita la voce. Riconobbe egli il califio, e nello stesso tempo il mercatante di Mussoul. Egli non si aconcertò punto per questo; anzì al contrario comprese impunatuenti, che egli era risveglialo, che l'accaduto era realissimo, e non già un sogno. Seguitando perció la buffoneria, e per conseguenza P intenzione del califfo: — Ah ah l sclamo egli guardandolo con coraggio; voi siete adunque il mercatante di Mussoul ? Come! Voi vi dolete che morir vi faccio. voi cagione dei pessimi trattamenti fatti a mia madre, e di quelli ricevuti per lungo tempo all'ospitale de' pazzi ; voi che tanto malamente trattato avete l'Iman della moschea del mio quartiere, ed i quattro scheikhs miei vicini, giacchè nou sono stato io , e me ne lavo le mani ; voi che cagionate mi avete tante pene di spirito e tanti malanni? lu somma non siete voi l'offensore, e non son io l'offeso? - To hai ragione . o Abou-Hassan. rispose il califfo continuando a ridere : ma per consolarti, per ricompensare tutte le tue pene, io sono pronto, e chiamo il cielo in testimonio, di farti a tua scelta quella compensazione che imporre mi vorrai.

Nel terminar queste parole il califfo discese dal gabinetto ed entrò nel salone. Portar si fece uno de' snoi più belli abiti , e comandò alle dame di esercitare le funzioni degli ufficiali della camera, e di rivestirne Abou-Hassan. Quando esse vestito l'ebbero : - Tu sei mio fratello, cli disse il califfo abbracciandolo, chiedimi quanto può farti piacere, ed io te lo concederò. - Gran commendatore de' credenti , ripiglio Abou-llassan , supplico la maestà vostra di concedermi la grazia di dirmi ciò che ella ha operato per isconcertarmi in tal maniera la mente, e quale sia stato il suo disegno. Questo adesso più di ogn' altra cosa m' importa per rimettere del tutto il mio animo nel suo ordinario andamento.

Il califfo si benignò di concedere questa soddisfazione ad Abou-Hassan, dicendogli : - Saper tu devi primieramente che sovente mi travesto, e particolarmente la uotte, per conoscer da me stesso. ae tutto cammiui con ordine nella città di Bagdad. E come bo gran piacere di saper pure ciò che accade nei contorni, prefisso mi sono il primo di ogni mese per fare un gran giro al di fuori, ora dall' una , ora dall' altra parte , e ritorno sempre per il ponte. Ritornavo dal fare questo giro la sera che tu m' invitaati a cenare in tua casa. Nella nostra conversazione mi facesti conoscere bramare ardentemente di essere califlo e vivere l'ammiratore della sua grandezza.

gran commendatore dei credenti pel solo spazio di ventiquattr'ore per ridurre al dovere l'Iman della moschea del tuo quartiere, ed i quattro scheikhs auoi consiglieri. La tua brama parvemi propria a somministrarmi cagione di divertimento, ed a questo oggetto pensai subito il mezzo di procurarti la soddisfazione che hramavi. lo portava meco certa polvere, la quale fa dormire nello stesso momento in cui vien pigliata, risvegliare non facendo se non in capo a certo tempo: senza che te ne accorgessi, ne gettai una certa dose pell'ultima tazza, che ti presentai e che hevesti. Appena oppresso fosti dal souno, prender ti feci e trasportar pel mio palazzo dal mio schiavo, dopo aver lasciato la porta della tua camera aperta. nell'uscire. Necessario non è dirti ciò che successe nel mio palazzo quando ti risvegliasti, e durante il giorno sino alla sera : ove dopo essere stato lautamente banchettato per mio ordine, una delle mie schiave , la quale ti serviva , gettò un' altra dose della stessa polvere nell' ultimo bicchiere , che ti presentò , e che hevestl. Sobite immerso fosti nel letargo, e trasportar ti feci alla tna casa dallo stesso schiavo che portato ti aveva, con ordine di lasciare ancora nell'uscire la porta della tua camera aperia. Tu stesso mi hai narrato quello che ti è accaduto la mattina ed i giorni seguenti. Immaginato non mi era per nulla che tanto penar dovessi quanto in quest' incontro bai sofferto; ma come mi son già impegnato verso di tc , farò di tutto per consolarti , e darti occasione di porre in obblio tutt' i tuoi mali. Vedi adunque ciò che far posso per piacerti, e puoi senza timore chiedermi quanto brami .- Gran commendatore de' credenti, ripigliò Abon-Hassan, per grandi che sieno i mali sofferti . sono dessi cancellati dalla mia memoria dal momento nel quale certificato vengo essermi provenuti per parte del mio sovrano signore e padrone. Per quello riguarda la generosità, di cui la maestà vostra si offerisce di farmi provar gli effetti con tanta bontà, non dubito punto della sua irrevocabile parola. Ma siccome l'interesse non ha mai avuto dominio sovra di me ; così , giacehè ella mi concede questa libertà , la grazia che ardisco chiederle, si è : di permettermi libero accesso alla sua persona , per godere la buona sorte di essere in tutto il tenipo del mio

Quest' ultima pruova del disinteresse di : Abou-Ilassan termino di meritargli tutta la stima del califfo. - Molto mi è cara questa tua dimanda, ed io te la concedo, gli disse il califfo, insieme al libero ingresso a ogni ora nel mio palazzo in qualunque luogo mi ritrovi. Nello stesso tempo gli assegno una casa nel palazzo, e per quello riguardava il suo mantenimento, dissegli non volere che dipendesse da' suoi tesorieri, ma dalla sua stessa persona; e subito consegnar gli fece dal suo tesoriere secreto una lorsa di mille piastre d'oro. Abou-Hassan rese profondi ringraziamenti al califfo, che da lui partissi per andare ad assistere al consiglio secondo il suo solito (1).

(1) Il conto del Dormiglione svegliato, uno de' migliori della raccolta delle Mille ed una Notte, è ancora del numero di quelli penetrati di buon' ora nell'Europa. Il più antico autore che l'abbia riportato, è il cronista olandese Pontus Heuterus (Heuiter), il quale, nella sua Storia di Borgogna pubblicata nel 1538, racconta il fatto come la narrazione tradizionale d'un avvenimento accaduto a Filippo il Buono duca di Borgogna, che rappresenta nella novella del cronista la stessa parte di Haroun-al-Rascid nel conto arabo. Filippo il Buono trovò una sera sullo spianato della sua casa, a Bruges, un popolano ubbriaco ed immerso in un profondo sonno. Egli lo fece trasportare nel suo palagio, ed al dimani il pover uomo risvegliandosi si trovò, con sua grandissima sorpresa, in un letto magnifico, e per tutto lo spazio della giornata egli ricevette gli onori che ordinariamente si rendevano al duca. Dopo uno splendido banchetto egli ricadde nello stato in cui era il di ignanzi. Riportato sul largo, il dimani fu forte meravigliato di ritrovarsi vestito de' suoi abiti grossolani, e s' imaginò che quanto aveva veduto non fosse stato altro che un sogno. (Rerum Burgundicarum , lib. IV, cap. XIX). Lo stesso aneddoto, secondo ogni apparenza, ha fornito a Shakespeare il prologo (induction ) della commedia della Cattiva Donna ridotta alla ragione ( Taming of the Shrew), commedia rappresentata, come si crede, verso il 1594. Secondo Malone, citato da Dunlop nella sua Storia della finzione (vol. III. p. 65).

Alon-lassan colse questo tempo per andar senas indego si duformare sus na-dre di quanto accadera, ed a partecipare la san boma sorte. Conocere le fee, che quanto gli era accaduto non avera l'origine da un sogno; che egli era stato califlo, no avez esercitate le funcioni per lo spazio di un intierro girono, e ricevutine veramente gli noori. Che essa dubitar non dovera di quanto gli affermava, perchè avutane la conferma dalla propralo bocca del califlo.

La notizia della storia di Abou-Hassan non tardo molto a rendersi pubblica per tutta la città di Bagdad; passò pure nelle province vicine, e di la nelle più remote, con tutti gli strani e ridicoli particolari onde era stata accompagnata.

Il nuovo favore di Alvou-Hassan rendevalo estremanente assiduo appresso del califio. Essendo egli naturalmente di umore giocondo, e che-nascor faceva l'allegrezza orunque si trovava coi suoi detti piacevoli e i suoi scherzi, il lealifis star non potea senza di lui, ne prendevasi alcun diverlimento senza chiamarrelo: lo conduceva pure qualche volta da Zobeida sua moglio, alla quale narrata aeva la

Shakespeare avrebbe tratto il suo prologo dal libro di Grimstone, intitolato Admirable and memorable stories. Se quest' opera è difatto, come lo dice Dunlop, una traduzione di quella di Simone Goulart, che è intitolata Storie ammirabili e memorabili del nostro tempo, la prima edizione di questo libro non essendo venuta in luce che nel 1600, e l'aneddoto in cui è rappresentato il dura di Borgogna non facendo parte di questa prima edizione, ma solamente di quella che apparve nel 1607, la raccolta di Grimstone non ha potuto essere consultata da Shakespeare per la sua opera, rappresentata nel 1594. Checche ne sia , l'aneddoto di Filippo il Buono si trova nella raccolta di Goullart sotto il titolo di Vanità del mondo magnificamente rappresentata / t. 1. p. 360 verso, dell' edizione del 1607), Angelino Gazet l'ha messa in versi latini ne' suoi conti devoti (Pia hilaria. Antuerpiae 1629, t. 1, p. 132 in 18 ). Il padre du Cerceau ne ha fatto la sua commedia delle Incomodità della grandezza; e Sédaine ha composto sul medesimo subbietto la sua opera comica del Diavolo a quattro.

sua storia, che erale stata di un grandissimo divertimento. Zobeida molto se ne compiaceva : ma osservò , che ogni volta che egli accompagnava il califfo da lei, teneva sempre gli occhi fermi sovra di una delle sue schiave per nome Nouzhat-Oulaoudat (1); per il che risolse di avvisarne il califfo. - Gran commendatore de'credenti , disse un giorno la principessa al califfo , voi non osservate forse, come me, che ogni volta che Abou-Hassan qui vi accompagna non leva mai gli occhi di sopra a Nouzhat-Oulaoudat, ne mai tralascia di farla arrossire. Questo conoscerete essere un segno certo che essa non l'odia; laonde se volete seguire il mio consiglio, faremo un matrinionio dell' pno e dell' altra.

- Madama, ripigliò il califfo, voi ricordar mi fate di una cosa che dovrei aver già fatta. So qual sia il genio di Abou-Hassan riguardo al matrimonio , lo so da lui stesso, e sempre promesso avevagli di dargli una moglie della quale avrebbe ogni ragione di essere contento. Ho gran piacere che parlato me ne abbiate ; ne so come quest'affare mi fosse uscito dalla mente. Ma è molto meglio che Abou-Hassan seguito abbia la sua inclinazione con questa scelta fatta da lui stesso. Per altro, giacche Nouzhat-Oulaoudat non ne è aliena, non dobbiamo più oltre differire questo matrimonio. Ecco l' uno e l'altra : essi non devono che dichiarare se vi acconsentono.

Abou-Hassan si prostrò a' piedi del ca-Liffo e di Zobeida per dimostrar loro quanto sensibile fosse alla bontà che per lui avevano. - lo non posso, disse rialzandosi , da migliori mani ricevere una moglie; ma non oso sperare, che Nouzhat-Oulaoudat voglia concedermi la sua di altrettanto buon grado, come io son pronto a concederle la mia. Nel terminar queste parole, guardò egli la schiava della principessa, che per la sua parte hastantemente dava a divedere col suo rispettoso silenzio, e col rossore che le coprì la faccia, esser tutta disposta a seguire il volere del califfo e di Zobeida sua padrona. Il matrimonio fu fatto e le pozze celebrate nel palazzo con grandi feste che per più giorni durarono. Zobeida si fece un dovere di compartire ricchi regali alla

(1) Cioè a dire Divertimento che richiama, o che fa ritornare. (Galland).

sua schiava per compiacere al califie, ed i califio del califo del cato son i consolerazione di Zabeida praticò lo stesso verso Atonimasen. La mogifie fu condutta all' albergo che il califio assegnato avea ad Atonimasan suo marrio, il quale con impazienza l'aspettava. L'accolse egli allo strepto di futti gli strumenti musicali, de' cori de' cantatori e cantatrici di pazzo, che echeggiar facevano l'aria del concerto delle loro voci e de' loro istrumenti.

Molti giorni si passarono in feste ed allegrezze solite in simili occasioni, dopo i quali furono lasciati i novelli sposi a godere in quiete i loro amori. Abou-Hassan e la sua consorte erano sommamente innamorati l' uno dell'altro. Vivevauo essi in nna tanto perfetta unione, che, tranne il tempo in cui facevano la loro corte uno al califfo, l'altra alla principessa Zoheida, stavano sempre insiemo, ne mai si dividevano. Vero è che Nouzhat-Oulaoudat aveva tutte le qualità di una donna capaci di somministrare amore ed impegno ad Abou-Hassan, giacchè essa era per l'appunto fatta a seconda delle sue brame, sopra le quali egli spiegato si era al califfo, cioè di tenergli huona compagnia a tavola. Con queste disposizioni mancar essi non potevano di passar insieme molto piacevolmente il lor tempo. Sì che la loro tavola era sempre propta ed imbandita di vivande le più delicate e più ghiotte, che un trattore l'incombenza aveva di apprestare e provveder loro. La credenza era sempre carica di vino il più squisito ed in maniera disposto, che, stando a tavola, ne potevano preudere a lor bell'agio senza disturbo nè dell'uno, nè dell'altro. Colà se ne stavano allegramente, e si trattenevano conmille scherzi, che proromper li facevano in iscoppi di risa più o meno forti , secondo che più o meno incontrato aveano di dire qualche cosa capace a divertirli. Il pasto della sera particolarmente eraconsacrato all' allegria. Non facevansi apprestare se non eccellenti frutti . dolcinmi, paste di mandorle, e ad ogni sorso di vino si sfidavano a gara l'un l'altro con certe canzoni, le quali per lo più erano all' improvviso composte a proposito e sopra il soggetto di cui parlavano. Queste cauzoni erano pure qualche voltaaccompagnate da un liuto, o da qualche altro istrumento, che l'una e l'altro suonar sapevano.

sarono in tal guisa un molto lungo spazio di tempo in gozzoviglie ed in divertimenti. Non eransi mai data gran pena per la spesa de' pranzi ; ed il trattore . che a questo uopo cra stato scelto da essi, fatto ne aveva l'auticipato pagamento. Era ben ginsto che ricevesse qualche dausio ; per il che presentò loro la nota della spesa. La somnia era ragguardevole, ed a questa aggiuguendo quella degli abiti nuziali de' più ricchi drappi per l'uno e per l'altra, e quella delle gioie, ritrovossi cotanto eccessiva, che si accorsero . ma tardi . come di tutto il contante ricevuto dalle beneficenze del califfo e della principessa Zobeida, nell'occasione del loro matrimouio, non restava loro precisamente che quanto bastava a soddisfarla. Ciò impegnolli a mature considerazioni sovra il passato, le quali per altro non rimediavano punto il mal presente. Abou-Hassan penso di pagare il trattore, e sua moglie vi aderì ; laonde fattolo venire pagarongli quanto gli dovevano, senza nulla dar a conoscere dell'imbarazzo in cui si sarebbero ritrovati dono un tal pagamento.

Il trattore parti molto contento di essere sato pagato in tante belle monete d'orn di fresco ceniste, e che non si vedevano se non el pelezzo del catiflo : ma Abou-Hassan e Noudat-Ouloudat non la furnon di arer veduto il finudo delle luro borse, al che rimasero silenziosi, con gli occhi lussi; e motto introgitati sullo stato in cui si vedevano ridutti, nel primo auno del lorn nattrinonio

Abou-Hassan molto bene si ricordava che il califfo, ritenendolo nel suo palazzo, promesso avevagli di uulla lasciargli mancare. Ma quando egli considerava che in poco tempo aveva profuse le sovvenzioni della sua mano liberale, oltre che non : era inclinato al chiedere, non voleva esporsi al rossere di manifestare al califfo il mal uso fattone, ed il bisogno in cui era di riceverne delle nuove. D'altra parte egli aveva ceduta la rendita del suo patrimonio a sua madre, subito che il califfo ritenuto avevalo presso la sua persona , ed era molto alieno di ricorrere alla borsa di sua madre, alla quale avrebhe fatto conoscer con questo procedere d'esser ricaduto nello stesso disordine, in cui si trovò dopo la morte di suo

Nouzhat-Oulaoudat dal auo canto, la

padre.

Alous-Hassan e Nouzhat-Oulsoudust pasrous in tal guiss nu medio lungo spad i tempo in guzzoviglie ed in diverments. Non erans insut data gran pen della sus servità de de sou fletto, puis r la spesa del pranzi; ed il trattore, e a questo usopo era stato sectio da mandare.

Alou-Hassan ruppe finalmente il silenzio, e guardando Nonzhat-Oulsoudat con faccia sereua : - Mi accurgo molto bene. le disse, che voi siete nello stesso imbarazzo in cui io mi ritrovo, e che studiste a qual partito appigliarci dobbiamo in una congiuntura cotanto infausta, quanto questa nella quale il denaro all' improvviso ci è venuto meno, e senza averlo preveduto. Non so quale esser possa il vostro sentimento : in quanto a me, checche possa accadere, il uno parere non è già di diminuire la nostra ordinaria spesa uella minima cosa, e credo che dal vostro canto non sarete di contrario avviso. Il punto sta a ritrovare il mezzo di provvedervi , senza soggiscere alla viltà di chiederne, ne io al califfo, ne voi a Zobeida, e credo averlo ritrovato. Ma per questo dobbiamo darci mano l' uno con l'altro. Onesto discurso d'Alsou-Hassan pineque

molto a Nouzhat-Oulaoudat, e diedele qualche sperauza. - Non era di voi meno occupata in questo pensiero, gli rispose ella, e se nou ue parlava, ciò derivava dal perche non vi vedeva alcuu rimedio. lo vi confesso, la spiegazione che mi fate mi reca il maggior piacere esprimibile; nm giacche ritrovato avete il mezzo che dite, e che il mio soccorso vi è necessario per riuscirvi , a voi spetta accennarmi quello che far devo, e vedrete che io mi adoprero cou tutte le mie forze.-Non dubitava, ripigliò Abou-Hassan, che voi di buona voglia per concorrere non foste a quanto era per suggerirvi in un affare che riguarda si voi come me. Udite dunque il mezzo immaginsto, per fare che il denaro non ci manchi nel bisogno che abbiamo, almeno per qualche tempo. Consiste in un piccolo inganno, che faremo, jo al califjo, e voi a Zobeida, ed il quale , mi assicuro , rinscirà loro di divertimento, ne ci sarà inutile. L'inganno adunque che ho meditato si è , che ambi noi moriamo. - Che ambidue moriamo ! interruppe Nouzhat-Oulaondat:morite pure, se volete, voi solo ; quanto a me, stanca non sono di vivere, ne pretendo, uon ve ne diapiaccia, di morire ancora tanto presto. Se non avete altro mezzo da pro-

pormi che questo, eseguir lo potete da l meno liberale a mio riguardo di quello voi stesso, perché vi assicuro che non mi c' immischiero punto. - Voi siete donna. soggiunse Abou-Hassan : voglio dire , di una vivacità e di una prontezza sorprendente : appena ini date il tempo di spiegarmi. Ascoltatemi adunque un momento con sofferenza, e dopo ciò vedrete, che morir vorrete della stessa morte, della quale pretendo io stesso morire, allorquando sentirete, che non intendo di parlare di una morte vera, ma di una morte finta. - Ab I allora va bene : interruppe di nuovo Nouzhat-Oulanudat : quando non si tratta che di una morte finta, sono con voi. Adopratemi pure, testimonio sarete del zelo col quale vi seconderò a morire in questa maniera. Poichè, a francamente parlarvi, ho una ripugnanza invincibile a voler morire tanto presto nella maniera, che mi ero immaginata. - Or bene, voi molto soddisfatta resterete, continuo Abou-llassan. Ecco, come io la penso per riuscire in quanto mi propongo. lo rappresentero il morto; subito voi piglierete un lenzuolo, e mi v' involgerete, come se effettivamente lo fossi. Mi porterete nel mezzo della camera nella maniera consucta, col turbante posto sopra il viso, e le piante vnltate dalla parte della Mecca, tutto pronto per es-sere trasportato al luogo della sepoltura. Quando il tutto sarà in tal forma disposto, voi proromperete in clamori, e spargerete le lagrime ordinarie in simili occasioni, lacerando i vostri abiti, e strappandovi i capelli , o almene fingendo di strapparli, e tutta iu pianto, con i capelli sparsi andrete a presentarvi a Zobeida. La principessa saper vorrà la cagione delle vostre lagrime ; e subito che informata ne l'avrete con parole interrotte da singulti, non mancherà di compatirvi , e di farvi regalo di qualche somma di contante per Ispese de' miei funerali , e di una pezza di breccato da servirmi di drappo mortuario , per rendere la mia sepoltura più magnifica, e per farvi un abito in vece di quello che lacerato vedrà. Subito che voi ritornata sarete con questo contante e la pezza di hroccato, mi alzerò dal mezzo della camera, e voi vi ci porrete in mis vece. Voi rappresenterete la morta, e dopo avervi jo pure involta in un lenzuolo, andrò egualmente dal califio ad esporgli lo stesso come fatto avrete voi a Zobeida, e mi dà l'animo di compromettermi che il cal:ffo non sarà

io sarà stata Zobeida verso di voi (t). Ouando Abou-Hassan terminato ebbe di spiegare il suo pensiere sovra quanto. aveva imaginato:-lo credo, che lo scherzo sara molto ridicolo , disse subito Nonzhat-Oulaoudat, e molto mi sarò iugannata se il califfo e Zobeida non ne andranno lieti. Presentemente si tratta di ben condurlo. In quanto a me, lasciatemi operare, chè rappresenterò la mia parte almeno egualmente bene, come mi aspetto che eseguiate la vostra, e con tanto maggior zelo ed attenzione, in quanto che ne presagisco come voi il gran vantaggio che riportarne dobbiamo. Non perdiamo tempo. Mentre jo piglierò un leuzuolo, voi spogliatevi in camieia e mutande ; so seppellir bene quanto chi si sia, poichè quando mi ritrovava al servigio di Zobeida, e che qualche schiava delle mie compagne moriva, aveva jo

sempre l'incombeuza d'involgerla. Abou-Hassan non tardo molto ad eseguire quanto Nouzhat-Oulaudat detto avevagli. Stesosi colla schiena sovra il tapneto nel mezzo della camera , incrociò le sue hraccia, e lasciò involgersi di maniera che pareva dovesse in breve esser posto in una bara, e portato via per seppellirsi. Sua moglie gli volto i piedi dalla parte della Mecca, gli coprì la faccia con una finissima mussoffina, e posevi sovra il suo turbante, aeciò avesso libero il respiro. Ella poscia sconciossi il eapo, e con le lagrimo agli occhi, i capelli sparsi ed ondeggianti, mostrando di volere strapparseli con grandi strida. si hatteva le guance, e davasi granch colpi sovra il petto con tutte le dimostrazioni di un vivo dolore. In questo apparato usel ed attraversò una gran corto per andare all' appartamento della prin-

cinessa Zobeida. Nouzhat-Oulaoudat prorompeva in clamori cotanto dolorosi, che Zobeida li udi fin dal suo appartamento. Laonde comandò alle sue schiave, che allera le stavan vicine, di vedere donde venir potevane tali pianti e clamori che udiva. Accorsero esse subito alle gelosie, e ritornarono

(1) Uno degli ultimi editori delle Mille e una Notte, il signor Gauttier, ha fatto osservare con ragione che l'astuzia di Abou-Hassan ha probabilmente fornito ad Andrieux l'idea della sua bella commedia Gli Storditi.

ad avvisare Zolecida che Nouzhat-Unionada tutta piangente si accostava. La principessa impaziente di sapere che le fosse acceutto, si atzò, e le ando incontro ino alia porta della sua anticamera. Non-un prettamente la sua parta. Vedido che che Zobeida, la quale cila atessa teueva la portera della sua anticamera mezzà-perta aspettandola, raddoppiò i suoi che mori nell'accostara, si lacerò i capelli, giori forza, e si prostrò alle sue piante lasgora del sua discontra del proposito del sua della sua principara del proposito del sua fagrimo.

Zobeida, maravigliata di vedere la sua schiava in un' afflizione tanto straordinaria . le chiese ciò che avesse, e quale di-

sgrazia le fosse accaduta.

In vece di rispondere , la falsa afflitta continuo i auoi singulti per qualche tempo , fingendo di farsi violenza per contenerli. - Oimè I mia riveritissima signora e padrona , ella esclamò finalmente da' singulti interrotta, qual disgrazia maggiore e più funesta accadermi poteva di quella che mi obbliga di venire a prostrarmi a' piedi della maestà vostra nella estrema disgrazia nella quale ridotta sono? Il cielo prolunghi i vostri giorni in una perfetta salute, o mia adoratissima principessa, e vi conceda lunghi e felicissimi anni, Abou-Hassan, che onorato avete della vostra grazia, e che dato mi avevate per marito d'accordo col grau commendator de' credenti, è morto.

Nel terminare queste ultime parole Nouzhst-Oulaoudat raddoppio le sue lagrime ed i singulti, e di nuovo prostrossi ai piedi della priucipessa, Zobeida resto estremamente sorpresa da questa notizia. - Abou-Hassan è morto I essa esclamò , quell'uomo robusto e di sì buona complessione, sì grato, sì piacevole e di tanto divertimentol Per verità non mi aspettava di udire sì all' improvviso la morte di un uomo come quello, che dava a credere di dover vivere lungo tempo, e che ginstamente lo meritava. Non potè ella far di meno di non mostrarne il suo dofore con le sue lagrime. Le schiave che l'accompagnavano, e che molte volte avuta avevano parte negli scherzi di Abou-Hassan, quando era egli ammesso aj familiari trattenimenti di Zobeida e del califfo . dettero a vedere pure co' loro pianti il loro rammarico per la sua perdita . e la parte che esse vi prendevauo.

e la parte che esse vi prendevauo. Zobeida : le schiave , e Nouzhat-Ou-

laoudat se ue stettero per lunga pezza col fazzioleto agli occhi a pisagera, ed a prorompere in sospiri per questa morte supposta. La principessa finamente ruppe il silenzio. — Iniqua I sclamò essa, vultandosi alla finta vedora; ta forse ban cagionata la sua morte. Somministrate gli avrai talic acquò ni di dispiaceri col tuo inmore inquieto, che lo bai finalmente ridutto alla sepolitura.

Nouzhat-Oulaoudat mostrò rimanere molto mortificata del rimprovero che Zobeida le faceva. - Ah I madama , esclamo essa: pou credo di aver somministrato giammsi alla maestà vostra per tutto il tempo, che ho avuto l'onore di essere sna schiava , la minima cagione di avere una opinione cotanto svantaggiosa della mia condotta verso un marito statomi sì caro. Mi repeterei la più sventurata di tutte le donne, se voi persuasa ne foste. Ho prediletto Abou-llassan come uua moglie prediliger deve un marito che appassionatamente ama ; e senza vanità posso affermare, che ho avuto tutto l'amore che meritava avessi per lui , ln cambio di tutte le ragionevoli compiacenze che egli per me aveva, e che mi erano di sufficiente argomento, che esso non meno cordialmente mi amava. Persuasa sono che, su questo punto, egli pienamente mi giustificherebbe nello spirito della maestà vostra . se per anche fosse vivo. Ma no .. niadama, soggiunse, riunovando le sue lagrime, la sua ora era venuta, e questa è la cagione unica della sua morte.

Zobeida în fatti oservata aveva sempre nellă sia schiva una tiesse genglinza, di umore, un' alfabilità che giammai semtinsat, una grande decilità, ed tu zelo che bea dimestrava di operare pistituoi per volontà, che per delito. Si che non esitò a credere alle sue espressioni; e commodo alla sua tesoriera, d'andare a prendere dal suo tesoro una hora di ceata di broccalo.

La teseriera ritornò subito con la barsa e la pezza di broccato, che essa consegnò per ordine di Zobeida nelle mani di Nouzhat-Onlaoudat.

Nel ricevere questo distinto regalo ella prostrossi ai piedi della principessa, e le rese umilissimi ringraziamenti con grande soddisfazione nell' animo di essere ottimamente riuscita nel suo intento. — Vanne, le disse Zobeida, fa servire, la pezza di broccato di coltrice sopra il catafalco di l tuo marito, ed adopera il contante a fargli esequie onorevoli, e di lui degne. Modera poscia i trasporti della tua afflizione, perché io prenderò cura di te.

Nouzhat-Oulaoudat, non appena fu fuori dalla presenza di Zobeida, si asciugò le sue lagrime con gran giubilo, e cou sollecitudine ritornò a render conto ad Abou-llassan del buon successo di quanto per la sua parte rappresentato aveva.

Nel rientrare, Nouzhat-Oulaoudat prornppe in un grande scoppio di risa, ritrovando Abou-Hassan nello stato medesimo in cui l'aveva lasciato, cioè a dire, involto nel lenzuolo nel mezzo della camera. - Alzatevi , ella gli disse sempre rideudo, ed a veder venite il frutto dell'inganno fatto a Zobeida. Per ora non moriremo di fame.

Abou-llassan prestamente si alzò, e si rallegrò molto con sua moglie vedendo la borsa e la pezza di broccato.

Nouzhat-Oulaoudat era tanto conteuta di essere si bene riuscita nell'iuganno fatto alla principessa, che contener uon poteva il suo ginhilo. - Ciò non basta, ella disse a suo marito ridendo. Voglio auch' jo egualmente fingermi morta, e vedere se voi tanto bravo sarete, da avere altrettanto dal califfo, quanto io ho avitto da Zobeida. - Ouesto è per l'appunto il genio delle donne, ripigliò Abou-llassan : dicesi con molta ragione , aver esse sempre la vanità di credere di operare molto più degli nomini , ancorche il più delle volte nulla esse operino di bene se non per loro consiglio. Sarebbe bella, se non ricavassi altrettanto almeno quanto voi dal califfo, io che l'inventore sono della furberia. Ma non perdiamo il tempo in discorsi inutili. Fingetevi voi pure morta come me, e vedrete se non otterrò lo stesso intento.

Abou-Hassan involse sua moglie in nn lenzuolo, la pose nello stesso luogo in cui egli stava, voltolle i piedi verso la Mecca, ed uscì dalla sua camera tutto in disordine, col turbante malamente accomodato, a guisa di un uomo che ritrovasi in una grande afflizione. In questo stato andò dal califfo, che stava allora in consiglio privato col gran visir Giafar ed altri visiri , ne'quali maggior confidenza aveva. Presentatosi alla porta, l'usciere , sapendo che aveva liberi tutti gl' ingressi, gli aprì. Entressene tenendo con una mano il fazzoletto agli occhi per na-

scondere le finte lagrime, che in abbondanza grondar lasciava, hattendosi a gran colpi con l'altra il petto con esclamazioni che esprimevano l'eccesso di un gran

Il califfo, il quale era solito a vedero Abou-Hassan con faccia sempre allegra . e che non inspirava se non giubilo, resto molto sorpreso di vederlo comparire alla sua presenza in uno stato si mesto, e tralasciando dal più prestare attenzione all'affare, del quale trattavasi nel suo consiglio, gli chiese la cagione del suo dolore. - Gran commendatore de' credenti. rispose Abou-Hassan con singulti e reiterati sospiri , accader non mi poteva disgrazia maggiore di questa che cagiona la · mia afflizione. Il cielo vivere lasci la maestà vostra sovra il trono, che con tanta gloria occupa. Nouzhat-Oulaoudat, cho ella per sua bontà concessa mi aveva in matrimonio per passare il rimanente dei miei giorni in sua compagnia . . . Ohi-

me l . . . A questa esclamazione . Abou-Hassan mostro di avere il enore talmente oppresso, che non prosegul più oltre struggen-

dosi in lagrime.

Il califfo, il quale comprese che Aboullassan ad anuunciargli veniva la morte di sua moglie, ne parve estremamente commosso. - Il cielo le conceda misericordia, egli disse con aria che dimostrava quanto gli riucresceva : era dessa una buona schiava, e concessa le l'avevamo Zobeida ed io con intenzione di farti piacere. Meritava in vero di vivere più lungo tempo. Allora le lagrime grondarongli dagli occhi, ed obbligato fu di pigliare il suo fazzoletto per ascingarle.

Il dolore di Abou-Ilassan e le lagrime del cal.ffo attirarono quelle del gran visir Giafar e degli altri visiri. Piansero essi tutti la morte di Nouzhat-Oulaoudat , la quale dal suo canto stava con una grande impazienza di sapere come Abou-llassan fosse riuscito nel suo intento.

Il califfo ebbe lo stesso pensiere pel marito, di quello che Zobeida avuto aveva per sua moglie, e s'inmagino che egli forse fosse stata la cagione di sua morte. - Sciagurato | gli disse cou aria sdegnosa : nou sei già tu che fatto abbia morir tua moglie coi tuoi pessimi trattamenti? Ah l io non ne ho alcun dubbio. Aver dovevi almeno qualche considerazione per la principessa Zobeida mia moglie, la quale l'amava più delle altre schiave, e che è volentieri concorsa a privarsene l per concedertela. Questo è un bello argomento della tua gratitudine! - Gran commendator dei credenti, rispose Abou-Hassan, facendo sembiante di piangere più amaramente di prima; la maestà vostra può ella nudrire per un solo momento il pensiere, che Abou-Hassan, da lei ricolmato delle sue grazie e de' suoi bepeficii, ed al quale ha impartiti tanti onori, cui giammai avrebbe avuto animo di aspirare, abbia potuto essere capace di una tale e tanta ingratitudine? lo amava Nauzhst-Oulaoudat mia moglie tanto per tutte queste cagioni, quanto per le belle qualità che essa aveva, e per cui ho sempre avuto per lei tutta la tenerezza e tutto l'amore che meritava. Ma, o signore, soggiunse, ella morir doveva, ed il cielo lasciarmi non ha voluto godere più lungo tempo di una felicità, che ottenuta aveva dalla bontà della maestà vostra e di Zobeida sua cara sposa.

Abou-Hassan in somma seppe tanta perfettamente simulare il suo dolore con tutti gli argomenti di una vera afflizione, che il califfo, il quale per altro udito non aveva a dire che egli avuto avesse il minimo contrasto con sua moglie, prestò tutta la fede a quanto gli disse, ne più dubitò della sincerità delle sue espressioni. Il tesoriere del palazzo cra presente, ed il califfo gli comando che andasse al tesoro, e consegnasse ad Abou-Hassan una borsa con cento pezze di monete d'oro insieme ad una bella pezza di broccato. Abou-Hassau prostrossi subito a' piedi del califfo per dimostrargli la sua gratitudine, e ringraziarlo del suo regalo. - Segui il tesoriere, gli disse il califfo,, la pezza di broccato servir deve a coprire il catafalco della defunta, ed il contante per adoperarlo in eseguie degne di lei. Mi lusingo che volentieri le presterai quest' ultima pruovs del tuo amore.

Abou-Hassan non rispore a questo parole obbliganti del califio se nou con un profondissimo inchino ritirandosi. Seguti il teoriere, e subito che consegnato gli fiarono nelle mani ia borsa e la pezza di broccato, ribrorò alla sun casa contentissimo, e molto in sè stesso soddistatto di vere, con tanta prestezza e facilhà, rifcui ridotto erasi, e che cagionata averagiti tanta inquiesteline.

Nouzhat-Oulaoudat, stauca di essere stata

langamente in quella incomoda positura,

non aspettó che Abou-Hassan lo dicesso di abbandonare la media situación eia cui stava. Sobito, che udi aprire la porta, accurea a hia. – Elbenea, gli dise; al casciaria la cui su de la cui su conserva de la cui su casciaria liquanuare come Zobeida. — Vei vee dete, rispose Abou-Hassan (seberzando, cano) che non somo rappresentire l'affitto per la morte di una modie che ata. de la cui su conserva de la cui su modie che ata per qualit di un mario che è assissimo.

per questa or un marcio cine è sansasuno. Abou-llessas natuatano un diutiva che questo duplicato inganno resterebbe senza conseguenze. Per i che prevenue sua maglie, per quanto pode, sopra tutto che accuder a potreble. Alla di operare con conseguenze potreble, alla di operare per la compania del prevento del moregreri il califor e Zobeda in qualche sorta d'imbarazzo, più alla fine ne avrano piacere, e forse ce ne proveranno la loro soddisfazione con nuovi argomenti della loro libertalià. Questa tuttina considerazione gl'incoraggi a proseguir la finazione per quanto loro soddono loro sarebbe possibile.

Ancorche avesse cgli ancora motti afri da regolare nel consiglio il quile presedeva , il califio anliadimeno sell'impaziona di andre dalla principesa Zobeida per farle il suo complimento di condeglicaza sili proposito della morte della schiava, si alco poco dopo la partenza di «ta di considera di considera di contra di considera di considera di contra di considera di contra di considera di contra di considera di contra di contra di contra di contra di conparti conparti i che furno o, il califi disse a

Mesrour capo degli Ennuchi del suo pelazzo, il quale era quasi inseparabile dalla suo persona, e che anzi stava secoauche in tutt'i suoi consigli: — Seguimi, e vieni meco a partecipare del dolore della principessa sopra la morte di Nouzhat-Oulboudat sua schiava.

Andati insieme all' appartamento di Zobeida, quando il califfo giunto fu alla portatirò la cortina, e vide la principessa assisa sopra lo strato molto affitta, e con gli occhi ancora bagnati di lagrime.

Il califo entrò, ed innoltrandosi verso Zobeida: — Madama, le disse, uccessario non è di dirvi, quanta parte io prenda nella vostra affizione, giacchè non i-gnorate che non sono meno sensibile a tutto ciò che vi somministra piacere. Ma noi lutti siano mortali, e restituir dobbiamo la vita a chi ne l'ha concessa quando ne siano ricercati. Nouthat-Oolsoudat,

vostra schiava fedele, avera veramente, qualità tali de fatto le hano meritar la vostra simagie molto approvo, che glie ne diate ancera gli argomenti dopo la sua morte. Considerate per altro, che la vostra affizione non la restiturità in vita. Si che, o madana, se volte lasciarvi da me persuadere, o se mi anate, vi consolerete di questa perdita, maggior cura prendendo di una vita che sapete essermi molto preziosa, e che forma tutta la felicità della mia.

Se la principessa restò commossa dai sentimenti di tenerezza che accompagnavano il complimento del califlo , fu per altro molto maravigliata d'intendere l'avviso della morte di Nonzhat-Oulaoudat, alla quale essa punto non si aspettava. Questa notizia la immerse in una tale sorpresa, che se no stette per qualche tempo mutola senza poter rispondere l ll suo stupore si accresceva nell'udire una notizia tanto contraria a quella che saputa aveva, e che non le permetteva di proferir parola. Si riscosse ella dal sno stordimento, e finalmente incominciando a parlare: - Gran commendatore de' credenti, disse con aria e con voce che ben mostravano ancora il suo stupore, io scnsibilissima sono a tutt' i sentimenti di tenerezza, che dimostrate nudrir per me; ma permettetemi di dirvi, che nulla intendo della notizia della morte della mia schiava : ella gode perfetta salute. Il cielo conservi voi e me, o signore : se afflitta mi vedete, ciò deriva per la morte di Abou-Hassan sue marito, e vostre favorito, ch'io stimava tanto per la considerazione che di lui avevate, quanto per aver voi avuta la bontà di farmelo conoscere, e che qualche volta con molto mio piacere mi ha divertita. Ma, o signore, l'insensibilità, in cui vi scorgo per la sua morte, e la dimenticanza che in sì poco tempo ne dimostrate, dopo gli argomenti che a me stessa dati avete del piacere che avevate di averlo a vei vicino, mi cagionano stupore e sorpresa. E questa inscusibilità maggiormente apparisce per il cambio che volete darmi, annunciandomi la morte della mia schiava ju vece di quella di Abou-Hassan suo marito.

Il califfo, il quale credera essere perlettaniente bene informato della morte della schiava, e che cagione aveva di crederlo per ciò che da lui era stato vedinto ed udito, si pose a ridere ed a stringersi nelle spalle, udendo in tal forma parlare Zobei-

da. - Mesrour, diss' egli volgendosi verso di lui e parlandogli , che dici tu del discorso della principessa? Non è egli vero, che le donne hanno qualche volta certe alienazioni di spirito, che non possono se non molto difficilmente essere perdonate? Finalmente tu hai veduto ed udito egualmente di me. E rivoltandosi verso Zolwida : - Madama , le disse , non vi distruggete più in pianti per la morte di Abou-Hassan , egli gode perfetta salute. Piangete più tosto la morte della vostra cara schiava; sono pochi momenti da che suo marito è venuto nel mio appartamento tutto disciolto in lagrime, edin una afflizione che mi ha data grau pena , ad annunciarmi la morte di sea moglie. lo consegnar gli bo fatta una borsa di cento pezze d'oro con una pezza di broccato, per consolarlo e supplire a' funerali della defunta. Mesrour, che meco vedete, è stato testimone di tutto, ed egli vi confermerà lo stesso.

Questo discorso del califlo parendo alla principesa un discorso serio, credette, che volesse darfe a credere una fandonia. — Gran commendatore dei credenti, ripigliò essa, aneorebe sia vostro costumo di scherzare, yi dirò, non esser questa dico è verissimo, e non si tratta già della mia schiava, pan della morte di Abon-Hassan suo marito, la cui sorte compiango, e che voi dovreste meco compiango, e che voi dovreste meco compian-

— Ed io, o madama, rispose il califfo ponendosi sul serio, vi dico, lasciato a parte ogni scherzo, che viagannate. Nouzhat-Oulaoudat è quella che e morta, ed Ahou-llasson vive, e gode un' ottima e perfetta salute.

Zobeida restò offesa della replica del califfo. - Gran commendatore dei credenti, soggiunse essa con qualche vivacità : il cielo vi preservi di starvene maggiormente in questo errore : perciocche mi fareste credere, che il vostro spirito fosse alquanto alterato. Permettetemi di replicarvi di nuovo essere Abou-Hassan quegli che è morto, e che Nouzhat-Oulaoudat mia schiava, vedova del defunto, gode perfetta salute. Non è più di un'ora da che essa è di qui uscita. Eravi venuta disperata , ed in uno stato il quale anche solo sarebba stato capace di farmi lacrimare, quand'anche non mi avesse significato nel calore di mille singulti la giusta causa della sua afflizione. Le mie donne tutte hanno meco pianto, e possono come me farvene scurt a testimonianza. Vi diranno esse posrimente, che le ho fatto regalo di una horsa con cento peaze d'oro, e d'una pezza di broccato; e di dolore, che nell'entrare veduto avete sopra il mio sembiante, era nou tanto esgionato dalla morte di suo martio, quanto dalla desolazione in cui veduta l'avevo. Specho pure a protestarri il mio complimento di condoglenza allorche siete eutrato.

A queste parole di Zobeida: — Questa, o madama, e una astinazione molto stravagante I sclamo il calific con un grande scoppio di risa: ed io vi dico, continuo egli rispigliando il suo serio, che Nouzhat-Oulnoudat e quella che è morta. — No, vi dico, o signore, soggiunne Zobeida interrompendolo e con grande serieta, Abou-llassan è quegli che è morto, ne potrete indurmi a credere il contrario.

Fe tale lo sdegno del califio a questa replica, che arrossi tutto nel viso. Si assise sopra lo strato motto lontano dalla principesa, e collandosi a Besrour:—

oro è morto, e riforra immanitorette a derimi quello che e Autorchie o sia certasimo che Noutant-Ouloundat è morta, ano meglio assicurami con questo mezo, in vece di maggiormente ostinarmi sorta nas cosse che perfettamente ini è

Il califfo terminato non aveva ancora di parlare, che Mesrour era partito ad eseguire i suoi ordini. — Voi vedrete, ripighio egli parlando a Zobeida, in no momento chi di noi ha ragione, o voi, o io.

— In quanto a me, replicò Zobeida, so molto bence he la ragione milita a nio favore, e voi stesso vedrete che Alou-Hassan è morto, come l'ho detto. — Ed io, ripigliò il califio, son tanto certo che Nourhat-Oulaoudat è morta, che pronto sono di scommettere contro di voi quello che vorrete, sostenendo che quella non è più all mondo, e che Abon-Hassan gode perfetta salute.

— Non pensate già averla vinta per questo, reglici. Zobeida, e di accetto la scommessa. Tanto persuasa sono della mortieri quanto aver posso di più caro, concieri quanto aver posso di più caro, contro ciò che vortete, anche poso obe sia. Voi già non ignorate ciò che sta in mia disposizione, ne quanto più amo a seconda del mis genio. A voi sta farne la sechat, e da proporer: io mi vi sottomette.

rò di qualunque consegnenza possa essere per me. - Su tal fondamento, disse allora il califo, scommetto adunque il mio giardino di delizie contro il vostro palazzo di pitture : l' uno val bene l'altro. -Non si tratta di sapere, ripiglio Zobeida, se il vostro giardino valga meglio del mio palazzo; in questo non consiste la postra quistione. Si tratta, che voi scelto avete quello che vi ha piaciuto di ciò che mi appartiene, per equivalente di quanto per vostra parte scommettete. lo l'accetto . e la scommessa e stabilita. Non sarò la prima a disdirmene, e ne chiamo il cielo in testimonio. Il califfo prestò lo stesso giuramento, e senza dir altro aspettarono il ritorno di Mesrour.

Nel meutre che il califfo e Zobeida si vivamente contrastavano, e con tanto calore su la morte di Abou-Hassan , o di Nouzhat-Oulsoudat; Abou-Hassan, il quale preveduto aveva molto bene la loro questione su tal proposito, stava molto attento a quanto fosse per acoadere. Quando da lontano vide Mesrour per mezzo della gelosia contro la quale erasi assiso conversando con sua moglie, e che veduto l' ebbe andar dritto al loro albergo, comprese subito con qual disegno fosse spedito. Disse perciò a sua moglie che dovesse ancora per una volta fingersi morta . come erano iusieme convenuti . e di non perder tempo.

In latti il tempo stringeva, e cò che Abou-llassan pote fare prima dell'arrio di Merour, fia d'involger nel lenaulo sua moglie, e diatendere sorra di sei la pezza di broccato che il califo trenghi fatto consegnare. Apri egli poscia la potrta della sua casa, e colla faccia nesti sumunta, teneudo il suo fazzatetto agli occhi, si assie al capo della supposta del funta.

Appena terminato, Mesrour giunso nella sua camera, e lo spettacoló funebre che subto vule., gli fin di un interno giubio, riguardo all' ordine di cui il cilifio di cui del cui del cui del cui del san lo vide, andogli incontro, e baciasan lo vide, andogli incontro, e baciadogli iu segno di rispetto la mano: — Siguore, disse sospirando e lagrimando, vi mi vedete nella poi grando affizione per la morte di Nouthat-Onloudat mia favore.

Mesrour restò intenerito a questo discorso, e nou fu possibile di non donar qualche lagrina alla memoria della de-

funta. Alzò egli per poco la coltrice che copriva la supposta morta, dalla parte del capo, per vederle la faccia che stava scoperta, e lasciandola andare, dopo averla guardata: - Non vi è altro Dio che Dio, disse con un profondo sospiro; sottometterci tutti dobbiamo al volere del cielo, ed ognuno che nasce a lui ritornar deve. Nouzhat-Oulaoudat, mia buona sorella, sogginnse scapirando, il tuo destino è stato di molto poca durata. Il cielo ti conceda misericordia. - Voltosi poscia verso Abou-Hassan , che struggevasi in lagrime: - Non senza ragione , gli disse, intesi che le donne sono qualche volta in certe alieuazioni di spirito, che non si possono non condannare. Zobeida, mia bnonissima padrona, ritrovasi in questo caso. Ha voluto sostenere al califio, che non già vostra moglie era morta , ma si voi ; e qualunque cosa il califfo abbia potuto dirle a persuaderla del contrario, assicurandola pure dell'affare con tutta serietà, riescire non vi ha potnto. Ha in oltre chiamato me per testimonio, per confermarle queata verità, giacchè, come lo sapete, ero presente quando siete venuto a partecipargli questa infausta notizia : ma tutto ciò non ha servito a nulla. Sono ancora a contrasti l' uno contro l'altra, ne terminato avrehhero, se il califfo per convincere Zobeida non avesse pensato di mandarmi da voi, per maggiormente essere istrutto della verità. Ma temo molto di non riuscire ; imperocchè in qualinque modo si possano prendere le donne per far loro capire le cose , aono dotate di una ostinazione insormontabile . una volta prevenute da un contrario sentimento.

- Il cielo conservi il gran commendatore de' credenti nel possesso e nel buon uso del suo raro spirito, ripigliò Abou-Hassau sempre con le lagrime agli occhi e con parole interrotte da singulti ; voi vedete quello che veramente è, che non ho ingannata sua maestà ; e forse piaciuto al cielo, esclanio egli per meglio aimulare, che non avessi avuta l'occasione di andare a partecipargli una notizia tanto infausta ed afflittiva. Ohime , sogginnse, esprimer sufficientemente non posso l'irreparabile perdita che faccio oggi. - Cio e vero, ripiglio Mearour; ed assicurar vi posso, che prendo molta parte alla vostra afflizione. Ma finalmente hisogna che ve ne consoliate , nè abhandonarvi dovelascio contro mia voglia per ritornarmene al califfo: ma vi cheggo in grazia, prosegul egli, di non far portare via il cadavere prima che ritornato non sia, volendo assistere alla sua sepoltura ed accompagnario con le mie preghiere.

Mesrour era già partito per andare a render conto della sua ambasciata, quando Abou-Hassan , che fino alla porta lo conduceva, gli attestò non meritare l'onore che far gli voleva. Temendo che Mesronr non ritornasse suhito a dirgli qualche altra cosa , lo accompagno cogli sguardi per qualche tempo ; e quando molto allontanato lo vide, rientrò in sua casa, e sviluppando Nouzhat-Oulaoudat de' panni in cui stava involta : - Ecco già, le diceva, una nuova scena del gioco; ma hen mi immagino che non sarà l'ultima , perche la principessa certamente non si vorra arrendere alla relazione di Mesrour, anzi al contrario se ne hurlerà. Ha ragioni troppo forti per non prestarvi fede, sì che aspettar ci dobbiamo qualche nuovo accidente. Durante questo discorso di Abou-Hassan , Nouzbat-Oulaondat ehbe tutto il tempo di ripigliare i suoi abiti ; dopo di che andarono entrambi a collocarsi di nuovo sopra lo strato dirimpetto alla gelosia , per tentar di scoprire ciò che accadrebbe.

Frattanto Mesrour arrivò da Zobeida, ed entrò nel suo gabinetto ridendo e hatteudo le mani come un che avesse qualche grata uotizia ad annunciare.

Il califo, naturalmente impaziente, voleva essere solicidamente instrutto di quest'a fiare ; per altro siccome era vivamente oltraggiato nella cosa per la disidat della principessa, così appea vide Mesrour: — Scellerato schiavo, sclamò egli, non è tempo di ridere. Tu non proferisci parola ? Parla con tutto coraggio; chi è morto ? il martio, o la moclie ?

rispose subito Mestour ponendosi aul serio; Nouzhat-Oulaoudat è quella che è morta, ed Abou-Hassan ne è tuttavia cosi afflitto, come è già comparso alla presenza della maestà vostra.

ndausta ed affilitira. Oblimė, sogitusse, osciprimer sufficientemente non posso l'irreparable perdita che faccio oggi. — Gio devere, rigiliò Maerour; ed assenzirar vi spesso, che prendo motta parte alla vostra affinizione. Ma finalimente bisogna che tra affinizione. Ma finalimente bisogna che re ne conseilate, nè abbandenarri dovere la quata manera al voure delere. Vi cutto il mi gardino di delizie, dopo delere. Vi cutto il mi gardino di delizie, dopo delere. Vi cutto il mi gardino di delizie, dopo delere. Vi cutto il mi gardino di delizie, dopo delere della contra dell'antico del delizie, dopo della contra dell'antico del delizio della contra dell'antico della contra della contra dell'antico della contra della contra dell'antico della contra dell'antico della contra della contra dell'antico della contra dell

che partito sei ; però sarà mia cura il ricompensar te che far nou mi potevi maggior piacere. Ma lasciamo ciò a parte ; e dimini minutamente quauto hai veduto.

- Gran commendatore de' credenti . prosegui Mesrour, arrivando alla casa di Abou-Hassan , sono entrato nella sua camera, che stava aperta. L' ho ritrovato sempre afflittissimo, e piangendo la morte di Nouzhat-Oulaoudat sua moglie, Stava egli assiso vicino al capo della defunta , la quale era in una bara posta nel mezzo della camera, con li piedi rivolti verso la Mecca , e coperta con la pezza di broccato, della quale la maestà vostra poco fa ha regalato Abou-Hassan. Dopo avergli io attestata la parte che preudeva nel suo dolore, avvicinato mi sono, ed alzando il drappo cou cui era coperta dalla parte del capo, ho riconosciuta Nouzhat-Oulaoudat , la quale avova già la faccia gonfia e tutta mutata. Ho esortato al meglio che ho potuto Abou-Hassan a consolarsi, e nel partirmi gli ho significato che ritrovar mi voleva alla senoltura di sua moglie : a qual uopo l' ho pregato di aspettare a far portar via il cadavere fino n che ritornato fossi. Questo è quanto riferir posso alla maesta vostra concernente l'ordine da lei impostomi.

Terminato che ebbe Mesrour di fare la sua esposizione: — lo di più non te ne chiedeva, gli disse il califo ridendo di tutto carre, e contentiasimo sono della cipesa Zobeida: — Eb bene, o madama, el disse, avet ovi ancora qualche cosa a ridire contro una verità tanto costante de l'ordete voi senpre, che Nouzhat-dulacoudat sia vira, e che Alou-lissam dud de la segmenta ficcasi di aver petrodula di segmenta di carrieri della di carrieri di c

Zaleida in ains modo accordò, che Mesvour riferia avesse la verità. — Come mui , o signore, rispo? ella, potete imaj apratire i cerda a questo schiavo? Egli è un imperimente, il quale non as cò che si dica; io non sono ne cieca, ne insensata; e coi propri mici occhi giore sua allicione. Lo stesso le ho paggiore sua allicione. Lo stesso le ho paggiore sua allicione. Lo stesso le ho paglato, ed ho molto bene inteso quanto mi ha detto della morte del sio marito.

 Madama, ripigliò Mesronr, vi ginro per la vostra e per la vita del gran commendator de' credenti, cose in questo moudo che le più care mi sono, che Nouzhat-Oulaoudat è morta, e che Abou-

Hassan vive. - Tu ne menti, schiavo vile e disgraziato, replicogli Zobeida sdegnata; ed or ora voglio confonderti. Chiamo essa suhito le sue donne con un batter di mani. Quello entrarono immantinenti, ed in gran numero. - Venite qui, disse loro la principessa, ditemi la verità. Qual è stata la persona, che è venuta a parlarmi, poco prima che il gran commendator dei credenti qui giungesse? Le donne risposero concordemente tutte essere stata la sconsolata ed afflitta Nouzhat-Oulaoudat. - E a voi, soggiunse essa, voltandosi alla sua tesoriera, che ho ordinato di consegnarle al suo partire? - Madama, rispose la tesoriera, consegnato ho a Nouzhat-Oulaoudat , con ordine della maestà vostra, una borsa di cento monete d'oro, ed una pezza di broccato, che seco via ha portate. - Ebbene! sciagurato, schiavo indegno, disse allora Zobeida a Mesrour in grande sdegno, che rispondi tu a quaute ascolti? A chi pensi tu presentemente che io creder debba, a te, o alla mia tesoriera, alle mie altre donne, ed a me stessa? Non mancavano ragioni a Mesrour da

Non manoavano ragioni a Mesrour da opporre ai discorsi della principesas; ma dibilando di maggiormente sdeganta, prese il partito di un rispettoso contecno, e se ne stette in un profondo silenzio, molto convitto non ostante per tutte le pruove che aveva, che Nouzhat-Oulaoudat era morta, e non già About-Hassan.

In questo contrasto fra Zobeida e Mesrour, il califfo, che vedute aveva le prove riferite dall'una e l'altra parte, con cui ognuno sosteneva le sue ragioni; e sempre persuaso del contrario di quanto affermava la principessa, tanto per ciò che aveva veduto egli stesso parlando ad Abon-Hassan, quanto per ciò che Mesrour avevagli riferito, di tutto suo cuore rideva nel vedere che Zobeida fosse cotanto sdegnata contro Mesrour. - Madama, per ripeterlo ancora una volta, disse egli a Zobeida; non so chi sia stato quello che ha detto avere le donne qualche volta certe alienazioni di spirito; ma mi permetterete dirvi, che da quanto operate fate conoscere esser vero ciò ch' cgli ha affermato. Mesronr pochi momenti sono è venuto dalla casa di Abou-Hassan, dicendovi di avere coi proprii oechi vedata Nouzhat-Oulaondat morta nel mezzo della camera, ed Abou-Hassan vivo assiso vicino alla defunta ; e non ostante la sua testimoniauza, che non

puossi ragionevolmente negare, crederlo non volete; e questo è quello che comprender un posso.

Zobeida senza voler udire quanto il caiffio le rappresentara: — Gran commendatore decredentl, ripigliò; perdonateni, se vi lengo per sopetto. Molto bene mi accorgo, che insieme ve la intendete con Messuur per accrescerni il dispidacere, e rendere intollerablie la mia soferenza; e come ben conecco, che la retizione fatcurato di sentina di la contra di periori per di dispidare di periori di periori por di dispidare di periori di periori di pure quiache persona in mio uone alla casa di Abu-Hassan, per sapero se veramente io sia nell'errore.

Il califfo vi acconsentì, e la principessa incaricò la sua nutrice di questa importante commissione. Era questa una donna molto avanzata in età, che era sempre restata appresso di Zobcida dalla sua infanzia, ed era presente in compagnia delle altre sue donne. - Nutrice mia . le disse, ascolta, va alla casa di Abon-Hassan, o ner dir meglio da Nouzhat-Oulaoudat , giacchè Abou-Hassan è morto : tu ben vedi quale sia la mia disputa con il gran commendator de' credenti e Mesrour; non vi è bisogno di spiegarti più d'avvantaggio. Instruisciti di tutto, e se una buona nuova mi rapporti, sarà per te un bel regalo. Vanne sollecitamente, ed immautinente ritorna.

La nutrice parti con gran giubilo dal califfo, il quale gran piacere provava di vedere Zobeida in quell' imbarazzo. Ma Mesrour estremamente mortificato di vedere la principessa in un tale sdegno contro di lui, andava cercando i niezzi di rappacificarla, e di fare in maniera che il califfo e Zobeida fossero di fui egualmente contenti. Per cui ebbe gran giubilo appena vide che Zobeida aveva preso il partito di spedire la sua nutrice alla casa di Abou-Hassan , essendo persuaso che la relazione di lei non mancherebbe di trovarsi uniformie alla sua, la quale sarebbe servita a giustificarlo, ed a rimetterlo nella bnona grazia di lei.

Abou-flassin frattanto, che stava sempre in sentinella lla gedoia, vièd a molto lungi la nutrice. Avendo subito compreso esser quella messaggio di Zobekla , chiamo sue moghe, a senza pensare neppur un momento sopra il partito ad appigliarsi: — Ora vione, le disse. I a untrice della principessa, senza dubbio per informarsi della verità: a me si aspita!

adunque di rappresentare aucora alla mia

volta il morto.

Il tutte era circeparate, Neuzha-Ozion-Li Il tutte era ciamente nel nelamino Abon-Rassan, distese sopra di lui la pezza di Boscati, distese sopra di lui la pezza di Docatione de la perimenta avevagii, e posegli il suo turbante sopra la faccia, La nutrice, per la premura che aveva di eseguire la sua commissione, era venuta molto solicetamente. Estratodo nella camera, vide Nouzha-Ouloudat assisa al gene di Abou-Boscati, alca eseguira a cape di Abou-Boscati, alca eseguira a cape di Abou-Boscati, alca eseguira a guance ed il petto, prorompendo in alte grida.

Accostossi ella alla finta vedova, e: -Nouzhat-Oulaoudat mia cara, le disse con aria molto mesta ; io qui non vengo per disturbare il vostro dolore, nè per impedirvi di sparger lagrime a contemplazione di un marito che teneramente vi amava. - Ah | mia buona madre, interruppe pietosamente la finta vedova; voi vedete qual sia la mia disgrazia, e da quaie infausto accidente afflitta ora mi trovi per la perdita del mio caro Abon-Hassau , che Zebeida mia cara e vostra padrona, ed il gran commendatore de'credenti conceduto mi avevano in marito. Abou-Hassan mio caro sposo, esciamo es-sa di muovo, che vi ho mai fatto per avermi tanto presto abbandonato? Non ho sempre seguiti i vostri voleri più tosto che i miei? Oimė! che ne sarà della povera Nouzhat-Oulaoudat 9

La nutrice rimase gravemente sorpresa nello scorgere il contrario di quanto it capo degli eunuchi riferito aveva al califfo. - Quel brutto ceffo di Mesrour, sciamò , meriterebbe giustamente che il cielo lo confondesse per aver eccitata una tale dissenzione fra la mia buona padrona ed il gran commendatore de' credenti, con una bugia così grando come quella cho loro ha esposta. Bisogna, o figlinola mia, continuò, volgendosi a Nouzhat-Oulaoudat, che vi partecipi l'iniquità e l'impostura di quel vile Mesrour. Egli ha sostenuto alla nostra buona padrona con una sfrontatezza indicibile, che voi eravate morta, e che Abou-Hassan era vivo. — Oimèl mia buona madre, esclamò allora Nouzhat-Oulaoudat, fosse piaciuto al cielo ch'egli avesse detto il vero : immersa non mi troverei nell' afflizione in cui mi vedete; nè piangerei un marito che mi era sì euro. Nel terminare questo ultime parole, essa struggevasi in pianti, e mostro una

lute.

maggior desolazione con rinnovare le sue | Iniquo schiavo moro , il quale è tanto telagrime e i suoi clamori.

La nutrice intenerita dalle lagrime di Nouzhat-Oulaoudat se le assise vicina, ed unendo le sue alle lagrime di lei si avvicinò insensibilmente al capo di Abou-Hassan, sollevò per poco il suo turbante, e gli scoprì la faccia per procurare di riconoscerio. - Ali povero Abou-Hassan , ella disse, subito ricoprendolo, prego il cielo, che vi conceda misericordia, Addiu, figlinola mia, disse poscia a Nouzhat-Oulaoudat, se potessi rimanermi in vostra compagnia più lungamente, di buona voglia lo farei, ma tratteuermi maggiormente non posso. Il mio dovere mi chiama ad andar subito a liberare la nostra buona padrona dalla dolorosa inquietudine in cui quel moro infame l' ha immersa con la sua imprudente bugia, assicurando pure con giuramento che morta voi

Appena la nutrice di Zobeida ebbe chiusa la porta nell'uscire , Nouzhat-Oulaoudat, giudicando che non sarebbe ritornata per la premura che aveva di ritornar dalla principessa, asciugo le sue lagrime, sviluppò prestamente Abou-Hassan dal lenzuolo in cui era involto, ed entrambi unitamente andarono a pigliare i luoghi loro sopra lo strato dirimpetto alla gelosia, aspettando con trauquillità il termine di quell' inganno, affine di liberarsi da quell' imbroglio da qualunque parte presentar loro se ne potesse l'opportunità.

La nutrice di Zobeida, non ostante la sua grande vecchiezza, accelerati aveva i passi al suo ritorno ancora maggiorinente di quello fatto aveva nell' andarscue, Il piacere di portare alla principessa una favorevole notizia, e più ancora la speranza di un gran premio, la fecero in poco tempo giungere. Entrò essa uel gabinetto della principessa quasi senza fiato, e dandole conto della sua commissione . narro con grande giubilo a Zobeida quanto aveva veduto.

Zobeida ascoltò la relazione della sua nutrice con sensibilissimo piacere, e veder ben lo fece; poiché come quella ebbe terminato il suo discorso , disso alla untrice con voce allegra, e che mostrava di aver vinta la sua causa:-Narra adunque lo stesso al gran commendatore dei credenti, il quale ci considera come sprovvedute di buon senso, e che perciò vorrebbe farci credere non aver noi niun sentimento di religione. Dillo pure a questo la , che rimase sospeso , ne sapeva che

merario da volermi sostenere una cosa . che meglio di lui io so non essere. Mesrour, il quale creduto aveva che il messaggio della nutrice, e la relazio-

ne che ne avrebbe fatta, gli avessero dovuto tornar favorevoli, restò sensibilmente mortificato, vedendosi deluso nella sua aspettativa. Per altro si senti Aivamente offeso dall' eccesso dello sdegno che Zoheida uudriva contro di lui , per un fatto di cui egli si credeva più certo di obiun-que altro. Laonde fu lieto d'essergli nuto il destro di sfogare il suo malcontento con tutta la libertà con la nutrice piuttosto che con la principessa, alla quale uon ardiva di rispoudere, per timore di nun perderle il rispetto. - Vecchia senza denti , disse alla nutrice , lasciato a parte ogni riguardo, tu sei una bugiarda! nulla è voro di quanto tu dici. Coi proprii miei occhi bo io veduto Nonzhat-Oulaoudat distesa morta nel mezzo della camera. - Tu ne menti, e tu stesso sei un insigue bugiardo, ripigliò la nutrice con aria minaccevole, quando ardisci sostenere una tale falsità a me, che esco in questo istante dalla casa di Abou-Hassan , il quale disteso bo veduto morto , ed bo lasciata sua moglie in perfetta sa-

- lo non sono nè bugiardo nè impostore , ripigliò Mesrour ; tu bensì lo sei, che cerchi d' immergerci nell' errore.

- Ouesta è una grande sfrontatezza . replicò la nutrice, giacche ardisci di dare una tale mentita alla presenza delle loro maestà, a me, che co' proprii miei occhi veduta ho la verità di quanto ho l' onore di rappresentar loro.

- Nutrice, ripigliò di nuovo Mesrour, meglio faresti a non parlare, poiche tu rimbamhisci. Zobeida tollerar non potè in Mesrour il

modo in cui senza verun riguardo trattava alla sua presenza tanto ingiuriosamente la sua nutrice. Laondo senza dar tempo alla sua nutrice di rispondere a questa atroce ingiuria : - Gran commendatore de credenti, ella disse al califfo, imploro la vostra giustizia contra questa insoleuza, la quale non riguarda voi meno di me. Non potè proseguir più oltre, tauto era altorata dallo sdegno ; il rimanente fu soffocato dalle sue lagrime.

Il califfo, il quale udita aveva tutta questa differenza, la ritrovò tanto imbrogliapensare di tutte queste contradizioni. La principessa dal suo canto egualmente che Mesrour, la nutrice, e le schiave, che colà presenti ritrovavansi, non sapevano quello ne dovessero credere, e se ne stavano in un profondo sileuzio. Il califfo finalmente prese a parlare : - Madama , egli disse, volgendosi a Zobeida, vedo bene, che tutti siamo bugiardi, io il primo , tu Mesrour , e la nutrice ; almeuo non sembra, che l'uno sia dell'altro più credibile. Però alziamoci, e andiamo noi stessi sopra il luogo a riconoscere da qualparte pende la verità. Veder non so altro mezzo di venir in chiaro de' nostri dubbii. e di mettere lo spirito in calma.

Nel proferir queste parole, il califfo si alzò, la principessa lo seguì, e Mesrour camminando avanti per aprir la portiera, disse : - Gran commendatore de' credenti , provo gran giubilo che la maestà vostra si sia appigliata a questo partito, e ne proverò uno maggiore quando avrò fatto vedere alla nutrice, non già che ella rimbambisce, poiche questa espressione ha incontrata la mala sorte di dispiacere alla mia venerata padrona, ma che la relazione da lei fatta non è vera.

La nutrice uou potè rimanersi dal dire: - Taci tu, faccia orrenda, persona qui pop vi è se non tu che possa rimbambire,

Zobeida, la quale estremamente era sdegnata contro Mesrour, tollerar non poté che egli di nuovo fosse venuto a contrasto con la sua nutrice ; per cui piglio essa le sue parti dicendogli : - Scellerato schiavo, qualunque cosa tu dir possa, sostengo che la mia nutrice ha affermata la verità. In quanto a te, io ti considero per un bugiardo.

- Madama, ripiglio Mesrour, se la mitrice è tanto fortemente assicurata che Nouzhat-Oulaoudat è viva, e che Aboullassan è morto, che scommetta ella adunque qualche cosa contro di me : ma ella non ne avrebbe il coraggio.

La nutrice fu pronta alla risposta: -Ne ho bene il coraggio, gli disse, e ti piglio in parola; vediamo se avrai ardire di disdirtene.

Mesrour nor disdicendosi dalla sua parola, scommettettero alla presenza del califfo e della principessa, una pezza di broccato d'oro a gran fiori d'argento a piacimento dell' uno e dell' altra.

L'appartamento dal quale il califfo e

no , stava nulladimeno dirimpetto all' albergo di Abou-Hassan e di Nouzhat-Oulaoudat. Abou-Hassan , che veuir li vide preceduti da Mesrour, ed accompagnati dalla nutrice e dalla folla delle donne di Zobeida, ne fece subito avvertita sua moglie, dicendole, che egli sarebbe il più ingannato uomo del mondo, se onorati essi non verrebbero dalla loro visita. Nouzhat-Oulaoudat guardo pure per la gelosia, e vide lo stesso. Ancorchè suo marito le avesse prevenuto antecedentemente che ciò accader potrebbe, ne restò nulladimeno molto sorpresa. - Che faremo noi? esclamò essa : noi siamo per-

- Non temete nulla di questo, ripigliò Abou-Hassan molto freddamente : vi siete dimenticata di ciò che a questo proposito abbiamo detto? Fingiamoci solamente morti voi ed io, come separatamente abbiamo già fatto, e come ne siamo convenuti, e vedrete come tutto ottimamente succederà. Del passo con cui se ne vengono, noi accomodati saremo prima che essi giungano alla porta.

In fatti Abou-Hassan e sua moglie si appigliarono al partito d'involgersi il meglio che fu loro possibile ; ed in questo stato, dopo che furonsi posti nel mezzo della camera l'uno vicino all'altra, coperti ciascheduno della lor pezza di broccato, aspettarouo in pace la bella compagnia che veniva a visitarli.

Questa illustre compagnia giunse alla perfine. Mesrour aprì la porta, ed il califfo e Zobeida entrarono nella camera da tutte le genti loro accompagnati. Restarono sorpresi molto, e fermaronsi come immobili al vedere il funebre spettacolo che a'loro sguardi presentavasi. Niuno sapeva che pensare di un tale accidente. Zobeida finalmente ruppe il silenzio: -Oimè l ella disse al califfo : ambi souo morti. Tanto avete fatto, continuo guardando il califio e Mesrour, a forza della vostra ostinazione per farmi credere che la mia cara schiava fosse morta, che ora lo è in fatti, e scnza dubbio sarà questo derivato dal dolore di aver perduto suo marito. - Dite piuttosto, o madama, rispose il califfo dell'opposte prevenuto, che Nouzhat-Oulaoudat è morta la prima. e che il povero Abou-Hassan soccombere ha dovuto alla sua afflizione nell' aver veduto a morire sua moglie vostra schiava. Laonde accordar dovete di aver voi per-Zobeida uscirono , ancorchè molto lonta- l duta la scommessa , e che il vostro palazzo di pitture giustamente ora a me spetta.

— Ed io, ripigliò Zoleida sdegnata dalla contradizione del califlo, sostengo che voi aveto-perduto, e che il vostro gardino di delizie a me appartiene. Abor-llassan è moto il primo, giacchè la mia nutrice ha detto a voi egualmente che a me, di aver veduta sua moglie viva, la quale pianevar il suo morto marito.

Questo contresto del califio e di Zobeida ne produsse un altro. Mesronr e la nutrice erano nello stesso caso; avevano essi pure scommesso, ed ognuno pretendeva aver guadagnato. La disputa evidentemente s'incalzava, cd il capo degli eunichi con la nutrice erano in atto di venire a grandi ingiurie.

Il califio finalimente facendo matura considerazione sopra quanto ara accaduto, taciamente conveniva cho Zobeida non aveva men ragiono di lui disostenere che guadagnato aveva. Nel dispiacere incara di nan poter venir in ciara della verità di questo fatto, si avvicinò ai duocorpi inanimati, de assioni dalla parte del capo, meditande tra puntade su sopra Zobeida: — Si, aclamo egli un momento dopo; giuro per il profeta Maometto, che darò mille pezzo d'oro di mia moneta a quello il quale mi dirà chi del due è morto il primo.

Il califfo appena terminate ebbe queste ultime parole, ascolto una voce di sotto la pezza di hroccato che copriva Abou-Hassan , il quale disse : - Gran commendatore de' credenti, io son quello che morto sono il primo ; datemi adunque le mille pezze di oro. E nello stesso tempo vide Abou-Hassan svilupparsi dalla pezza di broccato che lo copriva, e prostrarsi alle sue piante. Sua moglie lo stosso fece, ed ando a mettersi a' piedi di Zobeida, coprendosi per onestà con la pezza di broccato. A questo Zobeida proruppe in un gran grido, che molto accrebbe il timore di tutti quelli i quali colà si ritrovavano. La principessa in fine rinvenuta dal sno spavento ebbe un' indicibile gioia di vedere la sua cara schiava risuscitata, quasi nello stesso momento in cui era inconsolabile di averla veduta morta. — Ah l cattiva , esclamò essa , tu sei cagione d'avermi fatta soffrire una gran pena per tuo amore, ed in più modi. lo per altro di buon cuore te lo perdono , giacche morta non sei.

Il califfo dal suo canto non avera presa la cosa tanto a cuore, nan Jiungi dallos spaventarsi, udendo la voce di Aboupara del proposito del consensa del consistiato del consensa del consensa del consensa quello il guale gli avrabe poneses a quello il guale gli avrabe detto que, o Abou-lissan, gli disse il califo, bat tu dunque cospirato a farmi morir di ridere ? e da che mai è derivato il tuso presister di sopprenderei in tal miniora, proposito del consensa del califo, un consensa quello miniora, con presister di sopprenderei in tal miniora, con examino per nulla in guardia contro di te?

pensiere di sorprenderci in tal maniera . Zobeida e me , con un mezzo sul quale non eravamo per nulla in guardia controdi te? - Gran commendatore de' credenti, rispose Abou-Hassan , senza simulazione manifestar ve lo voglio. La maestà vostra sa benissimo che sono stato sempre molto inclinate alla crapula. La moglie, che ella mi ha conceduta, non ha posto nessun freno a questa mia passione, ma al contrario ho ritrovato in lei tutte le inclinazioni favorevoli ad accrescerla. Con tali disposizioni la maestà vostra facilmente giudicherà, che quand' anche posseduto avessimo un tesoro grande egualmente come il mare con tutti quelli di vostra maestà, avremmo in poco tempo ritrovato il mezzo di vederno il fine. Tanto per l'appanto ci è accaduto. Da che viviamo insieme, nulla risparmiato abbiamo per far lauta mensa, con la generosa beneficenza della maestà vostra. Questa mattina dopo aver fatto i conti col nostro trattore, ritrovato abbiamo che soddisfacendolo , e pagando altri nostri debiti , nulla ci rimaneva del contante che avevamo. Le considerazioni allora sopra il passato, e le risoluzioni di meglio regolarci nell'avvenire, sono in folla venute ad occupare il nostro spirito ed i nostri pensieri. Mille disegni abbiamo formati , ma poscia abbandonati. Il rossore finalmente di vederci ridotti in nno stato deplorabile, e non avendo coraggio di manifestarlo alla maestà vostra, immaginar ci ha fatto questo mezzo per supplire alle nostre indigeuze, divertendovi con questo piccolo inganno, che preghiamo la maestà vostra di perdonarci.

Il califlo e Zobeida molto contenti della sincerità di Abou-Hassan, non si sdegnarono per nulla di quanto era accaduto; anzi al contrario Zobeida, la quale pigliato areva sempre l'affare con molta serielà, non potè a meno di non ridere ancor ella, pesando a quanto Abou-lissam imsaginato aveva per rinseire nel suo disegno. Il califo, che non aveva quasi mai laciato di ridere, tanto questa astuzia singolare paravenji: — Seputieni entrambi, cell disse ad Abou-lassam da sun moglie alzandoi, vogilo fare conseguararano di californi, con conseguaraporti il giubilo che riscate che morti non siste.

— Gran commendatore de' credenti, ripiglió Jobeina, contentatevi, vi prego, di far consegnare queste mille pezze d'oro da Abou-llassan, perché a lui si solo ne siete debitore. Per quello riguarda son moglie, mia ne sarà la cura. Nello stesso tempo comandò alla sua tesoriera di far pure consegnare mille pezze d'oro a Nouzhat-Oulaoudat, per dimostrarle il giubio che eguilmente essa avera di rederla

Con questo mezzo Abou-Hassan e Nonmata-Oulaoudat sua cará moglie conservarono lungo tempo i favori del califfo Haroun-al-liascid, e di Zoheida sua sposa, e con le loro generose heneficenze acquistarano con che provvedere alle loro indigenze per fin che vissero.-

La sultana Scheberazade, nel terminar Fistoria d'Abach-Isasan, promesos aveva ni sultano Schabriar di narrargliene una nel seguente giorno, che non asrebbegil di minor divertimento. Dinarzade sua sorella non trascuro di ricordarle prima del giorno di tener la promessa, avendole al giorno di tenerale sego al tenerale solito Scheberzade sego al tenerale si giorno di consultare di gio natrogli la seguente istoria in questi termini.

ISTORIA DI ALADDIN, OVVERO LA LUCERNA MARAVIGLIOSA (1).

Sire , nella capitale di un regno della China ricchissimo e di una vasta estensio-

(1) La storia di Maddin è sempre stevaza, e di qui stata considerata come una delle più piacrevili della raccolta delle Mile edi loco.

Li storia del Psecione nel supplimento di di nontina Scott non ne è che un insignificantissimo compendio. La Storia di il subbietto dell'
Marcoti, ne Conti inediti delle Millo edi sa, e che non ha un Notte traditi di Tribusiano sullo grecita delle Millo edi periodi delle dell

ne, il cui nome presentemente non mi ricordo, vi era un sartore per nome Mustafà (1), senza altra distinzione se non quella che la sua professione gli somministrava. Mustafa il sartore era molto povero, ed il suo lavero lo provvedeva appena di quanto era necessario per la sua sussistenza, per quella di sua moglie, e di un figliuolo che il cielo avevagli conceduto. Il figlinolo che uomavasi Aladdin, allevato era stato in una maniera trascurata, e che inspirate avevagli inclinazioni viziose. Era egli pessimo, ostinato, disobbedieute a suo padre ed a sua madre, ed appena veune in qualche età, i suoi genitori ritener non lo potettero in casa. lisciva di buon mattino, e stava gl'interi giorni a giuocar nelle pubbliche piazze con piccoli vagabondi, i quali lo superavano in età.

Gionto all'età d'imparare un'arte, suo padre, il quale in istato non era di fargliene insegnare una diversa dalla sua , lo piglio nella sua bottega, e cominciò a mostrargli come adoperar dovesse l'ago. Ma nè con le buone, nè col timore di castigo veruno, fu possibile al padre di fermare lo spirito volubile del suo figliuolo. Costringerlo non potè a contenersi, standosi assiduo ed applicato al lavoro, come lo bramava. Appena Mustafa voltava la schiena , Aladdia se ne fuggiva, nè ritornava per tutto il giorno. Il padre lo castigava : ma Aladdin era incorreggibile, e con suo grande rammarico Mustafa videsi obhligato ad abhandonarlo alla sua scapestratezza. Ció arrecogli gran pena, e il dispiacere di non poter far rientrare questo figliuolo nel suo dovere, cagionogli una infermità cotanto ostinata, che se ne morì a capo di qualche mese.

ne mori a capo ai qualco mese.

La madre di Aladdin, la quale vide che
il suo figlinolo non era incamminato per
imparare l'arte di suo padre, chiuse la
hottega, e ridusse in contante il valore
degli utensili del suo mestiere, per servirsene al provvedimento della sua sussisteza, e di quella del suo figliudo col
poco che guadaguar potrebbe filando colone.

dal conto di Aladdin. Esso ha fornito il subbietto dell'opera di Nicolò e Benincori intitolato la Lampada meravigliosa, e che non ha guari ha ottenuto un gran successo.

(1) Mustafà è una parola araba che significa eletto.

Aladdin, il quale non vedevasi più rite- t nuto dal timore di un padre, e che poco curavasi di sua madre, sì che osava minacciarla alla minima esortazione che ella gli faceva, si abbandonò allora ad un assoluto libertinaggio. Frequentava egli sempre più i fanciulli della sua età, nè tralasciava di giuocar con essi con passione maggiore di prima. Continuò questa vita fino all' età di quindici anni, senza dare alcun segno d'inclinazione per qualunque cosa si foase, e senza alcun riflesso a ciò che un giorno potrebbe di lui divenire. Era in questa condizione, quando po giorno che egli giuocava nel mezzo di una piazza con una schiera di vagabondi, secondo il suo costume, un forestiere, che per quella piazza passava, fermossi a guardarlo. Questo forestiero era un mago insigne, che gli autori, i quali quest' istoria hanno scritta, conoscer fanno sotto il nome di mago Africano. Così lo chiamcremo noi , tanto più volentieri iu quanto che egli veramente era dell'Africa, c non giunto se non da due giorni.

O cho il mago africano, il quale averatutta la cognizione della fisomomia, osservato avesse nel sembiante di Ataddiu quanto assottamente necessario gli era per l' esceuzione di quello per cui avera intrapreso il suo vaggio, o diversamente, s'informò con tutta destrezza della sua finiglia, chi egli fiosse, e della sua incinazione. Como instrutto di quanto neprote di proposito di proposito di compagni: — Figlino mio, gli addimendo egli, vortro pater non si chiama ggil litutafa il sartore? — Si, o signore, rispose Aladdin, ma è molto tempo che morto.

A queste parole, il mago africano si avventò al collo di Aladdin , l'abbracciò, e più volte lo baciò con le lagrime agli occhi accompagnate da' sospiri. Aladdin . che vide le sue lagrime, gli chiese qual cagione avesse egli di piangere. - Ah 6gliuol mio, esclamò il mago Africano. come mai potrei farne di meno? Io sono vostro zio, e vostro padre era mio fratello. Sono molti anni che viaggio, e nel momento in cui giungo con la sperauza di rivederlo e cagionargli giubilo col mio ritorno, voi mi dite che egli è morto! Vi assicuro che questo è un dolore per me molto sensibile, vedendomi privato d'una consolazione che tanto sospirava. Ma ciò che un poco solleva la mia afflizione, si è di riconoscere, per quanto posso ricordarmeno, le sue fattezzo nel vostro sembiante, e vedo di non essermi ingananto rivolgendomi a vol. Chiese poscia ad Ataddin , dando di mano alla borta, o ve esseso sun madre , o subilo Ataddin appagò la sua madre , o subilo Ataddin appagò la sua dimanda. Il mago Africano consegnosil nello stesso tempo un pigno di piccole date a ritorara vostra madre, fatele i miei complimenti , e ditele che mi darsì i piacere dimani di veriria a vedere, se il tempo me lo permette, per aver la conspiancio di vedere il luogo ove il mio caro fratello è tanlo tempo vissuto, e terminati , suoi gornati i, suoi gornati

nati i suoi giorni. Partito che fu il mago Africano dal nipote che egli stesso formato si era, Aladd'n se ne corse da sua madre molto rallegrato del denaro che suo zio avevagli dato. - Madre mia, le disse nel suo arrivo, pregovi a dirmi se io abbia nno zio. - No, o figliuol mio, gli rispose la madre, voi non avete alcun zio nè dal canto del fn vostro padre, nè dal mio. -Pur nondimeno, ripiglio Aladdin, or ora ho veduto un uomo, che si vanta mio zio dal canto di mio padre, giacche, per quanto egli mi assicura, era suo fratello. Ha pur prorotto in dirottissimo pianto, e più volte mi ba abbracciato, quando gli ho detto che mio padre era morto. E. per comprovarvi che dico la verità, soggiunse mostrandole il denaro che aveva ricevuto, m' ha dato questo. Mi ha in oltre incaricato di salutarvi iu suo nome , e di dirvi che domani, se il tempo glielo permette , verrà a vedervi per considerare nello atesso tempo la casa ove mio padre ha vissuto, e nella quale è morto. - Figliuol mio , ripigliò la madre ; veramente vostro padre aveva un fratello , ma è gran tempo che è niorto, ne gli ho giammai udito a dire che altro ne avesse. E non proseguirono più oltre aul proposito del mago Africano.

La mattina seguente, il mago Africano fermò Aladidi una acconda volta, nel mentre che giucotra in un altro lungo della citti con altri fincilia. L'a bibracciò come nel giorno precedente, e ponento gii nelle mani due monete di orno, gil disse: — Figlinol mio, portate questo a vorba de la contra della contra di contr

Aladdin portò le due moneto d'oro a p sua madre, e partecipato che le elibe quale fosse l'intenzione di suo zio, ella usci per andarle a spendere, e ritornò con molte e buone provvisioni. Essendo poi sprovveduta di nna gran parte del vasellame di cui aveva bisogno, andò a pigliarne in prestito da' suoi vicini. Occupossi tutto il giorno a preparare la cena, e verso sera , quando il tutto fu in pronto , disse ad Aladdın : - Figlinol mio , vostro zio non sa forse ove sia la nostra casa; andategli incontro, e conducetelo, se lo vedete.

Ancorche Aladdin insegnato avesse la casa al mago africano, pur nondimeno era in procinto di uscire, quaudo fu picchiato alla porta. Aladdin aprì, e conobbe il mago africano, il quale entrò carico di bottiglie di vino e di molte specie di frutta, che egli portava per la cena.

Dopo che il mago africano consegnato ebbe nelle mani di Aladdin quanto portava , salutò sua madre , e pregolla di mostrargli il luogo ove suo fratello Mustafa era solito di assidersi sopra lo strato, e subito vi si prostrò, e baciò molte volte quel luogo con le lagrime agli occhi, sclamando: - Povero mio fratello, quanto sfortunato sono per non esser giunto in tempo di abbracciarvi una volta ancora prima della vostra morte ! Ancorchè la madre di Aladdin ne lo pregasse, giammai egli assider si volle nello stesso luogo. - No , egli disse , non lo farò mai; ma bensi permettetemi che qui mi ponga dirimpetto, affinche se privato vengo della soddisfazione di vederlo personalmente come padre di una famiglia che m'è tanto cara, possa almeno guardarlo, come se presente vi fosse. La madre di Aladdin non lo stimolò d' avvantaggio, e lasciollo nella libertà di sceglier il luogo che volle.

Quando il niago africano assiso si fu al luogo che piaciuto eragli di scegliere, princiniò a conversare con la madre di Aladdin : - Mia buona sorella, le diceva, non vi stupite di non avermi veduto in tutto il tempo che siete stata maritata con mio fratello Mustafa di gloriosa memoria. Sono partito da quarant' anni da questo paese, il quale è il mio egualmente che del fu mio fratello. Da quel tempo, dopo aver viaggiato nell' Indie, nella Persia, nell'Arabia, nella Siria, nell'Egitto, e soggiornato nelle belle città di que paesi, passai in Africa, ove ho fermato il mio più lungo soggiorno. Finalmente essendo natu- so , che , nel filar cotoue intto il giorno,

rale all'uomo, per lontano ch'egli sia del paese di sua nascita, di non perderne giammai la memoria, come pure de'snoi parenti e di quelli co' quali è stato allevato, mi è venuta una brama sì grande di rivedere il mio caro fratello, ora che mi sentiva ancora in sufficienti forze e coraggio per intraprendere un si lungo vinggio, che non ho ritardato di apparecchiarmivi , e judi pormi in camuuno. Nulla vi dico della lunghezza del tempo che vi ho posto, di tutti gli ostacoli che ho incontrati, e di tutte le fatiche che ho sofferte per giunger fin qui. Vi diro solamente, che nulla mi ha tanto mortificato, e maggiormente afflitto in tutt'i miei viaggi, quanto l' avere intesa la morte di un fratello che sempre aveva amato e che amava di un amore veramente fraterno. Ho osservato molte delle sue fattezze nel semhiante di mio nipote vostro figliuolo, e questo è quello che distinguer me lo ha fatto tra tutti gli altri fanciulli co' quali egli ritrovavasi. Egli senza dubbio v'avrà detto in qual maniera ricevuta abbia l'infausta notizia della sua morte. Ma bisogna lodare il cielo di ogni cosa. Mi consolo di ritrovarlo in un figliuolo che ne conserva le fattezze più considerevoli.

Il mago africano, il quale si accorse che la madre di Aladdin s' inteneriva su la rimembranza di sno marito, rinnovando il suo dolore, cangiò discorso, e volgendosi ad Aladdin, gli chiese del suo nome. - lo mi chiamo Aladdin , gli disse. - Ebbene, Aladdin, ripiglio il mago, in che v'occupate voi ? Sapete qualche mestiere?

A questa domanda Maddin abbasso gli occhi, e ritrovossi in grande sconcerto. Ma sna madre, prendendo la parola: - Aladdin , ella disse, è uno sfaccendato. Suo padre ha fatto tntto il sno possibile nel mentre che viveva, per insegnargli il sno mestiere, ma non mai ha potuto rinscire nell'intento, e da che è morto, ad onta di quanto gli ho potnto dire, e che giornalmente gli replico, altro mestiere non fa che quello del vagabondo, occupando tutto il sno tempo a ginocare con dei fancinili, come avete veduto, senza considerare di non essere più fanciallo; e se voi non glielo imputate a vergogna, ed egli non ne approfitta, dispero che giammai nulla esso valer possa. Sa molto hene che sno padre non ha lasciata facoltà veruna, e vede egli stescome fo , lio gran pena di guadagnare a provvederci di pane. In quanto a me son risoluta di chiudergli la porta sul viso uno di questi giorni, e di mandarlo a rintracciare altrove la propria sussistenza.

Dopo che la madre di Aladdin terminate ebbe queste parole struggendosi in lagrime, il mago africano disso ad Aladdin : - Ciò non va bene , o mio nipote, pensar bisogna ad aiutarvi da voi stesso, ed a gnadagnare la vostra sussistenza. Visono molte sorte di mestieri : considerate, se ve ne è qualcheduuo, per il quale abbiate maggior inclinazione che per un altro. Se quello di vostro padre vi dispiace, e che vi accomoda meglio qualche altro, non mi simulate panto i vostri sentimenti, perchè io non cerco se non aintarvi. Come egli vide che Aladdin nulla rispondeva : - Se voi avete ripngnanza per imparare un mestiere, continuò, ed esser vorreste nomo civile, io vi provvederò di nna bottega col capitale di ricchi drappi e tele fine, e vi porrete in istato di venderle, e del contante che ne ricaverete, comprerete altre mercanzie, ed in questa maniera vivrete onorevolmente. Consigliatevi con voi stesso, e francamente ditenii ciò che ne nensate. Voi sempre mi ritrovcrete pronto a pun-

tualmente adempire alla mia parola. Questa offerta lusingò molto Aladdin, al quale il lavoro manuale dispiaceva tanto maggiormente, in quanto che egli aveva sufficiente discernimento, per nver osservato che le botteghe di tal sorta di mercatanzie erano decenti e frequentate, e che i mercatanti erano ben vestiti e molto considerati : onde protestò al mago africano, che considerava come sno zio, esser questa la sua inclinazione, e che sarebbegli obbligato per tutto il tempo del suo vivere del bene che impartirgli voleva. - Giacche questa professione vi gradisce, replicò il mago africano, io vi farò dapprima vestire propriamente e riccamente, conforme richiedesi allo stato di nno dei più ricchi mercatanti di questa città, e dopo dimani penseremo ad assegnarvi nna bottega nella maniera che vi he espressa. La madre di Aladdin, la quale creduto fino allora non aveva che il mago africano fosse fratello di suo marito, non ne dubitò più in vernn medo, dopo tutto il bene che prometteva di far a sno figlinolo. Essa lo ringrazio delle sne buone intenzioni, e dopo di aver esortato Aladdin a rendersi deguo di tutt'i be- cano non volle permettergli di andarsene

nefizu che suo zio sperar facevagli , appresto la cena. La conversazione andò a cadere sovra lo stesso soggetto darante la tavela, e durò fino a che il mago, vedendo esser molto la notte innoltrata .. si congedò dalla madre e dal figlinolo, e

si ritiro. La mattina seguente il mago africano non trascuro di ritornare dalla vedova di Mustafà il sartore, come le aveva promesso. Piglio Aladdin con lui, e lo condusse da un ricco mercante, il quale non dava se non aluti fatti di ogni sorta di bellissimi drappi per ogni età e condizione. Mostrar se ne fece de' convenienti alla grandezza di Aladdin, e dopo aver posto a parte tutti quelli che maggiormente piacevangli, lasciati gli altri che non erano della bellezza che egli volcva, disse ad Alad-

din : - Nipote mio , tra tutti questi abiti scegliete quello al quale inclina più il vostro genio. Aladdin, maravigliato delle beneficenze del suo novello zio, uno ne scelse, ed il mago lo comprò con tutto il suo necessario accompagnamento, pagando tutto senza far coutrasti. Quando Aladdin si vide con tanta ma-

gnificenza vestito dal capo fino ai niedi, rese a suo zio tutti gl'immaginabili ringraziamenti, ed il mago promisegli inoltre di non abbandonarlo, e di tenerlo sempre con lui. In fatti lo condusse nei luoghi più frequentati della città, e particolarmente in quelli ove stavan le botteghe dei ricchi mercanti. E giunto che fu nella strada ove erano le botteghe dei drappi niù ricchi e di finissime tele, disse ad Aladdin : - Dovendo voi in breve divenir mercante come quelli che vedete, è mestieri che li frequentiate, e che essi vi conoscano. Veder fecegli pure le più belle e più grandi moschee, lo condusse nei Khan ove alloggiavano i mercanti forastieri, ed in tutt'i luoghi del palazzo del Sultano, l'ingresso dei quali era libero. Finalmente dopo avere scorsi insieme tutt'i luoghi principali e più belli della città, gionsero al Khau ove il mago aveva preso un appartamento. Vi si ritrovarono certi mercanti, coi quali principiato avea a praticare dopo il suo arrivo, e da esso invitati espressamente per hanchettarli, e far loro nello stesso tempo conoscere il suo supposto nipote.

Il banchetto uon terminò se non verso sera. Aladdin toglier voleva commiato da suo zio per tornarsene : ma il mago afrisolo, e lo ricuudusse egli stesso da sua i Aladdin quando lo vide, e con vulto rimadre. Subito che quella ebbe veduto il suo figlinolo con tanta proprietà vestito, ne senti in se stessa gran giubilo, ue cessava di benedire ben mille volte il mago, il quale aveva fatto una tale spesa per lui. - Generoso cougiunto, gli disse; non so come ringraziarvi della vostra liberalità. So che mio figliuolo non merita i beneficii che gl'impartite, e che iudegno ne sarehbe, se uon vi fosse grato, e se trascurasse di corrispondere alla buuna intenzione, che voi avete, di dargli una stabilimento cotanto distinto. Per quello por che riguarda me, soggiunse, ve ne ringrazio di muovo con tutto il cnore, e vi auguro una lunghissima vita per essere testimonio della gratitudine del mio figliuulo, il quale meglio non puù cumprovarvela, che regolandosi a norma dei vustri prudenti e savi consigli.

- Aladdin, ripiglio il mago africano, e un huon figliuolo, umilmeute mi obbedisce, e credo che ne faremo qualche cosa di buono. Dispiacemi salamente di non poter eseguir dimani quanto gli ho proniesso : perchè, essendo di venerali, le botteghe stanno chiuse, e non si potrà prendere in fitto una bottega e addobbarla, mentre i mercauti pon pensano se non a divertirsi; e però rimetteremo l'affare a sabbato. Verrò domani a prenderlo, e lo condurrò a passeggiare nei giardini, ove tutte le persone civili sono solite di trovarsi. Non ha egli forse nulla per anche veduto dei divertimenti che vi si prendono, nun avendo conversato finora che cou fanciulli: ma ormai bisogna che conversi con uomini. Il mago africano congedussi finalmente dalla madre e dal figliuolo, e partissi. Aladdin frattanto, che già stava molto allegro di vedersi tanto magnificamente vestito, provò un anticipato piaccre della passeggiata dei contorni della città. In fatti nou era egli giammai uscito dalle porte, ne veduti avea i suoi contorni, che erano di una gran bellezza e gratissimi.

Aladdin si alzò e si vestì nel segucute giorno di buon msttino per esser pronto a portire quandu suo zio fusse andato a prenderlo. Dopo aver aspettato lungo tempo, a quanto gli pareva, l'impazienza aprir gli fece la porta, per vedere se quello veniva. Quaudo lo vide ne fece avvertita sua madre, e, da lei congedandosi, chiuse la porta, andaudogli incontro per raggiungerlo. Il mago africano fece molte carezze ad

dente gli disse : - Andianio, o caro figliuolo , voglio uggi farvi vedere cose bellissime. A tal uonu lu condusse ad uua porta della città, che guidava a grandi e helle case, o per dir meglio a palazzi magnifici, ognuno dei quali aveva bellissimi giardini, i cui ingressi erano liberi. Ad ogni palazzo che vedevanu chiedeva ad Aladdin se lo giudicava hello, ed Aladdiu prevedendolo, quando un altro si presentava: - Mio zio, egli diceva, vedetene uno più hello di quelli che veduti abbianio. In unesto mentre s' innoltravanu sempre più nella canmagna, e l'astuto mago, che bramava andar più lungi aucora per eseguire il disegno che aveva in cano , colse l'occasione di entrare in uno di quei giardini. Assisosi vicino ad una gran fontana, cho riceveva l'acqua dal muso di un Leone di brouzo, e, fingeudo di essere stauco, affine di far riposare Aladdin: - Nipote mio, gli disse, voi stanco esser dovete egualmente di pie : riposiamoci adunque qui per rimetterci in forze, e così avremo maggior coraggio a proseguire il nostro passeggio.

Assisi che essi furono, il mago africano cavo da un panno bianco, che aupeso teneva alla sua cintura, torte e usolte sorta di frutta, di cui fatta aveva provvisione, e le mise sulla sponda del bacino. Divise egli una torta fra lui ed Aladdin, ed in quanto ai frutti, lasciogli la libertà di sceglier quelli che di maggior suo gusto fossero. Duraute questo piccola pasto dette al suo supposto nipote molti consigli, i quali tutti tendevano ad csortarlo di scostarsi dalla frequentazione dei fanciulli, e di accostarsi piuttosto ad uomini savi e prudenti, di udirli, e di approfittare delle loro conversazioni. - In breve, gli diceva, voi sarete uomo coni'essi, ed avvezzarvi dovete al luro esentpio a parlare con serietà. Terminata che ebbero la loro parea mensa, si alzarono, e proseguirono il loro cammino per mezzo dei giardini, che non erano gli uni dagli altri separati se non da piccioli fossi , » quali ne distinguevano i confini , ma che non ne impedivano la comunicaziono. La buona fede faceva che i contadini di quella capitale non impiegassero alcuna cantela per impedirsi l'un altro di puocersi. Il mago africano insensibilmente condusso Aladdin molto lontano oltre i giardini, e gli fece traversare delle camuagne, che lo condussero in molta vicinanza ai monti-

Aladdin, il quale da che era vivo non aveva mai fatto tanto cammino, si sentì molto stanco da si lunga passeggiata: -Mio zio, egli desse al nesgo africano, ove nndiamo noi? lasciati abbiamo molto dietro i giardini, ne vedo se non monti. Se pió oltre c'innoltriamo, nou so se sarò in forza bastante per ritornarmeno alla città. - Fatevi animo , o mio nipote, gli rispose il finto zio, voglio farvi vedere un altro giardino che supera tutti quelli che avete vedoti. Non è molto di qui lontano, anzi non vi è che un passo, e giunti che vi saremo, voi stesso mi direte cho vi sarebbe dispiaciuto di non averlo veduto. dopo esservi stato sì da vicino. Aladdin lasciossi persuadere; ed il mago molto lontano ancora lo condusse raccontandogli vagho istorie, per fargli riuscire men noioso il cammino, e più soffribile la fatica.

Gionsero finalmente fra due monti di una mediocre altezza, e quasi egusli, separati da ona valle di pochissimi larghezza. Era questo il luogo notabile, in cui il mago africano aveva voluto condurre Aladdin per l'esecuzione di un gran disegno, che venir lo aveva fatto dagli estremi dell'Africa fino alla China. - Noi non passiamo più oltre, egli disse ad Aladdin, voglio qui farvi vedere cose straordioarie, ed incognite ad ogni mortale; quando vedote le avrete, mi ringrazierete di essere atato testimonio di tante maraviglie, che persona vivente vedute non avrà, eccetto voi. Nel mentre che io batto l'acciarino, raccogliete tutt' i ramuscelli che vedete esser più aridi, affinche possa accendersi il fuoco,

Eravi una quantità tanto grande di quesi cramuscelli, be halidatin ne formò in brove un mocchio più che aufficiente, in quella che il mago accendeva il sofianello. Vi la compania della compania di consistenza di to che i ramuscelli si accesero, il mago afficiano vi getto un certo profumo, che apparecchiato teneva. S'imnalzò subito un tiuno mello demo, che egi sparse dall'una e dall'altra marte pronunciando peatron e dall'altra marte pronunciando peacommerse.

Nello atesso momento la terra tremò un poco, ed aprisa in quel hogo davanti al mago ed Aladdin, e veder fece allo scoperio una pietra di un piedo e mezzo in circa di profondità, posata orizzontalmente con un anello di honzo sigiliato nel mezzo per servirsene ad alzaria. Aladdin, spavetato di quanto presentavasi.

ai suoi occhi, ebbe timore e voleva darsi alla fuga. Ma egli necessario era a questo mistero, ed il mago lo rattenne, rimproveraudolo molto, e dandogli una guanciata tanto aspramente, che gettollo a terra, e poco vi maocò, che nou gli facesso saltar fnori dalla bocca i denti, come poteva credersi dal sangue che glie ne uscì. Il povero Aladdin tutto tremante, e con le lagrime agli occhi :- Mio zio, esclamò egli piangeudo, che bo jo mai fatto, per aver meritato che tanto aspramente mi hattiate? - Ho le mie ragioni per farlo, gli rianose il mago, lo sono vostro zio, che considerar dovete presentemente come vostro padre, ne replicar mi dovete: ma, figliuol mio, soggiunge poscia con maniera più mite, di unlla temete; altro da voi non chieggo che con tutta esattezza mi obbediate, se molto volete far profitto e rendervi degno de' vantaggi che procacciar vi voglio. Oceate belle promesse del mago posero qualche poco in calma il timore ed il risentimento di Aladdin; e quando il mago lo vide pienamente rassicurato: - Veduto avete, continuò egli, ciò che ho operato con la virtú del mio profumo, e delle parole che ho pronunziate. Sappiate adunque presentemente, che sotto questa pietra che vedete, vi sta un tesoro nascosto, il quale è a voi destinato, e che deve farvi divenire un giorno il più ricco e maggior re dell'universo. Giò è tanto vero, che veruno al mondo vi è fuorche voi, a cui conceduto sia di toccar questa pietra, e di alzarla per entrarvi. A mo pore è proihito di toccarla , e di por piede nel tesoro quando sarà aperto. Percio hisogna che eseguiate minutamente ciò che vi dirò, senza veruna omissione: e l'affare è di gran conseguenza per voi e per me. Aladdin sempre in grande stupore di ciò cho vedeva, e di quanto udito aveva dal mago di questo tesero, che renderlo doveva per sempre felicissimo, si dimenticò tutto il nassato. - Or hene, o mio zio, egli disse al mago alzandosi, di che si tratta? comandate, pronto sono ad obbedirvi. - Ho gran piacere, o mio figliuolo, dissegli il mago africano abbracciandolo, che appigliato vi siate a questo partito; venite, accostatevi, prendete questo anello, ed alzate la pietra.-Ma, o mio zio, ripiglio Aladdiu; non mi conosco in anfficiente vigore per alzarla, bisogna percio che voi mi aintate. - No. replico il mago africano; non avete hisogno del mio aiuto, e nulla faremino voi

ed io, se vi aintassi; è di mestieri, che i trebbe, osservando beno quanto prescritvoi solo l'alziate. Pronuuciate solamente il nome di vostro padre e di vostro avolo, tenendo nelle mani l'anello, ed alzate; e vedrete che senza pena quella si arrenderà a voi. Aladdin, avendo eseguito quanto il mago ordinato avevagli, alzò la

pietra, e da una parte la depose. Levata che fu la pietra, veder si fece una caverna di tre o quattro piedi di profondità, con una picciola porta, e diversi scalini per discendere al basso.-Figliuolo mio, disse allora il mago africano ad Aladdin, ascoltate esattamente tutto ciò che son per dirvi. Discendete in questa caverna. Quando giunto sarete a pie degli scaliui che vedete, troverete uua porta aperta, la quale vi condurrà in una grau camera a volta e diviso in tre grandi sale una dopo l'altra. In oguuna di quelle vedrete a destra ed a sinistra quattro gran vasi di bronzo a guisa di tine ripiene d'oro ed argento: ma badate beue di non pur toccarli. Prima di cutrare nella prima sala , aizate la vostra veste , e stringetela bene attorno di voi; entrato che vi sareto, passate alla seconda senza fermarvi, e da questa alla terza senza pure fermarvi. Osservate attentamente soprattutto di non accostarvi alle mura, ne di toccarle pure con la vostra veste; perche toccandole subito morireste. Questa e appunto la cagione per cui vi ho detto che tener la dovete serrata attorno di voi. In capo alla terza sala, vi è una porta, che vi daarà l'ingresso in un giardino piantato di alberi bellıssimi, tutti carichi di frutti. Camminate per diritto, ed attraversate questo giardino per un sentiere che vi guiderà ad una scala di cinquanta gradini per salir sopra una terrazza. Giunto che sarete sopra la terrazza, vedrete dirimpetto a voi una niccliia, ed in questa una lucerna accesa. Pugliate la lucerna, estinguetela, e quando gettato via ne avrete lo stoppino, e versato il liquore, riponetela nel vostro seuo, e portatemela. Non temete di macchiare il vostro abito, poiche il liquore non è composto di olio, e la lucerna sarà seccata subito che non ve ne sarà più. Se i frutti del giardino vi piacciono, raccoglier ne potete quanti ne vorrete, non essendovi cio proibito.

由 明 中 二 中 四 中 下 中 四 中 日 中 日

按洪州川街一日海外

ď

Nel terminar queste parole, il mago africano cavossi un anello dal dito in cui lo teneva, în pose în uno di Aladdin, dicendogli, esser quello un preservativo coutro tutto ciò che di male accader gli poto avevagli. - Andate, o figliuol mio, gli disse dopo questa istruzione, discendete con coraggio; noi in breve siamo per divenir ricchi l'uno e l'altro per tutto il

tempo di nostra vita.

Aladdin saltò leggermente nella caverna , e discese sino al basso de' gradini, Ritrovò egli le tre sale, delle quali il mago africano fatta avevagli la descrizione. Passò per mezzo con tanto maggior cautela, in quanto che tenieva di morire se incousideratamente trascurava di osservare quanto eragli stato prescritto. Passò il giardino senza fermarsi, sali sopra la terrazza, piglio la lucerna accesa nella nicchia, getto lo stoppino ed il liquoro, e vedendola asciutta, come il mago avevagli detto, la pose nel suo seno. Discese dalla terrazza, e fermossi nel giardino a considerare i frutti che veduti non aveva se non passando. Gli alberi di questo giardino erano tutti carichi di frutti stravaganti. Ogni albero ne portava di colori diversi. Ve n'erano di bianchi, di luccuti e trasparenti come il cristallo, di rossi gli uni più carichi, gli altri meno, di verdi, di azzurri, di turchini, di quelli che si accostavano al giallo, e di molte altre sorte di colori. I bianchi erano perle, i lucenti e traspareuti diamanti, i rossi più carichi rubini, gli altri meno carichi rubini balais, i verdi smeraldi, i turchini e gli azzurri amctisti , quelli che si accostavano al giallo zaffiri, e così degli altri ; e questi frutti erano tutti di una grossezza e di una perfezioue, a cui nulla veduto erasi per anche al moudo di simile. Aladdin, il quale non ne conosceva no il merito, ne il valore, non restò per verun conto penetrato dalla veduta di questi frutti, che nou erano di suo gusto, come stati lo sarebbero dei fichi, delte noci, e gli altri frutti eccellenti che sono comuni nella Cbina, non essendo egli per anche in una età da conoscerne il pregio. S' immaginò, che tutti que' frutti non fossero se non vetro colorato, e che non fossoro di molto valore. La diversità di tanti belli colori non ostante, la bellezza, e la straordinaria grossezza di ogni frutto, gli inspirarouo la brama di raccoglierne di tutte lo sorte. In fatti ue piglio molti di ogni colore, o ne riempi lo due saccocce, e due borse nuove, che il mago comprate gli avova con l'abito, afficbe unlla egli avesse cho nuovo non fosse, e perchè le due borse star non potevano nelle sue saccocce, le quali erano già ripiene, le appese a' suoi due fianchi. L'iuvolse pure nelle pieghe della stessa sua cintura; che era di un drappo di seta grande, o di molti giri, cel acconnedolli in mauiera che cader non potevano. Non trascurò in oltre di riperne nel suo seno fra la veste e la camicia attorno di lui.

Aladdin, carice in tal mode di tante ricchezze senza saperlo, ripigliò con sollecitudine la strada delle tre sale per non far aspettare troppo lungo tempo il mago africano ; e dopo aver passato per mezzo con la stessa cautela di prima, ritorno per donde era disceso, e presentossi all'ingresso della caverna, ove il mago africano con graude impazienza lo aspettava. Subito che Aladdın lo vide: - Mio zio, gli disse, pregovi di porgermi la mano per aiutarmi a salire. Il mago africano gli disse: - Figliuol mio, datemi prima la lucerna, perche potrebbe cagionarvi impedimento. - Perdonatemi, o mio zio, ripiglio Aladdin, essa non m'impedisce, ve la darò subito che sarò salito. Il mago africano si ostinò a volere che Aladdin gli consegnasse nelle mani la lucerna prima di uscire dalla caverna, e Aladdin, che tenevala imbarazzata coi frutti, de' quali erasi riempito da tutte le porti, ricuso assolutamente di dargliela, se prima non si ritrovasse fuori della caverna, Il mago africano allora disperato della resistenza di questo fanciullo fu compreso da uno spaventevole sdegno. Gettò egli nn poco del suo profumo sopra il fuoco, che avuto aveva cura di conservare; ed appena pronnnciate ebbe due parole magiche, che la pietra , la quale serviva a chiudere l'ingresso della caverna, ritornò da se stessa al suo luogo con sopra la terra, nel medesimo stato in cui stava all'arrivo del mago africano e di Aladdin.

Gerto è che il mago adricano non ura rictello di Mastria il autrore, come egli vantato se ne era; nè per coneguenza sio di Aladdia. Era egli veramente di Arica, essendovi nato; e sicome l'Africa de un paese nel quale si è più accinato alla magia che altrove, eravisi egli applicato sino dalla fanciultezza, e dipo quarrant'anni in circa d'incanti, di operazioni di geomanzia, di suffunigazioni e di lettura di libri di magia, perrenuto era fiambiente a scopirire, che nel moudo erasolo avvenibre menuto più potenta di ogni altre mostrare dell'unrezzo. Sosi divenime

poteva il possessore. Con un'ultima operazione di geomanzia, conosciuto aveva che questa lucerna stava in un luogo sotterranco nel mezzo della China nel sito, e con tutte le circostanze, che abbiamo riferito. Ben persuaso della verità di tale scoperta, erasi egli partito dagli ultimi luoghi dell'Africa, come si è detto ; e dopo un viaggio lungo e penoso, giunto era alla città tanto vicina al suo tesoro. Ma ancorche la lucerna fosse certamente nel luogo che uoto gli era , non eragli conceduto nulladimeno ne di personalmente entrare nel luogo sotterraneo, ove stava collocata, ne di portarla via egli stesso: bisognava che un altro vi disceudesse, l'andasse a pigliare, e gliela consegnasse nelle mani. Per questa cagione rivolto erasi ad Aladdin, il quale sembrato eragli un fanciullo di niuna conseguenza, pronto a prestargli questo servizio che da lui aspettava, ben risoluto, appena avuta la lucerna, di fare l'ultima suffumigazione già detta di sopra, e di pronunciare le sue parole magiche, che produrre dovevano l'effetto da noi veduto, e sacrificare il povero Aladdio alla sua avarizia ed alla sua iniquità, affine di non averne testimonio. La guanciata data ad Aladdin, e l'autorità che pigliata erasi sopra di lui, altro oggetto non avevano che di avvezzarlo a temerlo, e ad esattamente obbedirlo, acciocche quando gli avesse chiesto quella famosa lucerna, subito gliela avesse consegnata. Ma accadde tutto il contrario di quanto si era proposto. Da ultimo non uso la sua malvagità con tanta precipitazione per perdere il povero Aladdino, se non perchè temette che, se contendeva più lungo tempo con lui, qualcheduno uon fosse venuto a sentirli, e non reudesse pubblico quanto egli voleva tener celatissimo.

di avergli messo al dito un auello che po-

teva servire a salvarlo. Difatti quell'anello fa cagione della salvezza di Anddin, che non ne sapera per nulla la virtà; ed è marsiglioso che questa perdita, congiunta a quella della lampada, non abba imerso il mago nella più grande disperazione. Ma i maghi sono così accostimuti il corso desideri, che non cessano, per tutto il corso della vita loro, qi pascersi di fumo, di chimere e di visioni.

Aladdin, che non s'aspettava la malvagità del suo falso zio dopo le carezze ed i beneficii che gli aveva fatti, restò maravigliato in modo, che è più facile imaginarlo che dirlo con parole. Quando si vide seppellito vivente, chiamo mille volte suo zio, gridando che era pronto a dargli la lampada; ma le sue grida erano inutili, e non vi era più mezzo da essere inteso; laonde rimase uelle tenebre e nell'oscurità. Finalmente, dopo aver dato qualche tregua alle suo lagrime, discese fino al basso della scala della caverna, per andare a cercare la luce nel giardino ov' era già passalo; ma il muro, che s' era aperto per incanto, s' era rinchiuso ed unito di nuovo per un altro incanto. Andando a tastoni tanto dalla parte destra quanto dalla sinistra per più volte. non trovò più porte. Egli raddoppio le grida ed i pianti, e si assise sulle scale della caverna senza speranza di riveder mai più la luce, e con la trista certezza, al contrario, di passare dalle tenebre in cui era a quelle di una prossima morte.

Aladdin resto due giorni in questo stato senza mangiare o senza bere. Il terzo finalmente tenendo la morte come inevitabile, alzò al cielo le mani giunte, e con una perfetta rassegnazione a' voleri di Dio sciamo: - Non vi è forza e potenza che in Dio, il Grande, l'Altissimo. Nell'alzar le mani giunto fregò senza avvedersene l'anello, che il mago africano gli aveva messo al dito, e di cui non conosceva ancora la virtù. Immantinenti un geuio d'una statura enorme e d'uno spaventevole sguardo si presentò innanzi a lui come da sotto terra, finchè toccò colla testa la soffitta, e disse ad Aladdin queste parole: - Che vuoi tu? Eccomi pronto ad obbedirti come tuo schiavo, e schiavo di tutti coloro che hanno l'ancllo al dito, io e tutti gli altri schiavi dell'anello.

In tutt'altro tempo ed in tutt'altra occasione, Aladdin, che non era accostumato a simili visioni, sarchbe stato forse com-

press da spavento, ed avredhe perduot la parola alla visid d'uma figura tanto straordiarit; ma occupato unicamente del pericolo in cui era, rispose senza esitare:—Chiunque tu sii, fanmi uscire da questo lugo, se ne hai potere. Non appena chi-per pounuciate queste parole, che la terra si aprl, e si truvó fuori della caverna, o propriamente al luogo in cui il mago l'aveva coudotto.

Non si troverà strano che Aladdin, essendo stato per sì lungo tempo nelle più fitte tenebre, al bel principio durò alquanta fatica a sostene re la Ince del sole. Dopo esservisi assuefatto a poco a poco cogli occhi, riguardaudo intorno a lni, fu forte maravigliato di non iscorgere apertura sul terreno, senza potere d'altra parte comprendere in qual modo si fosse così subitamente trovato fuori delle sue viscere. Solamente il luogo in cui i ramuscelli erano stati accesi gli fece riconoscere presso a poco ove fosse la caverna. Poscia volgendosi verso la città, la scorse in mezzo a' giardini che la circondavano, e riconobbe la strada per cui il mago africano l'aveva condotto. Egli la riprese, rendendo grazie al Cielo di rivedersi un'altra volta sul mondo dopo aver disperato di ritornarci mai più. Arrivato alla città si trascinò con molta fatica fino alla casa sua, ove entrato, la gioia di rivedere la niadre congiunta alla deholezza del non aver mangiato da quasi tre giorni, gli cagionarono uno svenimento che durò qualche tempo. La madre, che l'aveva già pianto come perduto e come morto, nel vederlo in quello stato, non tralasciò d'usargli tutte le possibili cure per farlo rinsavire. Rinvenuto alfine dal suo svenimento furono queste le prime parole che pronnuciò: - Madre mia, prima di tutto vi prego di darmi da mangiare, essendo tre giorni che non ho preso pur un briciolo di cibo. La madre gli portò quello che aveva, e nel porglielo innanzi gli disse:

— Figlinol mio, non andate troppo di fretta, pocicie questo è periocioso; mangiate a poco a poco ed a vostro comodo, regiate a poco a poco ed a vostro comodo, avete. lo ono vogilo nemmoso el mi parliate, avendo assai tempo di raccontarmi tutto quello che vi e accadito, quando sarele ben rimesso in salate. lo son tutta contrata di rivider vi dopo il falizione si contrata di rivider vi dopo il falizione si to le pene che mi son date per sapere ciò ch'era divestuo di via, appena vidi ch'era notte e che non eravate ritornato

Aladdin, seguendo il consiglio di sua madre, mangio tranquillamente a poco a poco e bevve a proporzione. Quando ebbe terminato: - Madre mia, le disso, avrei grandi doglianze a farvi sull'averni voi abbandonato con tanta faciltà alla discrezione di un nomo che aveva formato il disegno di perdermi, e che tiene, nel niomento in cui vi parlo, certa la mia morte, nou dubitando che io non sia più in vita, o che uon debha perderla tra poco. Ma voi avete creduto eli egli fosse mio zio, ed io l'ho credito come voi. E notevamo formar altro pensiero d'un nomo che mi colmava di carezze e di beneficii, e che mi faceva tante altre vantaggiose promesse? Sappiate per altro, madre mia, non esser egli che un traditore, un birbante, un furbo. Non m'ha fatto tanti beneficii e tante promesse, che per ottenere l'intento propostosi di perder ni, come ho già detto. senza che nè voi ne je potessimo indovinarne la cagione. Da parte mia posso assicurare di non avergli dato niun subbietto da meritarmi il minimo cattivo trattamento. Lo comprenderete anche voi dal racconto fedele, che ora vado a farvi, di tutto quello che m'è avvenuto da quando nii son separato da voi, fino all'esecuzione del suo perpicioso disegno,

Aladdin cominció a raccontare a sna madre quanto gli era accaduto col mago dal venerdì ch'era andato a prenderlo per condurlo seco a vedere i palagi ed i giardini che erano fuori della città; cio che gli era accadato nella strada fino al luogo delle due montagne, ove si doveva operare il grau prodigio del mago; come con un profumo gettato nel fuoco ed alcune parole magiche, la terra s'era aperta in un momento, ed aveva lasciato vedere l'ingresso d'una caverna che conduceva ad un tesoro inestimabile. Non dimenticò lo schiaffo ricevuto dal mago; ed in quale mauiera, dopo essersi un poco raddolcito. l'aveva impegnato, con graudi promesse e mettendogli il suo anello al dito, n discendere nella caverna. Non omise niun particolare di quanto aveva vednto passando e ripassando nelle tre sale, nel giardino e sul terrazzo, ove aveva presa la lampada meravigliosa, che mostrò a sua madre traendosela dal seno, come pure i frutti trasparenti e di diversi colori che aveva colti nel giardino ritornandosene, cui aggiunse due borse piene che dette a re, perfido, barbaro, assassino, ingan-

sua madre, o di cui ella fece poco caso. Intanto que' frutti erano pietre preziose, il cui splendore, quasi simile a quel del sole, che rendevano per mezzo di una lampada, la quale rischiarava la camera, doveva far giudicare del loro gran prezzo. Ma la madre di Aladdin non aveva maggior cognizione del suo figlinolo, essendo ella stata allevata in una condizione molto mediocre, e suo marito non aveva avuto sufficienti beni per darle di quella specie di gioielli : d'altra parte essa non ne aveva veduti a nessuna delle sue parenti o vicine, si che non è da maravigliare se non le considerò che come oggetti di poco valore, e buono tutto al più a dilettare la vista per la varietà de loro colori; il che fece Aladdin , mettendoli dietro uno de' cuscini del sofa su cui stava seduto. Egli terminò il racconto delle sue avventure, dicendole che appena ritornato e presentatosi all'ingresso della caverna per nscirne, dietro il rifinto fatto al mago di dargli la lampada, che quello voleva per forza. l'ingresso della caverna s'era rinchinso in un momento per la forza del profumo dal mago subitamente gettato sul fnoco, che non aveva lasciato spegnere. e delle parole da lui pronunciate. Ma non potè dir davvantaggio senza versar delle lagrime, rappresentandole lo stato infelice in cui s'era trovato nel vedersi senpellito vivo nella fatale caverna, sino al momento in cui n'era uscito, e che, per così dire, era ritornato sul mondo per la fregagione del suo anello, di cui non conosceva ancora la virtà. Quando ebbe finito questo racconto, continuò dicendo a sus madre:

- Non è necessario di dirvene oltre . poiche il resto vi è noto. Ecco adunque qual è stata la mia avventura, e qual è stato il pericolo che ho corso da che non mi avete veduto.

La madre d'Aladdin ebbe la pazienza di sentire sino alla fine, senza interromperlo, questo sorprendente racconto, e nello stesso tempo tanto affliggente per una mudre che amava teneramente il suo figlinolo, ad onta de' suoi difetti. Nondimeuo nelle avventure più commoventi e che facevan maggiormente conoscere la perfidia del mago africano, ella non potè non far iscorgere quanto lo detestasse co' segni della sua indegnazione. Ma appena Aladdin elibe terminato, proruppe in mille ingiurie contro quell'impostore, chiamandolo tradito-





STORIA DI ALADDIN O LA LUCERNA MARAVIGLIOSA

pay 465

natore, mago nemico e distruttore del ge- i che banno la lampada in mano, io con

nere umano. - Sì , figliuol mio , aggiunse poscia , egli era un mago , ed i maghi souo pe-

stylenze nubbliche avendo commercio co'demonii per mezzo de loro incanti e delle loro stregonerie. Benedetto sia Dio, il quale non ha voluto che la insigne malvagità di lui avuto avesse il suo intero effetto contro voi, e dovete rendergli gran mercè della grazia che vi ha fatta. La morte vostra era inevitabile, se non vi foste ricordato di lui , e non aveste implorato il suo soccorso. Ella disse ancora molte altre cose, imprecando sempre al tradimento che il mago aveva fatto a suo figlio : ma parlando, s'accorse che Aladdin, non avendo dormito da tre giorni aveva bisogno di riposo. Laonde avendolo fatto coricare, poco tempo dopo andò a coricarsi anch' cssa.

Aladdin, che non aveva preso alcon riposo nel luogo sotterraneo in cui era stato seppellito affinchè vi perdesse la vita, dormi tutta la notte con un profondo sonno, svegliandosi il di successivo assai tardi. Come si alzò, la prima cosa che disse a sua madre, fu che aveva bisogno di mangiare, e che non poteva fargli maggior piacere di quelle di dargli da colazione.

- Ohime ! figliuol mio , gli rispose sua madre, io non ho nemmeno un pezzo di pane a darvi, avendovi jer sera mangiato il poco di provvigione che v'era nella casa. Ma abbiate un poco di pazienza, e cercherò di provvederne, lo ho un poco di cotone filato, che ora andrò a vendere, affine di comprare del pane e qualche altra cosa per nostro pranzo.

- Madre mia, rispose Aladdin, conservatevi il vostro cotone filato per un'altra volta, e datemi la lampada che portai ieri. L'andro a vendere, e il danaro che ne ritrarrò servirà a darci da colazione e da pranzo, e forse anche da cena.

La madre di Aladdin prese la lampada da ove l'aveva messa, dicendo a suo figlio :

- Eccola, figlio mio, ma è molto sporca; per poco che sia nettata, credo che valga qualche cosa di più. Essa prese dell'acqua ed un poco d'arena per nettarla; ma appena ebbe cominciato a strofinarla che in nn momento, in presenza del suo figlinolo, un genio orribile e d'una statura gigantesca apparve innanzi a lei , e le disse con voce tuonante :

- Che vuoi tu ? Eccomi pronto ad ob-

gli altri schiavi della lampada.

La madre di Aladdin non era in istato di rispondere, non avendo potuto sostepere la vista dell'orribile e spaventevole figura del genio; e il suo terrore era stato sì grande dalle prime parole che quello aveva pronunciate, che era venuta meno.

Aladdin , il quale aveva già avuta una apparizione presso a poco simile nella caverna, senza perder tempo in congetture , s'impadroni prontamente della lam-

pada, e sopperendo alla mancanza di sua madre rispose con tuono fermo: - lo ho fame , portami da maugiare.

Il genio disparve ; ed un momento dopo ritornò caricato d'un gran bacino d'argento, che portava sulla testa, con dodici piatti coperti, dello stesso metalio. pieni di eccellenti vivande, ordinati di sopra con sei grandi pani bianchi come neve su' piatti , due bottiglie di vino squisito, e due tazze d'argento da bere, Posato il tutto sul sofa, disparve.

Questo accadde in sì poco tempo, che la madre di Aladdin non aveva ancora ricovrato i sensi, quando il genio disparve per la seconda volta. Aladdin, che aveva già cominciato a gettarle dell'acqua sul viso senza effetto, stava per ricominciare affine di farla rinvenire ; ma sia che gli spiriti dissipatisi si fossero riuniti di nuovo , sia che l'odore delle vivande portate dal genio vi avesse contribuito in qualche modo, essa tornò in sè sul momento.

- Madre mia, le disse Aladdin, via, non è nulla ; alzatevi, e venite a mangiare; ecco con che rimettervi i sensi, e nello stesso tempo di che soddisfare al gran bisogno di mangiare. Non lasciamo adunque raffreddare si buone vivande, e mangiamo.

La madre di Aladdin fu estremamente sorpresa quando vide il gran bacino , i dodici piatti, i sei pani, le due bottiglie e le due tazze, e seuti l'odore delizioso ch'esalava da tutti quei piatti. - Figlinol mio, chies' ella ad Aladdin,

donde ci viene quest' abbondanza, ed a chi siamo debitori d'una sì grande liberalità? Che il sultano avesse avnto cognizione della nostra povertà e l'avesse preso compassione di noi?

- Madre mia, rispose Aladdin, mettiamoci a tavola e mangiamo, avendone voi bisogno quanto me; ve lo dirò quando avremo fatto colazione. Essi si misero a bedirti come schiavo tuo e di tutti quelli lavola, e mangiarono con altrettanto maggior appetito, in quanto che madre e fi- i biate inteso, sembrandomi esser voi già svegliuolo non eransi mai trovati ad una tavola si ben fornita.

Durante il pasto la madre di Aladdin non poteva stancarsi di guardare e d'ammirare il bacino ed i piatti, quantunque non sapesse troppo distintamente se fossero d'argento o d'altra materia, tanto era poco accostumata a vederne di simili: ed a propriamente parlare, senza aver riguardo al loro valore che gli era sconosciuto, era la sola novità che la teneva in ammirazione, ed il suo figliuolo Aladdin non ne aveva maggior cognizione di lei.

Aladdin e sua madre, credendo fare una semplice colazione, si trovarono ancora a tavola all'ora di pranzo. Vivande così eccellenti ne avevan solleticato l'appetito; e siccome erano calde, credettero che non avrebbero fatto male ad unire insleme i due pasti senza dividerli in due. Il doppio pasto finito, restò loro non solo di che cenare, ma anche tauto da farne altri due pasti il gioruo appresso.

Quando la madre di Aladdin chbe sparecchiato e messo da bauda le vivande che non avevan tocche, ando a sedersi sol sofà vicino a suo figlio, e gli disse: - Aladdin , aspetto che soddisfacciate

l'impazienza in cui sono d'udire il racconto che mi avete promesso.

Ed Aladdin le raccontò esattamente quanto era accaduto tra il genio e lui nel tempo del suo svenimento sinche non ebbe ricovrato i sensi.

La madre di Aladdin rimase forte maravigliata dal discorso del suo figliuolo e dall'apparizione del genio.

- Ma, figliuol mio, soggiums' ella; che volete intendere co'vostri genii? Non mai, da che vivo, ho inteso dire da persone di mia conoscenza che ne abbia veduti. Per quale avventura questo hrutto genio e venuto da mc? perchè s'è rivolto a me e non a voi, cui e già apparso nella caverna del tesoro?

- Madre mia, il genio apparso a voi adesso non è già quello apparso a me. Eglino si rassomigliano in qualche modo per la loro gigantesca statura, ma sono del tutto differenti per la loro fisonomia e per le loro vesti, ed hanno diversi, padroni. Se ven sevvenite, quello che ho veduto io s' è detto schiavo dell'anello che bo al dito, e quello che avete veduto voi s' è detto schiavo della lampada che avevate in mano; ma io non credo che l'ab-

nuta quand'egli ha cominciato a parlare. - Come l esclamò la madre di Aladdin, è dunque a cagion della vostra lanpada che quel maledetto genio si sia rivolto a me piuttosto che a voi? Ah! figliuo! mio, toglietemela dinanzi agli occhi, e mettetela dove meglio vi piacerà, perche io non voglio più toccarla. Conseuto pinttosto che sia gettata o venduta anzi che correre il rischio di morir dal terrore toccandola. Se volete seguire il mio consiglio, vi disfarete eziaudio dell'anello, non

cssendo mestieri aver a fare con geni i quali sono demonii, siccome ha detto il nostro profeta.

- Madre mia, con vostro permesso, rispose Aladdin, io mi guarderei bene presentemente di vendere, come poco prima era pronto a farlo, una lampada che diviene sì utile tauto a voi quanto a me. . Non avete veduto quello che ci ha procarato? Pero fa duopo ch'essa continui a fornirci come trarre innanzi l'esistenza; e dovete gindicare come me, che nou cra senza ragiono che il mio falso e tristo zio s'aveva data tanta pena, ed aveva intrapreso un si lungo e penoso viaggio, avendolo fatto affin di pervenire al possesso di questa meravigliosa lampada, che aveva preferita a tutto l'oro ed argento che egli sapeva essere nelle sale, e che io stesso ho veduto, siccome da lui sono stato avvertito. Egli sapeva troppo bene il merito ed il valore di questa lampada per non dimandare altra cosa d'un tesoro si ricco. Ora, giaeche il caso ce ne ha fatto scoprire la virtù, facciamone un uso che ci torni profittevole, ma in guisa che sta senza splendore, e che non ci attiri l'invidia e la gelosia de nostri vicini. lo voglio sì levarvela dinanzi agli occhi, e metterla m na luogo donde la prenderò quando ne avrò bisogno, giacche i genii vi producono tanto terrore. Per quanto all'anello ... non saprò mai risolverni a gettarlo, perchè senza quest' anello voi non mi avreste mai più riveduto, e se io vivessi ancora in questo momento, non sarebbe for -se che per poco. Adunque mi permetterete. altres) di tenerlo e di portarlo sempre

devo trovarmi in qualche altro pericolo ... che non possianto prevedere nè voi ne io. Siccome il ragionamento di Aladdin sembrava molto giusto, la madre non ebbe che replicarvi. et det seist getreff

da cui potrà liberarmi?

al dito molto accuratamente. Chi sa se non

- Figliuol mio, diss'ella, fate come megho vi aggrada; per me non vorrei aver che fare co' genii. Però vi dichiaro che nue ne lavo le mani, e che non ve ne parlerò davvantaggio.

Il dimani a iera dopo cena, uon rosi boro nulla della huona provisione che il genio aveva portata. Il giorno seguena cha della dimana provisione che il genio aveva portata. Il giorno seguena con la mano prato della mano lo stringesse, preso un piatto d'arrichi presto per andiario a vendere. Si diamini presto per andiario a vendere. Si diamini presto per andiario a vendere. Si diamini prato, a tratada, a tratado in disparte, montandogli il piatto, gli chiese se voleva comprario.

L'ebreo, astuto, prese il piatto, l'esamiuò, ed appena ebbe conosciuto che era di buono argento, chiese ad Aladdiu quanto ne voleva. Aladdin, che non ne conosceva il valore e che non aveva mai fatto commercio di quella mercanzia, si contento di dirgli che poteva da sè stesso vedere quanto stesse il piatto, e che se ne riportava alla sua buona fede. L'ebreo si trovò imbarazzato dall'ingenuità di Aladdin. Nell'incertezza in cui era di sapere se Aladdin ne conoscesse la materia ed il valore, trasse dalla sua borsa una monein d'oro, che non era se non la settantaduesima parte del valore del piatto, e glie la presento. Aladdin prese la moneta con grande sollecitudine . ed appena l'ebbe in mano, si ritirò si prontamente che l'ebreo, non contento del guadagno esorhitante che faceva con questa compra, fu melto scontento di non aver penetrato che Aladdin ignorava il prezzo di quello che gli aveva venduto, e che avrebbe potuto dargli molto meno. Egli fu sul punto di correre dietro al giovanetto per cercar di ritrarre qualche cosa della sua moneta d'oro; ma Aladdin correva, ed era già si lungi, che avrebbe durato molta fatica a raggiungerio.

Aladdin, ritornando presso sua madre, si arresto nella botlega d'un formio presso cui free provrisione di pane per sua madre e per lui, aggandodo colla moneta doro che il fornato gli combio. Giunto a casa detto il resto a sua madre, che ondo al mercato a comprare le altre provvigioni necessarie per vivere ambedue per lo spazio di acteuri giorni.

Ħ

御中の

Essi continuarono a vivere in questa guisa, vale a dire che Aladdin vende tuttì i piatti all'ebreo Puno dopo Paltro fino al dodicesimo, nello stesso modo che ave-

va fatto del primo, a seconda che il danaio andava a mancare nella casa. L'ebreo. che aveva dato una moneta d'oro pel primo, non osò di dargli meno per gli altri; e, per timore di perdere una si huona occasione, li prese e li pagò tutt'insieme. Quando il danajo dell'ultimo piatto fu speso. Aladdin ebbe ricorso al bacino, elie pesava esso solo quanto dieci piatti. Egli voleva portario al suo mercatanto ordinario; ma il suo grave peso ne l'impedi: per cui fu obbligato di andare in traccia dell'ebreo, cho condusse da sua madre, e costni, dopo overe esaminato il peso del bacino, gli contò sul momento dieci monete d'oro, di cui Aladdin si contentò.

Finchè le monete d'oro durarono, vennero adoperate alla spesa giornaliera della casa. Aladdia intanto, accostumato ad una vita oziosa, s'era astenuto dal giuocare coi giovani spoi coetanci dal giorno della sua avventura col mago africano. Egli passava le giornate intere a passeggiare ed a conversare con persone con cui aveva fatto conoscenza; qualche volta cntrava nelle botteghe dei grossi mercatanti, ove prestava l'orecchio a' discorsi delle genti distinte che vi si fermavano, o che vi si trovavano come ad una specie di appuntamento; e questi colloquii a poco a poco gli dettero qualche tintura della conosceuza del mondo.

Quando non resto più nulla delle dieci monete d'oro, Aladdin ebbe ricorso alla lampada; e presala in mano, cercò lo stesso luogo che sua madre aveva toccato. e riconosciutolo all'impressione lasciatavi dalla sabbia, vi strofino como aveva fattoquella, ed immantinenti lo stesso genio, che s'era già fatto vedere, si presento innauzi a lui; ma come Aladdin aveva strofinato. la lampada più leggermente che sua madre non aveva fatto, così il genio gli parlò con tuono più dolce:-Che vuoi ch? gli disse negli stessi termini di prima; eccomi pronto ad obbedirti come schiavo tuo e di tutti coloro che hanno la lampada in mano, io e gli altri schiavi della lampada come me.

Aladdio gli disse :

— Ho fame, portami di che mangiare.

Il genio disparve; e pochi momenti dopo ritornò carico di un servizio da tavola
simile a quella che aveva portato la prima volta. Posatolo sul sofa, subito dispar-

La madre di Aladdin, avvertita del disegno del sua figliuolo, era menta espressamente per qualche affare, affine di non trovarsi in casa nel tempo del'apparazione del genio. Ritornata qualche tempo dopo, al vedere la tavola e le vivande disposte in bell'ordine e copioce, rimase altrettanto sorpresa del prodigioso effetto della lampada quanto lo era stata la prima volta. Aldodine e la madre si posero cara di che vivere largamenta i don giorni seguenti.

Appens Aladdin vide non esservi più nella casa ne pane, ne altre provvisioni, prese un piatto d'argento ed ando a cor-care l'èbreo che cobosceva per venderlo. Andandori, passò inanazi alla bottega di un orefee, rispettabile per la sus vecchiezza, onesto tuomo e d'una grande probità. L'orefee che lo scorse lo chiamo, lo fece entrare e gli dise:

- Figliuol mio, io vi ho già veduto passare molte altre volte come adesso, unirvi con un certo ebreo, e ripassare poco tempo dopo senza nulla fra le mani, lo ho immaginato che voi gli vendete ciò che portate; ma forse nou sapete che questo ebreo è un ingannatore molto più grande degli altri ebrei, e che nessuno di quelli i quali lo conoscono vuole avere che fare con lui. Del resto, ciò che io ora vi dico non è se non per farvi piacere. Se volete mostrarmi ciò che portate presentemente, e che sia da vendere, ve ne daro fedelmente il suo giusto prezzo se mi conviene, altrimenti vi dirigerò ad altri mercatanti che non v'inganneranno.

La sperauxa di Are maggior guadagno del piato foso che Aladim lo trasse dal disotto della sua vesta e lo mostro altrofice. Il veccho, il quale conoble subio che con la conocia di piato era di fino argento, gli chieso se me avera venduti di simili alle d'ereo, o quanto gleil aveva pagati. Aladim gli disse se ingenuamente che ne avera venduti dodici, e che l'ebreo glie il aveva pagati una moneta d'oro ciascuno.

— Ah il ladrol scłamb l'oreflee, Figliud mio, aggiunse puscia, ciò che è fattu è fatto, e non bisogna più pensarvi; ma faceudovi vedere quanto vale il piatto, che è del miglior argento di cui ci serviamo nelle nostre botteghe, conoscerete quanto l'ebreo vi ba ingannato.

L'orefice, presa la bilancia, pesò il piatto, e dopo avere spiegato ad Aladdin quant'era un marco di argento, quanto valesse e le sue suddivisioni, gli fece notare che secondo il peso il piatto valeva set-

tantadue monete d'oro, che gli annoverò sull'istante, dicendogli:

— Ecco il giusto valore del vostro piatto. Se ne dubitate, potete dirigervi a quello tra gli altri orelici che più vi piacerà, e se vi dice che val di vantaggio, vi prometto pagarvene il dopplo. Noi non guadagniamo che la mauifattura dell'argeuteria da noi comprata; il che anche i più equi ebrei non fanno.

Aladdin rese molte grazie all'orefice del buon consiglio che gli dava, e da cui già traeva un sì grand'utile. In seguito non si diresse più che a lui per vendere gli altri piatti, come pure il bacino, il cui giusto valore gli fu sempre pagato a proporzione del suo peso. Quantunque Aladdin e sua madre avessero una sorgente inesausta di danaio nella lampada, per procurarsene quanto volevano allorche mancava loro, continuarono nondimeno a vivere sempre colla medesima frugalità di prima, tranne quello che Aladdin metteva da banda per le comodità necessarie nella loro picciola abitazione. La madre dal canto suo non si vestiva che da quello che ritraeva dal cotone che filava. Con una condotta sì sobria, egli è facile giudicare quanto tempo il denaio de' dodici piatti e del bacino, secondo il prezzo al quale Aladdin li aveva venduti all'orofice, doveva esser loro durato. In tal guisa vissero per lo spazio di molti appi, col soccorso del buon uso che Aladdin faceva della Jampada di tempo in tempo.

In quest' intervallo . Aladdin . che non mancava di trovarsi con molta assiduità alle riunioni delle persone distinte, nelle botteghe de' mercatanti in grosso di stoffe d' oro e d'argento, di stoffe di seta, di finissime tele e di gioielli, e che si mischiava qualche volta alle loro conversazioni, termino di formarsi lo spirito, e prese insensibilmente tutte le maniere del bel mondo. Segnatamente presso i gioiellieri fu disingannato dal pensiero che aveva intorno ai frutti colti nel giardino in cui era andato a prender la lampada, di non essere che vetro colorato, ed imparo ch'erano pietre preziose di gran prezzo. A forza di veder vendere e comprare di ogni spezie di quelle gioie nelle, loro botteghe, ne apprese la coguizioneed il prezzo; e siccome non ne vedeva di simili alle sue nè in bellezza nò in grossezza, comprese che invece di pezzi di vetro che aveva riguardato come bagattelle, egli possedeva un tesoro inestimabile. Ebbe la prudenza di non parlarne a pessuno, nemmeno a sua madre; e non vi è dubbio che il suo silenzio non gli abbia valuto l'alta fortuna, cui in seguito lo vedremo elevarsi.

Un giorno passeggiando in una contrada della città , Aladdin sentì pubblicare ad alta voce un ordine del sultano di serrare le botteghe e le porte delle case, e di chiudersi ciascuno nella propria abitazione fino a che la principessa Badroulbourdour (1), figliuola del sultano, fosse passata per andare al bagno, e ne fosse

ritornata (2).

Questo grido pubblico fece nascere ad Aladdin la curiosità di veder la principessa a volto scoperto. Ma non poteva effettuire il suo pensiero che mettendosi in qualche casa di sua conoscenza e guardando a traverso d'una gelosia; il che non lo contentava, peichè la principessa, secondo il costume, doveva avere un velo sul viso andando al bagno. Per soddisfare il suo desiderio, avvisò d'usare un mezzo che gli riuscì. Andò a collocarsi dietro la porta del bagno, che era disposta in modo da non poter mancare di vederla venire di faccia.

Aladdin pon attese lungo tempo. La principessa apparve, ed egli la vide veuire a traverso d'una fessura sufficientemente grande per vederia senza essere veduto. Ella era accompagnata da una gran folla di donne e d'euuuchi che camminavano a fianco e dietro di lei. Quand' ella fu a tre o quattro passi dalla porta del bagno, si tolse il velo che le copriva il viso, e che le dava molto incomodo, di modo che dette lungo ad Aladdin di vederla tanto maggiormente a suo agio, in quanto che gli veniva giusto di faccia.

Fino a quel punto, Aladdin non aveva veduto altre donne a viso scoperto che sua madre, la quale era avanzata iu età e non aveva mai avuto belli lineamenti per far giudicare che le altre donne fossero più belle. Egli poteva bene aver inteso dire che ve n'era di una bellezza sorprendente; ma qualunque espressione si adoperi per esaltare il merito d'una bel-

(1) Vale a dire plenilunio de' plenifunii ( Galland ).

(2) Egli è proibito anche oggidì, in Persia, di trovarsi nel tempo che passano le mogli del re. ( Veggasi , relativamente a quest'uso, i Viaggi di Chardin, t. VI, p. 32, edizione di Langles |.

lezza, non fa mai l'impressione che pro-

duce la stessa bellezza. Ouando Aladdin ebbe veduto la principessa Badroulboudour, si ricredette dal pensiero ond'era compreso, che tutte le donne dovessero rassomigliare a sua madre. I suoi sentimenti si trovarono molto cangiati, ed il suo cuore non potè non ricevere interamente l'oggetto che l'aveva incantato. Di fatto la principessa era la più bella bruna che si potesse vedere al mondo. Essa aveva gli occhi grandi, vivaci e brillanti; lo sguardo dolce e modesto; il naso d'una giusta proporzione e senza difetto; la bocca piccola; le labbra vermiglie e tutte leggiadre per le loro belle proporzioni. In una parola tutt' i lineamenti del suo viso erano d'una regolarità compiuta. Non bisogna adunque maravigliarsi se Aladdin ne fu abbagliato, e rimase quasi fuori di sè al veder l'insieme di tante maraviglie che gli erano sconosciute. Oltre tutte quelle perfezioni, la principessa aveva nna bella statura, un portameuto ed un aspetto maestoso, che a solo vederla attirava il rispetto che le era dovuto.

Quando la principessa fu entrata nel bagno, Aladdin rimase qualche tempo interdetto e come in estasi tracciando ed imprimendosi profondamente l'imagine d'un obbietto di cui era iucantato e penetrato fino al fondo del cuore. Rientrato finalmente in lui stesso, considerando che la principessa era passata e che inutilmente starebbe al suo posto per rivederla alla uscita del bagno, poich'ella doveva volgergli le spalle e velarsi, prese il partito di abbandonarlo e ritirarsi.

Aladdin, rientrando in sua casa, non pote si ben nascondere il suo turbamento e la sua inquietudine, che la madre non se ne accorgesse. Ella fu sorpresa di vederlo così tristo e meditabondo, contro il suo solito, e gli chiese se gli era accaduto qualche cosa o se si trovava indisposto; ma Aladdin, senza darle nessuua risposta . s' assise negligentemente sul sofa, ove resto nella medesima situazione, tutto pieno il pensiero della leggiadra imagine della principessa Badroulboudour. Sua madre, che preparava la cena, non lo stimolò davvantaggio. Quando fu prenta, la servi vicino a lui sul sofa e s'assise a tavola; ma come scorse che suo figlio non vi faceva nessuna attenzione, essa l'avverti di mangiare, ed egli dopo molta pena cangiò di situazione. Mangio assai meno del solito, cogli occhi sempre chinati ed

in un silenzio sì profondo, che non fu pos- 1 sibila nenuneno a sua madre di trargli la minima parola a tutte lo dimanda che gli fece, per tentar di sapere la cagione d'un cangiamento si straordinario.

Dopo cena ripetè le inchieste per sapera il perche d'una si granda melanconia; ma non potè nulla saperne : a' prese il partito di andarsi piuttosto a coricare che di dar a sua madre la minima soddisfazione sull'oggatto.

Senza esaminara come Aladdin preso da sì forte tristezza passò la notta, noteremo cha il di successivo, stando seduto sul sofà di contro a sua madre, che filava secondo il solito del cotone, le favellò in questi termini:

- Madre mia, io rompo il silenzio che ho tenuto da icri al mio ritorno a casa. e che mi sono accorto avervi cagionato pena, lo non era malato, coma m'è sembrato abbiate creduto, e non lo sono; ma posso dirvi che quanto ieri seutiva e che non cesso ancora di sentire, à qualche cesa di peggio cha una malattia. Non so bene quale sia questo mala; ma non dubito che quanto vado a dirvi non ve lo faccia comprendera.

Non si è saputo in questo quartiere, continuo Aladdin, e voi eziandio non avete potuto saperlo, che ieri la principessa Badroulboudour, figliuola del sultano, andò al bagno dono pranzo, lo lo senni passeggiando per la città. Si pubblicò un ordine di chiudere le bottegha e di ritrarsi ciascuno in sua casa, per rendare alla principessa l'onora che la è dovuto, a lasciarle libero il cammino nello strada per cui dovava passare. Come non era assai lontano dal bagno, la curiosità di vederla col volto scoperto mi fece nascere il pensiero d'andarnii a collocare dietro la porta del bagno, considerando poter accadere che ella si togliesse il velo quando sarebbe vicina ad eutrarvi. Voi sapete la disposizione della porta, e potete gindicare da voi medesima che lo doveva vederla a mio agio, se ciò che m'ero imaginato accadeva. Di fatto, ella si tolse il velo entrando, ed io ebbi la felicità di vedere quell' amabile principessa col più grande soddisfacimento dal mondo. Ecco, madre mia, la gran ragiona dallo stato in cui mi vedeste ieri quando ritornai, a la cagione del silanzio in cui sono stato finora, lo amo la principessa d'un amora di cui la violenza à tale, ch'io non saprei esprimervela ; e come la mia passione viva ed ardente si acere- in matrimonio pel mezzo vostro, ed una.

sce a ciascun islante, io sento che essa non può venir soddisfatta che col possesso dell' amabile principessa Badroulhoudour : per cui no risoluto farla dimandara in matrimonio al sultano.

La madre d'Aladdin aveva ascoltato il discorso del suo figlinolo con molta attenziona fiuo a questa ultima parole; ma quando ebbe inteso che il suo disegno era di far chiedere la principessa Badroulboudour in matrimonio, non pote fare a mano d'interromperlo con un grande scoppio di risa. Aladdin voleva proseguira; ma alla interrompeudolo di nuovo gli disse: - Eh figlinol mio, e che mai pensata?

Bisogna che abbiate perduto il senno per tenermi un almile discorso.

- Madre mia, rispose Aladdin, io posso assicuraryi cha non ho perduto il senno. anzi non ne ho mai posseduto quanto adesso; ed ho preveduto i rimproveri di follia e di stravaganza che mi fate e quelli che potresta farmi : ma tutto ciò non m' impedirà di dirvi anche una volta, che la mia risoluzione è ferma di far dimandare ni sultano la principessa Badroulboudour inmatrimonio.

- In verità, figliuolo, soggiunse la madra seriamente, jo non saprei far a menodi dirvi di nuovo che aveta perduto il senno, e che quand'anche vorreste eseguire il vostro pensiero, non vede per mezzo di chi osereste far questa dimanda al sultano.

- Per mezzo vostro, replicò Aladdin immaninenti senza esitare

- Per mezzo mio l sclamò la madre tutta sorpresa a maravigliata; ed al sultano? Mi guardorei bene d'impegnarmi in una simile intrapresa. E chi siete voi , figliuol mio , continuò ella , per aver l'audacia di pensara alla figlinola del sultano? Avete dimenticato che sieta figliuolo di un sartore degl'infimi di questa capitale, e d'una madre i cui antenati non sono stati di più nobile pascita? Sapeta che i sultani non si degnano dare la lorofigliuole in matrimonio nemmeno a' figliuoli : di sultani, che non hanno la speranza di regnara un giorno com'essi?

- Madra mia , replicò Aladdin , io vi ho già detto che ho preveduto-quanto m' nvete detto, e dico lo stesso di quanto potreste, aggiugnere. Nè i vostri discorsi, nà le vostre rimostranze mi faranno cambiar di sentimento, lo vi ho detto che faro. dimandar la principessa Badroulboudour

che vi debbo, vi supplico di non ricusarmela, a meno che non amiate meglio di vederini morire invece di darmi la vita una seconda volta.

La madre di Aladdin si trovò molto impacciata quand' essa vide l'ostinazione con cui Aladdin persisteva in un disegno sì

tontano dal buon senso.

- Figlinol mio , seggiuns' ella di nuovo, io sono vostra madre, e come una buona madre che vi ha dato alla luce, non ci è nulla di ragionevole nè di conveniente al mie stato ed al vostro che non fossi pronta a fare per l'amor di voi. Se si trattasse di parlare del vostro matrimonio colla figlinola di qualche nostro vicino, d'una condizione pari o poco dissimile alla nostra, jo non lascerei nulla intentato, e mi adoprerei di buon cuore in tutto ciò che mi sarebbe possibile: quantunque, per riuscirvi, sarebbe mestieri che aveste qualche bene o qualche rendita, e che sapeste un mestiere. Quando povere genti come noi vogliono maritarsi, la prima cosa cni debliono pensare è d'aver di che vivere. Ma senza considerare la bassezza della vostra nascita; ed il poco merito che avete, voi vi slanciate al più alto grado della fortuna, qual è il vostro pensiero di voler chiedere in matrimonio e di sposare la figliuola del nostro sovrano, il quale non ha altro a dire se non una parela per precipitarvi e schiacciarvi, lo lascio a parte ciò che vi riguarda, toccaudo a voi far le riflessioni che dovete per poco che avete bion senno, e vengo a quel che riguarda me. Come mai un penajero così straordinario, come quello di volere ch' io vada a fare la proposizione al sultano di darvi la principessa sua figliuola iu matrimonio, vi e potuto venir stell'animo? to voglio supporre che abbia, non dico l'audacia, ma la sfrontatezza d'andormi a presentare innanzi alla maestà aua per farle una dimanda sì stravagante: a chi dirigermi per introdurmi? Credete voi che il primo cui ne parlerei, non mi trattasse da folle e non mi cacciasse Indegnamente come lo meriterei? E voglio supporre ancora che non trovassi alcuna difficoltà a presentarmi all'udienza del sultano, sapendo che non ve n'ha quando i spoi sudditi si presentano per chiedergli giustizia, e ch'egli l'amministra volentieri quando glie la dimandano. So eziandio che quando qualcheduno si presenta a lui per chiedergli una grazia, l'fermamente risoluto nell'animo mio, to vi

grazia che vi chieggo con tutto il rispetto i egli la concede con piacere, allorchè vede che si e meritata e che se ne è degno. Ma voi siete in questo caso, e credete aver meritato la grazia che volcte io dimandi per voi ? ne siete voi deguo ? che avete fatto pel vostro principe e per la vostra patria, ed in che vi siete distinto? Se non avete nulla fatto per meritarè una si grande grazia, e che d'altra parte. non ne siete degno, con qual froute potrei dimandaria? Come potrei solamente aprir la hocca per proporla al sultano? La sua maestosa presenza e lo splendore della sua corte mi chiuderebbero immantinenti la bocca, a me, che tremava innanzi al defunto mio marito, vostro padre, quando aveva a cluedergli la più picciola cosa. V' ha un'altra ragione, figlinol mio, a cni voi non pensate, ed è che non si può presentarsi innanzi a' nostri sultani, senza un dono in mano, quando si deve dimandar loro qualche cosa. I doni hanno almeno il vantaggio che se essi ricusano la grazia per le ragioni che possono avere, ascoltano almeno la dimanda e quello che la fa senza ninna ripugnanza. Ma qual dono potete voi fare? E quando avreste qualche cosa che fosse degna della minima attenzione d'un sì gran monarca, quale proporzione vi sarebbe tra il vestro deno e la dimanda che volete fargli? Rientrate in voi stesso, e pensate ehe aspirate ad una cosa che vi

e impossibile ottenere. Aladdin ascoltò tranquillamente quanto sua madre gli disse per cercare di distornario dal suo disegno; e dopo aver fatta considerazione su tutt'i punti della rimostranza, prese finalmente la parola e le disse :

- Confesso, madre mia, che è una grande temerità la mia, d'osar d'innalzare le mie intenzioni tanto alto, ed una grande inconsiderazione d'aver voluto da voi con tanto ealore e prontezza d'andar a fare la proposta del mio matrimonio al sultano, senza badare prima a' mezzi di procurare un' ndienza ed un' accoglienza favorevole; e ve ne dimando perdono. Ma nella violenza della passione che mi comprende, non vi maravigliate se dal bel principio non ho pensato a quello che poteva servire a procurarmi il riposo che cerco, lo amo la principessa Badroulhoudour al di là di quanto vi potete imaginare, o meglio io l'adoro e persevero sempre nel disegno di sposarla, avendolo sono obbligato della spiegazione che m'avete fatta, e la riguardo come la prima operazione che deve procurarmi il felice successo che mi son prefisso.

Voi mi dite non esservi il costume di presentarsi innanzi al sultano senza un donativo, e che io non ho nulla degno di lui. lo son d'accordo con voi pel donativo. e vi confesso che non v'aveva mai pensato; ma riguardo a quello che mi dite di non aver jo nulla che nossa essergli donato, credete voi, madre mia, che quello da me portato nel giorno in cui venni fatto libero da una morte inevitabile . nel modo che voi sapete , non sia di che fare un piacevolissimo dono al sultano? lo parlo di quello che ho portato nelle due borse e nella mia cintura, e che abbiamo preso voi ed io per vetri colorati : ma ora che io son disingannato, sappiate, madre mia, che son gioielli d'un prezzo inestimabile che non convengono se non a' grandi mouarchi. lo ne ho conosciuto il merito frequentando i gioiellieri, e voi potete credere alla mia parola. Tutte quelle che ho vedute presso i nostri mercatanti gioiellieri non sono paragonabili a quelle che possediamo nè in grossezza nè in bellezza, e non pertanto le fanno ascendere a prezzi eccessivi. Veramente ignoriamo ambedue il prezzo delle nostre; ma checche ne possa essere, per quanto posso gindicare dal poco d'esperienza che ne ho, il dono non può riuscire che piacevolissimo al sultano. Voi avete un vaso di porcellana molto grande e di una forma acconcia a contenerle. Portatela qui dunque, e vediamo l'effetto ch'esse produrranno quando le avremo disposte se-

condo i loro diversi colori. La madre di Aladdin portò il vaso di porcellana, ed Aladdin trasse le pietre preziose dalle due borse e le dispose nel vaso. L'effetto che produssero alla luce del giorno, per la varietà de' loro colori e pel loro splendore, fu tale, che la madre ed il figliuolo ne rimasero quasi abbagliati. Ne furon forte maravigliati, non avendole vedute l'uno e l'altra che al lume d'una lampada. Egli è vero che Aladdin le aveva vedute ciascuna sui loro alberi come frutti che facevano uno spettacolo magnifico : ma essendo fanciullo non aveva stimato quelle pietre preziose che come trastulli proprii a baloccare, e non le aveva prese che per questo intendimento e senza alcuna cognizione.

Dopo aver ammirato per qualche tem-

po la bellezza del dono, Aladdin riprese la parola dicendo:

— Madre mia, voi non vi taccerete
pin d'audace a presentarvi al sultano sotto
pretesto di non avere un dono a fargli:
eccone uno, ciò mi sembra, che farà che
voi sarete ricevuta con un'accoglienza
delle più favorevoli.

Quartinaque la madra d'Aladdia, non outaine isabilizzar el o splendor del dono, non lo crodesse d'un prezzo Lanjo grande quanto il sus figliudo lo vilutava; pur noodimeno giudico che potera tisere aggradico, e sentira bene che ella non aveva nulla a replicargli su questo dimanda che Aladdia roleva che faccisso al sultano in favore di quel dono; il che la inquietara moltissimo.

— Figliard miss, gli diceva ella, so non ho pena a concepiro che il dono farà il suo effetto, e che il saliano vorrà rignarimi di boso cochio; ma quando sarà d'uopo fargii la dimanda, che volete gli faccia, sento bosce che son ne servi la non solo arrò perduto i miei passi; manche il donativo, che secondo voi e d'una ricchezza straordinaria, e ritorrerò con confessione ad ammanirvi devo siette delmo nelle votre sperazza : lo ve l'bo confessione ad ammaniro de che in cosa accadità in questo modo.

"Sa, soggiun' ella, voglio ammettero mi faccis violenza per soltoporni alla vostra volonià, e che abbia assai forza per fare la dimanda che voi volete lo faccia, accadrà certissimamente o che il sultano si befferì di me e nii rimauderà come una pazza, o che sorai compreso da nua giunta collera di cui immancabilmente voi ed io saremo le vittime.

La madre di Aladdin addusse a suo figio molte altre regioni per cercare di fargiò molte altre regioni per cercare di fargiò molte altre regioni per cercare di fardia principessa Radroulboudior avevan fatta una impressione troppo forte nel suo corte, per distorario dai suo diegno. Aladdin persistette ad esiger da sua madre di seggiame coi chi eggi avevan rassodor chi seggiame coi chi eggi avevan rassoaveva pel suo figinalo, quanto pel limora che non commettase qualche folita, viano la sua ripugnanza e condiscese alla volonta di suo figlio.

Siccome era già fatto troppo tardi, ed il tempo d'andare al palazzo per presentarsi al sultano già passato, la cosa fu diferita al dimani. La madre e di li figliuolo non parlarono di dire nel resto della giornata, ed Aladdin ebbe gran cura d'applarare a sua madre quanto gli vonen nel arca e sua madre quanto gli vonen nel avesa finalmente accettato. d'andares presentaria i al milano. Ad onta di tutte le razioni che pote addurrie il figliuolo, la madre non potenza mai presuadersi chella petesse muscire in quella facceuda e responsare del della disconsidera della disconsidera della disconsidera della disconsidera della disconsidera del disconsidera del disconsidera della disconsidera della disconsidera della disconsidera della disconsidera di disconsidera della disconsidera di disc

- Figliool mio dis' ella ad Aiaddin, che il sullano mi cera pur favorevolmente come in lo desidero per amor vostro, ed accoli tranquillamente la propozione che accoli tranquillamente la propozione che na acceglienza si avisi di chir-dermi ove sono i vostri beni. le vostre ricclezze ed i vostri stati; poiche di questo prendera contezza prima d'egni altro, puttosto che della vostra persona: se, ripeto, egli ella contra contra presona: se, ripeto, egli ella contra contra persona: se, ripeto, egli ella contra persona:

— Modre mia, rispose Aladdin, non c'inquielimo punto anticipatamente d'una cosa che forre non accadrà. Vediamo prima l'accegnisma che ci farà il sultano e la risposta che vi darà. Se accade che vaglia essere informato dei mis beni, come m'avet detto, allora vedrò la respoche la lampada, pel cui mezzo viviamo da parcechi anni, non mi manchert sel bisogno.

La madre di Aladdin non chbe multisa seggiugnere dictro questa risposta del suo figinuolo. Ella considerò che la lamipada di cui parava puerca bene servire pode di cui parava puerca bene servire loro semplicemente di che vivere, ciò la soddisfece, e close nello acteso tempo ceni difficoltà che avrebbe potto distornaria dal servigio che avera promesso di caratti di servigio che avera promesso. di parava della di considera di sua madre, le disse i

— Madre mia, almeno ricordatevi di tenere il segreto, poichè da questo dipende tutto il buon auccesso che dohhiamo aspettare voi ed io da questo affare.

Aladdin e sua madre si separarono per Preudere quielche ripnos; ma l'amore violento cd i graudi disegni di una fortuna immensa di cui il figlinolo avera colmato l'animo. I impedirono di passare la notte tanto tranquillamente per quanto l'avrebce desderato. Egli si alzo prima del giorle desderato. Egli si alzo prima del gior-

no, ed audo immantineuti a svegliar sus madre, solicitatoda a vestira il più pron-tamente che a vedebe potito e affine di an-dare a la palazo del tuttano e di eutrarvi appena cominciasso l'udienza, nello stesso tempo che il gran vistr, i vistrii obtalterni e tutt'i grandi officiali dello stafo vientravano per l'adunaza del diriso (1), cui il sultano assisteva sempre in persona.

La madre di Aladdin fece tutto quello che suo figlio volle. Prese il vaso di porcellana in cui stava il dono di pietre preziose, l'asviluppò in due fazoletti, l'uno finissimo e l'altro meno fino, che attaccò pe' quattro angoli per portarli più comodamente. Essa parti infine con grande soddisfacimento di Aladdin, e prese la via del palazzo del sultano. Il gran visir, accompagnato dagli altri visiri e dai algnori della corte più qualificati, eran già entrati quand'essa giunse alla porta, La folla di tutti coloro che avevano affari al divano era grande. Aperta la porta, la madre di Aladdin si avanzò fino al divaco, il quale era una bellissima camera molto spaziosa, il cui ingresso era grande è magnifico. Ma s' arresto e si dispose in modo che aveva in faccia il sultano, il gran visir ed i signori che prendevan posto al consiglio a dritta ed a siniatra. Le parti furon chiamate l'una dopo l'altra, secondo l'ordine delle suppliche che avevan presentate, ed i loro affari furon discussi e risoluti fino all' ordinaria durata

(1) Divano è una parola araba che significa Camera di giustizia o di consiglio. Tene attresì un' attra significazione differente, e s'adopera per indicare una raccolta di diversi componimenti in prosa o in versi.

I sovrani dell' Oriente s' alzamo col'aurora , e poo tempo dopo denno
utilesta a l'oro sudditi, di qualunque
claus tieno, che hanno petitoni a preentar non. Ci imperatori dell' Indisorra un bellome del palajon, o, quanderano al campo, sopra un trono chevato, d'onde protenon ricerere tutti coloro che si preentavano, e che eran
tropo numeroni per essere ammessi in
una camera ordinaria d' sidenza, il
una camera ordinaria d' sidenza, il
petitonaria tenecuta le toro suppliche
usicieri designati da quest' officio, che
te portarano alt imperatore.

del divano. Allura il sultano si alzò, congedò il consiglio, e rientrò uel suo appartamento, ove fu seguito dal gran visir. Gli altri visiri ed i ministri del consiglio si ritirarono. Tutti coloro che vi s' eran trovati per affari particolari fecero lo stesso , gli uni contenti d'aver vinta la causa, gli altri mal soddisfatti del giudizio pronunciato contr' cssi, ed altri finalmente colla speranza d'aver giustizia in un'altra adunanza.

La madre di Aladdin, che aveva veduto il sultano alzarsi e ritirarsi, imaginò, al vedere ciascuno uscire, che non sarebbe più comparso per quel giorno : laonde prese il partito di ritornare in sua casa. Aladdin, che la vide rientrare col dono destinato al sultano, non scppe dapprima che pensare del successo del suo viaggio. Temendo ché non avesse qualche cosa di sinistro ad annunziargli, non aveva la forza d'aprire la bocca per chiederle quali notizie gli portasse. La lmona madre, che non aveva mai posto il piede 'nel palagio del sultano, e che non aveva la minima cognizione di quello che ordinariamente vi si praticava, frasse il figliculo dall'imbarazzo in cui era, dicendogli con grande ingenuità :

- Figlinol mio, io ho veduto il sultano, e sono persuasissima ch'egli mi ha altresì veduta, essendo situata di fronte a lui, e niuno impedendogli di vedermi; ma era tanto occupato da tutti coloro che gli parlavano a dritta ed a sinistra, che mi faceva compassione nel vedere la pena e la pazienza che aveva nell'ascoltarli. Ciò è durato s) lungo tempo, che alla fine io credo si sia annoiato, poiche s'è ritirato senza dir nulla a nessuno, e s'è alzato molto bruscanicute senza voler sentire un' altra quantità di persone che stavano colà per parlargli alla lor volta. Ciò nondimeno m'ha fatto un gran piacere, poichè io cominciava già a perdere la pazienza, ed era molto stanca d'essere stala all' erta per si lungo tempo. Ma non vi è nulla di male ; io non mancherò di ritornarvi domani, e il sultano forse uou sarà si occupato.

Amoroso che si fosse Aladdin, fu coatretto a contentarsi di questa scusa e di armarsi di pazienza. Ebbe almeno la soddisfazione di vedere, che sua madre aveva eneguito il passo più difficile, qual cra stato quello di sostenere l'aspetto del sultano. e di sperare che ad esempio di quelli che gli avevan parlato in sua presenza, ella la perderla se vi mancava.

uon avrebbe altresi esitato ad eseguire la commissione di cui era incaricata, quando il momento favorcyole di parlargli si sarebbe presentato.

Il dimani, così mattino come il giorno precedente, la madre di Aladdin andò di uuovo al palazzo del sultano; ma il suo viaggio fu inutile, poiche trovo la porta del divano chinsa, e seppe che non si teneva consiglio se non ogni due giorni, e che però era mestieri fosse ritornata il giorno appresso. Ella andò a portare questa notizia al suo figliuolo, che fu costretto ad armarsi di nuova pazienza. Ella vi ritornò sei altre volte pe' giorni judicati con altrettanto poco successo, e forse vi sarcbhe ritornata cento altre volte altrettauto inutilmente, se il sultano, che la vedeva sempre di fronte a lui a ciascuna adunauza, non avesse fatto attenzione a lei. Questo fu altrettanto più probabile, in quanto che non v'erano che quelli i quali avevano suppliche da presentare che s'avvicinavano al sultano, ciascuno alla sua volta, per difendere la loro causa, c la madre di Aladdiu nou era punto in quel numera.

Onel giorno infine, dopo terminato il cousiglio, quando il sultano fu rientrato nel sun appartamento, disse al suo gran visir:

- E già qualche tempo ch' io osservo una certa dunna, la quale vieue regolarniente ciascun giorno in cui tengo il mio consiglio, e che porta qualche cosa d'avviluppato in un fazzoletto; sta in piedi dal principio fino al termine dell'udienza e si mette sempre di fronte a me. Sapete voi ciù ch' ella voglia?

Il gran visir, che non ne sapeva più del sultano, non volle nondimeno restar corto, e rispose:

- Sire , la maestà vostra non ignora che le donne spesso si lamentano per cose da nulla, e questa apparentemente viene a dolersi colla maesta vostra d'esserle stata venduta della cattiva farina, o per qualche altro torto di simile poca conseguenza.

Il sultano non rimase soddisfatto di questa risposta, e soggiunse:

- Al primo giorno di consiglio, se questa donna ritorna, non mancate di farla chiamare, affinche io l'ascolti.

Il gran visir non gli rispose che baciandosi la mano e portandola al di sopra del suo capo per indicar ch'era pronto

La madre di Aladdin s'era tanto assuricata a comparre al consighe innanzi al sultano, che contava la sua pena per utila, purche facesse conoscere a suo figilio ch'ella non dimeniciava nulla di quant'era in lei per compiacerlo. Ritornata donque apalazzo il gorno del consigito, si collocò all'ingresso del divano dirimpetto al sultano secondo il suo solito.

Il gran visir non aveva ancora incominciato a far la narrazione di niuno affare, quaudo il sultano scorse la madre di Aladdin, e mosso da compassione per la linga nazienza di cui era stato testimone, dis-

se al gran visir :

- Prima d'ogni altra cosa, per timore che non la dimentichiate, ecco la donna di cui vi ho parlato ultinamente: fatela venire, e cominciamo dall'ascoltarla e dallo spedire l'affare che qui la mena.

Immantinente il gran visir mostrò quella donna al capo degli uscieri, che stava in piedi vicino a lui per ricevere i suoi ordini, e gl'impose di andarla a prendere

e di farla avanzare.

Il capo degli uscieri andò fino alla madre d'Aladdin, ed al segno che le fece, ella lo seguì fino a' piedi del trono del sultano, ove la lasciò per andarsi a porre al suo posto vicino al gran visir.

La madre di Aladdiu", istrutta dall'esempio di tanti altri che aveva veduto avvicinarsi al sultano, si prostrò colla fronte sul tappeto che copriva i graddio del trnno, e rimace in tale posizione fino a che il sultano non le comandò di alzarsi, Ella si alzò, ed allora il sultano le disse: — Buona donna, è lungo tempo che vi

— Buona donna, è lungo tempo che vi vedo venire al mio divano e restare dal principio fino a che termina. Quale faccenda qui vi conduce?

La madre di Aladdin si prostrò una seconda volta dopo aver intesn queste parole, e quando fu rialzata disse:

— Monarca superiore a tutti gli altri monarchi del mondo, prima d'esporrea la la maestà vostra la cagioue straordinaria e e quasi incredibile che mi fa comparire innanzi al suo trono subhime, la supplico di perdonare l'audeaia, per uon dir l'impudenza della dimauda che vougo a farle. Dessa è sì poco comune, che io tremo ed ho vergogna di proporta al mio sultano.

Per darle intera libertà di spiegarsi, il sultano comando che ognuno uscisse dal divano e che ai lasciassero soli col gran visir. Allorche rimasero soli, le disse che poteva patlare senza timore,

La madre di Aladdin non si contento della bontà del sultano, che le risparinava in quella guissi la peoa che arrebbe potuto soffrire parlando innanzi a tanta gente; ma volle anche mettero i al coperto dell'indignazione che avesa a tenere per la proposta che doveva fargli, e che quello non s'sopettara punto.

— Sire, diss'ella rip'gitando la parola, io oso ancora supplicare la maestà vostra, nel caso che trovi la dimanda che ho a farle offeosiva od ingiuriosa nella menoma cosa, di assicurarmi prima del suo perdono e di accordarmene la graza.

 Qualunque cosa possa essere, rispose il sultano, io ve la perdono da questo momento, e uon ve ne avverrà il menomo male. Parlate adonque francamente.

Quando la madre di Aladdin ebbe preso tutte queste precauzioni, da donna che temeva tutta la collera del sultano dietro ona proposta tanto delicata, quanto quel-la che aveva a fargli, ella gli raccontó fedelmente in quale occasione Aladdiu aveva veduto la principessa Badroutbondour. l'amor violento che quella vista fatale gli aveva ispirato, la dichiarazione che glie ne aveva fatta, tutto cio ch'ella gli aveva dette per distornarle da una passione non meno ingiuriosa per la maestà vostra, diss' ella al sultano, che per la principessa; ma, continuò, mio figlio invece di protittare de' miej consigli e di riconoscere la sua andacia, s'era ostinato a preservarvi fino al punto di minacciarmi di qualche atto di disperazione se io ricusava di venir a chiedere la principessa in matrimonio alla maestà vostra, e non è stato se pon dopo essermi fatta una estrema violenza che sono stata costretta ad aver questa compiacenza per lui; di che io supplico nuovamente la maestà vostra di accordare il perdono non solo a me , ma anche ad Aladdin mio figlinolo, per aver avuto il temerario pensiere di aspirare ad un si alto parentado.

Il sultano acollò tutto questo discorso molta delezza e bontà a, senza darc nessun segno di collera o d'indignazione, de de la collegazione del manda a beffe. Ma prima di rispondore a quell'abuna donna, le chiese che fosse quello che tenera avviluppato nel fazzoletto, inana, che areva deposto a pindi del tromprima di prostrara, lo scopri e lo presento al sultano.

Non si potrebbe esprimere la sorpresa

e la maraviglia del sultano quando vide i corredo di suppellettili, il quale nou sara radunate in quel vaso tante gioie si considerevoli, si perfette, si splendide e di una grossezza di cui non aveva ancora veduto simili. Fu tanta l'ammirazione da cui fit compreso, che ne rimase immobile. Rimesso finalmente dallo stupore, ricevette il dono dalle mani della madre di Aladdin, sclamando con nu trasporto di gioia;

-Alı che bel dono! Ah che riceo dono! Dono aver ammirato e maneggiato quasi tutte le gioie l'una dopo l'altra, prendendole ciascuna pel luogo che la distingueva, si volse verso il grau visir, e mo-

strandogli il vaso, gli disse : - Vedi, e convieni che non si può vedere al mondo nulla di più ricco e di più perfetto.

Il visir ne fu stupefatto.

- Ebbene, continuo il sultano, che dici tu d'un tal dono? Non è desso degno della principessa mia figlinola, e non posso io darla a tal prezzo a quello che me la fa chiedere?

Queste parole misero il gran visir in una strana agitazione. Egli era qualche tempo che il sultano gli aveva fatto comprendere essere ana intenzione di dare la tiglia sua ad un figliuolo ch'egli aveva. Laoude temette, e non senza foudamento, che il sultano abbagliato da un dono sì ricco e si straordinario non cangiasse di sentimento. Accostatosi al sultano e parlandogli all'orecchio gli disse:

- Sire, non si può disconvenire che il dono non sia degno della principessa; nia io supplico la maestà vostra di concedermi tre mesi prima di determinarsi. Spero che prima di questo tempo mio figlio, che ella ha avuto la bontà di manifestarmi di avere scelto, avrà come fargliene uno di più gran prezzo di questo di Aladdin, che la maestà vostra non conosce pinto. Il sultano, quantunque ben persuaso non esser possibile che il suo gran visir potesse trovare al figliuol suo come fare un douo di si grande conseguenza alla principessa sua figliuola, pur noudimeno non lascio di ascoltarlo e di concedergli la grazia che gli aveva chiesta. Però rivolgeudosi verso la madre di Aladdin le disse :

- Andate, buona donna, ritornate in casa vostra, e dite al figliuol vostro che io ho aggradita la proposizione che mi avete fatta da parte sua, ma io non posso maritare la principessa mia figliuola senza che prima non le abbia fatto fare un

pronto se non da qui a tre mesi. Però ritornate verso questo termine.

La madre di Aladdin ritornò in sua casa con una gioia altrettanto più grande in quanto che, riguardo al suo stato, ella aveva tenuto al bel principio l'accesso alla persona del sultano quasi impossibile, e che d'altra parte ne aveva ricevuta una risposta così favorevole, invece del rifiuto a eni ella si attendeva, e che l'avrebbe coperta di confusione. Due cose fecero gindicare ad Aladdin, quando la vide ritornare, ch'ella gli portava huone notizie; l'una che ritornava più presto del solito, e l'altra che aveva il volto gaio e sereno. - Ebbene! madre mia, le disse, deb-

lio sperare o debbo morire di disperazione? Quand'ella s'ebbe tolto il suo velo e

che fu seduta sul sofà cou lui:

- Figliuol mio, gli rispose, per non teuervi troppo lungo tempo nell'incertezza, comincerò dal dirvi che lungi dal pensare a morire, avete ogni cagione di letizia. E proseguendo il suo discorso, gli racconto in qual modo ella aveva avuto udienza prima di ogni altro, la cagione per cui era ritoruata si presto, le precauzioni che aveva prese per fare al sultano, senza che se ne offendesse, la proposizione di matrimonio della principessa Baudroulboudour con lui, e la risposta tutta favorevole che il sultano le aveva fatta colla sua propria bocca. Aggiunse ancora che, per quanto poteva giudicare da' segni che il sultano le aveva dati, il dono, sopra ogni altro, aveva prodotto un potente effetto sull'animo suo, per determinarlo alla risposta favorevole che le ave-

- lo non me l'aspettavo punto, continuò, tanto più che il gran visir gli aveva parlato all'oreechio prima ehe me la facesse : il che m'ha fatto temere non lo distornasse dalla huona volonta che poteva avere per voi.

Aladdin si stimo il più felice de' mortali sapendo questa notizia. Ringrazio la madre di tutte le pene durate nel corso di quell'affare, il cui felice successo era si importante pel suo riposo. E quantunque nell'impazienza in cui era di godere dell'oggetto della sua passione, tre mesi gli paressero d'una lunghezza estrema, si dispose nondimeno ad aspettar con pazicuza, fidando sulla parola del sultano, che. riguardava come irrevocabile.

Mentr'egli contava non solo le ore, i gorni e le settimane, ma anche fino i mmuti, aspettando che il termine fosse passato, circa due mesi erano scorsi quando sua madre, una sera volendo accender la candela, s'accorse che non v'era più olio nella casa. Uscita per andarne a comperare, inoltrandosi nella città, vide che tutto stava in festa. Di fatto le botteghe invece di star chiuse erano aperte, si ornavano di foglie, si preparavano delle illuminazioni, e ciascuno gareggiava a chi le facesse con maggior pompa c magnificenza, affine di maggiormente far conoscere il proprio zelo. Tutti, da ultimo, davano dimostrazioni di gioia e di godimenti. Le strade anche erano ingombrate da ufficiali in abiti di cerimonia, saliti su cavalli riccamente bardati, e circondati da po che l'apparizione del genio le ebbe caun gran numero di valletti che audavano e venivano. Ella chiese al mercatante, presso cui comperava il suo olio, che volesse significar tutta quella festa.

- Donde venite, mia huona donna? gli rispose quello. Non sapete che il figliuolo del gran visir sposa questa sera la principessa Padroulbondour, figliuola del sultano? Tra poco ella uscirà del bagno, e gli officiali, che voi vedete, si adunano per farle corteggio fino al palagio ove deve farsi la cerimonia.

La madre d'Aladdin non volle sanerne davvantaggio, e ritornò sollecitamente in sua casa quasi senza fiato. Trovo suo figlio, il quale non s'aspettava per nulla la trista notizia che la madre gli portava.

- Figliuol mio, sclamò ella, tntto è perduto per voi. Voi contate sulla bella promessa del sultano, ma non ne sarà nulla.

Aladdin maravigliato da queste parole rispose : - Madre mia , perchè mai il sultano

non mi deve tenere la sua promessa? Come lo sapete?

- Questa sera, sogginnse la madre, il figlio del gran visir sposa la principessa Badroulbondenr nel palagio. E gli racconto in qual mode l'aveva saputo, con tanti particolari, che non gli dette luogo a dubitarne.

A questa uotizia Aladdin restò immobile come se fosse stato colpito dalla folgore. Ogni altro che lui ne sarebbe stato oppresso; ma una secreta gelosia l'impedi di restare nel letargo della struefa-Mone. Immantinenti si sovvenne della lamgada che gli era stata si utile fino allora, e senza trasportarsi in vane parole contro il sultano , contro il gran visir, o contro il figlio di questo ministro, disse solamente :

- Madre mia, il figlio del gran visir non sarà forse questa notte tanto felico per quanto si promette. Mentre io vado un momento uella mia camera, preparate

da cena. La madre di Aladdin comprese bene che suo figlio voleva far uso della lampada, per impedire, s'era possibile, il matrimonio del tigliuolo del gran visir colla principessa Badroulbondour, e non s'ingannava punto. Di fatto quando Aladdin fu nella sua camera, prese la lampada meravigliosa che vi aveva portata, togliendola d'innanzi agli occhi a sua madre, dogionato sì gran paura. Presa adunque la lampada, la strofino allo stesso luogo delle altre volte , ed immantinenti il genio apparve innanzi a lui.

- Che vuoi tu? diss' egli ad Aladdin. Eccomi pronto ad obhedirti come schiavo tuo e di tutti coloro che hanno la lampada alla mano, io e tutti gli altri schiavi

della lampada.

- Ascolta, gli rispose Aladdin, tu mihai portato fino ad ora di che nudrirmi quando ne bo avuto hisogno. Si tratta presentemente di un affare di tutt'altra importanza. lo ho fatto domandare in matrimonio al sultano la principessa Badroulboudour sua figliuola, ed egli l'ha promessa chiedendomi un disferimento di tro mesi. Ora in vece di mantenermi la sua promessa, questa sera, prima che fosse scaduto il termine, egli la marita al figliuolo del suo gran visir : io l'ho saputo, e la cosa è certa. Quel che ti chieggo è, di rapirli, e di portarmeli ambedue qui al più presto che si possa.

- Signor mio, sogginnse il genio, io vado ad obbedirti. Hai tu altro a coman-

- Null'altro per ora, rispose Aladdin, ed immantinenti il genio disnarve,

Aladdin ritornò da sua madre e cenò con lei colla tranquillità che gli era ordinaria. Dopo cena parlo qualche tempo con lei del matrimonio della principessa come d'una cosa che non più gli premeva; poscia, per lasciare sua madre nella liberta di coricarsi, ritornò nella camera sua, ove non si corico già, ma attese il ritorno del genio, e l'esecuzione del comando che gli aveva dato.

Intanto nel palagio del sultano tutto era i stato preparato con molta magnificenza per la celebrazione delle nozze della principessa, e la sera si passò in cerimouie ed in feste fino a notte ben inoltrata. Onando tutto fu terminato, il figliuolo del gran visir, al segnale che gli fece il capo degli eunuchi della principessa, si sottrasse destramente, e quell'officiale l'introdusse nell'appartamento della principessa sua sposa fino alla camera in cui era preparato il letto nuziale. Poco dopo, la sultaua, accompagnata dalle sue donne e da quelle della principessa sua figliuola, condusse la nuova sposa, che faceva grandi resistenze. La sultana dopo averla abbracciata, auguratale la buona notte, si ritirò con tutte le sue donne, delle quali l'ultima chiuse la porta della camera.

Appena la porta della camera fu serrata, il genio, come schiavo fedele della lampada, ed esatto ad eseguire gli ordini di coloro che la possedevano, senza dar tempo, prese ambedue, con grande maraviglia loro, e in un istante li trasportò nella camera di Aladdin ove li lasciò.

Aladdin, che aspettava con impazienza questo momento, non soffri che il figliuolo del gran visir rimanesse insieme colla principessa.

- Prendi questo nuovo sposo, diss' egli al genio, chiudilo nel destro, e ritorna domani mattina un poco dopo la punta del giorno.

Il genio prese immantinenti il figliuolo del gran visir, e lo trasportò nel luogo che Aladdin gli aveva indicato, ove lo lasciò, dopo aver gettato su lui un soffio che lo raffreddo dal capo a' piedi , e che gl'impedi di cangiar posto.

Grande che fosse la passione di Aladdin per la principessa Badroulbondour, pur nondimeno non le tenne un lungo discorso quando si vide solo con lei. - Non temete nulla , adorabile prin-

cipessa, le disse cun passionata voce, voi siete qui in sicurezza. Se sono stato forzato a venire a questo estremo, non è stato già per offendervi, ma per impedire che un inginsto rivale vi possedesse contro la parola data dal sultano vostro padre in mie favore.

La principessa, che non sapeva nulla di questi particolari, fece pochissima attenzione a quanto Aladdin pote dirle, e d'altra parte non era punto in istato di rispondergh. Il terrore e la maravigha in so, augurandole il buon giorno, e le-

cui era per un'avventura s) sorprendente e si poco attesa, l'avevano messa in un tale stato che Aladdin non pote trarne una sola parola.

Aladdin, contento d'aver in tal guisa frastornato il matrimonio della principessa Badroutbondour col sno rivale, prese il partito di ritirarsi in altre stanze per prendere riposo, lasciando la principessa perchè potesse dormire. Ma non fu ciò possibile per la principessa Badronlboudour; poiché in tutta la sua vita non le era avvenuto mai di passare una notte tanto trista e tanto dispiacevole; e se si vuol considerare il luogo e lo stato in cui il genio aveva lasciato il figliuolo del gran visir, si troverà che quel puovo sposo la passo in un modo molto più affliggente.

Il dimani Aladdin non ebbo bisogno di strofinar la lampada per chiamare il genio, che ritorno all'ora indicatagli, e uel tempo che terminava di vestirsi Aladdin. cui disse :

- Eccomi, che hai a comandarmi? - Va a riprendere, gli disse Aladdiu, il figliuolo del gran visir ove l'hai posato, e vieni perche poi nnitamente colla principessa lo riporterai ove l'hai preso nel

palagio del sultano. Il genio andò a prendere il figlinolo del gran visir che stava in sentinella, ed in un istante insieme colla principessa forono ricondotti nella stessa camera del palagio del sultano d'onde erano stati tolti. Bisogna notare che in tutte queste operazioni il genio non fu osservato ne dalla principessa, ue dal figliuolo del gran visir; poiche la sua orribile forma sarebbe stata capace di farli morir dal terrore, Eglino non intesero nemmeno nulla de' discorsi tra Aladdin e lui, e non s'accorsero che del loro trasporto da un luogo ad un altro; il che era già molto a cagionar loro terrore, per quanto è facile imaginarlo.

Il genio non aveva appena eseguito il suo uffizio, che il sultano, desideroso di sapere come la principessa sua figliuola avesse passata la notte, entrò nella camera per augurarle il buon giorno. Il figliuolo del grau visir, che era agghiacciato pel freddo sofferto in tutta la notte, e che non aveva avuto ancora il tempo di riscaldarsi, appena intese aprir la porta, si alzò riparandosi iu uu'altra ca-

Il sultano, avvicinalosi alla principessa . la bació tra' due occhi , secondo l'uchiese sorridendo come si trovasse. Ma rialzando il capo e guardandola con maggior attenzione, fu estremaniente sorpresa di vederla in una grande melanconia. Ella lo guardò solamente con uno sgusrdo tristissimo in modo da fargli comprendere che provava una grande affizione os un malcontento. Gli disse anche alcune parole; ma come vide che non poteva trarne oltre da lei, si ritirò. Nondimeno non lasciò di supporre che vi fosse qualche cosa di straordinario nel suo silenzio; il che l'obbligò d' andar immantinenti alle camere della sultana, cui uarrò lo stato in cui aveva riuvennta la principesse, e il ricevimento ch'ella gli aveva fatto.

— Sire, gli disse la sultana, ciò non deve sorprendere la mestà vostra, non essendovi unova sposa la quale non sia egualmente contegnosa. Nondimeno io vado a vederla, e mi saró molto ingannata, s'ella mi fa la stessa accoglienza che ha fatta a voi.

Quando la sultana fu vestita ando all'appartamento della prinquiessa. Avvicinatasi le dette il buon gioruo abbraccinolota; e grandissima fu la suu sorpresa quando vide che non solo quella non le rispondera, ma che nemmeno la guardava, e che era iu una grande afflizione: il che le fece giudicare esserie accuduto qualche cosa ch'ella non poteva imaginarsi.

— Figliuola mia, le disse la sultana, d'onde viene che vi rispondette si male alle carezze che io vi fo? Vi convien egil di fare anche con vostra madre la contegnosa? Voglio ben credere che non avete questo pensiero; bisogna aduque che vi sia accaduto qualche cosa di siuntro; consessamente, en omi lasciate più lungo tempo in una inquietudine che m'opprime.

La principessa Badroulboudour ruppe il silenzio sospirando e sclamando:

— Ab carissima ed onorandissima madre, perdonatemi se ho mancato al rispetto che vi debbo. lo ho l'animo tanto occupato delle cose straordinarie avvenutemi questa notte, che non sono ancora, ben rimessa ne dalla mia maraviglia, ne da'miei terrori, ed ho anche pena a riconoscer me stesso.

Allora le raccontò co' colori più vivi in qual modo, un momento dopo ch' ella e 'l suo sposo si erano ritirati in quella camera erano stati trasportati in un momento in altra stanza meschina ed oscura , iii cui s'era veduta sola e separata dal suo sposo, ed in cui aveva veduto un giovinetto, il quale, dopo averle detto alcune parole che il terrore le aveva inipedito di ascoltare, s'era allontanato lasciandola sola ; il mattino il suo sposo le era stato ridonato, ed il letto riportato al suo posto in egual poco tempo. Tutto ciò si compieva appunto quando, sogginna ella, il sultano mio padre è entrato nella mia camera. lo era sì oppressa dalla tristezza che non ho avuto la forza di rispondergli una sola parola. Peraltro non dubito che non sia sdegnato del modo con cui ho ricevuto l'onore che m'ha fatto; ma spero che mi perdonerà quando saprà la mia trista avventura, e lo stato compassionevole in cui mi trovo ancora in questo momento.

La sultana ascolto molto tranquillamente tutta la narrazione della principessa; ma non volle aggiustarvi fede.

— Figliuola mia, le diss'ella, aveto ben fatto a non parlar di ciò a vostro padre. Guardatevi bene dai dirne nulla a niuno, poiché sareste certamente presa per folle, se foste iutesa parlare in tal modo.

— Signora, rispose la principessa, io posso assicurarvi che vi parlo con tutto il mio huon senno, e potete informarvone dal mio sposo che vi dirà la stessa cosa.

— Io me ne informerò, rispose la suilana; ma quand'anche mi dica lo stesso che mi avete detto voi, non ne sarò per questo maggiormente, persuasa di quello che il sono. Distraetevi intanto e acacciate questa idea dalla mente. Farebo bei vedere che turbaste con nan tal visione le feste ordinate per le vostre nozze, e che debbono continuarsi per diversi giorni in questo palazzo e per tutto il regno. Non sentito il sucono delle trombe, de timballi guia ed il piecere, e ferri dimenticare guia ed il piecere, e ferri dimenticare vete parlato.

Neilo stesso tempo la soltana chiamò le donne della principesa, e come l'eò-be veduta metterai alla sua toeletta, andò all'appartamente dei aultano. cui disse che qualche fantasia era passata pel capo della loro ligliuola, ma che infine non era nulla. Ella fece chiamare il figliuolo del gran visir, per sapere da lui qualche cosa di ciò che la principessa le avera

detto; ma il figliuolo del gran visir, che dispensatemene, ve ne prego. Questa notte del parien tado del sultano, aveva preso il partito di dissimulato, aveva preso il partito di dissimulatione che mai mazzione, e di nuore pene, m'immergo in ti-

— Genero mio, gli disse la sultana, ditemi, siete voi nello stesso capriccio

della vostra sposa?

— Signora , rispose il figliuolo del gran visir , posso io dimandarvi per quale cagione mi fate questa dimanda?

Ció basta, soggiunse la sultana, non voglio saper di più ; voi siete più saggio di lei.

Le faste continuarono per tutto il giorno el palazio, e la sultana, che non abbandonò la principessa, non lascio nulla intentato per sipirarle la giola, e per farle prender parte a divertimenti che le si davano in differenti specie di apettacoli; ma ella era talimente compresa dalla idee di quato le era accadito la notte, ch'era facile vedere esserne tutta occipata. Il figliuolo del grara visir non era avvera passata; ma la sun ambizione lo fece dissimulare, ed al vedero biuno non dubitò che non fosse veramente un felicissimo sposo.

Intunios i appressava la notte, e la principesa Badroilloudour, a seconda che più quella iuoltravasi più a immergera nell'affizione, tenendo per fermo doverne passare un'altra simile all'antecettone passare un'altra simile all'antecettoperato che, vitaccadisi al piante, si trasse in disparte, per dare libero siogo alle iagrine che volerano a forza sograrle dagli occlu. Ridottasi adunque in un luogo apparato, rupe in angoscissiamo pianto con acapiri e con compassionevoli esclamazioni.

La madre che l'aveva veduta alzarsi e ratta fuggire dalla sala ov'eran convenuti i convitati, la raggiunse in quel lagrimevole stato. Afflitta anch'ella perciò, e volendo darle alcun conforto le disea.

— Ebhene, che fanciullaggine è la vostra, di piangere, figliuola inia? Vi par egli coavenevole lo stemprarvi in lagrime, laddore nel palazzo ed in tutta l'estensione del nostro regno si festegriano con feste e giuochi le vostro nozze? Via, siate buona, deponete questi esiocchi pensieri, e riturnate con me nella sala della festa.

- Signora, le rispondeva la figliuola,

dispensatemene, v. o e prego. Questa notte to a vicinia, forera di novo soffirenze e di nuove pene, m'immerge in tite un'affizione che mai maggiore, e mi da un tormento da non potersi esprimere di impossibili e al imaginaris. Ve ne scungiuro, signora, a non volerni costriguere di passar questa notte nella camera apriaria per la compania del propositione del siar nelle vostre camere, perche l'aeronpio della notte possata mi mette in un

grandustino timore.

— Avete senza dubbio perduto il senno, figiniola mia. E che si direbbe del fatto vastro ? imerruppe la suttaca. Voi uno potete farbo, ed u non debbo per utilia al nondo permetterlo. Non mi costrinace e, ostinandori in questo vostro capricce, costinandori in questo vostro capricce ed primo impero, o, spessissimo, quando gli si da cagione di selegno, recorre a "imedii violenti. Però vi ripei-pel vostro meglio, deponete questi pansieri e venite meco nella salar.

E coil dicendo la prendera per mason e la conducta, quasa forsa, quasa forsa, quasa forsa, quasa forsa, quasa forsa, quasa forsa, della festa. Quando la notte fu bastanto-mente inoltrata, il capo degli emunchi della fili segno al figlio del gran vista, il quasa forsa fo

Aladdin, che era ben informato di quanto accadeva a palagio, non voleva lasciariin riposo; laonde, appena la uotte fu un poco inoltrata, elber ricorso di nuovo alla lampada. Immantinenti il genio apparve, e fece ad Aladdin lo stesso complimente delle altre volte ofirendogli il suo servizio.

— Il figlinolo del gran visir e la principessa Badroulboudour, gli disse Aladdin, non debbono passare questa notte meglio dell'antecedente. Va e portali qui come ieri.

Il genio servi Aladdin con altrettanta fedeltà ed esattezza del giorno prima. Il figlio del gran visir passò la notte, pure inconudamente e dispiacevolmente come la traccursa; e la principessa e tibe la medesima mortificazione. Il genio, secondo gli ordini di Aladdin, ritornò il dimani, e riportolli nelle camere del palazzo del sultano.

Il sultano, dopo il ricevimento fattogli dalla principessa Badroulbondoor il giorno precedente, inquieto di sapere come avesse passata la seconda notte, e se ella lo avrebbe accolto nella stessa guisa, andò alla sua camera di buon mattino per accertarsene. Il figlio del grau visir, più adoutate e più mertificato del cattivo successo di questa seconda notte che della prima, appena aenti venire il sultano, si ritiro precipitosamente nel suo appartamento.

Il sultano si avanzò verso della principessa, augurandole il buon giorno; e dopo averle fatte le stesse carezze del di

precedente, le disse :

ŕ

é

,

ø

ø

d

a

ş

- Ebbene, figliuola mia, aiete voi anche oggi di così cattivo umore come lo eravate ieri? Mi direte come avete passata la notte?

La principessa tenne lo stesso silenzio; ed il sultano scorse che aveva l'animo molto meno tranquillo, ed era molto più oppressa del giorno antecedente; e non dubitando non le fosse accaduto alcun che di straordinario, irritato del mistero che glie ne faceva, proruppe in collera, e colla sciabola in mano:

- Figliuola , o mi dite quello che mi celate, o vi taglierò il capo sul momento.

La principessa, più atterrita dal tuono e dalla minaccia del sultano offeso che della sciabola nuda , ruppe alla fine il silenzio e sclamo colle lagrime agli occhi:

- Mio caro padre e mio sultano, io chieggo perdono alla maestà vostra se l'ho offesa; e spero dalla sua bontà e dalla sua clemenza che farà succedere la compassione alla collera, quando le avro fatto il racconto fedele del tristo e compassionevole stato in cui nii son trovata in tutta questa e la passata notte.

Dopo questo preambolo, che calmò ed inteneri un poco il sultano, ella gli raccontò fedelmente quanto le era accaduto in quelle due triste notti , ma in un modo si commovente, ch'e fu vivamente tocco da angoscia per l'amore e la tenerezza che aveva per lei. Ella terminò con queste parole :

- Se la maestà vostra ha il menomo dubbio sul racconto fattole, può prenderue contezza dallo sposo che ini ha dato; il quale, sono persuasissima, le manifesterà il vero così com' io glie l' bo manifestato.

Il sultano partecipò anch' egli dell'estre-

dente doveva aver cagionats alla principessa.

- Figliuola mia , le disse , avete avnto gran torto di non esservi spiegata meco da ieri su di un affare tento strano quauto questo che or ora mi avete detto, ed in cui non prendo meno interesse di voi. lo non vi lio già maritata con l'intenzione di rendervi infelice; ma sibbene per rendervi felice e contenta, e per farvi godere di tutte le gioie che meritate, e che potevate sperare con uno sposo il quale mi era sembrato convenirvi. Intanto cancellate dall' animo vostro tutte le triste imagini che mi avete raccontate. Io vado a far in modo che non vi accada passare più notti così dispiacevoli e tanto poco sopportabili quanto quelle che avete passate.

Appena il sultano fu rientrato nel suo appartamento mandò a chiamare il gran visir, cui disse, come lo vide :

- Visir , avete veduto vostro figlio ? V ha detto egli nulla?

Siccome il gran visir gli rispose che non l' aveva veduto, il sultano gli narrò tutto quello che la principesaa gli aveva raccontato, e da ultimo soggiunse :

- Io non dubito che mia figlia nou mi abbia detta la verità ; pur nondimeno avrei piacere d'averue la conferma dal labbro del figliuol vostro. Andate dunque, e domandategli ciò che v'è.

Il gran visir non differi d' andar a raggiungere il figliuolo; e partecipandogli quanto il sultano gli aveva comunicato, gl'ingiunse di non nascondergli la verità e di dirgli se tutto quello era vero.

- Io non ve la nasconderò, padre mio, gli rispose il figliuolo. Tutto quello che la principessa ha detto al sultano è vero; ma essa 'non ba potuto narrargli tutti i cattivi trattamenti che sono stati fatti a me particolarmente, e che ora vado a raccontarvi. Dopo il mio matrimonio, ho passato due notti , le più crudeli che si possano imaginare, ed io non trovo espressioni per descrivervi giustamente e con tutt' i loro particolari i mali che ho sofferti. Non vi parlo del terrore che ho provato nel sentirmi rapire quattro volte senza vedere chi mi pigliasse, trasportandomi da un luogo ad un altro, e senza poter imaginare come ciò potesse avvenire. Giudicherete da voi stesso il pessimo stato in cni mi son trovato, quando vi dirò che ho passato due notti in piedi in una spema pena che nn' avventura così sorpren- cie di angusto cesso , senza avere la ti-

bertà di movermi dal luogo in cui fui posato , e senza poter fare nessun movimento, quantunque non paressi avere nessuno ostacolo che potesse verisimilmente impedirmene. Dono ciò non v'e bisogno di diffonderini più lungamente in particolari sulle mie sofferenze; e senza nascondervi che ciò non mi ha impedito di avere per la principessa mia sposa tutti i sentimenti di amore, di rispetto e di riconoscenza ch'essa merita; pure vi confesso in buona fede che con tutto l'onore e tutto lo splendore che rifulge au me per aver isposato la figlinola del mio sovrano, amerei meglio merire che vivere più lungo tempo in un si alto parentado. se bisogna sopportare trattamenti così dispiacevoli quanto quelli che ho sofferti. Non dubito che la principessa non abbia i miei medesimi sentimenti : ed ella facilmente converrà esser la nostra asparazione non meno necessaria pel suo riposo che pel mio. Però , padre mio , vi supplico per la stessa tenerezza che vi ha portato a procurarmi un così grande onore, d'indurre il sultano a dichiarar pullo il nostro matrimonio

Quantunque grande fosse l'ambizione del gran visir nel vedere il figliuolo genero del sultano, nondimeno la ferma risoluzione in cui lo vide di separarsi dalla principessa, non gli fece giudicare conveniente di proporgli di avere ancora pazienza, almeno per pochi altri giorni, affine di provare se quella traversia non fipircibe una volta. Losciatolo, andò a dar risposta, al sultano, cui confessò in buona fede la cosa non essere che troppo vera dietro quello che gli aveva detto il suo figliuolo. Senza aspettar nemmeno che il sultano gli parlasse di rompere il matrimonio, cui ben vedeva che era molto disposto, lo supplico di permettere che suo figlio si ritirasse dal palagio, e ritornasse presso di lui adducendo in iscusa non esser giusto che la principessa fosse esposta più oltre ad una si orribile persecnzione per amor di suo figlio.

Il gran visir non duró fatica ed ottenere quello che dimandava. Da quel punto, il sultano, che avera già risoluto la cosa, dette ordine affinche cassasoro le feste nel suo palagio e nella città, ed anche in tutta l'estensione del suo regno, ore fece spedire ordini contrari si primi; ed in pochissimo tempo tutt'i segni della pubblica giota cessarono nella città e nel regno.

Questo cangiamento subitaneo e si poco atteso dette occasione a multi ragionamenti diversi. Gli uni dimandavano agli altri che mai avesse potuto cagionare questo contrattempo, e non veniva loro risposto se non di aver veduto il gran visir uscire dal palazzo, e ritirarsi in caas sus accompagnato dal figliuolo, ambedue con un aspetto assai tristo. Solo Aladdin ne sapeva il secreto, e s'allegrava con se medesimo del felice successo che l'uso della lampada gli aveva procurato. Laonde com' ebbe saputo con certezza che il suo rivale aveva abbandonato il palagio, e che il matrimonio tra la principessa e lui era rotto assolutamente. non ebbe più bisogno di strofinar la lampada e chiamare il genio. Il singolare è che ne il sultano, ne il gran visir, che avevano obbliato Aladdin e la dimanda da lui fatta fare, non ebbero il menomo pensiero ch' egli potesse aver parte all'incanto, cagione dello scioglimento del matrimonio della principessa.

Nonpertanto Aladdin Insciò scorrere i tre mesi che il autino aveva indicato pel matrimonio della principessa Badroulboudour con lui. Ne aveva contati tutti giorni con gran cura, e quando firon compiuti, il di successivo non mancò di mandar sua madre a palazzo per far ricordare il sultano della sua parola.

La madre di Aladdin andò al palagio come suo figlio le aveva detto, e si presentò all'ingresso del divano allo stesso liogo di prima. Il sultano non appena la vide la riconoble, e si ricordò nello stesso tempo della dimanda che gli avea fatta, e del tempo a cui l'avea differta. Il gran visir gli faceva allora il rapporto di un affare.

— Visir, gli disse il sultano interrompendolo, io scorgo la donna che ci fece un si bel dono pochi mesi dietro; fatela venire. Riprenderete il vostro rapporto quando l'avrò ascoltata.

Il gran viair, guardando dalla parte dell'ingresso del divano, scorse altres la madre di Aladdin, ed immantinenti chiamò il capo degli uscieri, e mostrandogliela gli dette l'ordine di farla avanzare.

La madre di Aladdin si avanzò fino ai piedi del trono, ove si prostrò secondo il costume. Dopo che si fit rialzata, il sultano le chiese che desiderasse.

- Sire, le rispos' ella, io mi presento un' altra volta innanzi alla maesta vostra per rappresentarle, in nome di A- laddin , mio figliuolo , che i tre mesi , a i cui ha differito la risposta alla dimanda che ho avuto l'onore di farle, sono scorsi , e per supplicaria di voler ricordarsene.

Il sultsno, prendendo un differimento di tre mesi per rispondere alla dimanda di quella hnona donna la prima volta che l' aveva veduta, aveva creduto che non avrebbe più inteso parlare d'un matrimonio che riguardava poco conveniente alla principessa sua figlipola, considerando solamente la hassezza e la povertà della madre di Aladdin , che sppariva innanzi a lui in un abhigliamento troppo comune. Nonpertanto l'invito ch'ella era andata a fargli di tenerle la promessa gli parve impaccioso, e, non giudicando a proposito di risponderle su due piedi, si consigliò col suo gran visir , manifestandogli la ripugnanza che aveva a concludere il matrimonio della principessa con uno sconoscinto, la cui fortuna supponeva che dovess' essere molto al disotto della più mediocre.

Il gran visir non esitò a manifestare al sultano quello che ne pensava.

- Sire , gli disse , ei mi sembra esservi un mezzo immancabile per eludere un matrimonio sì sproporzionato senza che Aladdin, quand' anche fosse conosciuto dalla maestà vostra, possa lamentarsene; ed è di mettere la principessa ad un sì alto prezzo che le sue ricchezze, grandi che possano essere, non possano giugnervi. Questo sarà il mezzo di farlo desistere da un' impresa si srdita , per non dire sì temeraria, a cui senza dubbio non ha pensato prima d'impegnarvisi. Il sultano approvo il consiglio del gran

visir, e rivoltosi verso la madre di Aladdin, dopo alcuni momenti di rillessione,

le disse : - Mia buona donna , i sultani debbono mantenere la loro parola ; ed io sou pronto a mantener la mia, e a rendere vostro figliuolo felice col matrimonio della principessa mia figlmola. Ma siccome io non posso maritaria senza sspere il vantaggio ch' ella vi troverà; così direte a vostro figlio che io daro compimento alla mia parola appena egli mi avrà inviato quaranta grandi hacini d'oro mussiccio. colmati delle stesse cose che m' avete già presentate da parte sua, portati da un egual numero di schiavi neri, che saranno condotti da quaranta altri schiavi bian-

e tutti vestiti magnificamente. Ecco Is condizioni a cui son pronto a dargli la principessa mia figliuola. Andate , buona donna , io aspetterò che mi portiate la sua risposta.

La madre di Alsddin si prostrò un' altra volta innauzi al trono del sultano e si ritiro. Per la strada rideva tra se stessa della pazza idea del suo figlipolo, dicendo:

- Vorrei sapere dove troverà egli tanti hacini d'oro, ed una si grande quantità di que' vetri colorati per riempirli ? Ritornera egli nel sotterraneo, il cui ingresso è chiuso, per coglierne sugli alberi ? E tutti quegli schiavi, come il sultano li dimanda, dove li prenderà mai? Eccolo finalmente deluso nella sua pretensione, e credo che non sarà punto con-

tento della mia ambasciata. Quand' ella fu rientrata in sua casa . coll' animo tutto compreso da questi pensieri che le iscevano credere Aladdin non avesse più nulla a sperare, gli disse:

-Figliuol mio, vi consiglio a non pensare più al matrimonio della principessa Badroulboudour. Il sultano, per vero, m' ha ricevuta con molta bonta, e credo ch' era ben intenzionato per voi ; ma il gran visir, se non m'inganno, gli ha fatto cangiar sentimento, e ben potrete supporlo come me da quel che vado a dirvi. Dono aver rappresentato alla ninestà sua d'essere scorsi i tre mesi, ed averlo pregato da parte vostra di ricordarsi della sua promessa, ho notato, che non m' ha fatto la risposta, che sono per dirvi, se non dopo aver sommessamente parlato col gran visir. La madre di Aladdin fece un esattissimo racconto di quanto il sultano le aveva detto, e delle condizioni a cui avrebbe conseutito al matrimonio della principessa sua figliuola conlui. Terminando soggiunse :

- Figliuol mio, egli attende la vostra risposta : ma tra noi , continuo ella sorridendo, credo che l'aspetterà lungo tempo.

- Non tanto quanto credete , madre mia, rispose Aladdin, e lo stesso sulta-no s'inganna se ha creduto colle sue esorbitanti richieste mettermi fuori di stato di pensare alla principessa Badroulboudour. Io m' aspettava altre difficoltà insormontabili, o che avrebbe messa la mia incomparabile principessa ad un prezzo assai più enorme. Ma ormai son contento. chi , giovani , ben fatti , di bella statura | e quello che mi chiede è poca cosa al pa-

ragone di quanto potrei dargli per ottenerne il possesso. Mentre io attendo a soddisfarlo, andate a provvedere il pranzo, e lasciatemi fare.

Annena la madre di Aladdin fu uscita per andare a provveder da prauzo, Aladdin prese la lampada e la strofinò. Immantinenti il genio si presentò innanzi a lni, e negli stessi termini che abbiam già detti . chiese che avesse a comandargli . offerendogli d'esser pronto a servirlo. Aladdin eli disse :

- Il sultano mi dà la principessa sua figliuola in matrimonio; ma prima mi dimanda quaranta bacini d'oro massiccio e ben pesanti , colmati de' frutti del giardino ove bo presa la lampada di cui tu sei schiavo. Esige altresì da me che questi quaranta bacini d'oro sien portati da altrettanti schiavi neri , preceduti da quaranta schiavi bianchl , giovani ben fatti , di bella statura ed abbigliati ricchissimamente. Va, e conducimi questo dono al più presto, affinche io lo invii al sultano priina che finisca l'adunanza del divano. Il genio gli disse che il suo comando verrebbe subito eseguito, e disparve.

Pochissimo tempo dopo, il genio si fece« rivedere accompagnato da quaranta schiavi neri , ciascuno caricato d'un bacino d' oro massiccio del peso di venti marchi sulla testa, pieni di perle, di diamanti, di rubini e di smeraldi meglio scelti, anche per la bellezza e per la grossezza, di quelli ch'eran già stati presentati al sultano. Ciascun bacino era coperto d'una tela d'argento a fiori d'oro, Tutti quegli schiavi, tanto ueri quanto bianchi, coi piatti d'oro, occupavano quasi tutta la casa che era anzi che no angusta, con una piccola corte sul davanti, ed un picciolo giardino sul di dietro. Il genio dimaudo ad Aladdin se era contento e se aveva ancora a dargli qualche altro comando. Avendogli Aladdin detto che non gli bisognava null'altro, immantinenti disparve.

La madre di Aladdin, al ritornare dal mercato ed all'entrare, fu forte sorpresa di veder tanta gente e tante ricchezze, Quando si fu scaricata dalle provvigioni che portava, ando per togliersi il velo che le copriva il volto; ma Aladdin ne la impedì, dicendole:

- Madre mia, non v' ba tempo a perdere : egli è mestieri che ritorniate sull'istante a palagio a condurvi il dono e la dota della principessa Badroulboudour | padrone comparirà quando sarà tempo.

chiestimi dal sultano, affiuchè giudichi, dalla mia sollecitudine e dalla mia esattezza, del zelo ardente e sincero che bo di procurarmi l'onore del suo parentado.

Senza aspettar la risposta di sua madre . Aladdin aprì la porta sulla strada e vi fece difilare successivamente tutti quegli schiavi, facendo sempre camminare uno schiavo bianco seguito da uno schiavo nero, caricato d' un bacino d' oro sul capo, e cosl fino all' ultimo. E dopo che sua madre fu uscita seguendo l'ultimo schiavo nero , chiuse la porta e Timase trauquillamente nella sua camera, colla speranza che il sultano, dopo quel dono, tale quale l'aveva dimandato, vorrebbe finalmente riceverlo per genero.

Il primo schiavo bianco che era uscito dalla casa di Aladdin aveva fatto arrestare tutt' i passeggieri che lo scorsero ; e prima che gli ottanta schiavi, tra bianchi e neri , avessero finito di uscire , la strada si trovo piena d'una gran folla di popolo, che accorreva da ogni parte per vedere uno spettacolo si magnifico e si straordiuario. L'abbigliamento di ciascuno schiavo, il loro passo grave ad una distanza eguale gli uni dagli altri, collo splendore delle pietre preziose, d'una eccessiva grossezza, incastrate intorno alle loro cinture d'oro massiccio in una bella simmetria, e le insegne, altresì di pietre preziose, attaccate alle loro berrette, che erano d'un gusto tutto particolare, imposero a tutta quella folla di spettatori una ammirazione sì grande, che non potevano tralasciar di guardarli e accompagnarli cogli occhi finche fu loro possibile. Ma le strade erano talmente gremite di popolo, che ciascuno era costretto di restare nel luogo in cui si trovava.

Siccome bisognava passare per molte strade per arrivare al palagio, così avvenne che pna buona parte degli abitanti della città, genti d'ogni condizione, furon testimoni d'una pompa si grande. Il primo degli ottanta schiavi giunse alla norta della prima corte del palagio, e i portinai, che s' eran disposti in fila appena avevan veduto che quel maraviglioso corteggio s'approssimava, lo presero per un re, tanto era riccamente e magnificamente vestito. Eglino s' avanzarono per baciargli il lembo della veste : ma lo schiavo, istrnito dal genio, li arrestò, e loro gravemente disse :

- Noi non siamo che schiavi , il nostro

Il primo schiavo, seguito da tatti gli altri avanañ fon alla acconda corte che era molto spaziosa, e dove la casa del sultano era adounta durante il divano. Gli ufficiali a capo di ciascuna schiera erano in una grande magnificenza; ma questa venne offuscata alla presenza degio tattara schivi tatori del dono di Aladdin, e di cui essi imedesimi facevano parciolo nelle casa del sultano, e tutta la magnificenza dei signori della sua corte ragone di quella che in quel momento si presentara loro allo suardo.

Essendo il sultano stato avvertito della mossa e dell'arrivo di quegli schiavi, aveva dato i suoi ordini per farli entrare. Però appena si presentarono, trovarono libero l'ingresso al divano, e vi entrarono in bell'ordine una parte a dritta e l'altra a sinistra. Dopo che tutti furono entrati ed ebbero formato un gran semicerchio innanzi al trono del sultano, gli schiavi neri posarono ciascuno il bacino che portavano sul tappeto. Gli schiavi hianchi fecero la stessa cosa nellu stesso tempo. Si rialzarono poscia tutti . ed i neri , facendolo , scoprirono destramente i bacini che stavauo innanzi ad essi , e tutti rimasero in piedi colle braccia incrocicchiate sul petto modestamente.

La madre di Aladdin , che intanto s'era avanzata fino a' piedi del trono , disse al

sultano dopo essersi prostrata:
— Sire, Aladdin, mio figliuolo, non ignora che questo dono che invia alla maesta votara non sia molto al di notto di 
quello che merita la principessa Batoni 
boudour. Egli spera nondimeno che la 
agradire ciandio alle principessa, con 
altertanta maggior condidenza in quanto 
che si e studinto di conformarsi alla condiione che le è piccito di imporgii.

Il sultano non era in istato di fore attenzione al complimento della madre di Aladdin. Il primo sguardo dato su' quasranta bacini d'oro, colmati de josielli più vivaci, aplendidi e preziosi che si fossero mai sedui al mondo, e sugli ottata schiano dell'aspetto, come per le magnificenza sorprendente dei loro abidi. Il aveva locco in un modo che non poteva riaversi dalla sua ammirazione. Il avece di rispondore al complimento della madre di Aladdin, si rivolse al gran visir, che non poteva comprendere egli stesso d'oude una si grande profusione di ricchezze poteva esser venuta, dicendogli pubblicamente:

—Ehbene, visir, che pensate di quello, siasi chi voglia, che mi manda un dono coal ricco e coal straordiuario, e che nè io nè voi non conosciamo? Lo credete voi indegno di sposare la principessa Badroulboudour, mia figlia?

Qualmque gelosia e qualunque dolore provasse il gran visir nel vedere che uno sconosciuto stavu per divenire il genero del sultano a prefereza del suo figliuolo, non osò dissimulare il suo sentimento. Egli era troppo visibile che il dono di Aladdin era più che sufficente a meritargli un si alto parentado. Egli rispose adunque al sultano indovinandone il pebistero:

Sire, ben lungi d'aver l'idea che quello il quale fa alla mesal vostra un dono a lei si conveniente sia indegno delPonore chi ella vuol fargli, oseri dire che meriterebbe d'avvantaggio, se uno fossi ancia colla principessa fightuda della maesals vostra. I sieneri della corte, cite continestato colla principessa fightuda della maesals vostra. I sieneri della corte, cite coministatora col collo applicatione ne essere il loro avviso diverso da quello del gran visir.

Il sultano nou valle udir, più oltre, a non pensò nemmeno ad informarsi se Aladdin avesse le altre qualità convenienti a colui che poteva aspirare a divenir suo genero. Il solo spettacolo di tante immenso ricchezze, e la sollectiudine con cui Aladdin avera soddisfatto alla sua dimandia, senza avero opposta la neucono a dificollà a condizioni tanto escribitanti quanto
pelle che gli aveva imposeta di reggeri
to poteva renderlo compiuto e quale lo
poteva renderlo compiuto e quale lo
madre di Aladdin colla soddisfazione che
si aspettava, le disso :

— Buona donna, andate a dire al figlinol vostro che io l'aspetto per riceverlo a braccia aperte e per sibracciarlo, e che più farà presto a venire a ricevere della mia mano il dono che gli fo della principessa mia figlinola, più mi farà piacere.

Appena la madre di Aladdin si fo ritirata, colla gioia di cui una donna della, sua condizione puo esser capace redendo suo figlio percenuto ad una si graude altezza contro ogni sua aspettativa; al sultano pose fine all'udicaza di quel giorno, ed alzandossi dal trono, ordino che gli esunuchi addestiti al servigio fossero andati a peredere i lascini per portarili uell'appartamento della loro padrona, ove suo aggio e quell'ordine fa eseguido sal momento la merce delle cure del capo degli esunuchi.

Citi ottanta schiavi bisnochi e neri non troros punto dimenticati; rennero fatti eutrare nell'interno del plagio, e quanco la companio del companio

La madre di Áladdin intanto arrivò in sua casa con un aspetto che dimostrava anticipatamente la buona notizia che apportava a suo figlio.

- Figlinol mio, gli diss'ella, voi avete ogni cagione di esser contento: voi siete giunto al compimento de' vostri desiderii contro la mia aspettativa, e contro tutto quello che ve ne bo presagito. Affine di non tenervi lungo tempo sospeso, sappiate che il sultano, coll'approvazione di tutta la corte, ha dichiarato che voi siete degno di possedere la principessa Badroulboudour. Egli vi aspetta per abbracciarvi e per concludere le vostre nozze. Spetta a voi adesso pensare a'preparativi per questo colloquio, affiuche corrisponda all'alta opinione ch'egli ha concepita di voi. Ma dono le meraviglie che ho veduto sapete f.ra, son persuasa che nulla ci mancherà. Non debbo dimenticare di dirvi ancora, che il sultano vi aspetta con impazienza: però non popete tempo in mezzo ad andar da lui.

Aladdin finori di sè per questa notizia, e tutto pieno del Obbietto che l'avera innamorato, disse poche parole a sua madre e si ritiro nella sua camera. Quiri , dopo aver presa la lampada, cho gli era stata si officiosa fino allora in tutti suoi bisogni ed in tutto quello che avera desiderato, con appena l'ebbe strofinata , siderato, con associargii la sua oblectica. paperarello sittio serna farto attendere.

— Genio, gli disse Aladdin, io t'two chiamato affinche tu ni faccia immantinenti prendere il baguo, e quaodo l'avrò preso voglio che mi lenga pronto un abito il più ricco ed il più magoisco che mai monarca abbie portato.

Appena ebbe terminato di parlare, il genio, rendendolo invisibile come lui, lo rapì e lo trasportò in un bagno tutto di finissimo marmo, e di differenti colori i più belli ed i più svariati. Senza vedere chi lo serviva, fu spogliato in un salone spazioso e d'una grande magnificeuza. Dal salone lo si fece entrare nel bagno ch'era di un calore moderato, ed ove fu strofinato e lavato con più specie d'acqua di odore. Dono averlo fatto passare per tutt'i gradi di calore, secondo le differenti caniere del bagno, egli ne uscì, ma tutto diverso da quello che v'era entrato. Il suo aspetto si trovo fresco, bianco, vermiglio, ed il suo corpo assai più leggiero ed assai più disposto. Rientrato nel salone non vi trovò l'abito che vi aveva lasciato, avendo il genio avuto cura di mettere in suo luogo quello che gli aveva chiesto. Aladdin rimase sorpreso nel vedere la magnificenza dell'abito che gli si era sostituito. Egli si vestì coll'aiuto del genio, ammirandone ciascuna parte a misura che la prendeva, tanto esse oli rapussavano ogni sua imaginazione. Quando ebbe terminato, il genio lo ricondusse in sua casa nella stessa camera in cui l'aveva preso. e gli chiese se aveva altra cosa a comaudargli.

- Sì, rispose Aladdin, io aspetto da te al più presto un cavallo, che sorpassi in bellezza ed in bonta il cavallo più stimato che sia nella scuderia del sultano, la cui sella, la briglia e tutto l'arnese valgano più d'un milione. lo voglio anche che tu mi faccia venire nello stesso tempo venti schiari vestiti altrettanto riccamente ed altrettanto lestamente quanto quelli che hanno portato il dono, per camminare ai miei fianchi ed al mio seguito in ischiera, e venti altri simili per camminare innanzi a me in due fila. Fa venire anche a mia madre sei donne schiave per servirla, ciascuna vestita riccamente almeno quanto le schiave della principessa Badroulboudour; e carica ciascuna d'un abito compinto, magnifici e pomposi quanto quelli della sultana. Ho bisogno anche di dieci mila monete d'oro in dieci borse. Ecco, soggiuns'egli, ciò che aveva a comandarti; va, e fa subito.

Appena Aladdin ebbe terminato di dare i siffatti ordini al genio , questi disparve e poco dopo si fece rivedere col cavallo, coi quaranta schiavi, di cui dieci portavano ciascuno una borsa di mille monete d'oro, e con sei schiave, cariche sulla testa, ciascuna d'un abito differente per la madre di Aladdin, avviluppato in una tela d'argento; ed il genio presentò il tutto ad Aladdin.

Delle dieci borse Aladdin non ne prese che quattro che dette a sua madre, dicendule che glie le dava per servirsene ne' suoi bisogni, lasciando le sei altre tra le mani degli schiavi che le portavano, con ordine di tenerle e di gettarle a manate al popolo passando per le strade, nel cammino che doveran fare per ridursi al palagio del sultano. Ordino auche che marciassero innanzi a lui cogli altri, tre a dritta e tre a sinistra. Presentò finalmente a sua madre le sei schiave, dicendole che quelle le appartenevano, che poteva servirsene come loro padrona, e che gli ahiti da quelle portate erano per uso di lei.

sue bisogne, disse al genio congedandolo che lo avrebbe chiamato quando avrebbe avuto bisogno del suo servigio, ed ll genio immantinenti disparve. Allora Aladdin non pensò più che a rispondere al più presto al desiderio che il sultano aveva manifestato di vederlo. Egli mandò al nalagio uno de quaranta schiavi, non dirò il meglio fatto, perchè lo cran tutti egnalmente. cou ordine di dirigersi al capo degli uscieri e di chiedergli quando potrebbe aver l'onore di andare a gettarsi a' piedi del sultano. Lo schiavo non istette lungo tempo a compiere il suo messaggio, portando per risposta che il sultano l'aspettava con impazienza.

Quando Aladdin ebbe disposto tutte le

Aladdin non tralasciò di salire a cavallo e di mettersi in cammino nell'ordine che abbiamo fatto osservare. Quantunque non avesse mai montato a cavallo, vi apparve nondimeuo per la prima volta con tanta buona grazia, che il più sperimentato cavaliere non l'avrebbe punto preso per un novizio. Le strade per cui passò rigurgitarono quasi in un momento d'una innumerevole folla di popolo che faceva rimbombar l'aria di applausi, di grida di ammurazione e di benedizioni, particolarmente ciascuna volta in cui gli schiavi i quali avevano le borse facevano volare pugni di monete nell'aria a dritta ed a sinistra. Questi applansi nondimeno non ve- l versa dallo stato di bassezza in cui sua

nivano dalla parte di quelli che si affollavano e si bassavano per ammassar quelle mouete, nia da quelli i quali, un grado al disopra del popolaccio, non potevano impedirsi di dare pubblicamente alla liberalità d'Aladdin le lodi che meritava. Non solo quelli che si ricordavano di averlo veduto giuocare nelle strade, in un'età già adulta, come un vagabondo, non lo riconoscevano più: ma quelli stessi che l'avevano veduto non era lungo tempo, potevano appena riconoscerlo; tanto aveva lineamenti cangiati. Ciò accadeva da che la lampada aveva la proprietà di procurare per gradi a quelli che la possedevano le perfezioni convenienti allo stato cui pervenivano pel buon uso che ne facevano. Si fece allora molto più attenzione alla persona d' Aladdin che alla pompa che l'accompagnava, perchè la maggior parte aveva già osservato nello stesso giorno il corteggio degli schiavi che avevano portato o accompagnato il dono. Nondimeno il cavallo fu ammirato da' buoni conoscitori, che seppero distinguere le bellezze senza lasciarai abbagliare ne dalla ricchezza, ne dallo splendore de' diamanti e delle altre giole da cui era coperto. Siccome si era diffusa la voce che il aultano gli dava la principessa Radroulboudour in matrimonio, nessuno, senza por mente alla sua nascita, non portò invidia alla sua fortuna ne al suo innalzamento; tanto ne parve degno.

Aladdin giunse al palagio, ove tutto era disposto per ricevervelo. Quando fu alla seconda porta, voleva scendere a terra per conformarsi all'uso osservato da' gran visir, da' generali d'esercito e da' governatori di primo grado; ma il capo degli 11scieri, che ve l'aspettava per ordine del sultano, ne lo impedi e l'accompagnò quasi fino alla sala del consiglio o dell'udienza, ove l'ainto a discendere da cavallo, quautunque Aladdin vi si opponesse fortemente e non volesse soffrirlo; ma non pote riuscirvi. Intanto gli uscieri avevan fatto doppia ala all'ingresso della sala. Il loro capo mise Aladdin alla sua dritta, e dopo averlo fatto passare per mezzo, lo condusse fino al trono del sultano.

Appena il sultano ebbe scorto Aladdin, non fu meno maravigliato di vederlo vestito più riccamente e più magnificamente che non l'era stato mai egli stesso, che sorpreso, contro la sua aspettativa, del suo buon aspetto, della sua bella statura, e d'una certa aria di grandezza assai dimadre era apparas imanazi a lui. La sua uparavigia e la sua sorpresa mondimeno non l'impedirono di alarai, e di discenno dere die o tre scalini del suo trono assai prontamente, per impedire Aladdini di gettaris i a soni piodi, e per abbraciarlo con una dimostrazione piena di amiciasi. Dopo trata di pride del sultano, ma costu ilo ritenne per la mano e l'obbligò a sedere tra à visir el di

Allora Aladdin prese la parola e disse: - Sire, jo ricevo gli onori che la maestà vostra mi fa, avendo ella la bontà e piacendole di farmeli; ma ella mi permetterà di dirle non aver io punto dimenticato d'esser nato suo schiavo, che iu conosco la grandezza della sua potenza, e che non ignoro quanto la mia nascita mi mette al disotto dello splendore e dell'altezza del grado supremo a cui ella è innalzata. Se vi ha qualche ragione, disse continuando, per cui possa aver meritato un'accoglienza tanto meritevole, confesso che non lo debbo se nun all'arditezza, che un puro caso m' ha fatto nascere, d'inpalzar le mie mire, i miei pensieri e i miei desideri fino alla divina principessa che è l'uggetto de' miei voti. Chieggo perdono alla maestà vostra della mia temerità: ma pop posso dissimulare che morrei dal dolore, se perdessi la speranza di vederne il compimento. - Figliuol mio, rispose il sultano abbracciandolo un'altra volta, mi fareste torto, se dubitaste un solo momento della sincerità della mia parola. La vostra vita m'è troppo cara ermai, per non conservaryela presentandovene il rimedio che è in mia disposizione. lo preferisco il piacere di vedervi e di ascoltarvi a tutt'i miei tesori congiunti coi vostri.

Terminando queste parole, il sultano fece un segnale, ed immantinenti s'intese l'aria rimbombare del suono delle chiarine e de'timballi, e nello stesso tempo il sultano coudusse Aladdin in un magnifico salone ove venne servito un superbo festino. Il sultano mangiò solo con Aladdin. Il gran visir ed i signori della corte, ciascuno secondo la loro dignità e secondo il loro grado, gli accompagnarono durante il pasto. Il sultano, che aveva sempre gli occhi su Aladdin, tanto prendeva piacere a vederlo, fece cadere il discorso sopra diversi soggetti. Nella conversazione che ebbero insieme durante il pasto, e sopra qualunque materia sorgesse in campo, parlò con tanta intelligenza e saviezza, che terminò di confermare il sultano nella buona opinione che aveva concepita di lui dal bel principio.

Finito il passo, il utlano fece chiamare il primo gidioce della sua capitale e gl'impose di siendere il contratto di matrimo noi della principasa Badroubodour, sua figliuola, e di Aladdin. la quel mezzo il sultano parlo con Aladdie di più cose indifferenti in presenza del gran visir e dei signori della corte, che ammiarono la solidità del suo spirito e la grande facilità che avva di parlare e di amunciari, i pensieri fini e delicati di cui internezzava il suo discorso.

Quando il giudice ebbe terminato il contratto in tutte le forme volute, il sultano chiese ad Aladdin se voleva rimaner nel palagio per terminare le cerimonie delle uozze lo stesso giorno.

— Sire, rispose Afaddin, qualnoque impazienza is abità di goder pienameute della hontà della maestà vostra, la supplico di volemia pienettere che differisca fino a che abità fatte edificare un palazzo per ricevere la principessa secondo di suo merito e la sua diguità. Jo la prego, a quest unpo, di concedernat une spazio questi unpo, di concedernat une spazio più agevolmente farle la mia corte. Jo non dimenticherò nulla per fare in modo che sia terminato con tutta la sollecitudine possibile.

— Figliuol mio, gli disse il sultano, prendete quanto terreno vi è a grado: il vuoto è troppo grande innanzi al mio palegio, ed aveva già pensato io stesso a riempirio; ma ricordatevi che mi sa mill'anni di vedervi unito alla mia figliuola, per mettere il columo alla mia giota.

Ciò detto, abbracciò un'altra volta Aladdin, che accommiatossi dal sultano colla stessa civittà che se fosse stato allevato e vivuto sempre alla corte.

Aladidir risall a cavallo, e ritornò in sua casa nello tesso ordine in cui era venuto, a traverso della stessa folla e della acclamazioni del popolo, che gli augurava ogni specie di bene e di prosperità. Appene il reintato de debbe messo piede a terra, prese la lampada e chiamò il genio, come era accostumato. Il genio senza farsi aspettare apparre e gli fece offerta del suoi servigi.

- Genio, gli disse Aladdin, io ho ogni cagione di lodsrmi della tua esattezza ad eseguire puntualmente quanto ho voluto

da te fino al presente per la potenza di questa lampada tua padrona. Setratta oggi che, per amor di lei, tu faccia apparire, s'egli è possibile, più zelo ed obbedienza che non abbi ancora fatto. Ti dimando adunque che in altrettanto poco tempo che potrai, tu mi faccia edilicare. rimpetto al palazzo del sultano, a una giusta distanza, un palazzo degno di ricevervi la principessa Badroulboudour mia sposa.

lo lascio a tua libertà la scelta de'materiali, vale a dire del portido, del diaspro, dell'agata, del lapislazzolo, e del marmo più fino, più svariato in colori, e del resto dell'edificio; ma esigo che al più alto di questo palagio tn faccia fabbricare uu gran salone a cupola, quadrilatero, e le cui pareti non sieno d'altra materia che d'oro e di argento massiccio intramezzati alternativamente, con ventiquattro finestre, sei da ciascun lato, e che le gelosie di ciascuna finestra, a riserva di una sola, che jo voglio si lasci imperietta, sieno arricchite con arte e simmetria di diamanti, di rubini e di smeraldi, di maniera che nulla di simile in questo genere non sia stato mai veduto nel mondo. Voglio eziandio che questo palagio venga accompagnato da un vestibolo, un cortile, un giardino; ma che abhia soprattutto, in un luogo che m'indicherai, un tesoro ben colmo d'oro e di argento monetato. Voglio di più che vi sieno in questo palagio delle cucine . de' magazzini, de'guardaroba guarniti di suppellettili preziose per tutte le stagioni, e proporzionate alla magnificenza del palagio ; delle scuderie piene de' più hei cavalli co'loro scudieri e palafrenieri . senza dimenticare nn equipaggio di caccia. È mestieri anche che v'abbiano de'cuochi e de'famigliari, e delle schiave necessarie pel servigio della principessa. Tu devi comprendere qual è la mia intenzione : va, e ritorna quando tutto sarà fatto.

Il sole tramontava allorche Aladdin terminò d'incaricare il genio della costruzione del palagio che aveva imaginato, il dimani all'alba, Aladdin, cui l'amore della principessa non permetteva di dormire tranquillamente, era appena alzato che il genio se gli presentò dicendogli: - Signore, il vostro palazzo è termi-

nato : venite però a vedere se ne sicte contento.

Aladdin non ebbe appena manifestato

trasportò sul momento; e' trovollo tanto seperiore alla sua aspettativa, che non poteva sufficientemeute ammirarlo. Il genio lo condusse per tutt' i luoghi; e dappertutto non trovo che ricchezze, proprietà e magnificenza, con officiali e schiavi, tutti vestiti secondo il loro grado, e secondo i servigi cui eran destinati. Non manco, come una delle cose principali, di fargli vedere il tesoro, la cui porta fu aperta dal tesoriere; ed Aladdin vi vide una quantità di borse di diverse grandezze, secondo le somme cho contenevano, innalzate fino alla volta e disposte in un modo che faceva piacere a vedere. Uscendo, il genio l'assicurò della fedeltà del tesoriere. Lo condusso poscia alle scuderie, ove gli fece osservare i più bei cavalli che vi fossero al mondo, e i palafrenieri in gran movimento per strigliarli. Lo fece passare da ultimo per magazzini riempiuti di tatte le provvisioni necessarie. tanto per ornamento de' cavalli, quanto per loro nudrizione.

Ouando Aladdin ebbe esaminato il palagio d'appartamento in appartamento, e di camera in camera dall'alto fino al basso, e particolarmente il salone a ventiquattro finestre, e che vi ebbe trovato ricchezze e magnificenza con ogni specio di comodi che oltrepassavano di gran lunga i suoi desiderii, disse al geuio:

- Genio, non si può esser più contento di quel che io lo sono, ed avrei torto di lagnarmi. Resta una sola cosa di cui non t'ho milla detto, per non averci prima pensato, ed è di stendere dalla porta dell'appartamento destinato alla principessa in questo palazzo un tappeto del più bel velluto, affinch'ella vi cammini sopra, venendo dal palazzo del sultano.

- Io ritoruo in un momento, disse il genio.

E appena disparso, poco tempo dopo Aladdin fu maravigliato di vedere quanto aveva desiderato eseguito senza sapere come ciò si fosse fatto. Il genio riapparve e riportò Aladdin in sua casa in quella che si apriva la porta del palazzo del sultano.

I portinai del palazzo, che allora aprivano la porta , e che avevano avuto sempre la veduta libera dalla parte in cui era allora quello di Aladdin, furon forte maravigliati di vederla limitata e di vedere un tappeto di velluto che si stenche ben lo desiderava, che il genio ve lo dova da quella parte fino alla porta del palazzo del sultano. Essi non distinuero dapprima hene cic che fosse, nua la loro sorpresa si anuento quando chibero venduto chiaramente il palazzo di Aladdin. La mova d'una meraviglia così sorprenacente intoste diffusa per tutto il palagino dente in toste diffusa per tutto il palagino menti del palazzo, non del palazzo, non constato meno degli altri sorpreso. Egii ne fece parte al sultano; na volle far passere la cosa per un incanto.

- Visir , disse il sultauo , perchè vo-

Voi sapete tanto quanto me che questo el il palagio de Aladdin fatto edificare, dietro il permesso che glie ne lo dato in votta prescuap per ilbergari principara dell'alagio dell'alagio

L'ora di entrare al consiglio l'impedi dal continuar oltre questo discorso.

Quando Aladdin fu, riportato in sua casa e ch'elshe congedato il genio, trovò che sua madre s'era alzata e che cominciava ad abbigliarsi d'uno degli abiti che le aveva fatto portare. Verse l'ora che il sultano stava per uscire dal consiglio, Aladdin dispose sna madre ad andare al palagio colle stesse schiave che il genio gli aveva fornite. La prego che vedendo il sultano gli dicesse ch'ella audava ner aver l'onore di accompagnare la principessa, verso la sera, quando sarebbe in istato di passare al suo palagio. Essa part) ; ma quantimque tanto essa quanto le schiave fossero vestite da sultane, pur nondimeno la folla fu altrettanto meno grande nel vederic passare in quanto che eran velate e che un ampio mantello copriva la ricchezza e la magnificenza delle loro vesti. Rignardo ad Aladdin sall a cavallo, e dono essere uscito dalla sua casa naterna per non più ritornarvi, seuza aver dimenticato la lanipada maravigliosa, il cui soccorso gli era stato sì vantaggioso per giugnere al colmo della sua felicità. andò pubblicamente al suo palazzo colla stessa pompa in cui era andato a presentarsi al sultano il giorno iunauzi.

Appena i portinui del sultano ebbero l'acrime, s'abbracciarono più volte senza

scorto la madre di Aladdin che veniva, ne avvertirono il sultauo: il quale dette immantinenti l'ordine a'mnsici di suonare le trombe, i timballi, i piffari, e le chiarine che erano già disposti ne' differenti luoghi delle terrazze del palagio, ed in un momento l'aria rimbombò di suavi concenti che annunciarono la gloia a tutta la città. I mercanti cominciarono ad ornare le loro lotteghe di hei tappeti, di cuscini c di fogliami, ed a preparare delle illuminazioni per la notte. Gli artigiani abhandonarono il lavoro, ed il popolo ando con premura alla gran piazza, che si trovò allora tra il palazzo del sultano e quello di Aladdin, il quale attirò subito la loro ammirazione; perche quantunque avvezzi a veder quello del sultano, questo non poteva paragonarsi a quello di Aladdin. Ma cagione del loro più grande stupore fu il uon poter comprendere per quale inudita meraviglia vedevano nn palazzo sì magnifico in un luogo in cui il giorno prinia non v'avevano ne materiali ne fondamenti prenarati.

La madre di Aladdin fu onorevolmente ricevuta nel palazzo ed introdotta nell'apnartamento della principessa Badroulboudour dal capo degli ennuchi. Appena la principessa la vide, andò ad abbracciarla e le fece prender posto aul suo sofa ; e mentre le sue donne terminavano di vestirla ed ornarla de' più preziosi gioielli, la fece regalare d'una colezione magnifica. Il sultano, che veniva per istaro presso la principessa sua figliuola il maggiar tempo possibile prima di separarsi da lei per andare al palagio d'Aladdin, le fece eziandio grandi onori. La madre d'Aladdin aveva parlato più volte, al sultano in pubblico, ma egli non l'aveva mai veduta senza velo come stava allora. Quantunque ella fosse in un' età un poco avanzata, pure si osservavano in lei de'tratti che facevania conoscere d'essere stata nel numero delle helle nella sua giovinezza. Il sultano, che l'aveva sempre veduta assai semplicemente vestita, per non dire poveramente, stava ammirato nel vederla tanto riccamente e tanto magnificamente abbigliata quanto la principessa sua figlipola. Ciò gli fece fare la riflessione, che Aladdin era nello stesso tempo prudeute, saggio e inteso in ogni cusa.

Quando la notte fu venuta, la principessa prese congedo dal sultano suo padre. I loro addio furono teneri e misti di pulla dirsi, e finalmente la principessa 1 usci dal suo appartamento mettendosi in cammino colla madre d'Aladdin alla sua sinistra, e seguita da cento schiave vestite con una magnificenza sorprendente. Tutte le bande d'istrumenti che non avevano cessato di suonare fin dall'arrivo della madre d'Aladdin , s'erau riunite ed aprivano quella marcia. Venivan poscia cento paggi ed un simile numero d'eunuchi neri in due file co' loro officiali alla testa, Quattrocento giovani paggi del sultano, in due bande che camminavano su'lati tenendo ciascuno un torchio in mano, facevano una luce che congiunta alla illuminazione tanto del palazzo del sultano quanto di quello di Aladdin, suppliva maravigliosamento al difetto del giorno.

In quest'ordine, la principessa cammino sul tappeto testo dal palagio del sultano fino a quello di Aladdin, e s minara ch'essa sanzava, gi istramenti che stavano imanzi, avvicinandosi e mischie dall'alto delle terrazze del palagio di Aladl'alto delle terrazze del palagio di Alatica di particolo di palagio di Aladtica di palagio di Aladina, antica di palagio di Alatica di palagio di Aladina, antica di palagio di Aladina la cialva pure d'aumentare non solo la giola di palagio di una gran folla, ma suche ne'dee palagi, in tutta la città e molto lungi al difino lungi al

La principessa atrivò finalmente nel mono plaligo, de Aladdin corse con tutta la gioia imaginabile all' ingresso del-l'appartamento che le era destinato per riceverla. La madre di Aladdin avvea avuto curad fin distinguere il figliusol al-la principessa nel mezzo degli officiali che o circondavano, e la principessa scorgendolo lo trovò si ben fatto che ne ri-maso tutta compinicuta.

— Adorable principessa, le disse Aladdin abbordandola e salutandola con grandissimo rispetto, se avessi la scisgura di dispiacervi per la temerità che ho avuta di aspirare al possesso di una si amalile principessa, figlimba del mio sultano, oso dirri che dorreste necagionarne i vastri legli occhi e le vostre bellezze, non già me. — Principe, pojichè così debbi crattar-

— Principe, poiché cost debbo trattarri presentemente, gli rispose la principessa, i o obhedisco alla volontà del sultano mio padre, e mi basta avervi veditto per dirvi che gli obbedisco senza ripurnanza.

Aladdin, rapito da una risposta si piacevole e tanto soddisfacente per lui, non

lasció più lungo tempo in piedi la principessa dopo il cammino che aveva fatto, a cui non era punto accostumata, e presale la mano, che baciò con una grande dimostrazione di gioia , la condusse in un salone rischiarato da una infinità di candele, ove per le cure del genio, la tavola si trovò magnificamente imbandita. I piatti crano d' oro massiccio e pieni delle più deliziose vivande. I vasi ed i bacini di cui la tavola era ben guarnita erano altresi d'oro e d'un lavero souisito. Gli altri ornamenti e tutti gli abbellimenti del salone rispondevano perfettamente a quella grande riechezza. La principessa stupefatta nel vedere tante ricchezze radunate nello atesso luogo disse ad Aladdin :

— Principe, io credeva che nulla al mondo vi fosse più bello del palagio del sultano mio padre; ma a vedere questo solo salone, m'accorgo che mi sono ingannata.

 Principessa, rispose Aladdin facendola mettere a tavola al lingo che le era destinato, accolgo una si grande cortesia come debbo, ma so ció che debbo credere.

La principessa Badronlibordour, Aladnin, e la madre di Aladini si misero a
tavola; e subito un coro di strumenti si
più armoniosi, to occati e accompagnat da
hellissime voci di donne, tutte di una
gran bellica; cominciò un concertu che
darò senza interrazione fino al termino
del pasto. La principessa ne fi esi compiasvata, che disse nulla aver lateso di exNe cesa non sapera che quelle canterie
erano fate scelte dal genio schiavo della
lampada.

Quando la cena fu terminata e el clibe sparecchiato, una schiera di danzaton successero alle cantanti, Ballarono più specie di danze figurate secondo il costume del paeso, e finirano con una coppia che ballò sola con nna leggerezza sorprendente, facendo scorgere ad ogni movenza tutta la grazia e la destrezza di cui era capace. Era presso mezza notte quando, secondo il costume della China di quel tempo, Aladdin si alzo e presento la mano alla principessa Badroulbondour per ballare insieme e terminare cos) le cerimonie delle loro nozze. Essi ballarono sì bene, che destarono l'ammirazione di tutta la compagnia. Terminando, Aladden , senza lasciare la mano della principessa, passò con lei nell'apparta-mento ove il letto nuziale era preparato. Così furon terminate le cerimonie e i codimenti delle nozze di Aladdin e della princinessa Badroulboudour.

il dimani, quando Aladdin fu svegliato, i suoi famigliari si presentarono per abbigliarlo, e gli misero un abito diverso da quello del giorno delle nozze . ma altrettanto rieco e magnifico. Poscia fattosi condurre uno de' cavalli destinati per la sua persona, vi montò sopra e ando al palaczo del sultano nel mezzo ad una grossa schiera di schiavi che camminavano innanzi a lui , a' suoi lati ed al suo seguito. Il sultano lo riceve cogli stessi onori della prima volta, l'abbracciò, e dopo averlo fatto sedere presso di lui sul suo trono, comandò che si servisse la colazione.

- Sire , gli disse Aladdin , io supplico la maestà vostra di dispensarmi oggi da quest'onore, lo vengo a pregarla di venire a prendere un pasto uel palazzo della principessa col suo gran visir e i

signori della sua corte.

Il sultano, concedutagli con piacere questa grazia, si alzò subito; e come il cammino non era luugo, volle andarvi a piedi. Usel con Aladdin alla sua destra, il gran visir alla sinistra ed i signori al suo seguito, preceduto da' paggi e da' principali officiali della sua casa.

Più il sultano s'avvicinava al palazzo di Aladdin , più era tocco dalla sua bellezza; e l'ammirazione di lui cresceva a seconda che più vi s'iuoltrava, selamando per sorpresa a ciascupa camera che vedeva. Ma quando fu giunto al salone a ventiquattro finestre, a ciù Aladdin l'aveva invitato a salire, quando ne ebbe veduto gli ornamenti e soprattutto le gelosie arricchite di diamanti, di rubini e di smeraldi, tutte pietre perfette a proporzione della loro grossezza, e quando Aladdin gli ebbe fatto osservare che la ricchezza era egnale al difoori, ne fo talmente sorpreso che rimase come immobile. Dopo esser rimaso aleun tempo in questo stato. disse al visir che gli stava vicino :

- Visir, è egli possibile che vi sia nel mio regno e si presso al mio palagio una dimora sì superba e che io l'abbia ignorato fino ad ora?

- La maestà vostra, rispose il gran visir, deve ricordarsi che l'altro ieri ella concesse ad Aladdin , da lei riconosciuto per suo genero, il permesso di edificare

un palagio di fronte al suo. Lo stesso giorno, al tramontar del sole, non vi aveva aucora nessun palazzo in questo luogo. ed ieri ebhi l'onore di annunziarle il primo, che il palazzo era fatto e terminato.

- lo non men sovvengo, riprese il sultano, ma non mi sarei mai imaginato che questo palagio fosse una delle maraviglie del mondo. Ove si trova in tutto l' universo delle mura d'oro e d'argento massiccio invece di mura di pietre o di marmo, le cui finestre abbiano delle gelosie incastrate di diamanti , rubini e smeraldi? Non mai al mondo si è fatta menzioue di una simile cosa.

Il sultano volle vedere ed ammirare la bellezza delle ventiquattro gelosie. Contandole non ne trovò che ventitre le quali fossero della stessa ricchezza, e rimase maravigliato nello scorgere che la ventiquattresima fosse rimasa imperfetta.

- Visir , diss' egli ( poichè il visir si faceva un pregio di non mai abbandonarlo), jo son sorpreso che un salone di tanta magnificenza sia rimaso imperfetto in questo luogo.

- Sire , rispose il gran visir , Aladdin senza dubbio e stato premurato, e gli o mancato il tempo per rendere questa finestra simile alle altre ; ma è da credere ch'egli ha le pietre preziose necessarie, e che subito ci farà lavorare.

Aladdın, che aveva lasciato il sultano per dare alcuni ordini, vennto a raggiungerlo in questo mezzo, il sultano gli disse:

- Figliuol mio , ecco un salone degno di essere ammirato a preferenza di tutti quelli che sono al mondo. Una sola cosa mi sorprende , ed è di vedere che questa gelosia sia rimasa imperfetta. È ciò per oblio, per negligenza, o perchè gli operai non banno avuto il tempo di mettere l' ultima mano ad un si bel pezzo d'architettura?

- Sire , rispose Aladdin , per niuna di queste ragioni la gelosia è rimasa nello stato in cui la maestà vostra la vede. La cosa è stata fatta a bella posta, ed è per mio ordine ebe non vi hanno messo mano, volendo che la maestà vostra avesse la gloria di far terminare questo salone ed il palazzo nello stesso tempo. lo la supplico di voler aggradire la mia bnona intenzione, affinehe possa sovvenirmi del favore e della grazia che avrò

ricevuti da lei. - Sc lo avete fatto con questa intenzione, soggiunse il sultano, ve ne so buon grado, e vado da questo momento a dare gli ordini all' uopo. E di fatti ordino che si facessero venire i gioiellieri meglio forniti di pietre preziose, e gli orefici più

abili della sua capitale.

Il sultano intanto discrse dal salone , ed Aladdin lo condusse in quello in cui aveva pranzato cella principessa Badroulboudour il giorno delle sue nozze. La principessa arrivò un momento dopo, e ricevette il sultano suo padre con un aspetto che gli fece couoscere quanto fosse contenta del suo matrimonio. Due tavole si trovarono fornite delle vivande più delicate e servite tutte in vasellame d'oro. Il sultano si mise alla prima, e mangio colla principessa sua figliuola, Aladdin ed il gran visir. Tutt'i signori della corte furon serviti alla seconda che era assai lunga. Il sultano trovò i cilii di buon gusto, e confessò che uulla aveva mangiato di più eccellente. Disse lo stesso del viuo, che era di fatti deliziosissimo, Quello che ammirò davvantaggio furono quattro grandi tavole guarnite e cariche di fiaschi, di bacini d'oro massiccio, il tutto arricchito di pietre preziose. Pu anche maravigliato de' cori di musica che stavano disposti nel salone, mentre che il suono delle trombe accompagnato da quello de'timballi e de'tamburi , rimbombaya al difuori ad una distanza proporzionata per provarne tutto il diletto.

In quella che il sultano s'alzava da tavola, lo si avverti che i gioiellieri e gli orefici che erano stati chiamati per ordine suo erano venuti ; per cui risalì al salone a ventiquattro finestre, e, quando vi fu , mostro a' gioiellieri ed agli ore-fici che l'avevan seguito la finestra rimasa imperfetta, dicendo loro:

- Io vi bo fatți venire, affinchè mi accomodiate questa finestra e la facciate perfetta come le altre. Esaminatele, e non perdete tempo a render questa simile al-

le altre.

I gioiellieri e gli orefici esaminarono le ventitre altre gelosie con una grande attenzione, e dono che si furono consigliati insieme e che convenuero di quel che poteva discuuo contribuirvi da parte sua, ritornarono a presentarsi al sultano, ed il gioielliere ordinario del palazzo gli disse:

- Sire , noi siamo pronti ad adoperare le nostré cure e la postra industria per obbedire alla maestà vostra; ma tra tutti noi che siamo della professione non abbiamo pietre tanto preziose , nè in tanto numero per fornire a sì gran lavoro. - Io ne bo, disse il sultano, ed oltre anche al bisogno. Venite al palazzo, io

ve le mostrerò e voi sceglierete. Quando il sultano fu di ritorno nel suo palagio fece portare tutte le sue gioie . di cui i gioiellieri e gli orefici presero nnagrande quantità, segnatamente di quelle che facevan parte del dono di Aladdin . e le adoperarono tutte senza che avessero molto avanzato. Ritornarono sduuque a prenderne delle altre, ed in un mese non avevan fatto nemmeno la metà dell'opera. Adoperarono tutte quelle del sultano con quelle che il gran visir prestò delle sue, e quanto potettero fare con tutto ció fu di terminare la metà della

finestra. Aladdin, che conobbe il sultano sforzarsi inutilmente per rendere la gelosia simile alle altre, e che esai non vi sarelibe riuscito con onore, fece chiamare gli orefici, e loro disse non solo di desistere dal lavoro, ma altresì di disfar quanto avevano fatto e di riportare al sultano tutte le sue ginie con quelle che aveva tolte in prestito dal gran visir.

L'opera che i gioiellieri e gli orefici avevan messo più di sei settimane a fare fu distrutta in poco tempo. Essi si ritirarono, ed Aladdin rimase solo nel salone. Egli trasse la lampada che aveva sn di lui e la strofino. Immantiuenti il genio comparve.

- Genio , gli disse Aladdin , io t'aveva ordinato di lasciare una delle ventiquattro gelosie di questo salone imperfetta e tu hai eseguito i miei ordini ; ora ti ho chiamato per dirti che desidero che tu la renda simile alle altre. Il genio disparve, ed Aladdin discese dal salone. Essendovi poco dopo salito, trovò la gelosia nel modo che aveva desiderato e simile alle altre.

I gioiellieri e gli orefici intanto arrivarono al palazzo e furono introdotti e presentati al sultano nel suo appartamento. Il primo gioietliere, presentandogli le pietre preziose che gli riportavano, in nome di tntti gli disse :

- Sire , la muestà vostra sa quanto tempo è che lavoriamo con tutto il nostro zelo a finir l'opera di cui ella ci ha incaricati. Era già molto avanzata quando Aladdin ei ha costretti non solo a cessare, ma anche a disfar quanto avevamo fatto e a riportarle le sue gioie e quelle del gran visir. Il sultano chiese loro se Aladdin ciò facendo non ne avesse detta la ragione ; e com' essi gli ebbero detto che no, ordinò che immantinenti gli si conducesse un cavallo, su cui montato, parti senz'altro seguito che delle sue genti, le quali l'accompagnarono a piedi. Egli giunse al palazzo d'Aladdin e andò a metter piede a terra a basso della scala che conduceva al salone a ventiquattro finestre. Vi salt senza far avvertire Aladdin; ma Aladdin vi si trovò molto a proposito, e non ebbe che il tempo di riceverlo alla porta.

Il sultano, senza dare ad Aladdin il tempo di lagnarsi cortesemente di ciò che la maestà sua non l'aveva fatto avvertire, e che l'aveva messo nella necessità di mancare al suo dovere, gli disse :

- Figlinol mio, io vengo da me stesso a dimandarvi quale ragione avete di voler lasciare imperfetto un salone tanto magnifico e tanto singolare quauto quello del vostro palagio.

Aladdın dissimulo la vera ragione, la quale era che il sultano non era a sufficienza ricco in pietre preziose per fare una spesa sì grande. Ma affine di fargli conoscere quanto il palazzo tale qual era sorpassava non solo il suo ma aache ogni altro palazzo dell' universo; poiche non aveva potitto compierlo nella miuima delle sue parti, gli rispose : - Sire, egli è vero che la maestà vo-

stra ba veduto questo salone imperfetto, ma la supplico di vedere presentemente se ci manca qualche cosa.

Il sultano ando difilato alla finestra, la cui gelosia aveva veduto imperfetta, e quando ebbe osservato che era simile alle altre, credette essersi ingannato. Esaminò adunque non solo le due finestre che stavano a'due lati, ma le guardò anche tutte l'una dopo l'altra; e quando fu couvinto che la gelosia, a cui aveva fatto adonerare tanto tempo e che aveva costato tante giornate d'operai, era stata terminata nel poco tempo che gli era conosciuto, abbraccio Aladdin e lo bacio in fronte fra i due occhi, dicendogli tutto compreso da maraviglia:

- Figliuol mio, che uomo siete voi che fate cose tanto sorprendenti e quasi in un batter d'occhio? Voi non avete l'eguale al mondo, e più vi scorgo, più vi trovo ammirabile.

Aladdin ricevette le lodi del sultano con molta modestia, e gli rispose iu questi ternual:

- Sire, è una graa gloria per me di meritare la benevolenza e l'approvazione della maestà vostra, e quello che posso assicurarle è, ch'io non dimentichero nulla

per meritare maggiormente l'una e l'altra. Il sultano ritornò al suo palagio nel modo in cui v'era venuto senza permettere ad Aladdin di accompagnarvelo, Arrivando trovò il gran visir che l'aspettava. Il sultano, aucora tutto compreso d'animirazione per la maraviglia di cui era stato testimone, glic ne fece il racconto in termini da non lasciar dubitare a questo ministro che la cosa non fosse come il sultano la raccontava, ma che confirmarono il visir nella credenza che aveva, che il nalagio di Aladdin fosse l'effetto d'un incanto, come aveva detto al sultano quasi nel punto in cui era comparso il palazzo; ed avendogli in questa occasione ripetuta la medesima cosa, il sultano l'interruppe dicendo:

- Visir, voi m'avete già detto la stessa cosa; ma vedo bene che non avete ancora messo in dimenticanza il matrimonio di mia figlia con vostro figlio.

Il gran visir vide che il sultano era prevenuto, e non volendo entrare iu contrasti con lui lo lasclo nella sua opinione. Ogni giorno regolarmente, il sultano appena s'alzava non tralusciava d'andare in un gabinetto d'onde si scopriva tutto il palagio d'Aladdin, e vi ritornava anche più volte nel corso della giornata per contemplarlo ed ammirurlo.

Aladdin intanto non restava già chiuso nel suo palazzo; egli aveva cura di farsi vedere più d'una volta in ciascuna settimana per la città, sia che andasse a fare la preghiera ora in una moschea ora in un'altra, o che di quando in quando andasse a render visita al gran visir, che affettava di andargli a fare la corte in certi dati giorni della settimana, o che facesse l'onore a' principali signori della corte, ch'egli convitava spesso nel suo palazzo, d'andarli a visitare in casa loro. Ciascuna volta che usciva faceva gettare da due de' snoi schiavi, che camminavano ordinati intorno al cavallo, de' pugni di monete d'oro nelle strade e nelle piazze per dove passava, ed ove il popolo andava sempre in gran folls. D'altra parte non mai un povero si presentava alla porta del suo palagio che non ne ritornasse contento del donativo che vi si faceva per ordine sho.

Intanto Aladdin aveva diviso il suo tem-

po in modo che non v'era settimana che uon andasse alla caccia almeno una volta, ora ne' dintorni della città, alcune volte più lontano, esercitandovi la stessa liberalità che nelle strade e ne' villaggi. Questa inclinazione generosa gli faceva dare da tutto il popolo mille benedizioni, il quale era solito di non ginrare che per la sua testa. Finalmente senza dar ombra al sultano, cui faceva regolarmente la sua corte, si può dire che Aladdin si aveva attirato collo sue maniere affabili e liberali tutta l'affezione del popolo, e che generalmente parlando egli era amato più dello stesso sultano. Aggiugneva poi a tutte queste belle qualità un valore ed uno zelo pel bene dello stato che non si saprebbe abhastanza lodare. Ne dette anche delle pruove in occasione d'una ribellione verso i confini del regno. Non appena ebbe saputo che il sultano levava un esercito per dissiparla, lo supplicò di dargliene il comando; il che non durò fatica ad ottenere. Come fu a capo dell'esercito si condusse in tutta quella spedizione con tanta diligenza, che il sultano seppe più presto essere stati i ribelli disfatti, castigati e dissipati, che il suo arrivo all'esercito. Quest'azione, che rese il suo nonie celebre in tutta l'estensione del regno, non cambiò punto il suo cuore : egli ritorno vittorioso, ma così dolce, così affabile, come lo era stato sempre.

Eran già più anni che Aladdin si governava nel modo che abbiamo annunziato, quando il mago, che gli aveva dato senza pensarvi il niezzo d'innalzarsi ad una sì alta fortuna, si ricordò di lui in Africa ov' era ritornato. Quantunque fino altora si fosse persuaso che Aladdin era morto nel sotterraneo in cui lo aveva lasciato. gli venne nonpertanto in pensiero di sapere precisamente qual era stato il suo fine. Essendo molto versato nella geomanzia, trasse da un armadio un quadrato in forma di cassettina coperta, di cui si serviva per fare le sue osservazioni, ed assisosi sepra un sofà, mise il quadrato innanzi a lui, lo scoprì, e dopo aver preparato ed eguagliato la sabbia coll'iuteuzione di sapere se Aladdin era morto nel sotterraneo, gettò i punti e ne formo l'oroscopo. Esaminando l'oroscopo per portarne giudizio, in vece di trovare che Aladdin fosse morto nel sotterraneo, scoprì che ne era uscito e che viveva sulla terra in un grande splendore, potentemente ricco, marito di una principessa, onorato e rispettato.

Il mago africano non cibbe appens asputo, per mezo delle regole della sua arte diabolca, essere Maddin in ma grande cievazione, che lo prese un grande de cievazione, che lo prese un grande disse a sé medesimo: — Questo miserabile figlio di sartore la sceperio il secreto e la virtà della lampada; io aveva creulto la sua morte certa, ed eccolo che gode il fratto delle nuie datche e delle nuie generale propositione di presenta di conper lungo tempo, o pure moirio.

E moi sistite lunge tempo a deliberzo sul partito è ne aveva a prendere. Il giurno appresso sall sopra una rozza che aveva nella sua scudera e si mise in cammino. Di città in città e di provincia, seu provincia, seu zu a restarsi che il lempo necessario per uno troppo stancare il suo necessario per uno troppo stancare il suo na, e ben presto nella capitale del sultano di cui Aladdin avevà spossato la figlioda. Seese in un khan, o osteria pullation, de prese una campra in fitto, ed persona la fisca con presenta del sultano di cui Aladdin avevà spossato la figlioda. Seese in un khan, o osteria pullation, de prese una campra in fitto, ed esponenta por la fitto del giarno e la noste visignio, per metteras dalla faites del visignio.

(1) Se il romanziere ha voluto qui parlare del the, come è probabile, ne risulta che la compilazione da Galland avuta sotto gli occhi non poteva fer parte dell'antica raccolta delle Mille e una Notte. L'uso del the non era conosciuto fuori della Cina al XIII secolo. Molti dei conti degli ultimi volumi della traduzione francese, acrebbero bene potuti esser tratti da Galland da qualche raccolta moderna in lingua turca. Il nome di Mustafà, che si trora nel conto di Aladdin e in quello di Ali-Baba, nome che è generalmente diffuso nell'impero Ottomano, permette di fare questa supposizione.

do il destro, gli chieae in particolare che i cosa fosse quel palagio di cui si parlava si vantaggiosamente.

- D'onde venite? gli disse a sua volta quello cui s' era diretto. Bisogna che siate ben nuovo venuto se non avete veduto, o meglio se non avete ancora inteso parlare del palazzo del principe Aladdin (non si chiamava più altrimenti Aladdin dopo che aveva sposato la principessa Badroulboudour.) Io non vi dico già, continuò quell' nomo, che è una delle maraviglie del mondo, ma che è la maraviglia unica che vi aia all'universo; non essendosi mai veduto nulla di si grande , di si ricco e di si magnifico. Bisogna che veniate da ben lontano, giacche non ne avete ancora inteso parlare, quantunque se ne dovrebbe parlare per tutto dappoiche è fondato. Vedetelo, e gindicherete da voi medesimo se ve ne ho detto il vero.

- Perdonate alla mia ignoranza, riprese il mago africano; ma io non sono arrivato che da ieri, e vengo veramente da si lontano, cioè dall'estremità dell'Africa, ove la fama non ne era giunta quando son partito. E come riguardo all'affare premuroso che mi conduce, io non bo avuto altra mira nel mio viaggio che d'arrivare al più presto, senza arrestarmi e senza fare nessuna conoscenza; così non ho potnto saper nulla di quanto m'avete detto. Ma io non mauchero d'andarlo a vedere : l'impazienza che ne ho e così grande che son pronto a soddisfaro la mia curiosità da questo pnuto, se volete farmi la grazia d'insegnarmi la strada.

Quello cui il Mago africano si era diretto, si fece un piaccre d'inaegnargli la via per cui doveva passare per arrivare al palazzo di Aladdin, ed il mago africauo si alzò e parti nel momento. Onando fu arrivato ed ebbe esaminato il palazzo da vicino e da tnit'i lati, non dubito che Aladdin non si fosse servito della lampada per farlo fabbricare. Senza arrestarai all'impotenza d'Aladdin figliuolo d'un semplice sartore, sapeva bene non appartenere il fare sin ili maraviglie che ai genii schirvi della lampada, il cui acquisto gli cra sfoggito; Punto al vivo dalla grandezza e dalla felicità di Aladdin, che non era niente differente da quella del sultano, ritornò al Khan ove aveva preso albergo.

Si trattava di sapere ove fosse la lampada, se Aladdin la portava con lui o in

go scour) per mezzo di una operazione di geomanzia. Appena giunto ove albergava, prese il suo quadrato e la sua sabbia che portava in tutt'i suoi viaggi. Terminata l'operazione, conobbe che la lampada stava nel palazzo d'Aladdin, e provo una gioia tanto grande di questa scoperta che appena capiva in se medesimo

 lo l'avrò questa lampada, diss'egli. e sfido Aladdin d'impedirmi di rapirgliela e di farlo discendere fino alla bassezza d'ende la preso un sì alto volo.

La sciagura volle per Aladdin che fosse andato ad una partita di caccia per otto giorni, e che non erano se non tre da quando era partito; ed ecco in qual moda il mago africano ne fu informato. Quando ebbe fatta l'operazione che cagionogli tanta gioia, andò a vedere il portinaio d l Khan, sotto pretesto di conversare con lui, E gli disse che aveva veduto il palazzo di Aladdin; e dopo di avergli esagerato quanto vi aveva osaervato di più sorprendente, quanto l'aveva mosso più d'ogni altra cosa e che toccava generalmente tutti:

- La mia curiosità, agginns' egli, va più lungi, e non sarò soddistatto se non vedo il padrone cui appartiene un edificio sì maraviglioso.

- Non vi sarà difficile di vederlo, rispose il portinaio; non vi è quasi giorno che non ne dia occasione quando è in citta : ma son tre gioroi che è fuori per una grande caccia che ne deve durare otto.

Il mage africano non volle saperne davvantaggio. Preso congedo dal portingio. disse tra se ritirandosi: - Ecco il tempo di operare, ed io non debbo lasciarlo shuggire. Andato alla bottega d'un falbricante e venditore di lampade gli disse : - Maestro, bo bisogno di una dozzina di lampade di rame, Potete fornirmele?

Il venditore gli diase che ne mancavano alcune, ma che se voleva aver pazienza fino al domani, glie le avrebbe fornite tutte all'ora che avrebbe voluto. Il mago v'acconseuti e gli raccomando che fossero proprie e beu pulite, e dopo avergli promesso che l'avrebbe ben pagato ai ritiro nel suo Khau.

Il domani le dod.ci lampade furon date al mago africano, che le pagò al prezzo chiestogli senza nulla diminitre. Le mise in un paniere, di cui s'era provveduto a bella posta, e con quello sotto al braccio ando verso il palazzo di Aladdin, e quanqual luogo la conservava; e questo il ma- l do vi si fu avvicinato si mise a gridare; — Chi vuol cambiare vecchie lampade | la lampada meravigliosa di cui Aladdin colle puove?

A misura che avanzava, e da tanto lungo fue i fanciuli I quali giucovava os silla piazza l'intesero, accorsero e si radunarono intorno a lui con grandi urla e lo guardarono come un pazzo. I passeggieri ridavano anche della sua bestatilà a quanto s' immaginavano. — Bisogna, dicevano essi, che abbia perduto il senon per offirir
di cambiare lampade nuove con delle vecchie.

Il mago africano non si maravigliò nè delle urla dei fanciulli, nè di tutto ciò che si poteva dire di lui : e per ismerciare la sua mercanzia, continuò a gridare : - Chi vuol cangiare vecchie lampade con nuove? Rinetè al spesso la stessa cosa andando e venendo nella piazza innanzi al palazzo e nei dintorni, che la principessa Badroulboudour, la quale stava allora nel salone dalle ventiquattro finestre, intese la voce d'un uomo. Ma siccome non poteva distinguere ciò che gridava a cagione delle urla dei fanciulli che lo seguivano, e il cui numero s' aumeutava a ciascun istante, mandò una delle sue schiave che più l'accostavano, a vedere che cosa fosse quel runiore.

La schiava non istette lungo tempo a risalire, ed entrò nel salone sganasciandosi dalle risa, e rideva di così bnona grazia, che la principessa non potè impedirsi dal ridere anch'ella guardandola. — Ebbene, pazza, disse la principes-

sa, vuoi tu dirmi perche ridi?

— Principessa, rispose la schiava ridendo sempre, chi potrebbe impediris dal
ridere vedendo un pazzo con un paniere
sotto al braccio, pineno di belle lampade
tutte nuove, che non dimanda a venderle, ma a cambiarle con delle vecchue? I
fanciulli, da cui è circondato in modo che
appena può avanzare, fanno tutto il romore che si sente burlandosi di lui.

Dietro questo racconto un'altra schiava prendendo la parola disse:

— A proposito di vecchie lampade, non so la principensa ha badda che ven rè una sul cornicione. Quello cui appartiene non sarà scontento di trovarare una nuova in vece di questa vecchia. Se la principesa lo permette, può avere il piacore di provare se questo pazzo lo è veramente tanto da dare una lampada nova in cambio di una vecchia senza nulla dimandare in compresso.

La lampada di cui la schiava parlava era

s'era servito per innalzarsi al punto di grandezza cui era arrivato, e l'aveva messa egli, medesimo sul cornicione prima d'andare alla caccia, nel timore di perderla, ed aveva presa la stessa precauzione tutte le volte che ci era andato. Ma nè le schiave, nè gli eunuchi, nè la medesima principessa vi avevano fatto attenzione una sola volta fino allora durante le sue assenze. Fuori del tempo della caccia egli la portava sempre su di lui. Si dirà che la precauzione di Aladdin era buona, ma conveniva almeno chiudere la lampada. Ciò è vero : ma si son commessi di simili falli in ogni tempo, se ne fanno ancora oggi, e se ne faranno sempre.

La principessa Badroulboudour, la quale ignorava che la lampada fosse tanto preziosa quanto l'era, e che Aladdin, senza partire di el , avesse un intersase tanto pratire di el , avesse un intersase tanto casse e che venisse conservata, partecicasse e che venisse conservata, partecito alla piacevolezza, comandando si un eunoco di prenderta e d'andarna a far i cambio. L'eunoco obbedi; disesse dal salone , e, non appena fu sactio dal palazzo, che socrone il mago altrinon. Egli azzo, che socrone il mago altrinon. Egli azzo, che socrone il mago altrinon. Egli azzo, che socrone il mago altrinon. Egli parte della predicta della predicta della predicta parte della predicta della predicta della predicta della predicta parte della predicta della predicta della predicta della predicta parte della predicta della predicta della predicta della predicta parte della predicta della pre

Il mago africano non dubitò che quella non fosse la lampada da lui cercata. non potendovene essere altre nel palazzo di Aladdin, in cui tutto il vasellame era d'oro o d'argento. Laonde la prese prontamente dalle mani dell'eunuco, e, dopo aversela accuratamente posta nel seuo, gli presentò il suo paniere, dicendogli di scegliere quella che più gli piaceva. L'eunuco scelse, e dopo aver lasciato il mago, portò la lampada nuova alla principessa Badroulboudour. Ma non appena fatto il cambio, i fanciulli fecero rimbombare la piazza di scoppii di risa più forti di prima , burlandosi , secondo essi, della bestialità del mago.

Il mago africano, lasciandoli schiamazzare quanto voltero, seaza fermarsi più lungo tempo ne' dintorui del palazzo di Aladdia, se ne allontano inscnibilmente e senza rumore, vale a dire senza gridare e pariar darvantaggio di cangaradelle lampade nuove per delle recchieratione di la conseguia di conseguia di tra seco, e il mo silenzio fore dofanciali si trassero in disparte e lo lasciarono andare.

Come fu fuori della piazza che stava fra i due palagi, s'intromise per le strade meno frequentate, e come non aveva bisogno nè delle altre lampade nè del napiere, posò il paniere e le lampade nel mezzo di una strada ove non v'era nessuno. Allora appena introdottosi in un'altra strada, affretto il passo fino a che non in giunto ad una delle porte della città. Continuando il suo cammino pel sobborgo, prese alcune provvisioni prima che ne uscisse. Quando fu nella campagna, ando ad un luogo ove nessuno poteva vederlo ed ove restò fino al punto che giudicò a proposito per eseguire il disegno che l' aveva condotto. Non s' incaricò più della rozza che aveva lasciato al Khan in cui aveva preso albergo, credendosi ben risarcito dal tesoro che aveva acquistato. Il mago africano passò il resto del gior-

n ingo ali cano passo il resto del giori no in quel l'ogo fino a notte iunoltrata quando le tenebre erano più oscure. Allora trasse la lampada dal seno e la strofino. A quel richiamo il genio gli apparve chiedendogli:

— Che vuoi tn ? Eccomi pronto ad obbedirti come schiavo tuo e di tutti quelli che hanno la lampada alla mano, io e gli altri suoi schiavi.

— lo ti comendo, rispose il mago africano, che in questo punto medesimo tu rapsica il palazzo che tu e gli altri schiavi della lampada avete fabbricato in questa città, tale quale e con tutti viventi che vi sono, e che tu lo trasporti con me nello stesso tempo in un tal luogo dell' Africa.

Il genio, senza rispondergli, coll'ainto di altri genii schiavi della lampada come lui, trasportò in pochissimo tempo il mago e l'intero palazzo al luogo proprio dell'A-frica che gli aveva indicato. Noi lasceremo il mago africano e il palazzo colla principessa Badroulbondour in Africa, per parlare della sorpresa del sultano.

Appena il sultano fu alzato non manch, secondo il suo solito, di andare nel gabiento aperto per avere il piacere di contemplare e d'ammirare il platzo di Alba dadin. Gaurdando dalla parte ov'era non into di vedere quel palzazo, non vide che religionare del contemplare del appena del palzazo, non vide che religionaria e al seriorio. Egli credette inguiaria e al seriorio del proposito del productivo del produc

Guardo per le due aperture a dritta ed a sinistra, e non vide quello che aveva costume di vedere per quei due punti. La sua maraviglia fu sl grande, che rimase lungo tempo immobile , cogli occhi rivolti dalla parte in cui il palazzo era stato e dove non lo vedeva più, cercando ciò che non poteva comprendere, senza sapere come potess' avvenire che un palazzo tanto grande e tanto apparente quanto quello di Aladdin, ch' egli aveva veduto quasi ogni giorno dopo che era stato fabbricato con la sua permissione, e recentemente il giorno innanzi , fosse svanito in modo che non ne appariva il menomo vestigio, lo non mi inganno, diceva tra sè medesimo, esso era nel largo qui innanzi. Se fosse crollato, i materisli parrebbe-ro ammonticchiati; e se la terra l' avesse ingbiottito, se ne vedrebbe qualche segno. In qualinque modo fosse accadito, e ansntunque convinto che il palazzo non vi stesse più, non lasciò nondimeno di aspettar qualche tempo per vedere se di fatto s' ingannava. Ritiratosi in fine . dopo aver guardato ancora dietro di ini prima di allontanarsi, ritornò nel sno sppartamento, ove comandò che immantinente gli si facesse venire il gran visir ; ed aspetlandolo, si sedette collo spirito agitato da pensieri si differenti, che non sapeva qual partito prendere. Il gran visir non fece attendere il sul-

Il gran visir non foce attendere il sultano, e venne oltre a ciò con una si grande precipitazione che nè egli nè le sue genti feccro riflessione, passando, che il palazzo di Aladdin non era più al suo luogo, I portinai stessi aprendu la porta del palazzo non se n'erano punto accorti.

Il visir giunto alla presenza del sultano gli disse :

— Sire, lá premura con cui la maestà vostra mi ha fatto chiamare, mi lia fatto giudicare che qualche cosa molto straordinaria sia accadinta, poiche non ignoro che oggi è giorno di consiglio e che non dovevo mancare di rendermi al mio dovere tra pochi momenti.

 Ciò che è accaduto è veramente straordinario come dici, e ne converrat în pure. Dimmi , ove è il palazzo di Aladdin ?

— Il palazzo di Aladdin, sire ? chiese a sua volta il gran visir con istupore. Io vi son passato or ora innanzi, em i è sembrato che stesse al suo luogo. Edificii così solidi come quello non caugiauo di posto al facilinente. - Va a vedere nel gabinetto, e verrai

a dirmi se l'avrai vedoto.

Il gran visir andò al gabiuetto aperto, e gli accadde la stessa cosa che al sultano. Quando si fu ben assicurato che il palazzo di Aladdiu non stava più ov'era stato, ritornò a presentarsi al sultano.

- Ebbene , hai tu veduto il palazzo di Aladdin ? gli chiese il sultano.

- Sire , rispose il gran visir , la niaestà vostra può ricordarsi che io ho avuto l'onore di dirle che questo palazzo, il quale faceva il subbietto dell' ammirazione di lei colle sue immense ricchezze, non era che un'opera di magia e di mago ; ma la maestà vostra non ha voluto aggiustarvi fede.

Il sultano, che non poteva disconvenire di ciò che il gran visir gli diceva, fu compreso da una collera altrettanto più grande in quanto che non poteva non confessare la sua incredulità.

- Ov' è, diss' egli , questo impostore, questo scellerato, affinche gli faccia moz-

zar il capo l - Sire, rispose il gran visir, sono al-

cuni giorni che è venuto a prender congedo dulla maestà vostra; bisogua inviare a domandargli ov' è il suo palazzo . poichè egli non deve ignorarlo. - Giò sarebbe trattarlo con troppa in-

dulgenza, soggiunse il sultano. Va ad ordinare a trenta de' miei cavalieri di condurmelo carico di catene.

Il gran visir andò a dar l'ordine del sultano a' cavalieri, ed istrusse il loro ufficiale in qual modo dovevano coudursi affinche non isfuggisse loro. Egliuo partirono ed incoutrarono Aladdin a cinque o sei leghe dalla città che ritornava cacciando. L'officiale gli disse, audaudogli incontro, che il sultano, impaziente di rivederlo, gli aveva inviati per manifestarglielo, e per ritornare con lui accompagnandolo.

Aladdin non ebbe il menomo sospetto della vera cagione che aveva condotto quel drappello della guardia del sultano, e continuo a ritornare cacciando. Ma quando fu ad una mezza lega dalla città, quel drappello lo circondò, e l'officiale, pren-dendo la parola, gli disse:

- Principe Aladdin, con grande dispiacimento vi dichiariamo l'ordine che abbiamo dal sultano di arrestarvi e condorvi innanzi a lui come reo di stato ; però vi supplichiamo di non trovar male che adempiamo al nostro dovere e di perdonarcelo.

Questa dichiarazione produsse una grande sorpresa in Aladdın che si sentiva innoceute. Egli chiese all' officiale se sapeva di qual delitto era accusato; a cui quello rispose che ne egli nè le sue genti

Come Aladdın vide che le sue genti erano di molto inferiori al drappello , c che quelle anche si allontanavauo, miso

piede a terra dicendo:

ne sapevano nulla.

- Eccomi , eseguite l'ordine che avete. lo posso dire nondimeno che non un sento colpevole di alcun delitto ne verso la persona del sultano nè verso lo stato.

Immantinenti gli si passò al collo nua catena assai grossa e molto lunga, con cui lo si ligo anche al mezzo del corpo, in modo che non aveva le braccia libere. Ouando l' officiale si fu messo innanzi alla sua schiera, un cavaliere prese il capo della catena, e cammiuando dietro l' officiale , condusse Aladdin , che fu obbligato a seguirlo a piedi, e in questo stato fu condotto verso la città. Quando i cavalieri furono entrati nel

borgo, i primi, che videro condurre Aladdin qual reo di stato, non dubitarono che non fosse per mozzarglisi il capo. Siccome era generalmente amato, gli uni presero sciabole ed altri altre armi, e quelli che non ne avevano si armarono di pietre e seguirono i cavalieri. Alcuni che stavano alla coda si voltarono di fronte ninacciando di volerli dissipare ; ma ben presto aunientarono in sì gran numero, che i cavalieri presero il partito di dissimulare, troppo felici se potevano giugnere al palazzo del sultano senza che loro si rapisse Aladdin. Per riuscirvi, secondo che le strade erano più o meno targhe. ebbero gran cura d'occupare tutta la larghezza del terreno, ora stendendosi ora ristringendosi. Iu tal guisa giunsero al largo del palazzo, ove si misoro tutti sopra una linea, facendo fronte nil'armato popolaccio, fino a che il loro officiale e il cavaliere che conduceva Aladdin fossero entrati nel palazzo, e che i portinai avessero chiusa la porta per impedire che v'entrasse alcuno.

Aladdin fu condotto innanzi al sultanoche l'aspettava da sopra un balcone accompagnato dal gran visir, ed il quale non appena lo vide comandò al carnelice, che si trovava in quel luogo, di mozzargli il capo , poichè non voleva ne sentirlo nè trarre da lui alcuno schiarimento. Ouando il carnefice si fu impadronito

di Aladdin, pli tolse la catena che avera intorno al collo ed al corpo, e dopo aver isteso per terra un tappeto di cuolo tindo cle sangue d'una infinità di malfatori da lui morti, lo fece mettere ginocchioni e gii leudò gii cocchi. Dopo ciò trasse dalla guniana la sua sciabela, preze la sua mivara per d'are il colpo scutendollo a fadendo che il sultano gli desse il segnale uer mozzare il capo di Aladdin ere mozzare il capo di Aladdin

In questo mentre, il gran visir scorse che il popolaccio, avendo forzato i cavalieri ed empiuto il largo, aveva scalato le mura del pslazzo in più longhi, e cominciava a demolirle per far la hreccia. Prima che il sultano desse il segnale gli disse:

— Sire, io supplico la maestà vostra di pensare maturamente a quanto va a fare. Ella va a correr rischio di vedere il suo pslazzo forzato, e, se questa sciagura avvenisse, la conseguenza potrehh'esserne funesta.

— Il mio palazzo forzato l soggiunse il sultsno. Chi può avere questa audacia? — Sire, riprese il gran visir, che la maestà vostra guardi sulle mura del palagio e sulla piazza, e conoscerà la ve-

rità di quanto le dico.

Lo spavento del sultavo fu si grande quando elbe veduto un tumblo si vivo e si animato, che nel momento stesso comandò al carnefice di rimettere la sua sciabla nel fodero, di toglier lo bende dardi occhi di Aladdin, e di lasciarlo llibero. Dette ordine eziandia a banditori di gridare che il sultano gli faceva grazia, e che il popolo si rittrasse.

Altora tutti quelli che eran già salisi sulle mura del palazzo, testimoni di quanto era accaduto, abbandonarono il lora diesgeno. Eglino diesceno nellito, e, pieni di gioia d'aver salva la vita ad un uomo questa notizia a tutti quelli che stavano questa notizia a tutti quelli che stavano intorno a loro: la quale notizia passò ben presto a tutto il popolaccio che stava nel targo del palazzo, e i gridi dei banditori che annunziavano in stessa cosa dall'alto delle terrazzo con producto delle terrazzo e producto delle terrazzo e alla discontina della contra salisi, terras di popolaccio, fere cessare il munito, e insensibilmente ciascuno si ritirò in casa sul circi in casa circi in circi in circi in casa circi in circi in circi in casa circi in circi in casa circi in circi in

Quando Aladdin si vide libero, alzò la testa dalla parte del balcone, e come ebbe

veduto il sultano, disse con una voce commovente:

— Sire, supplico la maestà vostra aggiugnere una nuova grazia alla fattami, quella di farmi conoscere qual è il mio delitto.

— Qual è il tuo delitto, perfido! rispose il sultano: non lo sai tu dunque? Sali fin qui, continuò egli, e te lo farò conoscere.

Aladdin sali e quando si fu presentato:
— Seguimi, gli disse il sultano senza guardarlo camminando innanzi a lui. Eghi lo condusse finu al gabinetto aperto, e quando fu giunto alla porta:

- Entra, soggiunse, tu devi sapere ove fosse il tuo palagio; guarda da ogni lato, e dimmi che n'e divenuto.

Aladdin guardò e non vide nulla, accorgendasi nondimen di tutto il terreno che il suo palazzo occupava; ma siccome non pote indovinare in qual modo avesse pottuo disparire, quell'avvoilmento straordinario e sorprendente gli cagionò una confusione e uno stupore che gl'impedirono di poter rispondere una sola parola al sultano.

Il sultano impazientito ripetè ad Aladdin:

— Dimmi dunque ov'è il tuo palagio
ed ov'è la mia figlinola?

Allora Alladdin ruppe il silenzio dicendo:
— Sire, io veggo bene e lo confesso
che il palazzo che ho fatto edificare non
è più al luogo in cui stava; io vedo che
è disparso, e non posso dire egualmente
alla maestà vostra ove può essere; ma
posso assicurarle che io non ho alcuna
parte a quest'a vvenimento.

— lo non sono già in pena per quel che il tuo palazzo è divenuto, soggiunse il sultano. lo stimo la mia figliuola un milione di volte di più; però voglio che tu me la ritrovi, altrimenti ti farò mozzsre il capo, e niuna considerazione me ne impedirà.

— Sire, riprese Aladdin, supplico la mesti vostra di concedermi quaranta giorni per fare le mie ricerche; e se in questo intervallo io non vi riesco, le do la mia parola che porterò la mia testa ai piedi del suo trono, affinchè ella ne disponga a sua volontà.

— lo ti concedo i quaranta giorni cho mi chiedi, rispose il sultano; ma non credere di abusare della grazia che ti faccio, pensando di s'uggire al mio risentimento. In qualunque luogo della terra tu pos-

sa essere, io sapro ben trovarti-

Aladdin si sottrasse alla presenza del aultano grandemente umiliato e da far compassione. Egli passò a traverso delle corti colla testa chinata, senza osare di alzar gli occhi nella confusione in cui era. e i principali officiali della corte, di cui non s'aveva neppur uno disobbligato, quantunque amici, iuvece di avvicinarsi a lui, ner consolarlo o per offrirgli un asilo presso di loro, gli volsero le spalle, sì per non vederlo, come perchè non potesse ei conoscerli. Ma quand'anche si fossero avvicinati a lui per dirgli qualche cosa di confortante, o per offrirgli il proprio servigio, non avrebbero più riconosciuto Aladdin . tanto non si riconosceva più egli medesimo e non aveva più la libertà del suo spirito; il che ben fece conoscere quando fu fuori del palagio ; perchè, senza pensare a ciò che faceva, dimandava di porta in porta, ed a tutti coloro che incontrava, se avessero veduto il suo palazzo o se potessero dargliene notizie, Queste dimande fecero credere ad ognu-

no che Aladdu avesse perduto il senno. Alegui non fecco che rideres; ma le persone più ragionevoli, e particolarmente quelli che averano avuto qualche legame di amicizia e di commercio con lui, artono evramente tocchi da compassione. Zgli resto tre giorni nella città andamente della compassione dell

Finalmente, non potendo più, nello stato angoscioso in cui si vedeva, restare in una città in cui aveva fatta una sì bella figura, ne uscì e prese la via della campagna. Egli scansò le grandi strade, e dopo aver traversato più campagne in una spaventevole incertezza, giunse all'annottare alla sponda di un flume ove, compreso dalla disperazione, disse a sè medesimo: Ove andrò mai a cercare il mio palazzo? In qual provincia, in qual paese, in qual parte del mondo lo troverò insieme alla mia cara principessa che il sultano mi dimanda? Giammai non ci rinscirò : val dunque meglio che mi liberi da taute fatiche, le quali non riusciranno a nulla, e da tutti i forti dolori che mi rodono l'animo. Egli s'accingeva a gittarsi nel fiume, secondo la risoluzione che aveva presa; nia credette da buon miisulmano, fedele alla sua religione, che non doveva farlo senza aver prima fatto la sua preginera. Volendo prepararvisi, si avvicinò alla sponda del fiume per lavarsi le mani ed il viso, secondo il costume del paese. Ma siccome quel luogo era un poco in declivio e hagnato dall'acqua che vi batteva, così scivolo, e sarchbe caduto nel flume, se non si fosse rattenuto ad un picciolo scoglio che sporgeva fuori la terra circa due piedi. Felicemente per lui, portava ancora l'anello che il mago africano gli aveva messo al dito prima che discendesse nel sotterraneo, per andare a prendere la preziosa lampada che gli era stata rubata. Rattenendosi adunque strofinò fortemente quell'anello contro lo scoglio, e immantinenti lo stesso genio, apparsogli nel sotterraneo in cui il mago africano lo aveva chiuso, gli apparve un'altra volta dicendogli:

— Che vuoi tn? Eccomi pronto ad olbedirti come schiavo tuo e di tutti quelli che hanno l'anello al dito, io e gli altri schiavi dell'anello.

Aladdin piacevolmente sorpreso da una apparizione sì poco aspettata nella disperazione in cui stava immerso, rispose:

— Genio, salvami la vita una seconda volta insegnandomi ov'è il palazzo che bo fatto fabbricare, o facendo in modo che sia riportato immantinenti nel luogo ov'era.

— Quello che tu mi chiedi, soggiunse il geuio, non è in mio potere di concederti, non essendo io che schiavo dell'anello; rivolgiti adinque allo schiavo della lampada.

Quando è così, riprese Aladdin, ti domando dunque per la potenza dell'anello di trasportarmi fino al luogo in cui è il mio palazzo, dove che sia, e di posarmi sotto le fiuestre della principessa Badronlboudour.

Appena ebbe terminato di parlare, il genio lo prese e lo trasportò in Africa, nel mezzo d'una grande prateria ove stava il palazzo, poco lontano da una grande città, e lo posò precisamente sotto le finestre dell'appartamento della principessa, ove lo lasciò. Tutto ciò avvenne in un istante.

Ad onta dell'oscurità della notte, Aladdin riconobbe benisimo il suo palazzo e l'appartamento della principesa Badroulbondour. Ma sicconte la notte era avanzata e tutto era tranquillo nel palazzo, coel ritirossi in disparte, e a'assise al piede d'un albero. La pieno di sperauza, considerando la sua felettà di cu era debitore al puro caso, si trovò in uno | ne contezza alla sua padrona ; la quale, stato assai più calmo di quello in cui era dopo essere stato arrestato condotto innanzi al sultano e liberato dal pericolo imminente di perder la vita. Si trattenne per qualche tempo in compagnia di questi piacevoli pensieri; ma fiualmente essendo cinque o sei giorni che punto non dormiva, non potè far a meuo di lasciarsi vincere dal sonno che l'opprimeva, e si addormento a' piedi dell' albero ove stava.

Il domani, appena l'aurora cominciò ad apparire, Aladdin fu svegliato piacevolmente non solo dal cinguettar degli uccelli che avevano passata la notte sull' albero sotto cui egli stava coricato, ma anche da quelli che stavano sugli alberi circostanti del giardiuo del suo palagio. Guardando prima di tutto quell'edificio. provè una giola inesprimibile d'essere sul punto di ridivenirne padrone, e nello stesso tempo di possedere un'altra volta la sua cara principessa Badroulboudour. ed alzatosi si accostò più all' appartamento della principessa, aspettando che si facesse più chiaro il giorno e che potesse venir veduto. In questa aspettativa pensava tra sè medesimo quale avesse potuto essere la cagione della sua disgrazia, e dopo aver ben meditato, non dubitò che tutto il suo infortunio non fosse venuto dall' aver lasciata di vista la sua lampada. Accusò sè medesimo di uegligenza e d'aver avuta poca cura nel dividersene un sol momento. Ció che maggiormente l'impacciava era il non poter imaginarsi chi fosse geloso della sua felicità. Egli l'avrebbe compreso subito, se avease sanuto ch' esso ed il suo palagio si trovavano in Africa : ma il genio schiavo dell' anello non glie ne aveva nulla detto, ed egli non se n'era punto informato. Il solo uomo d'Africa gli avrebbe ricordato il mago africano, suo mortale nemico.

La principessa Badroulboudour si alzava più presto che non era il suo costume dopo il suo rapiniento e il suo trasporto in Africa per l'artificio del mago africano, di cui fin allora era stata costretta a sopportare la vista ciascun giorno, perciocche egli era padrone del palazzo: ma essa l'aveva trattato si duramente ogni volta, ch'egli non aveva osato andarci ad albergare. Quando la principessa fu vestita, una delle sue donue, guardando a traverso d'una gelosia, scornon aggiustando fedo a quella notizia . andò subito ad affacciarsi alla finestra e scorse anch' ella Aladdin. Ella aprì la gelosia, ed al rumore che la principessa fece aprendola, Aladdin alzò la testa e, riconosciutala, la saluto in un modo che esprimeva l'eccesso della gioia.

- Per non perder tempo, gli disse la principessa, si è audato ad aprirvi la porta secreta, eutrate e salite. E cio

detto, chiuse la gelosia.

La porta secreta atava sotto all'appartamento della principessa, ed Aladdin trovatala aperta, sali all'appartamento di lei. Egli non è possibile l'esprimere la giola di quei due sposi nel rivedersi dopo essersi creduti separati per sempro. Dopo essersi abbracciati più volte, si dettero tutte 'le pruove d' amore e di tenerezza che si possono imaginare dopo una separazione tanto trista e tanto poco attesa quanto la loro. Dopo questi abbracci misti di lagrime di gioia si scdettero, ed Aladdin preudendo la parola disse : - Principessa, prima di ogni altra co-

sa, vi supplico in nome di Dio, tantoper vostro proprio interesse e per quello del sultano vostro rispettabile padre . quanto pel mio in particolare, di dirmi ció che è divenuto d'una vecchia lampada che io aveva messa sul cornicione del salone a ventiquattro finestre prima di andare alla caccia.

- Ah caro consorte, rispose la principessa, io aveva beu dubitato che la nostra reciproca sciagura venisse da questa lampada, e ciò che mi desola è che io medesima ne sono la causa. - Principessa, soggiunse Aladdin, non

ve ne attribuite già la causa, essendo tutta mia , perchè avrci dovuto esser più accurato nel conscrvaria. latanto non pensiamo che a riparare questa perdita, ed a tal uopo fatemi la grazia di raccontarmi in qual guisa la cosa è andata, ed

in quali mani è caduta.

Allora la principessa Badroulboudour raccontò ad Aladdin quanto era accaduto nel cambio della lampada vecchia per la nuova, che essa si fece portare affinchè la vedesse, e come la notte seguente, dopo essersi accorta del trasportanieuto del palazzo, s' era trovata la mattina nel paese sconosciuto in cui ella gli parlava e che era l'Africa , particolarità che aveva saputa dalla bocca medesima se Aladdin, ed imminiantinenti ando a dar- del traditore che ve l'aveva fatta trasportare per mezzo della sua magica arte.

— Principessa, dissa Aladioi interrompendola, voi m'avete fatto conoscere il
traditore diendomi che sono nell'Africa
con voi. Esso è il più perido di tutti gii
vomini. Ma questo non è ei il tempo ne
il luogo di farvi una pittura più ampia
delle sue matvagià. lo vi prego solamente di dirmi ciò che ba fatto della l'ampada ed or e' ha messa.

— Egli la porta nel suo aeno avviluppata preziosamente, rispose la principessa, e posso farvene testimonianza, poichè ne l'ha tratta più volte in mia presenza per farsene un trofeo.

— Mia cara principessa, disse allora Aladdin, non mi suppiate mal grado di tante inchieste di cui vi opprimo, poichè esse sono egualmente importanti per voi e per me. Per venire a ciò che v'interessa più particolarmente, ditemi, ve ne scongiura, come vi trovate del trattamento d'un uomo si cattivo e perfido;

- Da che sono in questo luogo , rispose la principessa, non si è presentato innanzi a me che una volta in ciascun giorno, e sono ben persuasa che la poca sodisfazione che ricava dalle sue visite · fa che non m' importuni più spesso. Tutt'i discorsi che mi tiene ciascuna volta che viene a vedermi non tendono se non a persuadermi di rompere la fede che vi ho ginrata, e di prenderlo per isposo, volendo farmi credere che io non debbo sperare di vedervi mai più, che voi non vivete più, e che il sultano mio padre vi ha fatto mozzar il capo. Egli aggiunge anche per giustificarsi che voi siete un ingrato, che la vostra fortuna non è vennta se non da lui, e mille altre cose che io gli lascio dire senza prestarvi attenzione.

E siccome non riceve da me in risposta che i mie i dolorosi lamenti e le mie lacrime, così è costretto a ritirarsi altrettanto poco soddishato di quanto vi gingne. lo nondimeno dubito che la sua mienzione non sia di lasciar passare i in cangerò di sontimento, o affine di intrare la violezza se persevero a resistertell. Ma, caro sposo, la vostra presenza la già dissappo le mie inquiettodini.

— Principessa, interruppe Aladdin, credo che non invano sien dissipate, poichè mi sembra aver trovato il mezzo di liberarci da questo nemico di ambedue. Ma per ciò è necessario ch' io vada in

città. Sarò di ritorno verso il mezzodi, de dilora vi comunicherò qual è il mio disegno, e ciò che bisognerà voi facciato per contribura e farò riusterio. Intanto siate avveriita di non maravigilarvi ae 
no ritorno con un aitro abito, ed ordinate che non mi si ficar pinto attendedarò. La principessa gli promise che lo 
si attenderebbe alla porta, e che si starebbe protto da springli.

Quando Aladdin fu disceso dall' appartamento della principeasa e che fu uscito per la medesima porta, guardo dall' un lato e l'altro, e scorse un contadino che prendeva la via della campagna.

Siccome il coutadino andava al di là del palazzo e che si era già un poco allontanato , Aladdin sollecitò il passo ; e quando l'ebbe giunto, gli propose di caugiar d'abito, e sece tanto che il contadino vi acconsenti. Il cambio si fece nel mezzo d'nn cespuglio, e quando si furon separati , Aladdin prese il cammino della città. Appena vi fu entrato prese la strada che metteva capo alla porta, ed intromettendosi nelle strade più frequentate arrivo al luogo ove ciascuna specie di mercanti e d'artigiani avevano la loro strada particolare. Entrato in quella dei droghieri e direttosi alla più grande e meglio fornita bottega, domando al mercante se aveva una certa polvere che gli indicò.

Il mercante, imaginandosi che Aladdin fosse povero, a giudicarlo dal suo abito, e che non avesse sufficiente dauaro per pagarla, gli disse che ne aveva, ma che stava cara. Aladdin , scrutando il pensiero del mercante , trasse la sua borsa e facendo veder dell'oro, chiese una mezza dramma di quella polvere. Il mercante la pesò , l'avvoltolò e dandola ad Aladdin ne chiese una moneta d'oro. Aladdin glie la mise tra mani, e senza arrestarsi in città che il tempo necessar:o a prendere un po' di nutrimento, ritorno al suo palazzo, e senza aspettare punto alla porta secreta, poiché gli fu subto aperta, salì all'appartamento della

principessa Badroulboudour.

— Principessa, e ile disse, l'avversione che avete pel vostro rapitore. secondo m'avete manifestato, farà forse che voi durcrete fatica a seguire il consiglio che ho a darvi. Ma permettetemi di dirvi essere a proposito che dissimuliate, ed anche che vi facciate volenza se volvet.

liberarvi dalla sua persecuzione e dare al sultano, vostro padre e mio signore, la soddisfazione di rivedervi.

Se volete adunque seguire il mio consiglio , continuo Aladdin , comincerete da questo punto dall' abbigliarvi d' uno dei vostri abiti più belli , e quando il mago africano verrà, non fate difficoltà di riceyerlo con tutta la buoua accoglicaza possibile, senza affettazione e senza costriguimento, con viso rideute, ma in modo che se vi resta qualche nuvola d'afflizione, possa scorgere che si dissiperà col tempo. Nella couversazione dategli a conoscere che voi fate i vostri sforzi per dimenticarmi, ed affinche sia persuaso ancor più della vostra sincerità, invitatelo a cenare con voi, e ditegli che avreste grandissimo desiderio di assaggiare il miglior vino del suo paese. Egli non mancherà di abbandonarvi per andarne a cercare, ed allora, aspettando ch'egli ritorni, mettete questa polvere in uno dei bicchieri simili a quelli in cui avete uso di bere, e mettendolo da parte, avvertite quella tra le vostre donne che vi dà da bere di portarvelo picno di vino al segno che le farete e che converrete anticipatamente con essa, cui direte di badar bene a non ingannarsi. Quando il mago sarà ritornato e che sarete a tavola, dopo aver mangiato e bevnto quanto giudicherete a proposito, fatevi portare il bicchiere ove sarà la polvere e cangiatelo col suo. Egli troverà un tale favore sì grande cne non ricuserà di farlo, e berà anche senza nulla lasciare nel bicchiero, ed annena lo avrà vuotato lo vedrete cader rovescioni. Se avete ripugnanza di bere nel suo bicchiero, fate vista di bere potendolo senza timore, poiche l'effetto della polvere sarà sì pronto che non avrà il tempo di far riflessione se voi bevete o no.

vete o no. Quando Aladdin ebbe terminato, la principessa gli disse :

— lo vi confesso che faccio un grande sforzo consentendo di usare al mago le gentilezze che vedo bene esser nenessarie di fare. Ma quale risoluzione non si prenderebile coutro un siffatto crudele nemico? Io farò dunque quanto mi avete consigiiato, poliche da ciò non meno che il mio, il vostro riposo dinende.

Così accordatosi colla principessa, Aladdin tolse congedo da lei ed andò a passare il resto del giorno nelle circostanze

del palazzo, aspettando la notte per riavvicinarsi alla porta secreta.

La principessa Badroulbouder, inconsolabile non solo di vedersi separata da Aladdin suo caro sposo, ch'ella aveva amsto dal bel principio e per inclinazione e per dovere, ma altresi da suo padre ch'essa prediligeva e da cui era teneramente amata, aveva negletta la sua persona dai momento di guella fatale separazione. Essa aveva anche perduta ogni speranza, particolarmente dopo che il mago africano si presento a lei la prima volta, e che ella ebbe saputo dalle sue donne , le quali l'avevano riconosciuto , esser egli che aveva presa la vecchia lampada in cambio della miova, l'idea della quale insigne furberia le destava orrore. Ma l'occasione di vendicarsene come quello meritava, che si presento più presto di quanto aveva potuto sperarlo, la fece risol-vere a contentare Aladdin. Laonde appena fu ritirato, ella si mise alla sua tavoletta, si fece acconciare il capo dalle sue donne nel modo che le stava migliore, e prese un abito il più ricco ed il più conveniente al suo disegno. La cintura che si mise era d'oro e diamanti incastrati, i più grossi ed i meglio scelti, ed accompagnò la cintura con una collana di tredici perle solamente, delle quali le sei. di ciascun lato erano di una tale proporzione con gnella del mezzo che era la più grossa e la più preziosa, che le più grandi sultane e le più grandi regine si sarebbero stimste felici di averne un finimento della grossezza delle più picciole di quella della principessa. I braccialetti, intramezzati di diamanti e rubini, corrispondevano maravigliosamente alla ricchezza del cinto e della collana.

Quando la principessa fu interamente vestita, consultò il suo specchio, e le sue doune sul tutto insieme del suo abbigliamento, e dopo chi elibe veduto non mancarle nessuna delle grazie che potevano lusingare la folle passione del mago africano, s'assisse sul sofa, aspettando fri-

arrivasse.

Il mago non niancò di venire alla sua solita ora. Appeus la principessa lo vide entrare nel suo solote dalle ventiguattro finestre, over l'aspettava, ella si atò con tutto il suo apparecchio di bellezze e di grazie, e gli mostrò colla mano il luogo distinto ove aspettava che si mettesse a sedere insieme con lei, somma cortesia ch'ella non gli avera ancorto suate.

Il mago africano, più ablagliato dallo spiendore dei legili occi della principessa che dal fulgore delle piere prezione di cui sava muta, in forte sorprese. Il suo ziona con cui ella l'accopliera, si oppota in fistidi cio quali l'avera ricevato fin allora, lo rese confaso. Dapprima voleva sedera sulta sponda del soft, ima come vale che la principessa ton valve della proposizione della considente di consulta della considente di consulta della consulta di con-

Quando il mago africano fu seduto, la principessa, per trarlo dall'impaccio in cui lo vedeva, prese la parola guardandolo in modo da fargli credere che non le fosse più odioso, com'essa aveva fatto apparire sino a quel momeuto, e gli disse:

- Voi vi maraviglicrete senza dubbio di vedermi oggi diversa da quel che mi avete veduta fiu sd ora; ma non ne sarete plù sorpreso quando vi dirò che io sono di un carattere si opposto alla tristezza, alla melanconia, al cordoglio ed alle inquietudini, che cerco allontanarli il più presto possibile, appena vedo che la cagione n'è passata. Io ho riflettuto sopra quanto m'avete detto del destino d'Aladdin e dell'nmore di mio padre che conosco, e son persuasa come voi che non ha potuto evitare l'effetto terribile del suo corruccio. Però quand' anche m'ostinassi a piangerlo per tutta la mia vita, vedo bene che le mie lagrime non lo farebbero rivivere. Ed è per questo che dono avergli renduto, anche fino nella tomba, i doveri che il mio amore m'imponevano di rendergli, m'è paruto che doveva cercare tutt'i mezzi di consolarmi. Ecco la cagione del cambiamento che voi vedete in me. Per cominciar dunque ad allontanare ogni subbietto di tristezza, risoluta a bandirla interamente, e persuasa che voi volentieri m'avreste tenuta compagnia. ho comandato che ci si preparasse da cena. Ma siccome non ho che vino della China, or che mi trovo in Africa, m'ha preso desiderio di saggiar quello che produce, e ho crednto, se ve ne ha, che voi ne troverete del migliore.

Il mago africano, che aveva tenuto come impossibile la felicità di pervenire si prontamente e si ficilmente a entrare nelle buone grazie della principessa Radroulbuidour, le disse che non trovava termini sufficienti per manifestarle quanto foses aensibile alle sue bontà; ed infatti per finire al più presto un colloquio del

quale arrebbe avito pena a tersi se ci so se insegunito prima, preso a parlare del vino d'Africa, di cui ella gli avena fitto parola, le disse che tra 'vantagei di cui 'Africa poteva andar altera, quello di produrro cocellente vino rea uno dei proncipali, particolarmonte nella parte ini cui ella al trovava i che ne aveva una quantità posta in serbo di sette anni, ta quale non cri stata morra tocca, e che, quale non cri stata morra tocca, e che, some anni propositi di producci dei al trova di producci dei producci dei producci dei producci dei producci dei producci dei pruniveza.

— Se la principessa, aggiuns' egli, vuol permettermelo, andro a prenderne due bottiglie, e sarò di ritorno sul momento.

 Mi dispiace il cagionarvi questo incomodo, gli rispose la principessa, sarelibe meglio che vi maudaste qualcheduno.

— È necessario che vi vada io stesso, soggiunse il mago africano, niun altro che me sa ov'è posta la chiave del magazzino, e niun altro che me eziandio sa il secreto d'aprirlo.

— Quando è così, rispose la principessa, andate e ritornate prontsmento. Più vi metterete tempo, più avrò impazienza di rivedervi, e pensate che appena ssrete di ritorno ci metteremo a tavola.

Il mago africano, pieno di speranza enla sua preteza ficitià, non solo corso a cercare il suo vino di sette anni, ma violi piuttosto e ritoro à presistammente. La principessa, la quale aveva supposto che sarebbe solleciamento di ritorno, getto ella stessa la polvere che Aladdin la aveva portata in un bicchiere che nise a parto, e quando lo vide comparire, consultata del consultata del propositione del propositi

— Se volete, farò suonare e cantare; ma non essendo che voi ed io, mi sembra che la conversazione ci divertirà maggiormente. E il mago stimò questa scelta della principessa come un nuovo favore.

Dopo che ebbero mangiato alcuni hocconi, la principessa chiese da here. Ella bevve alla salute del mago, e quando ebbe bevuto gli disse:

— Voi avevate ragione di far l'elegio del vostro vino; mai non ne ho l'evuto di sì delizioso.

- Leggiadre priucipessa, rispose egli e tenendo in mano il bicchiero che gli si lo che volete dirmi. era presentato, il mio vino acquista nna nuova bontà per l'approvazione che voi

- Bevete alla mia salute, soggiunse la principessa, voi troverete che io me ne intendo.

Egli bevve alla salute della principessa, e guardando il bicchiero disse :

- Principesse, io mi stimo felice d'aver couservato questo vino per una si buons occasione, e vi confesso che in tutte la mia vita non ne ho mai bevuto di sl

eccellente. Quando ebbe continuato a mengiare ad a bere tre altre coppe , la principessa ,

che aveva finito di ammaliare il mago efricano colle sue cortesie e colle sue maniere tutte ohbliganti, dette finalmente il segnate ella donna che le dava de bere, dicendo in pari tempo che le si portasse il suo bicchiero pieno di vino, che si empisse egualmente quello del mago africano e gli si presentasse. Quando ebbero cisscuno il bicchiero in mano, ella disse al mago africano:

- lo non so come si usa fra voi quando veramente si ame e che si beve insieme come noi facciamo. Presso noi nella China, gli emanti si presentano reciprocamente il loro bicchiero, ed in tal guise essi bevono alle salute l'un dell'altro.

Nello stesso tempo ella gli presentò il bicchiero che teneva, avanzando l'eltra mano per ricevere il suo.

Il mago africano si affrettò a fare questo cambio con tanto maggior piacere . in quanto che stimò questo favore come la prova più certa dell'intera conquista del cuore delle principessa; il che lo mise al colmo della sus felicità. Printa di bere, tenendo il bicchiero in mano, le disse:

- Principessa, i nostri Africani non sono così raffinati nell'arte di aspergere l'amore di tutti i suoi diletti come i Cinesi; ed istruendomi d'una cosa che ignorava, imparo altresì a velutare siuo a qual punto devo esser sensibile alle grazia che ricevo. lo non lo dimenticherò mai, amahile principesse, d'sver trovato, bevendo nel vostro bicchiero, una vita di cui la vostra crudeltà m' avrebbe fstto perdere la speranza, se mai fosse continuata.

La principessa Badroulboudour, che immensamente s'anneiava del discorso del - Bevete edesso, continuerete poi quel-

Nello stesso tempo porto alla sua bocca il bicchiero che non toccò se non colla punta delle labbra, mentre che il mago africano s'affretto tanto a prevenirla che vuotò il suo senza lasciarne una goccia. Quando l'ebbe vuotato, siccome aveva la testa inclinata indietro per mostrare la sua sollecitudine, restò qualche tempo in quello stato, fino a che la principessa, la quale aveva sempre l'orlo del bicchiero sulle sue labbra, lo vide girar gli occhi e cader rovescioui senze sentimento.

La principessa non ebbe bisogno di comandare che si andasse ad aprire la porta secreta ad Aladdin. Le sue donne, che avevano le parola d'ordine, si erano disposte di spezil in ispazii, dal salone fin al hasso delle scale, di modo che, appene il mago africano cadde rovescioni. la porta gli fu aperta quesi nel momento.

\$

¥

R

Aleddin salì ed entrò nel salone. Appena ebbe veduto il mago africano steso sul sofà, erresto la principesse Badroulboudour, che s'ere alzata e che s'avanzava per dimostrargii la sua gioia abbracciendolo.

- Principessa , diss' egli , non ne è ancora il tempo; abbiate la bontà di ritirarvi nel vostro appartamento, e fate in modo che mi si lasci solo, mentre io vado ad operare per farvi ritornare nella Chine, colla stessa sollecitudine con cui ne siete stata allontanata.

Di fatto, quando la principessa fu fuori del salone colle sue donne ed i suoi eunuchi. Aleddin chiuse la porta, e dopo che si fu avvicinato al cadavere del mugo africano, che era rimasto esanime, aprì la sue veste e ne tresse la lempeda avviloppsta nel modo in cui la principessa gli aveva indicato. Sviluppatale la strofipè, ed immantinenti il genio si presentò col suo solito complimento.

- Genio , gli disse Aladdin , io ti ho chiamato per ordinarti dalla parte della lampada, tua buona padrona, che tu vedi di fare che questo palazzo sia riportato sul momento ella China, nello stesso luogo o nello stesso largo d'ond'è stato portato qui.

Il genio, dopo aver dimostrato con una inclinazione di capo, che andava ad obbedire, disparve. Di fatto il trasporto si fece, e non lo si sentì che per due leggerissime agitazioni , l'una quando il palazzo fu mago sfricano, gli disse interrompendolo: tolto d'onde stava in Africa, e l'altra quando fu posato nella China a fronte del palazzo del sultano; il che si operò in un intervallo di pochissima durata.

Aladdin discese all'appartamento della principessa, ed allora abbracciandola le

disse:

— Principessa, poaso assicurarvi che
la vostra gioia e la mia saranno compiute
domani mattina.

Siccome la principessa non avera terminato di cenare, ed Aladia vare pur bisogno di mangiare, la principessa fece portrare nel salone a ventipuatro finestre le vivande che si oran servite e che non si eran quasi leccate. La principessa ed Aladdin mangiarono e levvero del bome aver fitto di, sexa partare del loro colloquio che dovette essere soddisfacentissimo, si ritirareno nel loro appartamento.

Dopo il rapimento del palazzo d'Aladdin e della principessa Badroulboudonr, il sultano padre di questa principessa era inconsolabile di averla perduta, com'egli s' era immaginato. Egli non dormiva quasi nè notte ne giorno, ed in vece di evitare quanto poteva aumentare la sua afflizione, era al contrario ciò che cercava con maggior cura. Mentre prima non andava se non il mattiuo nel gabinetto aperto del sno palazzo per soddisfarsi colla bellezza di quella veduta di cui non poteva saziarsi, poscia vi andava più volte al giorno a rinnovellare le sue lacrime e ad immergersi di più in più ne' suoi profondi dolori . coll'idea di non avere a veder più quello che tanto gli era piaciuto, e d'aver perditto quanto avea di più caro al mondo. Sorgeva appena l'antora quando il sultano ando a quel gabinetto la stessa mattina in cui il palazzo d'Aladdin fu riportato al suo luogo. Entrandovi, stava al raccolto in sè stesso e si penetrato dal suo dolore, che guardò tristamente dalla parte della piazza, ove non credeva vedere che l'aria libera senza scorgere il palazzo. Ma come vide che quel vuoto era colmate, s'imaginò al hel principio che fosse l'effetto della nebbia. Per altro guardando con maggior attenzione conobbe, da non dubitarne, che era il palazzo di Aladdin Allora la gioia e l'allargamento del cuore successero al cordoglio ed alla tristezza, e, ritornato nel suo appartamento a solleciti passi, comando che gli si fosse sellato ed addotto un cavalio. Condottoglisi, lo montò, parti, e gli sembravano mill'anni di arrivare al palazzo di Aladdin.

Aladdin, che aveva preveduto ciò che poteva accadere, a'era aixato al far del giorno, e, non appena preso mo degli abiti più magnifici del suo guardaroha, era saltio al salono dalle ventiquatto finestre, d'onde vide venire il sultano. Disceso subito, fu assai a tempo per risceverlo al basso della graude scala e ad aiutarlo a scendere.

— Aladdin, gli disse il sultano, io non posso parlarvi se prima non ho veduto ed abbracciato la mia figlinola.

Andedinaluse i sultano all'appartiamente della impartia di sultano all'appartiatere della compartia di sultano all'appartiatere della compartia di sultano alla di sultandosi avera avventta di ricordaria che non istava, più in Africa ma nella cibina e nella città capitale del sultano suo patre, vicino al suo palazzo, stava terminando di abbilitarsi. Il sultano l'abbracció a più riprese, cul volto bagnato di lagrime di giola, e la principessa dalla parte sua gii dette tutte le pruove del piacoro estremo che avven di rivedente.

Il sultano stette qualche tempo senza poter aprire la bocca per parlare, tanto era intenerito d'aver ritrovata la sua cara figliuola, dopo averla pianta sinceramente come perduta; e la principesa, dal lato suo, si stemprava tutta in lagrime per la gioia di rivedere il sultano suo padre. Finnalmente il sultano, pressa la parola, disse;

— Figituola mia, Yogho credere che sia gioine che provate di rivedermi, la quale mi vi fa parere lanto poco cangitata come se nulla vi fisse accadito di dispineevole. Io son persuaso noudimeno che avete miolto ofsetro. Non si è trasportato in un palazzo tutto intiero tanto sollecitamente quanto lo siète stata vii, senza grandi timori no siète stata vii, senza grandi timori tate la cosa come sta entra celerrari milla. La principessa si focu un piscere di dare al sultano suo padre la soddisfazione che chiedeva, dienedupti :

— Sire, se io sembro sì poco canginta, supplico la maestà rostra a considerare obe io cominciai a respirare da ieri di buon mattino, per la presenza di Aladdin mio caro sposo e mio liberatore, che io aveva creduto e pianto come morto; e che la felicità d'averlo abbracciato m'ha subito rimessa nello stato di prima.

Tutta la mia pena nondimeno, a chiaramente parlare, non è stata che di vedermi strappata alla maestà vostra cdi mio caro sposo, non solo riguardo alla mia inclinazione pel mio sposo. ma anche per l'inquietudine in cui stava su'tristi ef- : fetti del corruccio della maestà vostra, cui non dubitava che Aladdin non dovesse essere esposto, comechè fosse innocente. lo ho meuo sofferto per l'insolenza del mio rapi ore, il quale m'ha tenuto de'discorsi che punto non mi piacevano. Io li ho arrestati per l'ascendente che ho saputo prendere su di lui. D'altra parte era altrettanto poco costretta quanto lo sono presentemente. Per ciò che riguarda il fatto del mio rapimento, Aladdin non vi ha avuto nessuna parte, essendone io sola stata la causa, ma innocentissima.

Ed affine di persuadere il sultano che ella diceva la verità, gli fece il racconto del travestimento del mago africano in mercaute di lampade nuovo a cambiar colle vecchie, e del divertimento presosi facendo il cambio della lampada di Aladdin, di cui ignorava il secreto e l'importanza, del rapimento del palazzo e della sua persona dopo questo cambio. e del trasporto dell'una e dell'altra in Africa col mago africano, che era stato conosciuto da due delle sue donne e dall' ennuco che aveva fatto il cambio della lampada. Gli raccontò altresì quando ebhe l'audacia di presentarsi a lei la prima volta, dopo il successo della sua ardita intrapresa e di farle la proposizione di sposaria ; e finalmente della persecuzione che aveva sofferta fino all'arrivo di Aladdin , degli spedienti praticati insieme con lui per rapirgli la lampada che portava seco, come vi erauo riusciti, essa particolarmente, prendendo il partito di dissimulare con lui, ed infine dell' averla invitato a cena con lci, fino al bicchiere col veleuo che ella gli aveva presentato. Quanto al resto , aggiuns' ella , lascio la cura ad Aladdin di renderne

Aladdin ebbe poche cose a dire al sul-

- Quando, diss' egli, mi si fu aperta la porta secreta, e che io fui salito al salono dalle ventiquattro finestre , e che ebbi veduto il traditore morto sul sofà per la violenza della polvere, come non conveniva che la principessa vi rimanesse più oltre ; così io la pregai di discendere al suo appartamento colle sue donne ed eunuchi. lo restai solo, e dopo aver tratto la lampada dal seno del mago, mi servii dello stesso secreto di cui

modo che il palazzo ai fosse trovato alsuo luogo, ed ho avuta la felicità di ricondurre la principessa alla maestà vostra, com' ella mi aveva comandato. lo non ispaccio menzogne alla maestà vostra; ella vedrà il mago punito come meritava.

Per assicnrarsi interamente della verità, il sultano si alzò e sall, e quando ebbe veduto il mago africano morto, col volto già livido per la violenza del veleno , abbracció Aladdin con molta tenerezza, dicendogli:

- Figliuol mio , non mi sappiate malgrado del modo con cui bo proceduto contro di voi : l' amor paterno mi vi ha forzato, ed lo merito che mi perdoniate l' eccesso a cui son giunto.

- Sire , rispose Aladdin , io uon ho la minima cagione di doglianza per la condotta della maeatà vostra, non avendo ella fatto se non che quello che doveva fare. Questo mago, quest' infame, quest' ultimo degli uomini, è l' unica cagione della mia disgrazia. Quando la maestà vostra ne avrà il desiderio , le farò il racconto di un'altra malizia che m'ha usata, non meno nera della presente, da cui sono stato liberato per una grazia di Dio tutta particolare.

- Vi appagherò subito , soggiunse il sultano ; ma ora pensiamo a rallegrarci, ed a tal uopo fate di qui togliere quest' oggetto odioso,

Aladdin fece levare il cadavere del mago africano, con ordine di gettarlo nella campagna per servir di pasto agli animali ed agli uccelli. Il sultano intanto , dopo aver comandato che i tambori, i timballi, le trombe ed altri strumenti annunziassero la pubblica gioia, fece proclamare una festa di dieci giorni in godimenti pel ritorno della principessa Badroulboudour e d'Aladdin col suo pa-

In tal modo Aladdin sfuggi per la seconda volta al pericolo quasi inevitabile di perdere la vita ; ma non fu l'ultimo, correndone un terzo, di cui andiamo a narrare i particolari.

Il mago africano aveva un fratello cadetto, il quale non era meno abile di lui nell'arte magica; anzi si può dire che lo sopravanzava in malvagità ed in artificii perniciosi. Siccome non abitavano sempre insieme o nella stessa città, e che egli s'era servito per rapiro il palazzo spesso uno si trovava al levante mentre insieme alla principessa. Io ho fatto in ll'altro stava al ponento, ciascun dal mo ŋ

2

lato non mancavano ogui anno d'istruirsi per mezzo della geomanzia in qual parte del mondo stavano, in quale stato si trovavano, e se avevano hisogno di

soccorsi l' uno dell' altro.

Alcun tempo dopo che il mago africano elsbe soggiaciuto nella sua impresa contro la felicità di Aladdin , il suo cadetto, che non aveva avute sue nuove da più di un anno, e che non istava in Africa ma in un paese lontanissimo, volle sapere in qual luogo della terra si trovasse , come stesse in salute , e quel che vi facesse. Egli, in qualunque luogo andava, portava sempre seco il suo quadrato di geomanzia come suo fratello. Prese adunque questo quadrato, accomodo l'arena , gettò i punti , ne trasse le figure, e formò da ultimo l'oroscopo. Percorrendo ciascuna casa, trovò in uua, che il fratel, suo non istava più al mondo : in un'altra casa, che era stato avvelenato e che era morto subitaneamente; in un'altra, che ciò era accaduto nella China; in un'altra, che era in una capitale della China in tal luogo, e finalmente che quello da cui era stato avvelenato era un uomo di bassa nascita, il quale aveva sposato una principessa figlia d' un sultano.

Quando il mago ebbe saputo in tal guisa qual era stata la trista fine di suo fratello, non perdette il tempo in rammaricarsi; il che non gli avrebbe certamente ridonata la vita. Avendo risolato sul momento di vendicare la sua morte, sa-Il a cavallo e si mise in cammino, prendendo la sua strada verso la China. Dopo aver traversato pianure, fiumi, montagne, e dopo un lungo cammino con Incredibili fatiche durate, arrivo finalmente alla China, e poco tempo dopo alla capitale che la geomanzia gli aveva insegnato. Certo di non essersi ingannato, e di non aver preso na regno per un altro , s' arrostò in quella capitale e vi prese albergo.

Il dimani del suo arrivo il mago uscì, e passeggiando per la città , non tanto per osservarne le bellezze che gli erano molto indifferenti, ma nell' intenzione di cominciare a prendere delle misure per l'esecuzione del suo pernicioso disegno. a' introdusse ne'luoghi più frequentati, e prestò l'orecchio a ciò che si diceva. In un luogo ove si passava il tempo a giuocare a parecchi giuochi, e dove mentre che gli uni giuocavano, gli altri parlavano , gli uni delle notizie e degli affari del

giorno, gli altri delle loro proprie cure, intese raccontare meraviglie della virtù e della pietà d'una donna ritirata dal mondo chiamata Fatima, ed anche de' suoi miracoli. Siccome credette che questa donna poteva essergli utile a qualche cosa in quauto meditava, prese a parte uno di quelli della compagnia, e lo pregò di volergli dire chi fosse questa santa donna e quali miracoli facesse.

- Come ! gli disse l' interrogato, non avete veduta questa doona, nè inteso parlar di lei ? Essa fa l'ammirazione di tutta la città pe' suoi digiuni, per la sua autorità e pel huon esempio che dà. Tranne il lunedi ed il venerdi, ella non esce dal suo piccolo eremo, ed i giorni che si fa vedere per la città vi fa infiniti beuefizii, e non v'ha persona affitta dal nial di capo che non ne sia guarita col-

l' imposizione delle mani.

Il mago non volle saperne davvantaggio su quest' articolo; ma domando solamente e allo stesso uomo in qual quartiere della città stava l'eremo di quella santa donna. Quell' uomo glie la insegnò: sn' quali dati dono aver concenito e fermo il disegno detestabile, di cui presto andremo a parlare, affine di saperlo più sicuramente, osservò tutt' i suoi passi il primo giorno ch'ella nscì, senza perderla di vista fino alla sera che la vide rientrare nel spo eremo. Quando ebbe beno notata la casa, si ritirò in uno de' luoahi che abbiamo detto, ove si prendeva una certa bevanda calda e dove si poteva passar la notte se si voleva, spezialmente ne' grandi calori, amandosi meglio in que' paesi coricarsi sulla stuoia che nel

letto. Il mago, dopo aver contentato il padrone del luogo, pagandogli la poca spesa che aveva fatta, usci verso la niezzanotte , e andò dritto all' eremo di Fatima, la sauta douna, nome con cui era conosciuta in tutta la città. Egli non ebbe pena ad aprirne la porta, la quale uon era serrata che da un lucchetto. Richiusala senza far rumore quando fit entrato, scorse Fatima al chiaro della luna, coricata e dormente sopra un sofa guarnito di una cattiva stuoia appoggiata contro la sna cella. Egli s'avvicino a lei . e dopo aver tratto un pugnale che portava allato, la svegliò.

Aprendo gli occhi la povera Fatima fu forte maravigliata di vedere un uomo pronto a pugnalarla. Egli appoggiandole il pugnale contro il cuore , pronto a trapassarglielo , le disse :

- Se tu gridi, o fai il menomo rumore, io ti uccido. Ma alzati, e fa quanto ti dirò.

Fatima, che stava coricata con tutta la veste, si alzò tremando dallo spavento. - Non temere , le disse il mago , io

nou chieggo che il tuo abito, dammelo e prendi il mio. Essi fecero il cambio d'abito, e quan-

do il mago si fu vestito di quello di Fatima , le disse : - Colorami il viso come il tuo, in

guisa che ti rassomigli e che il colore non ai cancelli. Siccome vide che tremava ancora, per

rassieurarla, ed affiuche ella facesse ciù che egli desiderava con maggior sicurez-

- Non temere, ti ripeto ; ti giuro pel nome di Dio che ti lascio la vita.

Fatima lo fece entrare nella sua cella, accese la sua lampada, e prendendo un certo liquore in un vaso, con un pennello glie ne strofinò il viso , assicurandogli che il colore non cangerebbe punto, e che aveva il viso dello stesso colore di lei senza differenza. Ella gli mise poscia la propria acconciatura sulla testa, con un velo, di cui gl'insegnò come bisognava che si nascondesse il viso andando per la città. Finalmente dopo che gli ebbe posto un grosso mantel-lo intorno al collo, che gli peudeva d'innanzi fino alla metà del corpo, gli dette ju mano lo stesso bastone che aveva costume di portare, e presentandogli uno specchio gli disse :

- Guardate, e vedrete che non mi potete rassonigliar meglio.

Il mago si trovò come l'aveva desiderato; ma non tenne alla buona Fatima il giuramento ch' ei le aveva fatto sì solennemente. Affinchè non si vedesse del sangue ferendola col suo pugnale, la atrangelo, e quando vido che aveva esalato l'anima, trascinò il suo cadavere pei piedi fino alla cisterna dell' eremo, e ve la getto dentro.

Il mago travestito in tal guisa da Fatima la santa donna , passò il resto della notte nell'ereme, depo aver commesso un sì detestabile omicidio. Il di suecessivo ad un' ora o due di giorno, quantunque iu na giorno in cui la santa donna non aveva costume di ascire, non lasció di farlo, ben persuaso che non sa- porta del palazzo di Aladdin, e che sa

rebbe stato punto interrogato, ed in caso che ciò accadesse, egli si teneva pronto a rispondere. Siccome una delle prime cose che aveva fatte arrivando; era stata d'andar a riconoscere il psiazzo di Aladdin, e che era quivi ove aveva disegnato di rappresentare la sua parte, così s' incammino da quella banda.

Da che si vide la santa donna, come tutto il popolo se l'imagino, il mago fu presto circondato da una grande affluenza di gente. Gli uni si raccomandavano alle sue preghiere, altri gli baciavano la mano, altri, più riservati, non gli baciavano che il basso della veste, ed altri , sia che avessero mal di capo o che la loro intenzione fosse solamente d'esserne preservati , a' inchinavano innanzi a lui affinche loro imponesse le mani ; il che faceva borbottando alcune parole in guisa di preghiere, ed imitava si bene la santa donna che tutti lo prendevano per lei. Dopo essersi fermato spesse volte per contentare quella specie di gente, che pon ricevevano nè bene nè male alla sua imposizione di mani, giunse alfine nella piazza del palazzo di Aladdin, ove come l'affluenza fu più grande, più grande ancora fit la premura di avvicinarsi a lui. I più forti ed i più zelanti fendevano la folla per farsi largo, e cagionarono delle quistioni, il cui rumore si fece sentire dal salone dalle ventiquattro finestre, ove stava la principessa Badroulboudonr.

La principessa dimundò che fosse quel fracasso; e siccome nessino poteva dirgliene nulla, essa comando che si andasse a vedere e che si venisse a rendergliene conto. Senza useire dal salone, una delle sue donne guardo per una gelosia. e ritorno per dirle che il fracasso veniva dalla folla di gente . la quale circondava la santa donna per farsi guarire dal mal

di capo coll' imposizione delle mani. La principessa, che da lungo tempo aveva inteso dire molto bene della santa donna, ma che non l'aveva ancora veduta, ebbe la curiosità di vederla e di parlare con lei. Siccome ne manifestò il desiderio, il capo degli eunuchi, che stava presente, le disse che se ella la voleva, gli era facile farla venire, e che non aveva se non a comandarlo. La principessa avendovi consentito, immantinente furono spediti quattro eunuchi con ordine di condurse la pretesa santa donna.

Appena gli ennuchi furono nsciti dalla

vide ch'essi venivano là dove stava il nungo travestito, la folla si dissipò; e quando fu libero, scorgendo che si dirigevano a lui, fece una parte della strada con altrettanta maggior gioia in quanto che vedeva la sua furberia prendere una buona piega. Quello degli eunuchi che prese la parola gli disse :

- La principessa vuol vedervi, venite,

- La principessa mi fa molto enere rispose la finta Fatima, jo son pronta ad obbedirle.

E nello stesso tempo segui gli eunuchi che avevano già ripreso il cammino del palazzo.

Quando il mago, che sotto un abito di santità celava un cuore diabolico, fu introdotto nel salone dalle ventiquattro finestre, e che ebbe veduto la principessa, esordi con una preghiera che conteneva una lunga enumerazione di voti e desiderii per la sua salute, per la sua prosperità, e pel compimento di quanto poteva desiderare. Svolse in seguito tutta la sua rettorica d'impostore e d'ipocrita per insinuarsi nell'animo della principessa sotto il manto d'una grande pietà, e gli fu sitrettanto più facile il riuscirvi in quanto che la principessa, buona auturalmente, era persuasa che tutti erano buoni come lei , particolarmente tutti coloro che facevano professione di servire Dio nel ritiro.

Quando la falsa Fatima ebbe terminata la sua lunga arriuga, la principessa le rispose:

- Mia buona madre , vi ringrazio delle vostre buone preghiere; io vi ho grande confidenza, e spero che Dio le esaudisca. Avvicinatevi e sedetevi presso di me.

La falsa Fatima si assise con una modestia affeitata, ed allora, riprendendo la parola, la principessa disse :

 Mia buona madre, io vi domando una cosa che bisogna m'accordiate; non me la ricusate, ve ne prego; dovete restar con me, affinche mi parliate della vostra vita, ed apprenda da voi e da'vostri csempi come debba servire Dio.

- Principessa, disse allora la finta Fatima, vi supplico di nou esigere da me una cosa cui non posso consentire, senza staccarmi e distrarmi delle mie preghiere e da' miei esercizi di divozione.

- Che ciò non vi cagioni pena, seg-

giunse la principessa, io ho parecchi anpartamenti che non sono occupati : voi

sceglierete quello che più vi converrà, e vi farete tutt' i vostri esercizii nella stessa libertà che se foste nel vostro eremo.

Il mago, il quale non aveva altro scopo che d'introdursi nel palazzo di Aladdin, ove gli sarebbe stato più agevole dare esecuzione alla malvagità che meditava rimanendovi sotto gli auspicii e la protezione della principessa, senza che fosse stato obbligato d'andare e venire dall'eremo al palazzo e viceversa, non fece più grandi istanze per iscusarsi di accettare l'offerta abbligante della princinessa.

- Principessa, diss' egli, qualunque risoluzione una povera e miserabile donna abbia fatto di rinunciare al mondo, alle sue pompe ed alle sue grandezze, non oso resistere alla volontà ed al comando d'una principossa si pia e si caritatevole.

Dictro questa risposta del mago, la principessa, alzandosi ella medesima, gli

disse: - Alzatevi e venite con me; vi farò vedere gli appartamenti vpoti che ho, affinchè scegliate.

Egli segul la principessa Badroulboudour, e di tutti gli appartamenti ch'ella gli fece vedere, i quali erano molto eleganti e benissimo mobiliati, scelse quello che gli parve esserio meno degli altri, dicendo per ipocrisia che era troppo buono per lui e che non lo sceglieva se non per compiacere alla principessa.

La principessa voleva ricondurre il furbe al salone dalle ventiquattro finestre per farlo pranzar con lei ; ma siccome per mangiare sarebhe stato mestieri scoprirsi il viso, che aveva sempre tenuto velato fin allora; e temendo che la principessa conoscesse non esser egli Fatima la santa donna, com'ella credeva, la pregò con tante istanze di dispensarnela, rappresentandole come non mangiasse altro che paue ed alcune frutta secche, e di permetterle di fare il suo piccolo pasto nel proprio appartamento, e la principessa glie lo concesse.

- Mia buona madre, le disse, vol siete in tutta libertà; fate come se foste nel vostro ercmo. Vado a farvi portar da mangiare; ma ricordatevi che vi aspetto appena avete linito il vostro pranzo,

La principessa pranzo, e la falsa Fatima non mancò di andarla a trovare anpena l'ebbe saputo da un eunuco, che aveva pregato avvartirla allorche quella si fosse alzata da tavola.

— Mia buona madre, le disse la princciana i, o son fuori di me per la gioia di possedere una santa donna come voi, che porta seco la benedizione in questo palazzo. A proposito del palazzo, come vi sembra? Ma prima che ve lo faccia vedere camera per camera, ditemi, che pensate di questo salone?

Dietro questa dimanda la falsa Fatima, che per meglio rappresentare la sua parte, aveva affettato fino alitora di tener la testa chinata, senza nemmeno volgeria per guardare da un lato o dall'altro, l'alzò finalmente e percorse il salone cogli occhi da un capo all'altro, e quando l'ebbe ben considerato disse:

— Principessa, questo salone è veramente ammirabile e d'una grande bellezza. Nondimeno, per quanto ne può giudicare una solitaria, la quale non s'intende di ciò che v' ha di bello nell'universo, mi sembra che vi manchi una cosa.

— Quale cosa, mia huona madre? chiese la principessa Badroniboudour, ditemelo, ve ne scongiuro. Per me ho creduto, avendo così inteso dire, che non vi mancava nulla; se vi manca qualche cosa, vi farò inmediare.

— Principessa , soggiune la falsa Fatima con grande dissimulazione, perdonatemi la libertà che mi prendo. Il mio avviso , se può essere, di qualche importanza , sarebbe che se all'alto e nel mezzo di questa cupda vi fosse un tovo di roc sospeso, questo saloue non avrebbe punto di simili relle quettro parti del mosràvisifa dell'universo.

— Mia buona madre, chiese di nuovo la principessa, qual è quest' uccello che si chiama roc, e dove potrebbe trovarsene un novo?

— Principessa, rispose la falsa Fatima, è un uccello di una prodigiosa grandezza che abita la cima del monte Caucaso, e l'architetto del vostro palazzo può trorarne uno.

Dopo aver ringraziata la falsa Fatima del suo buon avriso, a quanto credera, la grincipessa Badrouiboudour coutinuò a pariare con lei sopra varia segetti; ma una dimenticà l'uovo di roc, del quale i propose pariare ad Aladdia appena sadato da sei giorni; ed il mago, che non la reveni propose parione da la mago, che non la reveni giorni; ed il mago, che non casse con la sua assenza. Aladdia ritornò la sesso giorno creso la sera, cia quella sua assenza. Aladdia ritornò la sesso giorno creso la sera, cia quella sesso giorno creso la sera, cia quella sesso giorno creso la sera, cia quella

cho-la falsa Fatima toglieva congedo dalla principessa e si ritirava nel suu appartamento. Giugnendovi sall all'appartamento della principessa che in quel momento vi entrava. Egli la saluto e l'abbraccio, ma gli parve ch'ella lo ricevesse con un poco di freddezza.

— Mia principessa, diss'egli, io non curvo in voi la giocondità che siete solita veree. Excaduta forse qualche cosa dinarte la mia sasenza che vi abbia dispiaciulo e cagionato rammarico e malconetto? In omo ele cielo non elo nascondete; non v'ba nulla che io non sia pronto a fare, s' egli è in mio potere, per farvi dissipare questa nube di tristezza che v'o scurzi il volto.

— E una piccola cosa, e mi dà si piccola inquiettudine, ch'i o non so come abbia alterato il mio viso per farvene accorgere. Ma, poichè contro il amia volontà voi vi sorgete qualche alterazione, non ve ne dissimilerò la cagione, che è di pochissima consequenza.

— lo aveza creditio con voi, continuò la principesa, che il nostro palazzo fosse il più superio, il più magnifico ed il più compiuto che vi fosse al mondo. lo vi dirò nondimeno ciò che m'è venuto nel pensiero dopo aver ben esaminato il saloue a ventiquattro finestre. Non trova-te come me che non vi sarchbe più nui-la a desiderare se un uvo di roc fosse.

— Principessa, rispose Aladdin, baste voi troviate mancarvi nu uvo di roc per trovarvi lo stesso difetto. Voi vedrete dalla sollecitudine che userò in ripararlo, come non v' ha nulla ch'io non faccia per amor vostro.

sospeso nel mezzo della cupola?

Immautinenti Aladdiu abbandonò la principessa Badroulboudour e salì al salone dalle ventiquattro fiuestre, e là tratta dal seno la lampada che portava sempre sopra di lui, dopo il pericolo che aveva corso per aver negletta questa precauzione, la stroficò. Immantinenti il genio si preseutò innanzi a lui.

— Genio, gli disse Aladdin, manca a questa cupola un uovo di roc sospeso nel mezzo; io ti domando in nome della lampada che tengo, che tu faccia in modo che questo difetto sia riparato.

Aladdin nou ebhe appena pronunciato queste parole che il genio mise un grido sì penetrante e sì spaventevole che il salone ne (u scosso ed Aladdin vacillo:

- Come , miserabile I gli disse il ge-

B

8

ħ

ħ

nio con una voce da far tremare l'uomo i più sicuro : non ti basta che i miei compagri ed io abbiamo fatto ogui cosa che bai voluto, per dimandarmi, con una ingratitudine che non ha pari, che ti porti il mio padrone, e che lo appenda nel mezzo della volta di questa cupola? Questo attentato meriterebbe che foste ridotti in cenere sul momento tu, tua moglie ed il tuo palazzo. Ma felice te di non esserne l'autore, e che la dimanda non viene direttamente dalla parte tua. Sappi quale ne è il vero antore; egli è il fratello del mago africano, tuo nemico, che tu hai sterminato come meritava. Egli sta nel tuo palazzo travestito sotto l'abito di Fatima la santa donna da lui assassinata, ed è egli che ha suggerite a tna moglie la dimanda perniciosa che mi bai fatta. Il suo disegno è d'ucciderti : spetta ora a te il pensarvi.

E ciò detto, disparve. Aladdin non perde neppure una delle ultime parole del genio. Egli aveva inteso parlare di Fatima la santa donna, e non ignorava in qual modo ella guariva il mal di capo, siccome si diceva. Però ritornato all' appartamento della principessa, senza parlare di ciò che gli era accaduto , s' asaise dicendo che un forte dolor di capo lo aveva preso tutto ad un tratto, apoggiandosi colla mano contro la fronte. La principessa immantinenti comando che ai facesse venire la santa donna, e mentre che si audò a chiamarla, essa racconto ad Aladdin per qual congiuntura si trovava nel palazzo, ov' ella le aveva dato un appartamento.

La falsa Fatima giunse; ed appena fu

— Venite, mia buona madre, le disse Aladdin, sono assi conteuto di vedervi, e che la mia buona fortona ha voluto che vi foste trovata qui. Io son tormentato da un furioso dolor di capo, e chieggo il vostro soccorso per la confidenza che bo nelle vostre buone pregbiere. Spero che non mi ricuseret la grazia che fate a tanti altri affitti da questo male.

la falsa Fatima si avanzo dal canto suo, ma portando la mano ad un pugnale che aveva alla sua cintura sotto la sua vesta. Aladdin, che l'osservava, le prese la mano prima che l'avesse tratto, e, trapassandogli il cuore col auo, la gettò morta sill pavimento.

Mio caro sposo, che avete fatto I scla- I vagità.

mò la principessa nella sua sorpresa; voi avete uccisa la santa donna.

— No, mia principessa, rispose Aldeim senza muoveris, io nos ho uccisa Faima, ma uno scellerato, che mi arrobe assassinato se nos l'avesi prevenuto. Questo iniquo tomo che vadete, aggiunto e ceji toglendogli il velo, ha triozzato Faima, che voi areto creduto compiangera eccusadomi della sata morte, e d'avera vestito l'abbto di lei per jugualario pinato che gli era fratello del mago africano vestro rapitore. Aladolin le raccomò poscia in qual guissa avesse saspute questo particolarità. Terminato ch'ebb di pare, fece togleir di la l'adavere.

In tal guisa Aladdin (u liberato dalla persecucione de' due fratelli maghi. Pochi anni dopo reune a morte il sultano, che ara in no' retà assai decreptia; e siccome non lascio figliuoli maachi, la principesa Badroubodour, ri qualità di legitima erode, gli successe e comunicò il potere supremo ad Aladdin. Eglino reguarono lusiseme per lunghi anni e lasciarono nna illustre posterità.

- Sire, disse la sultana Scheherazade terminando la storia delle avventure accadute a cagione della lampada meravigliosa, la maestà vostra avrà senza dubbio potato nella persona del mago africano un uomo abbandonato alla passione smisurata di possedere tesori per vie condannabili, che glie ne scoprirono degl'immensi, di cui non godette punto, perchè se ne rese indegno. In Aladdin ella vide al contrario un uomo di bassa nascita che a' innalzò fino al grado regio, servendosi degli stessi tesori , che gli vengono senza cercarli , solamente quando ne abbisogna, per giugnere allo scopo propostosi. Nel aultano ella avrà vednto quanto un monarca buono, giusto ed equo corre pericoli e rischio anche d'esser balzato dal trono, per un' ingiustizia notevole e contro tutte le regole dell' equità, se osa, con una irragionevole sollecitudine, condannare a morte un innocente, senza volerne ascoltare la giustificazione. Da ultimo ella avrà avuto orrore della abbominevoli azioni de' due scellerati maghi, di cui l'uno sacrifica la sua vita per posseder tesori , e l'altro la sua vita e la sua religione alla vendetta d'nno scellerato come lui , e che come lui eziandio riceve la punizione della sua malIl sultano delle Indie dichiario alla sultano Schefrazade, sua sposa, Airè cil era addisfattissimo de predigi narratigli della impada meravigliosa, e, che i conti che impada meravigliosa, e che i conti che contine della contine di contine di

Egli non aveva quasi altro pensiero che di vedere se giungerebbe a tale da farglieno esaurir la sorgente.

Con questo pensiero, dopo aver inteso la fine della storia di Aladdin e di Badroulboulour, tutta differente da quanto gli era stato raccontato fin allora, appena fu desto, prevenendo Dinarzade, svegliò egli medesimo la sultana che in quel punto si destava, chiedendole se era alla fine de'suoi conti.

— Alla fine de' miei conti, aire! rispose in atto di sorpresa la sultana; io ne sono hen lungi. Ne è sì grande il numero, che non sarebbe possibile a me medesima dirlo precisamente alla maestà vostra. Per altrio i temo, sire, che alla fin fine non s' annoi la maestà vostra, ono si stanchi di udirmi piuttosto che io manchi di che dirle su questo soggetto.

 Sgomhrate questo timore dall' animo, soggiunse il sultano, e vediamo che avete di nuovo a raccontarci.

La sultana Scheherazade, incoraggiata da queste parole del sultano delle Indie, comincio a raccontargli una nuova storia in questi termini.

Sire, ie he narrate parecchie volte alla maestà vostra alcune avventure accadinte al famoso califfo Harouu-al-Rascid. Glie ne sono accadute altre in gran numero, di cui quella che vado a dirle non è meno degna della sua curiosità.

## LE AVVENTURE DEL CALIFFO HAROUN-AL-RASCID

Alcune volte, siccome la maestà vostra non l'ignora, e come può averlo spetimentato da sè siesso, proviamo trasporti di gioia sì straordinarii, che comunichiamo questa passione a coloro che ci si avvicinano o partecipiamo facilmente alla loro. Alcune altre al contrario, siamo izmersi in una melareonia si profonda, che ci rendamo insopportabili anoi stessi, e lungi dal poterne dire la cagione, se la ci si dimanda, non possiamo rinvenirla noi stessi se la cerchiamo.

Il califfo stava un giorno in questa disposizione di animo, quando (infar, suo gran visir fedele ed anato, venne a presentarsi inanza a lni. Questo ministro lo trovò solo, il che raramente gli accadeva, ci essendosi accordo inottandosi che stava immerso uella tristezza, ed anche che non sizava gli occhi per guardarlo, a' arresto aspettando che si degnasse volgeretti uno squardo.

Il califfo finalmente alzò gli occhi e guardò Giafar; ma li rivolse immantinenti, rimanendo nella stessa positura d'immobilità di prima. Ċ

c

b

Ħ

b

ħ

to

bp

\$1

Il gran visir, non osservando corruccio negli occhi del califfo che lo riguardasse personalmente, prese la parola, dicendo:

— Commendatore de'credenti, la macstà vostra mi permette ehiederle d'onde
possa venire la melanconia che le scorgo
sul viso e di cui ella m'è sempre paruta
poco suscettibile?

— Egli è vero, visir, rispose il califfo

cangiando di situazione, che io ne sono poco suscettibile, c senza te non mi sarei punto accorto di quella in cui tu mi trovi, ed in cui non voglio rimaner oltre. Se non v'è nulla di nuovo che l'abbia obbligato a venire, tu mi farai piacere inventando qualche cosa per farme-la dissinare.

— Commendatore de 'credenti, soggiunso il gran visir (sifar, il mio dovere solo m' ha obbligato a venir qui, e mi prenolo la libertà di far ricordare la maessà vostra, ch' olla s'è imposto da sè stessa un dovere di osservare in persona la polizia che vivole sia mantenata nella capitale e nelle circostanze. Oggi di giorpitale e nelle circostanze. Oggi di giore non v' ha migliore occasione di questa, che s'offer da se stessa, per dissipare le nubi che offuscano la sua gaiezza ordiusria.

— to l'aveva dimenticato, replicò il califio, e tu me ne farai ricordare molto a preposito. Va dunque a cangiar d'abito mentre io farò lo stesso dal canto mio.

Eglino presero ciascuno un abito di mercatante siraniero, e sotto tale travestimento uscirono soli da una porta secreta del giardino del palazzo che dara sulla campagua. Così fecero una parte del circuito della città, al dispori, fino alle sponde dell'Eufrate, ad una distanza molto | ben grave. Avrei molto piacere d'esserne lontana dalla porta della città che stava da quella parte, senza aver nulla osservato che fosse contro il buon ordine. Traversato questo fiume sul primo battello che si presentò, dopo aver terminato il giro dell'altra parte della città opposta a quella già trascorsa, ripresero il cammino del ponte che ne faceva la comunicazione.

Dopo aver passato questo ponte, a capo di esso incontrarono un cieco molto innanzi nell'età che chiedeva l'elemosina. Il califfo si rivolse e gli mise una moneta d'oro in mano.

Il cieco all'istante gli prese la mano e l'arrestò dicendogli:

- Caritatevole persona, chiunque vi siate che Dio ha inspirato a farmi l'elemosina, non mi ricusate la grazia che vi chieggo di darmi uno schiaffo : io l'ho meritato, ed anche un più grande gastigo. Ciò detto, lasciò la mano del califfo libera per dargli lo schiaffo; ma, per timore che non passasse oltre seuza farlo,

lo prese pel suo ahito. Il califfo, sorpreso dell'inchiesta e del-

l'azione del cieco, gli disse:

- Buon uomo, io non posso concederti ciò che tu mi chiedi; mi guarderei bene dal cancellare il merito della mia elemosina col cattivo trattamento che tu pretendi ti faccia.

E ciò detto, fece uno sforzo per liberarsi dalle mani del cieco; ma costui, che s' era imaginata la ripugnanza del suo henefattore per l'esperienza che ne aveva da lungo tempo, fece un più grande sforzo per rattenerlo, soggiungendo:

- Ah Signore, perdonatemi la mia audacia e la mia importunità; ma datemi, vi prego, uno schiaffo, o riprendetevi la vostra elemosina; io non posso riceverla che a questa condizione senza contravvenire · ad un solenne giuramento fatto innanzi a Dio; è se ne sapeste la ragione, sareste meco d'accordo che leggerissima è questa bena.

Il califfo, che non voleva esser ritardato più lungo tempo, cedette all'importunità del cieco, e gli dette uno schiaffo assai leggiero. Il cieco lasciollo immantinenti ringraziandolo e benedicendolo. Il califfo continuò il suo cammino col gran visir, cui disse quando furon lungi di là alcuni passi :

- Bisogna che la cagione che ha indotto questo cieco a condursi in tal modo con tutti quelli che gli fanno l'elemosina sia

informato; però ritorna a lui e digli chi io sono, e che non manchi domani di trovarsi a palazzo al tempo della preghiera del dopo pranzo, perche voglio parlargh.

Il gran visir ritornò sui suoi passi, fece la sua elemosina al cieco, e dopo avergli dato uno schiaffo, gli comunicò l'ordine, e poscia raggiunse il califfo,

Essi rientrarono nella città, e, passando per una piazza, vi trovarono gran numero di spettatori che guardavano un giovine ben vestito, salito sopra una cavalla che spingeva a tutta briglia intorno alla piazza e che maltrattava crudelmente a colpi di frusta e di speroni, senza posa, di modo che quella povera bestia era tutta schiuma e sangue.

Il califfo, sorpreso dell'inumanità del giovine, s'arrestò per chiedere se si sapeva qual cagione avesse di maltrattare in quella guisa la sua giumenta, e seppe che la s'ignorava, ma che già da molto tempo ciascun giorno ed alla stessa ora le faceva fare quel penoso esercizio.

Eglino continuarono a camminare, ed il califfo disse al gran visir di ben notare quella piazza, e di non mancare di fargli venire il giorno appresso quel giovine alla stessa ora del cieco.

Prima che il califfo arrivasse a palazzo, in nna strada per dove da molto tempo non era passato, notò un edificio recentemente costrutto che gli parve essere la casa di qualche signora della sua corte. Egli chiese al gran visir se saneva a chi appartenesse. Il gran visir rispose che l'ignorava, ma che andava ad informar-

Di fatti, interrogato un vicino, questi gli . disse che quella casa apparteneva a Cogia Hassan, soprannominato Alhabbal a cagione della professione di cordaio ch' egh stesso gli avea veduta esercitare in una grande povertà, e che senza sapere in qual modo la fortuna l'avesse favorito, aveva acquistato beni sì considerevoli da sostenere molto onorevolmente e splendidamente la spesa fatta nel farlo edificare.

Il gran visir, raggiunto il califfo, gli rese conto di quanto aveva saputo.

- lo voglio vedere questo Cogia Hassan Albabbal, gli disse il califfo; va a dirgli che si trovi anch' egli domani al mio palazzo alla stessa ora degli altri due.

Il gran visir non mancò d'eseguire gli ordini del califfo.

Il dimani appresso la pregluera del do-

po pranzo il califfo rientrò nel suo appartamento, ed il gran visir v'introdusse immantinenti i tre personaggi di cui abbiamo parlato e li presentò al califfo.

Eglino si prostrarono tutti tre innanzi al trono del califfo, il quale, quando si furono rialzati, chiese al cieco come si chiamasse.

To mi chiamo Baba-Abdalla , rispose il cieco.

- Baba-Abdalla , soggiunse il califfo . la tua maniera di chieder l'elemosina mi parve ieri sì strana, che se non fossi stato rattenuto da certe considerazioni, mi sarei ben guardato d'avere la compiacenza che ebbi per te. lo t'avrei impedito fin da quel punto di dare al pubblico lo scandalo che tu gli dai, lo t'ho duuque fatto venir qui per sapere da te qual è la cagione che t'ha spinto a fare un giuramento tanto indiscreto quanto il tuo, e sp quanto mi dirai jo giudicherò se bai ben fatto e se debba permetterti di continuare una pratica che mi sembra di cattivissimo esempio. Dimmi dunque, senza nulla celarmi, d'onde t'è venuto questo stravagante peusiero. Ti replico, non celarmi nulla, perchè voglio saperlo assolutamente.

Baba-Abdalla, intimidito da questo rimprovero, si prostrò un'altra volta col fronte contro la terra innanzi al trono del califfo, e, dopo essersi rialzato, disse:

— Commendatore de credenti, chiegge umilmente perdono alla maesti vostra dell'audacia con cui osai esigere da lei e forzarla a fore una cosa che per vero sembra fuori del buon senso. Io riconosco il mio delitto; ma sicome non coosecera allora la, meestà vostra, così imploro la sua clemenza, e apero che vorrà condonarlo alla mia ignoranza.

In quanto a che le pioce chiamare la mi azione un astruaganza, confeso che ne è una, e che deve sembrar tale agii condi il tutti gli omnici. Ma inonazi a bio è una penitezza leggerissima d'un peccato enorme di cui son colipporte, e che non espireri anche se tutt'i mortali m'operatione del mi attiti america di contra contra

STORIA DEL CIECO BARA-ABBALLA

Commendatore de' credenti, continuò Baba-Abdalla, io son nato a Bagdad con alcuni beni che doveva ereditare da mio padre e da mia madre, i quali morirone ambedue colla differenza di pochi giorni l'uno dall'altra. Quantunque io fossi in una età poco avanzata, nondimeno non ne feci uso da giovine che le avrebbe dissipate in poco tempo in ispese inutili e nella dissolutezza. Al contrario non lasciai nulla intentato per aumentarli colla mia industria, colle mie cure e colle fatiche durate. Finalmente era divenuto sufficientemente ricco per possedere da me solo ottanta camelli che dava in fitto a'mercatanti delle carovane, e che mi fruttavano grosse somme in ciascun visegio che io faceva, in differenti luoghi dell'impero della maestà vostra ove io le accompagnava.

g'

8

b

n

d

e

b

ĆĮ

60

ts.

è

ðx

è

3

þ

k

Ĭ,

2

b

ŧ.

è

朝

ė

Q

ħ

ù

b

In tal guisa felice e coll'ardente desiderio di divenire anche più ricco, un giorno ch'io ritornai da Balsora vuoto co' miei camelli, che v' avevo condotti carichi di mercanzie da imbarcarsi per le Indie, e che li faceva pascere in un luogo molto lontano da ogni abitazione ed ove i buoni pascoli m'avevan fatto arrestare, un dervis a piedi che andava a Balsora mi venne incontro e si sedette vicino a me per riposarsi. lo gli chiesi donde veniva e dove andasse; egli mi fece le stesse dimande; e dopo che avemmo vicendevolmente soddisfatta la postra curiosità, mettemmo in comune le nostre provvisioni e mangiammo insieme.

Faceudo il nostro pasto, dopo aver parlato di più cose indifferenti, il dervis mi disse che in nn luogo poco lontano da quello in cui stavamo, aveva cognizione d'un tesoro pieno di tante immense ricchezzo, che quando i miei ottanta camelli sarabbero carcità dell'oro e delle gemme che ivi stavano, sembrerebbe quasi non esserene nulla lovato.

Questa buona notizia mi sorprese ed insieme mi allettò. La gioia che provava internamente facera ch' no non potessi più coutenermi. Io non credeva il dervis capace di dirmi una menzogna, e però me gli gettia al collo dicendosti:

— Bon dervis, io vedo bene che voi vi curate poco de' beni del mondo; laonde a che può serviri la cognizione di questo tesoro? Voi siete solo e non potete trasportarne che poca cosa; jinsegnatem però ov' esso è, io ne caricherò i

d'uno in riconoscenza del bene e del piacere che m'avrete fatto.

lo offriva poca cosa, egli è vero, ma era molto a quanto mi sembrava, in rapporto all'eccesso dell'avarizia che s'era tutto ad un tratto impadronita del mio cuore, dopo ch'egli m'aveva fatta questa confidenza; ed io riguardava i settantanove carichi che uni dovevano rimanere come un nulla al paragone di quello di cui mi sarei privato abbandonandoglielo.

Il dervis, che vide la mia strana passione per le ricchezze, non si scandalezzò nondimeno della irragionevole offerta che

gli aveva fatta.

- Fratel mio, mi disse senza muoversi, voi vedete bene da voi stesso che quanto m'offrite non è proporzionato al beneficio che chiedete da me. lo poteva dispensarmi dal parlarvi di questo tesoro e custodire il mio secreto. Ma l'avervene voluto parlare, può farvi conoscere la buona intenzione che io aveva e che bo ancora di farvi del bene, per darvi cagione di ricordarvi di me per sempre, facendo la vostra e la mia fortuna. lo bo dunque nn'altra proposizione più giusta a farvi; spetta a voi di vedere se vi accomoda.

ottanta camelli ; io son pronto a condurvi ov'è il tesoro; li caricheremo voi ed io di altrettante oro e gioie per quanto ne potranno portare , a condizione che quando li avremo caricati, me ne cederete la metà col loro carico, e che voi ritenghiate per voi l'altra metà; dopo di che ci separeremo e li condurremo ove meglio ci parrà, voi dal vostre lato ed io dal mio. Vedete che la divisione non ha nulla che uon sia nell'equità, e che se mi fate grazia di quaranta camelli, avrete eziandio per mio mezzo come comprarne un altro migliaio.

Voi dite, continuò il dervis, che avete

lo non poteva disconvenire che la condizione propostami dal dervis non fosse giustissima. Nondimeno senza aver riguardo alle grandi ricchezze che potevo acquistare accettando, riguardai come una grande perdita la cessione della metà de' miei camelli, particolarmente quando conside-rai che il dervis non sarebbe meno ricco di me. Infine io pagava già coll'ingratitudine un beneficio puramente gratuito che non avevo ancora ricevuto dal dervis. Ma non v'era a riflettere : bisognava o ac- ti tesori , come l'aquila piomba sulla sus cettare la condizione, o risolvermi a pen-

miei ottanta camelli , e ve ne farò dono i tirmi per tutta la vita d'avere per mia colpa perduta l'occasione di procurarmi un'alta fortuna.

Nel momento stesso radunai i miei camelli e partimmo insieme. Dopo aver camminato per qualche tempo, arrivammo in un vallone assai spazioso, ma il cui ingresso era assai stretto. I miei camelli non vi potettero passare se non ad uno ad uno; ma siccome il terreno s' allargava, trovaron mezzo di tenervisi tutt'insieme senza imbarazzarsi. Le due montagne che formavano questo vallone, ter-minandosi in un semicerchio all'estremità, erano si elevate, si ripide e tanto impraticabili, che non vi era a temere che nessun mortale ci potesse mai scorgere. Quando fummo giunti tra quelle due montagne:

- Non andiamo più lungi, mi disse il dervis, fermate i vostri cammelli e fateli coricar sul ventre nello spazio che vedete, affinchè non duriamo fatica a caricarli, e quando avrete fatto, procederò all'apertura del tesoro.

lo, dopo aver fatto ciò che il dervis m'aveva detto, andai a raggiugnerio im-mantinenti, e lo trovai con un acciarino in mano che raccoglieva alquante legna secche per fare del fuoco. Appena ne ebbe fatto, vi gettò del profumo pronunziando alcune parole di cui non compresi bene il senso, ed immantinenti un grosso fumo s'innalzò nell'aria. Egli senaro quel fumo e nel momento, quantunque la roccia, che stava tra le due montagne e che s' innalzava altissima in linea perpendicolare, sembrasse non avere nessuna specie di apertura, se ne fece nondimeno una come una specie di porta a due battenti, praticata nella stessa roccia e della stessa materia con un artificio ammirabile.

Quest'apertura espose a'nostri occhi, in un gran fosso scavato in quella roccia, un palazzo magnifico praticato piuttosto per lavoro di genii che per quello degli uomini, poiche non sembrava che uomini avessero potuto nemmeno pensare ad una intrapresa tanto ardita e sorprendente.

Ma, commendatore de'credenti, è adesso ch'io faccio questa osservazione alla maestà vostra, poichè non la feci nel momento. lo non ammirai nemmeno le infinite ricchezze che vedevo da tutt' i lati ; e , senza arrestarmi ad osservare l'ordine che si era tenuto nella disposizione di tanpreda, mi gettaj sul primo mucchio di monete d'oro che mi si presantò innan- I zi, e cominciai a mettarna in un sacco. di cui m'era caricato, per quauto pote-va portarne. I sacchi erano grandi e li avrei volentieri riempiuti tutti, ma bisognava proporzionarli alle forze dai miai camelli.

Il dervis fece la stessa cosa cha me : ma jo m' accorsi ch' egli prendeva più le gioie . e . come me n'ebhe fatta comprendere la ragione, jo seguji il suo esempio a togliemmo assaj più specia di pietre preziose che d'oro monetato. Noi terminammo finalmenta di riempiere tutt' i nostri sacchi a ne caricammo i camelli. Non rimaueva più che a richiudare il tesoro e ad andarcana. Prima di partira il dervis rientrò nal tesoro, a siccoma v' arano parecchi grandi vasi d' oreficeria d' ogni maniera, e d'altre materia preziose, osservai cha presa in uno di quei vasi nna nicciola cassetta d'un legno che m' era aconosciuto, e che la misa nel suo seno, dopo avermi fatto vedere cha non vi era sa non una apecie di pomata.

Il dervis per chiudere il tesoro fece la stessa cerimonia cha per aprirlo : e dono avar pronunciato certa parola, la porta del tesoro si richiusa e la roccia ci parve tanto intera quanto inuanzi.

Allora noi dividemmo i nostri camelli che facemmo alzara coi loro carichi, lo mi misi a capo de' quarauta che mi era riserbati, e il dervis a capo degli altri cha gli avavo ceduti.

Noi difilammo per ova eravamo antrati nel vallone, e camminammo insieme fino alla grande strada ove dovevamo separarci, il dervis par continuara la sua strada verso Balsora, ed io per ritornare a Bagdad. Per ringraziarlo d'un ai gran beneficio, adoperai i termini più convenienti a dimostrargli la mia riconoscenza, per avermi preferito ad ogni altro mortale nel farmi parte di tante ricchezze. Noi ci abbracciammo ambedue con molta gioia, e dopo averci detto addio, ci allontanammo ciascuno dal nostro lato,

Io non appana ebbi fatto alcuni passi per raggingnera i miei camelli, cha camminavano aempre per la strada in cui li avevo messi, che il tarlo dell'ingratitudine a dell' invidia s' impadroni del mio cuore; daplorai la perdita dei miei quaranta camelli , a più di asai le ricchezza gno di tutte quella ricchezze, diceva io mio interesae quanto per farvi un gran

tra ma ateaso, poichè essendo padrone de' tesori ne avrà quanti ne vorrà. Laonda mi detti in preda alla più nera iugratitudine, a risolsi tutto ad un tratto di rapirgli i suoi camelli col loro carico.

Per aseguire il mio disegno cominciai dal far arrestare i miai camelli. Poscia corai dietro il dervis, che chiamai con tutta la forza per fargli comprendere che aveva ancora qualche cosa a dirgli, a glt feci seguo di far arrestare altresì i auoi a d'aspattarmi. Egli inteae la mia voce a s' arrestò. Quando l'abbi ragginuto :

si

67

6

e

k

d

n

b

b

ta

- Fratal mio , gli dissi , io non appena vi ho abhaudonato ho considerato una cosa cui uon aveva prima peusato, a cui forse non avavate pensato nemmen voi. Voi siete un buon dervia accostumato a vivera tranquillamente, acevro delle cure delle cose del mondo a senza altro pensiero che quello di servir Dio. Voi non sapete forse quale fatica v' impoueta caricandovi della direzione d'un sì gran numero di camelli. Se volaste credare a ma, non na condurrasta con voi che trenta, e credo che avrete ancora molta difficoltà a governarli. Voi potete riportarvene a ma che na ho l'esperieuza.

- lo credo cha avate ragione, rispose il dervis che vida non potermi nulla disputara, e confesso, diss' egli, che non vi avavo fatto riflessione. Cominciava già ad essere inquieto au ciò cha mi dita. Scegliete dunque i dieci che vi piaceranno, prendeteveli ad andatevane con Dio.

lo ne misi a parte dieci, e dopo averli voltati , li miai in cammino per andare a raggiungere i miei. Io non credeva trovare nel dervis una sì grande facilità nal lasciarai persuadera ; il che aumento la mia avidità, a mi lusingai che non avrei durato molta fatica ad ottenerna dieci altri.

Di fatto, in vece di ringraziarlo del ricco regalo che mi faceva:

- Fratel mio , gli dissi di nuovo, per l' interesse che prendo al vostro riposo, non posso risolvermi a separarmi da voi, senza pregarvi di considerare ancora una volta quanto riesca difficile a portare tranta camelli carichi ad un uomo coma voi particolarmente, cha non siete accostumato a questa fatica. Voi vi troveresto assai meglio, sa mi facesta nn'altra grazia simile a quella cha m' avate or ora fatta. Ciò cha vi dico, come ben lo veond' eran carichi. Il darvia non ha biso- dete , non è tanto per amor mio a per

piacere ; fate dono dunque di questi die- che lo portiate con vol : vi prego adunci altri camelli ad un uomo come me, eni costa tanto il prender cura di cento quante d' un solo.

Il mio discorso fece l'effetto che desiderava, ed il dervis mi cedette senza resistenza i dieci camelli che io gli-dimaodava, in guisa che non glie ne restarono più che venti, ed io mi vidi padrone di sessanta carichi, il cui valore sornassava le ricchezze di molti sovrani. Sembra dopo ciò che io dovessi esser contento ; ma , commendatore de' credenti . simile ad un idropico che più beve più ha sete , mi sentii più infiammato di prima della brama di procurarmi i venti altri che restavano al dervis.

Io raddoppiai adunque le mie sollecitazioni e le mie importunità per far condiscendere il dervis a concedermene ancora dieci de' venti. Egli vi si arrese di buona grazia; e riguardo a' dieci altri che gli restavano, l'abhracciai, lo baciai , e gli feci tante carezze , scongiurandolo a non ricussemeli, e di mettere con ciò il colmo alla riconoscenza che gli avrei eternamente, ch' egli mi colmò di gioia annunziandomi che vi consentiva.

- Fatene un buon uso , soggiuns'egli, e rammentatevi che Dio può toglierci le ricchezze come ce le dà, se non ce ne serviamo a soccorrere a' poveri, che si piace lasciare nell'indigenza, per dar luogo a' ricchi di meritare colle loro elemosine una più grande ricompensa nell' altro mondo.

Il mio acciecamento era si grande che non era in istato di profittare d'un consiglio sì salutare. Io non mi contentai di rivedermi possessore de' miei ottanta camelli , e di sapere ch' eran carichi d'un tesoro inestimabile che doveva rendermi il più fortunato degli uomini. Mi venne nell'animo che il picciolo vaso di pomata, di cui il dervis s' era impossessato, e che m' aveva mostrato, poteva essere qualche cosa di più prezioso di tutte le ricchezze di cui gli era debitore. Il luogo in cui il dervis l'ha preso, diceva io tra me, mi fa credere che racchiuda qualche cosa di misterioso. Questo mi determinò a fare in modo di ottenerlo. lo stavo abbracciandolo e dicendogli addio, quando gli dissi rivolgendomigli :.

- A proposito, che volete farvi di questo picciolo vasetto di pomata ? Mi sem- l'avvertito che se ne mettete sull'occhio bra si poca cosa che non vale la pena dritto diverrete immantinenti cieco. Tale

que di farmene dono, tanto più che un dervis come voi, il quale ha rinunziato al le vanità del mondo, non ha bisogno di

pomata. Fosse piacinto al cielo e me l'avesse ricusato quel vaso ! Ma , quand' anche l'avesse voluto fare , io non era più in me, era più forte di lui e ben risoluto a togliercelo colla forza, affinchè por mia intera soddisfazione non si fosse potuto dire ch'egli avesse portata la minima cosa del tesoro, quantunque grande fosse

l' obbligazione che io gli aveva. Lungi dal ricusarmelo, il dervis se lo trasse dal seno, e presentandomelo colla miglior grazia del mondo:

- Tenete , fratel mio , mi disse , eccolo : non avvenga che perciò non siate contento. Se posso fare qualche altra cosa per voi , voi non avete che a dimandare, ed io son pronto a soddisfarvi.

Quand' ebhi il vasetto tra le mani, l'aprij e considerando la pomata: - Poiche avete si buona volontà, dis-

s' io , e che non lasciate di nsarmi cortesie, vi prego di volermi dire qual è l' uso particolare di questa pomata.

- L' uso ne è sorprendente e meraviglioso, soggiunse il dervis. Se voi applicate un poco di questa pomata intorno all' occhio sinistro e sulla pupilla , farà apparire innanzi a' vostri occhi tutt' i tesori che son nascosti nelle viscere della terra : ma se ne applicate anche all'occhio dritto, vi rendera cieco.

- Prendete il vasetto, dissi al dervis presentandoglielo, ed applicatemi voi stesso un poco di questa all' occhio sinistro. Voi sapete cio meglio di me che sono nell'impazienza di aver la pruova di una cosa che mi sembra incredibile.

Il dervis di buon grado acconsentì, e, fattomi chiuder l'occhio sinistro, mi anplicò la pomata. Quando ebhe fatto, aprii l'occhio; e vidi che m' aveva detto il vero. Io di fatto scorsi ricchezze si prodigiose e si svariate che non mi sarebbe possibile di farne un giusto raggusglio. Ma siccome io era obbligato a tener l'occhio dritto chiuso colla mano, e che ciò mi stancava, pregai il dervis di apolicarmi anche di quella pomata intorno a quest' occhio.

- lo son pronto a farlo, mi disse il dervis, ma dovete ricordarvi d'avervi io è la virtù di questa-, ed egli è d'uopo l che vi ci accomodiate.

Lungi dal persuadermi che il dervis mi dicesse la verità, m' imaginai al contrario che vi fosse ancora qualche nuovo mistero ch' egli voleva celarmi.

Fratel mio, ripresi io sorridendo, vedo bene che volete hurlarmi, non essendo naturale che questa pomata faccia due effetti si opposti l'uno dall'altro.
 Nondimeno la cosa è come vi dico,

soggiunse il dervis prendendo il nome di Dio in testimonio, e voi dovete credere alla mia parola, poichè non so punto nascondere la verità.

Io non volli punto fidarmi alla parola del dervis che mi parlava da nomo d'onore. La brama grandissima di contemplare a mio agio tutt' i tesori della terra, e forse di goderne tutte le volte che mi sarebbe piaciuto, fece che non volli ascoltare le sue rimostranze, ne persuadermi d'una cosa che non ostante era vera, come lo sperimentai poco dopo a mia grande sciagura. Nella prevenzione in cui stava, m' imaginai che se quella pomata aveva la virtù di farmi vedere tutt'i tesori della terra applicata sull'occhio sinistro, essa aveva forse la virtù di metterli a mia disposizione applicandola ancora sul destro. In questo pensiero m'estinai a premurare il dervis ad applicarmene egli stesso intorno all' occhio destro ; ma egli ricusò costantemente di farlo, dicendomi :

— Dopo avervi fatto un al gran bene, fratel mio, non posso risolverni a farvi un si gran male. Considerate bene voi stesso quale sciagura è quella d'essere privo della vista, e non mi riducete alla trista necessità di compiacervi in una cosa di cui avreste a pentirvi per tutta la vostra vita.

Ma io spinsi la mia ostinazione fino all' estremo , diceudogli fermamente :

— Fratel mio , vi prego di non badar

punto a tutte le difficoltà che mi fate. Voi m' avete couceduo generosissimamente quanto "ho dimandato fine ad ora; voetet che mi separi da voi mal soddisfatto per una cosa di si poca consegienza? In nome del Cielo concedetemi quest' ultimo favore, e checché accada, io non ne accagionerò voi, e la colpa sarà mia sola.

Il dervis fece tutta la resistenza possibile; ma, come vide ch' io era in istato di forzarvelo, mi disse: -Poiche lo volete assolutamente, io vado a contentarvi.

E, preso un poco di quella fatale pomata, me l'applicò sull'occhio tritto che io teneva chiuso; me obime I quando andai per aprirlo non vidi che fitte tenebre co' miei due occhi, e restai cieco come mi vedete.

E

b

n

83

ķ

10

50

b

ne

h

ħį:

160

de

— Ah seiggarato dervis, sclamai lo immantinenti, ciò che m'avele predetto non è che troppo vero l'Fatale curiosità, aggiunis poscia, deiderio inastalibile di ricchezze, in quale abisso di seiggare mi avete gettato l'Comprendo bene che io me le sono attirate; ma voi, caro fratello, sclami di autoro irrolgendoni al derceate, tra tanti secretti meravigiosi di cui avete oggiuisone, non ne avete qualcheduno per rendermi la vista? — Infelice, nui rispose allora il dervis,

on a gai di, au rapose seu a un roon a gai di, au rapose seu a un roon a gai di, au rapose seu a un robais en tano quello che meriti, e l'accecamento del cuore t'ha cagiona quello del corpo. Egli è vero che io ho dei secreti, come hai pottuc conoscere nel poco tempo in cui sono stato con te, ma non ne ho nessuon per renderi la vista. Rivolgiti a Dio, se credi che ve ne sia uno, son essendori che lui il quale posturo, sono essendori che lui quale postricchezze di cui tu eri indegno, ed egli le le ha tolle e va a darle per le mio mani ad uomini che non saranno al scosossecni come te.

Il dervis non aggiunse altro, ed io non avea nulla a replicargli. Mi lasciò solo oppresso dalla coufusione ed immerso in un dolore si grande che non si può esprimere; e dopo aver radunato i miei ottanta camelli, li condusse seco, e prosegul il suo cammino fino a Balsora.

lo lo pregai di non abbandonarmi in quello stato doloroso, e di farmi almeno la grazia di condurmi fino alla prima caravana; ma egli in sordo allo mie pregbiere de alle mie grida. Così privo della vista e di quatto possedera al mondo, a di successivo una carvoana, che ritornava da Balsora, non m'avesse voltor ricevere caritatevolmente e ricondurmi fino a Begdad.

Da uno stato da eguagliarmi a principi, se non in forza e potenza almeno in ricchezza e magnificenza, mi vidi ridotto alla mendicità senza nessuna risorsa. E; fu mestieri dunquo risolvermi a dimaudar l'elemosina, ed ò ciò che be fattu fino ad ora. Ma per espiare il mio delitto verso bio, mi imposi nello stesso tempo la pena di mos schiaffo per parte di ciascuna persona caritatevole che avrebbe compassione della mia miseria.

Eco infine, commendatore de'erredenii, la accione di ciò che nei parve si stratoa alla maestà vostra, e di ciò che deve avermi fatto incorrere nella sua indignazione. Io ne dimando di nuovo perdono come suo schavo, sottomettendoma a ricevere il castigo che ho meritato. E se ella si degna di porta, a ma persuso che la troverà molto teggiera e molto inferiore al mo delitto.

Quando il cieco ebbe terminata la sua storia, il califfo gli disse:

— lisha-Addalla, il tro peccato è grande; ma Dio sia lodato d'avertuen fatta conoscere l'enormàte dolla pubblea peniteza che ne hai fatta fimo di ora. Ilsasta ormai che tu d'ora innanzi la continui in particolare, non cessado di chiederno perdono a Dio, in ciascana delle tue preginere in sei obblitato demi giorno dalla tua relicione; one di chiedere il tuo vitto, i oi faccio una elemostina, durando la tua vita, di quatro dramme di argento per giorno della mia moneta, che il nio gran visir ti farti dare. Però riirati in disparte el aspetta i mie ordini.

A queste parole Baba-Abdalla ai prostrò innanzi al trono del califfo, e rialzandosi gli fece il suo ringraziamento augurandogli ogni specie di felicità e prosperità.

Il califfe Haroun-al-Rascid , contento della storia di Bada-Abdatla e del dervis , si rivolse al giovine dal quale aveva veduto maltrattare la giumenta, e gli chiese il nome, come aveva fatto al cieco. Il giovine gli disse che si chiamava Sidi-Nouman.

— Sid-Nouman, git disse allora il califo, in ho vedoto esercitare del cavalli per tutta la mia vita, e, spesso ne ho esercitati o istesso; mai no non ne ho veduto tratarre nessuno fia un modo così bardro come turtatari la tungo bardro come turtatari la tungo bardro come turtatari la tungo partatori che ne morrioravano altamenta, per come di come se consecue, con con loro, e poco mancò che non mi facessi conoscere, contro la mia intensione, per

nondimeno ion mi pritora unlla cle tu sia un iono barbaro e curidete, e vagilo anche credere che tu non operi così senza ragione. Come so bene non esser questa la prima volta, ed esser già molto tempo che ciascum giorno tu fui questo cattiro trattamento alla tua giumenta; io vogiho sapere quale n'e la cagione, e ti lo fatto veur qui affinche me la dica. Dimuni a-

rimediare a questo disordine. Il tuo aspetto

dunquie la cosa com'e senza cebarani sulla. Subt-Nomuna di leggieri cumprese ciò che il califio sigeva da lini. Quel racconto di e esponsa piena, a juche cenzió più grado quanto fosse grande l'imbarazzo in cui si trovara. Ciò mon estante in mestieri risolvesì a dirigione la cagione. Prostratosi, prima di parlare, i inanzi al troun del califio, depo esserai ralzato, tentò di comincura per sodisfiare il cilio: ma recomincura per sodisfiare il cilio: ma recomincura per sodisfiare il cilio: ma resolidare il cilio: ma renatura del raccotto che avera, fargiti.

Quantumpue il califio avesse una uinturale impazienza d'essere obbedito nello sue voloutà, pur nondimeno non manifesto nessura obgono dei alienzio di Sidi-Nouman. Egli vude bene che bisognava o che quello mancasse di andacia inonazi a lui, o che fosse intimidito dal tuono ri cui gli avves partido, o finalinento che non consultata della cosa di cui avrebbe volto seriano delle cosa di cui avrebbe volto seriano.

— Sid-Nouman, gli disse il califio per rassicurario, il cuore ed imagina che non sia a me che tu debba raccontare ciò che ti chiego, ma qualche amico che te no prega. Si egli v'ha qualche cosa in questo racconte che it cagioni pena, e di cui tu credi chi possa esserno dieso, te lo pernono di da adesso. Sigonibra tutto le imcontroli di controli di concolarini nulla, come in fossi il nigliore de' tuto amic.

Sidi-Nouman, rassicurato da questi ultimi detti del califo, incominciò alla fine così a parlare. —Commendatore de'eredenti, qualinque

sia la commozione da cui ogui mortale dey' esser tocco alla sola vicinanza della maestà e dello splendore del suo trono, to imsento nondimeno sufficiente forza per credere che questa rispettoso commozione non mi interdarà in modo la parola fino al punto di maneare all'obbedienza che le debio, soddisfacendola sopra ugni cosa

oltre a quella che esige da me presentemente. lo non oso dirmi il più perfetto degli nomini; ma non sono poi tanto tristo per aver commesso ed anche per aver avuta la voloutà di commettere nulla contro le leggi che possa darnii lungo di temerne la severità. Nondimeno quantunque buona sia la mia intenzione, riconoscoche non sono esente dal peccare per ignoranza. Ciù m'è accaduto; ed in questo caso non dico già d'aver confidenza nel perdono che è piaciuto alla maestà vostra di concedermi senza averni ascoltato. anzi al contrario mi sottonietto alla sua gnistizia e ad essere punito se l'bo meritato. Confesso che la maniera in cui tratto la mia giumenta da qualche tempo, siccome la maestà vostra ne è stata testimone, è strana, crudele e di cattiviseimo esempio. Ma spero che ella ne troverà ben foudata la cagione, e ch'ella giudicherà esser io degno più di compassione che di castigo. Per altro non debbo più lungo tempo tenerla sospesa con iiii nojoso preambolo. Ecco cio che m'e accadute.

## STORIA DI SIDI-NOUMAN

Commendatore de'credenti, continuò Sidi-Nouman, io non parlo alla maestà vostra della mia nascita, non essendo di un grande splendore per meritare che ella vi faccia attenzione. Riguardo a' beni di fortuna, i miei autenati colla loro buona economia me n'hanno lasciati tauti quauti poteva desiderarne per vivere da onest'uomo, senza ambizione e senza essere a carico di nessuno.

Con tali vantoggi, la sola cosa che poteva rendere compiuta la mia felicità era di trovare una douna amabile, che ottenesse tutta la mia tenerezza e che, anjaudomi veramente, volesse dividerla con me. Ma a Dio non e piaciuto il concedermelo; anzi, al contrario, me ne ha data una, la quale dal giorno appresso alle mie nozze ha cominciato ad esercitare la mia pazienza in un modo concepibile solameute a quelli che sieno stati esposti ad una simile pruova.

Siccome il costnme vuole che i nostri matrimonii si facciano senza vedere e senza conoscere quella che dobbianio sposare, la maesta vostra non ignora che il marito non ha cagione di lagnarsi quando trova che la donna toccatagli in sorte non e, brutta a destar orrore, che nou è con- i spingeva troppo lungi per semplientà. Io

trafatta, e che i buoni costnuti, lo spirito e la buona condotta correggoso qualche leggiera imperfezione del corpo che ella notesse avere.

La prima volta che vidi la mia consorte cal visa scaperto, dopo che l'ebbero condotta in casa mia colle cerimonie ordinarie, fui lieto di vedere che non nii avevano ingannato nel rapporto fattonii della sua bellezza. In la trovai a mio grado, ed ella mi piacque.

Il giorno dopo alle nostre nozze ci venne servito un pranzo di più vivande. lo andai al luogo in cui la tavola era posta, e come non vi vidi la mia consorte, la feci chiamare. Dopo avermi fatto aspettar lungo tempo ella giunse finalmente. lo dissintulai la mia impazienza, e ci mettemmo a tavola, cominciando dal riso che presi con un cucchiaio, siccome è costume.

Mia moglie al contrario, in vece di servirsi del cucchinio come tutti quanti fanno, trasse da un astuccio che aveva nella sua saccoccia una specie di stuzzica orecchie, col quale cominciò a prendere il riso ed a portarlo alla bocca grano a grano. non potendone davvantaggio contenere. Sorpreso da questa maniera di mangiare:

- Amina , le dissi , poiché questo era il suo nome, avete imparato nella vostra famiglia a mangiare il riso in tal maniera? Operate così perche siete di poco anpetito, o pure volete contare i grani affine di non mangiarne più una volta di un'altra? Se fate ciò per risparmio o per insegnarmi a non esser prodigo, uon abbiate tema di cio, e posso assicurarvi che non mai ci ruineremo per tal cagione. Non vi costrignete adunque, mia cara Amina, e mangiate come vedete mangiar me.

Il tuono affabile con cui le faceva queste rimostranze sembrava dover attirarmi qualche obbligante risposta; ma senza dirnii una sola parola, continuò sempre a mangiare nello stesso modo, ed affine di farmi più dispetto, non mangiò più riso che di tanto in tanto, ed in vece di niangiare degli altri cibi con me, si conteutò di portare alla sua bocca di quando in quando dei bricioli di pane tanto quanto una passera avrebbe potuto prenderne.

La sua ostinazione mi scaudalezzò: io m' imaginai noudimeno, per farle piacere e per iscusarla, ch'ella non cra avvezza a mangiar insieme con nomini, anche meno con un marito, innanzi al quale le si era forse insegnato di aver un contegno ch'ella N

'n

ь

þ

ĝμ

4

h

à

h

b

N

Ы

n

.

٩

crodetti anche ch'ella potesse aver fatto colezione; o çò clee se no fl'aver fatto ; si riseribasse a mangiar sola ed in liberta. Queste considerazioni si riseribasse a mangiar sola ed in liberta con considerazioni si riseribasse con sola con considerazione con con considerazione con con considerazione con considera

La sera a cena fu la stessa cosa. Il djamai e tutte le withe che mingdimm insieme, ella si comporto nella stessa guisa. Io vedeva bene che non era possible che una donna potesse vivere co poco untrimento che della predera, e che sotto viere qualprendera, e che sotto viere qualprendera il partito di dissimulare, e încprendera il partito di dissimulare, e încgred il non badera ella sue azioni, nella
speranza che col tempo ella s'avvezzassa
a vivere com e com'io desiderava; ma
la mia speranza era vana, ed io uno stetti
lumpo tempo de esserare convisto.

Una notic che Amina mi credeva forte addormentari, clis si alzio pinissimamente, ed io notai che si votiva con grandi precauzioni, per non far rimore, temendo di svegliarmi. Io non poteva comprendo di svegliarmi. Io non poteva comprender per qui legione elli niterrompeva così il suo aonno, e la curiostà di sapere producto di si per si con i con con in considera di profondo a monta di considera di consider

Appena essa fu uscita, io m'alzai gettandomi la mia veste sulle spalle, ed ebbi tempo di scorgere, per una finestra che sporgeva nel cortile, ch'essa apriva la

ports di strada ed usciva.

lo corsi immaninenti alla porta, che
cessa avera lasciata semiaperta, e col favoro del chario della lum la seguii finche
la vidi centrare in un cimitero che era vicione alla nostra casa. Allora protetto dall'ombra d'un muro che confinava il cimitera, dopa vera vatto precuzione di
mettermi in modo da non farmi seorgere,
vidi Amina con una qu'da (1).

La mnestà vostra non ignora cho lo gute dell'uno e dell'altro sesso sono demonii

(i) Le gulo hamo grandissimo rapporto co' genii maesfeci della misloogia indiana, i quali sono designati sotto il nome di rackasas. Sono specie di ogri o di campiri aviti di sangue e di carne umana, frequentando le foreste cd i ciniteri. erranti nella campagna. Essi abitano ordinariamente gli edifizii ruioati, d'onde si gettann all'improvviso su'pasaaggieri, che necidono e di cui mangiano la carno.

la difetto di passaggieri vanno la notte ne' cimiteri a pascersi di quella de' morti che disotterrano.

che disotterrano. 
lo fui sparentevolmente sorpreso quando vidi mia nogle con quella gula. Eltimo disotterrano un moro stato sepurilemo disotterrano un moro stato sepurilemo disotterrano un moro stato sepurigliò di-pezzi di carno a più ripreso, cli elteno namgiarmon osiseme sedute sulla sponda della fossa, parlendo tranquillissimamente mentre facevano un pactu si crudele, ma lo era truppo lostano e non un
it possibile di multi comprendero del loro
it possibile di multi comprendero del loro
quanto Il loro pasto, la cui sola ricordanza mi fa frenerea anora.

Quand'esse ebbero terminato quell'orribile pasto, getarono il rimanente del esdavere nella fossa, che colmarono della terra da loro stata tolta. In le lasclai fare e ritornai sollecitamente a casa. Entrando lasclai la porta della sirada semiaperta come l'avera trovata, e, dopo esser rientrato nella mia camera, mi coricai di unovo e finsi di dormire.

Amina rientrò poco tempo dopo, senza far rimore, e spogliatasi si ricoricò anch' ella, colla gioia, com' io m' imaginai, d' esser si hen riuscita nell' opera sua senza che io me ne fossi accorto.

Collo spirito colmo dell' dea d'una azione tanto harbara e tanna shhominevole quanto quella di cui era stato testimone, quanto quella di cui era stato testimone, riento presso colci che l'aveva commessa, stetti lungo tempo svegitisto prima di riaddormentarini. Nondineno dormini, ma d'un sonno coal legiziero, che la prima voco che si fece unifor por rehimara alla preche si fece unifor por rehimara alla preche si dece uniforma di superiori, per si ni desto, ed alzatomi unità alla mocrona. Dopo la presipiera suesi into della città

e passai la mattinata a passeggiare nei giardini ed a pensare al partito che prenderei per obbligare la mia donna a cangiar vita. Bigettai tutti' mezzi di violenza che mi si presentarono alla mente, e risoli di non aboperare se non opeli della obdeczza per ritrarla dalla sciagurata indimazione chi essa aveva. Iminero in queclimazione chi essa aveva. Iminero in queto a casa mia, ove rientasi ginato all'ora del desinare.

Appena Amina mi vide, fece servire e

ci mettemuo a tavola. Siccomo io scorsi tami da un caogiamento al aubitanco e alche clla persisteva sempre a uno mangiare il riso se non a grano a grano, così le dissi con tutta la moderazione possibile:

delle principio a salvarani; il che le dette tempo di prendere un bastone maltrattarni, bi fatto ella me ne au-

- Amina, voi ben sancte quanta cagione io avessi di rimaner sorpreso il giorno successivo alle nostre nozze, quando vidi che mangiavate il riso in si piccola quantità ed in un modo di cui ogni altro marito che me sarebbe stato offeso. Voi sanete ancora che io mi contcotai di farvi conoscere la pena che ciò mi faceva, pregandovi di mangiare anche delle altre vivando che ci sono servito e che si ha cura d'accomodare in differenti modi affine di studiare a trovare il vostro gusto. D'allora in poi avete veduto la nostra tavola sempre servita nello stesso modo , cangiando pondiracno alcune vivande affine di non mangiar sempre delle stesse cose. Nondimeno le mie rimustranzo sono state mntili , e fino a questo giorno non avete cessato di operare nello stesso modo e di esgionarmi la stessa pena. Io ho tenuto il silenzio perche non ho voluto costringervi, e sarci scontento se ció che ve ne dico presentemente vi facesse la minima pena. Ma, Amina-, ditemi , ve ne scongiuro, le vivande che ci sono qui servite non valgono esse meglio della carne di morti?

Non ebbi appena pronunciato queste ultime parole che Anina, la quale benissimo comprese comi io l'avessi osservato la notto, fu invasa da un furare che sorpassa ogui limaginazione. Il suo viso s'infiammò, gli occhi le uscirono quasi fuori della testa, e schiumò di rabbia.

Questo stato orrible in cui la vedera mi colanò di spavento, e divevui come immobile e fuori dello stato di diredermi dall'orrible malsgatà e-l'el a moditava coutro di me, e di cui la maestà vosa tra resterà forte surpresa. Nel colano del suo trasporto, e la prese un vaso d'acqua, che si trovo aver vicino, y diamerse le sue dita memoranada trai suoi denimenta del suoi della consultata di si di consultata di si di consultata di si di consultata di

la tua curiosità e divieni cane.

Appena Amima, la quale io non aveva ancora conosciuis per maga, ebbe pronunzato queste diab-liche parole, che utto ad no tratto mi vidi cangiato to cane. La otrarvigha e la sopraesa cagionia- che Amina m' aveva fatto.

poco aspettato, m' impedirono di pensa-, re al bel principio a salvarani; il che le dette tempo di prendere un bastone per maltrattarmi. Di fatto ella me ne applicò di si grandi colpi, che nun so come non restassi morto sul luogo. lo credetti sfuggire alla sua rabbia fuggendo nel cortile; ma essa nu perseguito collo stesso furore, e di qualunque agdità potessi far uso correndo dall'una all'altra handa per evitarli , non fui sufficientemente destro, per discudermene, e su mestieri sopportarue molti altri. Stanca finalmente di battermi e di perseguitarmi, e disperata di oun averuii accoppato , com' essa desiderava , pensò uu nuovo mezzo di farlo. Ella aprì a metà la porta di strada a liue di schiacciarinivi quando l'avrei passata per fuggire. Avveguache fossi cane, dubitai. del suo peroiciosu disegno, e siccome il pericolo presente dà spesso animo per conservarsi la vita, colsi si bene occasione, osservando i suoi movimenti , che ingannai la sua vigilanza, e passai sollecitamente per salvarmi la vita edeludere la sua malvagità , e ne riuscii col capo della coda un poco mozzo.

Il doloro che pe risentii non lasciè di farmi gridare a baiare correndo lungo la strada; ciò che fece pionihar su di me pareschi cani che mi dettero diversi morsi: Per evitare le loro, persecuzioni, mi gettai nella hottega d' na venditore di teste, di lingue e di picdi di montooi cotti, ove mi salvis.

Il mio ospite prese subito il mio partito con molta compassione, cacciaudo i cnni che mi persegnitavano e che volevano penetrare fin nella sua casa. Per me, la mia prima cura fu di accovacciarmi in un canto ove mi celai alla loro vista. Nondimeno non trovai pressu di lui l'asilo e la protezione che aveva sperati. Era uno di quei fanatici superstiziosi che , sotto pretesto che i cani souo auunali immondi , non trovano sufficiente acqua ne sapone per lavare il loro abito quando per caso un cane li ha toccati passando loro vicioo. Dopo che i cani che m' avevano data la caccia si furono ritirati , fece quanto potè reiterate volte per cacciarmi fin dallo stesso giorno; ma io stava nascosto ed al coperto dei suoi colpi. Però passai la notte nella sua bottega mal suo grado, ed avevo bisogno di quel riposo per rimettermi del cattivo trattamento

"Per non annoiare la maestà vostra con I feci in modo da fargli comprendere che particolari di noca conseguenza, non mi arrestorò a ragguagliarvi le triste considerazioni che feci allora sulla mia metamorfosi : ma le farò osservare solamente che il di successivo, il mio ospite essendo uscito prima del giorno per far compra, ritorno carico di teste, di lingue e di piedi di montoni , e che dopo aver aperto la sua bottega, mentr'egli disponeva la sua mercanzia, io uscii dal mio nascondiglio e me ne andai , quando vidi diversi cani del vicinate, attirati dall'odore di quelle carni, adunati intorno alla bottega del mio ospite aspettando che loro gettasse qualche cosa. Io mi mischiai ad essi in aspetto di supplicante.

Il mio ospite, per quanto mi parve, considerando che non aveva mangiato da che m' era posto in salvo in sua casa, mi distinse gettandomi dei pezzi più grossi e più spesso che agli altri cani. Quando ebbe terminato le sue liberalità, io voleva rientrare nella sua bottega guardandolo e movendo la coda in modo da fargli conoscere che lo supplicava di farmi un' altra volta questo favore ; ma egli fu inflessibile e s'oppose al mio disegno col bastone in mano, e sì spietatamente in atto, che fui costretto ad allontanarmi-

Alquanti passi più lungi , m'arrestai innanzi alla bottega d'un fornaio, che all' opposto del venditor di teste di montoni, il quale era divorato dalla malinconia, mi parve un nomo gaio e di huon nmore, e di fatto l'era. Egli faceva allora colezione, e, quantunque non gli avessi dato nessun segno d'aver bisogno di mangiare, non lascio nondimeno di gettarmi un pezzo di pane. Prima di gettarmi sopra con avidità, ceme fanno gli altri cani , lo guardai facendogli segno det capo e movendo la coda per manifestargli la mia riconoscenza. Egli mi seppe huon grado di questa specie di cortesia e sorrise. Io non aveva hisogno di mangiare : pur nondimeno, per fargli piacere , presi il pezzo di pane e lo mangiai lentissimamente per fargli conoscere che lo faceva per onore. Egli noto tutto ed ehbe la bontà di soffrirmi vicino alla sna bottega, lo vi restai seduto e rivolto dalla parte della strada per fargli osservare che da quel momento non gli dimandava se non la sua protezione.

Egli me la concedette, e di più mi fece delle carezze che mi dettero l'assicurazione d'introdurmi in sua casa ; il che io

ciò non era se non con la sua permissione. Non avendovi egli trovata opposizione, anzi al contrario mostratomi un luogo ove poteva collocarmi senza essergii d'incomodo, presi possesso del posto che conservai per tutto il tempo iu cui rimasi in sua casa.

lo vi fui sempre ben trattato, ed egli non faceva colezione, non pranzava, non cenava senza ch' io non avessi la mia parte a sufficienza. Dal canto mio io aveva per lui tutta l'affezione e tutta la fedeltà che poteva esigere dalla mia riconoscenza.

Gli occhi miei eran sempre fissi su di lui, ed egli non faceva un passo per la casa ch' io non gli tenessi dietro. Facevo lo stesso quando il tempo gli permetteva di fare qualche passeggiata per la città pe' suoi affari. Io v' era tanto maggiormente esatto, in quanto che mi era accorto che la mia attenzione gli piaceva. e che spesso quando aveva disegno d'uscire, e che io non me n'ere avveduto, mi chiamava col nome di Rossastro che mi aveva imposto.

A questo nome io mi slanciava immantinenti dal mio posto nella strada : faceva scambietti e corse innanzi alla porta; non cessando di far ciò se non quando egli era uscito, ed allora l'accompagnava esattissimamente seguendolo o correndo innauzi a lui , e guardandolo di tanto in tanto per provargli la mia gioia.

Era già molto tempo che stava in quella casa, quando un giorno una donna venne a comprar del pane, e nel pagarlo al mio ospite gli dette una moneta d'argento falsa con altre buone. Il fornaio , che s' accorse della moneta falsa , la rese alla donna dimandandoglicue un'altra in cambio.

La douna ricusò di riprenderla e pretese che fosse buona. Il mio ospite sostenne il contrario, e nella disputa:

- La moneta , diss' egli a quella donna , è sì visibilmente falsa che son sicuro ohe il mio cane, il quale non è se non una bestia , non s'ingannerebbe. Vieni qua, Rossastro , diss' egli poscia chiamandomi.

Alla sua voce io saltai leggiermente sul banco, ed il fornaio, gettandomi innanzi le monete d'argento, mi disse;

- Vedi , non è egli vero che v'ha una moneta falsa? lo gnardai tutte quelle monete, e met-

tendo la zampa sulla falsa , la separai i tre io la guardava in egual modo. Ella dalle altre , guardando il mio padrune , come per dimostrargfiela.

Il fornaio, il quale non s'era rapportato al mio giudizio se non per una specie di scherzo e per divertirsi , fu estremamente sorpreso nel vedere che io aveva sì bene saputo trovaria senza esitare, La donna convinta della falsità della sua moneta, non ebbe che ridire, e fu obbligata a darne un' altra buona in vece di quella. Appena essa fu partita, il mio padrone chiamò i suoi vicini, cui esagerò moltissimo la mia capacità, loro raccontando ciò ch' era accaduto.

I vicini ne vollero aver la prnova, e di tutte le monete false che mi mostrarono insieme a quelle di buona lega, non vi fu una su cui non mettessi la zampa e

non separassi dalle buone.

La donna dal canto suo non mancò di raccontare a tutte le persone di sua conosecnza che incontro per la via ciò che le era accadato. La fama adunque della mia abilità a distinguere la falsa moneta si diffuse in poco tempo non solo nelle vicinanze, ma anche in tutto il quartiere . ed insensibilmente per tutta la città.

lo non mancai d'occupazione per tutta la giornata, Bisognava contentare tutti quelli che venivano a comprar del pone e loro dar pruova della mia abilità. Era un allettamento per tutti, e la gente veniva da' più lontani quartieri della città per vedere quel ch' io sapessi fare. La mia riputazione procurò al mio padrone tante pratiche che appena poteva ba-tare a contentarle. Ciò durò lungo tempo, e il mio padrone non potè far a meno di confessare a' suoi vicini ed a' suoi amici che io gli valeva un tesoro.

La mia poca capacità non mancò di attirargli de' gelosi. Mi si tesero degli aguati per rapirmi, ed egli fu costretto i di guardarmi a vista. Un giorno, una donna, attirata da questa novità, venne a comprar del page come gli altri. Il mio luogo ordinario era allora sul banco; ella vi gettò sei monete d'argento innanzi a me, tra le quali ve n'era una falsa. Io la sceverai dalle altre, e metteadovi la zampa sopra, la guardai come per dimandarle se non era quella.

- Sì, mi disse quella donna guardandomi del pari , questa è la falsa , non

Ella continnò lungo tempo a guardar-

pagò il pane ch'era venuta a comprare, e, quando andò per ritirarsi, mi fece segno di seguirla senza saputa del for-

naio. lo stava sempre attento al modo di liberarmi da una metamorfosi tanto strana quanto la mia, lo aveva osservato l'attenzione con cui la dopna mi aveva esaminato, e mº imaginai ch' ella aveva forse conosciuto qualche cosa del mio infortunio, ed io non m'ingannava. Nondimeno la lasciai andarsene, contentandomi di guardarla, Dono aver fatto due o tre passi ella si rivolse, e vedendo che io non faceva se non guardarla senza muovermi dal mio posto, mi fece segno di seguirla.

à

20

ber

di

di

ľ

6

b

31

2

þ

Allora, senza deliberar davvantaggio. come vidi che il fornaio era occupato a nettare il suo forno per enocere del pane , e che non liadava pnato a me , saltai abbasso al banco e segmi quella donna che mi parve esserne molto licta.

Dopo aver fatto qualche buon cammino essa ginnse alla sua casa; ne apri ta porta, e quando fit entrata, tenendo la porta aperta, mi disse : - Entra , entra , non ti pentirai di

avermi segnita.

Quand' io fui entrato, e che ella ebbe chiusa la porta, vidi una dsmigella d'una grande hellezza che ricamava. Era la figlinola della donna caritatovole che mi aveva condetto , abile ed esperta nell'arte magica, come ben presto conobbi, - Figliusla mia , le disse la madre .

io vi conduco il famoso cane del fornaio che sa sì bene distinguere la faisa moneta dalla buona. Voi sanete che ve ne bo detto il mio pensiero dal primo rumore che se ne è diffuso, manifestandovi che poteva ben essere un uomo cangiato in cane per qualche malvagità. Oggi mi sono avvisata di andar a comprar del pane presso questo fornaio, ove sono stata testimone della verità che se ne è pubblicata, ed ho avuta la destrezza di farmi seguire da questo cane si raro che fa la meraviglia di Bagdad. Che ne dite voi, figliuola mia ? Mi sono ingannata nella mia congettura?

- Voi non vi siete ingannata, madre mia, rispose la giovanelta, e vadu a farvelo vedere.

La damigella si alzò, prese un vaso pieno di acqua in cui immerse la mano, mi e a considerarini con ammirazione men-le gettandoni di quell'acqua sopra, disse:

- Se tu sei nato cane, resta cane; nia se sei nato nomo, riprendi la forma d' uonio in virtù di quest' acqua. Immantinenti fu rotto l'incanto: io per-

detti la figura di cane, e mi vidi uomo come prima.

Penetrato dalla grandezza del beneficio mi gettai a' piedi della damigella, e dopo averle baciato il lembo della sua veste: - Mia cara liberatrice, le dissi, io sento si vivamente l'eccesso della vostra bontà senza pari verso uno sconosciuto qual io mi souo, che vi supplico di dirmi ciò che possa fare per compensarvene degnamente, o pinttosto disponete di me come di uno schiavo che vi appartiene a giusto titolo. lo non son più padrope di me, ma sono a voi : ed affinchè conosciate chi è il vostro servo, vi dirò la mia storia in poche parole.

E dogo averle detto chi io mi era, le feci il racconto del mio matrimonio con Amina, della mia compiacenza e della mia pazienza a sopportare il suo umore, c dell'indegno modo in cui m'aveva trattato per una inconcepibile malvagità. Dopo ciò ringraziai la madre della inesprimibile felicità che ella mi aveva procurata.

- Sidi-Nouman, mi disse la figlinola, non parliamo dell'obbligazione che dite d'avermi. Il solo sapere d'avernu obbligato un onest' uomo come voi mi tien luogo di qualunque riconoscenza. Parliamo d'Amina vostra moglie. Io l'ho conosciuta prima del vostro matrimonio, e come io sapeva che essa era maga, cusì ella non ignorava del pari che io aveva qualche cognizione della stessa arte, perche avevani preso lezioni dalla stessa maestra. Noi c'incontravamo spesso al bagno; ma aiccome le nostre indoli nou s'accordavano. così io aveva una gran cura d'evitar ogni occasione di stringer amicizia con lei; nel che m'e stato altrettanto meno difficile di riuscire, in quanto che per la stessa ragione ella evitava dal canto auo di farne con me. Adunque io non sou sorpresa della sua malvagità. Per ritornaro a ciò che vi riguarda, quanto ho fatto per voi non basta, ma voglio terminare ciò che be cominciate. Difatto non basta l'aver rotto l'incanto per cui v'aveva escluso sì malvagiamente dalla aocietà degli uomini; bisogna che ne la puniate come merita . rituruando in vostra casa per riprendervi l'autorità che vi appartiene, ed io vado a darvene il mezzo. Trattenetevi un mo-

La mia liberatri e entrò in un gabinetto, e per tutto il tempo che vi restò ebbi il tempo di dire un'altra volta alla niadre quauto le fossi obbligato altrettanto che alla figlipola.

- La mia figliuola, mi diss' ella, come ben vedete, non è meno esperta nell'arte magica di Amina; ma ne fa un si buon uso, che sareste maravigliato di sapere tutto il bene ch'ella ha fatto e fa ciascun giorno per mezzo delle cognizioni che ha. E per questo che io l'ho lasciata fare e che la lascio far tuttavia. Per altro non la soffrirei, se m'accorgessi ch'ella ne abu-

sasse nella minima parte. La madre aveva cominciato a raccontarmi alcuna delle meraviglie di cui era . stata testimone, quando la sua figliuola rientro con una piccola bottiglia in mano,

dicendomi:

- Sidi-Nouman, i miei libri che ho consultati, mi dicono che Amina presentemente non è in casa vostra, ma che deve subito ritornarci. Mi dicono altresì che la dissimulatrice finge, innanzi a' vostri domestici, d'essere in una grande inquietudine della vostra assenza, dando loro a credere che moutre pranzavate, vi sicto ricordato d'un affare che vi ha obbligato ad uscire senza por tempo in mezzo; che uscendo voi avete lasciata la porta aperta, e che un cane essendo entrato era venuto fino nella sala in cui ella terninava da pranzo, e che essa l'aveva cacciato a grandi colpi di bastone.

Ritornate dunque in vostra casa senza perder tempo con la piccola bottiglia che vedete e che affido uelle vostre mani, Quando vi sarà aperto, aspettate nella voatra camera che Amina rientri: essa non vi farà aspettar lungo tempo. Appena sorà rientrata, discendete nel cortile e presentatevi faccia a faccia a lei. Nella sorpresa in cui sarà di vedervi, contro la sua aspettativa, vi volgerà le apalle per prendere la fuga. Allora gettatele sopra dell'acqua di questa bottiglia, pronunziando arditamente queste parolo: » Ricevi il castigo della tua malvagità ». E ne vedrete l'effetto senza ch'io vi dica di più.

Dopo queste parole della mia benefattrice, che non dimenticai punto, siccome nulla più m'arrestava, tulsi congedo da lci e da sua madre con tutte le dimostrazioni della più perfetta riconoscenza, ed una protestazione sincera che mi ricorderei eternamente dell'obbligazione che mento con mia madre, chè or ora ritorno. loro aveva, e ritornai in casa mia.

Le cose necadêreo come la giovane maga n'aveva dello. Amina mo istette limgo tempo a ritoriare, e secom ella e'aratazava, o mi presentia i el too f'accatazava, e mi presentia i el too f'accatazava, e mi presentia i el too f'accatazava, e mi presentia el too f'actazava el too f'acatazava el too f'actazava el too f'actazava el too f'acatazava el too f'actazava el too f'acatazava el too f'actazava el too f'actazava

All'stante, profittando della sorpresa in cui quella stava, la afferrai poi crioi, e ad onta della sua resistenza, la trassi nella mia senderia. Le misi una cavezza: e dopo averla legata, rimproverandole il suo delitto e la sua malvaptà, la gastigal con sonori colpi di scudiscio sino a che la stantchezza mi obbligò di cressare, riserbandoni per ultro di darle ogni gor-irerbandoni per ultro di darle ogni gor-irerbandoni per ultro di darle ogni gor-

no un simile castigo.

Commendatore de credenti, aggiunse Sidi-Nouman, terminando la sua storia, lo soo sperare che la maestà vostra non disapproverà la mia coudotta, ma anzi troverà che una donna sì cattiva e si perniciosa è trattata con più indulgenza di

quella che merita.

Quando il califfo vide che Sidi-Nouman

pon aveva più nulla a dire : - La tna storia è singolare, gli disse, e la malvagità della tua moglie non e punto scusabile. Però non coudanno assolutamente il castigo che glie ne hai fatto provare fino ad ora; ma voglio che tu consideri quanto il sno supplizio è grande nel vedersi ridotta al grado delle bestie. e spero che tu ti contenti di lasciarle far peniteuza in questo stato, lo ti ordinerei anche d'ander dalla giovane maga che l'ha trasformata in tal guisa per far cessare l'incanto, se l'ostinazione e la durezza incorreggibile dei maghi e delle maghe che abusano della loro arte non mi fossero conosciute, e se io non temessi dalla parte sua contro te un effetto della sua vendetta più crudele del primo.

Il califfo, naturalmente dolce e pieuo di compassione verso quelli che soffrono, anche secondo i loro meriti, dopo aver dichiarata la sua volontà a Sidi-Nouman, si rivolse al terzo che il gran visir Giafar avea fatto venire.

— Cogia Hassan, gli disse, passando ieri imanzi alla tua casa, mi parve si magnifica che cibi la curiosità di sapere a chi apparteneva; e seppi che tu l'a-

sevi fatta fabbricare dopo aver professato un mestiere che ti dava appena di che vivere. Mi fu detto altresl che tu unon eri venuto in superbia per ciò che facevi buonu uso delle ricchezze che bio t'ha date, e che i tuoi vicini dicevano gran bene di te.

Tutto ciò m'ha fatto piacere, agginnse il califfo, e sono persuasissimo che le vie per cui è piaciuto alla Provvidenza di rimunerarti de'suoi doni debbono essere straordinarie. lo son curioso di saperle da te medesimo, ed è per avere questa soddisfazione che t'ho fatto venire, Parlami adunque con sincerità, affinché goda prendendo parte alla tua felicità con maggior cognizione. E percho la mia curiosità non ti sia sospetta, e che tu non creda ch'io al-bia altro interesse fuorche quello che t'ho detto, ti dichiaro che luugi dall'avervi nessuna pretensione, ti concedo la mia protezione per goderne con maggior sicurezza.

Dietro queste assicurazioni del califio, Cogna-Hassan si prostrò innanzi al suo trono, percosse colla fronte il tappeto ond'era coperto, e dopo che si fu rialzato:

- Commendatore de'eredenti, diss'egli, ogni altro che me il quale non si fosse intesa la coscienza tanto pura e tanto netta quanto io nie la sento, avrebbe potuto esserturbato ricevendo l'ordine di comparire innauzi al trono della maestà vostra; ma siccome io non ho avuto per lei che sentimenti di rispetto e di venerazione, e che non ho nulla commesso contro l'obbedienza che le deblio, ne contro le leggi, che abbia potuto attirarmi la sua indignazione; cusì la sola cosa che m'ha fatto pena, è il giusto timore da cui sono stato compreso di non poterne sostenere lo splendore, Nondimeno, sulla bontà con cui la fama annunzia che la maesta vostra riceve ed ascolta l'infimo de'snoi sudditi, mi son rassicurato e non ho dubitato ch' ella medesinia non mi desse il coraggio e la confidenza di procurarle la soddisfazione ch'ella potrebbe esigere da me;

Questo è, cominendatore de'eredent; ciò che la maestà vostra mi fa sperimentare concedendomi la sina potentio protezione senza sapere se lo la meriti. Spero mondimento che m'e si vantaggioso quando, per soddisfare al suo comando, le avro fatta la narrazione delle mie aventure.

Dopo questo piccolo complimento per conciliarsi la benevolenza e l'attenzione del califfo, e dopo avere per alcuni momenti ruminato nella sua memoria ciò che sveva a dire, Cngia Hassan riprese la parola in questi termini.

## STORIA DI COGIA HASSAN ALHABBAL

— Commendatore de 'credenti, diss'egli, per megio far comprendere alla maestà vostra per quali mezi, son percenula alla grande prosperità di cui gudo, debbo prima d'ogni altra cosa comicciare da partarle di dos amici intuni, ettidanti di questa more sime possono rendere testimozianza della verità, a' quali ne son debitore dopo Dio, il primo autore di ogni lene e di ogni eficità.

Questi due amici si chiamano l'uno Saadi, l'altro Saad. Saadi, che è immensamente ricco, è sempre stato del sentimento che na uomo non possa essere felice in questo mondo se non quanto più ha beni e maggiori ricchezze, per vivere indipendentemente da chicchessia.

Sand è d'un altro sentimento : conviene che è mestieri versmente d'aver ricchezza per quanto a' hisogni della vita; ma sostiene che la virtù deve formare la felicità degli uomini, senza altra relazione a' beni del mondo che in rapporto s'hisogni che possono averne, e per farne delle liberalità secondo la loro forza. Saad è di questo numero, e vive contentissimo e felicissimo nello stato in cui si trova. Quantunque Saudi, per così dire, sia infinitamente più ricco di lui , la loro amicizia nondimeno è strettissima, ed il più ricco non si stima più dell' altro. Essi non hannn mai avuto contrasti che su questo solo punto; in ogni altra cosa la loro unione è stata sempre uniformissima.

Un giorno in un loro colloquio, presso a poco sulla stessa materia, come l'ho saputo da essi medesimi, Sandi pretendeva che i poveri non erano poveri, se non perchè eran nati nella provertà, o che, nati con ricchezze, le avevano perdute o per dissolutezza, o per qualche impreveduta fatalità che non è punto straordinaria.

— La mia opinione, diceva egli, è che questi povéri non lo sono se non perche non possona pervenire ad ammassare una somma di dansio sufficientemente grossa per trarsi dalla miseria, adoperando la industria per farla valere; ed il mio sentimento è che se venissero a questo punto e che facessero un uso conveniente di

questa somma, non solo diverrebbero ricchi, nia ancera opulentissimi col tempo. Sand non fu dello stesso sentimento di

Saadi. - Il mezzo che voi proponete, rispose egli, per fare che un povero divenga ricco, non mi sembra tauto certo quanto voi lo credete. Ciò che ne pensate è innito equivoco, e potrei sostenere il mio sentimento contro il vostro con diverse buone ragioni che ci menerebbero troppo lungi. lo credo, almeno, con altrettanta probabilità, che un povero possa divenir ricco con ngni altro mezzo che con una somma di danajo. Spesso si fa per un azzardo una fortuna più grande e più sorprendente che con una somma di danaio tale quale voi la pretendete, qualippone economia e buon governo si faccia per farla moltiplicare con nn ben condotto negozio,

— Sand, rispose Sandi, redo hene cho non guadaquere inilla con vai, persistendo a sostenere la mia optione contro la votra. lo vegilo farne l'esperiaza per convincerrene, dando, per esempio, in pure dono una somma tale, quale io me l'immagino, ad uno di questi artigiami, poverdi dipader in figlio, che vivann alla giorata e che muoiono altrettando mendici di quanto son nati. Se io non ris-sco, vedremo se voi riusdrete meglio nel modo in cui l'intendete.

modo in cui l'intendete. Alcuni giorni dopo questa disputa, accadde che i due amici, passeggindo, a passarono pel quaritere in cui o faceva il mio mesticre di cordaio, che io avera imparato da mio parte, il quale l'aveva imparato da mio avolo, e questo ilmio timo da nostri antenati. A vedere il mio equipaggio ed il mio vestimento non duravano fatica a giodicare della mia povertià.

raron fatica a giudicare della mia povertà. Saad, che si sovvenne dell'impegno di Saadi, gli disse:

— Se non vi siete dimenticato a che vi siete impegnato con me, ecco un nomo, soggiunse indicandomi, che da lungo tenpo io vedo esercitar il mestier di cordsio e sempre nello stesso stato di povertà. Gli è un soggetto degno della vostra liberalità, ed assai proprio a fare l'esperienza di cui parl'avate il vitro giorno.

— Mc lo ricordo si bene, rispose Saadi, che prendo a petto mio del come fare l'esperienza che dite, e non aspettava se non l'occasione che ci trovassimo insieme e che voi ne foste testimone. Avviciniamoci, e vediamo segli ha veramente

bisogno.

6

I due amici vennero a me , e come ; vidi che volevan parlarmi, così cessai dal mio lavoro. Egino mi dettero ambidue il saluto dell'augurio di pace; e Saadi prendendo la parola, mi dimandò come mi chiamassi.

lo resi loro lo stesso saluto, e per rispondere ali' inchiesta di Saadi :

- Signore, gli dissi, il mio nome è Hassan, ed a causa della mia professione sono communemente denominato Hassan Alhabhal.

- Hassan , soggiunse Saadi , siccome non v' ha mestiere che non nudrisca chi lo professa, così non dubito che il vostro non vi faccia guadagnare di che vivere a vostro agio, e son anzi meravigliato che , dal tempo da cui voi l'esercitate, non abbiate fatto qualche risparmio e non abbiate comprato maggior quantità di canape per fare più lavoro, tanto per voi quanto per la gente salariata che avreste presa per farvi aiutare, e così divenir più agiato.

- Signore , gli risposi , voi cesserete dal maravigliarvi che io non faccia risparmio e che non prenda la via che dite per divenir ricco, quando saprete che con tutto il lavoro che posso fare dalla mattina fino alla sera, duro fatica a guadaunare di che nutrire me e la mia famiglia . di pane e di alcuni legumi. Io bo una moglie e ciuque figlinoli, di cui niuno è in età di aintarmi nella minima cosa; bisogna dar loro vitto e vestito; ed in una casa piecola che sia, vi son sempre mille cose necessarie di cui non si può fare a meno. Quantunque il canape non sia caro, v' ha d' uopo nondimeno del danaio per comprario, ed e questa la prima cosa che metto a parte della vendita delle mie opere. Senza ciò non mi sarebbe possibile di provvedere alla spesa della mia casa.

Giudicate da ciò, signore, aggiunsi io, s' egli e possibile che faccia risparmii per divenir più agiati io e la mia famiglia. Ci basta d'esser contenti del poco che Dio ci manda, e che ci tolga la cognizione ed il desiderio di ciò che ci manca. Ma non troviamo nulla mancarci quando abbiamo per vivere ció che siamo accostumati d'avere senza essere nella necessità di dimandarne a chiechessia.

Quando ebbi fatto tutto questo ragguaglio a Saadi :

- Hassan , mi diss' egli , io non son

do tutte le ragioni che vi obbligano a contentarvi dello stato in cui vi trovate. Ma se io vi facessi dono d'una borsa di duecento monete d'oro, non ne fareste voi un buon uso, e non credete che con questa somma diverreste ben presto ricco, almeno quanto i principali tra quelli che esercitano la vostra professione i

- Signore, risposi io, voi mi sembrate un onest' uomo ; e son persuaso che uon vorreste beffarvi di me, e che l'offerta che mi fate è seria. Oso duoque dirvi. senza troppo presumere di me, che una somma assai minore mi basterebbe, non solo per divenire altrettanto ricco quanto i principali della mia professione, ma anche per divenirlo in poco tempo più io solo che non lo sono tutt' insieme in questa città di Bagdad , si grande e sì popolata com' è.

Il generoso Saudi mi fece vedere immantinenti che m'aveva parlato il vero. Tratta la borsa dal seno, e dandomela in mano:

- Prendete, mi disse, ecco la borsa; voi vi troverete le dueceuto monete d'oro ben contate. Prego Dio che vi dia la sua benedizione e che vi faccia la grazia di farne il buon uso che io desidero, e credete che il mio amico Saad qui presente ed jo av remo un grandissimo piacere quando sapremo ch' essa vi avra servito a rendervi più felice di quel che lo siete.

Commendatore de' credenti, quando io ebbi ricevuto la borsa e che l'ebbi messa nel mio seno, fui in un trasporto di gioia si grande, e fui tanto compreso dalla riconoscenza, che la parola mi manco, e non mi fu possibile di darne altra pruova al mio benefattore che collo avanzar la mano per prendergli il lembo dell' ahito e baciarglielo. Ma egli lo ritirò, ed allentanandusi continuò il cammino col suo amico.

Rimettendomi all' opera mia dopo che essi si furono allontanati, il primo pensiero che mi venue fu di pensare ove metterei la borsa per tenerla in sicurezza. lo non aveva nella mia piccola e povera casa ne forziero ne armadio che chindesse, ne alcun luogo in cui potessi esser sicuro che pon sarebbe scoperta se ve la nascondeva.

In questa perplessità, siccome io aveva costume, egualmente che la povera gente della mia classe, di celare la pora moneta che aveva nelle pieghe del mio più maravigliato come prima, e compren- turbante, lasciai il mio lavoro, ed entrai in casa mia sotto prete-sto di riaccomodarlo, lo press si bene lo mie precauzioni, che, senza che mia moglie ed i miei figlimoli se ne accorgessero, trassi dieci monete d'oro dalla borsa, che misi a parte per le spese più pressantale a vaviluppai il rinnaneate nelle pieghe della tela che formava il mio turhante.

La principale spesa che feci fin dallo stesso gioroo fu di comprare una buona provvisione di canape. Judi, siccome era lungo tempo che non si era veduto carne nella mia famiglia, andai alla heccheria e ne comprai per la cena.

Ritorandomene, io teneva la mia carei mano, quando un nibino affamato, senza che io potessi difindermi, vi piombia sopra, e me l'averbie strappata se non avesti tenuto fermo contro di la compata se non avesti tenuto fermo contro di la compata del contrologica de la consecución del

Immantinenti il nibbio lasciò la carue e si gettò sul mio turbante, prima che arcessi avato il tempo di raccogliorlo, e lo rapl. Io misi delle grida sì acute, che gli uomini e le donne ed i fanciulti del vicinato furono spaventati, e conginnsero le loro grida alle mie per cercare di far lasciare pressa al nibio.

Si riuscì spe sso con questo mezzo a forzare questa specie di uccelli voraci a lasciare ciò che avevano rapito. Ma lo nostre grida non isparentarono già il nibbio, che trasportò il mio turiaute ai lungi da perderio di vista prima che l'avesse lasciato. Però sarebbe stato intitle di darmi la pena e la fatica di corrergii appresso per ricuperarlo.

for itorasi in mia casa molto attristato della perdia del mi turbante e del mio danato. Intanto fa d'uspo comprarne mi attro ; il che fece uson nova diminuzione alle dieci monete d'oro che avea tratte dalla boras. In ea revar agit spessi una parte per la compra del canape, e quello che mi restava non bastava punto per dar compimento alle belle aperanzo che aveva conceptio.

Ciò che mi fece maggior pena fit il poco soddisfacimento che il mio beorfattore avrebbe d'aver si mal collocato la sua liberalità quando saprebbe la scingura accadutami, che terrebbe forse come iucredibile e per conseguenza come una

vana scusa. Tanto che duro il poco delle dieci monete d'oro che mi restavano ce la godemmo la mia piccola famiglia ed jo; ma ricademmo hen presto nello stesso stato e nella stessa impotenza di prima di trarci dalla miseria. Non pertanto non ne feci motto. Dio , dicevo tra me , ha voluto provarmi dandoni del bene in quella che meno me lo aspettava; me l'ha tolto quasi nello stesso tempo, perchè così gli è piacinto, a lui appartenendo; che egli ne sia ledato com' io l' aveva ledato fin allora de' beneficii di cui m'aveva favorito come più gli era piaciuto : io mi sottometto alla sua volontà.

Io pessava in questo modo, mentre che la mia consorte, esi non areva potuto far a meno di parteripare la perituto far a meno di parteripare la perituto far in fatte e per qual modo mi era
tuto di me fatte e per qual modo mi era
gito anche, nel turbamento in cni era,
di dire a "mie tvicia", che, perdendo il
mio turbanete, lo avera perduto una borsa
con ceato novanta monete di oro: na
ta, e non potendo comprendere in qual
modo avessi goadegnato una si grussa
somma col mio ilavoro, non fecere chia
riderno, ed i fanciali più d'essi, alriderno, ed i fanciali più d'essi, al-

Eran circa soi mesi da che il nibilo m'aveva cagionata la sciagura che ho raocontato alla maestà vostra, quando i due amiei passarono poco lungi dal quartiere in coi io dimorava. La vicinanza fece che Sada si ricordasse di me e dicesse a Saadi:

— Noi non siamo molto lungi dalla strada in cui dimora Hassan Albabbal; passiamoci, e vediamo se le duccento monete di oro, che voi gli avete date, banno contribunto in qualche modo a metterlo nella via di fare almenuo una fortuna migliore di quella in cui noi l'abbie mo veduto.

— Volentieri, rispose Saadi; sono alcuni giorni che io pensava a lui, facendomi un gran piacere del soddisfacunento che avrei di renderri testimone della pruova della mia proposiziono. Voi vedrte un gran caugiamento in lui, e mi aspetto che direrenno fatica a riconoscerlo.

I due amici s' cran già rivolti, ed entravano nella strada nello stesso tempo in cni Saadi parlava ancora. Saad, che l mi scorse da loutano il primo disse al suo amico:

- Egli mi sembra che voi teniate la causa vinta troppo presto. lo veggo Hassan Albabbal . ma non veggo nessun cangiamento nella sua persona : egli è altrettanto mal vestito quanto in era allorche gli abbiamo parlato insieme : la sola differenza che vi vedo è che il suo turbante e un poco meno mal proprio ; vedete voi stesso se jo m' inganno. Avvicinandosi, Saadi, che m' aveva al-

trest veduto, vide bene che Saad aveva ragione, e non sapeva su che fondare il noco caugiamento che vedeva nella mia persona. Della qual cosa restò sì forte maravigliato, che non fu egli che mi parlo quando m'ebbero abhordato, Saad, dopo avermi fatte il saluto ordinario :

- Ebbene, Hassan, mi disse, noi non vi dimandianio già come vanno i vostri piccioli affari da che non v' abbiamo ved:tto, avendo essi preso senza dubbio un miglior cammino, mercè le duecento monete d'ore che debbone avervi melto contribuito.

- Signori , risposi io rivolgendomi ad ambedue, ho una grande mortificazione d'avere a dirvi che i vostri desiderii , i vostri voti, e le vostre speranze, come pure le mie , non hauno avuto il successo che voi dovevate aspettarvi e che io ui' era promesso a me niedesimo. Voi durerete fatica ad aggiustar fede all' avventura straordinaria che m'è accaduta ; io vi assicure nondimeno da uomo di onore, e voi dovete credermi, che nulla non é più vero di quello che vado a dirvi. Allora io loro raccontai la mia avventura co' medesimi particolari con cui ho avuto l'ouore di raccontarla alla maestà vostra.

Saadi non credè per nulla il mio discorso.

- Ilassan , diss' egli , voi vi liurlate di me e volete ingannarmi ; ciò che mi dite è una cosa incredibile ; i nibbii non s' appigliano già a turbanti , ma sì cercano come contentare la loro avidità. Voi avete fatto come tutte le genti della vostra condizione banno costnine di fare; se fanno qualche guadagno straordinario, o arriva loro qualche fortuna che non aspettavano, abbandonana il loro lavoro, si divertono facendo buona tavola finché il danaio dura , ed appena hanno tutto mangato, si trovano nella stessa neces- fondo ad un gran vaso di terra pieno di

sità e negli stessi bisogni di prima. Vo non giacete, pella vostra miseria se non perche lo meritate e perche vi rendete indegno del bene che vi si fa.

- Signore, soggiunsi io, io soffro tutti questi rimproveri , e son disposto a soffrirne anche altri assai più atroci che voi potrete farmi ; ma li soffro con altrettanto maggior pazienza in quanto che non credo averne meritato alcuno. La cosa è tante pubblica nel quartiere . che non vi è persona la quale non nossa rendervene testimonianza, Informatevene voi stesso e troverete che io non mentisco. Confesso che non aveva inteso mai dire che i pibbii rapivano i turbanti : ma la cosa ni'e accaduta come un' infinità d'altre, che non sono mai accadute e cha nonpertanto accadono tutt' i giorni. Saad prese il mio partito e racconto

a Saadi tante altre storie di nibbii non meno sorprendenti, di cui alcuue non gli erano ignote, che alla fine Sandi trasse la sua borsa dal seno, da cui mi contò dueceuto monete d'oro pella mano, che io misi , a seconda che me le dette , nel mlo seno in difetto di borsa,

Quando Saadi ebbe terminato di contarmi questa somma:

- Hassan, mi diss'egli, di buon grado veglio farvi ancora regalo di queste altre duccento monete d'oro; ma badate di metterle in un luogo sicuro, affinche non vi accada di perderle sì sciaguratamente come avete perduto le altre, e di far in modo ch'esse vi procurino il vantaggio: che le prime dovrebbero avervi procurato.

lo gli manifestai che l'obbligazione che gli nveva per questa seconda grazia, era. tanto più grande in quanto che uon la meritava punto, dopo quello che m'era accaduto, e che non avrei dimenticato. nulla per profittare del suo buon consiglio. Io voleva proseguire; ma egli nonme ne dette il tempo, poiche mi lascio, e continno la sua passeggiata col suo

lo non ripresi già il mio lavoro dopola loro partenza : ma , rientrato in mia: casa, ove la mia consorte e i miei figliuoli allora non si trovavano, misi a.parte dieci monete d'oro delle duecen(o, ed avviluppai le centonovanta che rimasero in un pannolino che annodai. Dopo ciò si trattava di pascondere il pannolino in un luogo di sicurezza, e dopo avervi ben 'nensato, m' avvisai di metterlo in

crusca che stava in un angolo, ove mi immaginai che ne inia moglie ne i miei figliuoli sarebbero audati a visitare. Mia moglie ritorno poco dopo, e siccome non mi restava che pochissimo canape, senza parlarle de'due amuci, le dissi che andava a comporarire.

La sultana Scheberazade, non avendo potulo il giorno precedente finire la storia di Cogia llassan Alhabbal, cui ella vedeva che il sultano delle Indie, suo sposo, prendeva un singolar piacere, non mancò, appena fu svegliata da sua sorella Dinarzade, di riprenderla in tal guisa.

## BEGUITO DELLA STORIA DI COGIA HASSAN ALHARBAL

Commendatore de'credenti, io le bo già detto come Saudi mi foce di nuovo dono di duecento altre monete d'oro, per cercar di ristalhite la mia piccola fortuna. Io le ho detto altresel che, senza ripgiare il mie lavoro, cattra in casa mia, repitare il me lavoro, cattra in casa mia, monta del come del

comprar del canape.

Io uscii, ma mentre era andato a far
questa conupra, un venditore di terra da
sgrassare, di cui le donne si servono al
lugno, venne a passare per la strada e
si fece sentire col suo grido.

Mia moglie, che non avesa più di quella terra , chiamò il venditore, e, non avendo danaro, gli chiese se voleva darle della terra in cambio della sua crueza. Il mercato si fece e si concluse. Essa ricevè la terra da sgrassare, ed il venditore portò il vaso colla crusca.

lu rifornii carico di canape per quanto ne potera portare, seguito da cinipue facchini carichi come nu della stessa mercanzia, di cui empit un soppalco che aveva praticato nella mia casa. Soddisfeci i facchini della ioro fatica, e dopo che furono partiti, mi ripossi alquanto per rimettermi dalla mia stanchezza. Allora guardai dalla parte in cui aveva lasciato il vaso di crusca e non lo vidi più.

lo non posso esprimere alla maestà vostra nè quale fu la mia sorpresa, nè l'effetto che produsse in me quello spettacolo. lo domandai con precipitazione a mia moglie ciò che ne fosse divenuto, ed ella mi raccontò il mercato che ne aveva fat-

to, come di una cosa in cui credeva aver molto guadagnato.

— Ah sciagurata donnal setamai io, voi ignorate il male che avete fatto a me, a voi stessa ed a nostri figliuoli, facendo no mercato che ci perde senza risorsa. Voi avete creduto non vendere che rusca, e con questa crusca avete arricchito il vostro venditore di terra da sprasare di centonovanta monete d'or odi cui Saudi, accompagnato dal suo amico, mi aveva fatto dono per la seconda volta.

Mancò poco che mia moglie non si disperasse quando seppe il gran fallo che aveva commesso colla sua ignoranza. Essa si lamentò, si percosse il petto, si strappò i capelli, e lacerossi l'abito di cui era vestita, sclamando:

— Sciagurata ch'io sonol Sono indegna di vivere dopo un inganno si crudele I (ve cercherò io questo venditore di terra? Io non lo cousoco punto, non essendo passato per la nostra strada che questa soda volta, e forse non lo rivedor mai più I Ab I marito niol I soggiuna' ella rivolgenosia me vi oi avete avuto un grandissimo torto di essere siato si riservato a mio riquardo in un affare di tanta importanza! Ciò anna sarrible accadito se un il ravete messa a parte di vostro secoi in ravete messa a parte di vostro secoi in ravete messa a parte di vostro se-

Io non finirei più se raccontassi alla maestà vostra tutto ciò che il dolore le mise allora nella bocca; e d'altra parte ella non ignora quanto le doune sono eloquenti nelle loro afflizioni.

—Moglie mia, io le dissi, moderateri; voi non comprendete che colle vostre grida ed i vostri pianti state per attirare tutto il consistente di sostri pianti state per attirare tutto il consiste di similare delle nostre disgrazie. Lungi dal prender parte alla nostra senagura e di somministraric conofoto, si farcibberu tutti un piacere di beffarsi della vostra semplicità de della nostra della vostra semplicità de della mostra.

Quantunque huone fossero le mie ragioni, pur nondimeno mia moglie durò mol-

ta fatica a persuadersi. Ma il tempo che i addolcisce i mali più grandi e che sembrano i meno sopportabili, fece che alla fin fine ella vi si arrese.

- Noi viviamo poveramente, io le diceva, è vero, ma che banuo i ricchi che noi non abbiamo? Non respiriamo la stessa aria? Nou godiamo della stessa luce e dello stesso calor del sole? Alcuni agi che hanno più di noi potrebbero farci invidiare la loro felicità, s'eglino non morissero come noi moriamo, A ben considerare, il vantaggio che essi hanno su di noi è si poco che non dobbiamo per nulla porvi

Non annoierò più oltre la maestà vostra colle mie riflessioni morali. Noi ci consolammo, ed io continuai il mio lavoro coll' animo così libero come se non avessi punto fatto due perdite così mortificanti, a poca distanza l'una dal-

l'altra.

La sola cosa che mi dava cordoglio, e cio accadava spesso, era quando dimandava a me medesimo come potrei sastenere la presenza di Saadi, allorebe sarebbe venuto a chiedermi conto di quel che avessi fatto delle sue duecento monete d'oro, e dell'avanzamento della mia fortuna pel mezzo della sua liberalità; ed io non vi vedeva altro mezzo se non di risolvermi alla confusione che ne avrei, quantunque questa seconda volta non meno della prima io avessi contribuito per mia colpa a quella sciagura.

I due amici stettero più lungo tempo della prima volta a ritornare a saper novelle di me. Saad ne aveva parlato spesso a Saadi, ma costui aveva sempre differito dicendo:

- Più noi differiremo, più Hassan si sarà arricchito, e più sarà grande la soddisfazione che ne avrò.

Sand non aveva la stessa opinione dell'effetto della liberalità del suo amico.

- Voi credete, dunque, soggiungeva, che il vostro dono sarà stato adoperato da Hassan meglio questa volta della prima? lo non vi consiglio di lusingarvene per timore che la vostra mortificazione non fosse più sensibile, se trovaste accaduto il contrario.

- Ma, ripigliava Saadi, non accade tutt' i giorni che un nibbio rapisca un turbante. Hassan vi è capitato una volta, ma avrà prese le sue precauzioni per uon cadervi una seconda.

- lo non ne dubito, replico Sand,

ma ogni altre accidente che nè voi nè io possiamo prevedere potrà essere accaduto. Io ve lo dico ancora una volta, moderate la vostra gioia, e non inclinate ad esser prevenuto più per la felicità di Hassan che per la sua sciagura. Per dirvi cio che ne penso e che ne bo sempre pensato, qualunque rancore possa farvi sorgere nell'animo la mia persuasione, io bo un presentimento che voi non riuscirete, e che io riuscirò meglio di voi a provare che un povero uomo può divenir ricco in ogni altro modo che col danaio.

Finalmente un giorno in cui Saad si trovava in casa di Saadi dopo un lungo contrasto sopra lo stesso soggetto :

- E troppo omai, disse Saadi, io voglio oggi stesso essere rischiarato su ciò che ne e; ed essendo questa l'ora del passeggio, non perdiamo tempo ed andiamo a vedere quale di noi due avrà perduto la scommessa.

I due amici partirono, ed io li vidi comparir da lungi; ne fui tutto commosso, e fui sul punto di lasciare la mia opera e di andarmi a nascondere per non comparir punto innanzi ad essi. Pisso al mio lavoro io finsl di non averli scorti, e non alzai gli occbi per guardarli se non quando mi farono vicini, e che avendomi da-' to il saluto di pace pon potetti, senza ricever taccia di gelosia, dispensarmene. lo li abbassai immantinenti, e, col raccontare la mia ultima disgrazia con tutti i suoi particolari , loro feci conoscere il perchè mi trovavano egualmente povero che la prima volta in cui mi avevano veduto. Quando ebbi terminato aggiunsi :

- Voi potete dirmi che io doveva nascondere le cento novanta monete d'oro in tutt' altro luogo che in un vaso di crusca, il quale lo stesso giorno doveva esser portato via dalla mia casa. Ma eran parecchi anni che questo vaso ci stava , che serviva a quest' uso, e che tutte le volte che mia moglie aveva venduta la crusca a seconda che ne era pieno il vaso, era sempre restato. Poteva io mai imaginare che in quel giorno stesso, nella mia assenza , un venditore di terra da digrassare sarebbe passato ginsto quando mia moglie si trovava senza danaro, e ch' ella avrebbe fatto con lui il cambio' accaduto? Potreste dirmi ancora che doveva avvertirne mia moglie; ma non crederò mai che persone così sagge quali io son persuaso voi siete m'avrebbero dato questo consiglio? Per quanto poi riguarda il non averli nascosti altrove, quale certezza poteva aver io che vi sarebbero state in maggior aicurezza?

— Signore, continuai rivolgendomi a Sandi, a lio non è piacitu o le la vostra; liberalità servisse ad arricchirmi, per uno di que isecreti impenerabili che noi non dobbiamo punto approfondare. Egit mi vuol povere e non gai ricco. Per altro ie non lascio di professarrene la stessa obbligazione che se avessa avuto il suo intero effetto secondo i vostri desideri. Il omi tacqui, e Sandi, che prese la

parola, mi disse:

- Hassan, quand'anche io volessi persuadermi che quanto m' avete detto è così vero come pretendete farcelo credere. e che ciò non fosse per celare le vostre dissolutezze o la vostra cattiva economia come potrebbe essere, mi guarderei bene dal passar oltre, e d'ostinarmi a fare un' esperienza capace di ruinarmi. Io non mi dolgo già delle quattrocento monete d'oro di cui mi son privato per teotare di trarvi dalla povertà ; poiche io l' ho fatto per amor di Dio, e non m' aspettava da parte vostra che il piacere di avervi fatto del bene. Se qualche cosa fosse capace a farmene pentire, cio sarebbe l'essermi rivolto a voi piuttosto che ad un altro che forse ne avrebbe meglio profittato.

E rivolgendosi dalla parte del suo amico, continuò:

occidente management de qualitation de la consecución del la consecución del la consecución de la cons

Saud teneva un pezzo di piombo nella mano che mostrava a Saadi.

— Voi m'avete veduto, disse egli, raccogliere a' miei piedi questo pezzo di pionibo; io vado a darlo ad Hassan, e vedrete cio che gli varrà.

. Sandi diede in uno scoppio di risa beffandosi di Sand.

- Un pezzo di piombo ! sclamò egli ;

e che può valere ad Rassan più di un obolo ? e che farà egli con un obolo ?

Saad presentandomi il pezzo di piombo mi disse : — Lasciate che Saadi rida , e non la-

 Lasciate che Saadi rida, e non lasciate di prenderlo, poichè voi ci darete un giorno notizie della fortuna che vi avrà portato.

lo 'credetti che Saad non parlasse seriamente, e che ciù che faceva non era se non per divertirsi. Noupertanto noh lascial dal ricevere il pezzo di pionibo ringraziandolo, e per comentarlo lo suisi nella mia veste come per maniera di compacenza. I due amici mi albandonarono per terminare la loro passeggiata, ed io continusi il nui lavoro.

La aera come mi spogliai per coricarmi, e dopo ch' ebbi tolta la mia cintura, il pezzo di piombo che Saad mi avea dato, ed a cui non aveva più pensato dappoi, cadde per terra; io lo raccolsi e lo misi sul primo luogo che mi si presentò.

La siessa notte accadde che un pecantore mio vicino, accomodando le sue reti trovò che vi mancara un pezzo di pionto di consultata di consultata di conlo, e non era l'orea di manustrera a comprare, poiche le botteghe eran chuse. Bisognava nondimeno, se volver a vere per vivere eggi e la sua famiglia il di successivo, che andasse a pecaro dio cre prime del giorno. Manifesta di lau comtra di consultata di contra di consultata di contra di consultata di contra di consultata di contra di conpositi di concondi condi c

La donna obledì a suo marito, ed andò di porta in porta da' due lati della strada senza trovar nulla. Essa riportò questa risposta a suo marito che le dimando, nominandogli più vicim, se aveva bussato alla loro porta, ed essa rispose che sì.

— E presso Hasan Alhabhal, aggiuns'egli, sommetto che no vi sice stata. — Egli è vero, rispose la donna, non vi sono stata perchè è troppo lontano, e quando anche me ne fosso presa la pena, credete voi che ne avrei trovato? Quando non si ha bisogno di nulla éginsto in sua casa che biangna audare; io lo so per esperienza.

— Ciò non monta, soggimne il pescatore, voi siete uoa pigra, ed io voglio che vi andiate. Voi siete andata cento volte da lui senza trovare ciò che cercavate; forse adesso vi troverete il piombo di cui bo hisogno. Ve lo dico una seconda volja, voglio che ci andiate. La moglie del pescatore usel morniorando e venne a picchiare alla mia porta. Era già qualche tempo che io dormiva; pure mi svegliai dimandaudo ciò che si volesse.

— Hassan Albabhal, disse la donna alzando la voce, mio marito ha bisogno di un poco di pionibo per accomodar le sue reli. Se per avventura ne avete, vi

prega di dargliene.

La memoria del pezzo di piombo che Ssad m'aveva dato era si recente, specialmente dopo ciò che m'era accadato spogliaudomi, che non poteva averio dimenticato. Io risposi alla vicina che ne aveva, e che aspettasse un momento che mia moglie gire ne avrebbe dato un pezzo.

Mia moglie, che pure s'era svegliata al rumore, si alzò, trovò a tastoni il piombo ove le insegnai che stava, aprì un poco la porta e lo dette alla vicina.

La moglie del pescatore, lieta di non esser venuta in vano, disse alla mia cunsorte:

— Il piacere che fate a mio marito ed a me e si grande, che vi prometto tutto il pesce che mio marito prenderà alla prima menata delle reti, e vi assicuro che egli non mi disdirà.

Il pescatore, contento d'aver trovato contro la sua speranza il pionibo che gli mancava, approvò la promessa che sua moglie ci aveva fatta.

moglie ci aveva fatta.

— Io vi so huon grado, disse egli, di avero prevenuto in ciò la mia inten-

E terminato d'accomodar le sue reti, , andò alla pesca due ere prima del giorno secondo il suo costume. Egli nou prese cie un solo pesce la prima valta che meno le reti, ma lungo nia d'un cubilo e grosso a proportione. Puscia meno le reti parecchie altre solte, e fu sempre feltor, a tra into lo becche a scontasse al primo. Puscia meno del primo del primo

sua pesca, la prima cura che ebbe fu di penisare a me, e fiui estremamente sorpreso, mentre lavorava, di vedermelo presentare innanzi carico di quel pesce, — Vicino, mi diss' egli, mia mogle vi ha promesso questa notte il pesce che

ha promesso questa notte il pesce che avrei preso alla primo menata dello reti in riconoscenza del piacere che ci avete fatto, ed io ho approvato la sua promessa. Dio non mi ha conceduto per voi se

non questo che vi prego di aggradire; se ne ne avesse mandato piene le mie reti, sarebbero eziandio tutti stati per voi. Accettatevelo, vi prego, tale qual è, come se fosse più considerevole.

— Vicino, risposi io, il pezzo di pionobo che vi ho mandato e is poca cosa che non credevo lo metteste a si alto prezzo. I vicini debloso socorreres igli uni cocil altri ne loro piccoli bisogni; io non ho fatto per voi se non quello che poteva aspettarmi da voi in una simile occasionetero risurceri il vostro dono, se non fonsi persuaso che me lo fate di tutto cuore; gniss. Lo ricevo dunque, poliche voi volete così, e ve ne faccio i miei riugraziamenti.

Qui ponemmo termine alle nostre cortesie, ed io portai il pesce a mia moglie. — Prendete, le dissi, questo pesce che il pescatore nostro vicino m'lua por-

— Prenucie, i e unsi, quosio pesceche il pescalore nostro viciuo m' lia portato in riconoscenza del pezzo di pionibo che ci mando a dinandare la scorsa notte. Questo è, credo, quanto possimisperare del dono che Saad mi fece ieri promettendomi che mi porterebbe fortuna. Allora io le parlai del ritorno dei die

Allora to le pariat del ritorno dei dile amici e di ciò ch'era accaduto tra essi e me.

Mia moglie rimase impaociata nel ve-

dere un pesce si grande e si grosso.

— Che volete che ne facciamo? disse ella. La nostra graticola ono è buona da arrostiro se non piccioli pesci, e non abbinmo un vaso grande a sufficienza per farlo lodito.

 Questa è cosa che riguarda voi , le risposi io , accomodatemelo come più vi piacerà ; arrosto o bollito, io ne sarò contento.

E eid dieende, ritornai al mie lavoro. Accomedande il pesc, mas mogile trasse cogli intestini un grosso diamante che ella prese per vetro dopo che l'elde nettato. Ella avera intreo pariar di diamaniti, e se ne avera veduti o maneggiati, e sono ne avera molta cognizione per farne di distinzione. Però lo dette al più pièccolo del mostri ficilimo il per farne un haboro co suno firatchi e sorelle che volevano ve ferile e maneggiarlo tutti al tor vano ve ferile e maneggiarlo tutti al tori per vata, ve verile e maneggiarlo tutti al tori per vata, ve verile e maneggiarlo tutti al tori per vata, ve verile consocio dei nimi alla firi per

ammirarne la bellezza e lo splendore. La sera quando la candela fu accesa i nostri figlinoli, che continuavano il lora giuoco cedendosi il diamante per considerarlo l'uno dopo l'altro, s'accorsero che tramandava luce a seconda che min moghe loro mascondeva quella della candela movembosi per terminar di preparare la cena, e ciù impegnò i fancial- li a strapparselo per farne l'esperienza, di non lo lasciavano loro per altrettanto di non lo lasciavano loro per altrettanto tempo che volcamo, e questi eran costretti a renderlo loro per calmarti. Secome poca cosa è capace di direr-

Siccinie poda ces e capate un utratre i fasciuli e far nascere disputa tra di laro, il che ordiusriamente acade; così ne mia moglie ne lo faceamno attenzione a ciò che era la cagione della disputa con cui ci stordivano. Essi cessaruno finalmente quando i più grandi si furono messi a tavola per conar con noi, e che nia moglie ebbe dato ai più piecoli la loro porzione.

hope cena i fancinili si radunarone insieme e riconinciarone lo stesso ramore di prima. Allora volli sapere quale fosse la cagione della loro disputa; e chiamato il primogenito gli dimandai perché facesserro un rumor così graade. Edi mi disserten rumor così graade. Edi mi dissertentamanda luce quando lo guardische tramanda luce quando lo guardis-

che tramanda luce quando lo guardiamo colle spalle rivolte alla candela. Io me lo feci portare e ne feci l'esperienza. Il fatto mi parve straordinario di

modo che chiesi a mia moglie in qual maniera audasse la cosa di quel pezzo di vetro.

— lo non so, diss'ella, è un pezzo di vetro che ho tratto dal ventre del pe-

sce preparandolo.

Io nop pensai più di lei che potesse essere altra cosa che un pezzo di vetro. Nondimeno squisi l'esperienza più lottane; dissi a mia moglie di chiuder la lampada nel cammino; il che avendo el la fatto, vidi che il preteso pezzo di vetro faceva una moco di grando che processorio fare e la spenere, musi in stesso il pezzo di vetro sulla sponda del cammino per riro sulla sponda del cammino per ri-

schiararci.

— Ecco, diss' io, un altro vantaggio che il pezzo di piombo datomi dall'amico di Saadi ci procura, facendoci risparmia-

re di compirar l'olio. Quando i miei figliuoli videro che io aveva fatto spegnere la lampada e che il pezzo di vetro vi suppliva, dietro questa maraviglia, misero grida d' ammirazione si alte e con tanto runore che riunhombarono luen lungi nel vienato.

Noi aumentammo il rumore, mia mo-

glie ed io, a forza di gridare per farli tacere, e non potenmo interanente vincerla su di loro se non quando si furono coricati ed addormentati, dopo aver parlato un buon pezzo al loro modo della luce meravigliosa del pezzo di vero.

Noi ci coricammo dopo di essiç e il di appresso di buon'ora, senza pensare più oltre al pezzo di vetro, andai a lavorare secondo il mio solito. Ciò non de' essere strano che sia accaduto ad un uomo come me, accostumato a veder del vetro e che mai non aveva veduto diamanti; e, dopo che ne avessi veduti, non aveva fatta attenzione a conoscerne il valore.

In faro in questo longo notava alla massià vostro che ta la mia casa quella del più pressimo vicino non vi era che un sottlissimo muro per tutta separatione. Quella casa apparteneva ad un ricchissimo e la mo chreo, giololitere di professione, e la camera in cui egli e la moglie si coricavano confianza colla mia. Essi eran di già coricasi ed addormentati quaudo i miel figliusdi aveva colla mia. Essi par rumore, il quale li avea destati, ed erano stati lungo tempo a riaddormentario.

Il giorno appresso la moglie dell'ebreo, tanto dalla parte di suo marito quanto in suo proprio none, venne a lamentarsi colla mia dell'interruzione del loro sonno quando ne stavano al più forte.

— Min huona Rachele, così si chismava la moglie dell'ebre, le disse nia moglie, io sono addolorata di cio che vi è accaduto e ve ne faccio le mie sense. Voi sapete che cosa sono i fanciulli, un niento li fa ridere come un niente li fa piangere. Entrate, e vi mostrerò la cagione dei loro lamenti.

L'ebrea entrò, e mia moglie prese il diamante, poichè infine ne era uno ed uno d'una grande singolarità, che stava ancora sul cammino, e presentandoglielo: — Vedete, le disse, questo pezzo di vettro fin cagiono di tutto il rumore che

avete inteso ieri a sera.

Mentre l'ehrea, che aveva cogniziono
di ogni specie di pietre preziose, esaminava quel diamante con ammirazione, ella
le racconto come l'aveva trovato nel ventre del pesce e tutto ciò che era acca-

Quando mia moglie ebbe terminato, l'ebrea, che sanesa come si chiamava, le disse, rimettendole il diamante fra le niani:

- Aischah , io credo come voi che non 68 è se non vetro; ma siccome è più bello del vetro ordinario, ed io ho un pezzo di vetro presso a poco simile di cui mi adorno qualche volta, e che avrebbe uopo d'un accompagnamento, io lo comperè se volete vendermelo.

I miei figliuoli, che sentirono parlare di vendere il loro halocco, interrappero la conversazione gridando contro, e pregando la loro madre di non venderlo; il che fu costretta di loro promettere per calmarli.

L'ebrea, obbligata a ritirarsi, uscì, e prima di lasciar mia moglie che l'aveva accompagnata fino alla porta, la prego, parlando a bassa vocc, che se aveva intenzione di vendere il pezzo di vetro, di non farlo vedere a nessuno se prima non ne l'avesse avvertita.

L'ebrec era andato alla sua bottega di buon mattion, nella contrada del giorielieri; il ebrea ve l'andò a trovare e già amunzziò la soporta che avexa fatta. Ella gli rese conto della grossezza, del peso presso a poco, della helicza, della bell'acqua e dello spiendore del diamante, e suprattituto della sua singolarità nel far e suprattituto della sua singolarità nel far delle, altrettento più credibile, in quanto che e tra incenta.

L'ebroo rimandò la sua moglie con ordine di trattare colla mia, di offrigliene dapprima poca cosa, quanto avrebbe giudicato a proposito, d'aumentare a proporzione della difficoltà che troverebbe, e da ultimo di concludere il contratto a qualunque prezzo fosse.

L' chrea, secondo l'ordine di suo marito, parlo a mis noglie in particolare, senza aspettare ch'ella si fosse determinata a vendere il diamante, e le chiese se voleva prendersi venti monete d'ora per quel pezo di vetro, comi essa si penava. La moglie mia trovò la somma considerevole, ella mondimento no solumento di l'elivea che non poteva dirie nulla se prina non partara con me.

Tra questo mezzo, io, avendo terminato il mio lavoro, mi ritirava a casa per pranzare, e travai ch'esse parlavano alla porta. Mia moglie mi fermò, e mi dimando s'io consentiva a vendere il pezzo di vetro che aveva trovato nel ventre del pesce per venti monete di oro che l'ebrea nostra vicina no offriva.

Io non risposi sul momento, considerando la certezza con cui Saad m'aveva pronesso, dandomi il pezzo di piombo, che avrebbe fatta la mia fortuna, e l'ebrea credè che io lo facessi per disprezzo della somma che m'aveva offerta.

- Vicino, mi diss'ella, ve ne darò cinquanta, ne siete contento?

Come intesi che da venti monete di oro l'ebrea aumentava si prontamente a cinquanta, tenni fermo, e le dissi che ella era ben lontana dal prezzo a cui pretendeva venderlo.

— Vicino, soggiun'ella, pigliateri cento monete d'oro, il che è molto, e non so nemmeno se mio marito me l'approvera. A questo nuovo aumento io le dissi che ne voleva cento mila monete d'oro, che ovedeva hene il diamante valer d'avantaggio, ma che per far piacere a lei ed a suo marito, come vicioi, mi limitava a questa somma, che io voleva assolutamente, e se essi lo ricusvano a questo prezzo, altri gioiellieri me ne avrebbero dato davantaggio.

L'ebrea mi confermò essa medesima nella mia risoluzione per la premura che mostrò di conriludere il mercato offrendomi a più riprese fino a cinquanta mila monete d'oro che io ricusai.

— lo non posso, diss'ella, offrirne davvantaggio senza il consenso di mio marito. Egli ritornerà stasera. La grazia che vi cbiedo, è d'aver la pazienza che vi parli e veda il diamante.

Ed io glie lo promisi.

La sera quando l'ebreo fu ritornato in sua casa seppe dalla moglie che non aveva nulla ricavato ne da mus moglie ne da me, l'offerta che m'aveva fatta di cinquanta mila monete d'oro, e la grazia che m'aveva chiesta.

L'ebreo notò l'ora in cui lasciai il lavoro e che m'accinsi ad entrare in casa mia, e venne incontro a me, dicendomi:

Vicino Ilassan , vi prego di mostrarmi il diamante che la vostra consorte ha
mostrato alla mia.
lo lo feci entrare e glie lo mostrai.

Siccome era molto oscurro e la canadanon era ancora accesa, al bel principio conobhe dalla luec e he tramandava il diamante e dal suo grande splendore in mezzo della mia mano, che ne era tutta rischiarata, che la moglie le avera fatto un fedle racconto. Presolo, dopo averlo esaminato lungo tempo e non cessando di ammirato:

- Ebbene, vicino, mi disse, mia moglie a quel che m'ha detto ve ne ha offerto cinquanta mila monete d'oro. Affiatimila di più.

- Vicino, risposi io, vostra moglie ha potuto dirvi che io ne esigo cento mila; dunque o me le date, o il diamante resterà a me ; non vi son altri mezzi termini.

Egli mercanteggio lungo tempo pella speranza che io glie lo avessi dato a qualche cosa di meno: ma non avendo potnto ettener nulla, per timore che io non lo facessi vedere ad altri gioiellieri, come l'avrei fatto, fece che non mi lasciò seuza concludere il mercato al prezzo che io dimandava. Egli mi disse che non aveva tutte le centomila monete d'oro presso di lui, ma che il dì successivo mi avrebbe consegnata tutta la somma prima che fosse la stessa ora, e lo stesso giorno nie ne portò due sacchi ciascuno di mille, per caparra del contratto.

Il giorno appresso, non so se l'ebreo tolse in prestito o se fece società con altri gioiellieri; cheeche ne sia, mi raduno la sonima di centomila monete d'oro, che mi porto all'ora prefissa, ed io gli con-

segnai il diamante.

Così terminata la vendita del diamante, e ricco infinitamente al di sopra delle mie speranze, ringraziai Dio della sua bontà e della sna liberalità, e sarei andato a gettarmi a'piedi di Saad se avessi saputo dove abitava. lo avrei usato nello stesso modo riguardo a Saadi, cui aveva la prima obbligazione della mia felicità. quantunque non fosse riuscito nella buona intenzione che aveva per mc.

lo pensai in seguito al buon uso che doveva fare d'una somma sì considerevolc. Mia moglie, coll' animo già pieno delle vanità solite al suo sesso, mi propose subito ricchi vestimenti per lei e pe' suoi figlinoli, e di comprare una casa e di ador-

narla riccameute.

- Moglie mia, le dissi, non è già con questa specie di spese che dobbiamo cominciare, lasciatene la cura a me; ciò che voi dimandate verrà col tempo. Quantunque il danaio non sia fatto che per ispendersi, bisogna nondimeno procedere in modo che produca un fondo da cui possa trarsi il necessario senza tema di esaurimento. Io a questo penso, e da domani comincerò a stabilire questo fondo.

Il giorno appresso adoperai la giornata ad andare presso una parte di gente del mio mestiere che non istavano meglio di quello io lo fossi stato fiu allora, e dando loro del danaio anticipato, gl'impegnai a | più di me ve lo attribuirebbe.

che voi siate contento, ve ne offro ven- i lavorare per me a diverse specie d'opere di corderia, ciascuno secondo la sua attitudine e potere, con promessa di non farli attendere e d'essere esatto a ben pagare il loro lavoro a misura che nie lo portavano. Il giorno appresso terminar d'impegnare anche gli altri cordai di quel grado a lavorare per me, e da quel tempo quanti ve ne sono in Bagdad continuano questo lavoro, contentissimi della nua esattezza a lor tenere la parola data.

Siccome questo gran numero di operai doveva produrre lavoro a proporzione, così io presi in fitto de' magazzini in differenti luoghi, ed in ciascuno stabilii un commesso, tanto per ricevere il lavoro quanto per la vendita in grosso ed a minuto, e ben presto in questo modo mi feci un guadagno ed una rendita considerevole.

Poscia per riunire in un sol luogo tanti magazzini dispersi, comprai una gran casa che occupava un grande spazio, ma che cadeva in ruina; io la feci demoltre, ed al suo luogo feci edificare quella che vo-

stra maestà vide ieri.

Era già qualche tempo che aveva abbandonata la mia antica e piccola cusa per venirmi a stabilire in questa nuova, quando Saadi e Saad, che non avevano più pensato a me sino allora, se ne ricordarono. Essi un giorno che andarono a passeggiare, passando per la strada in cui m'avevano sempre veduto, furono forte sorpresi di non vedermi occupato al mio meschino lavoro siccome per lo passato. Avendo dimandato ciò che fosse divenuto di me, se era vivo o morto, la loro maraviglia fu al colmo quando ebbero saputo che quello di cui essi chiedevano era divennto un grosso mercante, e che nou si chiamava più semplicemento Hassan, ma Cogia Hassan Alhabhal, cioè il mercante Ilassan il cordaio, e che s'aveva fatto fabbricare m una strada, che loro si nominò, una casa che aveva l'apparenza d'un palazzo. ·

I due amici vennero a cercarmi in quella strada; e nel cammino, siccome Saadi non poteva immaginarsi che il pezzo di piombo datomi da Saad fosse la cagione di sì alta fortuna , disse a costiii :

- Sono assai contento d'aver fatta la fortuna d' Hassan Alhabbal ; ma non posso approvare che mi abbia detto due menzogue per trarmi quattrocepto monete d'aro in vece di dugento; poiche attribuire la sua fortima al pezzo di piombo che soi gli deste, è ciò che non posso, e nessuno — Questo è il vostro pensiero, rispose Sand, ma non è giù il mio; ed io non vedo perche volete fare a Cogia Hassan l'injustizia di prenderlo per un menitiere. Vegliate avere la bontà di errederch'egii chi adetta la verità, che non ha persato per nulla a celarrela, e che il pezza di pionilo da me datogli è l'unica della sua fortina. Lo stesso Cocara Hassan della sua contra la poce en l'ambia.

I due amici giunsero nella strada in cui sta la mia casa tencado silfatti discorsi. Avendo chiesto dove stesse, loro venne indicata, ed al considerarue la faccitat ebbero pena a credere che fosse essa; pur finalmente piecbiarono alla porta, ed il nuio portinaio apri.

Saadi, che temeva di commettere qualche imprudenza prendendo la casa di uu signore distinto per la mia, disse al portinaio:

Gi si è insegnata questa casa per quella di Cogia Hassan Alhabbal. Diteci se ci siamo inganuati?
 Non signore, voi non v' ingannate.

rispose il portinaio aprendo la porta più graude; questa è dessa. Entrate: egli sta nella sala, e voi troverete fra' suoi schiavi qualcheduno ehe vi annuncierà. I due amici nii firono annunciati, ed

I que amer un propo antiuncati, ed la irronobid appena li vidi apparie. Altadomi dal mio posto corsi inocatro ad veste per laciarie; un essi mono della veste per laciarie; un essi mono della pedirono, e fu mesiari che mal mio grado soffrissi che mi baciasseno. Di gli invitai a sedere sopra un grande soft, loro mostrando uno più piccolo per quattro persone che sporgeva sul mio giardino, e il preggi a preudere posto. Essi volevano che io mi mettessi al posto di onore; ma jo loro dissi:

— Signori, io non ho già dimenticato d'essere il povero Hassan Alhabbal, e quand'anche fossi tutt' altro di quel che sono, e che nun vi avessi le ubbligazioni che vi debbo, so quello che vi edovitto. Vi supplico di non opprimermi maggiormente di confusione.

Essi si sedettero al posto che loro era dovuto, ed io mi sedetti al mio rimpetto ad essi.

o Allera Saadi prendendo la parola e rivolgendomela mi disse :

 Cogia Hassan , io non posso esprimere quanta gioia provo nel vedervi quasi nello stato che desiderava allorche vi

feci dono, senza farvene rimprovero, delle duecento monete d'oro tanto la prima quanto la seconda volta ; ed iu son persuaso che le quattrocento monete hanno operato in voi il cangiamento maraviglioso della vostra fortuna che io veggo con piacere. Una sola cosa mi fa pena, ed è il non poter comprendere qual mai ragione abbiate potuta avere di nascondermi due volte la verità , allegando perdite accadute per contrattempi che mi sono sembrati e mi sembrano tuttavia incredibili. Non sarebbe stato ciò forse , perchè quando noi vi vedemmo l'ultima volta avevate ancora si poco avanzato i vostri piccioli affari, tanto colle duecento prime quanto colle duecento ultime monete di oro, che aveste vergogna di farcene una confessione? Io voglio crederlo anticipatamente, e m'aspetto da voi la conferma della mia opinione.

Saad ascolto questo discorso di Saadi con graude impazienza, per non dire indignazione, e lo munifestò stando cogli occhi bassi e teutennando il capo. Nondimeno lo lascò parlare sino alla fine senza aprir bocca; ma quand'ebbe terminato:

- Saadi , gli disse , perdonate se prima che Cogia-Hassan vi risponda, io lo prevenga per dirvi che ammiro la vostra preoccupazione contro la sua sincerità, e persistiate a non volere aggiustar fede alle assicurazioni che ve ne ha date pur ora. Io vi ho già detto, e di nuovo ve lo ripeto, che l'ho creduto subito, sul semplice racconto de' due accidenti che gli sono accaduti, e, checche ne possiate dire, son persuaso che son veri. Ma lasciamolo parlare, cd egli stesso ci farà manifesto chi di noi due gli rende giustizia: Dopo il discorso de' due amici io presi la parola, e, loro rivolgendola egualmente, dissi :

— Signori, mi condannerei ad un silenzio perpictuo sullo schirimento che lenzio perpictuo sullo schirimento che voi dimandate, se uon fossi certo che la disputa insorta fra voi per mis cacione, non è capace di rompree i nodi d'amicicia che uniscono i vostri cuori. Io parleirò dinque, poichè così volete; ma prina vi protesto che lo faccio rolla stessa sacerità con cui vi bo marrato linora en consegnato periodito. Allera racenta la consegnato periodito. Allera racenta la consegnato periodito. Allera racenta la partico periodito della consegnato periodito del santico della consegnato con consegnato periodito della santico della consegnato con consegnato periodito della santico della consegnato della consegnato con consegnato periodito della consegnato con consegnato periodito della consegnato della conseg

Le mie proteste non fecere punto im-

pressione sull'animo di Saadi, che, per i ne cha ivi era, la proprietà del luogo, maggior uruova della sua prevenzione, mi dissa, quand'io ebbi finito di parlare:

- Cogia-Hassan , l' avventura del pesce e del diamanta trovato nel sno ventre, nii sembra tanto poco credibile, quanto il rapimento del vostro turbante fatto da un nibbio ed il vaso di crusca cambiato con terra da digrassare. Ma checché ne sia, io non sono meno convinto che voi non siete più povero , ma ricco, com' era mia intenzione che foste divenuto per mio mezzo, e me ne consolu sinceramente.

Siccom' era tardi, egli si alzò per prendere congedo, e Saad nello stesso tempo che lui, lo mi alzai ancora, ed arrestandeli:

- Signori , dissi loru , permettetemi di doniandarvi una grazia cha vi prego di non riensarmi ; ed è di soffrire che io abbia l'onura di darvi una frugale cena, e poscia a ciascuno un letto, affine di condurvi dimani per acqua ad una piccola casa di campagna che ho comprata per andarvi a prender dell' aria di tenipo in tempo, donde vi ricondurrò per terra nello stesso giorno, ciascunu sopra un cavallo della mia scuderia,

- Se Saad non ha affari che lo chiamano altrove, io vi consento di buon gra-

do , disse Saadi.

- lo non ne ho punto , rispose Saad, allorche si tratta di godere in vostra compagnia; ma bisogna mandare si a casa vustra come a casa mia ad avvertire cha non ci attendano.

lo loro feci venire uno schiavo, a, mentre essi lo incaricavano di questa commissione, andai ad ordinar la cena.

Aspettando l' ora della cena feci vedere la mia casa a' miei benefattori che la trovarono molto estesa in rapporto al mio stato. Io li chiamo miei benefattori l'uno e l'altro, perchè senza Saadi Saad non mi avrebbe dato il pezzo di piumbo, e perché senza Saad Saadi non si sarehbo rivolto a nie per darmi le quattrocento monete d'oro, a cui rapporto la sorgente della mia fortuna, lo li ricondussi nella sala, duve mi fecero parecchie dimande sul particolare del nio negozio, e loro risposi in modo che parvero coutenti della mia coodetta.

Finalmente si venne ad avvertirmi che la cena era pronta, e siccome la tavola era posta in nn'altra sala, io ve li feci

e le vivanda che tutte trovarono di loru gusto. Io li regalai eziandio d'un concerto di voci e di strumenti durante il loro pasto, e quando fu sparcechiato, d'una schiera di ballerini e di ballarine, e di altri divertimenti , studiando di far loru conoscere, per quanto m' era possibile, come jo era penetrato di riconoscenza a loro riguardo.

Il dimani, avendo fatto convenire Saadi e Saad di partire di buon mattino affine di godere della freschezza, andammo sulla sponda del fiuma prima cha il sole fosse alzato, C'imbarcanimo sopra un hattello grazioso ed ornato, a col favora di sei buoni rematori e della corrento delle acque, noi arrivammo alla mia casa

di campagna circa in un' ora e mezzo. Scendendo a terra, i due anici si fermarono meno per considerarne la bellezza dal di fuori che per ammirarna la vantaggiosa situazione per le bella vedute, nè troppo limitate uè troppo estese, cho la rendevano piacevole da tutte la parti. lo li condussi in tutti gli appartamenti . loro facendo osservare gli addobbamenti. le dipendenze e le comodità che loro la fecero ritrovare tutta ridente e deliziosis-

Entrammo poscia nel giardino, ove ciò che maggiormente loro piacque fu una foresta di aranci e di cedri di tutte le specie, carichi di frutta e di fiori da cui l'aria era imbalsamata, piantati per viali ad eguali distanze ed inaffiati da nn perpetuo rivoletto d'albero in albero, di un' acqua viva distornata dal fiume. L'omhra, la freschezza nel più grande ardore del sole, il dolce morniorio dell' acqua. l'armonioso cinguettare d'una infinità d'uccelli , e molti altri divartimen-ti li toccarono in modo che si fermavaue quasi a ciascun passo, ora per manifestarmi l'obldigo cha ni' avevano per averli condotti in luogo si delizioso, ora per felicitarmi sull' acquisto che aveva fatto c mille altri obbliganti complimenti.

lo li condussi fino al termine di quella foresta, che è assai lunga e molto farga. ove io loro feci notare un hosco di grandi alberi che termina il mio giardino. Io li condussi fino ad un gabinetto aperto da tutti i lati , ma che riceveva ombra da un assembramento di palme che non impedivano vi si avesse libera la veduta, ovo gl' invitai ad entrare ed a riposarsi sopra passare. Molto ammirarono l'alluminazio- un sofa guarnito di tappeti e di cuscini

Die de' miei figliuoli, che noi averamo trovati nella casa e che io vi avera iniviati da qualche tempo col loro precetnica precedenti l'aria, ci avera lasciati per enfrare nel bosco, e siccome eccavano de' nidi d'uccelli, ne venne loro vedato uno tra i rami d'un granloro vedato uno tra i rami d'un granpio di salivri; ma non avendo nel la corta de des recedi firto, lo mostraro a de des recedi firto, lo mostraro to de des con di firto, lo mostraro to de la contra del princito, il quale non li abbandonava mai, e til dissero di sinistar loro ellu ccelli.

Lo schiavo sali sull'albero, e, quando fu figuito fino a indo, fi maravigliato di vedere ch'era pratisato in un turbunte. Ripiro cho no ostante il fudo tale' qual era, discese dall'albero, e fece notre il turbunte a' miei figlinoli ; ma non dubitando che fosse una cosa la quale fo averie avito piascre di vedere, loro lo nanifestò e lo dette al primogenito per portarmelo.

Io li vidi venire da lungi colla gioia ordinaria a fancialli che hanno trovato un nido, e presentandomelo, mi disse il primogenito:

- Padre mio, un nido in questo turbante.

Saadi e Saad non furono meno sorpresi di me della novità; ma io lo fui molto più d'essi riconoscendo essere il turbante quello statomi rapito dal mibbio. Nel mio stupore dapo averlo esaminato e rivolto da tutt' i lati, dimandai ai due amici:

— Signori, avete voi la memoria tanto buona per ricordarvi esser questo il turlunte che portava il giorno in cui mi parlaste la prima volta?

— Io nou penso, rispose Saad, che Sandi vi abbia fatta attenzione più di me; ma нè egli nè io potremo dubitarne se le cento novanta mouete vi si trovano. — Signore, soggiunsi io, non mettete

in dilibio che noi sia lo stesso turbante, perciocche oltre al riconoscerlo assai bene mi sia lo stesso turbante, perciocche oltre al riconoscerlo assai bene, m'accorgo eziando al peso, clie non può essere un altro, e lo vedrete da voi medesimo se vi prendete la pena di manuergiarlo.

E glie lo presentai dopo averue tolto gli uccelli che detti a'miei fanciulli. Egli lo prese tra le sue mani, e lo presentò a Saadi per giudicare del peso che poteva avere.

- lo voglio credere che questo sia il vostro turbante, mi disse Sandi, e non ne sarò meglio convinto quand' anche vedessi le cento novanta monete.

- Almeno, signore, soggiunsi io quaud'ebbi ripreso il turbante, esservate bene, ve ne supplico, prima che lo tocchi . che non è già da nggi che si trova sull'albero, e che lo stato in cui lo vedete, e il nido che vi sta tanto bene accomodato, è avvenuto senza che mano d' nomo vi abbia toccato. Sono segni certiche vi si trovava dal giorno in cui il nibbio me l'ha rapito, e che l'ha lasciato cadere , o posato su quest' albero , i cui rami hanno impedito che fosse cadoto a terra. Non abhiate a male che io vi faccia fare questa osservazione, perchè ho grande premura di togliervi ogni sospetto di fraude dalla parte mia.

Saad mi secondò nel mio disegno, dicendo a Saadi :

- Saadi , ciò riguarda voi e non me che sono ben persuaso Cogia-Hassau non

ingannarci.

Mentre Sad parlava, io tolsi la tela
clie avviluppava io più giri la berretta che
che avviluppava io più giri la berretta
che faceva parte del turdisate, e ne trasssi la borsa, che Sadi riconolobe per la
medesima che an'aven data. lo la vuotai atsul tappeto innanzi ad essi, e loro dissi :

— Signori, ecco le monete d'oro, contatele voi medesimo, e vedete se le trovate ciuste.

Saadi le dispose per diecine fino al numero di cento novanta; ed allora siccome non poteva negare una verità si manifesta, prese la parola e rivolgendomela, disse:

- Cogia-Hassan, convengo che queste cento novanta monete d'oro non hanno potuto servire ad arricchirvi, ma le cento novanta altre che avete nascoste nel vaso di crusca, come voi volete darmi a credere, possono avervi contribuito.

— Signore, rispos'io, io v' ho detta la veità tanto riguardo a quest'ultima sontma quanto riguardo alla prima. Voi non vorreste già ch'io mi ritrattassi per dire una menzogna.

— Cogia Hassan, mi disse Saad, la-

sciate Saadi nella sua opinione; io consento di bino cuore ch'egli, creda che voi gli siate debitore della metà della vostra fortuna mediante l'ultima somma; basta che sia d'accordo arerri io pure contributto per l'altra metà mediante il pezzo di piombo che vi ho dato, e che non rivechi in dubbio il prezioso diamante trovato nel ventre del pesce.

nir ricco.

voi volete a condizione per altro che mi lasciate la libertà di credere che non si ammassa danaio senza danaio.

- Come! interruppe Saad, se il caso volesse che io trovassi un diamante di cinquantamila monete d'oro, e che mi se ne desse la somma, avrei io acquistato questa somma con danaio?

La disputa nou andò più oltre. Noi ci alzammo, e, rientrando nella casa, siccome il pranzo era servito, ci mettemmo a tavola. Dopo il pranzo lasciai a' miei ospiti la libertà di riposarsi durante il maggior calore del sole, mentre io andai a dare i miei ordini al mio portinaio ed al mio giardiniere. Dopo ciò li raggiunsi e ci trattenemmo a conversare di cose indifferenti; e, quaudo il gran calore fu passato, ritornammo nel giardino, ove restammo alla frescura , quasi fino al tramonto del sole. Allora i due amici ed iu salimmo a cavallo, e seguiti da uno schiavo, giugnemmo a Bagdad., circa a due ore di notte con un bel chiaro di luna.

lo non so per quale negligenza dei miei familiari accadde che mancasse l'orzo in casa mia pe' cavalli. I magazzini eran chiusi, e stavan troppo lontano per andarue

a far provvisione sì tardi.

Cereando nel vicinato uno de'miei sch'avi trovò un vaso di crusca in una bottega : comprò · la crusca e la portò con tutto il vaso a condizione di riportare e di rendere il vaso il di successivo. Lo schiavo vuotò la crusca nella mangiatoja, e nello stenderla affinche i cavalli ne avessero ciascuno la loro parte, sentì sotto la sua mano un panno legato che era pesante. Egli mi porto il panno seaza toccarlo e nello stato in cui l'aveva trovato, e me lo presento, dicendomi ch' era forse quello il panno di cui mi aveva inteso parlare spesso raccoutando la mia storia a' miei amici. Pieno di gioia, io dissi a'miei benefattori:

- Signori, Dio non vuole che vi separiate da me se prima non siate piensmeute convinti della verità, di cui non ho cessato di assicurarvi. Ecco, continuai io rivolgendomi a Saadi, le altre centonovanta monete d'oro che ho ricevite dalle vostre mani; io lo conosco al panno. Slegatolo contai la somma innanzi ad essi. Mi feci eziandio portare il vaso, che riconobbi e che mandai a mia moglie per dimandarle se lo conosceva, con ordine di nulla dirle di quanto era accaduto, Essa I

- Saad , rispose Saadi , voglio ciò che i lo conobbe immantinenti , e mi mandò a dire essere lo stesso vaso che aveva camhiato pieno di crusca per la terra da digrassare.

Saadi, arresosi finalmente dalla sua per-

tinace incredulità, disse a Saad : - lo mi dichiaro vinto e riconosco con voi che il danaro non è sempre un mezzo sicuro per ammassarne dell'altro e dive-

Quando Saadi ebbe terminato:

- Signore , gli dissi , non oserò proporvi di riprendere le trecento ottanta monete che ha piaciuto a D:o di lar ricomparire oggi per disingannaryi dall' opinione della mia cattiva fede. Son persuaso d'altra parte che non me ne avete fatto dono nell'intenzione che ve le rendessi. Dal lato mio, non pretendo di profittarne, contento come sono di ciò che ho ricevuto d'altro canto. Spero però che approverete che le distribuisca a' poveri domani, affinche Dio ce ne dia la ricompensa a voi ed a me.

I due amici dormirono nuovamente in mia casa quella notte, e il giorno appresso, dopo avermi abhracciato, ritornarono ciascuno in casa sua conteutissimi dell'accoglienza che loro aveva fatta, e d'aver conosciuto che io non abusava della fortuna di cui era debitore a loro dopo Dio. Io non ho mancato di andarli a ringraziare in casa loro ciascuno particolarmeute; e da quel tempo teugo a grande onore il permesso che ni hanno dato di coltivare la loro amicizia e di continuaro a vederli.

Il califfo Haroun-al-Rascid prestava a Cogia Hassau un' attenzione si graade che non s'accorse del fine della sua storia se non dal suo silenzio. Ei gli disse :

- Cogia Hassan, era lungo tempo che io non-aveva inteso nulla che m'abbia fatto un si gran piacere quanto il raccontu delle vie meravigliose per le quali è piaciuto a Dio di renderti felice a questo mondo. Spetta a te di continuare a rendergli grazie col buon uso che farai de'snoi beueficii. lo sono assai contento di annunziarti che il diamante che ha fatto la tua fortuna è nel mio tesoro, e dal canto mio sono heto di sapere per qual mezzo vi è entrato. Ma siccome può essere che resti ancora qualche dubbio nell'animo di Sandi sulla singolarità di questo diamante, che io stimo come la cosa più preziosa e prit degna d'essere ammirata di quanto posseggo; così voglio che tu lo conduca con

Saul , affinchi il custode del mio tesmopile lo mestri, c per poeco de sia anerramercedou, sia persusso che il dannio non compre un unezza certo ad una povero uono per acquisiare grandi ricchezze in poec tempo e senza molla pena, lo vaglio altrea) che tu racconti la tua storia al custode del mio tesoro, affinchie la faccia mettere in iscritto e sia conservata insiement al diamatto.

Terminate queste parole, avendo il califio con una inciliazione di capo a Cogia Ilassan, a Sidi-Nouman ed a Baba Abdallah manifestato che era contento di essi, tolsero congedo prostraodosi innanzi al suo trono, dopo di che si ritirarono.

La sultana Scheherazade voleva cominciare un altro conto; ma il sultano dell' Indie, il quale s'aceorse che l'aurora cominciava ad apparire, differì a darle udienza il giorno seguente.

## STORIA DI ALI BABA E DE'QUARANTA LADRI STERMINATI DA UNA SCRIAVA

La sultana Scheherazade svegliata dalla vigilanza di Dinarzade, sua sorella, narrò al sultano delle Indie suo sposo l'istoria che questi si aspettava.

Potente sultano, diss'ella, in una città di Persia a' confini degli stati della maesta vostra vi erano due fratelli i quali si chiamavano l'uno Cassim, e l'altro All Baba. Siccome il padre non aveva loro lasciati che pochi beni, da loro divisi egunimente, sembra che la loro fortuna dovese essere eguale; il caso uoudimeno disposa altrimenti.

Cassim sposù una donna che poco tempo dopo il loro matrimonio divenne erede d'una hottega bene guarnita, d'un magazzino colmo di buone mercatanzie, e di leni immobili che gli valsero tutto ad un tratto in agriatezza grande e lo resero uno de'più rechi mercanti della città.

Ali Baba al contrario, che aveva sposato una donna powera quanto lui, viveva molto meschiniamente, e non aveva altra industria per guadagniaria e mantenersi, egli e i sini figlinoli, se non d'andare a tagliare degli allieri in una foresta vicina e di andari a vendere alla città, caricati su tre asini che facevano titta la sua ricchezza.

Ali Baha stava un giorno nella foresta, e terminava d'aver tagliato presso a poco sufficiente legname per fare il carico dei suoi asini, quando scorse una grossa pol-

vere che s'elevava nell'aria e che avanzava dritto dal lato in cui egli stava. Guardando attentamente scorse una numerosa schicra di gente a cavallo che venivano velocemente.

2

8

ħ

b

e

u

M

ы

\$1

Quantunque non si parlasse di ladri nel paese, nondimeno Ali Baba ebbe il pensiero che quelli ne potevano essere, e, senza pensare a ció che sarebbe addivenuto de'suoi asini, pensò a salvare la sua persona. Sall per questo sopra un grosso albero, i ciù rami a poca altezza da terra si separavano in circolo si presso gli uni agli altri che non rimanevano so non un picciolissimo spazio. Egli vi si collocò nel mezzo con tanto maggior sicurezza in quanto che poteva vedere senza essere veduto; e l'albero s' innalzava al piede d'una roccia isolata da ogni banda, molto più alta dell'albero e ripida in modo che non vi si poteva salire su per nessuna parte.

Ciaccin cavaliere tolse la briglia al suo cavallo, l'attarcò, gli passò al collo un sacco pieno di orzo che aveva pertato sulla groppa, e si caricarono tutti delle lorsaligie, delle quali la maggior parte parvero si pesanti ad All Baba che giudicò fossero piene d'ore ed argento moneiato.

Il più appariscente, carico della vaigia come gli altri, che All Bala prese pel capatano de ladri, s'avvicino alla rocciu vicinissimo al grusso altro ov'egli si era rifuggito, e dopo che s'ebbe fatto un cammon attraverso alcuni ramascelli, prenunzio si distintamente le parole: s Sesamo apritis e de All Itaba le intese. Appena il capitano de ladri le ebbe promitato di propositi di propositi di proficto pascore tutte le sue genti monazi a lui e che firrono cutrati, entrò egli ancora e la norte si chiuse.

I ladri stettero lunga pezza nella roccia, cd Ali Baba che temetre che qualcuno di essi o tutt' insicme uscissero s' egli abbandonava il suo asilo per salvarsi, fu costretto a rimsner sull'albero e ad aspettare con pazienza. Nondineno fu tentato a discendere per impadronirsi di due cavalli, montarne uno e condur l'altro per la briglia, e di guadegarer la città cacciando i snoi tre asini inuanzi a lui; ma l'incertezza dell'avvenimento gli fece prendere il partito più sicuro.

La porta finalmente ai riapri, i quaranta ladri uscricono, edi lea pittuo mentre prima era estrato l'ultimo, ora usel namata lui, Ali Baba intese di egil fece rinchindere la porta prononziando le parcie : Sesamo, chiudit ». Ciascuno ritornote a suo cavallo, gli riposo la brigin, c vi sall sopra, chundo il captuno finalcia di estrato di esta di esta di esta di tre, si mise alla loro testa e riprese con essi la via per donde era venuti.

All Baba non discese già dall'albero subitamente, considerando tra se che i ladri potevano aver dimenticato qualche cosa da obbligarli a ritornare, e che in tal gnisa si troverebbe attrappato senza servirgli a nulla il preservativo adoperato. Egli li accompagnò coll' occhio fino a che li ebbe perduti di vista, e non discese se non lungo tempo dopo per più grande sicprezza. Siccome aveva tenute impresse le parole, mediante le quali il capitano dei ladri aveva fatto aprire e rinchiudere la porta, ehbe la curiosità di provare se pronunziate da lui farebbero lo stesso effetto. Passato attraverso de' ramuscelli, scorse la porta da essi nascosta, e, presentandovisi innanzi, disse: « Sesamo . apriti » ; e nell' istante la porta si spalancò tutta quanta.

All Baba s' aspettava di vedere un luogo tenebroso ed oscuro ; ma fu sorpreso di vederne uno ben rischiarato, vasto e spazioso, scavato a volta molto alta a mano d'uomini, che riceveva la luce dall' alto della roccia per una apertura praticata pello stesso modo. Egli vi vide delle grandi provvisioni da bocca, delle balle di ricche mercanzie, delle stoffe di seta e di broccato, de' tappeti di gran prezzo, ed in ispezialtà oro ed argento monetato per mucchi o in sacchi o in grandi borse di cuoio le une sulle altre : ed a veder tutte quelle cose gli parve essere non lunghi anni ma secoli che quella grotta serviva di asilo a' ladri succeduti di padri in figlicoli.

All Baha non esitó sul partito da prendere : entrò nella grotta , ed appena vi re ? lo vado a scavare una fossa per in-

fu entrato, la porta si chiuse ; il che per altro non l'inquieto punto, sapendo il segreto di farla aprire. Non attaccandosi all' argento, ma all'oro monetato, e particolarmente a quello che stava ne' sacchi. ne tolse tanti quanti poteva portarne e potessero bastare a fare il carico de' snoi tre asini. Radunati i suoi asini, che stavano dispersi, quando li ebbe fatti avvicinare alla roccia, li caricò dei sacchi, e, per nasconderli, vi accomodo del legno per sopra in modo che non si potevano scorgere. Quando ebbe terminato il tutto, si presentò innanzi alla porta, e non ebbe appena pronnnziate queste parole: « Sesamo, rinchiuditi », essa si chiuse; essendosi chiusa da sè medesima ogni volta che v'era entrato, e rimasa aperta ciascuna volta che n' era uscito.

Giò fatto, All Baba riprese il cammino della città, ed arrivando a casa sua fece entrare i suoi asini in un piccolo cortile, e chinise la porta con gran cura. Gettato a terra il poco legno che copriva i sacchi, prese questi e li portò nella sua casa, posaudoli e disponendoli innanzi a sua moglie che stava seduta su di nn sofa.

La sua moglie maneggiò i sacchi, e come si fu accorta ch' eran pieni di danaro, suppose che suo marito lo avesse ruhato, di modo che quando ehbe terminato di portarli tutti, non pote astenersi dal dirgli:

- Ali Baba , sareste tanto sciagurato di....

— Paco, mia moglie, disce All Baha interrompendola, non vi allarmate, io non sono già un ladro, a meno che non lo sia chi prende sui i ladri. Voi cesserete di aver questa cattiva opinione di me quando vi avrò raccontata la mia huona fortuna.

Ciò detto, vuotò i sacchi che fecero un grosso mucchio d'oro, da cui sua moglie fii abbagliata; e, quàndo ebbe fatto, le fece il racconto della sua avventura dal principio sino alla fine, e terminando le raccomandò sopra ogni altra cosa di cu-stodiro il segreto.

La moglie, rimessa dal suo spavento,

si rallegrò col marito della buona fortuna loro toccata, e voleva contare moneta per moneta tutto l'oro che aveva dinanzi.

— Moglie mia , le disse All Baha , ciò non è oprar da saggia. Che pretendete fare dopo che avrete terminato di contare ? lo vado a scavare una fossa per inperdere.

- Egli à buono, risposa la moglie, che appiamo almeno presso a poco la quantità che ve ne à. Vado però a cercare una piccola misura nel vicinato, ed io misurcrò mentre voi scavate la fossa.

- Mia moglie, sogginnse Ali Baba, ciò cha volcte fare non e buono a nulla , a ve ne asterreta se volete seguira il mio consiglio. D' altra parte fate quel cha vi aggrada, ma ricordatevi di custodira il sccreto.

Per soddisfare il auo capriccio la moglie di Ali Baba usci , ed andò alla casa di Cassim suo cognato, che non istava molto lontana. Cassim non istava in casa, ed in mancanza di lui, si rivolae alla moglie, che prego di prestarle una misura per pochi momenti. La coguata le dimando sa la voleva grande o piccola, e la moglia di Ali Baba la disse che la voleva piccola.

- Volentieri , rispose la cognata , aspettate un momento che vado a dar-

vela.

La cognata andò a cercare la misura, che trovò; ma siccome connsceva la povertà di Ali Baba , così , curiosa di sapere quale specie di grano la moglie di lui volesse misurara, penso d'applicara destramente del segn al disotto della misura, a ve ne applicò. Poscia venne alla moglic di Ali Baba e presentatagliela, si scusò di averla fatta aspettare, allegando cha aveva durata fatica a trovarla. La moglie di Ali Baba ritornò in sua

casa, e, posata la misura sul mucchio d'oro . l'empi vuotandola un pocu più lungi sul aofa fino a che non ebbe terminato, e fu contenta del buon numero di misure che ne avea trovate; del cha feca parte a spo marito, cha aveva terminato di scavare la fossa.

Mentre Ali Baba infossava l' oro , sua moglie, per far vedere la sua sollecitudine e la sua esattezza alla cognata, le riportò la misnra, ma senza badare che una moneta di oro si era attaccata al disotto.

- Cognala , diss'ella rendendogliela . voi ben vedete che non bo tenuta lungo tempo la vostra misura, io ve la rendo e ve ne sono obbligata.

Non appena la moglie di Ali Baba ebbe rivolte le spalla che la moglie di Cassim guardò sotto la misura, e rimase inesprim:hilmenta maravigliata nel vedervil è per nulla inverosimile.

fossarveli dentro, non aveudo tempo da attaccata una moneta di oro (1). L'invidia s'impadroni del suo cuore imman-

> . -- Come , diss' ella , All Baba ba dell'oro a misure l a dove mai il miserabila ha preso quest' oro ?

Cassim suo marito non istava in casa . siccome abbiam detto, ma stava alla sua bottega, dande nou daveva ritornare che la sera. Tutto il tempo ch'egli si fece attendera fu un secolo per lei , nella grande impazienza in cui stava di dargli una sì grande notizia, di cui non doveva rimaner nieno sorpreso di lei. Appena Cassim si fu ritirato, la moglie gli disse :

- Cassim , voi credeta d'esser ricco. ma v' inganuate , poiche Ali Baba l'è in-finitamente più di voi , non contanda egli il suo oro come voi , ma misurandolo.

Cassim dimandò la spiegazione di quest' auigma, ed ella glie ne detta il rischiaramento, dicendogli di quale astuzia s' era servita per fare questa scoperta , a gli mostrò il pezzo di moneta che aveva trovata attaccata sotto la misura , moneta tanto antica che il nome del principe cha vi era aegnato gli era ignoto.

Lungi dal provar piacere della fortuna che poteva essera toccata a sun fratello per trarsi dalla miseria, Cassim ne provò una gelosia mortale. Passò la notte quasi senza dormire, ed il ginrna audò alla casa di suo fratello che il sole non era ancora alzato. Egli non lo trattò già da fratello, avendo dimenticato quasto nome da cha aveva sposata la ricca vedova.

- Alt Baba , diss' egli scorgendolo , voi siete ben riservato ne' vostri affari : voi fate il povero, il miserabila, il pitocco, mentra misurate l'oro,

- Fratel mio , rispose Ali Baba , io non so di che mi parliate ; spiegatevi,

- Non fata l' ignorante , gli disse mostrandogli la moneta d'oro che sua moglie gli aveva dato in mano. Quant' altre monete avete, aggiunse, simili a questa che mia moglie ba trovata sotto la misura che la moglia vostra venna a torre in prestito ieri?

A questo discorso, Ali Baba comprese che Cassim e la moglia di lui (per un'ostinaziona della sua propria moglie ) sa-

(1) Nell' Oriente le monete d'oro sono generalmente più sottili e più leggiere delle nostre ; e quest' incidente non k

è

10

ē.

b

ģt

97

le in

ħ

q

þr

þ

in

ħ

b

¢

á

b

k

i

ı

ı

pevano già quello ch' egli aveva si gran premura a tener celato. Ma l'errore, era commesso e non si potera più ripararlo. Senza dare a suo fratello il minimo secgno ne di maraviglia ne di cordoglio, già confessò la cosa, e gli narrò per qual modo avesse scoperto l'asolo de'ladri, e gli offri, se voleva custodire il secreto, di fargli pate del tesoro.

— Sicuro che lo preteudo, rispose Cassim alteramento: ma, agrium's ejal, voglio sapere ancora ov' è precisamente situato questo tersoro, i segni ed il modo siccome potre ientrarvi da me medesimo se ne a ressi desiderio, altrimenti vado a decunaziarvi alla giustizia. Se voi ricusararne; ma perderete avcora tutto quello de avete rapio, di cui lo arro um porde avete rapio, di cui lo arro um por-

zione per avervi denunciato. All Baba, piuttosto per la sua buona indole che per timore delle insolenti minacce d'un barbaro fratello , l'istrusse pienamento intorno a quanto desiderava, e gli disse anche le parole di cui bisognava che si servisse, tanto per entrare quanto per uscire dalla grotta. Cassim . senza più altro voler sapere da Ali Baba, lo lasciò risoluto di prevenirlo, e pieno di speranza d'impadronirsi del tesoro egli solo. Il di successivo parti prima che spuntasse il sole con dieci muli carichi di grandi forzieri ch' egli si propose di riempire, riserbandosi di coucurne un più gran numero in un secondo viaggio, a proporzione de'carichi che troverebbe nella grotta. Preso il cammino che Alì Baba gli aveva insegnato, arrivò presso alla roccia ove ricopobbe i segui e l'albero su cui Ali Baba s'era nascosto. Cercata la porta, la trovò, e, per farla aprire, pronunziò le parole : « Sesamo, apriti ». La porta s'aprì , egli entrò, ed immantinenti quella si rinchiuse. Nell'esaminar la grotta restò forte maravigliato pel vedere assai più ricchezze di quello che aveva potuto imaginarsi dal racconto di Ali Baba, e la sua maraviglia aumentò a seconda che esamipò ciascima cosa particolarmente. Avaro ed amante delle ricchezze com'egli era, avrebbe passata la giornata a pascersi gli occhi dello spettacolo di tanto oro, so non avesse pensato ch' era andato per rapirlo e per caricarpe i suoi dieci muli. Egli ne prese un numero di saccbi, per quanto poteva portarne , e, venendo alla porta per farla sprire coll' animo ripieno d'ogni al- I vita sul momento.

tra idea che di quella che maggiormente doveva importargli, avvenne che dinnenticò la parola necessaria, ed invece di: « Sesamo », disse: « Orzo, apriti »: e rimase forte maravigliato nel vedere che la porta in vece di aprirsi restava chiusa. Egli nominò molti altri nonni di grano, tutti diversi da quello che bisognava, e la porta resto chiusa.

Cassim non s' sspettava questo avvenimento. Nel gran pericolo in cui si vide, lo spavento s' impadroni dell' animo suo, e più faceva s'ori per ricordarsi la rparola di sesamo, più imbroglava la sus memoria, e restava perfettamente como so mai non ne avesse inteso parlare. Egil gettò per terra i sacchi di cui s'ere caricato, e si mise a camminare a gran passi nella grotta ora di un lato ora da un altora, esena che lo sponodo delle non mai la como delle non consistenti delle non compassione.

l'Indri ritornavou alla lore grotta verso il mezzoforno, e quando ne furono a peca distanza ed ebbero vedato i desponenti del proposito del pr

I ladri non si dettero la pena di correre appresso a' muli, loro maggiormente inportando di trovare quello cui appartenevano; e mentre che gli nui andarono intorno alla roccia per trovarlo, il capitano scesso a terra ed andò dritto verso la pórta con la sciabola in mano, e, pronunziate lo parde, la porta si aprì.

Cassim, che intese il rumor de' cavali dal mezzo della grotta, non dubito dell'arrivo de' ladri e della sua prossima perilia. Bisolulo almeno di fire uno sforano per riduggir dalle inoro mani e astivari, appena la porta a fosse apperta. Non appena la vide aporta, dopo aver inteso prounnaizen la porta sessimo, singefingli dalla memoria, si slancio uscendo si brusamento che getti di capitano per terra. Perilia di perilia di dalla di di di di controli di di di di di di di di di vita sil mom-uto.

Prima cura de' ladri dopo questa esecuzione fu di entrar nella grotta : trovarono presso la porta i sacchi che Cassina aveva cominciato a prendere per portarli e caricarne i suoi muli, e li rimisero al loro luogo senza accorgersi di quelli che Alì Baba aveva tolti prima. Tenendo consiglio e deliberando insiemo su quest' avvenimento, compresero bene come Cassim non aveva potuto uscire dalla grotta; ma non potevano giammai imaginarsi come vi avesse potuto entrare. Loro venne nel pensiero che poteva esser disceso per l'alto della grotta ; ma l' apertura per cui veniva la luce era tapto alta e la cima della roccia tanto inaccessibile per fuori, oltre che nulla loro indicava ch' egli l'avesse fatto, che furon tutti d'accordo ciò non aver potuto avvenire. Essi non potevano persuadersi del come fosse entrato per la porta, a meno che non avesse avuto il secreto di farla aprire ; la qual cosa essi tenevano ner certo sapersi solamente da loro, in che s'ingannavano, ignorando che erano stati spisti da All Baba che lo sapeva.

In qualunque modo la cosa fosse accaduta, siccome si trattava delle loro comuni ricchezze, così convenuero di fare iu quattro quarti il cadavere di Cassim e di metterli vicino alla porta al di dentro della grotta, due da un lato e due dall'altro per ispaventare chiunque avrebhe l'ardimento di ritentare una simile intrapresa, riserbandosi a non ritornar nella grotta se non dopo qualche tempo, dono che il puzzo del cadavere sarebbe esalsto. Presa questa risoluzione, l'eseguirono; e, quando non ebbero più nulla a fare , lasciarono il luogo del loro as lo ben chiuso, risalirono a cavallo, ed andarono a battere la campagna sulle strade frequeutate dalle carovane per assaltarle ed esercitare così il loro usato brigantaggio.

Intauto la moglie di Cassim fu in una grande inquietudine quando vide che era notte avanzata e che suo marito non er ritoruato ancora. Essa andò alla casa di Ali Baha tutta turbata e gli disse:

— Cognato, voi giù non ignorale, conue lo credo, che Cassim vostro fratello e andato alla foresta e per qual cagione. Egli non ne è ancora ritornato quantunque la notte sia avanzata: per cui temo che qualche sciagura non gli sia accaduta.

che qualche sciagura non gli sia accaduta.

Ali Baha aveva supposto quel viaggio
di suo fratello dietro il discorso tenutogli;

e per questo s' era astenuto d' andare alla foresta in quel giorno per non dargit soggezione. Senza farle nessun rimprovero di cui avesse potuto esser offeas ella e suo marito se fosse stato vivo, le disso che suoi dovera ancora spaventarsi, sendoc che Cassim apparentemente aves giudicato a proposito di non rientrare in città se non molto avanti nella notte.

La moglie di Cassim lo credette eziandio tanto più facilmente, in quanto che considerò come fosse importante che suo marito facesse la cosa secretamente. Essa ritornò in sua casa ed attese pazientemeute fino a mezzanotte; ma allora le sue inquietudini si raddoppiareno con un dolore altrettanto più sensibile, in quanto che non poteva farlo scoppiare con grida, di cui vide bene che la cagione doveva esser nascosta al vicinato. Allora giudicando irreparabile la sua colpa , si pentì della folle curiosità che aveva avuta , per un'invidia condanuabile di penetrare ne' secreti del suo cognato e della sua cognata. Essa passò la notte in lagrime, ed appena fu giorno corse in casa di Alt Baba, cui annneiò la cagione che la couduceva, piuttosto colle sue lagrime che colle sue parole.

All Baha, non aspettando che sua cognata lo pregasse di darsi la pena di andare a vedere ciò che fosse divenuto di Cassim , parti immantinenti co' suoi tre asini, e, dopo averle raccomandato di moderare la sua afflizione, andò alla foresta. Avvicinandosi alla roccia, non avendo riscontrato per tutto il cammino ne suo fratello ne i dieci muli , fu maravigliato del sangue sparso che scorse vicino alla porta, e ne trasse un cattivo augurio. Giunto innanzi alla porta pronunciò la parola per farla aprire, e quella apertasi, fu tocco dal tristo spettacolo del corpo di suo fratello fatto in quattro quarti. Senza esitare sul partito a prendere per rendere gli ultimi doveri a suo fratello, obbliando la poca amistà fraterna che egli aveva avuto per lui, trovò nella grotta come fare due pacchi dei quattro quarti, di cni fece il carico d'un asino coprendoli con del legno per nasconderli. Caricò poscia i due altri asini di sacchi pieni di oro con del legno sopra, come la prima volta, senza perder tempo; ed appena ebbe terminato e comandato alla porta di rinchindersi , prese il cammino della città , avendo per altro la precauzione di arrestarsi all'uscir della foresta assai tempo per non rientrarvi che di notte. Arrivando in sua casa, non feco entrare nel suo cortile se non i due asini carichi d'oro, e dopo aver lasciata a sua moglie la cura di scaricarli partecipandole in peche parole ciò che era accaduto a Cassim, condusse l'altro asino in casa di sna cognata.

All Baba picchio alla porta che gli fu aperta da Morgiana; la quale era una schiava destra, accorta e feconda in invenzioni per far riuscire le cose più difficiti, ed Ali Baba la conoscera per talle. Quando fu entrato nel cortile, scaricò l'asino del legname e de' due pacchi, e prendendo Morgiana a parte:

— Morgiana, le disse, la prima cosa che ti chiedo, è un secreto inviolabile, che tra poco vedrai quanto sia necessario a lala tua padrona come a me. Ecco il corpo del tuo padrone in questi due pacchi. Si tratta di farlo seppellire come morto di morte naturale. Fannni parlare alla tua padrona e sta stienta a quello che le dirò.

Morgiana avvertì la sna padrona, ed Ali Baba che la seguiva entrò.

- Ebbene, cognato? dimando la cognata con grande impazienza; quale notizia mi portate di mio marito? lo non iscorgo niente sul vostro viso che debba conso-

— Cognata, rispose Ali Baha, io non posso dirvi nulla se prima non mi pronettete di ascoltarmi dal priucipio alla fine senza aprir hocca. Non importa meno a voi che a me, riguardo a quello che è accaduto, di custodire un gran secreto per vostro bene e per vostro prosso.

— Ah I sclamò la cognata senza alzar la voce, questo preambolo mi fa conoscere che mio marito non è più. Ma nello stesso tempo conosco la necessità del secreto che mi dimandate. Sarà mestieri che faccia violenza a me stessa, ma vi ascolterò a ciglio asciutto. Parlate.

All Baba raccontò alla sua cognata quanto gli era occorso nel suo viaggio sino al suo arrivo in casa di lei col corpo di Cassim,

— Goguata, aggiusa'egli, ecco una cagione di dolore per voi altretanto più grande in quanto che meno ve la aspettavate. Quantunque il male sia irrimediabile, pur nondimeno, se qualche cosa è capace di consolarvi, vi offro di unire il poco di bene che bio mi ha muduto al vostro, sposandovi ed assicurandovi che mia moglie non ne sarà punto gelosa, e che

vivrete benissimo insieme. Se la proposta vi piace, hisogna pensare a fare in modo che apparisca mio fratello esser morto di morte naturale, della qual cura egli mi sembra che potete riposare su Morgiana; ed io eziandio vi contribuirò dal mio canto

per quanto mi sarà possibile.

Qual miglior partito poteva prendere la vedova di Cassim, ella Che, coi beni cho le rimanevano per la morte del suo prin- momaritò, trova un altro più ricco di lei, ed il quale; per la scoperta del acceptato del momento del composito del composito del consoliazione. Tergendosi lo lagrime che aveva cominciato a versare più Elsia prendendo del consoliazione. Tergendosi lo lagrime che aveva cominciato a versare in abbondaza, reprimendo le coute grida ordinarie alle donne che hanno periodo i da M. Baha che accettava la sua offerta.

All Baha lasciò la vedova di Cassim in questa disposizione, e, dopo aver raccomandato a Morgiana di ben rappresentare la sua parte, ritornò in sua casa col suo

asino.

Morgiana non si stette già colle mazi alla cintola, el la ucio nello stesso tempo che All Baba, ed andò presso uno aperio, che attwa nel vicinato. Avendo picchiato alla porta ed essendole stato aperto, chiese d'una specio di drogbie efficacissima uelle più periodose mialattic. Lo speziole va presentato, chiedende chi stesse malato in casa del suo padrone.

— Abl diss' sella traendo un sospirone,

— Ah i diss' ella traendo un sospirone, è lo stesso Cassim, il mio buon padrone; la sua malattia non si capisce, non parla più, nè può più mangiare.

Cio detto, portò seco le droghe di cui veramente Cassim non era più in istato di far uso.

Il di appresso la stessa Morgiana ritornò presso lo stesso speziale , chiedendo, colle lacrime agli occhi, d'una essenza, che non si aveva uso di far prendere agl'infermi se non negli ultimi estremi; e non si sperava più nulla della loro vita, se quella essenza non li faceva risanare. — Ohimel diss' ella immensamente si

flitta ricevendola delle mani dello speziale, io temo forte che questo rimedio non faccia maggior effetto dello droghe che mi deste ieri. Ah l che io perdo il mio huon padrone.

Da ultimo, siccome si videro per tutta la gioruata Ali Baba e la sua moglie tristi in aspetto andare e venire più volte pvo il fazzoletto lo lasciò ritornare in sua dalla casa di Cassim , la gente non fu maravigliata nel sentir la sera le lamentevoli grida della moglie di Cassim, e sopratuttu di Morgiana, che annunziavano Cassim esser morto.

Il giornu seguente, prestissimo tanto che appena cominciava ad albeggiare, Murgiana, che sapeva esservi sulla piazza un buon nomo ciabattino e vecchissimo, il quale ogni di apriva la sua bottega assai prima degli altri, uscì ed andò a trovarlo. Accostatasegli vicino ed auguratugli Il buon giorno, gli mise in mano una moneta d'oro.

Baha Mustafa, conosciuto da tutto il mondo sotto questo nome ; Baba Mustafa, dico io, che era naturalmente gaio e che teneva sempre prunte le facezie per ridere, guardando la moneta a cagione che non era ancora beu chiaro, e vedendo che era d'oro:

- Buona strenna, disse. Di che sl tratta? Eccomi prento a far tutto.

- Baba Mustafa, gli disse Morgiana, prendete ciò che v'è necessario per cucire, e venite con pie proptamente : ma a condizione che vi benderò gli occhi quan-

do saremo in un tal luogo. A queste parole Baba Mustafà fece il renitente:

- Oh, oh! soggiuns' egli, voi volete duagne farmi fare qualche cosa contro la mia coscienza o contro il mio cuore.

- Dio mi guardi, riprese Morgiana mettendogli un'altra moneta d'oro in mano. che io esiga nulla da voi che vi fosse disonorevole. Venite sulamente e non temete

Baba Mustafa si lasciò condurre, e Morgiana dono avergli bendati gli occhi con un fazzoletto al luogo che ella gli aveva iodicato, lo condusse in casa del defunto suo padrone, e non gli tolse il fazzoletto se nun nella camera in cui aveva posto il corpo, ciascon gnarto al suo luogo. Quando ella glie lo ebbe tolto:

- Baba Mustafà, io v'ho qui condotto per farvi cucire i pezzi che vedete : però non perdete tempo, e quando avrete fatto vi darò un'altra moneta d'oro.

Quando Baba Mustafa ebbe terminato. Morgiana gli bendò di nuovo gli occhi . e dopo avergli data la terza moneta d'oro che gli aveva promessa ed avergli raccomandato il secreto, lo condusse fino al biogo in cui gli aveva bendati gli occhi la prima velta. Onivi toltogli di bel nu-

casa; accompagnandolo collo sguardo fino a che non lo vide più . per levargli la curiosità di ritornare su'suoi passi per osservaria.

Morgiana aveva fatto riscaldar dell' acqua per lavare il corpo di Cassim; pero Ali Baba, che ginnse nello stesso tempo che lei, lo lavò, lo profumò d'incensi , e lo seppelli colle ceremonie usate. Il falegname portò apche la bara che Ali

Balia aveva avuta la cura di comandare. Affinchè il falegname non potesse accorgersi di nulla, Morgiana ricevette la bara alla porta, e dopo averlo pagnto e rinviato, aiutò All Baba a mettervi il corpo dentro; e quando All Baba ebbe ben inchiodate le tavole al di sopra, essa andò alla moschea ad avvertire che tutto cra pronto per la sepoltura. Le genti della moschea, destinate a lavare i corpi dei morti, s'offrirono per andar ad adempiere alle loro funzioni ; ma ella disse loro che la cosa era fatta.

Morgiana, di ritorno, non faceva quasi che entrare quando l'iman e gli altri ministri della moschea giunsero. Quattro de'vicini si caricarono la bara sulle spalle, e seguitando f iman che recitava delle preghiere, la portarono al cimitero, Morgiana piangendo, siccome schiava del defunto, aeguiva il corteggio funebre col capo nudo, mandando grida pietose, percuotendosi il petto e strappandosi i capelli ; ed All Baba andava dietro accompagnato da vicini, i quali si staccavano ciascuno alla sua volta, e di quando in quandu per sollevare gli altri vicini che portavano la bara, fino a che non si arrivò al cimitero.

In quanto alla moglie di Cassim, ella restò nella sua casa desolandosi e piangendo lamentevolmente con le donne del vicinato; le quali, secondo il costume, vi accorsero durante la cerimonia del seppellimento, e le quali unendo i loro lamenti a' suoi empirono tutto il quartiere di tristezza, anche ben lungi ne luoghi circostanti.

In tal guisa la funesta morte di Cassim fu tenuta celata e dissimulata tra All Baba, sua moglie, la vedova di Cassim e Morgiana con tanta secretezza, che nessuno della città, oltre che non ne ebbe niuna cognizione, non ne formò nemmeno il menomo sospetto.

Tre o quattro giorni dopo il seppellimento di Cassim, All Baba trasporto il poco mobile che avera, col denaro ra- I mito al tesoro de ladri che non portò se non di notte nella casa della vedova di suo fratello : il che fece conoscere il suo novello matrimonio colla sua cognata. E siccome questa specie di matrimonii non sono punto straordinari nella nostra religione, così niuno fu ne sorpreso.

Riguardo alta bottega di Cassim, All Baba aveva un figlinolo, il quale da qualche tempo aveva terminato il suo tusegnamento presso un altro grosso mercante che aveva sempre fatta fede della sua huona condotta. Ei glie la dette con promessa, ae continuava a governarsi saggiamente, di maritarlo non guari dopo vantaggiosamente secondo il suo stato.

Lasciamo Alt Baba godere delle primizie della sua buona fortuua, e parliamo de' quaranta ladri. Eglino ritornarono nel loro asilo alla foresta nel tempo in cui eran convenuti; ma rimaser forte maravigliati di non trovare il corpo di Cassim, e la maraviglia si aumentò quando si furono accorti della diminuzione dei

loro sacchi d'oro. -Noi siamo scoperti e perduti, disse il capitano, se nou cerchiamo di apportarvi prontamente riparo. Insensibilmente perderemo tante ricchezze che i nostri avoli e noi abbiamo ammassate con tanta pena e fatica. Tutto quello che noi possiamo giudicare del danno che ci si è fatto, è che il ladro da noi stato sorpreso ha avutn il secreto di far aprire la porta e noi siamo felicemente giunti nel nunto in cui andava per uscirne. Ma non era già egli il solo, un altro doveva averlo come lui. Il suo corpo trasportato e il nostro tesoro diminuito ne sono delle prnove incontrastabili. E siccome non v'ha apparenza che più di due persone abbiano avuto questo segreto, dopo aver fatte perir l'une, egli è mestieri che facciamo egualmente perir l'altro. Che ne dite, brava gente? Non siete voi del-

La proposizione del capitano de' Isdri fu trovata sì ragionevole dalla sua compagnia che l'approvarono tutti, e furono d'accordo che bisognava tralasciare ogni altra impresa, per non pensare unicamente che a questa, e a non abbandonarla se non quando vi sarebbero riusciti.

lo stesso mio avviso?

- Io non m' aspettava meno dal vostro coraggio e dal vostro valore, soggiunse il capitano; ma prima di tutto bisogna

traprendente vada alla città senza armi ed in abito di viaggiatore e di straniero. e che adoperi tutta la sua prodenza affine di scoprire se vi si parla della morte straua di colui che noi abbiamo neciso siccome meritava, chi era ed in quale casa abitava. Questo è quello che a noi importa sapere prima di ogni altra cosa, per nulla fare di che avessimo a pentirei scoprendoci da noi niedesani in un paese in cui siamo sconosciuti da al Inngo tempo, ed in cui abbiamo al gran premura di continuare ad esserlo. Ma affine di animare quello di voi il quale s'offrirà per incaricarsi di questa commissione, ed impedirgli d'ingannarsi venendoci a fare un rapporto falso iu vece d'un vero, che sarebbe capace di cagionare la nostra ruina . vi chieggo se non giudicate a proposito che in questo caso si sottometta alla pena di morte?

Senza aspettare che gli altri dessero i loro auffragi, l'uno de' ladri disse :

- lo mi vi sottometto, e mi glorio di esporre la mia vita incaricandomi della commissione. Se non vi riesco, sovvenitevi almeno che non avrò mancato nè di huona volontà, ne di coraggio pel bene comune della compagnia.

Questo ladro, dopo aver ricevulo grandi Indi dal capitano e da' suoi compagni, si travestì iu modo che nessuuo poteva prenderlo per ciò che era. Separandosi dalla compagnia, parti pella notte e prese si hene le sue misure, che entrò nella città in quella che appena cominciava a comparire il giorno. Egli s' ipoltrò fin nella piazza, ove non vide se non una bottega aperta, ed era quella di Baba Mustafa.

Baba Mustafa stava seduto sulla sua sedia, colla lesina in mano, lavorando secondo il suo mestiere. Il ladro gli ando incontro augurandogli il buon giorno, e come si fu accorto della sua decrenitezza:

- Buon uomo, gli disse, voi cominciate a lavorare assai di buon mattino; ei non è possibile che vi vediate ancora bene, decrepito come siete. E quando il giorno si farà più chiaro, dubito assai che abbiate huoni occhi per cucire.

- Chiunque vi siate, rispose Paha Mustafa, egli e mestieri che non mi conosciate; poiche, così vecchio come mi vedete, non lascio di avere gli occhi eccellenti, e nou ne duhiterete punto quando saprete che non ha guari ho cucito un morto ia un lungo in cui non faceva più che qualcuno di voi ardito, destro ed in- chiaro di quello che fa presentemente.

Il ladro provò una gran gioia di essersi diretto appena giunto ad un umo il quale al hel principio, non dubitandone punto, gli dava da sè stesso notizia di ciò che lo aveva mosso, senza dimandarglielo.

— Un morto i soggiuuse il ladro forte maravigliandosi afflue di farlo parlare; a qual fine cucire un morto? Forse volete intendere, a quel che sembra, che avete cucito il lenzuolo nel quale è stato aeppellito.

- No, no, rispose Baba Mustafa, so io quel che voglio dire; voi vorreste farmi parlare, ma non ne saprete più oltre. Il ladro non aveva hisogno di maggior

ri tauro non aveva misogno di maggiori schiarimento per essere persuaso di avere scoperto quello che era andato a cercare. Egli trasse una moneta di oro, e mettendola uella mano di Baha Mustafa, gli disse:

— to non ho già premura di penetrare il vostro secreto, quantunque possa assicnirarri che non lo divulgherei se me lo avesto confidato: la sola cosa di cui vi prego, è di farmi la grazia d'insegnarmi o di venire a mostrarmi la casa in cui avete cuculo questo morto.

— Quand inche avessi la volontà di concederi ciù chi mi dinandate, pinses Baha Mistafa ricenendosi la moneta di oro, pronta a renderta, ri sascino di non potteri farla, e dovrete credere alla mia parala. Eccone la ragione: i sono stato conducto fino ad un certo longo oro mi samo hendati giu occiti, e di la mi son la sculto condurre fin nella casa, donde, in conducto di consultato di si conducto di consultato di conducto di consultato di conducto di consultato di possibilità di renderi servigio.

— Almeno, soggiunes il ladro, viù dovete presso a poco ricordarvi del cammino che vi si è ditto fare cogli occhi bendati. In vita di composito di consiste di consiste di conneremo insieme per la stessa strada e per le stesse giravolle che porter icroordarvi di aver fatte. È siccomo egni fatica merita compenso, eccovi un'altra moneta d'oro, e venite a farmi il piacere che i rita compenso, eccovi un'altra moneta d'oro e venite a farmi il piacere che se se un'altra moneta d'oro in meno.

Le due monete d'oro tentarono Baba Mustafa, le guardo per qualche tempo nella sua mano senza formar parola, meditando tra se stesso quello che dovesse fare. Egli trasse alla fine la borsa di se-

no, e mettendovele dentro disse al la-

dr

ca

lec

¥g

21

ěπ

til

sli

ą,

Do

51

2

n

23

— lo non posso assicurarvi di ricordarmi precisamente della strada che mi si fece fare. Ma giacche volete così, andiamo, e farò quel che potrò per ricordarmene.

Baha Mustafa ai alzò con grande soddisfacimento del ladro, e sema chindere la sua bottega, in cui non vi era nulla di conseguenza a perdere, condusse acco il ladro fino al luogo in cui Morgacangli aveva bendati gli occhi. Quando vi furono giunti:

- E qui, disse Baba Mustafa, che aono stato bendato, ed io stavo rivolto co-

me vedete.

Il ladro, che teneva pronto il suo fazzoletto, lo beudò, e cammino allato a lui, parte conducendolo e parte lasciandosi condurre da lui fino a che Baba Mustsfa si fermò dicendo:

- Ei mi sembra di non essere andsto più lontano.

Ed in fatti si trovò veramente innanzi alla casa di Gasim, in cui allora All Ba-ba dimorava, Prima di levargli il fazzo-letto davani agli ecchi, il ladro fece prontamente un segno alla porta con del gesso che teneva pronto, e quando glie io ebbe tolto gli dimandò se sapesse a chi apparteneva quella casa. Baba Musta-di gi rispose che non era del quartiere, e che però non poteva nulla dirigliene.

Sicome il ladro vide che nou poteva saper null'altro da Baba Mustafa, lo ringraziò dell'incomodo che gli aveva dato, e dopo che l'ebbe abbandonato e lasciato ritornare alla sua bottega, riprese la via della foresta, persuaso che sarebie hen ricevato.

Poco tempo dopo che il ladro e Baha Mustafà si furono separati, Morgiana usci dalla casa di Ali Baha per qualche affare, e ritornando notò il segno che il ladro aveva fatto; e si fermò per farvi attenzione.

— Che significa questo segno? disse ella tra sè medesima. Qualcuno vorrebhe del male al mio padrone; o l'hanno fatto per divertirsi? Cou qualunque intenzione che l'abhiano fatto egli è huono di cautelarsi contro ogni avvenimento.

E ciò dicendo prese anch'ella del gesso; e, siccome le due o tre porte al di sopra ed al di sotto erano simili, le segnò allo stesso luogo, e poscia rientrò in casa senza parlare di ciò che aveva fatto ne al suo padrone, ne alla sua padrona.

Il ladro intanto, che continuava il suo cammuno, giunose alla foresta e Tragginses i compagni assai di bono ora; Giuarendo ficee il rapporto del bono estio del suo umo del quale avera suputo del suo umo dal quale avera suputo il fatto di eni era andato ad informarsi; il che nou altri che quegli averbeb potto dirgli. Egil fin secultato con uma grande soddi-nationale del propositi del proposit

citudine, disse rivolgendosi a tutti :

— Comparni, non abbiamo tempo da perdere; partiamo ben armai senza che appariaca lo fissimo, e quando saremo entrai nello cutto. separatamente, per entrai nello cutto. separatamente, per cipilitari da una lato, della gran piazza, glil uni da un lato, il attri da una lato, mentre io andrò a riconsocere la casa col nostro compagno, di quale ci ha portata una al bella notizia, affinche diettro quest'esame io giandichi del partito che di courreri prendebil del partito del courrerio del partito del courrerio del partito del partito del partito del partito del partito del courrerio del partito del partito del partito del partito del cour

Il discorso del capitano de' ladri fu applandito, e tutti furono ben presto in istato di partire. Essi difilarono a due a due, a tre a tre, e camminande ad una ragionevole distanza gli uni dagli altri, entrarono nella città senza destare alcun sospetto. Il capitano e quegli che vi era venuto la mattina vi entrarono gli ultimi. Costni condusse il capitano nella strada in cui aveva segnata la casa di Ali Baba : e quando fu innanzi ad una delle porte state segnate da Morgiana, glie la fece osservare, dicendogli che quella era. Ma continuando il loro cammino senza fermarsi affine di non rendersi sospetti, siccome il capitano ebbe osservato che la porta che seguitava era segnata nello stesso modo ed allo stesso luogo, lo fere osservare al suo conduttore e gli dimandò se era questa o la prima. Il conduttore restò confuso, e non seppe che rispondere, anche meno quand' ebbe veduto col capitano che le quattro o cinque porte che venivan dopo avevano lo stesso segno. Egli assicuro al capitano con giuramento di non averne segnata se non una.

— lo non so, aggiunse egli, chi possa aver segnate le altre con tanta rassomiglianza; ma in questa confusione, confesso che non posso distinguere quale è quella da me segnata.

Il capitano, vedutosi deluso nel suo disegno, audò nella gran piazza, ore face dire alle sue genti dal primo che incontrò che avevano perdute le Loro faticne e fatto un vaggio inutile, e che non avevano altro partito a prendere se non quello di ripigiare il cammino del loro asito comune. Egli ne dette l' esempio, o tutti lo seguiripon nello stesso ordine con

la foresta, il capitano loro spiegò la ra-

gione per cui gli aveva fatti ritornare. Ini-

cui eran venuti. Quando il drappello si fu radunato nel-

mantinenti il conduttore fu dichiarato reo di morte unanimemente, ed egli ci si condannò da sè medesimo, riconoscendo che avrebbe dovuto prendere meglio le sue cautele, e presentò con fermezza il collo a colui che si avanzo per tagliargli il capo. Siccome si trattava, per la conservazione della banda, di non lasciare impiinito il torto fattole : un altro ladro, che si promise di riuscir meglio di colni che allora era stato castigato, si presentò e dimandò in grazia di esser preferito. Egli fu esaudito: si pone in cammino, corrompe Baba Mustafa come il primo lo aveva corrotto, e Baba Mustafa gli fa conoscere la casa di Ali Baba cogli occhi bendati. Egli la segnò di rosso in un luogo meno apparente, tenendo per fermo esser questo un mezzo sicuro per distin-

Ma poco tempo dopo, Morgana usci dalla casa, come il giorno precedente, e quando ritornò, il segno rosso non isfuggi a' suoi occhi chiaroveggenti. Ella fece lo stesso ragionamento del giorno prima, e non tralasciò di fare lo stesso segno rosso alle altre porte vicine ed allo stesso luogo.

guerla da quelle segnate di hianco.

Il ladro al suo ritorno tra' suoi compagni nella foresta non mancò di far valere la precauzione che avea presa come infallibile, diceva egli, per non confondere la casa d' Ali Baba colle altre. Il capitano e le sue genti credettero con lui che la cosa dovesse riuscire. E andarono alla città nello stesso ordine e colle stesse cantele dell' altra volta, armati egualmente e pronti a fare il colpo che meditavano. Ed il capitano ed il ladro arrivando vanno alla strada di Ali Baba; ma trovano la stessa difficoltà della prima volta. Il capitano ne fu indignato, ed il ladro venne in una confusione tanto grande quanto quella di colui che l'aveva preceduto colla stessa commissione.

Laonde il capitano fu costretto anche quel giorno a ritornarsene colle sue genti tatoto poco soddisfatto quanto il giorno innanzi. Il ladro, come autore dell'inganuo, sulli anch' egli il castigo cni si era sottoposto volootariameote.

Il capitano, che vide la sua compagnia duninuita di due bravi soggetti, temette di vederla diminuire davvantaggio se continuava ad incaricarne altri per essere informato della vera casa di Ali Baba. Il loro esempio gli fece conoscere non esser essi buoni se non a dei colpi di mano e per nulla ad agir colla testa nelle occasioni. Però a' incarica della cosa egli stesso; viene alla città, e coll'aiuto di Raba Mustafà, che gli rese lo stesso servigio che a' due deputati della sua compagoia, non si stette a fare alcun segno per conoscere la casa di Ali Baba; ma l'esaminò sì bene , non solo considerandola attentamente, ma anche passando e ripassandovi diverse volte per davanti, da

Il capitano de' Isdri, soddisfatto del suo viaggio ed istrutto di quello che aveva desiderato, ritorno alla foresta, e quando fu giunto nella grotta ove tutta la sua

non esser possibile l'ingannarsi.

compagnia l'aspettava :

— Compagni, disse, milla più finalmente può impedirei di preudere una piena vendetta del danno che ci e stato fatto. In comesco cuo centezza la cosa del colcidente del consegui del consegui del strada ho pensato a mezza di fargiela sentre si destramente, che nessimo non potrià aver cognizione del hingo del nostro sallo non meno che del nostro tesoro, essendo questo la scope che dobbismo avere sendo questo la scope che dobbismo avere di esserci uttle ci sarà funesta: in seco

Per ottener quest' inteuto, continuò il capitano, ecco quel che ho imaginato. Quando ve l'avrò esposto, se qualcuno ha un espediente migliore, potra comunicario. Allora egli spiegò loro in qual modo pretendeva comportarsi; e siccome tutti gli ebbero data la loro approvazione, gl'incaricò di sparpagliarsi ne'borghi e ne' villsggi circostanti ed aoche nella città, di comprare dei muli fino al numero di diciannove e trentotto grandi vasi di rame per trasportar dell'olio l'uno pieno e gli altri vuoti. In due o tre giorni di tempo i ladri ebbero fatto tutto questo ammasso. Siccome i vasi vuoti erano un poco stretti dalla parte della hocca per l'esecuzione del suo disegno, il capitano

li fece un poco allargare, e dopo aver fatte entrare uno delle sue genti in ciascunocolle armi che aveva giudicate necessarie, lasciando aperto quello che aveva fatto scucire, affice di lasciar loro libera la respirazione, li chiuse in modo che apparivano pieni di olio, e per meglio colorir la cosa, li strofino da fuori d'olio

che prese dal vaso che n'era pieno. Così disposte le cose, quando i mulifurono caricbi di trentasette ladri, senza comprendervi il capitano, ciascuto, nascosto in uno de'vasi, il loro capitano, come conduttore, prese la via della città nel tempo che aveva risoluto, e vi arrivò all'imbrunire, circa un'ora dopo il tramonto del sole, come s'avea prefisso, Egli vi entrò e tiro dritto alla casa di All Baba nel disegno di picchisre alla porta, e di chiedere a passarvi la notte co'suoi muli, col buon piacere del psdrone. Non ebbe nemmeno la fatica di picchiare, poiche trovo Ali Baba alla porta che prendeva il fresco dono il pranzo, Fatti arrestare i suoi muli, e rivoltosi ad All Baba, gli disse :

— Signore, io porto l'oglio che qui vedete da moito iontano per venderio dimani al mercato, e all'ora che è non so dove andare ad albergare. Se ciò non vincomoda, fatenii la grazia di riceverni in casa vostra per passarvi is notte, e ve ne avrò immensa obbligazione.

Quantunque All Baba avesse veduto nella foresta quello che gli parlava ed anche inteso in sua voce, come avrebbe potuto riconoscerlo pel capitano dei quaranta ladri sotto il travestimento d'un mercante d'olio !

- Voi siete il benvenuto, gli disse,

E dicendo queste parole gli fece luogo per lasciarlo entrare co' suoi muli come lo fece.

Nello stesso tempo chiamo uno schiavo e gli comando, quando i multi sarchbero scaricati, di metterii non solo al coperto nella senderia, ma anche di dar loro del fieno e dell'ozzo. Andò ancora nella cucina ad ordinare a Morgiana di apprestare prontamente la cena per l'ospite aliora giunto e di preparargli un letto in una camera.

All liaba fece più: per fare al suo ospite l'accoglienza più onorevolmente possibile, quando vide che il capitano de'ladri aveva scaricato i suoi muli, che questi erano stati condotti nella scuderia siccome avera consundato, e, ch'egli cercava un lungo per passare la notte all'aria, andó a prenderio per fario entrare les del nei curio e e l'originato de l'estata de la constanta de la constanta de coreato uel cortile. Il capitano se ne scusmotto sotto pretesto di non volergil esser d'incomodo; ma in vero lo faceva per aver lungo di eseguire chi che mediava con maggior libertà, e non cedette alle corteste d'al laba se con dopo infinite

All Baba non contento di tener compagnia a quello che voleva attentare alla sua vita fino a che Morgiana gli avesse servita la cena, continuò a parlargli di molte cose che credette potergli far piscere, e non lo abbandonò se non quando ebbe terminato il pasto di cui l'aveva regalato, dicendogli:

— Voi qui siete il padrone; non avete se non a domandare tutte le cose di cui potete aver bisogno, non essendovi nulla in casa mia che noa sia al vostro ser-

vigito.

Il capitano de' ladri si alzò nello stesso
tempo di All Baba e l'accompagnò fiuo
alla porta, e mentre All Baba andò in
cucina per pariare a Morginan, egli scese
nel cortile sotto pretesto di vedere se uulla
mancaya a' suoi muli.

All Baba, dopo aver raccomandato di nuovo a Morgiana di prendere una gran cura del suo ospite e di non lasciargli mancar nulla, aggiunse:

— Morgiana, io 'tavverto che domani vado al bagno prima del giorno; però abbi cura che la mia biancheria da bagno sia pronta e di darla ad Abdalla (era questo il nome del suo schiavo), e fammi un buon brodo per prenderto al mio ritorno. Dupo avergli dato questi ordini, si ritirò per coricarsi.

Il capitano de'ladri intanto all'uscir dalla scuderia andò ad ordinare alle sue genti quanto dovevano fare. Cominciando dal primo vaso fino all'ultime, disse a ciascuno:

— Quando getterò delle piccole pietre dalla camera in cui sono albergato non mancate di firri apertura fendendo il vaso dall'alto fino al basso col coltello di cui vi siete muniti e di uscirne, perciocche immantinenti sarò da voi.

Ed il coltello di cui parlava era puntuto ed affilato per questo uso.

Ciò fatto, ritornò; e come si fu presentato alla porta della cucina, Morgiana cendo:

prese una candela e lo condusse alla camera che gli aveva preparata, ove lo lasciò dopo avergli domandato se avera bisogno di qualche altra cosa. Per non destar sospetto, spense il lume poco tempo dopo e si coricò tutto vestito, prouto ad alzarsi appena avrebbe fatto il suo primo sonno.

Morgiana, oon dimenticando gli ordini di All Bala, preparò la sua hiancheria da bagno, di cui caricò Adolla, di qualo non era aucora andata a corizoraria; mise la pentola al fuoco pel brodo, e meutre schumo la pentola, la lampeda si spense. Non ci era intanto più olio nella casa, e la candela bisognava per ischimmar la pentola. Come fare? Ella ne manifestò la sua pena da Adolla.

 Eccoti ben impacciata, le disse Abdalla; va a prender dell'olio in uno dei vasi che stanno nel cortile.

Morgiana ringrazio Abdalla del consiglio, e mentre egli andò a coricarsi vicino alla camera di Ali Baba per seguirlo al bagno, ella prese il vaso dell'olio ed andò nel cortile. Come si fu avvicinata al primo vaso che incontrò, il ladro che vi era nascosto dentro chiese sonimessamente:

- É egli tempo?

Quantioque il ladro svesse parlato sommesso, pur nomienos Morgiana fu colpita dalla voce akrettanto più facilmente, in quanto che il capitano dei fadri, appena elbe scaricati i suoi muli, averanon solo aperto quel vaso, ma anche tutti gli altri per dar aria alle sue genti, che d'altra parte vi stavano molto a disagio, senza esservi sucora privati della facilità di respirare.

Ogni altra schiava che Morgiana, altrettanto sorpresa quant'ella lo fe trovando un uonio in un vaso invece di trovarvi dell'olio ch'ella cercava, avrebbe fatto un fracasso capace di cagionare grapdi sciagure. Ma Morgiana era al disopra de' suoi simili. Essa compreso immantinenti l'importanza di custodire il secreto, il pericolo imminente in cui si trovavano All Baba, la sua famiglia ed ella medesima, e la necessità di apportarvi rimedio senza far rumore: e colla sua capacità ne concepì immantiuenti i mezzi. Essa adunque rientrò in sè medesima nel momento, e senza far apparire alcuna emozione, rappresentando la parte del capitano de' ladri, rispose alla dimanda, di- Non ancora , ma ben presto.

Ella s'avvicinò poscia al vaso che veniva dopo e la stessa dimanda le fu fatta; e così ia seguito fino a che giunse all'ultimo che era pieuo d'olio, e alla stessa dimanda dette la stessa risposta.

Morgiana conobbe da ciò che il suo padrone All Baba, il quale aveva creduto non albergare in sua casa se aou un mercante d'olio, aveva dato ingresso a treutotto ladri, comprendeudovi il falso mercante, loro capitano. Ella empì sollecitamente il suo vaso d'olio, che prese dall'ultimo vaso, e ritornò nella sua cucina, ove dopo aver messo, dell'olio nella lanipada e averla riaccesa, prese una gran caldara, ritoraò nel cortile e l'empl dell'olio del vaso. Poscia la riportò, la mise sul fuoco su cui mise legna sopra legna. affiache più presto l'olio avesse bollito, più presto avrebbe eseguito ciò che doveva contribuire alla salvezza comune della casa che non chiedeva ritardo. L'olio bollì finalmente, ed ella, presa la caldara, andò a versare in ciascun vaso bastante olio tutto bollente, dal primo fino all'ultimo, per soffocarli e loro togliere la vita.

Morgiana, dopo questa azioae degna del suo coraggio, eseguita senza rumore, come l'aveva progettata, ritornò nella cucina colla caldara vuota e chiuse la porta. Spense il gran fuoco che aveva acceso, non lasciandone se aon quanto bisognava per terminar di far cuocere la pentola del brodo di Alì Baba. Poscia soffiò la lampada e rimase in un graa silenzio, risoluta di non coricarsi se prima non avesse osservato ciò che sarebbe accaduto da una finestra della cucina che sporgeva sul cortile per quanto. l'oscurità della notte poteva permetterlo. Non era ancora un quarto d'ora che Morgiana aspettava, quando il capitano de ladri si sveglio. Egli si alzò, guardò per la fiaestra che aprì, e non iscorgendo nessun lune e vedendo regnare una grau quiete ed un profondo silenzio nella casa, dette il segnale gettando delle piccole pietre, di cui parcechie caddero su' vasi, come non pote dubitarne dal suono che gli percosse l'udito. Egli presta l'orecchio, e non ode nè scorge nulla che gli faccia conoscere che le sue genti si mettono in movimento, per cui iaquieto getta delle piccole pietre una seconda ed una terza volta. Esse cadono sui vasi, e nondimeno nemmen uno de'ladri dà segno di vita, e non può comprengerne la ragione. Egli discende nel cor- l

tile tutto allarmato, facendo il minor rumore che gli è possibile, si accosta al primo vaso per chiedere al ladro, che credeva vivo, se dormiva, e sente un odore d'olio caldo e di bruciato che esalava dal vaso ; dal che conobbe che la sua impresa contro All Baba per togliergli la vita , per saccheggiare la sua casa , e per trasportare se poteva l'oro che quello aveva rapito alla sua comunità, era andata a vuoto. Egli passò al vaso che veniva appresso e a tutti i rimanenti l'uno dono l'altro, e trovò che tutte le sue genti cran perite ael medesimo modo. E dalla, dinanuzione dell'olio nel vaso che aveva portato pieno, conol·be il modo che era stato adoperato per privarlo del soccorso cbe ne aspettava. Disperato di aver mancato il suo colpo, fuggì per la porta del giardino di Ali Baba che dava nella corte, e di giardino in giardino passando per sopra le mura si salvò.

Uutandy Morgiana non intese più rumore e non vide più ritornare il capitano del ladri dopo aver aspettato qualto che tempo, non dubtio del partito da lui preso, pinttosto che a cercare di salvari per la porta della casa, che stava chiuse a doppia chiave. Soddisfatta e i elitissima d'asser ai ben riuscità a mettere tutta la casa in sicurezza, si corcio finalmente e si addormento.

All Baba intanto use) prima del giorso el ando il bagno, seguito dal suo schiavo, senza nulla sapere dell'avvenimento meraviglicos accaduto in sua casa mentre dorraiva, a casione del quale blorgiana non avera giudicato a proposito di svegliario, con altrettanta maggior ragione in quanto che non v'era tempo da perinutile disturbare il suo riposo dopo che P avera distornato.

Rtornando dal bagno e rientrando in sia casa che ghì si sole era alato, All Baba fu si sorpreso di vedere ancora i svai d'olio, e che il mercante non fosse ancora andato al mercato coi suoi multi, che en chiese la ragione a Morgiana; la quale era venuta ad aprirgii ed avera deva, per presentargineo la spetacolo e spiegargii più scraibilmente ciò che avec, per presentargineo la spatacolo e spiegargii più scraibilmente ciò che avec, fatto per la sua conservazione.

— Mio buon padrone, disse Morgiana rispondendo ad Ali Baba, Dio conservi voi e tutta la vostra casa. Voi saprete meglio ciò che desiderate sapere quandere : per cui vi prego ad avere la pa-

zienza di venire con me. Alì Baba seguì Morgiana. Ouand'ella ebbe chiusa la porta, lo condusse al pri-

nio vaso dicendogli: - Guardate uel vaso, e vedete se vi ha dell'olio.

Alì Baba guardò , e come ebbe veduto un uomo nel vaso, si trasse indietro tutto

spaventato con un forte grido. - Non temete nulls, gli disse Morgiana, l'uomo che vedete non vi farà

già del male. Egli ne ha fatto : nia ormai non è più in istate di farne nè a voi nè a niun sitro, essendo fuori di vita. -Morgiana , sclamò Alì Baba , che vuol

dire tutto ciò che mi hai fatto vedere? Spiegamelo.

- Ve lo spiegherò, disse Morgians; ma moderate la vostra maraviglia, e non destate ne' vicini la curiosità di aver cognizione d'una cosa che è importantissimo che teniate secreta. Vedete prima tutti gli altri vasi.

All Baba guardò negli altri vasi l'uno dopo l'altro, dal primo fino sll'ultimo in cui v'ers dell'olio che notò essere notabilmente diminuito, e quando ebbe fatto rimase come immobile ora guardando i vasi, ora Morgiana senza dir nulla; tanto in lui era grande la sorpresa: finalmente, como se avesse riacquistata la parola, chiese : -E del mercante che n'è divenuto?

- Il mercante , rispose Morgisna , è altrettanto poco mercante per quanto io sono mercantessa. Ma voi saprete tutta la storia più comodamente nella vostra camera, essendo tempo pel bene della vostra salute che prendiate un brodo dopo nscito dal bagno.

Mentre All Baba andò nella sua camera , Morgiana andò alla cucina a prendere il brodo che gli portò. Ali Baba prima

di prenderlo le disse : - Comincia dal soddisfare l'impazienza in cui sono col raccontarmi una sto-

ria sì strana con tutt' i suoi particolari. Morgiana per obbedire ad All Baba gli disse :

- Signore, ieri a sera, quando vi foste ritirato per coricarvi , io preparai la vostra biancheria da bagno come mi avevate comandato e ne caricai Abdalla. Poscia misi la pentola al fuoco pel brodo , e nello schimmarlo , la lampada , per man canza d'olio, si speuse tutto ad un trat-

do avrete veduto ciò che debbo farvi ve- 1 to, e non ve-n'era neppur una goccia nella mezzina, lo cercai qualche mozzicone di candela e non potetti trovarne uno. Abdalla, che mi vide impacciata, mi fece ricordare de' vasi pieni di olio che stavano nel cortile, siccome nou ne dubitava meno di me e come l'avete creduto voi stesso. lo presi la mezzina e corsi al vaso più vicino. Ma come fui vicina al vaso ne uscì una voce la quale mi dimandò: È egli tempo? Io non mi spaventai; ma comprendendo sul momento la malizia del falso mercatante, risposi senza esitare : Non ancora, ma ben presto, Passai al vaso che veniva appresso, ed un'altra voce mi fece la stessa dimanda, a cui risposi egualmente. Andai agli altri vasi l'uno dono l'altro : a sinule domanda feci simile risposta, e non trovai dell'olio se non nell'ultimo vaso di cui empii la mezzina.

Quando ebbi considerato che vi erano trentasette ladri in mezzo al vostro cortile, i quali non aspettavano se non il segnale o il comando del loro capo, che voi avevate preso per un mercante, e cui avevate fatta tanta accoglienza, per mettere tutts ls casa in combustione, non perdetti tempo. Riportai la mezzina, accesi la lampada, e dono aver preso la caldara più grande della cucina, andai ad empirla d'olio. La misi sul fuoco, e quando fu ben bollente, andai a versarne in ciascun vaso in cui stavano i ladri, tanto quauto bastava per impedir loro d'eseguire il perpicioso disegno che li aveva condotti.

La cosa terminata nel modo in cui io l'aveva meditata, ritornsi nella cucina, spensi la lampada, e prima che mi coricassi mi misi ad esaminare tranquillamente dalla finestra qual partito avrebbe preso il falso mercante d'olio.

A capo di qualche tempo sentii che per segnale gettò dalla sua finestra delle piccole pietre che caddero sui vasi. Egli ne getto una seconda ed uns terza volta . e come non iscosse e non intese nessun moto, discese, e lo vidi andare di vaso in vaso fino all' nltimo , dopo cui l'oscurità della notte fece che lo perdessi di vista. Osservai ancora per qualche tempo, e siccome vidi che non ritornava più, cos) non dubitai che non si fosse salvato pel giardino, disperato di essere sì mal riuseito. E, persuasa che la casa stava sicura , mi coricai.

Terminando Morgiana aggiunse :

- Ecco qual è la storia che mi avete i chiesta, ed io sono convinta esser questa conseguenza d'un'osservazione che ho fatta da due o tre giorni, di cui non ho creduto dovervi informare, cioè che una volta ritoruando dalla città di buon mattino, scorsi che la porta della strada era seguata di bianco, e il giorno appresso di rosso, vicino al segno bianco; e che ciascuna volta, seuza sapere a qual disegno ciò poteva essere atato fatto, avevo segnato egualmente ed allo stesso luogo due o tre porte dei nostri vicini e al di sopra e al di sotto. Se aggiugnete questo a quanto è accaduto, troverete che il tutto è stato macchinato da' ladri della foresta, di cui non so perchè la schiera è diminuita di due. Checche ne sia, eccola ridotta a tre al più. Ciò fa vedere che avevano giurata la vostra perdita, e che egli è buono vi teniate in guardia finche sarà certo che ne resti qualcheduno al mondo. Quanto a me, non dimenticherò nulla per vegtiare alta vostra conservazione, siccome vi aono ob-

Quando Morgiana ebbe terminato, Ali Baba, commosso dalla grande obbligazione che le aveva, le disse:

- lo non morrò prima di averti ricompensata come ti meriti. Io ti debbo la vita, e per cominciarti a dare una pruova di riconosceuza, fi do la libertà fin da questo momento, aspettando che vi metta il colmo, siccome mi propongo, lo son persuaso con te che i quaranta ladri mi banno teso quest' agguato. Dio mi ha liberato per tuo mezzo; e spero che continuerà a preservarmi dalla loro malvagità, e che terminando di distornarla da sopra della mia testa, libererà il mondo dalla loro persecuzione e dalla loro avidità maledetta. Quello che dobbiamo fare è di seppellire senza por tempo in mezzo i corpi di questa peste del genere umano, con un sì grande segreto che nessuno possa sospettare del loro destino; la qual cosa vado ad cseguire con Abdalla.

Il giardino d'All Baba era d'una gran lunghezza e terminato da grandi alberi. Senza differire, andò sotto quegli alberi col 200 schiavo a secavare una fossa linga e larga a proporzione del corpi che ai dovevan seppellire. Il terreno era facile a rimuovere, e non adoperarono lungo tempo a terminarla. Egtino trassero i corpi ilurri del vasi e misero a parte lo corpi ilurri del vasi e misero a parte lo

armi onde i ladri s' eran muniti; poscia trasportanoli al limitar del giardino e li disposco nella fossa, e, dope averli coperti della terra che un avveni tratta, di disposco peri gialla che vi restava intorno, si che il terreno parre uguiale come prima. All Babs fece nascondere accuratamente i vasi dia olio e le armi, ed in quanto a' muli, di cui non aveva bisogno pel momento, li mandò al mercato a diferenti volte, ove li fece vendere dal sino schiavo.

Mentre Ali Bala prendeva tutti questi spedienti per logicer alla cognizione del pubblico in qual modo fosse diventos di ricco in poso tempo, il cariatano de'usarata ladri era ritorato alla foresta con una inconcepible merificazione, e nel-l'agitazione o piuttosto nella confessione con incui era d'un si inbilesi successo e tanto contrario a quello che s'era promeso, cra rientro nella grotta sensa aver con la propera del pro

La solitudine in cui si trovò in quella oscura dimora gli parve spaventevole.

-Brave genti, sclamava tra sè, compagni delle mie veglie, delle mie corse e delle fatiche mie, ove siete voi? che posso far io senza voi? lo vi aveva dunque uniti e scelti per vedervi perire tutti insieme per un destino sì fatale ed indegno del vostro coraggio? lo vi compiangerei meno, se foste morti colla sciabola alla mano da valenti uomini. Quando mai giugnerò a fare un'altra schiera di gente destra come voi? e quand' anche lo volessi, potrei io intraprenderlo senza esporre tanto oro, tanto argento, tante ricchezze in preda di quello che se ne è già arricchito d' una parte ? lo non posso e non debbo pensarvi se non dopo averlo tolto di vita. Quello che non ho potuto fare con un si potente soccorso , lo farò io solo, e quando avrò provvednto, affinchò questo tesoro non sia più esposto al saccheggio, farò in modo che uon resti nè senza successore ne senza padroui dopo di me, che si conservi e si aumenti in tutta la posterità. Presa questa risoluzione , senza impacciarsi a cercare i mezzi di eseguirla, pieno di speranza e coll'animo tranquillo, s'addormentò , e passò la notte assai pacifica-

Il dimani il capitano de' ladri, svegliato di buon mattino, siccome se l'aveva

proposto, prese un abito assai decente, conformemente al disegno che aveva meditato, e venne alla città, ove prese albergo in un Khan; e siccome s'aspettava che ciò che era accaduto in casa di Ali Baba poteva aver fatto del rumore , dimando al portinaio, in mede da intavolar conversazione, se vi era qualche cosa di nuovo nella città ; sulla quale dimanda il portinaio parlò di tutt' altra cosa che di quello che gl'importava sapere. Da questo giudico che la ragione per cui Ali Baba custodiva un si profondo secreto, veniva da che non voleva fosse divolgata la cognizione che aveva del tesoro e del mezzo di entrarvi, non ignorando già egli che per questa cagiope si attentasse alla sua vita. Questo l'animò davvantaggio a nulla negligere per disfarsi di lui per la stessa via del secrete.

Il capitano dei ladri si provvide d'un cavallo, di cui si servì per trasportare al suo albergo parecchie specie di ricche stoffe e di fine tele , facendo più viaggi alla foresta con le precauzioni necessarie per celare il luogo in cui andava a prenderle. Per ismerciare quelle mercanzie, quando ne ebbe adunate quelle che aveva giudicato a proposito, cercò una bottega, ne trovò una, e, dopo averla presa in fitto dal proprietario, l'addobbò e vi si stabili. La bottega rimpetto alla sua era quella appartennta a Cassim, ed occupata dal figliuolo di All Baba non ave-

va guari. Il capitano de' ladri , che aveva preso il nome di Cogia Hussain, come nuovo venuto, non mancò di far cortesia ai mercanti suoi vicini , secondo il costume. Ma siccome il figliuolo di Ali Baba era gievine, ben fatto, che non mancava di spirito, e che aveva più spesso occasione di parlargli e di conversare con lui che con gli sltri , legò ben presto stretta amicizia con lui ; attaccandosi anzi a coltivarlo più fortemente e più assiduamente, quando tre o quattro giorni dopo il suo stabilimento, riconobbe All Baba, che andò a vedere suo figlio e che s' arresto a parlare con lui , come aveva costume di fare di quando in quando: e come ebbe saputo dal figlio, dopo che Ali Baba se ne fu andato, ch' era suo padre, aumentò le sue premure presso dı lui , lo carezzò , gli fece dei piccoli doni, e l'invitò anche parecchie volte a pranzo.

Il figlio di Ali Baba non volle avere tante obbligazioni a Cogia Bussain senza rendergli la pariglia; ma era albergato strettamente, e non aveva la stessa comodità che lui per regalarlo come desiderava. Egli parlo del suo disegno ad Ali Baba suo padre, facendogli osservare non esser di un nomo civile il restar più lungo tempo senza ricambiare le cortesie di Cogia Ilussain. Ali Baba s' incaricò del regalo con nia-

cere. - Figliuol mio , diss' cgli , domani è venerdì , e siccome è un giorno in cui i grossi mercatanti , come Cogia Hussain e come voi , tengono le loro botteghe chiuse, appuntate con hu di fare unn passeggiata pel dopo pranzo, e, ritornando, fate in modo che lo facciate nassare per casa mia e che ve lo facciate entrare, essendo meglio che la cosa avvenga in questo modo che l'invitiate in forma. Io vado ad ordinare a Morgiana di approntare la cena e di tenerla pronta. Il venerdì , il figliuolo di All Baba e

Cogia Hussain si trovarono il dopo pranzo alla posta che s' avevan data, e fecero la loro passeggiata. Ritornando, siccome il figliuolo di All Baba aveva fattoin modo di far passare Cogia Ilussain per la strada in cui dimorava suo padre. quando furono giunti innanzi alla porta della sua casa , l'arrestò picchiandovi e dicendo:

- È qui la casa di mio padre, il quale sul recconto che gli ho fatto dell' amicizia di cui m'onorate, mi ha incaricato di procurargli l'onore della vostra conoscenza, ed io vi prego di aggiungero questo piacere a tutti gli altri di cui vi sou dehitore.

Quantunque Cogia Hussain fosse ginnto allo scopo che s'era proposto, il quale era di aver ingresso in casa di Alà Baba e di togliergli la vita senza avventurare la sua , e senza far rumore, non lasciò nondimeno di scusarsi e di far vista di prender congedo dal figlio; ma siccome lo schiavo di Ali Baba aveva aperto, così il figlio lo prese corresemente per la mano, ed entrando il primo, lo tiro e lo forzo in qualche modo ad entrare quasi suo malgrado.

Ali Baba accolse Cogia Hussain con una faccia aperta e con ogni maggior cortesia che poteva desiderare, ringraziandolo della bontà che aveva pel suo figliuolo.

- L'obbligazione ch' ei ve ne ha e cho

io medesimo vi professo, soggiunse egli , è d'altrettanto più grande in quanto che egli non ha ancora cognizione del mondo e che voi non isdegnate di contribuire a formarlo.

Cogia Hussain rese complimento per complimento ad Ali Baba, assicurandogli che se il suo figlinolo non aveva ancora acquistata l'esperienza di alcuni vecchi, aveva un buon senso che gli teneva luogo dell'esperienza d'una infinità di altri. Dopo una conversazione di poca durata

sopra altri subbietti indifferenti , Cogia Hussain voleva toglier-commiato : ma Al) Baha l'arrestò dicendogli :

- Signore . dove volete andare? lo vi prego di farmi l'onore di cenare con me. Il pasto che voglio darvi è molto al disotto di quello che meritate; ma, tale qual è , spero che l'aggradirete con altrettanto buon cuore con quanto io intendo darvelo.

- Signore All Baha, rispose Cogia Hussain, io son persuaso del vostro buon cuore, e se vi domando in grazia di non trovar male che mi ritiri senza accettar l'offerta che mi fate, vi supplico di credere cho non la faccio nè per dispregio ne per inciviltà, ma perche ho una ragione che approvereste se vi fosse conosciuta.

-E quale può essere questa ragione, signore? richiese All Baba, Si può dimandarvela?

- Eccola, replicò Cogia Hussain. È che non mangio ne carne ne intingoli in cui vi sia del sale : giudicate voi stesso dell'onore che farei alla vostra tavola. - Se non avete che questa ragione, in-

stette Alì Baba, essa non deve privarmi del piacere di possedervi a cena, a meno che non vogliate assolutamente il contrario. Primieramente non vi è sale nel pane che si mangia in mia casa, ed in quanto alla carne ed agl'intingoli, vi prometto che non vo ne sarà in quelli che saranno serviti innanzi a voi : io vado a darvi ordine; però fatemi la grazia di restare, che ritorno a momenti. Ali Baba andò in cucina ed ordinò a

Morgiaua di non mettere del sale nella carne che aveva a servire, e di preparare prontamente due o tre intingoli, tra quelli che le aveva comandati, ove non vi fosse del sale.

Morgiana, che stava pronta a servire, suo malcontento su questo nuovo ordine, giornate di cammino sotto la responsa-

e di dumandarne la ragione ad Ali Baba. -Chi è dunque, diss'ella , quest' uomo si difficile che non mangia salo? La vostra cena non sarà più buona a mangiare, se la servo più tardi.

-Non ti corrucciare, o Morgiana, rispose All Baba : egli è un cortese uomo:

fa quel che ti dico.

Morgiana obbedl , ma contro voglia , ed ebbe la curiosità di conoscere quell'nomo che non mangiava sale. Quando ebbe terminato e che Abdalla ebbc preparato la tavola, essa l'aiutò a portare i piatti, Guardando Cogia Hussain, ella lo riconobbe tosto pel capitano de' ladri ad onta del suo travestimento, ed esaminandolo con attenzione, scorse che ave-- lo non mi maraviglio più , diss'ella

va un pugnale nascosto sotto il suo abito. tra se medesima, che lo scellerato non voglia mangiar sale col mio padrone : esso è il suo più fiero nemico e vuole assassinarlo; ma ne l'impedirò (I).

(1) Il sale era l'emblema dell'amicizia e della fedeltà presso gli antichi; ed essi l'adoperavano in tutt' i loro sacrificii ed in tutte le loro alleanze. I Beduint od Arabi del deserto lo considerano ancora come il simbolo ed il pegno della fedeltà e dell'inviolabilità de trattati. Essi hanno il più gran rispetto pel pane e pel sale. Dopo aver manajato il pane ed il sale con un nomo , commetterebbero un azione orribile non solo di spogliarlo, ma anche di toccare la minima cosa del suo bagaglio o delle mercansie che fa trasportare a traverso del deserto. Il più leggiero insulto fatto alla sua persona sarebbe un abominio. L' Arabo marchiato da un delitto di questa specie sarebbe riguardato come un vile; non avrebbe più dritto che all' avversione ed allo sdegno di ciascuno ; diverrebbe spregevole a' suoi proprii occhi, e non potrebbe lavare il suo disonore. Egli è quasi inudito che degli Arabi si sieno macchiati di questo obbrobrio; ed essi non si ricusano giammai al legame del pane e del sale. Lo straniero che, incontrandoti nel deserto, arrivando in una tribu, o che prima della sua partenza d'una città, può opporto alla loro rapacità, è più tranquillo pel suo bagaglio e per la sua vita anche nel non pote far a meno di manifestare il fondo del deserto quanto dalle prime

Allorche Morgiana ebbe termiuato di servire o di far servire da Abdalla, colse il tempo in cui si cenava, e fece i preparativi necessarii per l'esecuzione d'un colpo ardito; ed aveva già terminato quando Abdalla andò ad avvertirla essere tempo di servir le frutta. Ella portò le frutta; ed appena Abdalla ebbe levato quello che stava sulla tavola, le servì. Poscia posò presso ad All Baba una piccola tavola, su cui mise il vino con tre tazze, ed uscendo, condusse seco Abdalla per andare a cenare insieme e dare ad All Baba, secondo il suo costume, la libertà di conversare e di rallegrarsi piacevolmente col suo ospite e di farlo ben

Allora il falso Cogia Hussain, o piuttosto il capitano de' quaranta ladri, credette che l'occasione favorevole per togliere la vita ad All Baba fosse venuta; e meditò fra sè in questo modo.

— Lo vado a far ubbriscare il padre ed il figlio, e questi, cui voglio bene donare la vita, non m' impedirà d' immergere il pugnale nel cuore del padre; ed io mi salverò pel giardino, come ho fatto l' altra volta, mentre la cuoca e lo schiavo non avranno ancora terminato di mangiare o saranno addormentati in cucina.

In vece di mangiare, Morgiana, che avera indovinata l'intenzione del falso Cogia Hossain, non gli dette il tempo di dare essenzione alla su martragità. El-la si vest con un abto di ballerina assai leggiadro, si miste un'acconciatura conveniente ed una cintura d'argento doratta, alla quale attaccò un puguale, la cui guaina e l'impurantura erano dello sesso martiala core so vivio, quando in tal gioias si fu travestita, disse ad Abdalla:

— Abdalla , prendi il tuo tambnro, ed andiamo a dare all'ospite del nostro padrone ed amico del suo figliucio il divertimento che loro diamo la sera qualche volta.

billià di neuti ostaggi. L'arabo con cui egli ha mangiato il pane ed il sale, e tutti gli arabi della stessa tribi lo riguardiano come un compatriota di un fratello. Non v'ha specie d'onore che non gli si facio, i ne pruone d'affetto che non gli si diano. (Conti incditi delle Bille ed una Note, tradotti da Trebuliru i. I. II., p. 186, nota).

Abdalla prende il tamburo, comincia a suonare cammiando inunazi a Morgiana, ed entra nella sala. Morgiana, entrando dope di lui, fece una profonda riverenza d'un'aria deliberata e da farsi guardare, quasi chiedendo il permesso di far vedere ciò che sapeva fare.

Siccome Abdalla vide che Ali Baba voleva parlare, cessò dal suonare il tamburo.

— Entra, Morgiana, entra, disse All Baba; Cogii Hussain giudicherà di che tu sei capace, e ci diri ciò che ne penserà. Almeno, signore, continno volgendosi dalla sua parte, non crediate ch'io debba spendere per darvi questo soltazzo. Io lo trovo in casa mia, e voi vedeto che sono il mio schiavo e la mia conca e spenditrice insieme che me lo danno. Spero che voi non il troverett disipiacevole.

Cogia Hussain non s'aspettava che All Baba dovesse aggiugener quel divertimento alla cena che gli dava. Giò gli fece tamere di non poter profittare dell' occasione che credeva aver colta; ma si consolò, in caso che ciò fosse accaduto, colla speranza di coglieria in appresso continuando a colturare l'amiciai del padre a del figlinolo. Però, quantunque sarebbe stato più contento che All Baba non con di essergliena obbligato, ed ebbe la cortesia di dirigii che ciù che facevagli piacere non poteva a meno di non farne a lui eziandio.

Quando Abdalla vide che All Baha e Cogia Hussain averano cessato di parlara, ricominciò a percuotere di nuovo il suo tamburo, accompagnandolo della sua voce sopra un'aria da ballare; e Borgiana, che non la ecdeva a nessua ballerino o ballerina di professione, ballò in un modo da fasi ammirare alla gual dara quello spettacolo, tra cui non v'era fores se non il falso Coria Hussain che vi prestasse

meno attenzione.

Dopo di aver eseguito più danze colla stessa leggiadria e la stessa forza, trassa finalmente il pugnale, e, teuendolo in mano, ne baliò una in casorpassò sè medenza per le figurar dui sorpassò sè medenza per le figurar dui sorpassò sè medenza per le figurar di firenti, per le movimenti sorzi di cui essa il accompagno, ora presentando il pugnale in avanti, come per ferire, ora fingendo di ferirsi ella medesima nel petto.

Quasi senza fiato finalmente, strappo

il tamburo dalle mani d'Abdalla colla niano sinistra, o, tenendo il pugnale colla dritta, andò a presentare il tamburo dalla narte concava ad Ali Baba, ad imitazione de ballerini e delle ballerine di professione che han costume di fare così per sollecitare la liberalità de' loro spettatori.

Ali Baba gettò nna moneta d'oro nel tamburo di Morgiana, la quale si rivolse in seguito al figliuolo di All Baha, che seguì l'esempio di suo padre. Cogia Hussain, ebe la vide muovere verso di lui, aveva già tratta la borsa dal seno per farle il suo dono, e vi metteva la mano nel momento in eni Morgiana, con un coraggio degno della sua fermezza e della sua risoluzione, gl' immerse il pugnale in mezzo al euore si profondamente che non ne lo trasse se non dopo averlo tolto di vita.

Alì Baba e suo figlio, spaventati da quest'azione, proruppero in uno spaventevole grido , dicendo :

- Ah sciagurata! sclamò Ali Baba, che hai fatto? È forse per perdere me e la

mia famiglia? -Non è già per perdervi, rispose Morgiana; io l'ho fatto anzi per la vostra

Allora aprendo la veste di Cogia Ilussain, e mostrando ad Ali Baha il pugnale oud'era armato, disse: - Vedete, con qual fiero nemieo ave-

eonservazioue.

vate da fare: guardatelo beno in viso, e ricouoscerete in lui il falso mercante di olio ed il capitano de' quaranta ladri. Non considerate ancora, che non ha voluto mangiar sale con voi? Volete maggiori pruove per persuadervi del suo pernicioso disegno? Prima di vederlo me n' era venuto il sospetto dal momento in cui mi avevate fatto conoscere che nvevate un tal commensale. Io l' bo veduto, e mi sono confermata nel mio sospetto.

Ali Baba, che conobbe il nuovo obbligo che aveva a Morgiana di avergli conservata la vita una seconda volta, l'abbracciò.

- Morgiana , diss' egli , io t' ho data la libertà; ed allora ti promisi che la mia riconoscenza non sarebbe rimasa a quello, e che ben presto ci avrei messo il colmo. Questo tempo è venuto, ed jo ti faccio mia nuora.

E rivolgendosi a sno figlio, aggiunse : - Figliuol mio , vi credo assai buono per non trovare strano che vi dia Morgiana per moglie senza consultarvi. Voi

Vi sarete accorto che Cogia Hussain non aveva ricercata la vostra amicizia se nonnel disegno di meglio togliermi la vita col suo tradimento, e, se vi fosse riuscito, non dovete duhitare che non vi avrebbe sacrificato eziandio alla sua vendetta. Considerate di più che sposando Morgiana voi sposate il sostegno della mia famiglia per quanto io vivro, e della vostra fino al termine de' vostri giorni.

Il figlinolo, ben lungi dal manifestare alcun malcontento, disse che consentiva a quol matrimonio, non solo perchè non voleva disobbedire a suo padre, ma anehe perche vi era portato dalla sua pro-.

pria inclinazione.

Dono ciò nella casa di Alì Balia si pensò a sotterrare il corpo del capitano vicino a quelli de' quaranta ladri ; e ciò si fecc tanto segretamente, che ninno ne ebbe cognizione se non di lì a molti anni, quando nessuno si trovava più interessato nella pubblicazione di questa memorabile storia.

Pochi giorni appresso, Ali Baha celebro le nozze di suo figlio e di Morgiana con grande solenuità e con un soutuoso festino, accompagnato da danze, da spettacoli e da divertimenti accostumati. Ed ebbe la soddisfaziono di vedere che i suoi amici e i suoi vicini , che aveva iuvitati, senza aver cognizione delle vere ragioni del matrimonio, ma che d'altra parte non ignoravano le belle e buone qualità di Morgiana, lo lodorono altamente della sua generosità e del suo buon cuoro.

Dopo il matrimonio, All Baba, che s' cra astenuto di ritornare alla grotta dei ladri da che ne avea tratto e portato seco il corpo del suo fratello Cassi sopra uno de' suoi tre asini, con l'oro di cui li aveva caricati, per timore di trovarveli e di esservi sorpreso, se ne astenne ancora dopo la morte de trontotto ladri , comprendendovi il loro capitano , perche suppose i due altri, il eui destino non gli era noto, ancora viventi. Ma a capo di un anno, come ebbe ve-

duto ehe non si era nulla intrapreso per inquietarlo, lo prese la curiosità di farvi un viaggio, adoperando le precauzioni necessarie per la sua sicurezza. Egli sall a cavallo, e quando fu arrivato vicino alla grotta, prese un buon augurio dal non iscorger vestigio ne d' uomini ne di cavalli.

Egli mise piede a terra, attaccò il suo eavallo, e presentandosi innanzi alla pornon le avete obbligazione meno di me. ta , promuziò queste parole: « Sesamo , apriti ., ch' egli non aveva dimenticate. La porta s'aprì, egli entrò, e lo stato in cui trovò tutte le cose nella grotta gli fece giudicare che nessunn vi era entrato dono che il falso Cogia Hussain era andato a metter bottega nella città , e insieme che il drappello de' quaranta ladri era intieramente distrutto ed esterminato dopo quel tempo, non dubitando più che non fosse il solo al mondo che avesse il segreto di far aprire la grotta, e che il tesoro che racchindeva fosse alla sua disposizione. Egli s'era munito d'una valigia, che riempì d'altrettanto oro per quanto il suo cavallo poteva portarne, e ritornò alla città.

Da quel tempo Ali Baba , suo figlio che egli condusse alla grotta ed a cui insegnò il segreto per entravi, e dopo essi la loro posterità, alla quale fecero passare lo stesso secreto, profittando della loro fortuna con moderazione, vissern in un grando splendore ed nonrati dalle prime di-

gnità della città.

Bopo aver torminato di raccontare questa storia al sultano Schahriar, Scheherazade, che vita non essere ancora giorno, cominciò a fargli la narrazione della seguento

## STORIA D'ALI COGIA MERCATANTE DI BAGDAD

Sotto il regno del califo liaroun-al-liascid, disse il authan v, vier a Bagdad un mercatante chiamato Ali Cogia, che non eran del più ricchia dei quelli di infima chasse, il quale dimorava nella fictioni. Vel tempo in cui, podrone delle sue azioni, vivera contento di quello che il suo negozio gli producera, ebbe tre giarrii di negnito un seguo, nel quale un vecchia vuestrabile gli apparer con uno aguardo averer che in imprever con into con della Necca.

Questo segno tarbà All Cogia e lo miso in us grandi minazzao. Como boun mu-salmano egli non igaorava già l'obbligo i cui l'era di fire questo pellegrinaggio; ma s'come egli aveva le cuire di una cusa; ma come egli aveva le cuire di una cusa; pottali per produtto pe

per timore uon gli accadesse qualche sciagura, lo fece risolvere a non differir davvantaggio.

Per mettersi in istato di soddisfarvi nell' anno che correva, Ali Cogia cominciò dalla vendita de' suoi mobili , vende poscia la sua bottega e la più gran parte delle mercanzie di cui era guarnita, riserbandosi quelle che potevano esser vendute alla Mecca , e per quanto riguarda la casa , trovò un locatario a cui ne fece un censo. Disposte le cose in tal modo , si trovo pronto a partire nel tempo in cui la carovana di Bagdad per la Mecca si metteva in cammino. La sola cosa che gli restava a fare era quella di mettere in sieurezza una somma di mille mouete d'oro, che l'avrebbe imbarazzato nel pellegrinaggio, dopo aver messo a parte il denaro che gindicò a proposito di portar seco per la sua spesa e per altri bisogni.

All Cogia scelso un vaso d'una capacità conveniente, vi mise le mille monete d'oro e fini di colmarlo con olivo. Dopo aver ben chiuso il vaso , lo portò da un mcreante suo amico, e gli disse:

— Voi non ignorato che lo tra pochi giorni parto in pellegrinaggio per la Mecca in carovana. Io vi dimaudo in grazia di volervi incaricare di questo vaso d'olivo, e di conservarmelo fino al mio ritorno.

Il mercante gli rispose obbligantemente:

— Teuete, ecco la chiave del mio magazzino, portatevi voi stesso il vostro vaso e mettetelo dove vi piacerà; io vi prometto che ve lo ritroverete.

Giunto il giorno della partenza della carovana da Baplad, Alf Gogia, con un cumello carico delle mercanze di cui avera fatto secla e che gli serviva di cavalcatura nel cammino, vi si uni ed arrivò feicemente alla Mecce. Ei vi visità con tutti gli altri pellegrini il tempio al celbre e al frequentatio in cisacun anno da tutto le nazioni missolinario, che vi conportato di consultato di cario di controlo della consultato di controlo della consultato di controlo della cerninati i dovere del suo pellegrinaggio, espose le mercanzie che svexa portate per venderlo o per cambiarle.

Due mercanti che passavano o che videro le mercanzie di Ali Gogia, le trovarono si belle, che s'arrestarono per considerarle, quantunquo non ne avessero bisogno. Quando ebbero seddi-fatta la loro curiosità , l'uno disse all'altro ritiran- dergli di non abbandonare la loro com-

— Se questo mercante sapesse il guadagno che farebbe al Cairo sulle sue mercanzie, ve le porterebbe subito, piuttosto che venderle qui ove vanno a buon mercato.

All Cogia sentl queste parole, e siccome aveva mille volte inteso parlare delle bellezze dell' Egitto, così risolse immantinenti di profittare dell'occasione e di farne il viaggio. Però , dopo aver affardellato di nuovo le sne mercanzie, in vece di ritornare a Bagdad, prese la via dell' Egitto congiungendosi alla carovana del Cairo. Quando vi fu giunto, non ebbe ragione di pentirsi del partito che aveva preso : ei vi trovò sì bene il suo conto che in pochi giorni ebbe terminato di vendere tutte le sue mercanzie con un vantaggio assai più grande di quello che aveva sperato. Ne comprò delle altre nel disegno di passaré a Damasco, ed aspettando la comodità d'una carovana che doveva partire tra sei settimane, non solo non si contentò di vedere quanto cra degno della sua curiosità al Cairo, ma andò anche ad ammirare le Piramidi, e risali il Nilo fino ad una certa distanza, visitando le più celebri città situate sull'una e sull'altra sponds.

Nel viaggio di Damasco, siccome la carovana doveva passare per Gerusalemme, il nostro mercante di Bagdad profitto dell'occasione di visitare il tempio, riguardato da tuti' misultanai come il più santo dopo quello della Mecca, d'onde questa città prende il titolo di Nobile Santità. All Cogia trovo la città di Danasco un

luogo si delizioso per l'abbondanza dellei sue acque, per le sue praterie e pel suoi diettevoli giardini, che tutto quello che aveva letto gii parre al diestochedia vedimeno siccome non obbliava ch'egli era di Bagdad, ne parti finalmente e, giunse un di Aleppo, ove fece anche qualche sogpierro; e di lis, dopo aver passato l'Eufrate, prese la via di Mosssool nell'infrate, prese la via di Mosssool nell'entrate, prese la via di Mosssool nell'entrate, prese la via di Mosssool nell'en-

Ma quando All Cogia fu arrivato a Moissoul, de' mercanti persiani coi quali era venuto da Aleppo, e con cni aveva stretta una grande amiczisia, avevan preso un si grande ascendente sul suo animo collo joro cortesie e col loro piacevole conversoro, che non duraron fatica a presua-

dergli di non abbandonare la loro compagnia fino a Schirez, d'olude gli sarchbe stato facile ritornare a Ragdad con un considerevole guadagno. Egino lo condussero per le città di Sultania, di Rie, di Coam, di Cascan, d'Ispahan, e di la a Schiraz, d'onde elbe anocra la compiacenza di accompagnarli all'India e di ritornare a Schiraz con essi.

In tal guisa, contando il soggiorno che avovo fatto in cissouna città, eran circa sette anni che l'All Cogia era partito di Bagdad, quando finalimente risulta di prenderne la via. E fino allora l'amines di qual aveva considato il vaso d'allore, prima della sus partenza per custodirgielo, sos aveva pensatio nia lain, nel vaso. Menpartita da Schira, uma sera che quel merente sua amine cuata un famiglia, si usci a parlar d'olive, e sua moglio maniesto qualche desiderò di mangiarne, di-cendo esser lungo tempo che non se ne erano veduta nella famiglia.

— A proposito d'olive, disse il marito, voi mi fate ricordare che All Cogia
me ne lasciu un vaso andando alla Mecco, or son sette anni, e che in mise egit
al suo ricorno, Ma dorè All Cogia da che
partico 7 Egil è vero, che al ricorno della
carovana qualcuno mi disse chi era passato in Egitto, lisogna che isa morto,
psichè non è ritornato da tanti anni, e
mono. Che mi si dia un piatto ed una
candela, che andrò a prenderne e ne gusteremo.

- Marito mio, rispose la donna, guardatevi dal commettere un'azione si pera: voi ben sapete nulla esser tanto sacro quanto un deposito. Son sette anni, dite voi, che Ali Cogia è andato alla Mecca e che non ne è ritornato; ma vi si è detto che è andato in Egitto, e da Egitto che sapete voi se non è andato più lungi? Basta che non abbiate nuove della sua morte per poter egli ritornare da nn momento all' altro. Che infamia non sarebbe per voi e per la vostra famiglia se, ritornando, non gli rendeate il suo vaso nello stesso stato e tale quale ve l'ha confidato? lo vi dichiaro che non ho desiderio di quoste olive, e che non ne mangerò punto. Se ne ho parlato, non l'ho fatto che per conversare. Di più, credete voi che dopo tanto tempo le olive sieno ancora buone? Esse saranno al certo infracidite. E se Alì Cogia torna, come nu | presentimento mi dice, e che si scorga che vi abbiate toccato, quale giudizio farà egli della vostra amicizia e della vostra fedeltà? Althandonate il vostro disegno,

ve ne scongiuro.

La donna non tenne un sì lungo discorso a suo marito se nou perche scorse l'ostinazione sul suo viso. Di fatto cgli, senza ascoltare sì buoni consigli, alzossi ed andò al suo magazzino con una candela ed un piatto. Allora gli disse la moglie:

- Ricordatevi almeno, che io non prendo parte a ciò che andate a fare, affinchè non me ne attribuiate la colpa se vi

accade di pentirvene.

a

į,

ġ

ø

P

Į0

at

ġέ

10

p

ŵ

190 ſ

j

ø H

М

Il mercante non le prestò orecchio nemmeno questa volta e persistette nel suo disegno. Quando fu nel magazzino, prese il vaso, lo scoprì e vide le olive tutte infracidite. Per vedere sc quelle di sotto erano egualmente guaste che quelle di sopra, ne versò nel piatto, e dalla scossa con cui le versò, alcune monete d'oro caddero con rumore.

Alla vista di quelle moncte, il mercante, naturalmente avido, guardò nel vaso, e vide che aveva versate quasi tutte le olive nel piatto e che il resto era tutt'oro in belle monete. Ciò fatto, rimise nel vaso quello che aveva versato d'ulive , lo ricoprì , e tornò indietro.

- Moglie mia, diss'egli rientrando, voi avevate ragione, le olive souo guaste, ed io ho ricoperto il vaso in modo che All Cogia non s'accorgerà mai che sia stato toccato se mai ritorna.

- Avreste fatto meglio a credermi, rispose la donna, e di non toccarvi. Dio voglia che non ve ne accada male.

Il mercante fu tanto poco tocco da queste ultime parole della donna che dalla rimostranza fattagli. Egli passò quasi in- i tera la notte a pensare al mezzo di appropriarsi l'oro di All Cogia, e a fare iu modo che gli restasse, in caso che ritornasse e che gli dimandasse il vaso. Il dimani di buon mattino andò a comprare delle olive dell'anno, e, ritornato, gettò le vecchie dal vaso di Ali Cogia, ne tolse l'oro, lo mise in un luogo sicuro, e dopo averlo ricolmato delle olive che aveva comprate, lo ricoprì collo stesso coperchio, e lo ripose allo stesso luogo in cui All Cogia lo aveva messo.

Circa un mese dopo che il mercante chbe commessa un'azione si vile e che

doveva costargli cara, Ali Cogia giunse a Bagdad dal suo lungo viaggio. Siccome aveva affittata la sua casa prima della sua partenza, scese in un Khan, ove prese albergo, aspettando che avesse significato al suo locatario il suo arrivo, e che il locatario si fosse provveduto altrove di albergo.

Il dimani All Cogia andò a trovare il mercante suo amico, che lo ricevette abbracciandolo, e manifestandogli la gioia che aveva del suo ritorno dopo un'assenza di tanti anni, che, diceva egli, aveva cominciato a fargli perdere la spcranza di mai più rivederlo.

Dopo i complimenti soliti dell'una parte e dell'altra in simile occasione, All Cogia prego il mercante di volergli rendere il vaso d'olive ch'egli aveva confidato alla sua custodia, e di scusarlo della libertà che s'avea presa d'imbarazzarnelo.

- All Cogia, mio caro amico, rispose il mercante, voi avete torto di farmi dello sense, poichè non sono stato per nulla imbarazzato dal vostro vaso, ed in una eguale occasione avrei fatto nello stesso. modo che voi cou me. Tenete, ecco la chiave, andate a prenderlo; lo troverete allo stesso luogo in cui voi lo metteste.

Alì Cogia andò al magazzino del mercante, ne apportò il sno vaso, e, dopo avergli renduta la chiave, ed averlo assai ringraziato del piacero che ne aveva ricevuto, ritornà al Khan dove aveva preso albergo, scoprì il vaso, c mettendovi la mano all'altezza cui le mille monete d'oro che vi aveva nascoste dovevano esserc, fu forte maravigliato di non trovarle. Egli credette ingannarsi, e per trarsi di pena prontamente, prese una porzione de piatti ed altri vasi della sua cucina da viaggio, e versò tutto il vaso d'olive, senza trovarvi neppure una moneta d'oro. Egli rimase immobile per la meraviglia, ed alzando le mani e gli occhi al cielo, sclamò: - E egli possibile che un uomo, da mo riguardato come mio buon amico, m'abbia usata una si malvagia azione!

All Cogia, sensibilmente addolorato pel timore d'aver fatto una perdita sì considerevole, ritorno presso il mercante e gli disse:

- Amico mio, non siate sorpreso se mi vedete ritornare indictro. lo confesso che ho riconosciuto il vaso d'olive che ho ripreso nel vostro magazzino per quello che vi aveva messo; ma colle olive vi aveva posto mille mouetc d'oro che non

trovo affatto; forse voi ne avete avuto; bisogno e ve ne siete servito pel vostro uegozio. Se così è la cosa, esse sono al vostro servizio; vi prego solamente di trarmi di pena, e di darmi un'assicurazione, dopo di che me le ronderete a vostro comodo.

Il mercante, che s'aveva aspettato che Ali Cogia sarebbe andato a fargli questo complimento, aveva meditato auticipatamente quello che doveva rispondergli.

- Ali Cogia, amico mio, diss'egli, quando mi avete portato il vostro vaso d'olive vi ho io toccato? non vi ho io data la chiave del mio magazzino? nou l'avete portato voi stesso, e non l'avete trovato allo stesso luogo in cui l'avevate messo, nello stesso stato e coperto come stava? Se vi avete posto dell'oro, dovete avervelo trovato. Voi m'avete detto che ci erano delle olive, ed io l'ho creduto. Ecco tutto quello che ne so; mi crederete se volete, ma jo non vi ho posto mano.

Alt Cogia usò tutte le vie della dolcezza, affinchè il mercante si rendesse giu-

stizia a sè stesso.

- lo non amo che la pace, e sarei addolorato di venire a delle estremità che non vi farebbero opore nel mondo, e di cui non mi servirei se non con un dispiacere estremo. Pensate che i mercanti come noi debbono abbandonare ogni interesso per conservare la loro huona riputazione. Ancora una volta vi dico che sarei disperato, se la vostra ostinazione mi costringesse a prendere le vie della giustizia, a me che ho sempre amato meglio di perdere qualche cosa che di ricorrervi.

-Ali Cogia, rispose il mercante, voi convenite che avete messo in casa mia un vaso d'olive in deposito; ve l'avete ripreso, ve l'avete portato, e venite a dimandarmi mille monete d'oro ! M'avete voi detto che fossero nel vaso? Ignoro anche che ci fossero dello olivo, non avendomele voi mostrate, e mi maraviglio che non mi dimandiate delle porle o dei diamanti invece d'oro, Credetomi, ritiratevi, e non fate assembrar gente inuanzi alla mia bottera.

Alcuni ci s'eran arrestati, e queste ultime parole del mercante, pronunziate col tuono d' nomo che esce da' limiti della moderazione, fece che non solo se ne assembrò un più gran numero, ma anche che i mercanti vicini uscirono dalle loro botteghe e vennero a prendere cognizione della disputa insorta tra lui ed Ali Co-

gia, e a cercare di metterli d'accordo, Quando Ali Cagia loro ebbe esposto la cagione, quelli che stavano più avanti, domandarono al mercante che avesse a rispondere.

Il mercante confesso che aveva custodito il vaso di Alì Cogia nel suo magazzino; ma nego che l'avesse toccato, o giurò non sapere che vi fossero delle ofive se non perche All Cogia glie lo aveva detto, e che li prendeva tutti a testimoni dell'oltraggio e dell'insulto ch'egli veniva a fargli fino in sua casa.

- Ve l'attirate voi stesso l'oltraggio. disse allora All Cogia prendendo il niercante pel braccio; ma poichè usate si malvagiamente, vi cito alla legge di Dio, Vediamo se avete la fronte di dire la stessa cosa innanzi al cadì.

A questa citazione, cui ogni buon musulmano deve obbedire, se non vuol rendersi ribelte alla religione, il mercante non ebbe l'audacia di far resistenza.

- Andiamo, diss'egli, questo è quello ch'io dinando, e vedremo chi ha torto se voi od io.

All Cogia condusse il mercante innanzi al tribunale del cadì, ove l'accusò di avergli ruliato un deposito di mille mouete di oro, esponendo il fatto nel modo che abbiamo veduto. Il cadì gli chiese se aveva testimoni. Ali Cogia rispose essere una precauzione che aveva stimata inutile, credendo che quello al quale confidava il suo deposito fosse suo amico, ed aveudolo fino allora riconosciuto per onest' uomo.

Il mercante non disse altra cosa per sua difesa se non quollo che aveva gia detto ad Alì Cogia ed in presenza dei suoi vicini, e terminò dicendo ch'era prouto ad affermare con giuramento, non solo esser falso ch'egli avesse prese le mille monete d'oro, como veniva accusato, ma anche che non ne aveva ninna cognizione. Il cadì chiese da lui il giuramento, dopo di che lo rinviò assoluto.

Ali Cogia, estremamente afflitto di vedersi condannato ad una perdita sì considerevole, protestò contro il giudizio, dichiarando al cadi che ne avrebhe portato lamentanza al califfo Haroun-al-Rascid, il quale senza dubbio gli avrebbe fatta giustizia : ma il cadì uon si maravigliò punto della protesta, riguardandola come l'effetto del risentimento ordinario a totti coloro che perdono la loro causa, e credette aver fatte il suo dovere rinviando assoluto un accusato contro il quale non i

sı eran prodotti testimonii.

Mentre il mercante ritornava in casa na trisufante d'Al Copia, colla geia di aver les me mille monte d'oro a si buan mercato, Al Copia ando a stendere una del l'empo in cui il califo dovera triornare dalla moschea dopo la prepiara del mezzogiorno, si mise in una strada per cui quello dovera prante sò alzò il braccio presentindo la supplica; dei un ufficiel incariciato di questa ca; dei un difficiel incariciato di questa lifio, si staccò dal suo posto cel andò a prenderla per d'articles.

Siccome All Cogia sapeva che il costime del califò Introma-al·liasci, rientrando nel suo palazzo, era quello di legore egli stesso è suppliche che gli si presentavana in quella guisat, segui il corteggo, entri o palazzo, ed aspettò che l'olficiale il quale avera presa la supplicia usicise dall' appartamento del califio. L'accado, l'officiale gli disse che il cassono, l'officiale gli disse che il cassono aveza letta la sun supplica, gli assegnò l'ora in cui arvebbe data udienza il giorno appresso, e dopo aver suprata da lui di trovarsi anchi ggi alla stessi ora il dimania na lanza.

La sera dello stesso giorno, il califfo col gran visir Giafar e Mesronr capo degli cunuchi, l'uno e l'altro travestiti cone lui, andò a fare il suo giro per la città, come ho già fatto osservare alla maesti vostra che aveva costume di fare di tem-

po in tempo.

Passando per una strada il califo intese del rumore, ed , affrettato il passo, giunse ad una porta che dava ingresso in un cortile, ove dieci o dodici fanciulti, che non s'erano ancora ritirati, giuocavano al chiaro della luna; del che s'aocorse guardando per una fessira.

Il califfo, cutioso di sapere a quale giuoco que l'anciulli giuocavano, si sedette sopra un banco di pietra che trovò al proposito allato della porta; e siccome continuava a guardare per la fessura intese che uno do l'anciulli, il più vivace ed il più svegliato di tutti, disse agli altri:

- Giuochiamo al cadl: io sono il cadl; conducetemi Ali Cogia ed il mercante che gli ha rubato le mille monete d'oro.

A queste parole del fanciullo, il califfo si ricordò della supplica che gli era stata presentata lo stesso giorno e che aveva letta, e ciò gli fece raddoppiare l'attenzione, per vedere qual sarebbe il succes-

so del giudizio.

Siccome l'affare d'All Cogia e del mercante era nuovo, e faceva un gran rumore nella città di Bagdad fino tra fauciulli, gli altri accettarono la proposta con gioia, e convennero del personaggio che cuscu-

no doreva rappresentare. Nessum contrastò a quello che s'era ollerto di fare i i cadi di rappresentarne la parte. Quando chhe preso posto e si fu sedutto col sembianto e la gravità d' un cadi ; un altro, come officiale competente del tribunale, glie ne presentò dire, chiamando l' uno Ali Cogia e l'altro il interente contro cui

il primo portava deglianza.

Allora il finto cadi presc la parola , ed interrogando gravemente il finto All Cogia: —Ali Cogia, gli disse , che volete voi dal mercante qui presente?

Il finto Ali Cogia, dopo una profonda rivennza, informò il finto eadl del fatto di punto in punto, e, terminaudo, concluse supplicaudolo che gli piacesse d'unterporre l'autorità del suo giudizio, allinchè non facesse una perdita si considerevole.

Il finto endl, dopo aver ascoltato il finto Ali Cogia, si volse dalla parte del finto mercante, e gli chiese perchè non rendeva ad Ali Cogia la somma che gli domandava.

Il finto mercante apportò le stesse ragioni che il vero aveva allegate inuanzi al cadi di Bagdad, e gli chiese egnalmento di affermare con giuramento che quello che diceva era verità.

—Non andiamo il presto, riprese il

—Non andamo si presto, riprese il finto cadì; prima di vedere il vaso d'olive. All Cogia, aggiuns'egli rivolgeudosi al finto mercante di questo nome, avete voi portato il vaso?

Siccome quello cibe risposto che non l'aveva portato, egli soggiunse: —Andate a preuderlo e portatemelo.

Il fiato All Cogia disparve per un momento, e ritorando, finse di posare un vaso inanazi al fiato cedi, dicendo essere o tesso vaso che avera depositato iu cusa, dell'accusato è che avera poscia ripresper multa conterte della formalda, illaniconoceva eziandio per lo stesso vaso, ed avendo il fino mercatate manifestato col suo silenzio che non poteva negarfo, comando che lo si scoprisse. All Cogia fece vista di togliere il coverchio, ed il finto cadi , facendo vista di guardare nel vaso, disse:

- Ecco delle belle olive , lasciate che ne gusti.

E finse di prenderne una e di gustarne ; dopo di che soggiunse : - Esse souo eccellenti ; ma mi sem-

bra che delle olive conservate per lo spazio di sette anni non dovrebbero essere così buone. Che si facciano venire de'mercanti d'olive, e che vedano quello che è. Due fanciulli gli furon presentati in qua-

lità di mercanti d'olive : - Siete voi mercanti d'olive? lor chie-

se il finto cadì. Ed avendo risposto, quella essere la

loro professione : - Ditemi, soggiunse, sapete voi quanto tempo ic olive accomedate dalle genti

che se ne intendono, possono mantenersi buone a mangiare?

- Signore, risposcro i finti mercanti, ad onta di qualunque pena si prenda per conscrvarle, esse non valgono più nulla il terzo anno, non hanno più ne sapore ne colore, e non son buone se non a gettare.

- Se ciò è , riprese il finto cadl , osservate questo vaso che vedete, e ditemi da quanto tempo vi sono staté messe

lo olive che vi sono. I finti mercanti finsero d' esaminare le olive e di gustarne, e manifestarouo al

cadì ch' esse erano recenti e buone. - Voi v' ingannate, soggiunse il finto cadl, ecco All Cogia che dice averle messe nel vaso or son sette anni.

- Signore, risposero a lor volta i mercanti chiamati come periti, quello che noi possiamo assicurare è che le olive sono di quest' anno, e noi teniamo per fermo che di tutt' i mercanti di Bagdad non ve n' ha un solo che non renda la stessa

testimonianza. Il finto mercante accusato dal finto Ali Cogia volle protestare coutro la testimonianza de' periti. Ma il finto cadì non glie ne dette il tempo, dicendogli:

- Taci, tu sei un ladro; che sia im-

piccato. In tal guisa i fanciulli misero fine al loro giuoco con gran giubilo, picchiando le mani e gettandosi sul finto delinquente come per condurlo ad impiccare.

Non si può esprimere quanto il califfo Haroun-al-Rascid aminirò la saviezza e lo spirito del fancinllo che aveva dato un giudizio si savio sull'affare che doveva esser

perorato innanzi a lui il dimani. Cessondo di guardare per la fessura ed alzendesi, chiese al suo gran visir, ch'era stato come lui attento a quello ch'era . accadiito, se aveva inteso il giudizio che il fanciullo aveva dato e ciò che egli ne pensava.

- Commendatore de'credenti, rispose il gran visir Giafar, non si può essere più sorpreso di quello che io lo sono d'una sì grande saviezza in un'età sì poco avan-

- Ma : soggiunse il califfo , sai tu che io domani debbo prominciare sul medesimo affare, avendomi il vero All Cogia presentata una supplica oggi?

- lo lo sento dalla maestà vostra, rispose il gran visir.

tenzione.

- Credi tu, soggiunse di nuovo il califfo, che io possa dare un giudizio diverso da quello che abbiamo inteso?

- Se l'affare è lo stesso, ripigliò il gran visir, non mi sembra che vostra maestà possa procedere in altro modo, ne

pronunciare altrimenti. Osserva dunque bene questa casa, gli disse il califfo, e conducimi dimani il fanciullo, affinchè giudichi lo stesso affare in mia presenza. Manda a chiamare ancora il cadì, che ha mandato assoluto il mercante ladro, affinchè apprenda il suo dovere dall' esempio d'un fanciullo o si corregga. Voglio anche che tn prenda la cura di far avvertire Alì Cogia di portare il suo vaso d'olive, e che due mercanti d' olive si trovino alla mia udienza. Il califfo gli dette quest'ordine continuando il suo giro, che termino senza incontrare uull'altro che meritasse la sua at-

Il giorno appresso il gran visir Giafar andò alla casa in cui il califfo era stato testimone del giuoco de' fanciulli e chieso di parlare al padrone, ed in difetto di costui, ch'era uscito, lo si fece parlare alla padrona. Ei le chicse se aveva figliuoli , ed essa rispose averne tre, che fece venire innanzi a lui.

- Fanciulli miei, loro chiese il gran visir . chi di voi faceva il cadì iera a sera quando giuocavate insieme?

Il più grande, che era il primogenito, rispose esser lui; e siccome ignorava perche gli facesse questa dimanda, cangiò di colore.

- Figliuol mio, gli disse il gran visir, venite con me, il commendatore de'credenti vi vuol vedere.

La madre fu compresa da una grande inquietudine, quando vide che il gran visir voleva condur via suo figlinolo, e gli chiese:

— È per togliermi' il figliuolo che il commendatore de' credenti lo dimanda?

Il gran visir la rassicurò, promettendole che il figliuolo le sarebbe rinviato in meno d'un'ora, e che saprebbe al suo ritorno la cagione per cui era stato chiamato, e di cui sarebbe contenta.

— Se la cosa è così, signore, soggiunse la madre, permettetemi che prima gli metta un abito più decente, e che lo renda più degno di comparire innanzi al commendatore de'credeuti; il che ella fece in pochissimo tempo.

Il gran visir condusse il fanciullo e lo presentò al califio nell'ora indicata ad Ali Cogia ed al mercante per dar loro udienza. Il califio, che vide il fanciullo uu poco interdetto, volendo prepararlo a ciò che

aspettava da Ini , gli disse :

Venite, figliuol mio, accostatevi ; siete

voi che giudicavate ieri l'affare d'Ali Cogia e del mercante che gli ha rapito il suo oro? lo vi ho veduto, vi ho inteso, e sono assai contento di voi.

Il fanciullo, senza scomporsi, rispose modestamente ch'era lui.

— Figliuol mio, soggiunse il califfo, io voglio farvi oggi vedere il vero All Cogia ed il vero mercaute; venite a sedervi presso di me.

Allora il califfo prese il fanciullo per la mano, sall e s'assise sul suo trono, e quando so l'ebbe fatto seder vicino, e chiese ove fossero le parti. Furon fatte avanzare, e gli si nominarono meutre esis i prostravauo e percotevauo col loro fronte il tappeto che copriva il trono. Quando si furon rizizatt, il califfo do disse:

 Perorate ciascuno la vostra causa;
 il fauciullo che qui vedete vi ascolterà e vi farà giustizia, e se manca in qualche cosa, vi supplirò io.

Ali Cogia ed il mercante parlarono l'uno dopo l'altro; e quando il mercante ando a dimandare di fare il giuramento che aveva fatto nel suo primo giudizio, il fanciullo disse che non era anoora tempo, e che prima era necessario vedere il vaso d'olive.

A queste parole All Cogia presentò il vaso, lo posò a' piedi del cafifio e lo scopri. Il califio guardò le olive, e ne prese una di cui gustò. Il vaso fu dato ad esauinare a' periti ch' ersuo stati chiamatı,

ed il loro rapporto fu che le olive erano huone e dell'anno. Il fanciullo loro disse che All Cogia assicurava avervele messe da sette anni; ma quelli a lui fecero la stesa risposta de'fanciulli finti mercanti periti, come abbiamo veduto.

Intento, quantunque il mercante acquriti avessero progunciata la sua condanna, non lesciò nondimeno di voler allegare qualche cosa per giustificarsi; ma il fanciullo si guardò bene d'inviarlo ad impiccare, e guardando il califfo gli disse:

— Commendatore de' credenti, questo non è un giuoco, e spetta alla maestà vostra di condannare a morte seriamente, e non già a me, che non lo feci ieri

se non per ridere (1).

Il califfo, latrutto pieuamente della cativa fede del mercante, l'albadonò a' ministri della giustzia per farlo impicare; il che fia esguito dopo che che dichiarato dove aveva nascoste le mille monete d'oro, che funon rendute ad All Cegia. Infine questo monarea, pieno di giustzia e d'equita, dopo aver avvertio il eadi, quale stava presente, d'imparare da un fanciulo di essere più essito nelle suo fuzzioni, abbracciò il fancintilo e lo compede con una horsa di cesto monete di oro che gii fee dare per pegno della sua liberalità.

(1) Il giudizio dato dal fanciullo sul vaso d'olive ha qualche rapporto con un conto della Disciplina clericale di Pietro Alfonso. In questo conto un mercante prega un giocine che ha ereditata una bella casa, da questo mercante desiderata, di prenderyli in deposito dieci barili d'olio ch'egli fa trasportare nella casa; ma di quei dieci barili cinque erano pieni solamente a metà. A capo di qualche tempo reclama il suo olio e fa gran rumore pretendendo che il giovine glie ne abbia rubata una parte. Lo fa chiamare innanzi al giudice, e l'accusato molto impacciato espone la bisogna ad un filosofo che gli promette causa vinta. Giunto al tribunale chiede a' giudici di far travasare l'olio de' barili, dicendo che se i barili erano tutti equalmente pieni, dovevano lasciare la medesima quantità di feccia. La pruova è immantinenti fatta. e l'accusatore è convinto di mala fede.

## STORIA DEL CAVALLO INCANTATO

Scheherazade, continuando a raccontare al sultano delle Indic le sue storie tanto piacevoli ed a cui quegli prendeva tanto sollazzo, gli disse quella del cavallo mcantato. Sire , diss' ella , sicconte la maesta vostra non l'ignora, il Nevrouz, vale a dire il nuovo giorno, che è il primo dell' anno e della primavera, così detta per eccellenza, è una festa si solenne e si antica in tutta l'estensione della Persia anche da' primi tempi dell' idolatria, che la religione del nostro profeta, tutta pura ch'ella è, e che noi teniamo per la vera, introducendovisi, non ha potuto fino a' nostri giorni venir a capo di abolirla, essendo tutta pagana, e le cerimonie che vi si osservano essendo superstiziose. Senza parlare delle grandi città, non v'ha ne castello, ne borgo, ne villaggio, nè capsuna, in cui non sia cclebrata con feste straordinarie.

Ma le feste che si fanno alla corte, le sorpassano tutti infinitamento per la varietà degli spettacoli sorprendenti e nuovi, e deeli stranieri, degli stati vicini ed 
anche de più lontani, attirati dalle ricompense e dala liberalità del ricompense dala liberalità del rimento del composito del più lontani, attirati dalle 
rime la lori ottulostrati, di modo che nina 
si vede nulla nelle altre parti del mondo 
che agguagli quella magnificame.

In una di siffatte feste, dopo che i più abili ed i più ingegnosi del paese cogli atranieri andati a Schiraz , dove la corte stava allora, ebbero dato al re ed a tutta la sua corte il divertimento dei loro spettacoli, e che il re ebbe fatte a ciàscuno le sue larghezze (secondo che l'aveva meritato e quello che aveva fatto di più straordinario, di più maraviglioso e di più soddisfacente) distribuite con un'eguagliauza che non ve n'era uno il quale non si stimasse degnamente ricompensato; mentre si preparava a ritirarsi ed a congedare la grande assemblea, un Indiano apparve a piedi del suo trono, facendo avanzare un cavallo sellato, colla briglia, e riccamente bardato, imitato con tanta arte, che al primo vederlo si sarebbe preso per un vero cavallo.

L' Indiano si prostrò innanzi al trono, e quando si fu rialzato, mostrando il cavallo al re, disse:

— Sire, quantunque io mi presenti l'ultimo innanzi alla maestà vostra per entrare in lizza, pesso nondimeno assi-

curarla che in questo giorno di festa ella non ha nulla veduto di cose tanto meravigliose e tanto sorprendenti quanto il cavallo che la supplico guardare.

cavallo Che la supplico guardare.

— lo non vedo in questo cavallo, gli
disse il re, altra cosa che l'arte e l'industria dell' operaio a dargli la rassomiglianza del vero per quanto gli è stato
possibile. Ma un altro operaio pottebo
farne uno simile che lo sorpasserebbe anche in perfezione.

- Sire , soggiunse l'Indiano , non è solo per la sua costruzione ne per quello che apparisce all' esterno che ho disegno di far guardare il mio cavallo dalla maestà vostra come una mersviglia ; ma sì per l'uso che ne so fare e che ogni nomo come me può farne pel secreto che posso comunicargli. Quando io vi monto su, in qualunque luogo della terra , lontano che possa essere, io voglia trasportarmi per la regione dell'aria, posso eseguirlo in pochissimo tempo. In poche psrole, sire, ecco in che consiste la meraviglia del mio cavallo , meraviglia di cui nessuno non ha inteso parlare, e di cui mi offro a far vedere l'esperienza alla maestà vostra se me lo comanda.

Il re di Persia, che era curioso di tutto che avera del maravigitoso, e che, dopo tante cose di questà natura che avera viato e che aveva cercato e desiderato di vedere, non avera nulla vedulo che vi si avvicionasse, nè niteso dire che vi si avvicionasse, nè niteso dire che vi si avvicionasse, nò niteso dire che vi si avvicionasse, nò niteso di crito non e asserti se non l'esperiouza propusgli che potesse convincerdo della preeminenza del suo cavallo, e che era pronto a rederene la verità.

L'Indiano mise immantinente il piede alla statia, si gettò sul cavallo con imma grande leggerezza, e quando ebbe posto il piede nell'attra staffa e che si fu ben assicurato sulla sua sella, dimandò al re di Persia ove gli piecesse di mandarlo.

Circa tre leghe lungi da Schiraz, vi era un' alta montagna che si scopriva pienamente della gran piazza in cui il re di Persia era innanzi al suo palazzo, piena di una moltitudine di popolo accorso.

— Vedi tu quella montagoa ? disse il re mostrandola all' Indiano. Cotà desidero che tu vada ; la distanza non è molto lunga, ma basta per far giudicare della sollecitudine che adopererai per andare e tornare. E perché non è possibile di accompagnarii cogli occhi fin la per se-pro ectto the ci sarai andato, aspetto

a' niedi della moutagna.

Appena il re ebbe terminato di dichiarare la sua volontà con queste parole . l' Indiano non fece che girare nna valvola che sporgeva un poco al di sopra del collo del cavallo vicino al pomo della sella. Nel medesimo istante il cavallo s'innalzò da terra e trasse il cavaliere in aria ratto come il lampo, sì alto che in pochi momenti quelli che avevano la vista più acuta non lo videro più; e ciò avvenne con una grande ammirazione del re e de' cortigiani, e fra grandi grida di maraviglia dalla parte di tutti gli spettatori radunati.

Non era nemmeno un quarto d'ora che l' Indiano era partilo , quando lo si scorse in alto nell'aria che ritornava colla palma alla mano. Lo si vide finalmente giugnere al disopra della piazza, ove caracollo più volte tra le acclamazioni di gioia del popolo che lo applaudiva, fino a che andò a posarsi innanzi al trono del re, allo stesso luogo dond' era partito, senza alcuna scossa del cavallo che notesse incomodorlo. Egli scese di cavallo, ed avvicinandosi al trono, si prostrò e posò la palma a' piedi del re.

Il re , che era stato testimone , con minor ammirazione che maraviglia, dello spettacolo inudito che l' Indiauo gli aveva dato, concepi nell' istesso tempo una forte brama di possedere il cavallo; e siccome in sua mente era persuaso che non avrehhe trovato difficoltà a trattarne coll' Indiano, risolse di concedergli qualunque somma glie ne dimandasse, riguardandolo già come la cosa più preziosa che avrebbe avnta nel suo tesoro, di cui contava arricchirlo.

- A giudicare del tuo cavalle dalla sua apparenza esterna, egli disse all'Indiano, non eredeva che dovess' esser considerato altrettanto quanto tu m'hai fatto vedere che merita. lo t' bo obbligazione di avermi disingannato, e per provarti quanto ne faccia stima, sono pronto a

comprarlo se si vende.

- Sire, rispose l' Indiano, io non ho duhitato che la maestà vostra, la quale passa tra tutt' i re che regnauo oggi sulla terra per quello che meglio degli altri sa giudicare le cose e stimarle secondo il giusto valore, avrebbe renduta at mio cavallo la gaistizia che gli rende, appena gli avrei fatto conoscere perche do- l vess' esser degno della sua attenzione. lo

che mi porti il frutto d' qua palma che è i aveva anche preveduto che pon si contenterebbe di ammirarlo e di Iodarlo, ma anche che desidererebbe al bel principiodi divenirne possessore, come ora mi ha mauifestato. Dalla parto mia, sire, quantunque ne conosca il prezzo per quanto lo si possa conoscere, e che il suo possesso mi dà la certezza di rendere il mio nome immortale al mendo, non vi ho nondimeno nn sì forte affetto che non voglia privarmene por soddisfare la nobile passione della maestà vostra. Ma facendole questa dichiarazione, ho un'altra a fargliene riguardo alla condizione . senza la quale non posso risulvermi a lasciarlo passare in altre mani : ciò che la maestà vostra forse non prenderà in buona parte.

La maestà vostra dunque avrà la compiacenza di soffrire, contiuno l' Indiano, che io le faceia osservare di non aver comprato questo cavallo. Io non l'ho ottenuto dall' inventore e dal fabbricatore che dandogli in matrimonio la mia unica figliuola, che mi dimandò, e nel medesimo tempo richiese da me la promessa che non l'avrei venduto, e che se avessi a darlo a un altro possessore, ciò avverrebbe con un cambio che io avrei giudicato a proposito.

L'Indiano voleva proseguire; ma alla parola di cambio il re l'interruppe di-

cendo :

-lo son pronto a concederti quel cambio che mi dimandorai. Tu sai che il mio regno è vasto e che è pieno di grandi città ricche, potenti e popolose. Lascio a tua posta quale ti piacerà di scegliere inpiena potenza e sovranità pel rimanente de' tuoi giorni.

Questo cambio parvo veramente regale a tutta la corte di Persia, ma era molto al disotto di quel che l' Indiano s' avea proposto. Egli aveva portato i suoi sguardi a qualche cosa di molto più alto : ondorispose al re:

- Siro, sono infinitamente obbligato alla macstà vostra dell' offerta che mi fa. e non posso sufficientemente ringraziarla della sua generosità. La supplico nondimeno a non offendersi se ho l'audacia di manifestarle che non posso mettere il mio cavallo in suo possesso se non ricevendo dalla sua mano la principessa sua figliuola per isposa, essendo risoluto di non perderne la-proprietà se non a questo prezzo.

1 cortigiaui, che circondavano il re di

Persia, non potetiero far a meuo di scopiare in grandi risa alla strayante dimanda dell'Indiano; ma il principe Firora Schah, filio primogenio del re el orcde presentivo del trion , non l'intese so non così indignazione. Il re pensò tutl'altrimenti, e credette che poteva saciamo per sodiaren la sua curionità. Stotte nondimeno in fares se doveva o pur no prendere questo partito.

Il principe Frouz Schab, che vide il re suo padre titubare sulla risposta che dovera fare all' Indiano, temette che non gli accordasse ciò che dimandava i cosa che avrebbe riguardata come egualmento ingiuriosa alla dignità regale, alla principessa sua sorella ed alla sua propria persona. Prese dunque la parola, e provenendolo:

— Sire, disse, che la maestà vostra mi perdosi se soo dimaudarle a' edi è possibile ch' ella esti in momento sul riato che deve fare all'insolute dimanda distributo che deve fare all'insolute dimanda un sol manesto de propositione di sun sol manesto che va a concluder parentado con uno de più potenti monarrare non solo ciù ch' ella deve a si stendida de la considerare non solo ciù ch' ella deve a si stendida con considera parentali de la considerare non solo ciù ch' ella deve a si stendida con considera de la considera della considera d

- Figliuol mio , rispose il re di Persia, io prendo la vostra rimostranza in buona parte, e vi so buon grado dello zelo che manifestate per conservare lo splendore della vostra nascita nello stesso stato in cui l'avete ricevuta : ma voi non considerate l'eccellenza di questo cavallo, nè che l'Indiano, il quale mi propone questo spediente per acquistarlo, può, se io lo ricuso, andare a fare la medesima proposizione altrove, ove manderanno a monte il punto d'onore; ed io sarei disperato se un altro monarca potesse vantarsi d'avermi sorpassato in generosità e di avermi privato di possedere il cavallo, che io stimo la cost più singolare e maggiormente degna di ammirazione che vi sia al mondo. Non voglio nondinieno dire che io acconsenta a concedergli ciò che dimanda. Fors' egli non e ben d'accordo con se stesse sull'esorbitanza della sua pretensione, ed io certo, tranne la principessa mia figlia, io fare ogni altra convenzione con lui di cui sia contento. Ma prima ch' io venga all'ultima discussione del mercato, son contento che esaminiate il cavallo e che ne facciate il saggio voi stesso, affinchè me ne diciate il vostro seutimento. Spero che il padrone voglia permetterlo.

Siccome è naturale di losingarsi in còche si desidera, l'Indiano, il quale cradette travedere nel discorso che allora averà inteso, che il red Perais non era assolutamente alieno di contrarre il paeritado accettando di cavallo a quel prezzo, e che il principe, invece di essergio contrario, como fiscava apparire, poteva divenirgii favorevole; lungi dall'opporsi al ciedenco del re, ne manifesti odella giscere, prevenne il principe, avviconome, al cavallo, proutamente ad aintarlo a salire e ad avvertirlo in seguito di ciò che faceva d'uopo per hen governarlo.

Ma il principe Firouz Schab, con una destrezza meravijilosa, sali avaulo senza il soccorso dell' Indiano, e non ebbe appena i piedi assicurati nell'um a nell'altra staffà, cho seni sapettare nessun avviso dell' Indiano, voltò i avivoia che gli aveva veduto girare peco tempo principa della della della della della della della principa della della della della della della sa rapidità d'una freccia tirato da forto e destro arciere, si che in pochi momenti il ro, tutta la corte e tutta la numerosa assemblea lo prederono di vista.

Ne il cavallo, ne il principe Firouz Schah apparivano più nell'aria, ed il re di Persia faceva inutilmente sforzi per i scorgerlo, quando i'Indiauo, affitto di quel ch'era accadulo, si prostrò innanzi al trono ed obbligo il re a guardario ed a fare attenzione al discorso che gli tenne in questi termiui;

- Sire , diss' egli , la maestà vostra stessa ha veduto che il principe non mi ha permesso colla sua prontezza di dargli l'istruzione necessaria per governare il mio cavallo. Dietro quello che ni ha veduto fare ha voluto mostrare che non aveva bisogno del mio avviso per partire ed innalzarsi; ma ignora l'avvertimento che aveva a dargli per far voltare il cavallo in dietro e per farlo ritornare al luogo d'ond' era partito. Però, sire, la grazia che dimando alla maesta vostra è di non rendermi garante di quel che potrà accadere della sua persona. Ella è troppo equa per imputarna la sciagura che può seguirne.

Il discorso dell' Indiano afflisse molto il re di Persia , il quale comprese che d pericolo iu cui era il principe suo Eglinolo era inevitable, s'era vero come l'Indiano lo diceva, che vi fosse un secreto per far ritornare il cavallo differente da quello che lo faceva partire ed innalzar nell'aria, e gli dimando incollerito perchè non l'avesse richiamato nel momento in cui l'aveva vedulo partire.

- Sire , rispose l' Indiano , la maestà vostra stessa è stata testimone della rapidità con cui il cavallo ed il principe si soue innalzati ; la maraviglia che ui ha compreso e che mi comprende ancora, m'ba da principio tolta la parola, e quando sono stato nel puuto di servirmene, egli era di già sì lontauo che non avrebbe inteso la mia voce, e quaud'anche l' avesse intesa, non avrebbe potuto governare il cavallo per farlo ritornare, poichè non ne sapeva il secreto, che nou ha avuto la pazienza d'imparare da me. Ma, sire, aggiuns' egli, vi è nondimeno cagione di sperare che il principe, nell' impaccio in cui si troverà , s'accorgerà d'un' altra valvola, e che girandola , il cavallo immantinente cesserà d'innatzarsi e discenderà dalla parte della terra, ove potrà posarsi in qualche luogo conveniente che giudicherà a proposito, governandolo colla briglia.

Ad onta del ragionamento dell' ludiano, che aveva tutta l'apparenza del possibile, il re di Persia, mosso dal pericolo evidente in cui era il principe suu

figlio . rispose :

— Yoglio supporre, cosa nondimeno molto incerta, che il principe mio figlo os'accorga dell' altra valvola e che ne faccia l'uso che tu dici; ma il cavallo in vece di discendere sino a terra, non potrebbe cadere su delle rocco o precipitarsi con lui fino al fondo del mare?

— Sire , soggiunse l'Indiano, io posso lebrare la maestà vostra da questo timore , assicurandola che il cavallo passa i mari senza mai caderci, e che porta sempre il cavaliere ore ha intenzione di certa che, per poco il principe a scoorga dell'altra valvola che ho detto, il cavallo non lo porterà se non dove vorrà andare, e non è credibile che vada altrove che in un loogo ove portà trovare

soccorso e farsi conoscere.

A queste parole dell'Indiano il re di

Persia disse :

- Checché ne sia, siccome io non pos- re, non senza inquietudine del luogo in so credere all'assicurazione che nie ue cui si sarebbe arrestato, cioè se sarebbe

pericolo iu cui era il principe suo fuglino- (dai , così il tuo capo mi risponderà dello era inevitabile , afera vero cone l'in- la vita di nio fuglio , se fra tre mesì no diano lo diceva , che vi fosse un secreto | lo vedo ritornare sano e salvo, o che non ner far ritornare il cavallo differente da i sapoia certamente che sia vivo.

Comando indi che si fossero assicurati della persona di lui e che venisse rinchiuso in una stretta prigione : dopo di che si ritiro nel suo palagio estremannete addolorato, che la festa di Nevronz, si solenne in tutta la Persia, si fosse terminata in un modo si tristo per lui e

per la sua corte. Il principe Firouz-Schah intanto fu rapito in aria colla rapidità che abbiamo delta . ed in meno d'un'ora si vide sì alto che non distingueva più nulla sulla terra, ove le montagne e le vallate gli apparivano confuse colle pianure. Allora penso a ritornare al luogo d'ond'era partito, ed all' nopo s' immaginò, che, col voltare la stessa valvola nel contrario modo, e volgendo la briglia, vi sarelbe riuscito; ma la sua maraviglia fin estrema quando vide che il cavalle l'innalzava sempre più colla stessa rapidità. Ei la volse e rivolse più volte, ma inutilmeute; ed allora conobbe il gran fallo che aveva commesso di non prendere dall' Indiano tutti gl'insegnamenti necessarii per ben governare il cavallo prima di salirlo. Egli comprese immantinenti la grandezza del pericolo in cui stava : ma questa cognizione non gli fece perdere la ragione ; anzi meditando tra se con tutto il buen senne di cui era detste, ed esaminando con attenzione la testa ed il collo del cavallo, scorse un' altra valvola più piccola e meno apparente della prima allato dell'orecchia dritta del cavallo. Voltata la valvola, immantinente osservo che discendeva verso terra, per una linea simile a quella per cui era salito, ma meno rapidamente.

Era una mezz ora da che le temebre della notte coprisson la terra al luogo in cui il principe Firoux-Schah si travara prependicolarmente quando volto la ralvo-la; ma siccome il cavallo continuò di-terra della continuò di c

un luogo abitato , un fiume o un mare. li cavallo finalmente si arrestò e si posò ch'era più di mezza notte, ed il principe Firouz-Schah scese da cavallo, ma con una grande debolezza cagionata dal non aver nulla maugiato dal giorno prima che fosse uscito dal palazzo col re suo padre per assistere agli spettacoli della festa. La prima cosa che fece nell'oscurità della notte fu di riconoscere il luogo in cui stava, e si trovo sul terrazzo d' un palazzo magnifico, coronato da uua balaustrata di marmo ad altezza di appoggio. Esaminando il terrazzo vide la scala per cui si saliva al palazzo, la cui porta non era chiusa ma socchiusa.

Ogni altro che il principe Firouz-Schal non si sarchhe forse avventurata a discendere, nella grande oscurità cho regnava altora nella scala oltre l'incertezza in cui era di non sapere se avrebbe trovatti amici o uemici, considerazione che non bastò ad arrestarlo.

— lo non vengo a far male a nessuno, egli disse tra sè, ed apparentemente quelli che mi vedranno i primi, non i-scorgeudomi armi alla mauo, avranno l'umanità di ascoltarmi prima di attenta-

re alla mia vita.

Dopo questo aprì la porta senza far rumore, e discese altresì con una grande precauzione per non dare in qualche passo falso, il cui rumore arrebbe poutto destare qualcuno. Giunto ad un pianerottolo della scala, trovò la porta aperta d'una gran sala ove 'era un lume.

Il priocipe Frouz-Schah a arresto alla porta, e prestando l'orecchio, non
intese attro rumore che di genti profonintese attro rumore che di genti profonintese attro rumore che di genti profonintese attro rumore che di genti profonsala, e dal lume d'una interna vide che
quelli che dormivano erano eunochi neri,
ciascumo on uu segiolola vicino a sè; il
che gli fece conoscere esser la guardia
dell' appartamento d'una regina o d'una
principessa; e di fatti era quello di una
principessa;

La camera ov'era coricata la principessa veniva dopo questa sala, e la porta che era aperta lo faceva conoscera dalla gran luce da cui era rischiarata, e che si vedeva a traverso d'una cortina d'una steffa di seta assai leggiera.

Il principe Firouz-Schab s'avanzò fino alla cortina, pianissimamente, senza svegflare gli eunuchi. Aperta la cortina, quando vi fu catrato, senza arrestarsi a considerare la magnificenza della camera che era tutta regale, circostanza che gli importava poco nello stato ja cui stava, non fere attenzione che a quello che magniormente gl'importava. Egli vide più letti di cui uno solo sul sofi gel latti ri al basso. Le ancello della principessa stavano coricate in questi per learele compagnia ed assisteri colo suoi bisogni , e la principeara A questa distingone, il principe Firous-

Schah non s'ingannò nella scelta che aveva a fare per diriggeri alla medesima principessa, o s'avvicinò al suo letto senza svegliare nè lei nè una delle sue donne. Quando le fu a sufficienza vicino, vide una bellezza si straordinaria e sì sorprendente che ne fu preso ed infiammato di

amore alla prima vista.

— Gieol scłamò egli tra sè, il mio destino m'ha egi conotto in questo tuogo per farmi perdere la mia libertà che io avvez, conservata intera fino ad ora. Non debbo io aspettarmi una schiavità sicura appena ella avva aperta gli cochi, se questi, come certo m'immagino, tormianao di dare il lustre e la perfezione di un misto di vezzi e di bellezze sì maraviglioso. E mestieri che mi risolva, perchè io non posso essere omicidia di me stesso, tampiù che la mecessità così impone.

Terminando queste riflessioni ; in rapporto allo stato in cui si trovava ed alla bellezza della principessa , il principe Firous-Schah si mise ginocchioni , e , prendendo l'estremità della mancia pendeitat della principessa , d'onde usciva un braccio bianco come la neve e fatto al tornio, la triò legzornssimamente.

La principessa apri gli occhi, e nella sorpresa in cui fu di vedere innanzi a lei un uomo ben fatto, bene in assetto e di bell'aspetto, resto interdetta, senza dar nondimeno nessun segno di terrore o di spavento.

Il principe profittò di quel momento favorevole, e, bassando la testa quasi fin sul tappeto, rialzandola, disse:

au tarpere, via accourges as, per un av-—Rispetulopi in marxigiose che si posson immagiante, voi vedete al vostir piesi immagiante, voi vedete al vostir piedi un principe supplichevole, giunido del re di Peria, che si trovava ieri mattina presso il re suo padre, in mezzo al godimenti d'ann festa solemne, o che presentemente si trova in un paese econosciuto, dorè in pericolo di morire, se non aveila bonta le a generosti di assisterlo del vostro socorso e della vostra protezione. lo l'imploro questa protezione, adorabile principessa, colla confidenza che non me la ricuserete, e ne son persuaso con altrettauto maggior fondamento in quanto che non è possibile si trovi congiunta l'immnanità con tanta bellezza, tanti vezzi e tanta leggiadria.

La principessa, cui il principe Errouz Schab à era directo si felicomente, cra la principessa di Bengala (1), figlia prinogenità del ro del regno di questo nome, che le aveva fatto edificare quel palazza poce lontano dalla capitale, ovo andava spesso a prendere il divertimento della campagna. Depo del Felde secoltato con tratta la bontà che poteva desiderare, ella pi rispose colla stessa bontà in questo

— Principe, rassicuratevi, voi non siete in nn paese barbaro. L'ospitalità, l'uumanità, e la pulitezza non regnano meno uel regno di Bengala che in quello di Persia. Non sono gai io che l'accordo la protezione che mi dimandate, trovandola voi non solo nel mio palazzo, ma anche in tutto il regno; della qual cosa potete stare a credito mio e fidarvi sulla mia parola.

Il principe di Persia voleva ringraziare la principessa di Bengala della sua cortesia e della grazia che gli aveva conceduta, e aveva già bassata la testa per cominicarle a fare il suo complimento, quando la principessa, senza dargli il tenno di parlare, cil disse:

-Quantunque abbia grandissima brama di sapere da voi per quale meraviglia avete adoperato si poco tempo a venire dalla capitale della Persia, e per quale incanto avete potuto penetrare fino a presentarvi innanzi a me sì segretamente da ingannare la vigilanza della mia guardia; nondimeno, siccome non è possibile che non abbiate bisogno di nutrimento, così io riguardandovi in qualità d'un ospite che è il ben venuto, amo meglio rimettere la mia curiosità a domani mattina, e dare ordine alle mie donne di albergarvi in una delle mie camere, di bene darvi a mangiare, e di lasciarvi riposare a vostro agio fiuche voi siate in istato di soddisfare la mia curiosità, ed io d'ascoltarvi.

Le aucelle della principessa, che s'e-

 Cl' Inglesi sono oggidì, come si sa, in possesso di questa ricoa e bella contrada. rano svegliate dalle prime parole che il principe Firouz-Schah aveva dirette alla principessa loro padrona, con una maraviglia altrettanto più grande in quanto che non potevano imaginarsi come aveva por tuto ginguervi senza svegliare ne logo n gli eunuchi ; queste donne , dico io ; ebbero appena compreso l'intenzione della principessa, che si vestirono sollecitaniente e furon pronte ad eseguire i suoi ordini quando loro li ebbe dati. Esse presero ciascuna una delle candele che in gran pumero rischiaravano la camera della principessa; c quando il principe chbe tolto congedo ritirandosi rispettosissimamente, mossero innanzi a lui e lo condussero in una bellissima camera, ove le une gli prepararono un letto, mentre altre audarono in cucina.

Quantunque ad an'ora inspitit fossero nadate in cucine, nondimeno non fecero aspectare iungo tempo il principe Frouzante i reconsiderate iungo tempo il principe Frouzanti il grande quantità, di cui de cili sedesse quelli che gli piacquero, e quando, secondo il bisogno che ue avera, ebbe mangiato sufficientemente, aparecchiaron, e la lassicarione nella libertà di continuata in cui arrebbe invote tutte le cose che gli piocrana esser necessarie.

La principessa di Bengala, colma di vezzi di spirito, di cortesia, e di lutte le altre belle qualità del principe di Persia, da cui era stata tocca nel corto colicquio avuto con lni, non aveva ancora protuto raddormentarsi, quado le sue anticoricaria. Ella loro chiese se avevano avuta ben cure di ini, se l'averano lasciato contento, se nulla gli mancava, e, soprattuto, ciò che pensavano del

principe.

Le donne della principessa, dopo averla soddisfatta sulle prime dimaude, risposcro sull'ultima:

— Principessa, noi non sappiamo ciò che ne pensate voi stessa; ma per noi, vi stimeremmo felicissima, se il re vostro padre vi concedesse per ispose un principe tanto amabile. Non v'è nessumo alla corte di Beugula che possa essergii paragonato, e non sappiamo nemmeno se ve na abbiano negli stati vicini che sieno degni di voi.

Questo discorso lusinghiero non dispiacque alla principessa di Bengala; ma siccome non voleva dichiarare il suo sentimento, così foro impose silenzio, dicendo: 1 - Voi siete delle favoleggiatrici; ricoricatevi c lasciste risddormentarmi.

Il dimani, la prims cosa che fece la principessa quando s' alzò , fu di mettersi alla sus toeletta, e fino allora non s'era ancora data tanta pena quanta sc ne spese in quel giorno, per acconciarsi ed aggiustarsi consultando il suo specchio. Non mai le sue donne avevano avuto hisogno di maggior pazienza per fare e disfare diverse volte la stessa cosa, fino a che non fosse contenta. E ciò facendo diceva tra sè medesima:

- lo non sono dispiacinta al principe di Persia svestita, me ne souo accorta : ms vedrà altra cosa quando sarò tutta shbigliata. Ella s'ornò il capo de' più grossi e più splendidi diamanti , si mise uns collana, de' braccialetti ed una cintura di eguali pietre preziose, il tutto d'un prezzo inestimabile, e l'abito che vestì era d'una stoffa la più ricca di tutte le Indie, che non si lavorava se non pei re, pe' principi e principesse, e d'un colore che le accresceva bellezza. Dopo che ebbe ancora consultato il suo specchio più volte, e che ebbe dimandato alle sue donne, l'una dopo l'altra, se nulla mancava al suo aggiustamento, ella mandò a vedere se il principe di Persia era destato; e nel caso che fosse levato e vestito, siccome non dubitava che non avrebbe mancato di presentarsi a lei, gli fece annunziare ch'ella sarebbe andata da lui, avendo le sue huone ragioni per operare in quella guisa. Il principe di Persia, che la luce del

giorno faceva apparire assai più elegante di quello fosse apparso la notte innuanzi, e che s' era rimesso perfettamente dal suo penoso viaggio, aveva terminato di vestirsi quando riceve il buon giorno della principessa di Bengala da uua delle sue ancelle.

Il principe, senza dare alla donna della principessa il tempo di partecipargli clò che gli aveva a dirc, le chiese se la principessa cra in istato di poter ricevere i suoi omaggi. Ma quando la donna ebbe, adempiuto l'ordine avuto:

- La principessa, egli disse, è la padrona, e non sono in sua casa che per eseguire i suoi comandi.

La principessa di Bengala nonimbe appena saputo che il principe di Persia l'aspettava, che andò a trovarlo. Dono i complimenti reciproci, dalla parte del principe per aver egli svegliato la prin- no il trono del re mio padre, i quali in-

cipessa al più forte del suo sonno, di cui le chiese mille perdoni, e dalla parte della principessa, che gli dimando come sveva passata la notte, e in quale stato si trovasse; ella si assise spl sofa, e il principe fece la stessa cosa, sedendosi a qualche distanza da lei per rispetto.

Allora la principessa, prendendo la parola , disse :

- Principe, io avrei potnto ricevervi nella camera in cui m'avete trovsta coricata questa notte; ma siccome il capo de' miei eunuchi ha la libertà d'entrarvi. e che msi non penetra fin qui senza mio permesso, nell'impazienza in cui sono di sapere da voi la sorprendente avventura che mi procura la felicità di vedervi , ho amato meglio di venir qui, siccome in un luogo ove nè voi nè io possiamo essere interrotti. Però fatemi la grazia, ve ne scongiuro, di darmi la soddisfazione che vi dimando.

Per soddisfare la principessa di Bengala . il principe Fironz-Schah cominciò il sno discorso della festa solenne ed annuale del Nevrouz in tutto il regno di Persia, col racconto di tutti gli spettacoli, degni della sua curiosità, che avevan fatto. il divertimento della corte di Persia, e quasi generalmente della città di Schiraz. Giunse poscis al cavallo incantato, la cui descrizione, col racconto delle maraviglie che l'Indiano salitovi sopra aveva fatto vedere innanzi ad nua immensa assemblea, convinse la principessa che non si poteva vedere al mondo nulla di più sorprendente in questo genere.

- Principessa, aggiunse il principe di Persia, voi giudicate bene che il re mio padre, il quale non rispermia nessuna spesa per aumentare i suoi tesori delle cose più rare e più curiose di cui può aver cognizione, dev'essere stato infismmato da un gran desiderio di sggingnervi un cavallo di questa natura; e di fatto lo fu, perchè non esito a dimandare all' Indiano quanto ne volesse.

La risposta dell'Indisno fu delle più stravaganti, avendo detto che non aveva già compreto il cavallo, ma che l'aveva acquistate in cambio d'uns figlia unica che, aveva, e che, siccome non poteva risolversi a privarsene se nou sotto una simile condizione, così non poteva cederglielo che sposando col suo consenso la principessa mia sorells.

La folla de cortigiani , che circondava-

tesero là stravaganza di questa proposizione, so ne burlarono altamente, ed io particolarmente fui preso da tale una indignazione, che non mi fu possibile dissiniularla, tanto più che vidi il re mio padre esitare su ciò che doveva rispondere. Di fatti io credetti scorgere il momento in cui andava ad accordargli ciò ch'egli dimandava, se non gli avessi vivamente rappresentato il torto che faceva alla sua gloria. La mia rimostranza nondimeno uon fu capace di fargli ahbandonare interamente il disegno di sacrificare la principessa mia sorella ad un uomo tanto dispregevole quauto l' Indiano; il quale credette che avrei cangiato pensiero e mi sarci posto a favorirlo se una volta avessi compreso come lui, a quel ch'egli s'immaginava, quanto questo cavallo era stimabile per la sua singolarità. In questo pensiero volle che l'esaminassi, che lo montassi e che ne facessi io medesimo la pruova.

Per compisecre al re mio padre, montai il cavallo; ed appena vi fui sopra, siccome avera veduto l' Indiano por manoa du una valvola e voltaria per farsi innalzare col cavallo, senza prendere altro insegnamento da lui, feci la medesima cosa; e nel momento fui innalzato in aria con una rapidità più grande di quella d' una freccia sococata dall' arciore niù robusto e più sperimentato.

lu poco tempo fui tanto lontano dalla terra che non vi distingueva più nessuno oggetto, e mi sembrava che mi avvicipassi cotanto alla volta del cielo che temeva non avessi a spezzarmi il cranio. Durante il rapido moto in cui fui trasportato, rimasi lungo tempo come fuori di me stesso, e fuori di stato di fare attenzione al pericolo imminente cui era esposto in più mauiere. lo volsi al contrario la valvola che aveva girata da principio, ma non ne sperimentai l'effetto che me n' era aspettato. Il cavallo continuo a trasportarmi verso il cielo, e così ad allontanarmi ognor più dalla terra. Finalmente mi accorsi d'un' altra valvola ; la girai, ed il cavallo, invece d'inualzarsi oltre, cominciò a scendere verso la terra ; e siccome ben presto mi trovai nelle tenebre della notte e pon m'era possibile di governare il cavallo per farmi scendere in un lungo ove nou corressi pericolo, così tenni la hriglia in uno stesso stato, e mi rimisi alla volontà di Dio in quanto a quello che avrebbe potuto accadere di me.

Il carallo finalmente si posò, io secsi atera, ed esaminando il ingoe, mi trovai sul terrazzo di questo palagio. Trovai sul terrazzo di questo palagio. Trovai na perta colla scala che stava seniciaiusa; ne discesi senza far rumore, ed una porta aperta con un poco di luce si presento innanzi a me. lo avauzzi il capo, ed avendo veduto degli enunchi addormentali ed una gran candela a traverro di adormentali ed presentali e per di adormentali ed la considera del caralle di adormentali e la considera per no di era la temerità mi siprio inoltrarmi leggermente e di aprire la porta.

Non v'ha bisogno, principessa, aggiunse il principe, di dirvi il resto, giacche voi lo sapete. Non mi resta che ringraziarvi della vostra bontà e generosità, e supplicarvi di dirmi per qual mezzo possa dimostrarvi la mia riconoscenza per un sì grande beneficio, tale che ne siate soddisfatta. Siccome secondo il dritto delle genti son già vostro schiavo, non potendovi più offrire la mia persona, non mi resta se non il mio cuore. Ma che dico? principessa, esso non mi appartiene più, avendomelo voi rapito coi vostri vezzi, e in un modo che, lungi dal ridimandarvelo, ve l'abbandono. Però permettetemi di dichiararyi che non vi riconoscerò meno per padrona del mio cuore che delle mie volontà.

Queste ultime parole del principe Firouxschah furon pronuciate d'un tuono e di un'aria che non lasciarono dubièrar alla principessa di Bengala un sol momento dell'effetto che s' era aspettato dalle son attrattire. Essa non fu scandiziazta dalla dichiarazione del principe di Persia, quanto dell'effetto che si conservio del principe di Persia, con proposito di principe di Persia, quanto principa di principa di Persia, quanto principa di Persia, quanto principa di Persia, quanconti al principa di Persia, quancochi del principa.

Quando il principe Firouz-Schah ebbe terminato di parlare, la principessa Bengala rispose:

— Principe, se m'aveté fatto uno dei più gratuli piaceri raccontandoni le cose sorprendenti e unarvigitose che ho intese, da un altro canto no posso-augporvi senza spavento nelle più alte regioni dell'artiquantungo avessi il bene di vederri inno con lo cesso di temere se non nel monento in cui avete detto che il cavallo dell' Indiano era venuto a posari siul terrazzo del mio palagio. La stessa cosa poteva accadere in mille altri luoghi : ma i son lictissima che il caso mi abbia data la preferenza e l'occasione di farvi conoscere che lo stesso caso poteva dirigervi altrove si, ma non dove avreste potuto esser ricevato con maggior piacere.

Però , principe , mi terrei offesa sensihilmente se volessi credere che il pensiero manifestatomi d'esser mio schiavo fosse vero, e che non l'attribuissi piuttosto alla vostra cortesia che ad un seutimento sincero; e l'accoglienza che vi feci ieri deve farvi conosecre che non siete meno libero di quello lo foste in mezzo alla corte di Persia.

Rignardo al vostro cuore, aggiunse la principessa di Bengala con un tuono che diceva nientemeno che un rifiuto, siccome io sono ben persuasa che voi non avete aspettato fino ad ora a disporne, e che non dovete aver fatto scelta se non di una principessa che lo merita, sarei forte dispiaciula d'esser cagione di commettere una infedeltà.

Il principe Firouz-Schah voleva protestare alla principessa di Bengala ch' era venuto dalla Persia padrone del suo cuore : ma nel punto in cui si accingeva a parlare, una delle ancelle della principessa, che ne aveva l'ordine, venne ad avvertire che il pranzo era servito.

Questa interruzione liberò il principe e la principessa da una spicgazione che gli avrebbe impacciati ambedue e di cui non avevano bisogno. La principessa di Bengala rimase pienamente convinta della sincerità del principe di Persia, e riguardo al principe, quantunque la principessa non si fosse spicgata , noudimeno , dalle sne parole e dal modo favorevole in cui era stato ascoltato, gindicò che aveva cagione d'esser contento della sua felicità.

Siccome la fante della principessa teneva la eortina aperta, la principessa di Bengala, alzandosi, disse al principe di Persia, il quale fece la stessa cosa, che non aveva costume di pranzare così di buon' ora; ma che siccome non dubitava esserglisi fatta fare una cattiva cena, cosi aveva ordinato che il pranzo si fosse servito più presto del solito. E dicendo queste parole lo condusse in un magnifico salone, in cni stava preparata una tavola carica abbondantemente d'eccellenti cibi. Eglino si misero a tavola, ed appena eblero preso posto, numerose giovani schiave della principessa, tutte belle e riccamente vestite, cominciarono un pia- che io lo trovo mediocrissimo quando lo

cevole concerto di strumenti e di voci che durò per tutto il pasto.

Siccome il concerto era de' più dolci e cos) piano che non impediva il principe di conversare, passarono una gran parte del pasto la principessa a servire il principe e ad invitarlo a mangiare, e il principe dalla parte sua a servire la principessa di ciò che gli sembrava migliore, affine di prevenirla con maniere e parole che gli attiravano novelle cortesie e nuovi complimenti dalla parte della principessa. Ed in questo vicendevole cambio di complimenti e cortesie l'uno per l'altra , l'amore sece più progressi in ambedue, che se fossero stati da solo a solo premeditatamente.

Il principe e la principessa si alzarono finalmente da tavola. La principessa condusse il principe di Persia in un gabinetto grande e magnifico per la sua struttura e per l'oro e l'azzurro che l'abbellivano con simmetria e riccamente mobigliato.

Eglino s'assisero sul sofa, donde si godeva una magnifica veduta sul giardino del palazzo, che fu ammirato dal principe Firouz-Schah per la varietà de'fiori, degli arhusti e degli alberi tutti differenti da quelli di Persia cui non cedevano punto in bellezza. Prendendo da ciò occasione di legare la conversazione con la principessa, disse:

- Principessa, io aveva creduto non esservi al mondo se non la Persia ove vi fossero superbi palagi ed animirabili giardiui degni della maesta de' re. Ma io vedo bene che dappertutto ove vi sono grandi re , i re sanno farsi cdificare dimore convenienti alla loro grandezza, e se v'ha differenza nel modo di fabbricare e negli accompagnamenti, si rassomigliano nella grandezza e nella magnificenza.

- Principe , rispose la principessa di Bengala, siccome non ho alcuna idea dei paluzzi di Persia, così non posso daro il mio giudizio sul paragone che voi ne fate col mio per dirvene il mio sentimento. Ma, sincero che possinte essere, duro fatica a persuadermi che sia giusto. Permettetemi ch' io creda la compiacenza avervi molta parte. Nondimeno io nou voglio disprezzare il mio palazzo innanzi a voi , avendo voi troppo buoni occhi , ed essendo di assai buon gusto per non guidicarne saviissimamente. Ma vi assicuro

metto in paragone cou quello del re minpodre, che lo orprasa infinitamente in grandeza, in bellezza dei n ricchezza. Voi sissos me un directe ciò che ne penserete quando l'avrete veduto. Poiche il caso vi ha condotto fino alla capitale di questo regno, io non dubito che non vogliasto regno, io non dubito che non vogliate vederlo e salutarvi il re mio podre, affliache vi renda gli onori dovuti ad un principo del vostro angue e del vestro

Facendo nascere al principe di Porsia la curiosità di vedere il palazzo di Bengala e di salutarvi il re suo padre, la priucipessa si lusingava che, se poteva rinscirvi, suo padre, vedendo un principe si ben fatto , si savio e si compiuto in ogni specie di bello qualità avrebbe forse potuto risolversi a proporgli un parentado, offrendo di dargliela in isposa. E con ciò, siccome essa era ben persuasa di non essere indifferente al principe e che il principe non avrebbe ricusato di contrarre quel parentado; così sperava di pervenire al compimento dei suoi voti, mostrando per altro la continenza conveniente ad una principessa che voleva sembrare esser sommessa alle volontà del re suo padre. Ma il principe di Persia non le rispose su questo subbietto conformemente a quel che ne aveva pen-

— Principessa , rispose il principe, la ricizione fattami della preferenza che date al palazzo del re di Bengha sul vostro, mi basti per non far difficultà di crediere che sis sincera, Quanto alla priomangi al padre vostro, mi arrecherei non solamente a piacere, ma anche a sommo none l'ademiperivi. Ma, principessa, aggiuna 'egil', giudicatene vos stessa i, mi consiglierate a voli presentami innauzi me una avvolutière, sanza seguito seutre un treno comercinate al mio grado ?

— Principe, ripigliò la principessa, deceiò non vi cagioni punto pena: voi nou uvete che a vulve, ed il danaio non vi mancherà per farvi un treuro come vi piacerà, giacebe io ve ne fornirò. No abbiamo qui dei negozianti della vostra nazione in gran numero; voi potete seglierne altrettanti quanti ne giudicherete a proposito per farvi una casa che vi faccia onore.

Il principe Firouz-Schah penetru l'intenzione della principessa di Bengala, e

la pruova sensibile che gli dava del suo amore con questo mezzu ammenti la passione che aveva conceptia per lei; ma, quautunque questa fusse forte, non gli fece dimenticare il suo dovere, Egh le replicò senza esitare.

- Principessa:, io accetterei di buon cuore l'offerta obbligaute che mi fate, di cui non posso mostrarvi la mia riconoscenza, se l'inquietndine in cui il re mio padre dev' essere pel mio allontanamento uon me lo impedisse assolutamente. Sarebbe indegno della bontà e della tenerezza che ha sempre avuto per mc. se non ritornassi al più presto verso di lui per faria cessare. Io lo conosco, e mentre ho la felicità di godere della conversazione d'una si amabile principessa, son persuaso esser cgli immerso in mortale affanno, avendo perduto la speranza di rivedermi. Spero che mi farete la giustizia di comprendere che non posso, senza ingratitudine ed anche senza delitto, dispensarmi d'audargli a render la vita, di cui un ritorno differito troppo lungo tempo potrebbe cagionargli la perdita.

Dopo cio, principessa, continuò il prinipe di Persia, es me lo permettete, e che mi giudicate degnu di aspirare alla ficità di direnti vostru siposo, siccomo il re mio padre m'ha sempre paiesato che mo voleva costringermi culla scelta d'una sposa, così io sono divercei fatea da tiencega da lui di ritorare, nou sià da incognito, ma da principe, a dimanare dalla parte sua ai re di Beagala di contrar parentado con lui col bostro netscuttà ano pri di quando l'avi informato della generasità con cui mi avete accolto sella mia discrazia.

Nel mado in conjul principe s'era spiegate, la principesa di Bengale ara troppo ragionevole per insistere a persundergi di farsi vedere al re di Bengale e di esigere da lui di nulla fare contro il soo dovere edi isuo onore. Ma cessa fir inquieta della pronta partezza che quello meditara, a quanto le sembrava, e temette che, prendendo da lei congedo si presto, invece di tenerle la promessa, la obblisses appena arrebbe cessato di vederla. Per distorarabeo el las gli disse :

- Principe, facendovi la proposta di contribuire a mettervi in istato di vedere il re mio padre, la mia intenzione non c stata di oppormi ad una scusa tanto legittima quanto quells che mi adduccto: e che io non aveva per nulla preveduta. I Sarei complice anche io del fallo che commettereste, se me ue venisse il ponsiero. Ma non posso approvare cho pensiate a partire tanto prontamente per quanto sembrate proporvelo. Concedete almeno alle mie preghiere la grazia che vi chieggo, di darvi il tempo cioè di riposarvi i poichè la mia boona fortuna ha voluto che siate giunto nel regno di Bengala piuttosto che nel mezzo di un deserto o pure sulla cima d'una montagna tanto ripida che vi fosse stato impossibile il discenderne ) e di farvi un soggiorno sufficiente per portar delle notizie particolarizzate alla corte di Persia.

Questo discorso della principessa di Bengala aveva per iscopo che il principe Firouz-Schah , facendo con lei un soggiorno di qualche durata, divenisse insensibilmente più appassionato pei suoi vezzi, nella speranza che per questo mezzo lo ardente desiderio ch' ella scorgeva in lui di ritornare in Persia si rallenterebbe, e che allora potrebbe determinarsi a comparire in pubblico ed a farsi vedere al re di Bengala. Il principe di Persia non potè onestamente ricusarle la grazia che gli dimandava dopo il ricevimento e l'accoglienza favorevole che ne aveva ricevuto. Egli ebbe adunque la compiaceuza di condiscendervi, e la principessa non pensò più che a rendergli il suo soggiorno piacevole, con tutt' i divertimenti ch'ella poté immaginare.

Per la durata di parecchi giorni non furono che feste , balli , concerti , festini e magnifiche colezioni, passeggiate nel giardino e cacce nel parco del palazzo, in cui v'erano ogni specie di bestie aelvagge, di cervi, di daini, di capriuoli e d'altri simili animali particolari al regno di Bengala , la cui caccia uon pericolosa poteva convenire alla principessa.

Alla fine di quelle cacce il principe e la principessa convenivano in un qualche bel luogo del parco, ove loro si stendeva per terra un gran tappeto con dei cuscini affinche stessero con più comodo. La ripigliando i loro spiriti, e rimettendosi dal violento esercizio che avevan fatto, parlavano su diversi soggetti. Sopra ogni cosa la principessa prendeva una gran cura di far cadere la conversazione sulla grandezza, la potenza, le ricchezze ed il governo della Persia, affinchè dal discorso del principe Fireuz-Schah ella potesse a sua volta cogliere il destro di accordargli finalmente la liberta di a-

di parlargli del regno di Bengala e dei suoi vantaggi, e con ciò far in modo che egli si risolvesse a rimanervisi : ma accadde il contrario di ciò ch'ella a'era proposto.

Di fatto il principe di Persia, senza nulla esagerare, le fece un ragguaglio sì vantaggioso della grandezza del regno di Persia, della magnificenza e dell' opulenza che vi regnavano, delle sue forze militari, del suo commercio per terra e per mare fino ai paesi più lontani, di cui alcuni le crano sconosciuti, e della moltitudine delle sue graudi città, quasi tutte popolate quanto quella che aveva scelta per sua residenza, ove vi erano anche de' palazzi tutti mobigliati , pronti a riceverlo secondo le differenti stagioni, sì che era a sua scelta di godere una continua primavera, che prima che avesse terminato, la principessa riguardò il regno di Bengala come di molto inferiore a quello di Persia per molte cagioni. Accadde anche che, quando egli ebbe finito il suo discorso, e l'ebbe pregata di parlargli a sua volta de' vantaggi del regno di Bengala, non potè risolversi se non dopo replicate istanze dalla parte del principe.

La principessa dette dunque questa soddisfazione al principe Firouz-Schan, ma diminuendo parecchi vantaggi per cui era chiaro che il regno di Bengala sorpassava quello di Persia. Ella gli fece sì ben conoscere la disposizione in cui era di accompagnarvelo, ch'egli giudicò ch'ella vi avrebbe acconsentito alla printa proposta che glie ne avrebbo fatta. Ma credette non essere a proposito di fargliela, se non quando avrebbe avuta la compiacenza di dimorare con lei sufficiente tempo per farla risolvere a fare il suo desiderio, in caso che avesse voluto rattenerlo nn più lungo tempo e impedirgli di soddisfare al dovere Indispensabile di andare dal re suo padre.

Per lo spazio di due mesi interi il principe Firouz-Schah s'ahhandono interamente alle voloutà della principessa del Bengala, presentandosi a tutt'i divertimenti ch' olla potesse immaginare e che volesse dargli, come se mai non avesse dovuto fare altra cosa se non di passare la vita con lei in quella guisa. Ma appena scorso quol termine, le dichiarò seriamente non essere se non lungo tempo che mancava al suo dovere, e la prego dempiervi, ripetendole la promessa che le aveva già fatta di ritornar subito, ed in un modo degno di lei e di lui, a dimandarla in matrimonio nelle forme al re di Bengala.

— Principlessa, agglunse il principe, le mie parole forre vi sarano saspette, e sul permesso che vi dimando, m' avete messo già nella categoria di quei falsi amanti che mettono in obilo l'oggetto del loro amore appena se ne sono alloutanati. Ma per priova della passione non finta e non dissimulata, e persuassissimo essendo che la vita non mi poò essere tanto manbile quanto vi lo siette, e che m'anna, come non voglio dubitarne, oseret dimandarvia il garzai di coudurri me-

o, se non temessi che prendeste la mia nanda per una offesa. Siccone il principe Firouz-Schah si fu accorto che la principessa aveva arrossito a queste ultime parole, e che senza alcun segno di collera esitava sul partito

che doveva prendere:

— Principessa, continuò, per quel che riguarda il consenso di mio padre e deil'accopienza con cui vi riceverà nel suo perentado, posso assicurarene. Quanto po i segni di tenerezza, d'amicuia e di considerazione che ha sempre avui e che conserva ancora per voi, sareble mestieri che egli fosse tutti altro di quisilo che me l'avete dipinto, cios nemios del vostro ripeso e della vostra ficietà, gen on riccpeso e della vostra ficietà, gen on riccpeso e della vostra ficietà, gen on riccpeso e della vostra ficietà, gen or riccper vi pero viscone del dostra matrimonio.

La principessa di Bengala non rispose nulla a questo discorso del principe di Persia; ma il suo silenzio ed i suoi ucchi chinati gli fecero conoscere , maglio di ogni altra dichiarazione, non aver ella ripugnanza ad accompagnarlo in Persia e che vi consentiva. La sola difficoltà che parve trovarvi fu che il principe di Persia non fosse molto esperto per governare il cavallo, e ch'ella temeva di trovarsi con lui nello stesso imbarazzo suo quando ne aveva fatto il saggio. Ma il principe Firouz-Schah la persuase si bene da questo timore, dicendole che poteva fidarsi a lui, e che dopo quello che gli era accaduto poteva sfidare lo stesso Indiano a governarlo con maggior destrezza di lui, ch' ella non pensò più se non a prendere con lui le misure per partire

sì secretamente che niuno del suo patagio potesse avere il minimo sospetto del loro disegno.

Ella si riusci, e fin dal giorno appresso, un poco prima cho sorgesse fi sole, quando tutto il suo palazzo era ancora seppellito in un profondo sonno, nietome fin salita sul terrazzo col priucipe, costui un tologo in cui la principessa poteva da sei etassa facilmente sederis in groppa. Egli sali il primo, e quando la principessa si un terra con consultata del cons

Il cavallo uso la sua ordinaria sollecitudine, ed il principe Firouz-Schah lo governo in modo, che circa dopo due ore e mezzo scorse la capitale della Persia. Egli non andò a discendere ne nella gran piazza d'ond'era partito, nè nel palazzo del sultano, ma in un palazzo di piacere poco lontano dalla città. Condusse la prineipessa nel più bell'appartamento, ove le disse che per farle rendere gli opori che le erano dovuti andava ad avvertire il sultano suo padre del loro arrivo, e che sarebbe ritornato tra poco; intanto cho avrebbe dato ordine al portinaio del palazzo, che stava presente, di non lasciarle mancar niente di tutte le cose di cui-poteva aver bisogno.

Dopo aver lasciata la principessa pell'appartamento, il principe Firouz-Schah comandò al portinaio di fargli sellare un cavallo. Il cavallo gli fu condotto, lo salì, e dopo di aver lasciato il portinaio appressa della principessa e con ordine soprattutte di farla asciolvere di ciò che poteva esserle il più prontamente apprestalo , parti ; e nel cammino , per le strade per cui passò per andare al palazzo, fit ricevitta tra le acclamazioni del popolo, che cangiò la sua tristezza in gioia dopo aver disperato di mai più riyederlo dopo che era disparso. Il sultano suo padre dava udienza quando egli si presento innanzi a lui in niezzo al suo consiglio, che stava tutto vestito a lutto, come il sultano, dal giorno in cui il cavallo l'aveva trasportato. Egli lo ricevette abbracciandolo , versando lagrime di gioia e di tenerezza; dimandandogli eziandio con premura ciò che fosse addivenuto del cavallo dell'Indiano.

Questa dimanda dette luogo al priucipe di cogliere l'occasione di raccontare al sultano suo padre l'impaccio el il periodo in cui s'era travato dopo chejl cavallo l'aveva rapito in aria, in qual modo se l'aveva cavata, e come era artivato puesta al palazzo della principessa di Bengala, la buona accociienza da el fattagit, la cagione che l'aveva obbligato di lare con lei un più lungo soggiorno che non dovesa, e la compinecuaz che aveva non devesa, e la compinecuaz che aveva non devesa, e la compinecuaz che aveva non della con lui, dopo averle promesso di sposarla.

— E, sire, aggiunse il principe terminando, dopo averle promesso che non in avreste ricusato il vostro consenso. Pho condotta meco sul cavallo dell'Indiano. Essa aspetta in uno de' palazzi di piacere della maestà vostra, in cui l'ho lasciata, che vada ad anuunciarle non averle fatto

la promessa invano.

À queste parole il principe si prostrò iunauzi al sultano suo padre per supplicarlo; ma il sultano ne lo impedì, lo alzò, ed abòracciandolo una seconda volta:

— Figliuol mio, diss'egli, non solo consento al vostro matrimonio colla principessa di Bengala, ma voglio eziandio andarle incontro iu persona, ringraziarla del grande obbligo che le ho, condurla nel mio palazzo, e celebrare le vostre!

nozze fin da oggi.

Laode il suliano, dopo aver dato gli ordini necessarii per l'ingresso che voordini necessarii per l'ingresso che voleva far fare alla principessa di Bengala, ordiuò che si depsuesse l'abito di lutto, e che le feste cominciassero da concerti di timballi, di trombette e di tamburi, con altri stramenti guerrieri, ed impose che si andasse a cavar l'Indiano di pri-gione e che si conducesse inuanzi a lui. L'Indiano alt fin conducto, e quaudo

gli fu presentato:

— lo m'era assicurato della tua persona, gli disse il sultano, affloche la tua vita, la quale nonpertanto non sarebbe stata usa vittima sufficiente ne alla mia collera, ne al mio dolore, mi rispondesse di quella del principe mio figliuolo. Readi grazia e albi che lo l'abbia ritrovato: va, riprendi il tuo cavallo, e non apparire plu imanzi a me.

Quando l' Indiano fu fuori del cospetto del sultano di Persia, siccome aveva saputo da quelli che erano audati a liberarlo di prigione, che il principe Firouz-Schab

era ritornato con una principessa che aveva condotta cou lui sul cavallo incautato, il luogo in cui era sceso a terra ed in cui l'aveva lasciata; e che il sultano si dispoueva ad andaria a prendere ed a condurla al suo palazzo; non esito a prevenir lui ed il principe di Persia, e, seuza perder tempo, andò immantinenti al palazzo di piacere, e, dirigendosi al custode, disse che veniva dalla parte del sultano e del principe di Persia per prendere la principessa di Bengala in groppa sul cavallo, e coudurla per aria al sultano, il quale l'aspettava, diceva egli, nella piazza del suo palagio per riceverla , e dare quello spettacolo alla sua corte ed alla città di Schiraz.

L'Indiano era conosciuto dal custofer, il quale sapera che i sultano Pavera fatto imprigionare, e il custode feco altrettano imprigionare, e il custode feco altrettano imprigionare, e il custode feco altrettano parole in quanto che lo vide libero. Egil si presento la la principessa (il Bengala, e la principessa, uon ebbe appena saputo che venira particolarmente dalla parte del principe di Persia, che consenti a quanto la principe desderava, con "ella s'imaci-

nava.

L'Indiano fuori di sè per la facilità che trovava a far riuscire la sua malvagità, montò sul cavallo, prese la principessa in groppa con P aiuto del custode, voltò avalvola, ed immantinenti d cavallo rapì lui e la principessa al più alto dell'aria.

In pari tempo il sultano di Persia, seculto dalla sua corte, useria dal suo palazzo per andare a quello di piacere, e il principe di Persia lo precedeva per proparare la principessa a riceverlo, quando l'Indiano affetto di passare at disopra della città colla sua preda, per insultare il sultano ed il principe, e per vendicarsi del trattamento ingiusto che gli era stato fatto, com'ei pretendeva.

Quado il sultano di Persia ebbe scorto il rapitore, s'arrestò con usa meraviglia il rapitore, s'arrestò con usa meraviglia altrettanto più sens-bile e più affluggente, in quanto che non era possibile di fario peutire dell'insigne oltraggio che gli faceva al apertamente. Lo carciò di mille imprezazioni coi suoi cortiguani e con tutti quelli che furono testimoni d'una isus-lenza si segnalata e di quella malvagità senza pari.

senza pari.

L'Indiano poco tocco da quelle maledizioni, il cui rumore giunse fino a lui, continuò la sua strada, mentre il sultano di Pers:a ricatrò uel suo palazzo estre mamente addolorato d'aver ricevuta una del suo. Travestito in tal modo, e, per ingiuria tanto atroce, e di vedersi nell'impotenza di punirne l'autorr.

dava ad intraprendere, munito d'una cas-

Ma quale fu il dolore del principe Firouz-Schab quando vide co'snoi propri occhi, senza poter arrecarvi impedimeuto, l'Indiano rapirgli la principessa di Bengala, che egli aniava sì passionatamente da non poter più vivere senza di lei! A questo colpo, che non s'era atteso, restò come immobile; e prima che avesse deliberato se proromperebbe in ingiurie contro l' Indiano, o se compiangerebbe il deplorabile destino della principessa, e se le dimanderebbe perdono della pora precauzione presa per conservarsela , ella che s'era affidata a lui in un modo che hen provava quanto ne fosse amato, il esvallo, che trasportava l'uno & l'altro con una rapidità incredibile, li aveva sottratti alla sua vista. Qual partito prendere? Ritornerà egli al palazzo del sultano suo padre a rinchiudersi nel suo appartamento per immergersi nell'afflizione, senza darsi alcuna briga di perseguitare il rspitore per liberare la sua principessa dalle mani di lui e punirlo come meritava? La sua generosità, il suo amore, il suo coraggin nou lo permettono ; laonde continua la sua via fino al pa-

lazzo di piacere.
All'arrivo del principe, il custode che s'era accorto della sua eredultà, e d'esseria laccito ingannare dall'Indiano, si presenta innanzi a lui colle lagrime agli cochi, si getta ai suoi piedi, accuas e stasso del delitto che crede aver comnesso, si condonna alla morte che attende

dalla sua mano.

— Alzati, gli dice il principe, non è già a te che imputo il rapimento della mia principessa, non imputandolo se non a me stesso ed alla mia semplicità. Senza perder tempo vammi a cercare un abito di dervis e guardati dal dire che serve per me.

Poco lungi dal palazzo di piacere vi era un convento di dervia, è cui schech o superiore era amico del custode. Gostui anperiore era amico del custode. Gostui antidenza della disperzaia d'un officiale superiore della corte, cui avera grandi obbligazioni, e che voleva favorio per dargli luogo di sottrassi alla collera del sultano, uno dirio fatica ad ottenere ciò che mento di dervis al principe Firotus-Schah, costii se ne vesti, dopo essersi speglioto costii se ne vesti, dopo essersi speglioto del suo. Travestito in tal modo, e, per la speas e pel bissogno del viaggio che sindava ad intraprendere, munito d'una cassettina di prele o di diamanti che avera portata per farne presente alla principessa di Bengala, usci dal palazzo di piacere verso l'imbrunire, ed incerto della strada, che dovera prendere, ma risoluto a nou ritornare se prima non avesse ritrovato la sua principessa e non Pavesse ricon-

Rifornimo all'Indiano. Ei governò il cavallo incantato in modo che lo stesso giorno giunse di buno'rar in un bosco vicino alla capitale da regno di Cacheminere (1). Sicrome egli avera bisogno di mangiare e, giulicando che la principessa di Bengala poteva essere nello stesso bisono, scese a terra in quel bosco in un luogo ove lascio la principessa sulle zolle vicino ad un russello d'un acqua freschistica del principe di supportante del proposito del principessa sulle zolle recipio del un russello d'un acqua freschistica del principe del principe

sima e limpidissima.

dotta, si mise in cammino.

Durante l'assenza dell' Indiano, la principessa di Bengala, che si vedeva sotto la potenza d'un indegno rapitore, di cui temeva la violenza, aveva pensato a fuggire ed a cercare un luego di asilo; ma siccome aveva mangiato assai poco il mattino al sno arrivo al palaszo di piacere, si trnvò in una debolezza si graude quando volle eseguire il suo disegno, che fu costretta ad abbandonario ed a restare senza altro appoggio che del suo coraggio. con una ferma risoluzione di soffrire piutfusto la morte che di mancare di fedeltà al principe di Persia. Però, senza attendere che l'Iodiano l'invitasse una seconda volta a mangisre, mangio e riprese sufficienti forze per rispondere coraggiosamente a' discorsi insolenti che comincio a tenerle alla fine del pasto. Dopo diverse minacce, siccome temeva che l'Indiano le facesse qualche violenza, si alzo per resistergli, mettendo grandi grida.

Questi gridi attirarono una achiera di cavalieri che circondarono lei e il Pidano. Era il sultano del regno di Cachemire, il quale, ritoranolo dalla cacei col suo seguito, passava per quel luogo avventurosamente per la principessa di Bengala, e che era accorso al rumore che avvan inteso. Ei si rivolso all'Imdano, geli dimandò chi fosse e che pretendesse dalla donna che vedera. L'Indiano ristose im-

(1) Il Cachemire è un piccola regno situato nella parle settentrionale dell'India ed il cui clima passa per delizioso. pudentemente ch'era sua moglie, e che unn apparteueva, a nessuno di entrare in cognizione del diverbio insorto eon lei.

La principessa, che non conosceva nè la qualità ne la dignità di quello che si presentava tantu a proposito per liberarla, smenti l'Indiano, dicendo:

Signore, chiunque vi siate che il cielo manda in mio soccorso, abbiate compassione d'una principessa, e non aggiustate fede ad un impostore. Dio mi guardi d'esser meglie d'un Indiano tanto vile e tanto dispregvole. Egli e un abbominevole mago che m'ha rapita oggi al principe di Persis, cui era destinata in siposa, c che m'ha condotta qui su questo cavallo incantato che vedete.

La principessa di Bengala non ebbe bissono d'un più lungo discorso per persuadere al sultano di Cachemire che discova la verità. La sua bellezza, di suo aspetto di principessa e le sue lagrime parlavano per lei. Ella volvez proseguire; ma invece d'ascoltarla, il sultano di Cachenire, suitamente indignato dell'insolenza dell'Indiano, lo fece circondare minantinenti, e comando che gli si mozacese con la consulta dell'insolenza dell'indiano, lo fece circondare che l'estano, di quale aveza commesso questo ratto all'uscir di prigione, non aveza armip per difendersi.

La principessa di Bengala, liberata dalla prescucione dell' Didaino, cadole in ur altra non meno dolorosa. Il sultano, dopo averle fatto dare un cavallo, la codusse al suo palazzo, cor l'albergò nel più magnifico appartamento dopo il suo, e le dette un gran numero di schiave per starre la companio della gianti cui senza darte il tempo di ringraziario della grande obbligazione che gli areva, nel modo in cui avera meditato in avera meditato in ura vara meditato in

— Principessa, diss'egli, io non dubito che non abbiate hisogna di riposo, e però vi lascio in libertà. Domani sarcte più in istato di parlarmi de' particolari della strana avventura che vi è accaduta. E terminando queste parole, si ritirò.

La principessa di Bengala era compresa da una gioia inesprimbile nel vedersi in si poco teupo liberata dalla persecuzione di un uomo che non potera guardare se non con orrore; e si lusingò che il sultano di Cachemire avrebbe voluto volentieri mettere il colmo alla sua generosità, rinvian-

dola al principe, quand'ella gli avrebbe detto in qual modo gli apparienera, e che l'avrebbe supplicato di farle quella grazia. Ma essa cra ben lungi dal vedere il compimento della speranza che ave-

va concepita. Di fatto il sultano di Cachemire aveva risoluto di sposarla il di appresso, e ne aveva fatte annunziare le feste fin dalla punta del giorno, cal suono de' timballi. de'tamburi e delle trombette e d'altri strumenti propri ad ispirare la gioia, che rimbombavano non solo nel palazzo, ma eziandio per tutta la città. La principessa di Bengala fu destata dal rumpre di quei concerti tumultuosi, e ne attribuì la cagione a tutt' altro subbietto che a quello per cui echeggiavano. Quando il sultano di Cachemire, che sveva dato ordine di avvertirlo allorquando essa sarebbe stata in punto di ricever visita , andò a farglie-

in punto di ricever visita a, andò a fargliela, e dopo aver preso conezza della sua salute, avendole fatto conoscera che le faufarre che sentiva suonavano per rendere le loro nozze più solenni, la pregò nello stesso tempo di prendervi parte, fiu presa da una costernazione si grande, che ne cadde svenuta.

Le donne della principessa, che stavano presenti, accorsero in suo aiuto, e lo stesso sultano s'adoperò per farla rinvenire; ma ella rimase lungo tempo iu quello stato prima di ritornare in sè. Come fu rinvenuta, risolse piuttosto che mancar di fede al principe Firouz-Schah, consentendo alle nozze che il sultano di Cachemire aveva risolute senza consultarla, fingere che avesse dato di volta nello svenimento. Laonde cominció a dire delle stravaganze in presenza del sultano , si alzò come per gettarsi su lui, di mode che il sultano fu forte sorpreso e molto afflitto di quel malaugurato contrattempo. Come vido che non ritornava nel suo huon senso, la lasciò colle sue donne, cui raccomandò di non abbandonarla, e di prendere una gran cura della sua persona. Durante la giornata egli mandò sovente ad informarsi dello stato in cui si trovava, e ciascuna volta gli si riportò o che stava nello stesso stato, o che il male anmentava iuvece di diminuire. Il male apparve anche più violento verso la sera che durante il giorno ; ed il sultano di Cachemire passo anch' egli un' angoscio-

La principessa di Bengala non continuò solo il dimani i suoi discorsi stravaganti

sissima notte.

e gli attri segni d'una grave alienazione i mentale; ma seguitò a fingere anche i giorni seguenti, fina a che il sultano di Cachemire fa costretto a radionare i medici della sua corte, di parlar loro di quella malattia, e di domandar loro se conoscevano i rimedii per guarifia.

I medici dopo un consulto tra essi, risposero d'i no comune accordo, che vi erano più apecie e più gradi di quella malattia, di cui ci une, secondo la lore ambitti della ci une, secondo la lore sono incurabili, e che non potevano giudicare di quale antura fosse quella della principessa del Bengala se non la vado-zuon. Il suttano ordino agli cumochi d'introdurii nella camera della principessa del Bengala se non la vado-ma della della principessa del Bengala se non la vado-ma della principessa del Bengala se non la vado-ma della principessa del Bengala se non serodo della principessa della principessa

La principessa, la quale aveva prreduto che ciò sarcibia escaduci, e temendo che lanciando avvicinare i medici alla manche i meno e perimettati non ventore a conoscere che stava in luuna salute, e che la sua malattia non era se non una finzione, a misure che essi comparivano dava in trasporti di avversione, si gradil, prontia a misracciari se si avvicinarano, prontia a misracciari se si avvicinarano, promita e misracciari se si avvicinarano, promita misracciari se si avvicinarano, promita nuo cobe l'audotacia della provisia.

Alcuni di quelli che pretendevansi più shiji deri altri, che si vantavan di giudicare le malattie alla sola vista de malatti alla sola vista de malatti alla sola vista de malatti alla valori difficoltà a presenza dere, in quanto che era sicara che ra in suo potere d'esser malata quando le pia-cerebbe e giudicherebbe a proposito, e in quanto che quelle pozioni uon potevano fatte male.

Quando il sultano di Cachemire vide che i medici della sua corte non avevan nulla operato per la guarigione della principessa, chiamò quelli della sua capitale, la cui dottrina, abilità ed esperienza non ebhero nn miglior successo. Poscia fece chiamare i medici delle altre città del regno suo , quelli particolarmente più famosi nella pratica della loro professione, La principessa non fece loro una migliore accoglienza di quella fatta a' primi , e' tutto ch' essi ordinarono non fece nessun effetto. Da ultimo il sultann di Cachemire mandò espressi ne'suoi stati, ne'regni, e nelle corti de principi suoi vicini con delle consultazioni in forma per essere distribuite a'medici più famosi , con promessa

di ben pagara il viaggin di quelli che sarebbero andati alla capitale di Cachemire, e d'una ricompensa magnifica a quello che guarirebbe P inferma.

Molti di que'medici intrapresero il viaggio; ma nemmen uno potò vantarai d'essere stato più folice di quelli della sua corto o del suo regno e di riturnarle a segno la ragione: cosa che non dipendeva nè da essi nè dalla loro arte, na della viontà della medesima principessa.

In questo intervallo il principe Firouz-Schah, travestito coll' altot di devis, avera percorso parecchie province e le principali città di esse province, con altretanto maggior pena d'auimo, senza contare le fattche del cammino, in quanto che iguorava s' egli ieneva una via opposta a quella che avreibe dovuto prendere per aver nuove di colei che cereava.

Atteuto alle notizie che si spargevano in ciascun luogo per cui passava, giunse alla fine in una grande città delle Indie, in cui si parlava molto d'una principessa di Bengala cui la ragione aveva dato di volta lo stesso giorno nel quale il sultano di Cachemire aveva destinato ner la celebrazione delle sue uozze con lei. Al nome della principessa di Bengala , supponendo che fesse quella per la quale ave-va intrapreso il viaggio, con altrettanto maggior verisimiglianza in quanto che non aveva saputo che alla corte di Bengala vi fosse un' altra principessa eltre la .... sua, e sulla fama che se n'era sparsa, prese la strada del regno e della capitale di Cachemire. Al suo arrivo in quella capitale prese albergo in un Khan , ove apprese fin dall' istesso giorno la storia della principessa di Bengala e la sciagurata fine dell' Indiano, tale quale la meritava, che l'aveva condotta sul cavallo incantato: circostanza che gli fece conscere, da non potersi ingannare, che la principessa era quella che veniva a cercare, e da ultimo la spesa inutile che il sultano aveva fatta in medici che non avevano potuto guarirla.

tutte queste particolarità, si fece fare un abito da medico fin dal dimant, e cou quell'abito e la lunga barha che si era lasciata crescore nel viaggio, si fece consecre da medico mercatante per le strade. Nell' impazienza in cui stava di vedere la sua principessa, non differ di andare al palazzo del sultano, ove dimandi di parlare ad un officiale. Fu diretto

Il principe di Persia, ben informato di

al capo degli uscieri , cui disse che si po- [ teva forse riguardare come una temerità la sua di venirsi a presentare in qualità di medico per tentare la guarigione della principessa, dopo che tanti all'ri prima di lui non avevano potuto rinscirvi ; ma che sperava , per la virtù di alcuni rimedii specifici che gli erano noti e di cui aveva l'esperienza, di procurarle la guarigione che non avevano potuto darle. Il capo degli uscieri gli disse ch' era il benvenuto, che il sultano lo avrebbe veduto con piacere, e che, se rinsciva a dargli la soddisfazione di vedere la principessa nella sua prima salute, poteva attendersi una ricompensa conveniente alla liberalità del sultano suo signore e nadrone. Dopo ciò aggiunse :

-Aspettatemi, chè tra un momento sa-

rò a voi-

Era molto tempo che nessun medico non s' era presentato, e il sultano di Cachemire con gran dulore aveva come perduta la speranza di rivedere la principessa nello stato di salute in cui l'aveva veduta, e nello stesso tempo quello di manifestarle, sposandola, fino a qual punto l'amava. Laonde comando al capo degli uscieri di condurgli prontamente il medieo che gli aveva appunziato. Il principe di Peraia fu presentato al

sultano di Cachemire sotto l'abito ed il travestimento di medico; ed il sultano, senza perdere il tempo in discorsi auperfini , dopo avergli detto che la principessa di Bengala non poteva sopportare la vista d' un medico senza entrare in trasporti i quali non facevano se non aumentare il male , lo fece salire in un gabinetto in soppalco, d'onde poteva vederla da una gelosia senza essere veduto.

Il principe Firoux-Schah sall e acorse la sua amabile principessa, seduta negligentemente, che cantava, colle lagrime agli occhi, una canzone colla quale deplorava il suo tristo destino, che la privava forse per sempre dell' oggetto che amaya sì teneramente.

Il principe, intenerito dalla trista condizione in cui vide la sua cara principessa , non eblie bisogno di altri segni per comprendere che la sua malattia era finta, e che per amor di lui si trovava in uno stato tanto affliggente. Egli discese dal gabinetto, e dopo aver riferito al sultano di avere scoperto di qual natura fosse la malattia della principessa, e che sia, poichè ella non avera se non a rac-essa non era iucurabile, gli disse che contargli in qual modo era stata liberata

per procurarne l'intera guarigione, era necessario parlarle da solo a sola, ed in quanto a' trasporti cui si lasciava andare alla vista de' medici , sperava che lo riceverebbe e l'ascolterebbe favorevolmeute.

Il sultano fece aprire la porta della camera della principessa, ed il principo Firouz-Schah entro. Appena la principessa lo vide apparire, prendendolo per un medico , di cui aveva l' abito , ai alzò come una furia, minacciandolo e caricandolo di ingiuria. Ma ciò non gl' impedì di avvicinarsele, e quando fu abbastanza vicino per farai sentire, siccome non voleva esaere inteso se non da lei sola , così le disse d'un tuono basso e d'un'aria riapettosa a rendersi credibile per medico;

- Principessa, io non son già medico, ma riconoscete in me, ve ne supplico, il principe di Persia che è venuto a metter-

vi in libertà. Al tuono della voce ed ai lineamenti dell' altero volto, ch' ella riconobbe immantinenti, non ostante la lunga barba che il principe s' era lasciats crescere , la principessa di Bengala si calmò, e suhito fece apparire sul suo viso la gioia che ciò che più si desidera ed a cui meno si aspetta è capace di cagionar quando accade. La piacevole sorpresa in cui si trovò le tolse la parola per qualche tempo, e dette luogo al principe Firouz-Schah di raccontarle la diaperazione in cui s' era trovsto immerso, nel momento in cui aveva veduto l' Indiano rapirla e toglierla agli sguardi suoi : la risoluzione che aveva presa da allora di abbandonare ogni cosa per cercarla in qualunque luogo della terra potesse essere, e di non cessare che prima non l'avesse trovata e strappata dalle mani del perfido; e per quale felicità infine dopo un noioso viaggio aveva la soddisfazione di trovarla nel palazzo del sultano di Cachemire. Quand' ebbe terminato nelle più ristrette parole che gli fu possibile, pregò la principessa d'informarlo di quel che le era accadutô dal suo rapimento fino al punto io cui aveva la felicità di parlarle, facendole osservare esser importante che avesse questa cognizione, affine di prendere misure giuste per non lasciarla più lungo tempo sotto il dominio del sultano di Cachemire.

La principeasa di Bengala non aveva no lungo discorso a tenere al principe di Per-

dalla violenza dell' Indiano dal sultano di Cachemire ritornando dalla caccia, ma truttata crudelmente il giorno appresso dalla dichiarazione ch'era venuto a farle del precipitato disegno che aveva preso di sposarla lo stesso giorno, senza averle fatto la minima cortesia per prendere il suo consenso : condotta violeuta e tirannica, che le aveva cagionato uno svenimento: dopo il quale uon aveva veduto partito a prendere se non quello che aveva preso, come il migliore per conservarsi un principe cui aveva dato il suo cuore e la sua fede, o morire piuttosto che di darsi in braccio al sultano che non amava e che non poteva amare.

Il principe di Persia, cui la principessa non avera in effetti altra cosa a dire, le dimando se sapesse ciò che fosse divenuto del cavallo incantato dopo la morte

dell' Indiano.

— Ignoro, rispos' ella, quale ordine il sultano possa aver dato a tale oggetto; ma dopo ciò che glie ne ho detto è a credere che non l'abbia trascurato. Siccome il principe Firouz-Schah non

dubitò che il sultano di Cachemire non aresa fatto accuratamente custodire il cavallo, comunicò alla principessa il disegno che avera di servireste per ricociduria in Persa; e convenne con lei dei mezzi che biogonava narae per riuscirvi, affinche nulla non ne impediase l'executione, e peritodirentente che, invece di di altori stato, al comercia, si fices vienti del conservato dei di la companio del conservato dei con civila, quando da lui le sarebbe stato condotto, serzizo obbligario nondimeno a parlargii.

Il sultano di Cachemire fu in una grande gioia quando il principe di Persia elli ebbe detto ciò che aveva operato sin dalla prima vista per l'avanzanento della guarigione della principessa di Bengala. Il dimani egli lo rigunardo come di primo medico del mondo, quando la principessa l'ebbe ricevato in un modo che gli persuaso che veramente la guarigione fosse ben avanzatta, come ghe lo aveva fatto intendere.

Vedendola in quello stato, si contentò di dimostrarle quanto fosse beto di sederia in disposizione di ricuperare ben presto la sua perfetta salute; e dopo che l'ebbe esortata a concorrere con un medico così Valente per terminare ciò che aveva si ben cominicato, dandogit tutta la sua com-fidenza, si ritirò senza aspettare da lei uessuna risposta.

Il priucipe di Persia, che sava a compagnato il sultano di Cachenire, suci cou lui dalla camera della principessa, e, accompagnatolo, gli dimando se, senza mancara al rispetto che gli era dovina, avrebutra una principessa di Bosuto, avrebutra una principessa di Bogula si trovava sola nel regoo di Cachenire, tanto lontana dal 100 pesse (come "eigi l'avesse ignorato e la principessa non glie na resea nulta detto); ma lo fece per farfo partare del cavalio incantato, affine avresse fatto, asa bocca quel che na svesse fatto.

Il sultano di Cachemire, che non potera penetrare per qual cagione il principe di Persia gli facesse questa dinamda, non glie ue fece già tu mistero, e glì disse presso a poco la stessas cosa che aveva asputo dalla principessa di Bengala; ed in quanto al cavallo incantato, che l'aveva fatto riporre nel suo tesoro come una grande rarità, quantunque ignorasse.

come potesse servirsene.

- Sire, riprese il fioto medico, quanto vostra maestà mi ha detto mi fornisce il mezzo di terminare la guarigione della principessa. Siccome ella è stata portata su questo cavallo , il quale , essendo incantato, cos) ha partecipato anche a lei l'incanto, che non può esser dissipato se non da certi profumi che mi son noti. Se vostra maestà vuole averue il piacere, e dare uno spettacolo de' più sorprendenti alla sua corte ed al popolo della sua capitale, che dimani faccia portare il cavallo in mezzo alla piuzza innanzi al suo palazzo, e ch'ella si affidi a me pel resto. lo prometto di far vedere a lei ed a tutta l'assemblea, in pochissimi momenti, la principessa di Beugala tantosana di corpo e di spirito che in nessun altro tempo mai della sua vita. Ed affinche la cosa si faccia con tutta la pompa che merita, è a proposito che la principessa sia vestita il più magnificamente che sia possibile, co'gioielli prù preziosi che la maestà vostra può avere.

Il sultano di Cachemire avrebbe fatto cose assai più difficoltose di quelle che il principe di Persia gli proponeva per giugnere al godimento dei suoi desiderii che

riguardava sì prossimo.

Il dinani il cavallo incantato fu tratto dal tesoro per ordine suo e posto di buon mattino nella gran piazza del palazzo; ed essendosi ben presto diffusa la fama in tutta la città che era un preparativo per qualche

gente vi accorse in folla da tutt'i gnartieri. Le guardie del sultano vi furono disposte per impedire il disordine e per lasciare un grande spazio vuoto intorno al cavallo.

H sultano di Cachemire apparve; e nando si fu seduto sul trono, circondato da'principali signori ed officiali della sua corte, la principessa di Bengala, accompagnata da tutta la schiera di donne che il sultano le aveva assegnate, s' avvicino al cavallo incantato, e le sue donne l'aiutarono a salirvi sopra. Quando fu in sella, e ch'ebbe i piedi in ambe le staffe, colla briglia in mano, il finto medico fece posare attorno al cavallo vassoi pieni di fuoco ; e ; girando intorno , gittò in ciascuno un profumo composto di più specie di aquisitissimi odori. Poscia, raccolto in sè medesimo, cogli occhi hassi e le mani applicate sul petto, girò tre volte intorno al cavallo fingendo di pronunciare tre parole, e nel punto in cui i vassoi esalavano un fumo spesso di un odore soave, e che la principessa ne era circondata in modo che appena potevasi vedere nè lei nè il cavallo, colse il tempo, si gittò leggermente in groppa dietro la principessa, portò la mano alla valvola della partenza, che volse, e nel punto in cui il cavallo li rapiva in aria, pronunciò queste parole ad alta voce, si distintamente, che lo stesso sultano le in-

- Sultano di Cachemire, quando tu vorrai sposare principesse che imploreranno la tua protezione, impara prima ad ottenere il loro consenso.

In tal guisa il principe di Persia ricuperò e liberò la principessa di Bengala e la ricondusse lo stesso giorno in poco tempo alla capitale della Persia, ove non andò a scendere al palazzo di piacere, ma in mezzo al palazzo, innanzi all'appartamento del re suo padre; ed il re di Persia non differì la solennità del suo matrimonio colla principessa di Bengala, se non che quanto tempo bisognò pe' preparativi , affine di renderne la cerimonia più pomposa, e che mostrasse maggiormente la parte ch'egli vi prendeva.

Appena il numero de'giorni assegnati per le feste fu compiuto, la prima cura che il re di Persia si dette fu di uominare e di mandare un' ambasciata solenne al re di Bengala, per rendergii conto di tutto quello ch' cra avvenuto, e per chie-

cosa di atraordinario che doveva farsi, la I dergli l'approvazione e la ratificazione del parentado contratto con lui con quel matrimonio, che il re di Bengala, ben informato di ogni cosa, si fece un onore ed un piacere di accordare.

## STORIA BEL PRINCIPE ANMED E DELLA FATA PARI BANGO

La sultana Scheherazade feco seguiro la storia del cavallo incantato da quella del principe Ahmed e della fata Pari Banou (t), e prendendo la parola disse :

- Sire, un sultano, uno de' predecessori della maestà vostra, che occupava pacificamente il trono delle Indie da parecchi anni, aveva nella sua vecchiezza la soddisfazione di vedere che tre principi suoi figliuoli, degni imitatori delle sue virtù, con una principessa sua nipote facevano l'ornamento della sua corte. Il primogenito de' principi si chiamava Hussain, il secondo All, il più giovine Abmep, e la principessa aua nipote Nouronnihar (2).

La principessa Nouronnihar era figliuola d'un principe, cadetto del sultano, il quale gli aveva partecipato un appannaggio d'una gran rendita, ma che era morto pochi anni dopo essere stato maritato . lasciandola in tenerissima età. Il sultano, in considerazione che il principe suo fratello aveva sempre perfettamento corrisposto all' amicizia fraterna che correva tra essi con un grande affetto alia sua persona, s' era incaricato dell' educazione della sua figliuola, e l'aveva faita venire nel suo palazzo per essere allevata coi tre principi.

Con una bellezza singolare, e con tutte le perfezioni del corpo che potevano renderta compiuta, questa principessa aveva altresi infinitamente dello spirito, e la sua virtù scuza rimprovero, la faceva distinguere tra tutte le principesse del suo tempo,

Il sultano zio della principessa, che ai era proposto di maritaria appena sarebbe stata in età di contrar parentado con qualche principe dei suoi vicini, dandogliela per isposa, cominciava a pensarvi seriamente quando scorse che i tre principi

(1) Queste sono due parole persiane che significano la stessa cosa, vale a dire genio-femina, fata (tialland).

(2) Parola araba che significa luce del giorno (Gallaud).

suoi figliuoli l' amavano passionatamente. I Egli ne ebbe un gran dolore, e questo dolore veniva da che la loro passione l'impediva di contrarre il parentado che aveva meditato, a cagione della difficoltà, come lo prevedeva, di ottenere che i due cadetti, almeno, consentissero a cederla al loro primogenito. Egli parlò loro a ciascino in particolare, e, dopo aver loro dimostrata l'impossibilità che vi era che una sola principessa divenisse la sposa di tre, e i turbamenti che avrebbero cagionati se persistevano nella loro passione, non dimenticando per persuadergli di propor loro, o di rimettersi alla dichiarazione che la principessa farebbe in favore dell'uno de'tre. o di desistere dalle loro pretensioni e pensare ad altre nuzze, di cui lasciava loro la libertà della scelta, e di convenire tra loro ch' ella fosse maritata ad un principe straniero. Ma siccome ebbe trovata in essi un' ostinazione insormontabile , li fece venire tutti e tre innanzi a lui, e loro tenne questu discorso:

- Figliuoli miei , disse , poichè per vostro bene e per vostro riposo non ho notuto riuscire a persmadervi di uon più aspirare a sposare la principessa mia nipote e vostra cugina , siccome non voglio for uso della mia autorità, dandola ad uno di voi in preferenza degli altri duc, mi sembra d'aver trovato un mezzo proprio a rendervi contenti, ed a conservarne l'unione che deve sussistere tra voi, se volete ascoltarmi ed eseguiro quel che andrete ad udire. lo trovo dunque a proposito che andiate a viaggiare ciascuno separatamente in un paese diverso, di modo che non possiate incontrarvi : e-come voi sapete che io son curioso di quanto può esservi di raro e singolare , prometto la principessa mia nipote in matrimonio a colui tra voi che mi porterà la rarità più straordinaria e più singolare. In tal guisa siccome il caso farà che voi giudicherete della singolarità delle cose che avrete portate pel paragone che ne farete, non durerete fatica a farvi giustizia, cedendo la preferenza a quello tra voi che l'avrà meritato.

Per le spese del viaggio e per la compra della rarità di cui avrete a fare l'acquisto, io darò la stessa somma a ciaacuno conveniente alla vostra nascita, senza per altro adoperaria in ispese di seguito e d'emipaggio, che, facculovi

conoscere per quel che siete, vi priverebbe della libertà di cui avete bisogno, non solo per soddisfare lo scopo che vi avete proposto, ma anche per meglio osservare le cose che meriteranno la vostra attenzione, e da ultimo per trarre una più grande utilità dal vostro viaggio. Siccome i tre principi erano sempre stati assai sommessi alle volontà del sultano loro padre , e ciascuno dalla parte sua lusingandosi che la fortuna gli sarebbe favorevole, facendolo pervenire al possesso di Nourounihar, gli risposero che eran pronti ad obbedire. Senza differire, il sultano fece loro contare la somma che avea promessa, e sin dallo stesso giorno eglino dettero gli ordini pe' preparativi del loro viaggio e poscia presero commiato dal sultano per essere in istato di partire il giorno appresso. Uscirono dalla stessa porta della città, a cavallo e ben equipaggiati , vestiti da mercatanti , ciascuno con un solo officiale di confidenza travestito da schiave, ed andarono di conserva fin dove la strada si divideva in tre, per ognuna delle quali ciascuno doveva continuare il suo viaggio. La sera regalandosi d'una cena che si avevan fatta preparare, convenuero che il loro viaggio sarebbe di un anno, e si dettero la posta allo stesso luogo, colla condizione che il primo che sarebbe arrivato avrebbe aspettato i due altri, e due altri il terzo, affinchè come avevan preso congedo dal loro padre tutti e tre insieme, si presentassero egualmente innanzi a lui al loro ritorno. Il giorno appresso appena faceva l'alba, dopo essersi abbracciati ed augurato reciprocamento un felice viaggio, salirono a cavallo, e presero ciascuno uno delle tre strade, senza incontrarsi nella loro scelta.

Il principe Ilussain, il primogenito dei tre fratelli, che aveva inteso dire meraviglie della grandezza, delle forze, delle ricchezze e dello splendore del regno di Bisnagar (1), ne prese la strada

(1) Il regno indiano di Bisnagar, nella penisolu dell'India, ha goduto di un grande splendore disvante il decimoquinto secolo, e i sovrani di questo stato sembrano essere stati padroni mediotamente o immediatamente della quasi totalità dell'India meridionale situata al sud del fiume Kistna.

Facciamo osservare che la menzione del regno di Bisnagar in questo conto

dalla parte del mar delle Indie, e, dopo un cammino di circa tre mesi , congiungeudosi a differenti caravane, ora per deserti e per isterili moutagne, ed ora per paesi popolatissimi, i meglio coltivati ed i più fertili che vi fossero di ogni altro luogo della terra, giunse a Bisnagar, città che dà il nome a tutto il regno di cui è la capitale, e che è l'or-naria dimora de' suoi re. Egli albergò in un Khan destinato pe' mercanti stranieri, e siccome aveva suputo che vi erauo quattro quartieri principali in cui i mercanti di ogni specie di mercanzie avevano le loro botteghe, in mezzo alle quali era situato il castello , o meglio il palazzo dei re , il quale occupava un vastissimo terreno, come posto al centro della città che aveva tre recinti e due leghe in ogni seuso da una porta all'altra, sin dal domani andò ad uno di quei quartieri, Il principe Hussain non potè vedere

il quartiere, în cui si trovo, senza anmirazione, essendo vasto, tagitato e traversato da parecchie strade totte difese dalir-ardor del solo e a nondimeno benissmo illominate. Le botteghe erano d'una medesima grandezza e d'una medesima simmetria, e quella dei mercanti d'una systeme ma raduuta in una tiesa strada, e lo stesso era delle botteghe degli artigiani.

La moltitudine delle botteghe riempiute di una stessa specie di mercanzie, come pure delle più fine tele di differenti luoghi dell' India; di tele dipinte coi colori più vivi che rappresentavano al naturale personaggi, paesaggi, alberi, e fiori , stoffe di seta e di broccato tanto della Persia quanto della Chiua e d'altri luoghi ; di porcellana del Giappone e della China; di tappeti da piedi di ogni grandezza lo sorpresero si straordinariamente che non sapeva se doveva aggiustar fede ai propri occhi. Ma quando fu giunto alle botteghe degli orafi e dei gioiellieri (poiche le due professioni erano esercitate dagli stessi mercatanti) fu come ra-

prova che la sua compilazione non può essere anteriore al decinony unito secolo. Questo coulo è secondo ogni apparenza del numero di quelli che non appartengono alla compilazione araba delle Mille ed una Notto, e che Galland ha tratto da qualche altra raccolta.

pito in estasi alla vista d'una quantità prodigiosa di eccelleuti lavori in oro e di argeuto, e come abbarbagliato dallo spiendore delle perle, dei diamanti, dei rubini , degli smeraldi , dei zaffiri e di altre pietre preziose che vi erano in vendita ed in confusione. Se fu maravigliato di tante ricchezze riunite in un solo luogo . lo fu molto più quando venne a giudicare delle ricchezze del reguo in geuerale, considerando che alla riserva dei bramini (1) e dei ministri degl'idoli che facevano professione di una vita lontana dalle vanità del mondo, non vi era in tutta la sua estensione ne ludiano ne ludiana che non avesse collane, braccialetti, ed ornamento alle gambe ed ai piedi, di perle o di pietre preziose che apparivano con tauto maggior splendere, in quanto che erauo tutti neri, in modo da farne risaltare perfettamente il lucido (2).

Uu'altra particolarità che fu annimata dal principe llussain fu il gran numero di venditori di rose, che facevano la più gran folla nelle strade per la loro moltitudine. Egli comprese che gl'Indian di sero grandi amatori di quel fiore, poi-

(1) St sa che nell' India gli womini sono divisi in qualitro classi o caste priscipali. La prima di queste qualitro caste e la saccrdotale, i cui membri sono nominati bramini ed hanno soli il diritto di adempiere le cerimonie religiose. Nell' antica società indiana i bramini godevano privilegi considerevoli enumerati nel codice di Manou.

"Brama, dice il legislatore, per la propagazione della ruzza umana produceva dalla sua bocca, dal suo braccio, dalla sua coscia e dal suo piede il bramino, il guerriero, il mercante e l'uomo della classe servile.

» Ei delle in retaggio al bramino lo studio e l'insegnamento della santa scrittura, il compinento del sacrificio; la direzione de sacrificii offerti da altri, il diritto di dare e quello di riceere.

» Per la sua origine, che trae dalla parte del corpo più noble, perchè è nato il primo, perchè possiede la sacra scrittura, il bramino è di dritto il signore di lutta quella creazione ». (Leggi di Mauou, L.1, tib. 51, 88 e 95).

(2) Questo non è se non esagerato; gl' Indiani meridionali hanno il color olivastro e quasi nero. chè non ve n'era nemmen uno che non ne portasse un mazzetto in mano o iu capo a ghirlsnda, ne mercante che non ne avesse parecchie graste nella sua bottega, di modo che il quartiere sì grande quanto era se ne sentiva tutto imbalsamato.

ll principe Ilussain alla fine, dopo aver percorso il quartiere di strada in istrada, colla mente piena di tante ricchezze che s'erano presentate a'snoi sguardi, ebbe bisogno di riposo. Avendo manifestato questo suo hisogno ad un mercatante , costili molto cortesemente l'invitò ad entrare e a sedersi nella sua bottega : il che egli accettò. Non era lungo tempo che stava seduto nella bottega, quando vide passare un banditore con un tappeto sul braccio, di circa sei piedi quadrato, che lo gridava trenta horse all' incanto (1) ; egli chiamò il banditore, e gli dimandò di fargli vedere il tappeto, che gli parve d'nn prezzo esorbitante, non solo per la sua picciolezza, ma anche per la sua qualità. Quando ebbe ben esaminato il tappeto, domando al handstore come andasse che un tappeto da piede si piccolo e di si poca apparenza fosse messo ad un si alto prezzo.

li banditore , che prendeva il principe Hussain per un mercadaute, gli disse

per risposta:

- Signure, se questo prezzo vi sembra eccessivo , la vostra maraviglia sarà melto più grande quando saprete che ho ordine di farlo salire fine a quaranta borse, e di non darlo se non a colui che me ne conterà la somma.

- Bisogna dunque, riprese il principe Hussain, che sia grazioso per qualche pregio che non mi è noto.

- Voi l'avete indovinato, rispose il banditore, e ne converrete quando saprete che sedendosi su questo tappeto, immantinente si è trasportato in esso ove si desidera di andare, e vi si giunge quasi nel momento, senza che si sia arrestato da alcun ostacolo.

Ovesto discurso del banditore fece che il principe delle Indie, considerando che 'la cagione principale del suo viaggio era di riportare al sultano suo padre qualche rarità singolare, giudicò che pou potesse acquistarne alcun' altra di cui il sultano dovess' essere più soddisfatto.

(1) Ouindici mila scudi; la borsa vale cinquecento scudi.

- Se il tappeto , diss' egli al banditore, avesse la virtù che tu dici, non solo non troverei che sarebbe comprarlo troppo caramente, pagandolo quaranta borse quanto ne dimandi, ma potrei anche risolvermi a dartene questo prezzo, e insieme ti farei un dono di cui avresti luo-

go di rimaner contento. - Signore, rispose il banditore, io vi ho detta la verità, e ssrà facile il cenvincervene appena avrete concluso il contratto a quaranta horse, mettendovi la condizione che ve ne farò vedere l'esperienza. Laonde, siccome non avete qui le quaranta borse, e ch' egli sarebbe mestieri che per riceverle vi accompagnassi fino al Khan, ove dovete essere albergato come straniero, col permesso del padrone della bottega , vi stenderò il tanneto, e quando ci saremo assisi entramhi voi formerete il desiderio d'essere trasportato con me nell' appartamento che avrete preso nel Khan, e se non vi saremo trasportati immantinenti , non vi sarà contratto fatto, e voi non sarete a nulla tenuto. In quanto al dono, siccomo spetta al venditore di ricompensarmi della mia pena, lo riceverò come una grazia che avrete voluto farmi, di cui vi avrò obbligazione.

Sulla huona fede del banditore il principe accettò il partito, e concluse il contratto colla condizione proposta; indi entrò nella dietrostanza del mercatante, avendone prima ottenuto il permesso.

Il banditore stese il tappeto, vi si sedettero sopra l'uno e l'altro, ed appena il principe ebbe formato il desiderio d'essere trasportato al Khan; vi si trovò cul banditore nella stessa posizione; e siccome non aveva bisogno d'altra assicurazione della virtù del tappeto, contò al banditore la somma delle quaranta borse in oro, e vi aggiuuse un dono di venti monete di oro di cui gratificò il banditore.

In tal guisa il principe Hussain rimase possessore del tappato, con una gioia estrema di aver acquistato, appena giunte a Bisnagsr , una cosa si rara che doveva , siccome non ne dubitava , valergli il possesso di Nouronnihar. Di fatto egli teneva come una cosa impossibile che i pripcipi suoi cadetti riportassero dal loro viaggio unlla che potesse paragonarsi con quella in cui egli s' era felicemente imbattuto. Senza fare un più lungo soggiorno a Bisnagar, poteva, sedendosi sul tappeto.

lo stesso giorno andare alla posta conve- a nuta con essi : ma sarebbe stato obbligato di aspettarli per troppo lungo tempo. Ciò fu cagione che, curioso di vedere il re di Bisnagar, e la sua corte, e di prendere cognizione delle forze, delle leggi, de' eostumi, della religione e dello stato di tutto il regno, risolse d'impiegare alcuni mesi a soddisfare la sua euriosità.

Il costume del re di Bisnagar era di dare accesso vieino alla sua persona una volta la settimana a' mercatanti stranieri. sotto il qual titolo il principe Ilussain, che non voleva già passare per quel ch'era, lo vide parecchie volte. E siccome questo principe, il quale d'altra parte era assai ben fatto della persona, aveva spirito infinitamente, ed era di una pulitezza compiuta; per questa ragione si distingueva da' mercatanti co' quali compariva innanzi al re, ed era a lui, a preferenza de' mercatanti, che costui rivolgeva la parola per informarsi della persona del sultano delle Indie, delle forze delle ricehezze e del governo del suo impero.

Gli altri giorni il principe li adoperava a vedere quanto v'era di più notevole nella città e nelle circostanze. Tra le altre cose degue d'essere ammirate, vide un tempio d'idoli la eui struttura era partieolare, in quanto che era tutta di bronzo. Aveva dieci cubiti quadrati di corpo e quindici di altezza ; e ciò ehe ne faceva la più gran bellezza era un idolo di oro massiceio dell'altezza d'un uomo, i cui occhi eran due rubini applicati con tanta arte, da sembrare a quelli che lo guardavano ehe tenesse gli occhi fissi su di loro , da qualunque lato si girassero per vederlo. Egli ne vide un altro che non era meno ammirabile, il quale stava in un villaggio m eui v' era una pianura di circa dieci arpenti, la quale non era se non un giardino delizioso seminato di rose e di altri fiori piacevoli alla vista ; e tutto questo era eircondato da un piccolo muro circa ad altezza di sppoggio per impedire che gli animali vi si avvicinassero. Al mezzo della pianura s' inualzava una terrazza ad altezza d' uomo, rivestita di pietre congiunte insieme con tanta cura ed industria da sembrare che non fosse se non una sola pietra. Il tempio, fatto a eupola, era posto nel mezzo della terrazza alta einquanta enbiti; il che faceva scorgerla da molte leghe all' intorno. La lunghezza era di trenta e la larghezza di venti , e il marmo rosso di cui era I scuna torre. La tromba di quegli elefan-

fabbricato era estremamento pulito. La volta della cupola era ornata di tre ordini di pitture assai vivaci e di buon gusto. e tutto il tempio era generalmente riempiuto di tante altre pitture, di bassi rilievi e d'idoli , che non v'era nessun luogo in cui non ve ne fossero dall'alto al

La sera e la mattina si facevano delle cerimonie superstiziose in questo tempio, le quali crano seguite da giuochi, da concerti di strumenti, da danze, da canti e da festini. E i ministri del tempio e gli abitanti del luogo non sussistevano se non delle offerte che i pellegrini in folla vi apportavano continuamente da' luoghi più lontani del regno per soddisfare ai loro voti.

Il principe l'Iussain fu ancora spettatore di una festa solenne che si celebra in tutti gli anni alla corte di Bisnagar, eni i governatori delle province, i comandanti delle piazze fortificate, i governatori, i giudici delle città, i bramini più celebri per la loro dottrina sono obbligati, e ve ne ha di sl lontani che non mettono meno di quattro mesi ad audarvi. L'assemblea composta di una moltitudine innumerevole d'Indiani si fa in una pianura d'una vasta estensione, ove offrono uno spettacolo sorprendente tanto quanto la vista può estendersi. Al centro di questa pianura vi era una piazza d'una gran lunghezza e larghezza, chiusa da un lato da un superbo edificio in forma di palco a nove piani, sostenuto da quaranta colonne, e destinato pel re, per la sua eorte e per gli stranieri che onorava della sua udienza una volta la settimana; dentro era ornato e mobigliato magnificamente ; ed al di fuori dipinto di paesaggi in eni si vedevano ogni specie di anunali , d' necelli , d'insetti , ed anche di mosebe e moscherini, il tutto al naturale; e d'altri palchi, alti almeno quattro o cinque piani, e dipinti presso a poeo come gli altri, formavansi i tre altri lati. E questi palehi avevano di particolare, che si facevano girare e eangiar di faccia e di decorazioni d' ora in ora.

Da ciascun lato della piazza, a poca distanza gli uni dagli altri, eran disposti mille elefanti con le gualdrappe d'una grande sontuosità, carichi ognuno d'una torre quadraja di legno dorato, e di suonatori di strumenti o di ciarlatani in ciaeran dipinte di cinabro e d'altri colori, che rappresentavano figure gruttesche.

In tutto questo spettacolo, quello che fece amnirar davvantaggio al principe Hussain l'industria, la destrezza ed il genio inventivo degl' Indiani, fu di vedere nno degli elefanti, il più formidabile ed il più grosso, co'quattro piedi posati sull'estremità d'un palo, affondato perpendicolarmente e fuori terra circa due piedi, suonare battendo l'aria colla sun tromba la cadenza degli strumenti. Ebbe pure ad ammirare us altro elefante, nou meno formidabile, a cape di una trave sopra un palo all'altezza di dieci piedi, con una pietra d'una grossezza prodigiosa attaccata e sospesa all'altro capo che gli serviva di contropeso, per mezzo della quale, ora alto ed ora basso, in presenza del re e della sua corte, segnava co'movimenti del suo corpo e della sua tromha, le cadenze degli strumenti nella stessa guisa degli altri elefanti. Gl' Indiani, dopo aver attaccata la pietra di contropeso, avevan tirato l'altro capo fino a terra a forza di uomini, e vi avevano fatto salir l'elefante. Il principe llussain avrebbe potuto fare un più lungo soggiorno alla corte e nel regno di Bisnagar, potendovelo arrestare piacevolmente una infinità di maraviglie fino all'ultimo giorno fissato, nel quale egli ed i principi snoi fratelli eran convenuti di riunirsi: ma, pienamente soddisfatto di cio che aveva veduto, siccome era continuamente occupato dell'oggetto del suo amore, e siccome, dopo l'acquisto che aveva fatto, la bellezza ed i vezzi di Nouronnihar aumentavano di giorno in giorno la violenza della sua passione, gli sembro che avrebbe l'animo più tranquillo e che sarebbe più vicino alla sua felicità quando si fosse avvicinato a lei. Dopo aver soddisfatto il custode del Khan della pigione, e di avergli indicata l'ora in cui avrelibe potuto andare a prendere la chiave che avrebbe lasciata alla porta, senza avergli nulla detto in qual modo sarebbe partito, rientrè chindendo la porta dietro di lui, e lasciandovi la chiave, Egli stese il tappeto, e vi si assise con l'ufficiale che aveva condotto con lui. Allora si raccolse in sè medesimo, e dopo aver seriamente desiderato d'essere trasportato al luogo ove i principi suoi fratelli dovevano convenire, s'accorse ben presto di esservi giunto; ed arrestandosi, senza farsi conosce-

ti , le loro orecchie, éd il resto del corpo ; re se non per un mercante , li aspettò. Il principe Alì, fratello secondogenito del principe llussain, che aveva fatto disegno di viaggiare in Persia, per uniformarsi all'intenzione del sultano delle ludie, ne aveva presa la strada con una carovana, cui s'era congiunto al terzo giorno dopo la sua senarazione da' due principi suoi fratelli. Dopo un cammino di circa quattro mesi, arrivò finalmente a Schiraz, che era allora la capitale del regno di Persia. Siccome aveva stretto amicizia per istrada con un picciolo numero di mercanti, senza farsi conoscere se non per un mercante gioielliere, prese albergo con essi nello stesso Khan.

> Il dimani, meutre i mercanti aprivano le loro balle di mercatanzie, il principe Ali, il quale uon viaggiava se non per cose necessarie a farlo comodamente, dopo aver cambiato d'abito, si fece condurre al quartiere ove si vendevano le pietre preziose, gli oggetti in oro, in argento, in broccato, stoffe di seta, tele fine e le altre mercanzie più rare e più preziose. Onesto luogo, che era spazioso e fabbricato solidamente, era fatto a volta, e la volta era sostenuta da grossi pilastri, iptorno a' quali le botteghe eran praticate come pure lungo il muro, tanto da dentro quanto da fuori, ed era conoscinto comunemente a Schiraz sotto il nome di bezestein. Prima di tutto il principe Alli percorse il bezestein per lungo e per largo da tutt'i lati, giudicando con ammirazione delle ricchezze che racchindeva, dalla quantità prodigiosa delle preziosissime mercanzie che vi eran poste in vendita. Tra tutt'i banditori che andavano e venivano carichi di differenti oggetti gridandoli all'incanto, non rimase poco sorpreso al vederne pno che teneva in mano un cilindro di avorio, lungo circa un piede, e della grossezza di poco più di un pollice, ch'egli gridava a trenta borse. Al bel principio s' imagino che il banditore non fosse nel suo buon senso. Per convincersene avvicinossi alla bottega d'un mercante, e mostrandogli il banditore, gli disse:

- Signore, ditemi, vi prego, se io m' inganno: quest' uomo, che grida un piccolo cilindro d'avorio a trenta borse, ha egli lo spirito sano?

- Signore, rispose il mercante, a meno che non l'abbia perduto da ieri, posso assicurarvi che è il più saggio di tutt'i nostri banditori, ed il più adoperato, essendo quello in cui si ha maggior confi- i condata dalle sue donne, ridente e di denza, quando si tratta della vendita di qualche cosa di gran prezzo; ed in quanto al cilindro ch' ei grida a trenta horse, bisogna che lo valga, ed anche più, per qualche pregie che non apparisce. Egli or ora ripasserà, noi lo chiameremo, e ve ne informerete voi stesso. lutanto sedetevi spl mio sofa e riposatevi.

Il principe Alì non ricusò l' offerta obbligante del mercante, e, poco tempo dopo ch' ei si fu seduto, il banditore ripassò. Siceome il mercante lo chiamò per nome, così si avvicinò; ed allora il mercante gli disse, mostrandogli il principe Ali:

- Rispondete a questo signore, il quale viiol sapere se siete nel vostro buon senso per gridare a trenta borse un cilindro d'avorio, che sembra di sl poca conseguenza. lo stesso ne sarei meravigliato, se non sapessi che siete uu uomo saggio.

Il handitore, rivolgendosi al principe All , gli disse :

- Signore, voi nou siete il solo che mi tratti da pazzo per cagione di questo cilindro; ma voi stesso gindicherete se lo sono, quando ve ne avrò detta la proprietà : e spero che allora vi metterete un prezzo come coloro cui l'ho già mostrato, i quali avevano si cattiva opinio-

ne di me. Primicramente, signore, prosegul il handitore presentando il cilindro al principe, osservate che questo cilindro è guarnito d'un bicchiere a ciascuna estremità, e considerate che, guardando per l'uno de'due qualunque cosa si possa desiderare di ve-

dere , la si vede immantinenti. - le son prente a darvi una riparaziene in quanto al mio inginsto sospetto sul vostro onore , rispose il principe All , se mi fate conoscere la verità di quanto mi dite.

E siccome aveva il cilindro in mano . dopo aver osservato i due bicchieri : - Mostratemi, continuò, per dove biso-

gna guardare, affinche me ne convinca. E il banditore glie lo mostrò. Il principe guardò, e desiderando vedere il sulsano delle Indie suo padre, lo vide in perfetta salute, seduto sul suo trono, in mezzo al suo consiglio. Poscia, siccome dopo del sultano non aveva unlla di più care al mendo della principessa Nouronnibar , così desiderà di vederla , e la vide sedira inuanzi alla sua tavoletta, cir-

bell' umore.

Il principe All non clibe bisogno di altra pruova per persuadersi che quel cilindro fosse l'oggetto più prezioso, esistente non solo nella città di Schiraz, ma anche in tutto l' universo; e credette che. se uegligeva di comprarlo . non troverebbe mai una sinule rarità a riportare dal suo viaggio, nè a Schiraz, quand' anche vi dimorasse dieci anni, ne altrove. Egli disse aduuque al banditore :

- lo mi ritratto dal peusiero irragionevole che ho avuto del vostro buon senso; ma credo che sarete pienamente soddisfatto della riparazione che son pronto a darvene comprandomi il cilindro. Siccome sarei dispiaciuto che un altro lo possedesse, così ditemi al giusto a qual prezzo il venditore lo fissa, senza darvi la pena di gridarlo davvantaggio e di starvi ad audare avanti e dielro. Non avrete che a venire con me, ed io ve ne conterò la summa.

Il handitore gli assicurò con giuramento d'aver ordine di portarlo a quaranta borse, e che per poco duhitasse, era pronto a condurle dalle stesse padrene. Il principe indiano, aggiustando fede alle sue parole, lo condusse con lui; e quando furono giunti al Khan, ov'era il suo albergo, gli contò le quaranta borse in belle monete di oro, ed in tal guisa rimase possessore del cilindro d'avorio.

Quando il principe Ali ebbe fatto questo acquisto, fu compreso da una giola altrettanto più grande, in quanto che i principi suoi fratelli, com' ei se lo persuase, non avrebbero trovato nulla di cosl raro e di così degno di ammirazione; e per conseguenza la principessa Nonronnihar sarehbe la ricompensa delle fatiche del suo viaggio. Ei non pensò più se non a prender cognizioni della corte di Persia senza farsi conoscere, ed a vedere quanto v'era di più curioso a Schiraz e uelle circostanze, aspettaudo che la carovana con cui era veouto riprendesse la strada delle Indie; ed aveva terminato di soddisfare la sua curiosità, quando la carovana fo in istato di partire. Nessun accideute non turbo ne interruppe la marcia, e senza altro incomedo che la lunghezza ordinaria delle giornate e la fatica del viaggio, giunse al luogo della posta ove il principe Ilussain era già arrivato. Il principe Ali ve lo trovò e restò con lui ad aspettare il principe Ahmed.

Il principe Ahmed avva presa la strada di Samarcanda; e sicome fiù dal giorno del suo arrivo aveva imitato i due principi suoi fratelli andando al bezestein, appena vi era entrato, un banditore si presentò innanzi a lui con un pomo artificiale in mano, che gridava a trentacique borse. Egli arrestò il banditore dicendogli:

— Mostratemi questo pomo, e ditemi quale virtù o quale proprietà tauto straordinaria può avere per essere gridato ad un si alto prezzo.

E il banditore porgendoglielo affinche

l' esaminasse, gli disse :

- Signore , questo pomo , a guardarlo dall' esterno, è ben vero poca cosa; ma se si considerano le proprietà , le virtù e l' uso ammirabile che se ne può fare pel bene degli uomini, si può dire che non ha prezzo, ed è certo chi lo possiede di avere un tesoro. Infatti , non vi è infermo afflitto da qualunque siasi malattia mortale , come di febbre continua , di febbre scarlattina, di pleurisia, di peste, e di altra malattia di siffatta natura, anche moribondo, che non guarisca, e cui non faccia immantinenti ricuperare la salute. così perfetta come se mai nella sua vita fosse stato infermo. E ciò si fa pel mezzo più facile del mondo, cioè semplicemente facendolo aspirare dalla persona inferma.

— Se vi si deve credere, rispose il principie Alimed, questo è certo un pomo d'una virtà meravigliosa, e ben si più dire che non ha prezzo; ma sopra che può fondarsi un onest' uomo come me, che avrebbe desiderio di comprario, per persuadersi che non vi ha uè menzogna ne esagerazione nell'elogio che ne

fate ? - Signore, rispose il banditore, la cosa è conosciuta in tutta la città di Samarcanda, e se, senza andar più lungi, interrogherete tutti i mercatanti che son qui radunati , udrete che vi diranno lo stesso, e ne troverete di quelli i quali noo vivrebbero oggi , come ve lo assicureranno essi medesimi, se non si fossero serviti di questo eccellente rimedio. Per farvi meglio comprendere quello che sia. vi diro ch' è il frutto dello studio e delle veglie d'un filosofo assai celebre di questa città, il quale s'era applicato per tutta la sua vita alla cognizione della virtù delle piante e de' minerali , e che finalmente era pervenuto a farne la com-

posizione che vedete, colla quale ha fatto fin questa città curre si surprendenti che nota mai la sun memoria arin posta in obio. Una morte subitanea tanto, che non gli detta il tempo di fare lo stesso uso del suo rimetto sovrano. Lo rapi non ha guari, e la sua vedura, che ha laccata con pocisionia fortuna cotanti laccata con posisionia fortuna cocerta eta, s'ò finalmente indutta a venderlo per vivero con più agiatezza ella e la sua faminiciona.

e la sus famigliuola.

Mentre il bandiore informava il principe Almed della virità del pome articule, parecelle persone il arrestarono ciule, parecelle persone il arrestarono di case confermò tutto il bone che ne dicera. E sicone l'una di quelle che manfestato di avere un annio ma lato, al pericolosamente che non si sperava più niente della sua vita, edeser quella un occasione di farne vedere l'esperienza al principe Almed, con tilo prese alla pariote, e diese al tanto della sua proportione di considerano di co

Il banditore, il quale aveva ordine di venderlo a quel prezzo, disse al principe Ahmed:

Signore, andiamo a fare quest'esperienza, che il pomo resterà per voi; e ve lo dico con altrettanto maggior sicurezza, in quanto che è indubitabile che non farà meno il suo effetto di tutte le altre volte che è stato adoperato, per far ritornare dalli artigli della morte tanti unalati della

cui vita si disperava. L'esperienza riuscì, e il principe, dono aver contato le quaranta borse al banditore, che gli consegno il pomo artificiale, attese con pazienza la partenza della prima carovana per ritornare alle Indie. Impiegò questo tempo a vedere in Samarcanda e nelle circostanze quanto era degno della sua curiosità, e principalmente la vallata della Sogda, così nominata dal fiame dello stesso nome che l'irriga, e che gli Arabi riconoscono per uno dei quattro paradisi dell'universo, per la bellezza delle sue campagne e dei suoi giardini, pe' suoi palagi, per la sua fertilità in ogni specie di frutti, e per le delizie che ivi si godono nella bella stagione.

Da ultimo il principe Abmed non perde l'occasione della prima carovana che prese la strada delle Indie, e partito, non ostante le incomodità inevitabili in un lango viaggio, arrivò in perfetta salute, ove i principi Hussain ed Ali l'aspettavano.

Il principe All, essendo giunto qualche tempo prima del principe Aluacio, chiese al principe Hussain, che era venuto il primo, da quanto tempo fosse giunto. Siccome ebbe saputo da lui esser quasi tre mesi:

- Bisogna dunque, che non siate an-

date molto lontano?

— lo non diro nulla presentemente,
rispose il priucipe Hussain, del luogo in

cui sono andato; ma posso assicurarvi che ho messo più di tre mesi ad andarvi. — Se è così, replico il principe Ali, bisogna dunque che vi abbiate fatto assai

poco soggiorno.

— Fratel mio , gli disse il principo
Hussain, voi v'ingannate; il soggiorno che

Hussain, voi v'ingannate; il soggiorno che vi ho fatto, è stato da quattro a cinque mesi, e non è dipenduto se non da me di farlo durare più a lungo.

— A meno che non siate ritornato vo-.ando, soggiunse di nuovo il principe All, non comprendo come può essere che siate di ritorno da tre mesi, secondoché mi assicurate.

— Io vi bo detta la verità, aggiunse il principe Hussain, ed è un enigma di cui non vi darò la spiegazione che all'arrivo del principe Ahmed nestro fratello, dichierando nello stesso tempo qual è la rarità che ho riportata dal mio viaggio. In quanto a vol nou so che abbiate riportato; ma bisogna che sia pochissima cosa, giacchè di fattii non vedo i vostri carichi aumentati.

— E voi, principe, soggiunes il principe Allı, tranue un tappeto di pochissima conseguenza, di cui il vostro soft è guarnito, e di cui doveta vera fatto acquisto, mi senbra che potrei bene rendervi leffe per beffe. Ma siccome appare che vogliate fare un mistero della rarità che avete riportata, non vi sdonterete se opero egualmente con voi riguardo a quella di cui ho fatto acquisto.

Il principe Hussain soggiunse:

— Io stimo la rarità che lo riportala tunto superiore ad ogni altra, qualunque si possa essere, che non farò difficoltà di mostrarla, affiche voi pure conveniate esualinente, senza timore che quella che vi portate possa esarche preferita. Ma cure Almed nostro frasile di consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideratione del consideratione preferencia, com più vecendevole sodidisfazione, la buona fortuna che vi sarà toccata.

Il principe Ali son volle più oltre contrastare col principe llossain sulla preferenza che dava alla rarità da lui portata. Egil si contentò di esser persuasche se il cilindro che aveva a mostrargiti non era preferible, non era possibile almeno che fosse inferiore; e convenne coa lu di attendere a presentario che il principe Ahmed fosse arrivato.

Quando il principe Ahmed ebbe raggiunto i due principi suoi fratelli, che si firmon abhracciati con molta tenerezza, e fatti conplimenti sulla fortuna che avvano di rivedersi nello stesso luogo in cui si erano separati, il principe Hossain, come primorprilo, urese la parola e disse:

me primogenito, prese la parola e disse : - Fratelli mier, noi avremo tempo sufficiente a parlare ciascuno delle particolarità del suo viaggio : ora parliamo di ció che più c'importa sapere : e siccome in tengo per certo che voi vi siete ricordato come me della principal cagione che ne ha impegnati, così pon ci nascondiamo l'un l'altro ciò che portiamo, e, mostrandocelo, rendiamoci giustizia antici-patamente, vedendo in favore di chi il sultano nostro padre potrà dare la preferenza. E per darvi l'esempio, continuò a dire il principe Hussain, io vi dirò che la rarità da me riportata dal viaggio che ho fatto al regno di Bisnagar e il tappelo su cui sou seduto. Esso è comune e senza appariscenza, come hen vedete : ma quando vi avrò dichiarata qual e la sua virtir, sarete presi da un'ammirazione, altrettanto più grande, in quanto che nulla avete inteso di aimile ; ed sudate a convenirne. Di fatto , tale quale vi sembra, se vi si e assiso sopra come noi vi siamo, e che si desidera di esser trasportato in qualche luogo, lontano che esso possa essere, vi si giugne nel medesigno momento. Io ne ho fatto l'esperienza prima di contare le quaranta borse che mi ha costato senza dispiacenza; e quando ebbi soddisfatta pienamente la mia curiosità alla corte di Bisnagar e che volli ritornare, non mi sono già servito d'altra carrozza se non di questo meraviglioso tappete, per ricondurre e me ed il mio familiare, che può dirvi quanto tempo abhianto posto a venire. lo ne farò fare l'esperimento si all' uno come all'altro quando lo giudicherete a proposito. Aspetto ora che mi mettiate a parte di quel che voi avete portato, affinche 10 guidichi a mia volta se può mettersi a paragoue col mio tappeto.

Il principe Hussain terminò con queste parole di esaltare l'eccellenza del sno tappeto; ed il principe All, prendendo la parola, glie la rivolse in questi ter-

Tratel mio, diss' egli, bisogna concasare che il vositeo tispate è una delle case più mararigitose che si pessano imginare, e ha, come non vogio dibilarae, la proprietà che ci avete detta. Ma confesserete che ri possono essere altri orgetti, non dico più ma almeno altrettaton merarigilosi in un altro genere. Ed affinche ne conveniate, continuò egli, questo ciliadro d'avorio, che vedete, come pure il vostro tappeto, al vederle, non sembra una rariak che

mortas una grande attenzione la numbra maria municipale attenzione la finazione la finazione la maria municipale del maria del

dro, e vedete se io mentisco. Il principe Hussain prese il cilindro di avorio dalla mano del principe Ali . e, come ebbe approssimato l'occhio al capo che il principe gli aveva indicato presentandoglielo, con intenzione di vedere la principessa Nouronnihar e di sapere come ella stesse, il principe Alì ed il principe Ahmed, che avevano gli occhi fissi su di lui , furono estremamente maravigliati di vederlo tutto ad un tratto caugiar di colore in un modo che attestava nua sorpresa straordinaria, congiunta ad una grande afflizioue. Il principe Hussain, senza dar loro il tempo di dimandargliene la cagione, disse :

— Principi, inutilmente voi ed io abbiamo intrapreso un viaggio si penoso nella speranza di esserae ricompensati col possesso della leggiadra Nouromihar, poichè tra pochi momenti quest'amabile principesa non sarà più in vita. Io l'ho veduta adesso nel suo letto, circondatio abile suo donne e da'unoi ennuchi, che piungono e sembrano non aspettar altra chiangono e sembrano non aspettar altra rentale viaggia della viaggia della consosato, ed aggiugnete le vostre lagrime alle mic.

Il principe Ali ricevette il clindro di avorio dalla mano del principe Hussain , vi guardò , e dopo aver veduto lo stesso spettacolo con un dispiarere sensibilissimo , lo presentò al principe Ahmed , affinche vedesse anch'egli un avvenimento si triste e si affliguente che doveva interessarii tutti egualmente.

Quando il principe Ahmed elbe preso iliadro dalle mani del principe Ali, che lo ehhe guardato, e che ebbe veduto la principessa Nouronnhar si vicino alla fiae de 'suoi giroria, prese la parola, e, rivolgendola a'due principi suoi fratelli, disse:

— Principi, · la principessa Nouronnihar, ch' è l'oggetto de'voi di tutti quanti noi tre, è veramente in uno stato vicinissimo alla morte. Ma, per quanto ni sembra, purche non perdiamo tempo, vi è ancora sperauza di preservaria da questo momento fatale.

Allora il principe Abnied trasse dal suo seno il pomo artificiale che aveva acquistato, e mostrandolo a' principi suoi fratelli, loro disse:

— Il pomo che vedete non m' ha meno costato del tappete e del ciliadro di avorio, che voi avete portato ciascuno dal vostro viaggio. L'occasione che si presenta di darvene a divedere la virtia meravigliosa, a che non mi dolgano le quaranta borse che m'è costato. Per non tenerio sopossi, esso ha la virtic che un malato, odorandolo, anche sul puulo dell'asona, rouperi mit no data m'unpediace di dubitarne, e posso farrene vedere l'effetto a voi medesimi, nella persona della principesa. Nouvonnibar, se arriviamo in tempo per soccorrecta.

— Se non ci vuole altro che questo, rispose il principe Hussain, non possismo fare più sollectanente che trasportandoci nel momento fino nella camera della principessa, la mercè del mio tappeto. Non perdiamo tempo, a vivicinatevi ed assidietevi come me, essendo sufficientenente grande per contenerci tutti e tre senza star l'uno sull'altro. Ma prima organi altra cosa, d'amo ordine propriamo del momento, o di venire a trevarci al palazzo.

Quando quest'ordine fu dato, il principe Ali ed il principe Ahmed s'assisero sul tappeto col principe Hussain, e siccome avevano tutti e tre lo stesso desiderio di essere trasportati nella camera della principessa Nouromibar, così la loro brama fu esaudita, e vi furono trasportati tanto prontamente, che si accorsero di essere arrivati al luogo che avevano desiderato, senza per nulla partire da quello che avevano abbandonato.

La presenza de tre principi", si poco appettata, sparetta de donne egit emuchi della principessa, che non comprencia della principessa, che non comprencia della principessa, che non comprencia della principio, e gli enunchi stanos sol punto di segliaria su loro conte su genii che erano penetrate fino in luogo al quale non era permeso per un luogo al quale non era permeso per predi del lorare. Me al arvidero lo predi del lorare. Me al arvidero quelli che erano pronoccentibil per quelli che erano.

il principe Ahmed , non appena fu nella camera di Nouronnibar, e non appena ebbe veduto quella principessa moribonda, si alzò tosto da sopra il tappeto, la qual cosa fecero gli altri due principi , e s' avvicinò al letto , mettendole il suo pomo meraviglioso sotto le narici. Alcuni momenti dono la principessa aprì gli occhi, girò il capo dall' una e l'altra parte guardando le persone che la circondavano, e si mise a scdere sul letto chiedendo da vestirsi, colla stessa scioltezza e la stessa indifferenza che se non avesse fatto se non risvegliarsi dope un lungo sonno. Le donne le manifestarono subito, in un modo che indicava la loro gioia , che a' tre principi suoi cugini , e particolarmente al principe Ahmed , andava debitrice d'aver ricuperata si presto la sua salute. Immantinenti manifestando la gioja che aveva di rivederli, li ringrazio tutti insieme, ed il principe Ahmed in particolare. Siccome aveva domandato da vestirsi , i principi si contentarono di provarle quanto fosse mai grande il piacere che avevauo di essere giunti assai in tempo per contribuire ciascuno in qualche cosa, a trarla dal pericolo evidente in cui l'avevano veduta, e le dimestrarone i voti ardenti che facevano per la lunga durata della sua vita : dopo tutte le quali cose si riti-

- rarono. Mentre la principessa si vestiva, i principi, nscendo dal suo appartamento, andarono a prostrarasi a piedi del sultano horo padre, ed a rendergli i loro onaggi; ma comparendo ionauzi a hii trovarono d'essere già stati prevenuti dal principo.

cipal ennuco della principessa, che lo stava informando del loro impreveduto arrivo, ed in qual modo la principessa era stata perfettamente guarita per loro mezzo. Il sultano li ricevette e li abbracció con una gieia altrettanto più grande, in quanto che nello stesso tempo in cui li vedeva di ritorno, sapeva che la principessa sua nipote , da lui amata come se fosse sua propria figliuola , dopo essere stata spedita dai medici, aveva ricuperata la salute in un modo tanto meraviglioso. Dono i complinacoti dall'una parte e dall'altra, ordinarii iu una simile occasione, i principi gli presentarono ciascuno la rarità che aveva riportata : il principe Hussain il tappeto, che aveva avuto cura di riprendere uscendo dalla camera della principessa; il principe Alì il ciliudro d'avorio : ed il principe Ahmed il pomo artificiale; e dopo averne fatto l'elogio, ciascuno porgendogliela a seconda del suo grado, lo supolicarono di pronunziare su quella cui dava la preferenza, e però di dichiarare a chi de' tre dava la principessa Nourounihar per isposa secondo la sua promessa.

Il sultano delle Indie, dopo aver ascoltate con benevienza quanto i principi gli dissero per magnificare quello che avevano portato, senza interromperti, e ben informato di quel che era accaduto con la guargiono della principosa Nonrombiar, resto qualche tempo in silenaveva laro a rispondere. Egli interruppe finalmente il suo silenzio, e loro tenne questo discorso pieno di savigente.

- Figlinoli miei, io dichiarerei uno di voi con un gran piacere, se potessi farlo con giustizia ; ma giudicate voi stessi se lo posso. A voi , principe Abmed , egli e vero che la principessa mia nipote o debitrice della sua guarigione ed al vostro pomo artificiale; ma vi dimando, glie l'avreste voi procurata se prima il cilindro d'avorio del principe Ali non vi avesse fatto conoscere il pericolo in cui stava, e se il tappeto del principe llussain non avesse servito a venirla proutamente a soccorrere? Rignardo a voi, principe Alì , il vestre cilindro di averio ha servito a far conoscere, a voi ed a'principi vostri fratelli, che stavate sul punto di perdere la principessa vostra engina, ed in cio bisogua confessare ch' ella vi ha una graudissima obbligazione, Buogna però che conveniate che questa co- i gnizione sarebbe statu inutile pel bene che glie ne è venuto, senza il pomo artificiale e senza il tappeto. E in quanto a voi , principe Ilussain , la principessa sarebbe un' ingrata, se non vi mostrasse la sua riconoscenza, in considerazione del vostro tappeto, che si è trovato sì necessario per procurarle la guarigione. Ma considerate, che non sarebbe stato di nessun uso per contribuirvi, se pon aveste avuto cognizione della malattia mediante il cilindro di avorio del principe Alì, e se il principe Ahmed non avesse adoperate il suo pomo artificiale per guarirla. Però, siccome ne il tappeto, ne il cilindro di avorio, ne il pomo artificiale non offrone ta minima preferenza all' uno più dell'oltro, ma al contrario una perfetta eguaghanza a ciascuno, ed io non potendo concedere la principessa Nouronnihar se non ad un solo, così vedete bene da voi stessi che il solo frutto che avete ricavato dal vostro viaggio, è la gloria di aver contribuito tutti e tre a renderle la salute.

Stando la cosa în questi Ieruini, aspinuse îl sultano, vedire hone eziandro che spetta a me a ricorrere a du silva per determinarii ceriamente alla seciale de che debe for compositore de la color del color de la color del color de la color del color de la color del color de la color del color de la color de la color de la color de la color del color del color de la color del color del color del color de la color del color

blet rimanente io non dimentiro che delibor ingrazziari in generale, o ciascuno in particolare, come ora faccio, del dono che m'avet portato. Io bo mole rarità nel mio musso, na non ven la alcusa che pereggi la singularità del tappeta, del cinuatro di avverio del pomo artificiale. I di cui vado da sumentario del cinuatro di avverio del pomo artificiale, di cui vado da sumentario del certa del composito del consoni il vanono il primo luogo e che in contervo prezionamente, non per semiplic cu-riosità, ma per trarne uelle occasioni il vantaggio che se puni circavara.

I tre principi non elibero nulla da rispondere alla risoluzione pronunziata dal sultano. Quando furono fuori del suo cospetto, loro si forul a ciascuno un arco ed una freccia, che consegnarono ad uno dei

loro ufficiali, i quali s'eran tosto radunati appena avevan saputo la notizia del loro arrivo, ed andarono alla pianura degli esercizii de'cavalli seguiti da una innumerevole folla di popolo (1).

Il sultano non si fece già attendere; ed appena fu ginuto, il principe Hussain, come il primogenito, prese il suo arco e la sua freccia, e tirò il primo; il principe Alt tirò dopo , e la freccia si vide cadere più lungi di quella del principe Hussain; il principe Ahmed tirò l'ultimo, ma la freccia si perde di vista e nessuno la vide cadere. Si corse, si cercò, ma qualunque ricerca se ne facesse, anche dallo stesso principe Ahmed, non fu possibile di trovare la frece a ne presso ne lungi. Quantunque fosse credibile esser lui che avesse tirato più lungi, e però che avesse meritato la principessa Nouronnibar essergli accordata, siccome era necessario nondimeno che la freccia si trovasse per rendere la cosa evidente e certa, così ad onta di qualunque rimostranza egli facesse al sultano, costui nou lasció di giudicare in favore del principe Ali, E dati gli ordini pe' preparativi della solennità delle nozze, pochi giorni dopo si celebrarono con grande magnificenza.

(1) Questa particolarità del conto derivo forse da nu suo sparso tra gli 4rabi prina di Mamutto e contro uni i profeta si segglia nell' Accorano, Quesi suo è una specie di dicinazione mediante le frecce. Il modo in uni esse erano scagliate, la loro direzione erpso lo scopo o la foro diversione, servicano, secondo aleuni autori, di presagi per indoviane l'arcenire.

Secondo un' opinione più generalmente ricceula, questo genere di dirinazione si faceva con nomi iscritti sulle frecce e che si scedievano alla ventura. di condurce una vita esemplare, e che aveva stalulto la sua dimora e quella dei suoi discepoli, assai numerosi, in una piacevole solitudine.

Il principe Ahmed, per la stessa ragione del principe Hussain, non assistette nemmen egli alle nozze del principe Ali colla principessa Nouronnibar, ma non rinunziò al mondo come lui. Siccome non poteva comprendere in qual gnisa la freccia che aveva scoccata fosse, per così dire, divenuta invisibile, senza farsi scorgere da' snoi , e risoluto di cercarla in modo che non avesse nulla a rimproverarsi, andò al luogo in cui quelle del principe Hussain e del principe All erano state radunate; e da quel punto camminando a dritta ed a sinistra, ando sì lungi senza trovare quel che cercava, da giudicare che la durata fatica fosse stata inutile. Attirato nondimeno quasi suo malgrado, non lascio di proseguire la sua strada fino ad alcune rocce molto alte, ove sarebbe stato obbligato di volgersi quando avesse voluto passare innanzi, e quelle rocce, estremamente ripide, erano situate in un luogo sterile, a quattro leghe lontano dal luogo da cui era partito.

Avvicinandosi a quelle rocce, il principe Ahmed scorse una freccia che raccolse, e dopo averla considerata, fu assai meravigliato nel riconuscere ch'era la stessa stata scoccata da lui.

— E dessa, diss'egli tra sè; ma nè io, nè nessun mortale al mondo può avere la forza di tirare una freccia così lontauo. Siccome l'aveva trovata posata per ter-

ra, e non già conficcata per la pinta, giudicò che aveva percosso coutro la roccia, e che era stata respinta dalla sua resistenza.

—Yi ha del mistero, continuò egli anche tra sè, in una cosa si straordinara, e questo instero no può essere se non vantaggioso per me. La fortuna, dopo avermi aftitto, privandomi del possesso di un bene che doveva, come io lo sperava, formare la telicità della mia vita, me ne riserbo forse un altro per mis consolazione.

Immerso in questo pensiero, sicome la faccia delle rocce si a sanzava in punta formando più grotte, così di principe entrò in una di quelle grotte; e siconne ei guardava in ogni angolo, una porta di ferro si presento senza apparenza di serratura. Ei temette al bel principio che fosse chiusa; ma spinepadola si apri da dentro, e vide una desessi in lolee declivio, senza rardini.

per dove calò tenendo la freccia in mano. Credeva che stesse per entrare nelle tenebre : ma ben presto un'altra luce tutta differente succedette a quella che lasciava, ed entrando in un luogo spuzioso, a cinquanta o sessanta passi circa, scorse un malazzo magnifico di cui non ebbe il tempo di ammirare la bellissima struttura. Quasi nello stesso tempo, una signora d'un aspetto e d'un portamento maestoso, e d'una bellezza che la ricchezza delle stoffe ond'era vestita e le pietre preziose di cui era oruata non aumentavano per nulla, si avanzi fino sul vestibolo accompagnata da una schiera di donne, tra cui duro fatica a descernere la padrona.

Appena il principe Ahmed ebbe scorto la signora, avanzò il passo per andarle a rendere i suoi omaggi; e la signora, dal canto suo, che lo vide venire, lo prevenue con queste parole:

-Principe Ahmed, avvicinatevi, e siate il benvenuto.

Interieumo.

Il sorpresso del principe non in picciola La sorpresso chamara in un pene di cui non acrea ma intere a participamente del cui non acrea mai intere a participamente la capitale del sultano suo padre, non comprendando come potense esser conosciuto da una signora ignota a hii. Finalmente, inginocciolistosi in segono i immagnio innanzi alla signora, e rializatosi disse :

— Signora, al mio arrivo in un lungo ne ui avera a temere che il mia curiosità non mi avesse fatto penetrare impurinatione della consideratione di consideratione benvenuto. Ma, signora, senza commettere una incuvità, patrei dimandari per quale avventura accade, come voi siessa mi fate consocere, che in ona si ignoto a vui, che siete tanto a noi veina, sence de casi? a vata mia logolimo trainse che casi? I vatat mia logolimo traine che casi?

— Principe, gli disse la signora, entriamo nel salone, ed ivi soddisferò la vostra dimanda più comodamente per voi e per me.

Terminando queste parole la signora, per mostrare la strada al principe Almod, lo condusse in un salone, la cui meravigiiosa struttura, l'oro e l'azzurro che na abbellivanto la volta in cupola, e la ricchezza inestimalirle delle suppeltuti, gli parrero inna novità si grande, etnie manifesti la sua ammirazione col dire che nulla vera veduro di simile, e che non crede-

va nieute potessesi vedere che vi si approssimasse.

. — Io vi assicuro nondimeno, rispose la signora, che questa è la più meschina camera dei mio palagio, e ne converrete meco quando ve ne avrò fatti vedere tutti gli appartamenti.

Ella sali e si sedette sopra un sofa, e quando il principe ebbe preso posto vicino a lei, alla preghiera che glie ne fece:

-Principe, rispos'ella, voi siete sorpreso, dite, che io conosca voi senza che voi conosciate me; ma la vostra sorpresa cesserà quando avrete saputo chi io mi sia. Voi non ignorate senza dubbio una cosa, che la vostra religione v'insegna: la quale e , che il mondo sia abitato così da genii come da uomini. lo sono figliuola d'uno di questi genii, de'più potenti e de'più distinti tra loro, ed il mio nome è Pari-Banou. Laonde voi dovete cessare d'esser sorpreso che io conosca voi, il sultano vostro padre, i principi vostri fratelli, e la principessa Nouronnibar. lo sono informata ancora del vostro viaggio, di cui potrei dirvi tutt'i particolari, poiche io ho fatto mettere in vendita a Samarcanda il ponio artificiale che vi avete comprato; io a Bisnagar il tappeto che il principe Hussain vi ha trovato; ed io a Schiraz il cilindro di avorio che il principe All vi ha acquistato. Cio deve bastare per farvi comprendere che io nou ignoro nulla di quel che vi riguarda. La sola cosa che vi aggiungo è, che mi siete sembrato degno d'una sorte migliore di quella di possedere la principessa Nouronnihar, e che per farvi incamminare, siccome io mi trovava presente allorche scoccaste la freccia che vedo voi tenete, avendo prevednto che non sarebbe passata oltre quella del principe Alì, così la presi in aria, e le detti il movimento necessario aftinche venisse a percnotere la roccia presso cui l'avete trovata. Non spetta che a voi di profitare dell'occasione che vi si presenta per divenir niù felice.

sécone la fata Pari-Banou pronunció queste ultime parole in un certo tuono, guardando anche il principe Ahmed con producti per la bassado immatinent del la contrata del periodici del la contrata la contrata del la contrata la monto al viso, il principe non del fatica a comprender ed iquale felicità ella intendesse parlare. In un momento considero del Nouronimbar non potera più essadero del Nouronimbar non potent passava infinitamente in bellezza ed in legguadria, ed anche per uno syntro trascen-

dente e per ricchezze immense, quanto poteva fargii congetturara la maginicenza del palazzo in cui si trovava; e benedi il momento in cui gli era venuto il pensiero di cercare la seconda volta la freccia che aveva tirata, e, cedendo all'inclinazione che lo strascinava dalla parte del novello oggetto che l'insammava:

— Signora, rispose, quand'anche non avessi per tutta is mis vitta che la felicità d'essere vostro schiavo e l'ammiratore di tanti vezzi, pure ni stimere il più felice di tutt'i morțali. Perdonate l'audacia che ba di dimandarri questa gratia, e non isdepante, ricusandomela, di ammettere nella vostra corfe un priucipe il quale si dedice tutto a voj.

- Priucipe, soggiunse la fata, siccome è lungo tempo che io sono padrona delle mie volontà, col consentimento dei miei parenti : così non è già quale schiavo che voglio ammettervi nella mia corte, ma quale padrone della mia persona, di tutto ciò che mi appartiene o che può appartenermi, insieme a me, dandomi la vostra fede, e volendo aggradirmi per vostra sposa. Spero che non prenderete in cattiva parte che io vi prevenga con questa offerta. Già vi ho detto che son padrona delle mie volontà; ed aggiungerò che non è già lo stesso presso le fate che presso le donne nel mondo, le quali non banno l'uso di fare questa prevenzione, poichè terrebbero a gran disonore l'operare in questa guisa. Ma noi lo facciamo, e teniam per certo che se ne deve avere obbligazione. Il principe Ahmed, senza risponder

nulla a questo discorso della fata, e penetrato da riconoscenza, credette non poter meglio dimostrardiela che avvicinandosi per baciarle il fento della veste; ma ella non gite ne dette, il tempo, o presentandogli la mano, che egli bace, ritenendo e stringendo la sita, gli disse: — Principe Ahmed, non mi date voi la vostra fede com' lo vi do la mia?

— Eh signora, rispose il principe fuori di se per la gioia, che potrei far di meglio e che mi facesse maggior piacere t SI, mia sultana, mia regina, io ve la do col mio cuore senza riserva.

— Quand' è così, riprese la fata, voi siete il mio sposo ed io sono la vostra. I matrimonii non si contraggono tra noi con altre cerimonie (I), e sono più fermi

(1) Questo modo di matrimonio è assolutamente simile a quello che si chiued indissolubil che non lo seno Ira gli unumini, ad ont delle fornalità che essi richiedono. Presentemente, prosegui ella, mentre che si preparera il festiono delle internationale delle delle

Alcune aucelle della fata, che erano entrate nel salone con lei e che compresero quale fosse la sua intenzione, uscirono, e poco dopo portarono alcuni cibi

ed eccellenti vini.

Allorchè il principe Ahmed obbe maspiato e bevitto per quanto volle, la fata Pari-Banou le condusse di appartamento un appartamento, ove vide il damante, principa di proposito di proposito di principa rezione fipe adoperate collectico, principa rezione fipe adoperate collectico, Pagata, il dissipro, il profico el ogni specio di marmi i più preziosi, senza parlare delle suppellettisi, che erano di una riccheza mestimabile, il tutto adoperato con una profusione si maravigliosa che, proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di servi alla del di simile al mondo, poter esservi sulla di simile al mondo, per es-

— Principe, gli disse la fata, se voi ammirate tantu il mio palazzo, che per voro ha grandi hellezze, che direste di quello del capo de hellezze, che direste di quello del capo de lossori genii, il quale è hen altrimenti bella, spazioso, magnifico l Patrei farvi ammirare anche la bellezza del mio giardinie, ma, soggiumes ella, ciò sarà un'altra volta. La notte intanto avvicinast, ed è tempo di metterci a tavola.

La sala, in cui la fata fece entrare il principe Ahmed, e nella quale la tavola era servita, era l'ultima del palazzo che le restava a far vedere al principe, ed

ma nell'India matrimonio dei gandinrans o coinis clesti, il quale consiste semplicemente nel conseano reciproco delle parti confraeuti, sensa nessuna certimonia, e non è però meno acide con consiste del consiste del nel departicolarmente riserbato agli somisti che fanno parte delle classi regule e militare. Pi ha dunque ogni region di credere che questa parte dell'istotia, o l'istoria stessa, è tratta da qualche cunto indiano.

essa non era inferiore a nessuna di quelle che aveva innanzi vedute. Entrando, ammiro l'illuminazione d'una infinità di candele profumate di ambra, la cui quantità , lungi dal far confusione , atava in una simmetria ben disposta che faceva piacere a guardare. Ammiro anche una gran tavola carica di vasellame , che l'arte rendeva più prezioso della materia, e parecchi cori di donne, tutte di una bellezza a rapire e riccamente vestite, che cominciarono un concerto di voci e di ogni specie di strumenti i più armoniosi che avesse mai intesi. Eglino si misero a tavola; e siccome Pari-Banou prendeva una gran cura di servire al principe Alimed i più delicati cibi, ch'ella gli nominava a seconda 'che l' invitava' a gustarne, e siccome il principe non aveva mai inteso parlarne e li trovava squisiti , così ne faceva l'elogio, dicendo che il buon trattamento che ella gli faceva sorpassava ogni altro che si potesse fare tra gli uomini. Si congratulo ancora sull'eccellenza del vino che gli fu servito, di cui non cominciarono a bere, egli e la fata, che all'ultima portata composta di frutti, di dolciumi e di altre cose proprie a farlo parer migliore.

Dopo il pasto infine, la fata Pari-Banou cd il principe Alimed si allontanarono dalla tavola, che fu trasportata via sul momento, e si sedettero sul sofà a loro agio, colle spalle appoggiate ad origlieri di stolla di seta a gran fioroni di differenti colori, lavoro ad ago d'una grande delicatezza. Immantinenti un gran numero di genii e di fate entrarono nella sala e comiuciarono un sorurendente hallo che continuarono fino a che la fata cd il principe Ahmed si alzarono. Allora i genii e le fate, continuando a ballare, uscirono dalla sala e camminarono innanzl ai novelli sposi fino alla porta della camera in cui il letto nuziale era preparato. Quando vi furono giunti, si disposero in doppia fila per lasciarli entrare. indi si ritirarono, e li lasciarono pella libertà di coricarai.

ilbertà di concaras.

La festa delle nozze fu continuata il di successivo, o imeglio, i giorni che ne segumono la celebrazione finono una festa continuata, che la fata Pari-Banou, cul la cosse ra facile, seppe diversificare con novelli intingoli e novelli cibi nei banchetti, con nuo-ve danze, con nuovi sonectri, con nuovi donectri, con nuovi directimenta, tutti si straordinarii, che ili

principe Ahmed non avrebbe pointo goderli in tutta la sua vita tra gli uomini, quando pure fosse stata di unile anni.

L'intenzione della fata non fu solamente di dare al principe pruove essenziali della sinccrità del ano amore e dell' eccesso della passione in tanti modi; ma volle eziandio fargli conoscere con ciò che , siccome non aveva nulla a pretendere alla corte del aultano suo padre ed in alcun luogo dell' universo , senza pariare della sua bellezza e de vezzi che l'accompagnavano, non troverebbe nulla di simile alla felicità di cui godeva appresso a lei, affinche se le affezionasse interamente e non mai se ne separasse. Ella riuscì perfettamente in quanto a' avea proposto, poichè l'amore del principe non diminul col possesso, auzi aumento ad un punto che non sarebbe stato più in suo potere di cessare di amarla, quand'anche ella avesse potuto risolversi a non più amarlo.

A capo di sei meai il principe Ahmed, che avea sempre amato ed onorato il sultano suo padre, concepì un gran desiderio di saper notizie di lui; e siccome nou poteva soddisfarlo se non assentandosi per andarne in traccia egli medesimo, no narlò a Pari-Banou in un colloquio, e la prego di volcrglielo permettere. Questo discorso inquietò la fata, la quale temette che fosse un pretesto per abbandonaria;

e però gli disse :

- In che posso io avervi cagionato malcontento per obbligarvi a dimandarmi questo permesso? Sarebh' egli possibile che aveste dimenticato di avermi data la vostra fede, e che non amaste più me che vi amo tanto appassionatamente? Voi dovete essere ben persuaso per le pruove che non cesso di darvene.

- Mia regina , rispose il principe Abmed, io sono convintissimo del vostro amore, e me ne renderei indegno se non ve ne manifestassi la mia riconoscenza con un reciproco affetto. Se siete offesa della mia domanda, vi supplico a perdonarniela, non essendovi riparazione che non sia pronto a farvene. lo non l'ho fatto per dispiacerri, ma unicamente per cagione di rispetto verso il sultano mio padre, che io desidererei di liberare dall'afflizione in cui debbe essere immerso per un' assenza così lunga, afflizione altrettanto più grande, come ho cagione di supporto, in quanto che non ni erederà più in vita. Ma poiche non aggradite che vada a dargli questa consolazio-

ne , jo voglio ciù che voi volete , e non y'ha nulla al mondo che non sia pronto a fare per compiacervi.

Il principe Ahmed, che non dissimulava e che l'amava in auo cuore tanto perfettamente quanto ne l'assicurava culle sue parole, cessò d'instare davvantaggio sul permesso che le aveva dimandatu, e la fata gli manifestò quanto fosse soddislatta della sua sottomissione. Nondimeno, siccome non poteva assolutamente abbandonare il disegno che avea formato, si studiò d'intrattenerla di tempo in tempo delle belle qualità del sul tano delle Indie, e soprattuttu delle priiove di tenerezza di cui gli era obbligato egli particolarmente, colla speranza che alla fine si sarebbe lasciata persuadere.

Siccome il principe Ahmed l'aveva giudicato, era vero che il sultano delle Indie , in mezzo a' godinienti fatti in occasione delle nozze del priucipe Ali 6 della principessa Nouronnihar , cra stato sensibilmente afflitto dall'allontanamento de' due altri principi suoi figlinoli. Non istelle hingo tempo ad essere informato del partito che il principe Hussain aveva preso di abbandonare il mondo e del luogo che aveva scelto per ritirarvisi. Siccome ogni buon padre, il quale fa consistere una parte della sua felicità a vedere i suoi figliuoli , specialmente allorche si rendono degni della sua tenerezza, avrebbe amato meglio che fosse rimasto alla corte presso alla sua persona ; e siccome noudimeno non poteva disapprovare che avesse fatta la sce'ta dello stato di perfezione di cui si era impegnato, sopnortò la sua assenza con pazienza. Fere tutte le diligenze possibili per aver novelle del principe Ahmed; spacciò corrieri in tutte le province de' suoi stati, con ordine a' governatori di arrestarlo e di obbligarlo a ritornare alla corte ; ma le cure che si dette non ebbero il successo che aveva aperato, e le sue pene in vece di diminuire, non fecero se non aumentare, Spesso ne parlò col suo gran visir, dicendogli:

- Visir , tu sai che Ahmed è quello tra i principi miei figlinoli che io ho sempre amato teneramente, e tu non ignori to vie che bo prese per giugnere a ritrovario senza riuscirvi. H dolore che no sento è così vivo che vi soccomberò alla fine se tu non hai compassione di me. Per poco che abbi riguardo della mia conservazione, ti scongiuro di aintarmi del tno socrorso e de tuoi consigli.

Il gran visir, non meno affezionato alla I persona del sultano che zelante nell' adempiere l'amministrazione dello stato, pensando a' mezzi di apportargli sollievo, si ricordò di una maga di cui si dicevano maraviglie, e propose di farla veuire e di consultaria. Il sultano vi consenti, ed il gran visir dopo averla maudata a chiamare, glie la condusse egli medesimo.

Il sultano disse alla maga:

- L' afflizione in cui sono, dono le nozze del principe All mio figliuolo e della principessa Nouronnihar mia nipote, dell'assenza del principe Ahmed è sì conosciuta, che tu non l'ignorerai senza dubblo. Colla tua arte e colla tua abilità non patrai dirmi ciò che n'è divenuto? Che fa egli dunque? Debbo sperare di rivederlo?

La maga, per soddisfare a quanto il sultano le dimaudava, rispose:

- Sire, qualunque abilità possa avere nella mia professione, non mi è possibile nondinieno di soddisfare sul momento la dinianda che la maestà vostra m'ha fatta. Ma se ella vuol concedermi un po' di tempo fino a domani, le darò la risposta.

Il sultano, accordandole quel differimente , la rimandò con pramossa di ben ricompensaria, se la risposta si trovava conforme al suo desiderio.

La maga ritornò il dimani, ed il gran visir la presento al sultano per la seconda volta. Ella disse al sultano :

- Sire, qualunque diligenza io abbia usata, servendomi delle regole dell' arto mu , per obbedire alla maestà vostra su ció ch' ella desidera di sapere, non ho pointo trovare altra cosa se non che il principe Alimed non è morto : la cosa è certissima, e può assicurarsene. Quanto al luogo ove può essere, è quello che non ho poluto scoprire.

Il sultano delle Indie fu obbligato a contentarsi di questa risposta, che lo lascio quasi nella stessa inquietudine di prima sulla sorte del principe suo figlmolo.

Per ritornare al principe Ahmed, egli parlo si spesso alla fata Pari-Banou di suo padre, seuza mostrar davvantaggio il desiderio che aveva di vederlo, elie hen presto quella comprese il suo discgno quale fosso. Laonde, come si fu accorta del suo ritegno e del timore che a-

gli aveva fatto, inferì primieramente che l'amore che aveva per lei , di cui non cessava di darlo pruove in ogni incontro, era sincero. Poscia, giudicando da se medesima dell' inginstizia che userebbe nel far violenza ad un figliuolo sulla sua tencrezza per un padre, volendo forzarlo a rinunziare sll'inclinazione naturale che ve lo portava, risolse di concedergii ciò ch' ella vedeva bene esser sempre da lui desiderato ardentemente. Ella gli disse un giorno.

-Principo, il permesso che mi aveto dimaudato di andar a vedere il sultano vostro padre, mi aveva fatto concepire un giusto timore, che questo un pretesto non fosse per darmi un contrassegno della vostra incostanza, e per abbandonarmi; ue io altro motivo ho avuto se non questo per negarvelo : ma presentemente, convinta affatto delle vostre parole, di poter sicura riposarmi sopra la vostra costanza e sulla stabilità del vostro amore, in conseguenza cangio di sentimento, e vi accordo questo permesso, ad una condizione nulladimeno, la quale consiste, nel giurarmi prima che la vostra iontananza non sarà molto lunga, e che ben presto ritornerete. Questa condizione non deve darvi pena , come se l'esigessi da voi per diffidenza, non prescrivendovela io se non perchè so ch'essa non ve ne recherà , dopo di essere convinta , come ve l'ho attestato, della sincerità del vostro amore.

Il principe Ahmed prostrarsi volle ai piedi della Fata per meglio dimostrarle quanto egli penetrato fosse di riconoscenza ; ma olla ne lo impedì. - Mia sultana, egli disse, conosco tutto il prezzo della grazia che mi fate; ma mi mancano le espressioni per ringraziarvene tanto degnamente, quanto richiederebbero le nie hrame. Supplite alla mia insufficienza, ve no scongiuro, e per quanto possiate supporre, siate pur persuasa che si estendono anche più oltre i miei pensieri. Voi avete avuto ragione di credere che il giuramento, che da me esigete, non sarebbe per darmi pena. lo re lo faccio tanto più volentieri, in quanto cho ormai non è più possibile che senza di voi io viver possa. Eccomi adauque prento alla partenza, e la sollecitudine che mettero a ritornare, conoscer vi farà, che l' avrò fatto, non già per timore di rendermi sperginto, se vi maneassi, ms peryeva di dispiacerle, dopo il rifinto che I che seguita avrò la mia inclinazione, la

quale si è di vivere inseparabilmente con voi per tutto il rimanente de' miei giorni; e se qualche volta, concorrendovi il vostro assenso, me ne allontano, sfuggirò il dispiacere che cagionar potrebbemi una lontananza troppo lunga.

Pari-Banou resto tanto maggiormente penetrata da questi sentimenti del priucipe Ahmed, in quanto che essi la liberarono dai sospetti che formati contra di lui aveva, a cagione del timore, che la sua premura nel voler andar a vedere il sultano dell' Indie non fosse uno specioso pretesto per rinunciare alla fede ch' egli promessa avevale. - Principe , essa gli disse, partite quando vi piacerà; ma prima non isdegnate, anzi pigliate in buona parte alcuni consigli che sono per darvi , sopra la manicra uella quale sarà vostro vantaggio che vi comportiate nel vostro viaggio. Primicramente io non credo ehe sia a proposito che parliate del uostro matrimonio al sultano vostro padre. nè della mia qualità, e tanto meno del luogo in cui stabilito vi siete ed ove soggiornate da che lontano da lui vivete. Pregatelo a contentarsi solo di sapere che siete felice, che nulla d'avvantaggio bra-mate, e che il solo motivo che da lui guidato vi avrà sia quello di far cessare le inquietudini in cui esser peteva nell'incertezza del vostro destino. Per colà accompagnarlo da ultimo assegnogli venti cavalieri sonra bellissimi cavalli riccamente bardati. Quando il tutto fu prouto , il priucipe Ahmed pigliò congedo dalla fata abbracciandola, e rinnovandole la promessa di ritornare quanto prima. Fugli condotto il cavallo ch'essa avevagli fatto tenere apparecchiato . .il quale, oltre all'essere adornato di ricchissimi arnesi, era pure più bello e di maggior pregio di qualunque altro che fosse nelle scuderie del sultano dell' Indic. Egli in leggiadrissima maniera lo salì, con gran piacere della fata, e, dopo averle dato l'ultimo addio, se ne partì.

Non essendo la sirada, che conduceva alla capitale dell' Indie, molto lunga, il principe Ahmed poco tempo v'impiegò a giungerio. Sindio ob' egli vi entrò, il popolo, giulialeta di riveledro, lo accolise con acclamazioni, e la maggior parto so applicamazioni, e la maggiori parto so applicamo del mitano. Il qualita popolo del mitano. Il qualita con con giulio lo ablaracció, delendosi null'adimeno, con maniera che provenira dalla sua tenerçaza paterna, i

dell'affizione in cui una così lunga lontananza immerso lo aveza. E questa loutananza, egli soggiunse, tanto maggiormente dolorosa mi è stata, in quanto che dopo la risoluzione sorta a vostro svantaggio ed in favore del principe. All vostro fratello, aveza luogo di tenere che trasportato non vi foste a qualche operazione da disperato.

- Sire , ripigliò il principe Ahmed, lascio consideraro alla maestà vostra, se dono aver perduta Nouronnihar , la quale era stata l'unico oggetto delle mie brame, risolver mi poteva ad essere testimone della felicità del principe Alì. Se fossi stato capace di una indegnità di questa natura, che sarebbesi mai pensato del mio amore alla corte e nella città , e che pensato ne avrebbe la maestà vostra niedesima? L'amore è una passione che non abbandonasi quando si vuole; esso domina, esso signoreggia, nè concede tempo ad un vero amante di far uso della ragione. La maestà vostra molto ben sa che, scoccando la mia freccia, una cosa assai stravagante mi accadde , pon mai a chi si sia accaduta, cioè, che quantunque in una pianura tanto unita, e senza nessun ostacolo quanto quella degli esercizi de' cavalli , possibile non fu di ritrovar la freccia da me scoccata : il che fu cagione che io perdessi una causa, la cui vittoria non era al mio cuore meno dovuta, di quella che lo fosse ai principi miei fratelli. Vinto dal capriccio del destino, non perdetti il tempo in inutili lamenti. Per appagare il mio spirito inquieto sopra questo accidente, il cui intrigo non comprendeva, mi allontanai dalle mie genti, seuza che se ne accorgessero, e solo me ne ritornai sopra il luogo per rintracciar la mia freccia. Di qua di là la ricercai , a dritta a sinistra del luogo in cui sapeva che quelle del principe Hussain e del principe Ali raccolte erano state, ed in cui parevami appunto che la mia fosse caduta ; ma tutta la pena che mi detti fu inutile. Senza stancarmi però , proseguii le mie ricerche , continuando a camminare innanzi sonra il terreno presso a poco in linea retta, ove m' immaginava che quella potesse esser caduta. Più di una lega già fatta aveva, sempre fissando gli occhi ora dall' una ora dall' altra parte, e di quando in quando auche girandomi per andare a riconoscere la minima cosa che darmi potesse

l'idea di una freccia, allorche finalmen-

te ben considerai, che la mia venuta esser non poteva lanto oltre. lo mi fermai. ed interrogai a me siesso se avessi perduto lo spirito, e se sprovveduto fossi di buon senno, a segno di lusingarmi d'aver forza di spingere oua freccia ad una si lunga distanza, che veruno dei nostri eroi , più antichi e rinomati pel loro valore, scoccata giammai avessero. Fatto questo raziocipio, andai per abbandonare la mia impresa : ma quando eseguir volli la mia risoluzione, mi sentii strascinato como contro nia voglia ed a mio dispetto; sì che, dopo aver camminato per quattro legbe, fin dove la pianura è terminata da dirupi , vidi una freccia, accorsi , la raccolsi , e ricouobbi che era per l'appunto quella che scoccata aveva, e che nou era stata ritrovata no nel luogo, nà nel tempo nel quale dovevasi. Così che in vece di pensare che la maestà vostra fatta mi avesse una ingiustizia pronunciando a favore del principe Ali, interpretai quaoto erami accaduto tutto altrimenti; ne dobitai che in ciò non si conlenesse un mistero a mio vantaggio, sopra il quale nulla trascurar doveva per venirae in chiaro : ed ottenni il mio inteuto senza allontanarmi dal luogo ov'era. Ma questo è un altro mistero , il quale supplico la maestà vostra a non riucrescerle che lo passi sotto sileuzio : come pure di bastarle d'intendere dalla mia bocca stessa, che contento e felice sono del mio destino. In mezzo a questa felicità, come la sola cosa che disturbavala , e che fosse canace di disturbarla, era l'imquietadine nella quale nou dubitava che la maestà vostra non fosse, a motivo di ciò che divenuta esser io potessi dopo che allontanato mi sono e partito dilla corte, ho creduto esser mio principal debito di venirnela a liberare , ne ho voloto mancarvi. Questo è l'unico mot-vo che mi conduce; e la sola grazia che dalla maestà vostra imploro, si è di permettermi che venir possa di quando in " quando a rassegnarle i miei rispetti , ed

— Figliand mio, rispone il soltano del-P. Indie, negar non vi posso la peraissione che un ricercate. Avrei nulladimeno motto meglio anato che risolveri potato avoste a starcene meco. Diemi almento ner icerce potriv voste non contrato avoste a starcene meco. Diemi almento ner icerce potriv voste non contrato avoste a starcene meco. Diemi almento ner icerce potriv voste non contrato avoste a starcene meco. Diemi almento ner icerce potriv voste non contrato i stasso personalmente a darmene, quando la vostra presenate fosse necessativa di starcene proporti por di posto in dimenquando la vostra presenate fosse necessatica al sultano vostro poder 2 non. Vi-

a saper notizie dello stato di sua salute.

ria. — Sire, ripigliò il principe Ahmed, ciò che la messi vostra mi richera forma una parte del mistero di cui le ho parlato. La sipplico adunque compueeri che io osserri pure il aleuzio sopra questo articole; polochi io vereo il frequentemente a fare il mi dovere, che teno puttosto di reodermi importuno, che di tracuratezza quando la mia presenta ser in necessaria.

a necessiria. Il sultano dell'Indie, non stinoslundi Il sultano dell'Indie, non stinoslundi princicia di la sultano dell'Ambarata di la sultano di la contra di la sultano di la sultano di la sultano di la sultano di non voglio internario più oltre la vostro secreto, e ve ne lascio assoluto pidrone piacere maggiore di quello di venire a ristituttria i colla vostra presenza il giulio che da Latot tempo non aveva provato, c che il he vuoto sarete tutte le volte clie venir potrete, senza pregindizio delle vostre occupazioni e dei vostri piaceri.

Il princine Aluned non si fermò più di tre giorni alla corte del sultano suo psdre : nel quarto partissene di buon mattino : e la fata Pari-Banou lo rivide con altrettanto maggior giobilo, in quanto ch' essa non aspettavasi che si iu breve ritornar dovesse; e la sua sollecitudine fece che condannossi ella stessa di averlo sospettato capace di mancare alla fedeltà che le doveva, e che promessa avevale tanto solennemente. Non simulando il suo pensiero essa al principe , francamente confessogli la sua debolezza, e addimandogliene perdono. L'unione affora dei due amanti fu cotanto perfetta, che cio che l'inio voleva l'altro pore le bramava.

Un mese dono il ritorno del principe Ahmed, come la fata Pari-Banon osservato ehbe, che da quel tempo questo principe, il quale trascurato non aveva di forle il racconto del suo viaggio, e di parlarle del collognio che avuto aveva col sultang suo padre, io cui chiesta avevagli la permissione di andarlo di quando iu quando a vedere, che questo principe, dico, parlato min le aveva del sultano quasi che se al mondo stato più non fosse, mentre prima tanto spesso glie ne parlava, essa giudico, che se ne astenesse per la considerazione e stima che per lei nudriva. Laonde ella colse l'occasione im giorno di tal maniera parlargli: - Principe, ditemi, avete voi posto in dimenricordate forse più della promessa che fatta gli avete di andarlo di quando in quando a vedere? In quanto a me dimenticata non mi sono di quanto cominicato mi avete al vostro ritorno, e ve'lo suggerisco alla mente, affinche voi più a lungo non differiate ad adempiere per la prima volta alla vostra promessa.

- Signora, rispose il urincipe Ahmed collo stesso allegro tuono della fata, siccome reo non mi credo della dimenticanza di cui mi parlate, amo meglio tollerare il rimprovero che mi fate, senza averlo meritato, che di esserini esposto ad un rifinto, dimostrandovi fuor di tempo la premura di otteuere una cosa, che avreblie potuto darvi pena accordandomela. -Principe, dissegli la fata, non voglio che conserviate più oltre per me questi riguardi ; ed acciocche simil cosa più non accada, siccome scorso è un niese che veduto non avete il sultano dell'Indie vostro padre, parmi che interpor non dovete fra le visite, che fargli dovete, un maggior intervallo che di un mese, Principiate adunque dimani, ed egualmente continuate nella stessa guisa di mese in mese, senza che bisogno vi sia che me ne parliate, e che aspettiate che io ve ne parli, poiche molto volentieri vi aderisco.

Il principe Ahmed partissene il giorno seguente collo tesso accompagnamento, ma più splendido; ed egli itesso, salito sopra na hellissimo catallo hen hardato, e vestito con magnificznas maggiore della prina volla, venne accordo dal sultano collo stesso giulitio e collo stesso sodi-sazione. Contuno egli per moti mesì a vinitario, e sempre in un equipaggio e più ricco e più ricero e più ricero

Finalmente certi visiri favoriti del sultano, i quali giudicarono della grandezza e del potere del principe Ahmed dai contrassegni che apparir ne faceva, abusarono della libertà che il sultano dava loro di parlargli, per fargli nascer sospetti contro di quello. Rappresentarongli essi. che la huona pradenza vuleva ch'egli sapesse ove il principe suo figliuolo facesse il suo soggiorno; donde ricavasse il mezzo di fare una tale spesa, quando che assegnato non avevagli uè appannaggio, ne una sicura rendita, e che non sembrava venir alla corte se non per rimproverarlo , affettando di far vedere ch'egli bisogno non aveva delle sue liberalità per vivere da principe; e che finalmente era degli artefici. I loro cavalti pure sono così

da temere ch'egli sollevar non facesse i popoli per tentare di balzarlo dal trono,

Il sultson dell'Indie, il quale era molto lontano dal penser che il principe Ahmed capace fosse di fornare un disegno contanto persicolo quanto quello che i favorti fargli credere volevano, lor dises :— Noi vi inganante; mò figliuolo mi ana, e del suo amore sono tanto nagerirente sivino della sua fedicità, in uninistrato il munino motivo di esser di me diseguata.

Sopra queste ultime parole uno dei favoriti colse l'occasione di dirgli : - Sire. ancorche la maestà vostra, al generale parere ilegli nomini sennati, pigliare non abbia potuto un partito migliore di quello che ha eseguito per accordare i tre principi a motivo del matrimonio della principessa Nouronnihar, chi sa se il principe Ahmed si sia sottoposto alla decisione del destino colla stessa rassegnazione del principe Ilussain? Non può egli essersi immaginato che solo la meritava, e che la maestà vostra, invece di accordarla a lui in preferenza de' smi maggiori fratelli, fatta gli abbia una inginstizia, rimettendo l'affare a quanto deciso ne sarebbe dalla sorte? La maestà vostra dir può, soggiunso il malizioso favorito, che il principe Ahmed non dà a conoscere contrassegno alcuno di dispiacere, che i nostri timori sono vani, che con troppa facilità ci spaventiamo, e che abbiamo gran torto di suggerirle sospetti di tal natura contro un principe del suo sangue, i quali forse non banno fondamento alcuno, Ma, sire, proseguì il favorito, può dirsi ancora che questi stessi sospetti abbiano buon fondamento. La maestà vostra non ignora, che in un affare tanto delicato e tanto importante appigliarsi bisogna al più sicuro partito. Consideri ella che la simulazione per parte del principe può lusingarla ed inganuarla, e che il pericolo è tanto maggiormente da temersi, in quanto che non sembra essere il principe Ahmed dalla sua capitale molto lontano. In fatti, s'ella vi ha prestata la stessa attenzione che noi, osservare ha potuto, che al giungere di tutte le volte, egli e le sue genti sono in istato, da cui ben si comprende cho hreve è stato il loro viaggio, I loro vestiti, e gli arnesi dei cavalli con tutto il loro equipaggio, sono nello stesso spleudore che se fossero allora usciti dalle mani bardamentati, come se guidati esser dovessora da Im semplice passegio, Questi contrassegni della vicinanza del principe Ahmed sono tanto evidenti, de mancare al nostro debito crederenmo se not giene accessimo la notra milisismi rimostranza, affinchè, a riguardo della sna propria conservazione, e per il bene dei suoi sudditi, ella vi presti quell' attenzione che guidicherà conveniente.

Terainato ch'ebbe il favorito questo lungo discorso, il sultano pose pur fine al colloquio, e disse loro: — Checchè ne sia, quantituque non credo il mio figliaolo Ahmed tanto iniquo, quanto persuadermelo volete, nou lascio nulladimeno di esservi obbligato pei consigli suggeritimo, nè diabito che non me gl'insinuate con una retta intenzione.

Il sultano dell' Indie parlò in tal maniera ai suoi favoriti, senza far loro conoscere che i discersi loro fatta avessero la minima impressione sul suo spirito. Non lasciò egli pertanto di conservarne qualche timore, e risolse di far indagare le tracce del principe Ahmed, senza darne cognizione alcuna al suo grau visir : al qual nopo fece venir la maga; alla quale, introdotta che fu da una porta secreta e guidata nel suo gabinetto, dis-se: — Tu significata mi hai la verità, quando mi hai assicurato che il mio figliuolo Ahmed nou era morto, e te ne conservo distinto obbligo. Un altro piacere fare mi devi. Dopo che l'ho ritrovato, e che di mese in mese sc ne viene alla mia corte, ottenere non ho potuto da liù che mi partecipasse in qual luogo stabilito si sia, ne importunario ho voluto, perchè contro sua voglia mi palesasse il suo secreto. Ma io ti credo sufficientomente capace che fare in maniera tu possa di appagar pienamente la mia curiosità, senza che ne egli nè vermo di mia corte nulla saper ne possano. Tu sai ch' egli ora qui si ritrova, essendo solito di partirsene senza prender congedo nè da me nè da veruno della mia corte; però, senza perder tempo, va subito dictro allo sue fracce, e, con tanta accuratezza osservalo, ch'esser certa tu possa ov'esso ritirasi, e portamene la risposta,

Nell'ascire dal palazzo del sultano, come la maga saputo 'aveva in qual linogo il principe Ahmed ritrovata avesse la sua freccia, subito vi andò, e si nascose fra i diripi, di modo ch'esser veduta non poteva. Nel giorno soguente, sullo spuntar dell'alba il principe Ahmed so no parti, senza essersi congedato ne dal sultano, ne da veruno dei cortigiani, secondo il suo sotito. La maga a venir lo vido, e lo accompagno cogli occhi, finche lo perdette di vista col suo accompagnamento.

Come quei dirupi formavano una barriera insuperalulo ai mortali così a piedi come a cavallo, tanto erano scoscesi, la maga giudicò una delle due, o che il principe si ritirasse in una caverna, o ia qualche luogo sotterraneo, in cui facessero il loro soggiorno i genii e le fate. Quando giudicato ebbe che il principe e le sue geuti disparsi esser dovevano, e rientrati o nella caverna o nel sotterranco secondo che aveva immaginato, uscì essa dal luogo ove nascosta erasi, ed aadossene a dirittura nella grotta, ov'eatrar veduti li aveva. Essa vi entro, ed inoltrandasi fino a che terminavasi in molti andirivieni, guardò da tutte le parti, sndando e ritornando molte volte per i medesimi luoghi : ma nonostante la sua diligenza, ella non vide alcuna apertura di caverna, non che la porta di ferro, la quale non era sfuggita alla ricerca del principe Ahmed ; poiche quella porta selamente era visibile agli uomini, e particolarmente a certi, la presenza dei quali esser grata poteva alla fata Pari-Banon,

cd in niun modo alle donne. La maga, la quale vide che la pena ch'ella si prendeva era inutile, fu obbligata di contentarsi della scoperta che fatta aveva. Ritornò ella a renderue conto al sultano, e terminando di fargli il racconto delle sue investigazioni, soggiunse: - Sire, come la macstà vostra può comprenderlo, dopo quanto ho avuto l'onose di significarle , non mi sarà difficile di darle tutta la soddisfazione ch' ella desiderar può riguardo alla condotta del principe Ahmed. Presentemente non le dirò il mio parere, amando meglio di farglielo conoscere in una maniera ch' ella dubitar non ne possa. Per giungervi non le ricerco se non tempo e sofferenza con la permissione di lasciarmi operare, senza informarsi dei mezzi dei quali ho disegno di servirmi. Il sultano, aggraditi gli spedienti che la maga voleva metter in pratica, le disse : - Tu sei la padroaa, va ed opera come a proposito giudicherai, ch' io aspettero con sofferenza l'effetto delle tue promesse. E per maggiormente incoraggiarla , la regalò d'un diamante

di un valoro grandissimo, dicendole che quello era un picciolo contrassegno del molto che intendera di darle in piena compensazione di ciò che fatto avrebbe, terminato appena di prestargli il servigio importante, per l'adempimento del quale riposara tutto sopra la sua abbilat.

Siccome il principe Ahmed, da che ottenuta aveva dalla fata Pari-Banou la permissione di andar a corteggiare il sultano dell' Indie , tralasciato non aveva di regolarmente andarvi una volta al mese : così la maga, la quale non lo ignorava, aspettò che il mese che scorreva terminato fosse. Un giorno o due prima che finisse, non trascuro di andare a piè dei dirupi, nel luogo in cui perduto aveva di vista il principe e le sue genti , e quivi aspettò coll'intenzione di eseguire il progetto ch' ella immaginato aveva. Nel giorno seguente il principe Ahmed usol al suo solito dalla porta di ferro collo stesso accompagnamento che solito era di seguirlo, e giunse vicino alla maga, che egli non conosceva per quella che fosse. Appena veduto ebbe, ch'ella coricata stava col capo appoggiato al dirupo, e che si lamentava come una persona che molto patisce, la compassione operò di maniera ch'ei si rivolse per avvicinarsi a lei, e ricercolle quale il suo male fosse, e ciò che far potesse per esserle di sollievo.

L'astuta maga, senza alzar il capo, guardando il principe in una maniera tale da accrescere il compatimento di che era già penetrato, rispose con parole interrotte come se avesse una gran difficoltà di respirare, ch'ella era partita dalla casa per andar alla città , e che per istrada era stata assalita da una febbre tanto violenta, che finalmente le forze le erano mancate, e che costretta era atata a fermarsi, ed a starsi nella maniera, in cui egli la vedeva, in un luogo lontano dall'abitato, e perciò senza speranza di soccorso. - Buona donna , rispose il principe Ahmed , non siete tanto lontana dal soccorso del quale avete bisogno, quanto voi lo credete. Son pronto a darvene le prove , ed a mettervi a coperto molto di qui vicino , in un luogo nel quale si avrà per voi non solamente tutta la possibile premura, ma ancora ove ritroverete una sollecita guarigione. Al quale effetto alzatevi, e tollerste che uno dei miei seguaci vi pigli in дгорра.

A queste parole del principe Ahmed , la maga, la quale non fingeva di essere inferma se nou per conoscere ov'egli soggiornasse, ciò che facesse, e quale fosse il suo destino, non ricusò il benefizio che con tanta gentilezza le offeriva ; e per dimostrargli ch'ella accettava l'offerta piuttosto col fatto che colle parole, fiugendo che la violenza del male sup-posto ne la impediva, fece ogni sforzo possibile per alzarsi. Nello stesso tempo due cavalieri del principe scesero da cavallo, l'aiutarono a rialzarsi, e la posero in groppa dietro ad un altro cavaliere. Nel mentre ch'essi risalivano a cavallo, il principe, ritornato addietro, si pose alla testa, e giunse in breve alla porta di ferro, che venne aperta da uno de cavalieri , il quale era andato innanzi. Egli entrò , e giunto che fu nella corte del palazzo della fata, senza por piede a terra, spedì uno dei cavalieri per avvisaria che pariarie voleva. La fata Pari-Banou mise tanto maggior sollecitudine nel venire, in quanto che ella non comprendeva qual motivo obbligar potuto avesse il principe Ahmed a ritornar addietro così subito : ma il principe senza darle tempo di ricercargli qual fosse questo motivo : - Mia principessa , le disse accennandole la maga che due delle sue genti avevan posto a terra e che sostenevano tuttavia sotto le braccia, vi prego di avere per questa buona douna la stessa compassione che per me avreste. Ritrovata l' ho nello stato in cui la vedete, e promesso le ho l'assistenza della quale ha bisogno. Io ve la raccomando , persuaso che non l'abbandonerete, tan-

gli occhi fissi sulla supposta iuferma nel mentre che il principe Ahmed le parlava. comando a due delle sue donne, le quali accompagnata l'avevano, di levarla dalle mani dei due cavalieri, di condurla in un appartamento del palazzo, e di avere per lei tutta la premura che potrebbero avere per la sua propria persona. Mentre quelle due donne eseguivano l'ordine che ricevuto avevano, Pari-Banou si accostò al principe Ahmed, ed abbassando la voce : - Principe , gli disse, lodo assai la vostra pietà, degna di voi e della vostra nascita, e mi fo un gran piacere di corrispondere alla vostra buona intenzione. Ma mi permetterete di

to per vostra propria inclinazione quanto

La fata Pari-Banou, che aveva tenuti

a riguardo della mia preghiers.

dirvi che temo molto che siffatta buona i meno di un'ora di tempo l'effetto ne veintenzione non venga ingratamente ricfinipensata. Nan mi sembra che quella donna sia tanto inférma quanto ella fa apparire, e molto m'inganno s'ella non è qui venuta a bella posta ed espressamente per apportarvi dispiaceri grandissimi. Ma ciò non vi affligga, e per quanto macchinar si possa contro di voi, persuadetevi che vi libererò da tutti gli agguati che tesi esservi potranno; però andate, e proseguite il vostro viaggio.

Questo discorso della fata non cagionò alcuno spavento al principe Ahmed : -Mia priucipessa, rispose egli, come non mi ricordo di aver fatto male alcuno a chi si sis , ne avendo disegno di farne . così non credo pure che alcuno vi sia il quale formar possa il pensiere di cagio-narmene. Qualunque cosa accadere men possa, non tralascerò di far del bene quando mi si presenteranno le occasioni di farlo. Ciò detto, congedassi dalla fata, e separandosi , ripigliò il suo cammino che interrotto avea per cagione della maga, ed in poco tempo giunse col suo seguito alla corte del sultano dell' Indie , il quale lo accolse quasi come le altre volte, contenendosi, quanto gli fu possibile, per nulla far apparire del disordiue cagionato in lui dai sospetti che i discorsi dei suoi favoriti inspirati avevangli.

Le due donne frattanto, che la fata Pari-Banou incaricato aveva de' snoi ordini, condotto avevano la maga in un hellissimo appartamento e riccamente addobbato. Subito seder la fecero sopra una sedia, ove nel mentre che quella se ue stava col dorso appoggiato ad un origliere di broccato a foudo d'oro, le prepararono davanti un letto , i cui materassi erano di raso ricamato in seta a rilievo, i lenzuoli di una finissima tela, e la coperta di drappo d'oro. Quando aintata l'elibero a coricarsi (giacche la ninga continuava ,a fingere che l'accesso della febbre, dalla quale assalita era, di maniera la tormentasse che da se medesima aintar non si potesse), allora, dico, nna delle due donne se ne usci, e poco tempo dopo ritornò tenendo un vaso dei più fini di parcellana nelle mani ripieno di uno squisitissimo liquore. Essa alla maga presentollo , nel mentre che l'altra donna l'aiutsva ad assidersi , dicendole : --Pigliate questo liquore ; esso è acqua della fontana dei Leoni, sovrapo rimedio per qualunque sorts di febbre, ed in

drete.

La maga, per meglio fingere, fece lungamente pregarsi, come se avuta avesse una insuperabile ripugnanza a pigliar quella bevanda. Alla fine pigliò il vaso di porcellana , tracannò il liquore , scuotendo e dibattendo il capo come se fatta si fosse una grande violenza. Ricoricata che si fu . le due donne accuratamente la coprirono , e : - Sistevi in riposo , le disse quella la quale apprestata avevale la bevanda, e dormite ancora se ne avete volontà. Noi ci partiamo sperando di ritrevarvi perfettamente risanata quando fra un' ora in circa ritorneremo.

La maga, la quale colà andata non era per rappresentare lungamente il personaggio d'inferma, ma unicamente per ispiare quale fosse il soggiorno del principe Abmed, e ciò che obbligar potuto lo avesse a rinunciare alla corte del sultano suo padre, essendone già sufficientemente informata, avrebbe volentieri in quel punto stesso asserito che la bevanda prodotto aveva il suo effetto, tanto ardente era la sua brama di ritornare . e d'informare il sultano del fortunato successo della commissione di cui era stata incaricata: ma come non erale stato detto, che la bevanda nello stesso istante produrre potesse il suo effetto, fu d'uopo che contro sua voglia aspettasse il ritorno delle due donne.

Giúnsero queste nel tempo che indicato avevano, e ritrovarono la maga alzata. vestita, ed assisa sopra lo strato, dal quale alzossi entrar vedendole: - Oh che ammirabile beyanda i esclamò essa : ba prodotto il suo effetto in minor tempo di quello che mi avevate detto, ed e già qualche tempo che vi aspettava con impazienza, per pregarvi di condurmi alla vostra caritatevole padrona, acciò la ringrazii della sua bontà , della quale eternamente le saro obbligata, e rissnata come per miracolo, non perda tempo per continuare il mio viaggio. Le due donne, fate come la loro padrona, dopo aver dimostrata alla maga la parte che prendevapo al giubilo ch'ella aveva della sna sollecita guarigione, le camminarnno innanzi per accennarle la strada, e la condussero, per mezzo a molti appartamenti , tutti più superbi di quello dal quale era partita, nel salone più magnifico e più riccamente addobbato che fosse uel palazzo.

Pari-Banou stava in questo salone , asarsa sopra un trono d'ero massiccio, arricchito di diamanti , di rubiui , e di perle di una straordinaria grossezza, accompagnata a dritta ed a sinistra da un gran numero di fate, tutte quante di una singolare bellezza, e molto riccamente vestite. Al vedere cotanto splendore ed altrettanta maestà, la maga non restò solamente abbagliata, ma stupefatta a segno, che dopo essersi avanti al trono prostrata, non le fu possibile di aprir la bocca per ringraziare la fata, come se lo era proposto. Pari-Banou glie ne risparmio la pena, diceudole: - Buonz donna, ho gran piacere che presentata aiasi l'occasione di obbligarvi , e di vedervi in istato di proseguire il vostro viaggio. lo non voglio trattenervi; ma prima che partiate non vi rincrescerà di vedere il mio palazzo ; però andate colle mie donne, esse vi accompagneranno, e ve lo faranno vedere.

La maga, sempre stupefatta, prostrossi per la seconda volta colla fronte sopra il tappeto, che copriva il basso del trono , e congedossi , senza avere ne forza ne ardire di profetire una sola parola, condurre lasciandosi dalle due fate, che l' accompagnavano. Vide ella con istupore, e cou esclamazioni continue, gli stessi appartamenti ad uno ad uno, le stesse ricchezze, la stessa magnificenza, che la fata Pari-Banou medesima osservar fatto aveva al principe Ahmed la prima volta che a lei erasi presentato, come detto abbiamo; e ciò che maggior maraviglia le accrebbe si fu , che dopo aver veduto tutto il contenuto del palazzo, le due fate le dissero, che quanto sino allera considerate e riguardato aveva, non era che una semplice ombra della grandezza e del potere della loro padrona, e che nella grande estensione dei suoi stati , possedeva altri palazzi , dei quali esse dir non potevano il numero, tutti di un'architettura e d'un modello diverso, non meno superbi e magnifici. Parlandole di molte altre particolarità elleno la condussero fino alla porta di ferro, per la quale il principe Ahmed condotto l'aveva; ed apertala, le dissero che le auguravano un fetice viaggio, dopo che la maga ebbe tolto congedo da esse, e che ringraziate l'ebbe della pena ch'eransi

Dopo di essersi avanzata qualche passo, la maga si voltò per osservare la por-

ta e per riconoscerla : ma ella la riptracciò invano, perche rendutasi era invisibile non solo ad essa, ma altresì ad ogoi altra donna, come osservar fatto abbiamo. Laonde, a riserva di questa sola circostanza, andò dal sultano, di sè stessa molto contenta di avere tanto bene adempinta. nella maniera che proposta erasi, la commissione della quale era stata incaricata. Giunta alla capitale, se ne andò per istrade remote a farsi introdurre per la stessa porta secreta del palazzo. Il sultano, avvisato del suo arrivo, venirla fece, e come a comparir la vide con una faccia melanconica, giudico, ch'essa riuscita non fosse nella sua impresa, e le disse : - Al vederti giudico che il tuo viaggio sia stato inutile , e che non mi apporti il rischiaramento che dalla tua abilità ini aspettavo.-Sire, rispose la maga, la maestà vostra mi permetterà di rappresentario, che dal vedermi ella giudicar non può nè deve se bene mi sia comportata nell'esecuzione dell'ordine di cui mi ha onorata , ma sibbene dalla sincera relazione di ciò che ho operato, e di quanto mi è accaduto, nulla obliando per rendermi degna della sua approvazione. Ciò che la maestà vostra scorge di malinconico sul mio sembiante, proviene da un'altra cagione diversa molto da quella che s'immagina, di non esser riuscita; del che spero che la maestà vostra avrà luogo di esser contenta. Non le dico qual sia questa cagione , poichè il racconto che farle devo, se vuole darsi la sofferenza di udirmi, glie la farà conoscere,

La maga allora narro al sultano dell'Indie in quat maniera, fingendo di essere inferma, operato avesse in guisa che il principe Ahmed, mosso a compatimento, fatta condurre l'aveva in un fungo sotterranco, presentata e raccomandata egli stesso ad una fata di una bellezza alla quale non eravi nulla da paragonare in tutto l'universo, pregandola di volere volentieri contribuire con tutte le sue cure a restituirmi la salnte. Ella gli attestòposcia, con quale compiacenza la fata aveva subito dato ordine, a due delle fate che l'accompagnavano, di aver tutta la premura della sua persona, e di non abbandonarla, affinche ricuperasse la sua salute; il che conoscer fatto avevale, che una tale e tanta condiscendenza venir non poteva se non dalla parte di una moglie per un marito. La maga non trascurò de esagerargli la sorpresa che l'avera occupa a al vedere il prospetto del palazzo. dells fata, al quale non credeva che nel moudo nulla vi fosse di eguale, nel mentre che le due fate ve la conducevano sostenendola sotto le braccia. l'una da una parte e l'altra dall'altra, a guisa di una inferma, come ella fingeva di essere, e tale che non avesse potuto ne reggersi, ne senza il loro soccorso camminare. Fecegli ella un ragguaglio della loro premurosa sollecitudine a darle sollievo, quando fu nell'appartamento ove esse condotta l'avevano, colla bevanda che obbligata l'avevano a prendere; della pronta guarigione che n'era seguita, ma finta egualmente che la malattia, apcorche essa pon dubitasse della virtù della bevanda; della maestà della fata assisa sopra un trono tutto risplendente di gioie, il valore delle quali superava di gran lunga tutte le ricchezze del regno dell'Indie; ed in fine defle altre immense ricchezze, che non potevansi numerare ne in generale ne in particolare, che rinserrate stavano nella capacità del palazzo.

La maga terminò a questo passo il racconto del successo della sua commissione, e continuando il suo discorso: - Sire, proseguì, che pensa mai la maestà vostra di queste inaudite ricchezze della fata? Fors' ella dirà che ne resta molto maravigliata, e che rallegrasi della grande fortuna del principe Ahmed, suo figliuolo, che le gode unitamente alla fata. In quanto a me , o sire, supplico la maestà vostra di perdoparmi, se mi prendo la libertà di rimostrarle, che diversamente la penso , e che anzi son preso da grande spavento, quando considero la disgrazia che può accadergliene. Il qual pensiero cagiona l'inquietudine in cui sono, e che tanto bene simulare non ho potuto, ch'ella accorta non se ne fosse. Voglio credere che il principe Ahmed, in considerazione della sua ottima indole, non sia da sè stesso capace di pulla intraprendere contro la maestà vostra : ma chi può ripromettersi che la fata, colle sue lusinghe, coi suoi vezzi, e col potere che già ha acquistato sopra lo spirito di suo marito, inspirar non gli possa il disegno pernicioso di balzare dal trono la maestà vostra, e d'impadronirsi della corona del regno dell'Indie? Alla maestà vostra spetta di prestarvi tutta l'attenzione, trattandosi di un affare di così grande importanza.

dell' Indie dell' ottima indole del principe Ahmed, pon lasciò di restare assai penetrato dal discorso della maga, sì che le disse congedandola :- lo ti ringrazio della pena che data ti sei e del tuo salutevole consiglio. Io ne conosco tutta l'importanza. chè tale mi sembra da non poter deliberara senza ricercarne avviso. Quando avvisato fu il sultano dell'arrivo della maga, stava parlando co'medesimi favoriti, i quali avevangli già inspirati contro il principe Ahıned i sospetti che riferiti di sopra abbiamo. Egli accompagnar si fece della maga, ed a ritrovare andò i suoi favoriti. cui partecipò quanto saputo avea; e dopo che loro ebbe pure comunicato il motivo che aveva di temere che la fata cangiar non facesse lo spirito del principe, ricercò loro quali mezzi mai credessero che servir potessero a prevenire un sì gran male. Uno dei favoriti, intraprendendo a par-

lare in nome di tutti , rispose : - Per prevenire questo male, o sire, giacche la maestà vostra conosce quello il quale divenir ne potrebbe l'autore, e che viva in mezzo della sua corte sì che sta omai in suo potere, non dovrebbe star più perplesso nel farlo arrestare, non dirò per levarlo di vita, poiche ciò troppo grande strepito cagionerebbe, ma bensì almeno farlo rinchiudere in un'angusta carcere per tutto il rimanente dei suoi giorni. Gli altri favoriti tutti di una comune voce applaudirono a questo sentimento.

La maga, la quale giudicò troppo violento questo consiglio, chiese al sultano la permissione di parlare; e quando accordata gliele venne, disse :- Sire, persunsa sono che il buon zelo per gl'interessi della maestà vostra faccia sì che i suoi consigheri le propongano di far arrestare il principe Ahmed; ma essi non avranno dispiacere che considerar faccia loro, che, arrestando questo principe, bisognerebbe eziandio che nello stesso tempo si arrestassero quelli che lo accompagnano, i quali sono genii. Credono essi che facile sia di sorprenderli, di por la mano sopra di loro, e di assicurarsi delle loro persone? Non sparirebbero essi mercè la proprietà che hanno di rendersi invisibili, e nello stesso momento non andrebbero ad informar la fata dell'insuito che fatto sarebbesi a suo marito, e la fata lascerebbe mai l'insulto senza vendetta? Ma se per qualche altro mezzo meno strepitoso il sultano può mettersi a coperto Per quauto persuaso fosse il sultano dei pessimi disegni, che il principe Ahmed





STORIA DEL PRINCIPE AHMED E DELLA FATA PARY-PANOU pag 613

aver potrebbe, senza che interessata vi i tano suo padre, il quale trattenevasi coi fosse la gluria della maestà sua, e che veruno sospettar potesse che vi fosse cattiva intenzione da sua parte, non sarebbe egli migliore ch'ella in pratica lo ponesse? Se la maestà sua qualche confidenza avesse nel mio consiglio, in quanto che i genii e le fate possono cose le quali infinitamente superano il potere degli uomini, ella lusingherebbe il punto di onore del principe Ahmed, impegnandolo a procurarle certi vantaggi, mercè l'opera della sua fata, sotto pretesto di riportarue un grand'utile, di cui ella glie ne resterebbe obbligato. In via d'esempio, tutte le volte che la maestà vostra vuol mettere su un esercito, obbligata ritrovasi di soggiacere ad una prodigiosa spesa, non solamente in padiglioni ed in tende per lei e per la sua armata, ma ancora in cammelli, in muli, ed in altri animali da carico, unicamente per condurre tutto questo treno, Non potrebb'ella impegnarlo, mediante il grau credito ch'egli aver deve presso della fata, a procurarie un padigliune che tener le potesse nella mano, e sotto il quale nondimeno la vostra armata tutta starsene potesse a coperto? Più oltre non mi estendo con la maestà vostra. Se il principe porta il padiglione, tante altre ricerche vi sono di simile natura, ch'ella far gli potrà, che alla fine bisoguerà ch'egli soccomba nelle difficoltà, o nell'impossibilità della esecuzione, per quanto fertile in mezzi ed in invenzioni possa essere la fata che glie l'ha tolto coi suoi incanti. In tal maniera, il rossore farà ch'egli più non ardirà comparire, e costretto sarà a passare i suoi giorni colla sua fata, esoluso dal commercio di questo mondo; dal che nascerà che la maestà vostra nulla avrà più a temere delle sue imprese, e che non se le potrà rimproverare un'azione tanto odiosa, quanto quella dell'effusione del sangue di un figliuolo, o di confinarlo in una perpetua carcere.

Quando la maga terminato ebbe di parlare, il sultano domando ai suoi favoriti se avessero qualche cosa di migliore a proporgli ; e vedendo che se ne stavano in silenzio, risolse di seguire il consiglio della maga, come quello che più ragionevole parevagli , e che per altro era uniforme alla dolcezza ch' esercitata sempre aveva nella sua maniera di governare. Il giorno seguente, quando il principe Ahmed presentate si fu davanti al sul-

suoi favoriti , e che occupato ebbe il suo luogo vicino alla sua persona, la sua presenza nun impedi che la conversazione sopra molte cose indifferenti non continuasse per qualche tempo ancora. Il suitano poscia principiò il discorso, e rivolgendosi al principe Ahmed : - Figlinol mio, gli disse, quando voi veniste a levarmi dalla profonda mestizia in cui la lunghezza della vostra lontananza immerso mi aveva, mi faceste un mistero del luogo che scelto avevale per vostra dimora; e molto consulato dal vedervi, e di sapere che contento eravate del vostro destino, penetrar non volli nel vostro secreto, quando compresi che non lo hramavate. Nun so per altro qual ragione abbiate potuto avere per trattare di tal sorta un padre, il quale, allora come oggi, vi assicura della parte che prende nella vostra felicità. So benissimo qual sia questa felicità, me ne rallegro con voi, ed approvo il partito ch' eseguito aveto di sposare una fata cotante degna di essere amata, cotauto rioca, cotanto possente, come da buona parte ho saputo. Con tutto il mio potere non mi sarebbe stato possibile di procurarvi un matrimonio simile. Nell' alto posto, al quale innalzato siete, e che invidiato esser potrebbe da ogni altro foorche da un padre come sono io , vi chieggo non solamente che continuiate a viver meco in buona intelligeoza, come fino al presente sempre fatto avete, ma ancora ad impegnare/titto il credito che aver potete presso della vostra fata, per otteuermi la sua assistenza nei hisogui che aver potrei , e da questo momento non vi rincrescerà che mi risolva di far esperimento di questo credito. Voi non ignorate a quale spesa eccessiva, senza parlare dell'imbarazzo, i miei generali, i miei ufficiali subalterni, ed io stesso siamo obbligati tutte le volte che uscir dobbiamo in campo, in tempo di guerra, per provvederci di padiglioni e di tende, di cammelli, e di altri animali da carico per il trasporto. Se maturamente considerate il piacere che mi fareste, sou persuaso che non avrete pena ad operare in maniera ch'ella vi accordi un padiglione, da stringersi nella mano, e sotto il quale la mia armata tutta starsene possa a coperto , particolarmente quando lo avrete fatto conoscere che questo sarà per me destinato. La difficoltà di ciò che domando non vi produrrà un rifiuto, poiché ognuno sa a quanto si estenda il potere delle fate, il quale giunge a cose enche molto più straordinarie

Il principe Ahmed non aveve mei pensato che il sulteno suo padre esiger da lui dovesse une cosa simile. le quale difficilissima, per non dire impossibile, gli parve. In fetti, ancorchè egli assolutemente non ignorasse quanto grende fosse il potere dei genii e delle fate, dubitò nulledimeno, che questo potere giungesse e poter provvedergli un padiglione tale quele il sultano suo padre lo ricercava. Per eltro fin d'allora nulla richiesto aveve di simile a Pari-Banou, contentandosi egli delle continue dimostrezioni che essa davegli di sua passione, e nulla trascurando di quento persuader la poteva che con tutto il suo cuore vi corrispondeva , senz' altre intenzione se nou quelle di conserversi nella sue buona grazia. SI che ritrovossi in un grende impaccio in quento alle risposta che far gli doveve. - Sire , rispos' egli , se ho fatto un mistero elle meestà vostre di ciò che accaduto mi era, e del partito da me accettato , dopo avere ritrovata la mia freccia, il che non mi parve che molto iniportasse a lei di esserle nerreto, quantunque ignoro per quel mezzo questo mistero le sia stato rivelato, non posso nulladimeno tenerlo celeto che la relazione fattagliene è vere. lo merito sono della fata delle quale l'è stato parlato; io l'amo, e persuaso sono ch' ella egualmente mi ame: me per ciò che riguerda al credito che ho presso di lei , come la maestà vostre crede, nulla dir ne posso, e non solemente di questo non ho fatto l' esperimento, me non ne ho avuto nemmeno il pensiere : ed evrei sommamente brameto che la meestà vostre si fosse compiaciute di dispensarmi d'intraprenderlo, lasciandomi godere la felicità di amare e di essere ameto, con un totale disinteresse di ogni eltra cosa fuorchè di quento proposto mi era ; ma ciò che un padre chiede è un comendo per un figliuolo, il quele come me si fe un debito di obbedirlo in tutto. Ancorchè contro mia voglia, e con una ripugnanza ch' esprimer non posso, non trascurerò di fare a mie nioglie l'inchiesta che la maestà vostra brama che io le feccia; ma d'ottenerle non le prometto : e se tralascio di dernii l'onore di venire a rassegnarle 1 miet rispetti , sara questo un sicuro ar-

gomento di non averla ottenuta, e prevengo la maestà vostre, nel chiederle la grazia di perdonarinelo, di considerare ch'ella stessa ridotto mi avrà a quest'e-

stremo. Il sultano dell' Indie replicò al principe Ahmed : - Figliuol mio , sarebbe sommo il mio rincrescimento, se ciò che vi chieggo potesse somministrarvi motivo di cagionarmi il dispiacere di non più rivedervi. Scorgo molto bene che voi non conoscete il potere che ha un marito sopra di una moglie. La vostre veder farebbe di non amarvi che molto debolmente, se col potere che gode , come fata , vi negasse una cosa di tanto poca conseguenza, quanto quella che vi prego di chiederle per mio amore. Date bando al vostro timore, il quele non deriva se non dal credere di non essere amato tanto quanto voi amate. Andate dunque , dimandete solamente, e vedrete che la fate vi ama molto più di quello che pensate ; e ricordatevi, che per colpa di uon chiedere, si resta privo di grandi vantaggi. Pensete pure che voi nulla le neghereste di quanto sarebb' ella per chiedervi, perchè l'amate; si che ella non vi negherà ciò che le ricercherete, perche e-

gualmeute vi ama.

(

į

1

b

10

p.

1

¢

p

d

ĝ

Il sulteno dell' Indie nou persuase il principe col suo discorso. Il principe Ahmed avrebbe amato meglio che richiesto gli avesse tutt' altro che di esporin a dispiacere alla sua cara Pari-Banou, e pel dispiacere ch' egli ne concept parti dalla corte due giorni prima di quello che fosse solito. Giunto che fu , la fata , la quale fino allora l'aveva sempre veduto presentarsele innanzi con sembiante allegro, gli domendò la cagione del mutamento che in lui scorgeva. Quando ella vide . che la vece di rispondere, ricercavale notizie di sua salute con aria che conoscer faceva di sfuggire egli di appegarle : -Risponderò , ella disse , alla vostra dimande, quando risposto voi avrete alla nie. Il principe lungo tempo se ne vollo esimere, protestaudole che nulla ere; ma quanto maggiormente cercava di esimersi , tanto più ella lo stimoleve dicendo : - Non posso vedervi nello stato in cui siete ; pelesstemi adunque ciò che vi dà pena, affinche io ne dissipi la cagione, qualinque esser si possa. Bisognerebbe pur troppo che molto stravagente fosse, se oltrepassasse il mio potere, a mene che non consistesse nella morto del sultane vostro padre. In questo easo, con tutto cio che procurerei di contribuirvi dal mio canto, il tempo ve ne arrecherebbe la consolazione.

Il principe Ahmed , resistere più lungo tempo non potendo alle vive istanze della fata , le disse : - Signora , il cielo prolunghi la vita del sultano mio padre, e lo benedica fino al termine dei suoi giorni. L' ho lasciato vivo, ed in perfetta salute. Sì che non è già questo che cagiona il mio rammarico, del quale accorta vi siete. Il sultano egli stesso è quello che n'è la vera cagione, e ne sono altrettanto più afflitto, in quanto che mi pone nella necessità dolorosa di esservi importuno. Primieramente, o signora, voi ben sapete la premura grandissima che bo avuta, colla vostra approvazione, di occultargli la felicità che ho avuta di vedervi, di amarvi, di moritare della vostra buona grazia il vostro amore, e di ricevere la vostra fede , dandovi la mia: nè so nulladimeno con qual mezzo ne sia stato informato.

La fata Pari-Banou interruppe a questo passo il principe Ahmed, dicendo: - Ed io lo so: ricordatevi di quanto vi ho predetto della donna che vi ha dato sd intender di essere inferma, e della quale avete avuto compassione; ella stessa è quella che ha rapportato al sultano vostro padre ciò che voi nascosto gli avevaté, lo detto vi aveva ch' ella era tanto inferma auanto lo eravamo voi ed io, ed ella ne ha fatto vedere la verità. In fatti , dopo che le due donne , alle quali raccomandata l'avevo, le ehber fatta pigliare un'acqua eccellente per ogni sorta di febbre , della quale con tutto ciò bisogno non aveva, ella finse che quest' acqua risanata l'avesse, e condur si fece per congedarsi da me , affine di andarsene iucessantemente a render conto della sua impresa e del successo al sultano. Tanto dunque era la sua premura, che partita se ne sarebbe senza vedere il mio palazzo, se comandando alle mie donne di guidarla, non le avesse fatto comprendere che ben meritava la pena di esser veduto. Ma proseguite pur voi, e vediamo in che il sultano vostro padre vi abbia posto nella necessità di essermi importuno; il che nulladimeno non accadrà, e vi prego di esserne persuaso. - Signora, proseguì il principe Ahmed, voi avete potuto osservare, che fino ad ora contento solo di essere amato, di alcun altro

favore non vi ho pregata. Dopo il possesso di una moglie cotanto amabile, che mai bramar d'avvantaggio potrei ? Non ignoro perciò quale sia il vostro potere; ma eromi fatto un debito di guardarmi bene dal farne l'esperimento. Considerate dunque, ve ne scongiuro, che non sono io, ma il sultano mio padre, il quale vi fa l'indiscreta ricerca, per quanto mi sembra, di un padiglione che lo ponga a coperto delle ingiurie del tempo quando va a mettersi in campo, egli, tutta la sua cortè, e tutta la sua armata, e che questo tengasi nelle mani. Di nuovo ve lo replico, non sono io, ma il sultano mio padre è quegli solo, che quests grazia vi ricerca.

- Principe, ripigliò la fsta sorridendo. molto mi rincresce che tanto poca cosa cagiouata vi abbia l'imbarazzo ed il tormento di spirito che conoscer mi fate. Vedo molto bene che due cose contribuito vi hanno . l'una la legge che imposta vi siete di contentarvi di amarmi e di essere amato, astenendovi dalla libertà di farmi la minima ricerca che popesse il mio potere all'esperimento; l'altra, che non dubito con tutto ciò che dir ne possiste, di esservi immaginato che la ricerca che il sultano vostro padre ha voluto che mi faceste, fosse superiore a questo potere. In quanto alla prima, io ve ne lodo, e molto maggiormente vi amerei, se fosse possibile. In quanto alla seconda, non avrò pena a fary conoscere che ciò che il sultano mi ricerca è una bagattella, ed in occasione, che tutt'altra cosa posso per difficile che fosse. Ponete adunque lo spirito in calma, e siste persuaso, che invece d'importunarmi mi farò sempre un grandissimo piacere di accordarvi quanto bramar potete che io operi per vostro amore.

Goti terminando, la faia comandó che voir le si facesse la sua teoriera, la quale venuta: — Nourpiñan, le disse la fata, essendo questo il nome della tendirea, portami il padigiono più grando della desenta del comenta de la mano nasconder potera sermodola, e presentollo sila fata sua padrana, la quale lo prese e la consegnia del consolera del comenda de la consolera del console

Quaudo il principe Ahmed vide ciò che

la fata Pari-Banou chiamava un padiglione, il padiglione più grande, secondo lel, che vi fosse nel son tesrov, credette che ella burlar si volesse di lui, ed i contrassegni della sua sorpresa apparvero sopra il suo volto e nel suo contegno. Pari-Banou, che se ne accorne, proruppe in un grande scoppio di risa:

— Come, o principe, sclamb essa, vidanque credete ched vio burst mi voglia 7 Ma or ora vedrete che non ischerzo. Noughian, ella disse alla sua teoriera ripigliaudo il padiglione dalle mani 
del prunice Ahmed a a lei restituendolo ;
vanne, spiegalo e sollevalo, accisechè il
principe Marchi se il suttano suo padre
lo troverà men grande di quello che lo
ba risoreato.

La tesoriera used dal palazzo, e molto se ne allontanò, per fare in maniera che quando spegato e sollevato lo avesse, la estremità di una parte venisse fino al para lazzo. Fatto che ciò ella ebbe, il principe Ahmed lo ritrovò, non già più piccolo, ma tanto grande che due eserciti, egualmente numerosi che quello del sollatano dell'Indie, vi avrebbero potuto stare al coperto.

— Ma, principessa, allora egli disse a Pari-Banou, mille perdoni vi chieggo della mia incredulità. Dopo quello che vedo, uon credo che milla vi sia di quanto intrapreudere vorreste, che eseguire felicemente non potreste.

— Voi vedete, dissegli la fata, che il padglione è più grande di quello chiesto dal hisogno. Ma d'uopo è che una cosa osserviate, ch'esso ha la proprietà d'ingrandirsi e d'impieciolirsi a proporzione di quanto deve starvi a coperto, senza che bisogno vi sia che vi si ponga mano.

La tesoriera cabo il padiglione, lo ridusse nel suo stato primiero, e lo portò e consegnò nelle mani del principe. Il principe Ahmed lo pigliò, ed il giorno seguente, senza alcun ritardo, sali a cavallo, ed accompagnato dal suo solito seguito ando dai sultano suo padre.

Il sultano, il quale persussio erasi cho un padiginos itale quale ricerzotto lo aveva fosse cosa oltre al possibile, reatò grandemente sorpreso della sollecitudine del principe suo figliundo. Ricerette epil i padiglione, e dopo di avera considerata la picciolezza, fu grande il suo stupore, ald quale cebbe pena di rinvenire, quando il ebbe fatto stendere nella gran pinunar che detta shibamo, e che ebbe

veduto due altri cascriti, egualmente nuinerosi che il suo, molto comodamente potervisi stare a coperto. Com'egli arrebbe potuto considerare questa circostanza per una superflultà che poteva pure essere incomoda nell'uso, il principe Ahmed non trascunt di avvisario che la grandezza del padiglione troverebbesi proporzionata sempre a quella del sino esercito.

In apparenza il sultano dell' Indic attestò al principe l'obbligo che gli aveva di un regalo cotanto magnifico, pregaudolo di ringraziare distintamente la fata Psri-Banou per parte sua ; e , per dimostrargli maggiormente la stima che ne faceva, comandò che fosse diligentemente custodito nel suo tesoro : ma in sè stesso ne concepl una gelosia più crudele di quella che i suoi adulatori e la maga inspirata avevaugli, considerando che col favor della fata il principe sno figliuolo eseguir poteva cose le quali erano infinitamente superiori al suo proprio potere, non ostante la sua grandezza e le sue ricchezze. Si che, più incoraggiato di prima a nulla trascurare per fare in maniera ch'egli perisse, consigliossi colla maga, e questa gli suggerì che impegnar dovesse il principe a portargli dell' acqua del fonte dei Leoni.

Verso sera, nel mentre che il sultano teneva l'ordinaria assemblea de' suoi cortigiani, ore ritrovavasi pure il principe Ahmed, gli parlò ne' seguenti termini: — Figliani mio, egli disse, già vi ho

- Figliuol mio, egli disse, già vi ho attestato quanto obbligato vi sia pel regalo del padiglione che procurato mi avete, e che cousidero come l'oggetto più prezioso del mio tesoro. Fa d'uopo che per mio amore un'altra cosa facciate, la quale non mi sarà meno grata. Ho saputo che la fata vostra moglie si serve di una certa acqua del fonte de' Leoni , la quale risana da ogni specie di febbri, anche le più pericolose. Essendo io interamente persuaso che la mia salute vi è carissima, nou dubito però che non vogliate chiedergliene un vaso, e portarmelo come un gran rimedio del quale ad ogni momento nosso aver bisogno. Prestatemi adunque quest' altro servigio cotanto importante, facendo con ciò conoscere la qualità dell'amore di un buon

Il principe Ahmed, il quale avez creduto che il sultano suo padre si sarebbe contentato di avere a sua disposizione un padiglione cotanto singolare ed utile quan-

figlinolo verso un luion padre.

ta quello che portato avevagli, e che non lo averbbe incericato di una nuova incumhenza, capace di porlo in sinistro concetto presso la fata Pari-Banou; rimase come interdetto a quest' altra domanda fattagli, non ostanto la certezza che quella data avevagli di accordargli tutto cio che dipenderelihe dal sua potere. Dopo un silenzio di pooli momenti:

— Sire , gli disse , supplico la maestà vostra di tenere per certo cie nulla vi e he io pronto non sia di fare o d'intra-prendere per contribuire a procurar quanto mai capace fosse di prolungare i suni gurto i, ma frannerei che cio avvenisse coll'intervento di mis moglie. Questo è il motivo per cui non ho simino di prometterio di apportarito quell'acqua. Quanto della produccia di apportarito, mel cio colla stessa violenza che fatta mi sono riguardo al padiglione.

Il giorno, seguente il principe Ahmed, rifornato dalla fata Pari-Banco, le fece il sincero e fieder raconto di quanto pertalo aveva, e di quanto era avventto alla corte del sultano suo padre allorche avaegli presentato il padiginone, che riceruto egli aveva con gran sentimento di lesarche in propositione di contrato del propositione di farte in suo nome, e terminando soggiunse:

"Min principessa, questo ch' io vi esponge non è se non un semplice racconto di quanta è avvenuto fra il seltano mio padre e me. In quanto al rimanente, voi la padrona siete di soddisfarlo in quanto egli brama o di ricusarglielo, senza che io vi prenda interesse alcutuo, poiche io non voglio se non quello che voi vorrete. —No, no, ripigliò la fata Pari-Banou.

be molto piacere che il attana dell'indica sappia che vio indifferente nom i siete. Vaglio contentarlo; e per quanti consistana pia maga sugerrigli poss ( conocendo io molto bene che queste inchieste sono insimuzzioni di celei), non troverà al-la sprovvista ne voi ne me. Grande in-viole dell'indica superiori dell'indica sono per dirri. La fontana del Loni è collocata nel mezzo della corte di un gran castello, il cui ingresso è custodito da quattro leoni (1) del più ferrori, due de quali alterni in la contine di contro con con contro il di del più ferrori, due de quali alterni con la contro di un gran cartino di contro con con con contro di un gran castello, il cui ingresso è custodito da quattro leoni (1) del più ferrori, due del quali alterni con contro di contro d

(1) I leoni figurano in parecchi conti orientali come custodi de valazzi dei nativamente stanno desti nel mentre che gli altri due dormono; ma ciò per nulla non vi spaventi; vi provvederò no con che passar per mezzo ad essi senza pericolo alcuno.

La fata Pari-Banou allora occupavasi a cucire, e, tenendo a lei vicini molti gomitoli, noo ne pigliò, e presentandolo al principe Abmed:

principe Animeu:

, ella dine, prendete

met disconsistante, ella dine, prendete

for ne dovrete. In secondo luogo, fatevi

posta exauli, uno sopo si qualo

salirete, e l'altro che coudurrete a ma
no, carico di un castrato tagliato in quest
tro quarti che necider bisogna in que
tro gegl. Dimani qui entrate di buon mat
tino, salite a cavallo tenendo l'altro ca
vallo a mano, e quando sarete uecio dalla

gionitoli e questo reporta, in ecessor di

rollare se no nalla porta del castello. Se
guielo fin là, e quando fermato si sari
col aperta la porta, verfere i quatro leo-

co aperta is porta, ventrea e quatro ani, due de quai, stando desti, co loro ingui risveglierano gii aktri due domirianuo. Non vi spaventate, na getatta sena por piede pera cartas sena por piede pera consumento cartas sena por piede pera como di propositio della propositio della compania della compania della consumenta con un corso venere andate prestamente alla fontana, riempite il vostro vaso, senza pure discendere da cavello, e ricornate con la stessa pressezza. I leoni, occupati per anchea mansiera, vi lascerganon libera i juestita.

Il principe Ahmed se ne parti nel giorno seguente in quell'ora appunto che la fata Pari-Banou indicata avevagli, e puntualmente eseguì quanto essa prescritto gli aveva. Giunse egli alla porta del castello, distribuì i quarti di castrato a'quattro leoni, e dopo esser passato per mezzo ad essi con intrepidezza, penetrò fino alla fontana, prese l'acqua e ne riempì il vaso, ritorno, ed usci dal castello sano e salvo com'entrato vi era. Allontanato che per poco si fu, volgendosi addietro, vide i due leoni che a tutta lor lena gli correvano dietro; ed egli, senza intimorirsi, impugnò la sciabla e ai pose su la difesa: ma come osservò, camm nando, che uno di essi erasi levato dal diritto cammino in qualche distanza, mostrando

sovrani, e diversi principi dell'Oriente hanno adoperato i leoni addimesticati alla custodia della loro persona.

collo scuotere il capo e la coda che non veniva ner cagionargli alenn male, ma per camminargli innanzi, e che l'altro restavasi addietro per accompagnarlo, ripose la sua sciabla nel fodero, ed in tal maniera prosegu) il suo viaggio fino alla capitale dell' Indie, ov'entrò accompagnato da'due leoni, i quali non lo abbandonarono se non alla porta del palazzo del sultano. Essi entrar ve lo lasciarono; dopo di che ripigliarono la stessa strada per la quale erano venuti, senza non un gran timore della plebe e di quelli che li videro, i quali o nascondevansi o fuggivano chi dall' una chi dall'altra parte per cansare il loro incontro, ancorchè camminassero di un egual passo senza mostrare il minimo segno di ferocia,

Molti uffiziali, i quali si presentarono per aintre il principe a discendere da cavallo, l'accompagnarono fino all'appartamento del suttano, ove egli tratteuevasi col suni favorti. Colla avvicinosia al trono, depose il vaso a piò del suttano, batti ricco tappeto che ne copriva il pavimento, e tralzandosi:

— Sire, gli disse, questa è l'acqua salutare che la maestà vostra ha desiderato di porre uel numero delle cose preziose e cirriose che arricchiscono ed adornano il suo tesoro. Le augirro una salute sempre cotanto perfetta, che in verun tempo hisogno non abbia di farne inso.

Quando il principe ebbe terminato il suo complimento, il sultano pigliar gli fece posto alla sua destra; ed allora:

 Figlinol mio, gli disse, vi professo in obbligo grande del vostro regalo, in quanto che conosco il pericolo al quale per amor mio vi siete esposto.

Ne era egli stato informato dalla maga, la quale aveva ini intiera cognizione della fontana del Leoni, e del pericolo al quale esponevasi chi andasse a cavarne l'acqua. Fatemi il piacere, contiuno egli, di manifestarmi con qual destrezza, o per

manifestami con qual destrezza, o per dir meglio, con qual forza incredibile ve ne siete fiberato.

— Sire, ripighò il principe Ahmed, io

non ho alcinna parte in quest' omaggio fatto a vostra maestà, essendo desso intieramente dovuto alla fata mia moglie, nè altra gluria mi attribuisco se non quella di essermi servito de snoi huoni consigli.

Fecegli allora conoscere quali fossero stati quei buoni consigli col racconto del viaggio che fatto aveva, ed in qual maniera vi si fosse condotto. Il sultano, dopo averlo ascoltato con grandi dimostrazioni di giubilo, ma nel suo interno colla stessa gelosia, la quale, invere di dimimilire, accrebbe, alsossi, e solo rittrossi nell'interno del palazzo, ove la maga, che subito mandò a rintracciare, le fin condotta.

rintracciare, i en connotra.

La maga, al suo arrivo, risparmio al sultano la pera di parfarle di quello del sultano la pera di parfarle di quello del siaggo, essendone ella stata informazio en casa già reprazita al mezzo infallibile, a quanto essa pretendera. Comunicato e-rasi già reprazita al mezzo al sultano, il giorno aeguento nell'assemble de'suo cortigiamo il sultano lo manifesto da principe Ahmed, che vi si trovava, in questi termini:

— Figliolo mio, egli disce. non mi retata che ui altra sola precipiera a farvi, dopo la quale milla los de sigere cidale sostra obbedienza, ni dal vastro credito presso la fata vostra moglic. La pregibera consiste nel condurati un nomo il quale non sia alto più di un piede e mezzo, con la barba lingua trenta piedi, che porti sopra la apalia nuo barra di ferro di cimiquecato librar di peso, della quale servani a guissa di un bastodella quale servani a guissa di un bastoca. Il unpricire Mando il nuale non cre-

une une capi, e cue sappus parantal pracipe Aleméta (su superior de la pracipe de la fata poteva cose ancora púr incredibili. Il giorno seguente, 
come il principe ritorato fu al reguo sotterraneo di Pari-Banou, subito le partecipo la nuova inchesta dei sultano sun 
une cosa che meno ancora e di 
un come una cosa che meno ancora e della 
un possible delle due prime.

— la quanto a me, egli sogginnes, immaginar non po so che in tutto l' universo si sieno, o esserri pussano umnini tal sorti. Vuole egli senza diubbio 
sperimentare se io abbia la semplicità di 
darni jetua per ristracciargicime; o put 
suo disegno sia di perdermi. In futti, come mai può pelli pretendere che io mi 
assicuri di un uomo cotanto piccolo, che 
armato sia nella maniera che egli pertennde? Di quali armi servir mi potrei pretra per cono. associo che mi superimi con 
cono suo disegno sia di 
pertenna d

mezzo per farmi uscire da questo impegno con onore.

- Mio principe, ripigliò la fata, non vi spaveutate. Eravi gran rischio a correre per portar l'acqua della fontana dei Leoni al sultano vostro padre, ma veruno ve n'e per ritrovare l'uomo ch'egli ricerca. Quest'uomo è mio fratello Schaibar, il quale, molto lungi dal rassomigliarmi , ancorche fossimo figliunti di uno stesso padre, è di un naturale talmente violento, che nulla è capace d'impedirlo a dare contrassegni sanguinosi del suo risentimento, per poco che se gli arrechi dispiacere o che sia offeso. Per altro è il miglior uomo del mondo, ed è sempre pronto ad obbligare in tutto ciò che si brama. Egli e formato per l'appunto come il sultano vostro padre lo ha descritto : nè porta altre armi se non la barra di ferro di cinquecento libbre di peso, senza la quale giammai uon camprina, e servegli a farsi rispettare. Or ora farò venirlo, e voi stesso giudicherete se dico la verità; ma soprattutto preparatevi a non ispaventarvi della sua stravagante figura quando lo vedrete comparire.

— Mia regina, ripigliò il priucipe Ahmed. Schaibar, voi dite, è vostro fratello? Per brutto e contraffatto che egli esser possa, invece di spaventarmi ve dendolo, ciò hasta perche io l'nonri lo consideri come il mio più prossimo parente.

La fata (ecesi portare sotto il vestibolo del suo palazzo un braciere d'oro pieno di fuoco ed un vasetto dello stesso metallo. Ella cavò dal vasetto un profumo che vi stava conservato, e gettato che l'ebbe nel braciere, se ne innalaò un denso fumo. Pochi momenti dopo questa cerimonia la fata disse al priucipe

Il principe guardò, e vide Schaiber, il quale non era ato più di un piede e mezzo, e se se veniva con moita grait con la harra di ferro di cinquecesio libre pessate sopra is supilla, e la larba moito fotta lunga trenta piedi che sostenevas dassati, i mustaccio fiotta propriame e trati fin sopra le corcone de confectui del capo il quale era di una anorma gonoseza, e coporcio una berretta pointuta. Oltra a ciò era gob-la devani e da dettro

Se il principe Ahmed non fosse statoprevento che Schafar era fratello di Pari-Banon, non in avrebbe potitto guardare senza un grande spavento; ma, incoraggiato da questa cognizione, lo aapetto con pie ferano con la fata e lo accolos senza verun contrassegun di debulezza.

Schaibar, il quale, a misura che si innoltrava, riguardato aveva il principi Ahmed con occhio che aggliacciata gli avrebbe l'aninia nel cuore, dimando a Pari-Banou, scorgendola, chi fosse quell'inomo.

— Fratel min, ella rispose, questi is min mario i i suo nome è Abmed, ed è figliuola del sultano dell'Inilie. La ragione, per la quale non vi ho invitato a' miei spossali, si è stata per una avervi voltuto stornare della specinoue nella quale impegnato eravate, onde lo interiore on gran piacere che vitterioso ritorato con gran piacere che vitterioso ritorato che pigliata mi souo la libertà di chiamarvi.

A queste parole Schaibar, guardando il principe Ahmed con occhio hemgno, senza milladimeno diminilire per puco uè la sua fierezza nè la sua aria feroce:

— Sorella mia, egli disse, vi è qualclus cocasione nel quale prestare gli possa alcun servigio? Basta che parli: L'esser egli vostro marito ni obbliga a fargli piacere in tutto ciò che può bramare.

 Il sultano suo padre, ripigliò Pari-Banou, nutre la curiosità di vedervi; pregovi dunque di compiacervi ch'egli sia il vostro conduttore.

- Egli non deve che insegnarmi la strada, ripigliò Schailtar, essendo prouto a seguirlo.

Fratel mio, replicò Pari-Isanou, Pora è troppo tardi per intraprendere oggi stesso questo vinggio; si che vi contenerete di rinatetren a domani mattana. Fratanto, essendo necessario che informato siste di quanto passa fra il sultano delle Indie ed il principe Ahmed dopo il nostro matrinomio, questa sera ve lo partecipere.

Il gioran seguente Schaibar, infurmato di quanto era necessarin che egli non ignorasse, parti di binon mattino accompagnato dal principe Ahmed, il quale presentar lo dovea al sultano. Gunascro essi alla capitale; e quando Schaibar comparì alla porta, tutti quelli che lo videro, compresi da timore alla veduta di un oggetto tanto orrido, alcuni si nascosero nelle botteghe o nelle case, delle quali chiusero le porte, e gli altri, dandosi alla fuga, comunicarono lo stesso timore a quelli che incontrarono, i quali cangiarono strada senza giammai voltarsi addietro. In tal maniera, a secouda che Schaibar ed il principe Abmed s'inoltravano a passi gravi, ritrovarono una grande solitudine in tutte le strade ed in tutte le pubbliche piazze fino al palazzo, Cola i portinai , invece d'impedire almeno che Schaibar entrasse, si salvarono chi dall' una e chi dall'altra parte, e lasciarono libero l'ingresso della porta. Il principe e Schaibar s'innoltrarono senza ostacolo fino alla sala del consiglio, ove il sultano, assiso sopra il suo trono, dava udienza, ed i portinai, avendo abbandonato il loro posto appena avevano veduto comparire Schaibar, costni ed Ahmed senza impedimento entrarono. Schaibar col capo alto si accosto fieramente al trono, e senza aspettare che il principe Ahmed lo presentasse, interrogo egli stesso il sultano dell' Indie in questi termini :

- Tu ricercato mi hai; eccomi qui, che vuoi da me?

Il sultano, invece di rispondere, si avea poste le mani innanzi agli occhi, e stornavali per non vedere un oggetto cotanto spaventevole. Schaihar, sdeguato da questa incivile ed offensiva accoglienza , dopo averlo incomodato a venire, alzò la barra di ferro, dicendogli :

- Parla adunque.

E com'ebbe ciò detto, scaricatagliela sopra il capo, l'accoppò; e ciò avvenne cou tanta celerità che il principe Ahmed non note nemmen pensare a chiedergli grazia. Quanto far pote si fu l'impedire che non accoppasse il gran viair . il quale non era lontano dalla destra del suliano, rappresentandogli ch'egli non aveva se non a lodarsi de' buoni consigli che suggeriti aveva al sultano suo padre.

- Onesti adunque sono quelli disse Schailiar, che suggeriti glie ne hanno dei pessimi?

E non appena ebbe pronunciate queste parole accoppò gli altri visiri a destra ed a sinistra , tutti favoriti adulatori del sultano, e nemici del principe Ahmed. Quanti colpi, altrettanti morti ; nè sfuggirono se non quelli, de' quali lo spavento tanto fortemente impossessato non erasi da

renderli immobili , ed impedir loro a procurarsi di salvar la vita colla fuga. Terminata questa terribile esecuzione, Schaibar uscì dalla sala del consiglio, e nel mezzo della corte, postasi sopra la spalla la harra di ferro, guardando il gran visir, il quale accompagnava il principe Abmed , cui quello era debitore della vita : - lo so , egli disse , che qui vi è una certa maga più nemica del principe nuo cognato di quello lo fossero gl' indegni favoriti che poco fa ho castigati ; voglio che mi si conduca questa maga.

Il gran visir mandò a rintracciarla, e come gli fii condotta, Schaibar, accoppandola colla sua barra di ferro :

- Impara, disse, a suggerire consigli perniciosi, ed a fingere di essere inferma.

E ciò detto, lassiò la maga merta nello stesso luogo.

- Ma questo non è il tutto, soggiunse Schaibar ; voglio pure accoppare tutte le persone della città , se in questo momento non riconoscono il principe Ahmed per sultano delle Indie.

Subito melli che presenti erano, e che udirono questa minaccia, echeggiar fecero l' aria gridando ad alta voce : - Viva il sultano Ahmed.

E in pochí momenti la città tutta echeggiò della stessa acclamazione e proclamazione nel tempo medesimo. Schaibar rivestir lo fece dell'abito di sultano dell' In-

die , lo stabili sul trono , e dopo avergli fatto prestare l'omaggio e il giuramento di fedeltà che eragli dovuto, ando a pigliare sna sorella Pari-Banou, la condusse in gran pompa, e riconoscere pur la fece per sultana delle Indie. Per quanto riguarda il principe All e la principessa Nouronnihar, siccome non avevano avuta alcuna parte nella cospirazione contro il principe Ahmed, il quale n'era già stato vendicato, e siccome nemmeno avuta non ne avevano cognizione alcuna: così il principe Abmed assegno loro per appannaggio una provincia delle più cousiderabili colla sua capitale, ove quelli andarono a passare il rimanente de' loro giorni. Spedì egli pure un uffiziale al principe Ilussain, suo fratello maggiore, per avvisario della mutazione avvenuta, e per offrirgli di scegliere in tutto iì regno quella provincia che più gli piacesse per goderne la proprietà. Ma il principe Hussain tanto felice riputavasi nella sua sohtudine, che fece ringraziare distintamente in suo nome il sultano suo cadetto i sto sia egualmente buono com' è il mio. della gentilezza ch' esercitare aveva voluto con lui, di assicurario della sua sottomissione, di protestargli che la sola grazia che esso gli chiedeva, era di permettere che continuar potesse a vivere nel ritiro che scelto si aveva.

## STORIA DELLE DUE SORELLE GELOSE DELLA LORO CADETTA

La sultana Scheherazade, continuando a tenere sospeso il sultano delle Indie colla narrezione de' suoi conti , dubitando se la farebbe morire o la lascerebbe vivere, glie ne raccontò un altro in questi termini.

- Sire , vi era un tempo un principe della Persia chiamato Khosrouschah, il quale, consinciando ad aver cognizione del mondo, dilettavasi molto delle avventure notturne. Egli travestivasi sovente accompagnato da uno de' suoi offiziali di fiducia, travestito egualmente, e, percorrendo i quartieri della città, glie ne accadevano di così singolari, di cui io non intraprenderò oggi a parlare alla maesià vostra; ma spero ch'ella ascolterà con piacere quella avvenutagli nella prima uscita che sece, pochi giorni dopo esser salito sul trono al posto del sultano suo padre, che. morendo vecchissimo, gli avea lasciato il regno della Persia in eredità.

Dopo le cousuete cerimonie del suo avvenimento alla corona, e dopo quelle dei funerali del sultano suo padre , il nuovo sultano Khosrouschah , tanto per inclinazione quaoto per dovere di conoscere egli stesso ciò che accadeva , uscl uoa sera dal suo palazzo circa a due ore di notte. accompagnato dal suo gran visir , travestito sl pari di lui. Siccome trovavasi in un quartiere ove non vi era che plebaglia, passando per una strada, intese che parlavasi ad alta voce, ed avvicinatosi alla casa donde veniva il rumore, e guardando da una fessura della porta, scorse un lume e tre sorelle, sedute sopra un sofa, che conversavano dopo cena. Dal discorso della più attempata egli comprese subito che i desiderii facevano il soggetto della loro conversazione.

- Poichè parliamo de' desiderii , diceva ella, il mio sarehbe di avere il panettiere del sultano per marito; in tal guisa mangerei sempre di quel pane sì delicato che chiamano il pane del sultano per eccellenza. Vediamo se il vostro gu-

- In quanto a me, rispose la seconda sorella , il mio desiderio sarebbe di essere moglie del capo della cucina del sultano : così mangerei degli squisiti intinguli, e come sono ben persuass che il pane del sultavo è comune nel palazzo, così non ne mancherei. Vedete, sorella mia , aggiuns' ella iodirizzandosi alla primogenita, che il mio gusto val più del vostro.

La sorella minore, ch' era d' una bellezza sorprendente e che aveva più grazia e più spirito delle prime, parlo alla sua volta.

- Per me, sorelle mie, diss' ella, io non limito i miei desiderii a sl poca cosa : ma prendo un volo più alto, e, poichè si tratta di desiderare , bramerei di essere sposa del sultano. Lo farei divenir padre di un principe i cui capelli sarebhero d'oro da una parte e dall'altra di argento; quaodo egli piangerebbe, le lagrime che gli cadrebbero dagli occhi sarehbero perle, e quante volte sorriderebbe, i suoi labbri vermigli sembrerebbero un bottone di rosa allorchè sbuccia.

I desiderii delle tre sorelle, e particolarmente quello della minore, sembrarono sì singolari al sultano Khosrouschah, che risolse di contentarle : e , senza dir nulla di questo disegno al suo gran visir, lo incaricó di untar bene la casa per andare a prenderle il di successivo, e di condurgliele tutte tre.

. Il gran visir, eseguendo l'ordine del sultano il di appresso, non dette alle tre sorelle che il tempo di vestirsi prontsmente per comparire alla sua presenza, senza loro dire altra cosa, se non che la maestà sua voleva vederle. Egli le condusse al psiazzo, e quando le ebbe presentate al aultano, costui lor dimandò:

- Ditemi, vi ricordate de' desiderii che formaste ieri la sera, in cui eravate di si buono umore? Non dissimulate, voglio saperli. A queste parole del sultano, le tre so-

relle, che non si aspettavano questo, furon prese da grande confusione. Elle abbassarono gli occhi, ed, arrossendo, maggiormente risaltarono le grazie della minore. la quale fini di vincere il cuor del sultano. Siccome il pudore ed il timore di aver offeso il sultano col loro colloquio, facevano loro tenere il silenzio, il sultuno, che se n'avvide, loro disse per assicurarle:

— Nou tenite di nenite; in nón vi bo latte già venire per darri pera; e come vedo che la domanda che vi ho fatta ve come so quale it dio cunto la mia intenzione, e come so quale it dio venire. Il consistente desiderate di avvor, aggiuno egli, che desiderate di avvor, aggiuno egli, che mino con la composito di consistente di mino con consistente di consistente di la seconda sorella, stringo similariate di corto matrinonia col mo panettere e

Appena il sultano ebbe dichiarata la sua volontà, la minore, dando l'esempio alle sue sorelle maggiori, si prostrò ai pledi del sultano per mostrare la sua ri-

couo scenza.

— Sire, diss'ella, il mio desiderio, giacche è noto alla maestà vostra, non è stata che per mero trattenimento e divertimento: io non son degna dell'onore ch'ella mi fa, e le domando perdono del mio ardire.

Le due sorelle maggiori vollero scusarsi egualmente; ma il sultano interrompendole:

— No , no , diss' egli , non avverrà altrimenti , ed il desiderio di cisscuna sarà compinto.

Le noze farono celebrate lo stesso giorno nella guisa che il suttano khosrouschsh l' avea risoluto, ma con una gran differecaza, Quiele della misone firuron accompagnate dalla pompa e da tutte le pruore di allegrazza che convenivano all'unione coniugale d' un suttano e d' una sunta na della Persia, mentre che quelle delles altre due sorrele non furono della pratifia del l'arr sport, ciole a dire del primo panetiare e del capo della cucina del suttano.

Le due sorelle sentirono grandemente il divario infinito che vi era tra il loro matrimonio e quello della loro sorella minore; sì che questa considerazione fece, che lungi dall'esser contente della felicità che avevano avuta ciascuna, secondo il proprio desiderio, quantunque molto al di la delle loro speranze, esse si diedero ad un eccesso di gelosia che non turbò solamente la loro gioia, ma cagionò ancora grandi disgrazie, umiliazioni ed afflizioni le più dispiacevoli alla sultana loro sorells. Esse non avevano avuto il tempo di comunicarsi l' una all' altra quei pensieri che avevano fatto al bel primo intorno alla preferenza che il sultano le a-

vea data in loro pregiudizio, a quel che case pretendevano, non avendo avuto che il tempo necesario per prepararsi alla celebrazione del matrinomo. Ma appena si videro qualche giorno dopo in un ba-

gno pubblico, ove si avean data la postas

— Elberne I sorella nua, disse la maggiore all'altra sorella, che ne dite della
nostra cadetta? Non e dessa un bel sog-

cr

d

£

2

I.

d

St

¥,

d

50

d

84

e

84

ď

c

r

le

getto per essere sultana?

— lo coufesso, disse l'aitra sorella, che non ec apisco nulla; non comprendo quali vezzi il suttano ha trovati in lei per lasciarsi abagilare come he fatto. Essa non è che una marmotta, e sapete in quale stato l'abbiamo vedato voi dio. Era dunque una ragione sufficiente, per cui il soltano non a s'inamorase. di voi, l'aspetto di giorinezza ci'ellà ha un poce più di noi aitre ? You siste degua della soa mano, ed egli deveva farvi la giustiria di preferriva de essa.

— Sorella mia, riprese la maggiore, non parismo di me; io non avrei milla a dire se il sultano avease scelto vvi; mia de geli abbia scelta una achiosa, è quello che mi affinges me ne vendichere la prima di ma di proporti del p

Dopo questa perniciosa trania le due sorelle si videro spesso, e ogni vulta non parlavano se non degli spedienti che potrebbero prendere per contrariare ed anche distruggere la felicità della loro sorella sultana.

Esse se ne proposero molti; ma, discutendo su l'esecuzione, vi trovarono delle difficoltà si grandi, che non ardirono avventurare di servirsene. Intanto, di tempo in tenuo esse le focevano delle visite inseme, e, con una dissimulazione colpevole, le davano intt' i segni d'amiciza che potevano imag-nare per persuaderle quanto fassero contente d'avere una sorcila sultana. Da parte sua, la sultana le riceveva sempre con tutte le dimostrazioni di stima e di considerazione ch'esse potevano aspettare da una sorella che non era superba della sua dignita, e che non cessava di amarle con la stessa cordialità di prima.

Alcuni mesi dopo il suo matrimonio la subitana, essendoni trovata incina, il sultano ne dimostrò una graude cicia, e questa giosi, dopo seserzi comunicata nel palazzo e alla corte, si diffuse anocra in
tutti quartici della repitate della Perzia.
Le due socelle venuero a fargieno i loro
complimenti, e fis d'allora, parlandole
della levatrice di cui arrebbe avuto bisogno per assisteria nel suo parto, la pregurono di non secglicre altro che desse.
La situana lor disse cortesemente:

— Sorelle mie, io nou domanderei meplo, como potete crederia, se la acrita dipendesse da me assolutamente; io vi vostra busna solomit, ma non posso dispensarmi di sottometermi a quel che il sultano ordinera. Non lasciate nondimeno di fare in maniera che il marito di ciasultano ordinera. Non lasciate nondimeno di fare in maniera che il marito di ciamente di persona di solomina di domandare questa grazia al auliano, e se il sultano me ne parla, siate persuase che non solamente gli attestro il piacere ch'egli mi avrà fatto, ma anche lo rongrazioro della secla che arrà fatta di rongrazioro della secla che arrà fatta di

I due mariti, ognuno dalla parte sua, sollecitarono i cortigiani loro protettori . e li supplicarono di far loro la grazia d'impegnare il proprio credito per procurare alle loro mogli l'onore che aspiravano, e questi protettori si adoperarono si efficacemente, che il sultano loro promise di pensarvi. Il sultano loro mantenne la sua promessa, e, discorrendo colla sultana, le disse di sembrargli che le sue sorelle sarehbero più acconce a soccorrerla nei suoi bisogni di ogni altra straniera levatrice, ma che nnu voleva chiamarle senza aver prima il suo consenso. La sultana, sensibile all'amorevolezza di cui il sultano le dava una pruova sì obbligante, gli disse:

— Sire, io era disposta a non fare se non quel che la nuestà sua mi avrebbe comandate; ma poiche ella ha avuta la bontà di prupormi le me sorelle, io la ringrazio della considerazione che ba per amor mio, e non dissimulerò che le riceverò con maggior piacere che ac fossero altraniere.

H sultano Khosrouschah chiamô dunque le due sorelle della aultana per servirle di levatrici, e d'allora in poi l'una e l'altra passarono al palazzo, con grandissima goia d'aver trovata l'occasione la 220, entrò nel ch'esse potevano desiderare, per eseguire di glie, dicendo:

l'iniquità alibuninevole meditata contro la sultena loro sorella.

L'ora del parto arrivò, e la sultana si sgravò felicemente d'un principe bello come il giorno. Ne la sua bettà ne la sua delicatezza non furono capaci di commuovere o d'intenerire il cuore delle crudeli sorelle. Esse l'invilupparono in certi pannilini assai cattivi , la posero in un pieciolo canestro, e lo lasciarono in balia alla corrente dell'acqua d'un canale che passava al fondo dell'appartamento della sultana, mettendo in suo luogo un picciol cane morto, e pubblicando che la sultana di quello si fosse sgravata. Questa dispiacevole nuova fu annunziata al sultano, ed il sultano ne concepì un'ira che sarebbe stata funesta alla sultana, se il suo gran visir non gli avesse fatto considerare che la maestà sua non poteva, senza ingiustizia, rignardarla come responsabile delle bizzarrie della natura. Il canestro nel quale il picciolo princi-

pe era esposto fa trasportato dal canalo fin fior del ricinto d'un nuro che impediva la viata dell'appartamento della sultana da basso, doude continuara guessando attraverso del giardino del polazzo. Per continuazzone l'intendente de ciarcimi del sultano, uno de' principali uffiziale dei più razgunardevoli del regno, passeggiava nel giardino, lungo il canale. Come si acrores del canaerto che gallegiara, chiamio in giardinere che gli stara poco lontano, e:

 Va prontamente, diss'egli mostrandoglielo, e portami quel cauestro, affinche io veda quel che ci è dentro.

che to veda quel che ci è dentro.

Il giardinicre andò, e dsll'orlo del canale
prese destramente il canestro con la vang.
che teneva, e lo portò all'intendente.

L'intendente de giardini fu estremamente aorpreso nel vedere un fanciullo inviluppato nel canestro, e un fanciullo il quale, quautunque non fosse se non di fresco nato, come era facile vederlo, non lasciava nondimeno d'aver lineamenti d'una gran bellezza. Era lungo tempo che l'intendente de' giardini era maritato: ma. ad onta del grandissimo desiderio che nudriva d'aver figliuoli, il cieln non aveva ancora esanditi i suoi voti. Laonde, interrompendo la sua passeggiata, si fece seguire dal giardiniere col canestro del fanciullo, e quando arrivò alla sua casa. che avea l'ingresso nel giardino del pala :zo, entro nell'appartamento di sua mo- Moglic mis, noi non albiamo figli, eccone mo che Iddio ci manda. lo ve lo raccomando fate subito cercare una nutrice, e prendetene cura come se fosse nostro figlio; lo riconosco per tale da questo momento.

La moglie prese il fanciullo con gioia, e si fece un gran piacere d'incaricarsene. L'intendente de giardini non volle prender contezza d'onde poteva venire il fanciullo, considerando in tal guisa fra sè:

— Comprendo bene ch'è venuto dalla parte dell'appartamento della sultana; ma non mi appartiene di scrutare quel che vi avviene, nè di cagionare turbamento in un luogo ove la pace è tanto necessaria.

L'anon seguente la sultana si sgravo d'un altro principe. Le sorelle snaturate, seuza averne maggior compassione dell'altro. I esposoro sinimente in un canestro sul canale, dicendo che la sultana avea justorio un gatto. Felicemente pel fanciullo, l'intendente de grardini, revandost vicino al canale, lo fece prendere e porture a su moglie, incaricantravandost vicino al canale, lo fece prendere e porture a su moglie, incaricandere porture a su moglie, incaricandere porture de la stessa cur del pridros, ch'ella fen la sultana del pridros del prime del prime

Il sultano della Persia fu più sdegnato di questo parto contro la sultana che del primo, e glie ne avrebbe fatto provare il suo risentimento, se le rimostranze del gran visir non fossero ancora state assai persuasive per calmarlo.

Finalmente la sultana si sgravo una terza volta, non d'un principe, ma di una principessa, e l'innocente ebbe la stessa sorte de' principi suoi fratelli. Le due sorelle, che aveauo risoluto di non mettere fine alla loro intrapresa detestevole, se prima non avessero veduta la sultana loro cadetta almeno disprezzata. cacciata ed umiliata, le fecero lo stesso trattamento, esponendola sul canale. La principessa fu soccorsa e strappata ad una certa morte per la compassione e per la carità dell'intendente de' giardini, come i due principi suoi fratelli, co' quali essa fu nudrita ed educata. A questa inumanità le due sorelle aggiunsero la menzogna e l'impostura come prima. Esse mostrarono un pezzo di legno, assicurando falsamente esser quello una mola di ciii la sultana s' era sgravata (1).

(1) Il principio dell'antico romanzo lanee tratte da una gran intitolato Storia miracolosa del cavaliere p. 488 et. F. p. 434.

Il sultano Khosrouschah non potè contenersi quando seppe questo nuovo straordinario parto.

 Che i diss'egli, questa donna, indegna del mio affetto, riempirebbe il mio palazzo di mostri, se la lasciassi vivere di più. No, ciò non avverrà, aggiuns'egli, ella medesima è un mostro, ed io voglio purgarne il mondo.

Pronunciata questa sentenza di morte, comandò al suo gran visir di farla eseguire.

Il gran visir ed i cortigiani ch' erano presenti si prostrarono a' piedi del sultano per supplicarlo di rivocare la senten-

za. Il gran visir parlò così :

— Sire, la messit vostra mi permetta
di mostrarle che le leggi che condannan
a morte non sono attate stabilite se non
per punire i delitti. Il re parti inaspettati. In che si
nuò dire che ella vi abbia contribuito?
Una infinità d'altre donne ne banno fatto
e ne fanno tutt'i giorni ; elleno sono a
compiangere, ma non degue di punizio-

compiangere, ma non degne di puniziono. La maestà vostra può astecersi di vederla, ma alimeno dee lasciarla vivere. L'affizione nella quale passerà il restante de suoi giorni, dupo la perdita delle vostre grazie, le sarà uu grandissimo supplizio. Il sultano della Persia rientrò in sè stesso, e come ebbe veduta l'inginistiria che

vi era nel condannare la sultana a morte per vagione de falsi concepimenti, dal cigno diff-risce poco pel fondo da quello di questo conto. Nel romanso, la regina Bietris, sposa del re Oriant, mette alla luce sei principi di una principessa d'una perfetta bellezza e portando tutti -nel nascree was calena al

collo. Matabrune, sua suocera, sosti-

tuisce ai bei fanciulli sette cagnolini.

//eggasi il romanuo del Cavaliere dal cigoo, in d. 2 golico, e le Miscollame tratte da una grande bibinistea, t. 1, p. 11./
Opesta ridicola usotituscino di cani
a fanciulii neonati sembra esser picciuta singodarmete a romanistri del medio rov. poliche ita si troca in paraceri del medio rov. poliche ita si troca in paraceri del mebella Elena di Gostantinopoli, la quale fi
madre di S. Martino di Tours, in Turena
(Parigi in d. 'q oticol, e nel romanuo
(Parigi in d. 'q oticol, e nel romanuo

pena di Costantinopoli, la quale li madre di S. Martino di Tours, in Turena (Parigi in 4.º gotico), e nel romanzo di Tosco di Colouia, (Feggansi le Miscellance tratte da una grande biblioteca, t. 11, p. 188 et. F., p. 434)

Lemma Le Greigh

egli credeva falsamente :

- Ch'ella viva danque, diss'egli, giacche è così. lo le dono la vita, ma ad uaa condizioae che le farà desiderare la morte più d'una volta ogni giorao. Che le si faccia uno stanzino di leguame alla porta della principale moschea, coa una finestra sempre aperta; che vi si rinchinda con una veste delle niù grossolane; e che ogni musulmano, il quale andrà alla moschea a fare la sua preghiera, le souti sul viso passando : se qualcimo vi manca, voglio che sia esposto allo stesso castigo. Ed affinche io sia obbedito, a voi, visir, comando di mettervi de' sorve-

Il tuono con cui il sultano pronnuziò quest' ultimo decreto chiuse la bucca al gran visir. Esso fu eseguitn con grandissimo piacere delle due sorelle geluse. La cameretta si termino, e la sultana veramente degaa di compassione vi fu rinchiusa, appena alzata dal puerperio, nella atamera in cui il soltano avea comandato, ed esposta ignominiosamente alle risa ed al disprezzo di un popolo intero ; trattamento aondinieno ch' ella non aveva mcritato , e ch'ella sopportò con una costaaza che le attirò l'animirazione e nel medesimo tempo la compassione di tutti quei che giudicavano delle cose più saggiapiente del popolo.

I due principi e la principessa furozo nudriti ed educati dall'intendente de giardini e da sua moglie con la tenerezza di padre e di niadre, e questa tenerezza aumento a seconda che essi facevansi grandi, pe' segui di grandezza che trasparivano tanto nella principessa quanto nei principi, e soprattutto per la gran bellezza della principessa, che sviloppavasi di giorao in giorno; per la loro doculità; per le loro buone inclinazioni, superiori alle frivolezze e diverse da quelle de fanculli comuni ; e per un certo portamento che non poteva appartenere se non a principi ed a principessa. Per distinguere i due principi secondo l'ordine della Inro nascita, chiamaroao il primo Bahman ed il secondo Perviz, nomi che certi antichi re della Persia aveano portato. Alla principessa essi diedero il nonie di Parizade (1), che parecchie regine e prin-

(1) Parizade vuol dire figlia di fata: quest' è il nome da cui i Greci han fatto Parisatis.

quando aacora fossero stati veri , come , cipesse del reguo avevano egualmente portato.

Appeaa i due principi farono in ctà, l'intendeate dei giardini loro diede un maestro perche imparassero a teggere e scrivere; e la principessa loro sorella. che trovavasi presente alle lezioni che si davano a' suni fratelli, mostrò una brama sì grande d'imparare a leggere e scrivere, quantunque più giovane di essi, che l'intendente de' giardini, maravigliato di questa disposizione, le diede lo stesso maestro. Messa in emulazione dalla sua vivacità e dall'acume dello spirito suo, divenne in poco tempo valente al pari de principi suoi fratelli.

D' allora i fratelli e la sorella non ebbero che gli stessi maestri nelle altre belle arti, nella geografia, nella poesia, nell'istoria e nelle scienze, anche nelle occulte; e come essi non vi trovavano niente di difficile, vi fecero un progresso si maraviglioso, che i maestri u'erano stupefatti, e beatosto coafessarono, senza finzione, che, per poco avessero continuato, sarebbero divenuti più dotti di toro. Nelle ore di ricreazione, la principessa imparò parimeute a cantare ed a suonare parecchi strumenti. Quando i priacipi impararoao a cavalcare, ella, non vnjendo che i fratelli avessern questo vantaggio su lei, fece i suoi esercizi con essi, di modo che sapeva montar a cavallo, guidarlo, tender l'arco, lanciare il giavellotto con la stessa destrezza, e spesso li avanzava alla corsa.

L'intendente de giardini, ch' cra al coluno della giosa nel vedere i fanciulli da lui crescioti sì perfetti nel corpo e nelle doti dello spirito, e che avevano corrisposto alle spese che avea fatte per la loro educazione al di là di quello che si poteva aspettare, ne fece ua'altra più importante a considerazione loro. Fin allora, contenta dell' abitazione che aveva nel recinto del giardino del palazzo, avea vissuto senza casma. Ne comprò una poco distante dalla città, che avea delle grandi dipendenze in terre cultivabili ia prati ed in boschi; e come la casa non gli parve abbastanza bella ne comoda . la fece demolire e riedificare, non rispariniando niente per readerla la più magnifica de' contorni. Egli vi andava tutt'i giorai per far sollecitare colla sua presenza il gran numero di nperai che vi lavoravano; eil appena vi fii un apportamento finito, atto a riceverlo, vi

andò a passare parecchi giorni di segnito, per quanto le funzioni ed il dovere della sua carica ghe lo permettevano. Colla sua assistenza finalmente la casa fo terminata; eil intanto che l'abbellivano, con la stessa sollecitudine, di suppellettili le più ricche e che corrispondevano con la maguificenza dell' edifizio, fece lavorare il giardino sul disegno che avea egli stesso tracciato e alla maniera ch'era ordinaria nella Persia fra i grandi signori. Vi agguinse poi un parco d'una vasta estensame, che fece cingere di mura e rirmpir d'ogni sorta di bestie feroci, affinche i principi e la principessa vi prendessero il divertimento della caccia, quando lor fosse pracinto.

Allorche la casina fu totalmente finita e nello stato d'esser abitata , l'intendente de' giarilini andò a prostrarsi a' piedi del sultano, e, dono aver esposto da quanto tempo serviva e le infermità della vecchiaia in cui trovavasi , lo supplicò d'aggradire la rasseguazione della sua carica, ch'egli faceva fra le mani della maestà sua, e si ritirò. Il sultano gli accordo questa grazia con altrettanto maggior piacere, in quanto ch' cra molto sodilisfatto dei suoi lunghi servigi, tauto sotto il regno del sultano sno padre quanto dopo ch'egli era salito sul trono, e, accordandogliela, dimando quel che poteva fare per ricompensarnelo.

— Sire, rispose l'intendente de giardini, io sono ricolmato de benefizir della maestà vostra e di quelli del sultano suo padre, di felice menoria, ad un punto che non mi resta più a desiderare se non di morire nell'onore delle ane buone grazie.

Egli prese congedo dal sultano Khosrouschah, e di poi passò alla casina, che avea fatta fabbricare , insieme co'due principi Bahman e Perviz e la principessa Parizade , senza sua moglie , la quale era morta da qualche anno. Egli non visse che cinque o sei mesi con essi, venendo assalito da una morte improvvisa, che non gli diede il tempo di dir loro una parola intorno alla propria nascita : cosa che avea risolato di fare come necessaria, per obbligarli a continuare a vivere nel modo che avean fin allora fatto, secondo il loro stato e la loro condizione, conforme all'educazione che loro aveva data, ed all'inclinazione che avevano.

I praicipi Bahman e Perviz e la principessa Parizade, i quali non conosceva-

no altro padre che l'intendo de de igiadini, lo rispettrono come lais, e gli resero tutt'i doveri funebri che l'amore ce sero tutt'i doveri funebri che l'amore ce contenti de ramali bene di vegli avez loro lasciati, continuarono a vivere insieme nella siesau nione in cui avezano fino allora vissuto. senza ambizione dalla parte dei princepi di condura illa corte per adteuere le prime carebe digitata, alle milio. Ino sarebbe sialo facile di perveniti.

Un giorne in cui i due principi erano alla caccia e che la principessa Parizade era restata, una devota musulmana, vecchissima, ai presentò alla porta e pregò che le dessero il permesso d'entrare per fare la sua pregbiera, di cui era l'ora. Andatosi a dimandare il permesso alla principessa, questa ordino che la facessero entrare e che le mostrassero l'oratorio, di cui l'intendente de' giardini del sultano avea avuto cura di adornare la casa, in mancanza di moschea nel vicinato. Comando parimente che, quando la devota avesse fatta la sua pregbiera . le facessero vedere la casa ed il giardino, e che dopo la menassero alla sua presenza.

١

ï

þ

5

84

K

d

٠.

lie

80

h

Į.

þ

d

b

и

e

r

ŋ

Ь

K

q

11

d

La devota inisilmana entrò, fece la sua preghiera nell'oratorio che le mostrarono, e, quando terminò, due donne della principessa, che aspettavano ch'ella uscisse , l'invitarono a vedere la casa ed il giardino, Come ebbero veduto esser quella pronta a seguirle , la menarono d'appartamento in appartamento, eil in ciascuno ella considerò ogni cosa da donna che s' intendeva di suppellettili e della bella disposizione di ogni camera. Esse la fecero entrare ancora nel giardino, il cui disegno ella trovò sì nuovo e si ben fatto che l'ammirò, dicendo esser mestieri quello che l'avea delineato fosse stato un eccellente maestro nella sua arte. Ella fu finalmente condotta avanti alla principessa, che l'aspettava in un gran salone, il quale sorpassava in bellezza, in pulizia ed in ricchezza tutto quel che aveva ammirato negh appartamenti. La principessa, subite che vide entrare

la devota:

— Mia twona madre, le disc'ella, avrematevi, e venne a sedervi vicino a me;
io sono heta della felicità che l'occisione
in pre-senta di profittare per qualche istante del boono esempio e della biona conversazione di una persona come voi, che

Service - Copyli

ha preso la buona strada dandosi tutta a Dio, e che tutto il mondo dovrebbe imitare, se fosse savio.

La devota, invece di sedersi sul sofa, voleva sedersi a terra; na la principeasa uno lo soffrì, ed alzatasi dal suo posto, avanzossi verso lei, la proce per la mano e l'obbligò a sedersele vicino al posto d'onore. La devota, essendo sensibile a questa cortesia:

— Signora, diss' ella, non mi spetta d' esser trattata si onorevalmente, e non vi obbedisco se non perchè me l'avete comandato, e perchè siete padrona in casa vostra.

Quando fu seduta, prima di cominciare a parlare, una delle familiari della principessa portò innanzia alei ed alla principessa una piccola tavola bassa, intarsiata di madreperia e d'ebano, con al di sopra un bacino di porcellana pieno di focacce, di molti piatti di frutta della stagione, e di confetture secche e liquido.

La principessa prese una focaccia, e presentandola alla devota:

— Mia buona madre, diss' ella, prendete, maugiate e sceglicte de' fruiti che vi piaceranno, avendo voi bisogne di mangiare dopo il cammino che avete fatto per venire in questo luogo.

— Signora, rispose la devota, non sono accostumata a mangiar cose si delicate; e se ne mangio, è per non ricusare quel che Dio mi manda da una mano liberale come la vostra.

Montre la devota mangiava, la principessa, che maggiò anche qualche cosa per invogliarla col suo esempio, le foce molte domunde sugli esercizii di divosione ch'ella praticava e sulla maniera in cui vivear: alle quali quella rispose con molta vivear: alle quali quella rispose con molta su modestia, e di discorso in discorso le damandò quello che le parsese della casa che vedeva, e se la trovasse di suo piacimento.

— Signora, rispose la devota, dovrei seser di cattivissimo gusto per trovarvi a rufore; essa è bella, amena, addobbata anguificamente, senza consisione, melto ben disposta, e gli ornamenti vi sono roggotti in medo che non gi può meglio. In reno piacevole, o non a ipuò immegio, reno piacevole, o non a ipuò immegione ma giardino che si più gradevole a vedere di quello da cui è accompagnata. Se un jermettete osnodimeno di non dissimular multa, mi preudo la libertà di dirvi, signora, che la casa sarsebbe incompara-

bile, se tre rose, che vi mancano, secondo me, vi fossero.

— Mia buonn donna, rispuse la prin cipessa Parizade, quali sono queste trecose? Insegnatemele, ve ne scongiuro in nome di Dio; non risparmierò niente per acquistarle, s'è possibile.

- Signora, rispose la devota, la prima di queste tre cose è l'accello che parla , ed è un uccello singolare che si chiama Bulbulbezar (1), il quale ha ancora la proprietà di attirare tutti gli uccelli che cantano, i quali vengono ad accompagnare il suo canto. La seconda è l'albero che canta, le cui foglie sono tante bocche che fanno un concerto armonioso di voci differenti continuamente. La terza cosa finalmente è l'acqua gialla color d'oro, di cui una sola goccia, versata in un bacino preparato espressamente in qualunque recinto siasi d'un giardino, cresce d'una maniera che lo empie immantinenti e si alza nel mezzo in zampillo d'acqua che non cessa niai d'inualzarsi e di cader nel bacino, senza che da queste trabocchi.

— Ah! mia huosa madre, esclamó la principesa, quanto vi sono tenta della cognizione che mi avete data di queste cose! Esse sono sorprendenti, ed io non avera inteso dire che vi fossero al mondo cose sì curiose de altrettanto ammirabili; ma come sono persussissima che voi non giorotte il lingo ove si trovano, desiderne però che mi facciate la grazia d'insegnarmello.

Per dare la soddisfazione alla priucipessa, la buona devota disse:

— sincora, mi renderei indegen dell'ospitalia dei secretate verso di me con tanta bonda, se ricusassi di appagere la sostra curiosila sopra quel che desiderate sapere. Ilo dinque l'onore di dirvi, che te tre casa di cni vi la parlato, si rortori di consultato della disconsidazioni di questo regno dalla parte delle Indica. Il cummino che vi conduce passa inanza alla vostri casa; e coltii, il quale intraprendera da parte vostra questo viaggio, non dere far altro che seguriro per lo spamandi ovi è l'uccello che parta, l'albero mandi ovi è l'uccello che parta, l'albero

(1) Bulbulhezar è senza dubbio un' abbreviazione di Bulbulhezardasitan, che vuol significare rossignuolo dalle mile storie, nome che è stato dato al ressignuolo a cagione del suo canto. che canta, e l'acqua gialla : il primo cui si dirigerà glie lo insegnerà.

Termioando queste parole, si alzo; e dopo essersi licenziata, se ne ando contionado il suo cammino.

La principessa Parizade avea l'animo si fortemente occupato a ricordarsi gl'iodizii che la devota musulmana le avea dati dell'uccello che parlava, dell'albero che cantava, e dell'acqua gialla, che non si avvide esser quella partita se non quando volle farle alcune domaode per averne maggiori schiarimenti. Le sembrava in effetto che quel che avea inteso dalla sua bocca non fosse bastante per esporsi ad intraprendere un simile viaggio. Nondimeno non volle mandar nessuna per raggumgerla; ma fece uno sforzo sulla sua memoria per rammentarsi tutto ciò che aveva udito senza nulla dimenticarsi. Onando crede che non le fosse nulla sfuggito. si mise a pensare alla soddisfazione ch'ella

La principessa Parizade era immersa in questi pensieri, quando i principi suoi fratelli, arrivati dalla caecia ed eotrati uel salotto, invece di trovarla allegra, secondoi il solito, futrono sorpresi di vederla racculta in sè stessa e cume afflitta, senza alzar la testa per dimistrare almeno di essessi accurta della futo presenza.

avrebbe, se potesse venire a capo di pos-

sedere cose taoto maravigliose : ma la

difficultà che vi trovava ed il timore di

Il principe Bahman ruppe il silenzio dicendo:

— Sorella mia, oviè la gioia e l'allegereza che sono state inseparabili da voi finora ? Siete voi iodisposta? Vi fosse acc-aduta qualche dispraia? Vi hanno dato qualche dispiacere ? Ditecebo, affinché vi prendamo la parte che dobbismo, damdovi rimedio, o vendicandovi, se qualcruuo ha swuto la temerità di offendere una persona come voi, alla quale ogni rispetto e ilovuto.

La principessa Parizade stette qualche tempo senza rispondere e nella stessa posizione. Finalmente alzò gli occhi, guardo i principi suoi fratelli, e li bassò nuovamente dopo aver loro detto che non era niente.

— Sorella mia, riprese il principe Bahman, voi ne celate la verità, dovendo qualche cosa esservi successa, e qualche cosa di grave. Non è possibile che durante il pore tempo che suamo stati da voi lontati, no cambiamento si grande

e si inaspettato, quanto quello che osserviamo in voi, sia accaduto per nulla. Voi vedete hene che noi non siamo appagati di simile risposta. Non ci nascondete dunque quel ch', a meno che non vogliate farci credere che riounciate sill'amiczia, ed all'unione ferma e costante stata fra di noi fin oggi dalla nostra più tenera ela.

La principessa, ch'era ben lungi di romperla co'principi suoi fratelli, non volle lasciarli in questo pensiero.

- Se vi ho detto, rispos'ella, che non era nnlla. l'ho detto riguardo a voi e non per me, che lo trovo di qualche importanza. E poiche mi chiedete saperlo in nome della nostra amicizia e della nostra unione, che mi sono si care, vado a dirvelo. Voi avete creduto, ed io parimenta l'ho creduto, che questa casa, dal nostro defunto genitore fattaci fabbricare. fosse perfetta in tutto, e che non vi mancasse nulla. Intanto oggi ho saputo che vi mancano tre cose, che la metterelibero fuor di paragone con tutte le case che sono nel mondo. Queste tre cose sono: l'uccello che parla, l'albero che canta, e l'acqua gialla color d'oro. Dopo aver loro spiegato in che consisteva l'eccellenza di queste cose:

- Una devota musnimana, soggiunse, mi ba fatto fare quest' osservazione, e mi ha insegnato il luogo ove sono e la strada per giungeryi. Voi troverete forse che questo sono cose di pochissima importanza, per far che la nostra casa sia perfetta, e che potesse sempre passare per una hellissima casa, judipendentemente da questo anmento, e solo con quel che cootiene, in guisa che potessitno farne di meno. Voi ne penserete quello che vi piacerà; ma io non posso far a meno di mostrarvi che in quanto a me son persuasa ch'esse vi sono necessarie, e che non saro contenta, se non quando ve le vedrò collocate. Si che, o che voi vi prendiate interesse o no , vi prego di aintarmi co'vostri consigli, e di dirmi chi potrei spedire a quest'acquisto.

— Sorella mia, rispose il principe Bahman, nulla poli interessar roi che non interessi noi exultmente. Basta la vostra premuta per l'aquisto delle cose che dite, per obbligarci a prendervi lo stesso interesse; un indipendestreanete da ciò che vi riguarda, noi vi ci sentiamo portati dal nostro proprio genio e dalla nostra soddisfazione particolare, perchè si son persuassissimo che mio firtello c dello stesso mio parere, e noi dobbiamo tutto intraprendere per fare quest' acquisto , come voi dite. L'importanza e la singolarità delle cose di cui si tratta meritano giustamente questu nome. lo m'incarico di farlo : ditemi solamente il cammino che debbo tenere ed il luogo, e non differirò il viaggio che fino a domani.

- Fratello mio, ripigliò il principe Perviz, non conviene che vi allontaniate dalla casa per al lungo tempo, voi che ne siete il capo e il sostegno, e prego mia sorella di unirsi meco per obbligarvi ad abhandonare il vostro disegno, e di permettere che io intraprenda il viaggio. lo adempiro a questo incarico non meno bene di voi , e la cosa sarà più in ordine.

- Fratel mio, rispose il principe Bahman, son persuaso della vostra buona volontà, e che vi adempireste al par di me; nia è una cosa risoluta, la voglio fare e la farò. Voi resterete con nostra sorella, la quale non fa di bisogno vi raccomandi.

Egli passò il resto della giornata a provvedere ai preparativi del viaggio cd a farai bene istruire dalla principessa degl'indizi che la devota le avea dati per non traviare nel cammiuo.

Il giorno seguente di buon'ora il principe Bahman monto a cavallo, ed il principe Perviz e la priucipessa Parizade, che aveau voluto vederlo partire , l'abbracciarono augurandogli un felice vinggio. Ma in mezzo a questi addio la principessa ricordossi d'una cosa che non l'era fino a quel junto venuta nell'animo.

- A proposito , fratello mio , gli disse, io non pensava agli accidenti a'quali si è esposto ne' viaggi. Chi sa se jo vi rivedra più. Discendete da cavallo, ve ne scongiuro, ed abbandonate il pensiero del viaggio. Amo meglio privarmi della vedota e del possesso dell'uccello che parla, dell'albero che canta, e dell'acqua gialla , che di correr rischio di perdervi per sempre.

- Sorella mia, rispose il principe Bahman sorridendo del subitaneo timore della principessa Parizade , la risoluzione è presa, e quando anche non lo fosse, la prenderei ancora, e voi permetterete che io l'esegua. Gli accidenti di cui parlate non accadono che agl'infelici. È vero che poaso essere del numero, ma posao piire essere de' fortunati che sono in maggior numero degl' infelici. Essendo nulladimeno gli accidenti incerti, o potendo succumbere nella mia persona, quello che posso fare si è di lasciarvi questo coltello che vi presento.

Allora il principe Bahman trasse un coltello, e presentandolo col fodero alla principessa :

- Prendete, egli disse, e datevi di quando in quando la peua di levare il coltello dalla sua gusina : finche pulito lo vedrete, come lo è ora, sarà questo nu segno che sarò vivo; ma se vedete che vi siano impresse gocce di sangue, tenete per certo che non saro più in vita, ed accompagnate la mia morte colle vostre preghiere (1).

La principessa Parizade non note ottenere altra cosa dal principe Bahman , il quale, detto addio a lei ed al principe Perviz per l'ultima volta, se ue parti con un buon cavallo, ben armato e beue in arnese. Si pose in cammino, e, senza allontanarsene ne a dritta ne a sinistra, continuò attraversando la Persia; ed il ventesimo giurno del suo viaggio vide un vecchio orrido a guardarsi , il quale se ne stava assiso sotto un albero a qualche distanza da una capanna, che servivagli di asilo contro le ingiurie del . tempo.

Le sopracciglia , bianche come la neve, del pari che i capelli, i mustacchi e la barba, gli arrivavano fin sotto il naso; i mustacchi gli coprivano la bocca; e la harba e i capelli gli cadevano fin quasi ai piedi. Aveva le unghie delle mani e de' piedi di una eccessiva lunghezza con una specie di cappello piatto e molto largo che gli copriva il capo a guisa di ombrello, e per abito una stuoia di paglia

nella quale stava avviluppato (2). Questo buon vecchio era un dervia, il quale ritirato erasi dal mondo da molti anni per dedicarsi unicamente a Dio, di maniera che alla fine erasi ridotto come sopra abbiam detto.

(1) La novella della continuazione delle Mille ed una notte fatta da Jonathan Scott, intitolata Storia de' tre principi e dell' uccello maraviglioso, offre la stessa circostanza.

(2) I particolari dati dal romanziero si appropriano benissimo a quelle contemplasioni indiane alle quali danno il nome di sannysis, che esprime il loro distaccamento compiuto dalle cose del mondo, ed alcuni si sottoponyono ad austerità spaventeroli.

Il principe Bahman, che fin dalla natitua era stato attento ad osservare se sizcontrasse qualcheduno dal quale informar si potesse del luogo, in cui disegnato sveva di andare, si fermò quando fu giunno che incontrava, e discose da cavalmento del principessa Praticale. Tonendo il suo cavallo per la briglia, si aranzò verso il dervis, e saltandolo:

 Buon padre, disse, il cielo prolunghi i vostri giorui, e vi conceda l'esaudimento delle vostre brame.

Il dervis rispose al saluto del principe, ma in termini al poco intelligibili, che neppure una parala ne intese. Cousoccado 
il principe l'impodimento derivare da mustacchi che coprivano la bocca del dervas, 
in volcado passar oltre senza arer da lui 
l'istruzione di cui avea bisogno, prese delle forbici di cui era provveduto, e, depo 
aver legato il suo cavallo ad un ramo delPalbero, gli disse:

— Buon dervis, jo debbo parlarri, ma i vostri mustacchi inpediscono ch' io vi comprenda. Permetterete adunque, e vi prego di lasciarmi faro, che ve li aconoudi con le vostre sopraccipila che vi diforniano e vi fanno rassomigliare piuttosto ad un orso che ad un uomo.

Il dervis, senza opporsi al disegno del principe, lo lasciò fare; e quando il principe, terminato avendo, vide che il dervis sense la carri freche, e che pressa publica

avea le carni fresche, e che pareva molto men vecchio di quello che non l'era in effetto, gli disse:

— Bion dervis, se avessi uno specchio,

vi farei vedere quauto siete ringiovanito; presentemente siete un uomo, e prima niuno avrebbe potuto distinguere quel ch' eravate.

Le lusinghe del principe Bahman gli attirarono dalla parte del dervis un sorriso con un complimento.

— Signore, diss'egli, chiunque voi siate, vi souo infontamente obbigatu del cortese utizio che avete voluto rendermi, e son prouto a dimostrarrene il mia ricotoscenza, in quauto da me può dipendere. Certamente non siete discoso da casallo senza che qualche bisogno non v<sup>2</sup> abbia coartetto a farfo ; però ditemi qual è questo bisogno, edi o, se 1 posso, procurerò di contentari,

— Buon dervis , ripigliò il principe Babman , io veugo da lontano e cerco l'uccello che parla, l'albero che cauta, e l'acqua

gialla. So che queste tre cose sono in qualche luogo qui circostante, ma ignoro ove seuo precisamente. Se voi lo sapete, vi scongiuro d'insegnarmi la strada, affinche nou prenda l'una per l'altra, e non perda il frutto del lungo viagga che ho intrapreso.

Il principe osservò a seconda del suo discorso il dervis cangiare sembiante, bassar gli occhi, e mettersi in serietà, ed invece di rispondere, rimanere in silenzio; il che l'obbligò a soggiungere:

— Buou padre, parmi che mi abbiate inteso. Insegnatemi, se lo sapete, ciò che vi chieggo; o se non lo sapete, ditemelo, affinche non perda tempo, e me ne informi altrove.

Il dervis, rompendo finalmente il suo silenzio:

— Signore, disse al principe Bahman, la strida che mi domandate mi è nota; ma l'amore che bo per voi concepto da che vi ho veduto, e che maggiormente si è aumentato pel servigio rendutomi, mi tiene ancora irresoluto se debba o no accordarvi la soddisfazione che bramate.

— Qual ragione può impedirvene, rcplicò il principe, e qual difficoltà trovate a concedermela?

- Ve la dırò, soggiunse il dervis : gli è che il pericolo cui vi esponete è maggiore di quello che creder lo possiate. Altri signori in gran numero, i quali non aveano ne minor ardire, ne minor coraggio di quello che voi possiate averne, son passati per di qui e mi hanno fatto la stessa domaoda che voi mi avete fatta. Ad onta che io non avessi nulla tralasciato ner distornarneli , non hanno voluto credermi. Coutro mia voglia ho loro msegnata la strada arrendendomi alle loro istanze, e posso assicurarvi che vi sono tutti morti, non avendone veduto ritornare neppure uno. Per poco dunque che amiate la vostra vita, e che seguir vogliate il mio consiglio, non proseguirete più oltre , e ritorneretc alla vostra abitazione.

Il priucipe Bahman persisté nella sua risoluzione.

risolizoue. — Vogilo credere, disse al dervis, che il.vostro consiglio sia sincero, e vi sono obbligato della priova d'amicizia che mi date. Ma qualimquo sia il pericolo di ciu mi parlate, nulla è capace di farmi cambiare diseguo. Siasi chi voglia che mi assalueza sono nurvectuto di buone armi.

ne egli sarà più valoroso o di me più bravo.

 E se quelli che vi assaliranno, interruppe il dervis, non si fanno vedere (essendo molti), como vi difenderete voi contro genti che sono invisibili?

— Non importa, ripigliò il principe, per quanto dir possiate non mi persuaderete mai di non adempiere al mio dovere. Giacche sapete la strada che vi domando, vi scongiuro per l'ultima volta d'insecnarmela, e di non ricusarmi questa graza.

Quando il dervis vide che nulla potrva far cambiare disegno al principe Bahmau, e che era osimalo uella risoluzione di continuare il suo vaggio, non ostante i salutevoli consigli che gli dava, pose la mano in un saevo che avea vicino, e ne trasse una palla che gli presentò.

- Giacche non posso da voi ottenere, diss' egli che diate ascolto e profittiate de' miei consigli , prendete questa palla , e quando sarete a cavallo, menatela avanti a voi e seguitela fino alle falde d'una montagna, ove si fermerà. Quando sarà ferniata, smontate da cavallo, lasciando questo colla briglia sul collo, sicuro che rimarrà al medesimo luogo aspettando il vostro ritorno. Salendo vedrete a dritta ed a manca una grande quantità di grosse pietre nere, e sentirete una confusione di voci da ogni parte che vi diranno mille ingiurie per intimorirvi, e per fare in modo che non ascendiate fino alla cima. Ma liadate di non spaventarvi, e sopra ogni cosa di non voltarvi indietro ; perche se lo fate, immantinenti sarete cambiato in una pietra nera, simile a quelle che vedrete, le quali sono tanti signori al pari di voi , i quali non sono riusciti nella loro impresa, come io ve lo diceva. Se evitate il gran pericolo, che non vi dipingo se non leggermente, affinchè vi facciate ben riflessione, ed arrivate alla cima della montagua , colà troverete una gabbia, ed in questa l'uccello che cercate. Siccome quello parla, gli dimanderete ove sono l'albero che canta e l'acqua gialla, ed esso ve l'insegnerà. Non bo nulla a dirvi di più ; ecco quel che dovete fare, e quello che dovete evitare : ma se volete credermi, seguirete il consiglio che vi ho dato, e non vi esporrete alla perdita della vostra vita. Ancora una volta, mentre vi resta tempo a pensarvi, considerate che questa perdita irreparabile è legata ad una condizione alla quale si può

disubbidire, anche per inavvertenza, come potete ben capire.

— Per quanto riguarda il consiglio che mi ricordate e per cui non lascio di esservi obbligato, risposo il principe Bahnana dopo aver ricevulo la polla, non posso seguirlo; ma procurerò di profitadare addierto salendo, e spero che preson mi vedrete di ritorno per ringraziarvi più ampianente, portando la roba cho io erero.

Terminando queste parole, alle quali il devis uon rispose altra cosa se non ch'egli lo rivedrelabe con gioia, e che desiderava che ciò avvenisse, risali a cavallo, prese congedo dal dervis cen un profundo iuchino, e gettò la palla avanti di lui.

La palla rotolò e continnò a rotolare quasi colla stessa velocità che il principe Bahman le aveva impressa menandola; il che l'obbligò a mettere il cavallo allo stesso corso della palla per seguirla, affin di non perderla di vista, Egli la segul; e quando fu alle falde della montagua che il dervis gli avea detto, si fermo, e discese da cavallo; il quale rimase al suo posto, quantunque gli avesse messa la briglia sul collo. Dono ch'ebbe riconosciuta la montagna e le pietre nere, cominciò a salire, e non avea fatto quattro passi che le voci di cui il dervis gli avea parlato si fecero sentire senza che vedesse nessuno. Certe dicevano: Ove va questo balordo? ove va egli? che vuole? non lo lasciate passare. - Altre : Fermatelo, prendetelo, uccidetelo. - Altre gridavano con una voce di tuono : Al ladro, all' assassino, all' omicida. - Altre al contrario esclamavano con tuono scherzevole: No, non gli fate male, lasciate passare it bel favorito, essendo veramente per esso che si custodisce la gabbia e l'uc-

cello. Ad onta di queste voci importime, il Ad onta di queste voci importime, il principe Bahman salli per qualche tempo con costanza e corraggio, dinolesi animo con costanza e corraggio, dinolesi animo una frastouno si grande e si vicino a lui, tanto avanti quanto indietro, che il terrore lo colse. I piedi e le gambe cominciarono a tremargit, vacillò, e bentano, como vide che le forze cominciarono anacargit, odilamo fo favvos odi dervis, mantinenti fu cambiato in una pietra nera; i trasformazione che era acceduita a

tanti altri prima di lui per aver tentato la stessa intrapresa ; e lu stesso avveune al suo cavallo.

Dopo la partenza del principe Balman pel suo viaggio, la principesa Parizade, che avea legato alla sucintura il collede lo con il fudero che le avea lacatio per vente, non avea maccato di sundarlo e di consultarlo molte volte ogni giorno. In tal maniera avea avuta la consolazione di sopre ci de rai nepetta salute e di pariare sovente di lui col principe Protina. di dargliere notici.

Il giorno Iatale finalmente in cui il principe Bahman veniva trasformato in pietra, stando il principe e la principessa parlaudo di thi verso sera secondo il solito: — Sorella mia, le disse il principe Perviz, tracte il coltello, vi prego, e vediamo se ci sono nuove.

La principessa lo tirò , e guardandolo videro scorrere il sangue dall'estremità. La principessa , presa da orrore e da do-

lore, gettò il cottetto esclamando: - Ah I mio caro fratello , vi ho dunque perduto, e perduto per mia cagione. nè vi rivedrò più 1 Quanto sono infelice ! perche mai vi bo parlato dell' uccello che parla , dell'athero che canta, e dell'acqua gialta l o pinttosto, che m' importava di sapere se la devota trovasse questa casa belta o cattiva, perfetta od imperfetta l Piacesse al Cielo che non vi fosse mai venuta l Ipocrita, ingannatrice, soggiunse, dovevi tu contraccambiare così il ricevimento che ti ho fatto! Perchè mi hai parlato d'un uccello, d'un albero e d'una acqua che, immaginarii per quanto possono essere, conie mi persuade la fine infelice d' un fratello sì caro, non lasciano tuttavia di turbarmi ancora lo spirito col tuo incantesimo?

Il principe Perviz non fu men afflitodella morte del principe Bahman della principe Bahman della principessa Parizade; ma senza perdere il tempo in affligacera insultimente, quando compreso ebbe dal dispiacere della principesa sua sorella, ch'essa desiderava sempre appassionatamente d'aver in suo possesso l'uccello che parlava, l'aibero che cantava e l'acqua gialla, l'interrappe:

— Sorella mia, le disse, noi compian—

gianio invano nostro fratello Bahman; i nostri pianti ed il nostro dolore non lo ritorueranno certo in vita. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio ed adorario ne'suoi

decreti senza voler penetrarli. Perchè ura voicte dubitare delle parole della devota musulmana, dopo averle tenute si fermamente per certe e per vere? Credete voi ch' etta vi avrebbe parlato di queste tre cose se non esisteasero, e che le avesse iuventate espressamente per ingannar voi. che, ben lungi di avergliene data occasione . l'avete si ben ricevuta ed accolta con tanta cortesia e bontà? Crediamo piuttosto che la morie del nostro fratello derivi per colpa sua o per apalche evento che non possiamo immaginare. Però . sorella mia, che la sua morte non c'inipedisca dal seguire la nostra ricerca : io mi era offerto di fare il viaggio in vece sua ; ora sono nella stessa disposizione ; e siccome il suo esempio non mi fa cambiare pensiero, così domani l'intraprenderò.

La principesas fece quanto pot per dissuadere il principe Pervix, scongiurandolo di non esporta al pericolo di perderri vece di un fratello due, rim a egli fii riremovibile, non ostante le ammonizioni che di gli fece. Prima di partire, affincieso del viaggio che intraprendera, come o era stata di quello del principe labman mercò il collello chi egli avea lasciato, le dided del pari ma corona di perle di cento grani per lo stesso uso, e mostrandogliela:

- Passate questa corona pensando a me durante la mia assenza, e nel passarla, se accade che i grani si fermano, di mode che non possiate più muoverti ne farli scorrere gli uni dopo gli altri quasi fossero incollati , sarà questo un segno che avrò avuta la stessa sorte di mio fratello. Ma speriamo che ciò non avverrà, e che avrò la fortuna di rivedervi con la soddisfazione che ne aspettiamo ambedue. Il principe Perviz partì, ed il ventesimu giorno del suo viaggio incontro lo stesso dervis al tñogo ove il principe Bahman l'avea trovato. Si avvicinò a lui, e dopo averio salutato, lo pregò, se lo sapeva, d'insegnargli il luogo ove fosse l' necello che parlava, l'albero che cantava, e l'acqua gialla. Il dervis fece le stesse ammonizioni che avea fatte al principe Bahman, fino a dirgli non esser gran tempo che un giovane cavaliere, cui moltissimo rassomigliava, gli avea domandato la stessa strada : che , vinto dalle sue istanze pressanti e dalla sua importunità. glie l'avea insegnata, e dato di che servirsi di guida, e prescritto ciò che dovea osservare per riuscire, ma che non la avea veduto ritornare;, il che non gli lasciava dubitare che non avesse avuto la stessa sorte di quelli che l'aveano preceduto.

— Buon dervis, soggiunse il principe Perviz, so molto bene chi sia colui di cui mi parlate: era appinto il mio fratello maggiore, e sono informato con certezza chi egli è morto, ma ignoro in qual modo.

— Posso dirvelo io, rispose il dervis: egli è stato ambiato in pietra nera come quei di cui vi ho parlato, e dovete aspettarvi la stessa trasformazione, a meno che non osserviate più esattamente di lui i buoni consigli che io gli avea dati, nel caso che persistiate a non voler risunciare alla vostra risoluzione, alla quale vi esorto accora una volta.

— Dervis, disse il principe Perria, non oposso abbastanza dimostrari quanto obbligato vi souo della gran parte che preneden nella conservazione della mia vita per incognito che io vi sia, e senza che io mi risolte prenedenti di controlo di contro

— Giacchè riuscire non posso a persuadervi di abbandonare ciò che avete risoluto, se la mia decrepita età non me lo impedisse, e sostener mi potessi, mi alzerei per darvi la palla che qui tengo, la quale servir vi deve di guida.

to da voi.

Souza dare al dervis la pena di proseginire più oltre, il principe Periz discese a terra, ed avanzoss fino al dervis;
i quale, 'tratta vendo la palla dal suo
i quale l'artia vendo la palla dal suo
altre, gliela discle partecipandogli l'uso
che farne dovera, come instrutiuo aveva
ancora il principe Bahman ; e dopo averbene avvisato di non apsaventurio aveva
ancora il principe Bahman ; e dopo averbene avvisato di non spaventurio aveva
ne con la principe Bahman ; e dopo averper misaccevoli che quelle fossero, e di
non desistere dal saller fano condila principe Perivis raprazado il dervis;
il principe Perivis raprazado il dervis;

e quando risalito in a cavallo, gittò la palla innanzi a quesin, e nello stesso tempo spronandolo la seguì. Ginnse egli final-

menta spè del monte, e, veduta fermata la palla, discues a terra. Prima che movesse il primo passo a saltre, fermossi un momento nello stesso luogo per richismarsi a memoria i consigli che il deris suggeriti averggli. Preso coraggio, sall ben rasoluto di giungare fino alla cina del monte; e d, moltrato per conque o sei passi, allors undi deletto a fut molta di di un tomo che lo chiamasse e l'insultasse escamado: Aspetta, o temerano, affinche i punciaca del tuo ardince da l'un como cafinche di punciaca del tuo ardince del punciaca del tuo artico del punciaca del pun

A quest'oltraggio il principe Perriz diimpugno la sciabla, e voltosi addietro per vendicarsi; ma non appena ebbe il tempo di vedere che niuno lo seguiva, che cangiati furono in pietre nere egli ed

il suo cavallo.

Dacche il principe Perviz erasene partito . la principessa Parizade tralasciato non aveva ogni giorno di portare nelle mani la corona, che da lui ricevuta aveva nel giorno ch' era partito : e quando null'altro aveva da fare, ne passava i grani l' un dopo l' altro fra le sue dita. Non l'aveva neppure abbandonata la notte in tutto quel tempo : ogni sera nell'andarsene al letro passata avevasela intorno al collo, e la mattina risvegliandosi vi portava la mano per isperimentare se i grani scorressero sempre l'un dopo l'altro. Il giorno finalmente, e nel momento in cui il principe Perviz corsolo stesso destino del principe Bahman , di essere cangiato in pietra nera, teneudo la corona si suo solito, e nel mentre la recitava, tutto all'improvviso sentì che i grani non obhedivano più al moto che essa lor dava, nè dubito che quello non fosse il contrassegno della certa morto del principe suo fratello. Siccom' ella stabilita già aveva la sua risoluzione sopra il partito che piglierebbe in caso che ciò accadesse, non perdette punto di tempo nel dare esterne pruove del suo dolore. Fece uno sforzo a se stessa per tutto ritenerlo racchiuso, e subito nel giorno segueute, dopo essersi travestita da uomo, armata, e di tutto il necessario provvedata, e dopo aver detto alle sue genti che in pochi giorni sarebbe stata di ritorno, salì a cavallo, e se ne partì, incamminandosi per la stessa strada che tenuta avevano i due principi suoi fratelli.

La principessa Parizade, la quale era

solita salire a cavallo per prendersi il divertimento della caccia, tollerò la fatwa del viaggio meglio di quello che avrebbero potnio fare altre donne. Avendo impiegate nel suo viaggio le stesse giornate de' principi suoi fratelli, incontro pure il dervis nel vigesimo giorno di cammino, com'essi. Quando gli fu vicina, discese a terra, e, tenendo il suo cavallo per la briglia, ando a sedersi vicino a lui, e dopo averlo salutato, gli disse :

- Buon dervis, mi permetterete che mi riposi per qualche momento vicino a voi, e fatemi la grazia di dirmi se avete udito a dire che in qualche parte di questi contorni vi sia un luego ove ritrovasi l' uccello che parla, l'aibero che canta, e l'acqua gialla.

Il dervis rispose :

- Signora , giacchè la vostra voce mi fa conoscere qual sia il vostro sesso, non ostante che siate travestita da nomo, e che perciò cusì chiamar vi debba, vi ringrazio del vostro complimento, e ricevo con grandissimo piacere l'onore che mi fate. Ilo cognizione del luogo ore si ritrovano le cose delle quali mi parlate; nia con qual disegno mi fate questa ricerca ?

- Buon dervis , ripigliò la principessa Parizade, me n'è stato fatto un racconto tanto vantaggioso che ardo dalla brama di possederli.

- Signora, rispose il dervis, vi è stata detta la verità: queste cose sono maggiormente ancora prodigiose e singolari di quello vi sieno state occultate le difficoltà che superar si debbono per giungerne al possesso. Voi non vi sareste certamente impegnata in una impresa cotanto penosa e pericolosa, se ne foste stata interamente informata.. Seguite il mio consiglio, non passate più oltre, ritornatevene addietro, ne vi aspettate che contribuire io voglia alla vostra perdita. - Buon padre, replicò la principessa,

io da lontano vengo, e troppo mi rincrescerebbe di ritornare donde son partita senza aver eseguito il mio disegno. Voi mi parlate delle difficoltà e del pericolo di perdere la vita; ma non mi dite quali sieno queste difficoltà, ed in che consistano questi periculi : questo è quello che sapere bramerei per consigliarmi e vedere se potessi mettere ad effetto la mia risoluzione affidandomi al mio coraggio ed alle mie forze, oppure abhaudonarla.

Il dervis allora replicò alla principessa Parizade lo stesso discorso che tenuto aveva a' principi Bahman e Perviz, esagerandole le difficoltà di salire fino alla cima del monte, ove era l'inccello nella sua gabbia, del quale hisognava impa-dromrsi; dopo di che l'uccello avrebbe data cognizione dell'albero e dell'acqua gislia; il rumore e lo strepito delle voci minaccevoli e spaventose che da totte le parti si udivano senza vedere alcimo; ed in somma la quantità delle pietre nere , oggetto che solo era capace d'inspirare spavento a lei e ad ogni altro, quando avrebbe saputo che quelle pietre erano tanti bravi cavalieri, in quella maniera stati trasformati per aver mancato di esegure la principale delle condizioni per riuscire in quella impresa, la quale consisteva in non voltarsi per guardare dietro a se prima di essersi impossessato della gabhia.

ì

5

b

þ

zi

cl

tı

n

p

d.

te

81

21

łą

la

51

h

cl

c

n

\$1

d

le

ħ

84

\$

Quando il dervis ebbe terminato, la principessa ripighò:

- Per guanto comprendo dal vostro discurso , la gran difficoltà per riuscire in questo affare è , primieramente di salire lino alla gabbia senza spaventarsi dello strepito delle voci che si odono senza vedere alcuno, ed in secondo luogo di non guardare dietro di sè. Per quello che riguarda quest'oltima cond zione spero che sarò del tutto padrona di me stessa per ben osservaria. In quanto alla prima confesso che delle voci , tali quali me le rappresentate, capaci sono di spaventare i più corsegiosi; ma siccome in tutte le imprese di gran conseguenza e pericolose non è proibito di adoperare qualche astuzia, così vi chieggo, se potrebbe farsene uso iu questa che tanto m' importa.

- E di quale astuzia vorreste voi servirvi? domandò il dervis.

- Parmi , rispose la principessa , che , otturandomi le orecchie con la hambagia, per veementi e spaventevoli che le voci esser possano, non ne riceverebbero se non una minima impressione ; ed in tal guisa producendo minor effetto nella nua immaginazione, il mio spirito non avrebbe niona cagione di confondersi fino a perdere l'uso della ra-

- Signora, rispose il dervis, di tutti quelli i quali fino a questo punto diretti si sono a me per informarsi della strada che voi ricercute, non so se qualcheduno si sin servito dell'astuna che mi proponete. Quello che so si è che neppur uno me l'ha proposta, e che tutti periti vi sono. So persistete nel vostro disegno, far ne potte l'esperimeato, in buon'ora, se vi riesce, ma non vi consiglierei ad esporvici.

— Buon padre, roplico la principessa, che lo non persista nel mio discgno? il cuore mi dice che l'astuzia mi riuscirà, e risoluta sono di servirmene. Sì che altro al presente non mi rimane a fare se non d'imparare da voi per quale strada incamminar mi debha; la quale gratia vi scongiuro di non negarmi.

grazia vi scongiuro di non negarmi.

Il dervis l'esortò per l'ultima volta a
ben considerare; e quando vide che quella era irremovibile nella sua risoluzione,
pigliò una palla, e le disse:

- Hisalite a cavallo, e quando innanzia voi gettata l'avrete; seguitela fineche giunta alle falde del monte, ove ritrovasi quando cercate, la vedrete fermare. Fermata che sarà, fermatevi voi pure, discendete a terra, e salite. Andate ormai; il rimanente ben lo sapete, nè vi dimenticate di profitarne.

La principessa Parizade, dopo avor ringraziato il dervis, ed essersi da lui congredata, risalì a cavalio, gittò la palla, e la segul per la strada che quella rotolaudo prese; la palla continuio il suo rotolamento, e finalmente alle falde del monte fermossi.

La principessa discese a terra , otturossi le orecchie colla bambagia, e dopo che ben bene ebbe considerata la strada che tener doveva per giungere alla cima del monte, comincio a salire a passi eguali con grande intrepidezza. Udi ella le voci, e subito si accorse che la bambagia erale di un gran soccorso. Quanto di più s'inoltrava, tanto maggiormente le voci divenivano forti e si mol'iplicavano, ma non a tale da farle un' impressione capace di confonderia. Udi molte specie d'ingiurie e di pungenti motteggi riguardo al suo sesso, che essa disprezzò, e delle quali non fece che ridere. - lo non mi offendo ne delle vostre

ingiurie ne de' vostri motteggi, ella diceva fra se stessa; dile ancora di peggio, io me ne burlo, ne m'impedirete di continuare il mio viaggio.

Sall in somma tant' alto, che cominciò a vedere la galbia e l'incello, il quale d'accordo con le voci procurava d'intimorirla, gridando con voce stre-

pitosa, non ostante la picciolezza del suo corpo:

- Ritirati , non ti accostare.

La principessa, i nooraggiata maggormente dalla vista di quell'oggetto, affrettò il passo quando videsi tanto vicina alla fine della sua carriera, giunse alla cinia del monte, ov'era piauo il terreno, e corsa direttamente alla gabhia, vi pose la mano sopra dicendo all'uccello:

- Uccello , a tuo dispetto sei in mio notere , ne mi fuggirai.

Nel mentre che Parizade levava la bambagia che otturavale le orecchie, l'uccello le disse:

- Brava signora, non mi vogliate male per essermi unito a quelli i quali adoperavano tutt'i loro sforzi per la conservazione della mia liberta. Ancorche rinchiuso in una gabbia non lasciava di essere contento della mia sorte; ma, destinato a divenire schiavo, amo meglio di aver voi per padrona, voi, che con tanto coraggio acquistato mi avete, e tanto degnamente, più di qualsiasi altra persona dell'universo. Da questo punto vi giuro nna inviolabile fedeltà, ed una intiera sommissione a tutt'i vostri comandi. So chi siete, e vi dirò che non couoscete voi medesima per quella che siete; ma verrà un giorno che vi presterò un servigio, del quale spero che me ne professerete qualche obblig). Per cominciare a darvi pruove della mia sincerità, fatemi conoscere ciò che bramate, e son pronto ad obbedirvi.

La principessa, colma di un giulalo altertanto più indicibile, in quanto che l'acquisto chi ella avera fatta costavale la morte di due fratelli di seas teneramente amati, ed a lei stessa tanto stenamente i con prima che i ci ci ci pieno consecva la grandezza dupo esserne riuscita, megho di prima che i ri s'imprensasi, non astante quanto il dueri rappresentato più che contratta della contratta di contra

— Locello, era al certo mia inteuzione di palesarti che notte cose desidero le quali grandemente m'importano, ed ho gran piacero che prevenuta mi abbi con la testimonianza della tua huora volontà. Primieramente ho inteso che qui vi sin un'acqua galla, la cui proprietà è ma-ravigluosa: it chieggo insegnarmi ove sia prima di tutto.

L'uccello le insegnò il luego, il quale

non era molto distante. Ella vi andò, e ne riempì un piccolo fiasco d'argento, che seco portato aveva. Rutornossene poi all'uccello, e gli disse:

—Uccello, questo non è tutto; cerco pure l'albero che canta ; dimmi ov'esso è.

L'uccello le disse :

- Voltatevi, e dietro a voi vedrete un hosco, ove ritroverete quest'albero; il hosco pon è lontano.

La principessa sin colà andata, fra molti alberi, l'armonico concerto che udì conoscer le fece quello che rintracciava, ma era molto grosso e molto alto. Itiornossene però, e disse all'uccello:

— Uccello, ho ritrovato l'albero che canta, ma non posso ne sradicarlo, ne portarlo.

— Non è necessario di sradicarlo, risspose l'uccello; hasta che ne pigliate qualunque picciolo ramo, e che con voi lo portiate per trapinitario nel vostro giardino, ovo preuderà radice sulvio che sarà fitto in terra, e in poco tempo lo vedrete diventare un albero bello al pari di quello che veduto avete.

Quaudo la principesa Parizade si vide in possesso delle tre cose delle quali la huona musulmana le aveva fatto concepiro una brama tanto ardente, disse di nuovo all'uccello:

— Uccello, quanto per me hai operato non è sufficiente. Tu ser cagione della morte de miei due fratelli, i quali esser devono fra le pietre nere che ho vedute nel salire; pretendo adunque meco ricondurit.

Parve che l'uccello avesse voluto dispensarsi di soddisfaro la principessa sopra questo articolo; e di fatti fece qualche difficoltà.

— Uccello, insistette la principessa, ricordati che m'hai detto di essere mio schiavo, che veramente lo sei, e che la tua vita sta a mia disposizione.

— Io non posso, ripigilò l'ucello, contrastare questa verità: ma anocrche quanto mi ricercate sia di una maggior difficoltà delle altre, non tralascerò di soddisfarsi ugualmente. Volgete gli occhi qui intorno, soggiunae egli, e guardate se vi acorgete una picciola brocca.

La vedo , disse la principessa.
 Pigliatela , replicò l' necello , e, discendendo dal monte , versate nu poco

scendendo dal monte, versate nu poco di acqua, di cui è ripiena, sopra ogni pietra nera: questo sarà il mezzo di ritrovare i vostri due fratelli. La principessa Parizado pigilo la broca, e trasportando seco la galòbia con
l'uccello, il fissco, ed il riamo dell'
abero, secondo che discendera versus
l'acqua della brocca sopra gen pietra arc che incontrava, ed ugomusa il ramitava in somo. È aiconne ella non estiracivi verma, con di titt'i cavali, i tamo
del principi anoi fratelli quanto degli altri signori, rivissero. In til maniera riconclube i principi Balòmana e Berria, i,
til signori, rivistano e brota dell'
abbracciata. Matrocciatifi essa pure, di
abbracciata. Matrocciatifi essa pure,
et atestando loro il suo stupore:
— Cari migi fictelli, disse, che avete
— Cari migi fictelli, disse, che avete

- Cari miei fratelli , disse , che aveie fatto adanque qui ?

Ed avendo essi risposto che avevano dormito:

- Sì , ripigliò essa , ma senza di me il vostro sonno durerebbe ancora, e durato forse sarebbe sino alla fine del mondo. Non vi sovviene alla mente, che venuti eravate a rintraceiare l'uccello che parla, l'albero che canta, e l'acqua gialla, e di aver vedute al vostro arrivo le pietre pere delle quali seminato ers questo luogo? guardate, e vedete se una sola ve ne rimane. I signori che ci sono d' intorno , e voi , voi tutti , dico , eravate queste pietre, come pure i vostri cavalli, i quali vi aspettano, come veder lo potete. E se di saper hramate in che maniera avvenuta sia questa maraviglia, sappiate, continuò essa, accennando loro la brocca, di cui più non aveva hisogno, e che aveva a piè del monts deposta, che mediante la virtù dell'acqua di cui questa brocca era ripiena, e che sopra ogni pietra nera ho versato, hanno quelle ripigliata la loro primiera forma d'uomini e cavalli. Siccome dopo aver fatto mio schiavo l'uccello che parla, che in questa gabbia vedete, e ritrovato per mezzo suo l'ajbero che canta, del quale tengo in mio potere un ramo, e l' sequs gialla, di cui è ripieno questo fiasco, ritornarmene non voleva senza meco ricondurvi; così l'ho costretto, mediante il potere che ho acquistato sopra di lui, di suggerirmene il mezzo, ed egli mi ha insegnato ov'era questa brocca, e l'uso che far ne doveva.

Il principe Bahman e Perviz da questo discorso conolàbero l'obbligo che essi avevano alla principessa loro sorella; ed i cavalieri, che si erano tutti radunati attorno di essi, e che avevano adito lo stesso discorso, gl'unitarono attestandolu che, invece di invidiarla a cugione della conquista da essa fata ed alla quale essi aspirato avevano, non potevano meglio dimostrarle la loro riconoscenza per la vita che restituita loro aveva, se non col protestaria unoi schiavi, e pronti ad eseguire quanto ella lor comanti ad eseguire quanto ella lor coman-

dasse. - Signori , ripigliò la principessa , se fatta avete attenzione al mio discorso. avrete osservato che altra intenzione non ho avuta in ciò che bo operato, se non che di ricuperare i miei fratelli : sì che se ne avete ricevuto il beneficio che dite, niun obbligo verso di me ve ne corre. Altra parte non prendo del vostro complimento se non che la cortesia che volete meco praticare, e ve ne ringrazio come richiede il mio dovere. D' altra parte vi considero, ognuno in particolare, come persone libere al pari di quello che eravate prima della vostra disgrazia, e con voi mi rallegro dell' evento felice che per mia occasione vi è accaduto. Ma non ci fermiamo più oltre in un luogo ove nulla vi è che dehba più lungo tempo trattenerci ; risaliamo a cavallo , e ritorniamo ognuno al paese dal quale siamo partiti.

La principessa Parizade fu la prima ed darne l'esempio, andando a pigliare il suo cavallo, che ritrotò ove lo aveva lasciato. Prima che ella salisse a cavallo, il principe Bahman, che sollevar la voleva, pregolla di lasciargli portare la galbia.

— Fratel mio, rispose la principessa, l'uccello è mio schiavo, ed lo stessa portar lo voglio: ma se incaricar vi vuleté del ramo dell'albero che canta, eccolo. Nulladimeno prendete la galbia per restituirmela quando sarò a cavallo.

Risalita che ella si fu s cavallo, e che il principe Bahman restituita le ebbe la gabbia e l'uccello:

— E voi , o mio fratello Perviz , soggimnse quella voltandosi dalla parte ove egli era , questo è pure il fiasco dell'acqua gialla che rimetto alla vostra enstodia , se per altro non vi è d'iucomodo.

E il priucipe Perviz se ne incaricò con molto pacere.

Quando il principe Bahman ed il principe l'erviz con tutti i signori furono saluti a cavallo, la principessa Parizade aspettava che qualcheduno di essi si mettesse alla testa e principiasse a camminare. I due principi vollero usar civiltà a que' signori, e questi dal canto loro praticar la volevano colla principessa; la quale, quando vide che nessuno di quei siguori profittar voleva di questo vantaggio, per lasciarne a lei tutto l'onore, dirizendosi a tutti disse:

— Signori, aspetto che camminiate.
— Signora, ripoji di in mone di tutti uno di quelli che a lei ritrovavasi più vicio, quando anche ignorassime l'ocore che è dovuto al vostro sesso, non vi è norre che pronti non siame di prestarri dopo quanto avete fatto per noi, non estante la vostra modestia. Vi supplichismo perciò di non privarci più lungo tempo della feliolis di segoirvi.

— Signori, disse allora la principessa, io non merito l'onore che mi fate, e non lo accetto se non perchè voi lo hramate. Nello stesso tempo ella si pose in cammino, ed i due principi co'signori la se-

guirono in massa senza alcuna distiuzione. Il drappello veder vulle, passando, il derris per ringraziarlo della sua gentile eccoplienza e del suoi salutari consigli che ritrovati avvano sinceri; ma cell era morto, ne aspera i potte derivato fosse dalla vecchienza po perchè non era con controla della reconsidera della reconsidera della repuisto della reconsidera all'acquisto della reconsidera della repuisto della reconsidera dall'acquisto della reconsidera della repuisto della reconsidera della repuisto della reconsidera della re

In tal maniera il drappello continuò il suo viaggio, na gogi gorona nadavasi diminuendo ; impercioccibe i signori che reano ventui da diversi passi, come detto abbiamo, dopo avere ognuno di loro in particolare replicato alla principessa l'obbligo che le avevano, congedaronsi al eie d'a principi suoi fratelli l'uno dopo l'altro, secondo che incoutravano il astrada per la quale erano venuti. La principessa edi principi Babinana e l'erviz continuarono il loro cammino finche giunsetinuarono il loro cammino finche giunse-

ro alla propria abitazione.
Come fu giunti la principeasa, depoce
la gabbia nel giurdino del quile abbiano
partino, ed ossenola abitoti fabbircato
partino, ed ossenola abitoti fabbircato
cella dafir fice il suo catto, i rossigmoti, i canarini, i firmocilini, i firmocili
ni, i carardilini ed una infinità di altri
necelli del paese da eccompagara lo vennero col lore canto. Poscia, riguardo al
ramo, casa piantari io fece alla sua preramo, casa piantari io fece alla sua preca di controlo di controlo di controlo
sa poco discosto: riguello prese raider,
ed in poco tempo divenee un graud' al-

bero, le cui foglie formarono in breve i la stessa armonia e lo sfesso concerto che produceva l'albero donde era stato ataccato. Riguardo al fiasco dell'acqua gialla, ella fece preparar uel mezzo del giardino un gran bacino di marmo bellissimo, e terminato che fu vi versò tutta l'acqua gialla che contenuta era nel fiasco. Immantinenti quella cominciò a crescere in abbondanza gonfiandosi, e quando fu giunta quasi fino all' orlo del bacino, s' innalzò nel mezzo come iu un fascio fino all' altezza di venti piedi , ricadendo ed egualmente continuando senza che l'acqua traboccasse.

La notizia di queste maraviglie si sparse nel vicinato, e come la porta della casa egualmente che quella del giardino non era ad alcuno serrata, un grande concorso di popolo de' vicini contorni le

venne a vedere. Nel termine di qualche giorno i principi Bahman e Perviz, perfettamente rimessi dalla fatica del loro viaggio, ripigliarono la loro maniera di vivere, e siccome la caccia era il loro ordinario divertimento, così salirono a cavallo, e per la prima volta vi andarono dopo il loro ritorno, non già nel loro parco, ma lontano due o tre leghe dalla loro casa. Mentre che essi stavano cacciando. il sultano di Persia sopravvenne auch'egli cacciando nello stesso luogo che scelto avevano. Non appena si furono accorti che egli stava per giungere, dal gran numero de cavalieri che in molti luoghi videro comparire, si appigliarono al partito di tralasciare e ritirarsi per evitare il ano incontro; ma per la strada appunto per la quale s'incamminarono, lo incontrarono in un luogo cotanto angusto che volgersi non potevano, ne, senza esser veduti, nasconderai. Nella loro sorpresa non ebbero altro tempo se non quello di discendere da cavallo, e di prostrarsi innanzi al sultano colla fronte per terra senza alzare il capo per guardarlo; ma il sultano, il quale vide che essi erano in buoni arnesi e propriamente vestiti come se fossero stati di sua corte, elibe la curiosità di vederli uel sembiante, si che fermatosi

comando loro di alzarsi. I principi si alzarono e rimasero in piedi innanzi al loro sultano con un aspetto franco e aereno, accompagnato nulladimeno da un modesto e rispettoso contegno. Il sultano li considerò per qualche tempo dal capo fino ai piedi senza parlare; e dopo l

aver considerato la buon'aria e il vago sembiante loro, domando clu fossero e dove anggiornassero.

Il priucipe Bahman prese la parola d:cendo:

- Sire, noi siamo figlinoli del sopraintendente de giardini della maestà vostra, ultimamente morto, e soggiorniamo in una casa ch'egli poco tempo prima della sua morte aveva fatta fabbricare, affinche vi dimorassimo, finche giunti fossimo in età di servire la maestà vostra, e di venire ad implorare qualche ufficio quando si presenterebbe l'occasione.

- A quel che vedo, ripigliò il aultano, voi amate la caccia?

- Sire, ripigliò il principe Bahman, questo è il nostro più ordinario esercizio. che alcuno de' sudditi della maestà vostra, che destinati aono a combattere ne' suoi eserciti, non trascura, uniformandosi all'autico costume di questo regno.

Il sultano, maravigliato di una risposta tanto prudente e savia, loro disse: - Giacche così è, gran piacere avrò

di vedervi a cacciare. Venite admque, e scegliete quella caccia che vi piacerà.

I principi risalirono a cavallo, seguirono il sultano, e non si erano molto luo- » tano inoltrati, quando videro comparire tutto ad un tratto molti animali. Il principe Bahman scelse un leone, ed il principe Perviz un orso. Partirono l'uno e l'altro nello stesso tempo con una intrepidezza della quale il sultano resto sorpreso. Ragginnsero la loro preda quasi anbito l'uno dopo l'altro, e lanciarono i loro dardi con tanta destrezza che trapassarono il principe Bahman il leone, ed il principe Perviz l'orso da banda a banda, che il sultano cader vide in poco tempo l' nuo dopo l'altro. Senza fermarsi, il principe Bahman insegut un altro leone, ed il principe Perviz un altr'orso; ed in poco tempo li trapassarono del pari da parte a parte e li rovesciarono a terra privi di vita. Continuare essi volevano la caccia, ma il sultano non lo permise, e li fece richiamare; e quando furono venuti a lui vicino, loro disse:

- Se vi dessi la libertà di operare, voi in breve distruggereste tutta la mia caccia. Per altro non è tanto la mia caccia che voglio risparmiare, quanto le vostre persone, la cui vita mi sarà ormai carissima, persuaso che la voatra valentia, nell'occasione, molto più mi sarà utile di quello che ora mi sia stata grata.

Il sultano Khosronschah in somma si senti talmente inchnato ai due principii, che invitelli ad andare a vederlo, e per nllora a seguirlo.

— Sire, ripigiò il principe Balman, la maestà vostra è impartisce un onore che noi non meritianio, e la supplichiamo a degnarsi di dispensarcene.

Il stiltano, il quale non comprendeva qual ragione aver potessero i principi per non accettare il contrassegno di stima che loro testimoniava, la cliese da essi, e li stimolò a parte:ipargliela.

Sire, disse il principe Bahman, noi abbiano una sorella, con la quale viviamo in una tale e tanta unione, che non intraprendiamo nulla ne nulla faccamo se prima indito non abbiamo il suo parere; ed essa, egualmente dal canto sno, nulla opera che domandato prima non ne abbia il nostro.

— l.odo molto la vostra unione fraterna, ripigliò il sultano: consigliatevi adunque con vostra sorella, e dimani ritornando meco alla caccia, mi parteciperete la vostra risposta.

I due principi ritornarono alla loro casa, ma ne l' uno n'e l'altro ricordaronsi, non solamente dell' avventura loro accaduta d'incontrare il sultano, e di aver auto l'onore di cacciare con lui, ma ancora di partare alla principessa di quello che egli loro aveva detto, cicè di voler condurli seco. Nel giorno segmente, andati che irono dal sultano nel luogo della caccua; — Ebbene, addimandò loro il sultano.

avete voi parlato a vostra sorella? Si è ella indotta ad aderire al piacere che da voi bramo di vedervi più particolarmente? I principi l'un l'altro ai gnardarono, ed il roasore copri loro il viso.

Sire, rispose il principe Bahman, supplichiamo vostra maestà di scusarci; nè mio fratello nè io ce ne siamo ricordati.

 Ricordatevene adunque oggi, replicò

il sultano, e dimani non vi dimenticate di darmene la risposta.

I principi se ne dimenticarono una se-

conda volta, ed il sultano non scandalizzossi della loro negligenza. Al contrario trasse tre picciole palle d'oro, che aveva in una borsa, e ponendole nel seno del principe Rahman, gli disse sorrideado:

— Queste palle faranno in maniera che per la lerza volta non vi dimentichiate ciò chè bramo che operiate per mio amore: lo strepto che esse faranno questa sera cadendo dalla vostra cintura ve ne farà

ricordare, in caso che non ve ne siate prima ricordati.

primi recordati.

La hisegna suvenne come preredulta netaLa hisegna sevenne come preredulta netaLa hisegna sevenne come para del d'oro i
principi si sarebbero di nuoro dimententi
di parlare alla principessa. Parziode loro
sorella. Cadute quelle dal seno del principe Babman, quando levandosi la cintura
stava sil punto di netternia letto, subito
nado egli a ritrovare i principe Perriz,
ed unutamente andarono all'appartamento
della principessa, la quale non era per
anche corretta, e domandandole perdoci
anche corretta, e domandandole premo per
per e-sere andia ul importunaria in un'ora
tutte le necostatazione del loro itiochire col
sistano.

La principessa Parizade atupefatta restò da questa notizia.

- Il vostro incontro col sultano, ella disse, vi è felice ed onorevole, e nel progresso molto più può esservelo; ma per me è sommamente mesto ed infansto. A min considerazione, io ben lo conosco, risistito voi avete a quanto il sultano bramava, e ve ne sono infinitamente obbligata, conoscendo in ciò che il vostro amore corrisponde perfettamente al mio. Voi avete amato meglio, per così dire, commettere una incività verso il sultano facendogli un onesto rifiuto per quanto avete creduto. che di pregiudicare all'unione fraterna che giurata ci siamo: e ben giudicato avete: che se a vederlo principiato aveste, sareste in obbligo di abbandonarmi insensilulmente per sacrificarvi intieramente a lui. Ma credete voi che sia facile di negare assolutamente al sultano ciò che egli brama con tanta premura, come lo dimostra? Quello che i sultani bramano aono voleri ai quali è pericoloso il resistere. Sì che, se seguendo la mia inclinazione vi dissuadeasi di aver per lui la compiacenza che da voi esige , non farei che esporvi al suo risentimento, e a rendermi infelice con voi. Intanto ascoltate il mio sentimento: prima di nulla conchiudere , consultiamo l'uccello che parla , vediamo ciò che ci consiglierà; egli è accorto e prevede tutto, e ci ha promesso il suo soccorso nelle difficoltà che c' im-

pacciassero. La principessa Parizade si fece portar La principessa Parizade si fece portar la galbia, e dopo di aver proposta la difficoltà all' incrello alla prisezza de'principi, essa git chiese ciò che dovessero fare in quel frangente. L' uccello rispose: — Bisogna che i principi vostri fratelli corrispondano al volere del sultano, e piene, nosi guardò se non i due princiche lo invitino pure una volta a venir a vedere la vostra casa.

- Ma sappi, o necello, ripigliò la principessa, che i miei fratelli ed io ci amiamo di un amore incomparabile; questo amore non soggiacerà a qualche pregiudizio per questa operazione?

- Nulla affatto, ripigliò l'occello, ma diventerà anzi più costante e forte. - Quand'é cost, replico la principes-

sa, il sultano mi vedrà. L'uccello le disse esser necessario che

quegli la vedesse, e che il tutto non avverrebbe se non per lo megho. Il giorno seguente i principi Bahman

e Perviz se ne ritornarono alla caccia . ed il sultano, ancorchè distante, ma in modo da poter essere udito, chiese loro se ricordati si fossero di parlare alla loro sorella. Il principe Bahman si accostò, e gli disse :

-Sire , la maestà vostra può disporre di noi , e pronti siamo ad obbedirla: non solamente non abbianto avuta pena ad ottenere l'assenso di nostra sorella . ma ba avuto anzi rincrescimento di questo rispetto per essa in una cosa che era nostro debito eseguire riguardo la maestà vostra. Ma , sire , ella se n'è renduta cotanto degna, che se abbiamo peccato speriamo che vostra maestà ce lo perdonerà.

- Ciò non v'inquieti punto, ripigliò il sultano; in vece di sentir dispiacere di quanto avete operato. l'approvo talmente, che spero avrete per la mia persona lo stesso affetto per poco che abbia parte nella vostra amicizia.

I principi, confusi dall' eccesso di bontà del sultano, non risposero se non con un profondo inchino, per dimostrargli il gran rispetto che avevano per lui-

il sultano, contro il suo solito, non prolungò molto la caccia. Avendo egli guidicato che i principi non avessero minore spirito di quel che avevano valore e bravura, per l'impazienza di trattenersi con loro, con maggiore impegno si dette ad affrettare il suo ritorno. Volle egli che quegli stessero a'snoi fisnchi nel cammino, onore, che, senza parlare dei principali cortigiani che l'accompagnavano, diede gelosia anche al gran visir, il quale sommamente afflitto resto di vederli camminare innanzi a lui.

Quando il sultano fii entrato nella sua capitale, il popolo, onde le strade erano non vi dispiacerà.

pi Bahman e Perviz, cercando d'indovinare chi potessero essere, se stranieri o del regno.

- Qualunque cosa ne sia , diceva la maggior parte, piacesse al cielo che il sultano ci avesse dati due principi cotanto ben fatti e di buon aspetto l potrebbe averne presso a poco della stessa età. se i parti della sultana, che ne soffre da gran tempo la pena, fossero stati felici.

La prima cosa che fece il sultano giungendo al suo palazzo fu di condurre i principi ne' principali appartamenti , dei quali essi lodarono la bellezza, le ricchezze, le suppellettili, gli ornamenti e la simmetria senza affettazione, e come persone che ne avevan coguizione. Apprestato fu in appresso un magnifico banchetto, ed il sultano gli fece sedere seco a tavola : essi volevano esimersene, ma' obbedirono quando dal sultano fu loro detto che tale era il suo volere.

Il sultano, il quale avea moltissimo ingegno, e fatto gran progresso nelle scienze, particolarmente nell'istoria, preveduto aveva bene che per modestia e rispetto i principi non si sarebber preso la libertà di principiare la conversazione. Per dar loro luogo di parlace, egli la principio, e fu continuata durante il convito; ma sopra qualunque materia gl' interrogì, lo soddisfecero con tanta cognizione, spirito, giudizio e discernimento, che ae restò sippefatto.

- Se fossero miei figliuoli, diceva in sè stesso, e collo spirito che hanno avessi data loro la educazione, di più non ne saprebbero, ne sarebbero più capaci ne meglio istruiti.

Ebbe egli in somma un tal piacere nella loro conversazione, che dopo di essersi trattenuto a tavola più del sno solito, passò nel sno gabinetto, ove si trattenne ancora lunghissimo tempo con essi. Il sultano finalmente disse loro:

- Non mai avrei crednto che nella campagna soggiornassero giovani signofi miei sudditi tanto benissimo allevati, tanto spiritosi e abili : da che ho vita non ho msi goduts una conversazione di msggier mio piacere conse la vostra. Ma questo basta; è tempo che diate riposo allo spirito cen qualche divert mento di mia corte , e giscohe ninno è capace di dissiparne le nubi quanto la musica, udrete un concerto di voci e di strumenti che Terminato ch'ebbe il sultano di parlare, i musici che avevano avuto l'ordine cultarono, e corrisposero molto bene all'aspetazione che avevasi della loro abilità. Al coucerto successero comici eccellenti, e molti ballerini a ballarine ter-

minarono il divertimento.

I due principi, i quali videro che avvicinavasi la fine del giorno, prostraronsi
a piè del sultano, e chiedendogli la permissione di ritirarsi, dopo averlo ringraziato della bontà e degli onori de'uni
ricolomati li avera, il sultano congedandoli lor disse:

— Vi lascio andare, e ricordatevi che non vi ho io stesso condotti al mio palazzo se non per inseguarvane la strada, affinchè da voi stessi poteste venire. Voi sarete sempre bene accolti, e quanto più spesso vi verrete, sart maggiora il mio

piacere.

Prima di uscire dal cospetto del sultano, il principe Bahman gli disse:

— Sire, osismo preuderci la libertà di supplicare la mesata vostra di concederci la grazia, a noi ed a nostra sorella, di passare per la nostra casa a di ripo-sarvisi per qualche momento, la prima votta che il divertimento della cacci la guiderà in que'contorni. Essa non è ceríamente degna della vostra presenza; mai monarchi qualche volta non isdegnano di porsi al coperto sotto un fienile.

Il sultano rispose :

— Una casa di signori, come voi siete, saer non può se non bella a degna di voi. La vadrò con gran piacere, mag-giormente nell'avere per opiti voi e vo-stra sorolla, la quale già mi è cara, sena averia veduta, dal solo racconto delle sue belle qualità. Ne frapporro lungo indigio a darri questa soddistiancie se non che fino a dopo doman. Di buon mattino mi son dimenticato di avervi incontrati la prima rolla; trovatevici voi pure e mi servicet di guere.

I principi Bahman e Perviz rifornarono lo stesso giorno afia lore casa; ed arrivati che furono, depo aver userrato alla principessa Pariade l'onorvole accepienta che il sultano areva loro fatta, le diservo che trascurato non averano d'invitario ad impartir loro Tomore di vedere del sop passaggio la loro casa, e ch' esta con passaggio la loro casa que de sarchie il giorno dopo quello che seguri deves.

— Quando è così, ripigliò la principessa, bisogna adunque pensare presentemente a porer all'ordine un banchetto degno della maestà sua; a perciò è beue obe consultiamo l'uccello che parla: esso forse c'insegnerà qualche vivanda che esser pottà di maggior gusto per la maestà sua.

stà sua.

Consentito i principi a quanto essa aveva proposto , consulto l' uccello in particolare dopo che quelli si furono ritirati.

— Uccello, ella disse, il sultano ci farà l'onore di venire a vedere la nostra casa, e dargli un banchetto dobbiamo: insegnateci come potremo adempire a questo impegno di maniera che egli ne resti contenta.

— Mis buona padrona, ripiglio l' uccello, voi avete eccellenti cuochi; dovranno essi operare nel miglior modo che sappiano, e sopra tutto preparar dovranno un piatto di cocomer ripieci di perle, che apprestar farete davanti al sultano, in preferenza di tutte le altre vivanda dopo il primo servizio.

— Del cocomeri ripieni di perle! gridò la principessa Parizade con istuporr. Uccello, e tu non pensi che questa è una vivanda insolita? Il situano potra hena consideraria come una gran magnificenza; ma egli starà a tavola per mangiare, non gia per considerare le perle. Inoltre quando adoperassi tutte le perle che torgo, nou basterebbero a riempiere il occomero.

— Padrona mia, rippilo l'inceello, fate quanto vi dico, ne v'inquietale di quanto sarà per accaderne, poiche non ne seguirà se non bene. In quanto alla perle, andate dimani di buou mattino a pie del primo albero del vostro parco a mano destra, ove fatto scavare, ne ritroverete più di quante ne avree hisogon.

visare un gardiniere che star dore-se pronto, ed il giorno appresso di buno mattino conduccado le sco, ando all'al-bero che l'uccello insegnato avevale, e gio ordino di scavare al piede di esco, Nello scavare, quando il giardiniere giunie e su consegnato avevale, e se ad uso acerare profondia, senti deba geneto di controlo di consegnato averale, e ad uso acerare profondia, senti deba geneto d'ore di un piede quadrato in circa ch' esti mostrò alla principato.

— Per questo apputto qui ti he conduto, ella gli disse, continua e bada bene di non romperlo con la vanga.

Il giardiniere finalmente cavò dalla terra lo scrignetto e lo consegnò nelle nani della principessa. Come lo scrignetto | tenuto con l'uccello come con lei convenuti non era serrato se non con piccioli uncini, la principessa l'apri, e vide che era ripieno di perle tutte di una mediocre grossezza. Contentissiona di aver ritrovato questo picciolo tesoro, dopo aver rinchiuso lo scrigno, se lo pose sotto il braccio, ed incamninossi verso la casa, nel mentre che il giardiniere raccomodava la terra a piè dell'albero nel primiero suo stato.

I principi Bahman e Perviz, i quali avevano veduto ciascono dal proprio appartamento la priocipessa loro sorella nel giardino più di booo' ora di quello fosse solita nel tempo che si vestivano, unironsi insieme subito che furono in grado di uscire, e le andurono incontro. Essi la incontrarouo nel mezzo del giardino . ed osservato ch' ebbero da lungi che teneva qualche cosa sotto il braccio, accostandosi, nel vedere che era uno scrigno d'oro ne restarono sorpresi.

- Sorella mia, disse il principe Babman fermandola, voi nulla portavate quando vi abbiamo veduta acccompagnata da un giardiniero, ed ora vi vediamo carica di uno scrignetto d'oro! È forse un tesoro che abbia ritrovato il giardioiere, e che venuto sin ad avvisarvelo?

- Fratelli mici , ripigliò la principessa , quest' è totto al contrario : io sono quella che ho condotto il giardiniero ove era lo scrignetto, che gli bo mostrato il luogo, e che l'ho fatto dissotterrare : più maravigliati ancora resterete del mio ritrovamento quando vedrete cio che contiene.

La principessa aprì lo scrignetto , ed i principi restarono sommamente maravigliati quando lo videro pieno di perle, poco considerabili per la loro grossezza a riguardarla ognom in particolare, ma di un grandissimo valore per rapporto alla loro perfezione ed alla loro quantità ; e le chiesero per quale accidente aveva avuta essa cognizione di questo tesoro.

- Fratelli miei, quella rispose, quando qualche affare piò premuroso non vi richiami altrove, venite meco e ve lo dirò. Il principe Perviz ripigliò:

- Quale affare più premuroso aver possiamo quanto di aver contezza di questo che tanto c'interessa? Altra premura non abbiamo nyuta nel venirvi incontro.

La principessa Parizade allora in mezzo a' due principi, ripigliando il suo cammino verso la casa, narro loro il discorso

erano, della richiesta, della risposta, e di quanto ella esposto avevagli sni proposito della vivanda de' cocomeri ripieni di perle, e del mezzo che le aveva suggerito di averne, iosegnandole ed indicandole il luogo ove ritrovato aveva lo scrignetto.

I principi e la principessa tenoero molti discorsi per peortrare a qual disegno l'uccello voteva che si preparasse una tale vivanda per il sultano, fino ad insegnare i mezzi per riuscirvi; ma finalmente dono aver discusso quanto concerner poteva in favore ed in contrario sopra questa materia, conchiusero che nuila vi comprendevano, e che frattanto bisognava eseguire esattamente il consiglio dell' uccello e non mancarvi.

La principessa, rientrando in casa, fece chiamare il principal cuoco, il quale la venne a ritrovare nel suo appartamento. Dopo ch' essa ebbegli ordinato il banchetto per convitare il sultano nella maniera che voleva:

- Oltre tutto ciò che ho detto , soggiuuse, bisogna che prepariate una vivanda propriamente per la bocca del sultano, e che niun altro fuor che voi vi pooga mauo. Questa vivanda esser deve un piatto di cocomeri ripieni, e formerete il ripieno con queste perle; e nello stesso tempo aprì lo scrignetto e glie lo mostrò.

Il principal cuoco, il quale giammai aveva udito parlare di un simile ripieno, rinculo due passi indietro con un sembiante, dal quale ben appariva la sus sorpress. La principessa, penetrato avendo il suo pensiere, gli disse:

- Conosco molto bene, che tu mi credi una pazza ordinandoti questo intingolo, di cui giammai hai udito a discorrere, e certamente poò dirsi che non ne sia giammai stato composto. Questa è vero, lo so al pari di te; ma pazza non sono, e con totto il mio buon senno ti ordino di prepararlo. Vanne, inventa, opera quanto può estendersi il tuo ingegno, e teco porta lo scrignetto; me lo riporterai con le perle che sopravanzerauno, se saranno più del tuo bisogno. Il cuoco nulla ebbe a replicaro, piglio lo scrignetto, e seco lo porto. Lo stemo giorno in somma la principessa Parizade diede i suoi ordini per fare in maniera che il tutto fosse ben accomodato e disposto tanto nella casa quauto nel giardino per accogliere cnn maggior dignità il sultano.

Nel giorno seguente i due principi stavano già sopra il lungo indicato quando giunse il sultano di Persia. Questi principiò la caccia, e la continuò finche l'ardore del sole, che avvicinavasi al più alto dell' orizzonte , l' obbligò di terminarla. Allora nel mentre che il principe Bahman fermessi col sultano per accompaguarlo, il priucipe Perviz si pose a cano del corteggio per insegnare la strada; e quando si giunse a vista della casa, spronò il cavallo per andare ad avvisare la principessa Parizade che il sultano stava per giungere; ma certe genti della principessa, che per sun ordine stavano alla guardia", l'avevano già avvisata, ed il principe la ritrovò che l'attendeva pronta ad accoglierlo.

Guinse il sultano, ed entrato che fu uella corte, ed chie posto piede a terra divanti al vestibolo, preseutissi la principessa Parizade e si prostrò ai suoi piedi, i principi Bahman e Perviz, che erano presenti, avvisatono il sultano esser quella la loro sorella, e lo supplicarono di gradire gli omaggi ch'ella presentava alla maestà suo.

Il sultano si abhassò per aiutare la principessa a rislazarsi, e dopo averla considerata, ed ammirato per qualche tempo lo splendore di sua bellezza, restó soprsfalto e quasi forn di sis etesso dal suo brio e dal suo spirito, che per nulla corrispondeva al soggioruo che faceva in campagna.

— I fratelli, egli disse, degni sono della sorella, e la sorella della sorella, e la sorella della sorella. A giudicar l'interno dall'esterno non in stupisco più che i fratelli nulla vogiono operare senza l'assemso della sorella; spero però di meglio imparala a conoscere in questa conversazione, di quello che me ne sembri a prima vista, quando arvò veduta la casa.

La principessa allora principiò il suo discorso, dicendo:

— Sire, questa nnn è che una semplice casa di campagna, la quale conviene a persone come noi , che meniamo una vita ritirata dal cohcorso del popolo. Nulla ha dessa che paragonar si possa alle case delle grandi città, di gran lunga poi inferiori ai palszit magnifici i quali non sippartengono se nnn a' sultani.

- Non sono intieramente del vostro sentimento , disse il sultano con termini

molto obbliganti; que'in che al hel primo ho veduto me ne fa dubitar molto. Ma riserbo a formare il mio giudizio quando me lo avrete fatto vedere: passate dunque avanti ed accennatemi la strada.

La principessa, lasciando il salone, condusse il sultano in ogni appartamento; e quegli dopo aver considerato il tutto cou attenzione, ed ammirato per la sua diversità:

— Mia hella, egli disse ella principessa Parizade, chiamate voi quests una casa di campana? Le città più belle e più grandi diverrebbero in breve deserit, se tutte le case di campana rassomigliassero alla vostra. Più non mi stupisco che tanto ve ne compiacete, e che disprezzate la città. Fatemi vedere pure il gardino; mi lusingo che corrisponderà alla casa.

La principessa apri una porta, la quele corrispondeva sopra il giardino; ecio che subito colpi gli sguardi del sultano fu il fascio di acqua gialla color d'oro. Sorpreso da uno spettacolo a lui tanto nuovo, e dopo averlo per qualche tempo con maravigha considerato:

— Donde viene quest'acqua maravigliosa, disse, che fa tanto piacere alla vista? ove n'è la sorgente? e con quale arte se n'è formato un fascio votanto straordinario, ed al quale non credo che nulla vi sia di egunle nell'universo? Vocalio vedere da vicino questa maraviglo.

La principessa continuò a condurlo, ed essa guidollo per il luogo ove era piantato l'albero armonioso.

"Nell'accostarsi il sultano, il quale udi un concerto tutto diverso da quelli che giamnia ravese uditi, fermossi, e con gli occhi rintraccinado ove fossero i nuisici, e niuno vedendone ni da lontano ni da vicino, quantunque fiolto distinamente ne udisse il concerto che lo rendeva meravigilato:

— Mia bella , egli disse volgendosi alla principessa Parizade, ove sono i musici che odo ? Sono essi sotto terra , o sano invisibili nell'aria ? Cou voci tanto squisite ed armoniose non avventurerebbero nulla nel lasciarsi vedere , anzi al contrario farebbero piacere.

— Sire, rispose la principessa sorridendo, uon sono già mussici che formano il ennerto ch' ella ode; l'albern che la maestà vostra vede a lei davanti lo forna; e se darsi vuole la pena d'inoltrarsi quattro passi, non ne dubiterà, ed udira le voci con distinzione maggiore. Il sultano s'inoltro, e restó taqto penetrato dalla dolce armona del coucertu, che non stancavasi di udirlo. Finalmento ricurdussi che da vicino doveva vedere l'acqua gialta, si che rompendo il suo silenzio:

— Mia bella, disse alla prucipesa, diteni, vi prego, questo albero tanto amnurabile trovasi forse nel vostro giardino, ve u' è atato fatta un regalo, oppure lo avete fatto venire da qualche lontano paese y Bisogna che sia venuto da un luogo molto remoto, perche altrimenti, curroso delle rartià della natura, come lo sono, udito ne avrea a parlare. Con qual nome lo chamate?

- Sire , rispose la principessa , quest albero altro nome non ha se non quello di albero che canta, ed in questo paese non ne crescono ne se ue vedono. Troppo lungo sarebbe il racconto per istrnirvi dell'accidente per lo quale qui ritrovasi. E dessa un'istoria che ha relazione con l'acqua gialia e cou l'uccetto che parla, che nella stesso tempo ci è venuto, e che la maesià vostra veder potri , dopo che riguardata avrà l'acqua gialla in quella vicinanza che brama. Se ella lu gradisce , avrò l'onore di narrargliela quando riposata si sara e rimessa dalla fanca della caccia, alla quale una nuova ne aggiunge cou la peua che si prende nella grande ardenza del sole.

— Mis bella, ruigliò il suttano, non ni accorgo della pena che dite, tanto e recompensata della meraviglio che veder un fate: dite piuttusio che io nou penso a quella che da a voi. Terminiamo adunque, e vediano il acqua gualia; sono cat impaziente di vedere e di augmerare

Quando il shitane arrivato fu al fascio dell'acqua gialla, vi teune per lungo tempo gli occhi ferni sopra, producendo quello uo meravigliose effetto inalzandosi nell'aria, e ricadendo nel bacino.

l'uccello che parla.

— Secondo voi, o mio bella, egli disse parlando sempre culla principesa, quest'acqua nou ha sorgente, ne viene da alcun hiogo di questi coutorni per un condotto satterraneo che la conduce, e conoprendo ch'esa e straniera egualmente dell'albero che canta.

— Sire, ripigliò da principessa, l'affare è appunto come la maestà vostra lo afferma; e per contrassegno che l'acqua non derva altronde, usservate il hacimo escre tutto innero, sicche non può

ella derivare ne dalle parti nè per disotto. E ciò che deve alla maestà vostra rendere l'acqua maggiormente ammirabile si è, di non averne io gettato se non un fisseo nel bacino, ed è creaciuta ia tatas abbondanza, come lo vedete per mezzo di una proprietto che le futta particolare. Il suntano finalmente aliontanandosi dal bacino, disse

— Basta questo per la prima volta, giacchè mi riprometto il ritornarri apesso. Guidatemi ora a vedere l'uccello che parla.

Accostandosi al aslone, il sultano vide sopra gli alberi un numero prodigioso di necelli che facevano echeggiar l'aria col loro volo e col loro canto, Domande egli perche adinunti si fossero colà pinttosto, che sopra gli altri alberi del giardimo, ore non ne aveva veduti pie uditiu cantare.

— Sire, rispose la principessa, qui vengono questi uccelli da utile le parti per accompagnare il canto dell'urcello che parta. La maestà vostra lo vedrà una gabbia. In quale collocata se na sia per dattare; e se ella vi fia attenome, si accorgerà che il suo canto è molta più streptoso di quello di tutti ghiltri uccelli, ed anche del rossignuolo, che di gran lunga qui è inferiore.

il sultano entrò nel saloue, e continuando l' necello il suo canto :

 Mio schiave , disse- la principessa alzando la voce : questi è il sultano , fategh il vostro complimento.
 Sia il molto hen venuto il sultano,

gli disse, il cielo lo ricolmi di prosperità, e prolunghi il numero dei suoi anni. Sicconie il banchetto apprestato stava sopra lo strato vicino alla finestra ove sta-

va l'inccello, il sultano assidendosi alla tavula, disse all'uccello:

— Uccello, ti ringrazio del tuo complimento, ed ho gran piacere di vedere in te il sultano ed il re degli necelli.

Il sultano, il quale videsi a lui davanti il piatto di cocomeri, ch'egli credeva ripieni all'ordinario, vi stese subito la mano, ed il suo stupore su estremo nel vederli ripieni di perle.

— Qual novità è questa, egli disse i qual disegno? un ripiene di perle! le perle non si mangiano.

Gnardava egli già i due principi e la principessa per addimandar loro cu che quello significasse; ma l'uccello l'interruppe:

- Sire , e la maestà vostra può essere cotanto maravigliata di un ripieno di perle che vede cogli occhi suoi; ella che con tanta facilità ha creduto che la sultana sua moglie avesse partoriti un cane, un gatto, ed un pezzo di legno?

- L' ho creduto , ripigliò il sultano , perchè le nutrici me lo hanno assicurato.

- Quelle nutrici , o sire , ripigliò l'uccello, erano sorelle della sultana, ma sorelle gelose della felicità di cui ricolmata l'avevate a preferenza di esse; e per soddisfare la loro rabbia si sono abusate della facilità della maestà vostra. Confesseranno esse il loro delitto se le farete interrogare. I due fratelli e la loro sorella che vedete sono vostri figliuoli, che quelle esposero, ma ricuperati dal sopraintendente de'vostri giardini , nudriti furono e mediante le sue premure allevati. Il discorso dell' uccello rischiarò l' in-

telletto del sultano in un istante. - Uccello , esclamò , io non bo pena a prestar fede alla verità che mi acuopri e partecipi. Il genio che unito a loro mi voleva, e l'amore che già per essi sentiva, non mi dicevano se non auche troppo esser eglino del mio sangue. Venite adunque, o figliuoli miei, venite, o mia figluola, che vi abbracci, acciò vi contrassegni le prime testimonianze del mio amore e della mia tenerezza paterna.

Alzossi egli , e dopo aver abbracciati i principi e la principessa l'uno dopo l'altro , unendo le sue alle loro lagrime :

- Questo per altro non basta, o miei figlinoli, egli disse, bisogna pure che vi abbracciate voi stessi, non già come figliuoli del sopraintendente dei miei giardini , al quale conserveró un obbligo eterno per avervi conservati in vita, ma come miei figli usciti dal sangue del re di Persia, di che sono persuaso che bene sosterrete la gloria.

Dopo che i due principi e la principessa vicendevolmente abbracciati si furono. con una soddisfazione affatto nuova a seconda delle brame del sultano, questi si pose nuovamente a tavola con essi, e si misero a mangiare. Terminato ch'ebbe: - Figliuoli miei, egli disse, voi cono-

scete vostro padre nella mia persona; dimani vi condurro la sultana vostra madre : preparatevi a riceverla.

Il sultano salì a cavallo , e prestamente ritornò alla sua capitale. La prima cosa che sece appena disceso a terra entrando nel suo palazzo, fu di comanda- re tanto lungle e dolorose pene.

re al suo gran visir d'impiegare tutta la possibile sollecitudine a formare il processo alle due sorelle della sultana. Le due sorelle furono levate dalle loro case. separatamente interrogate, poste a' tormenti, confrontate, convinte e condannate a esser fatte in quarti, restando il tutto eseguito in meno di un' ora di tempo.

Il sultano Khosrouschab frattanto, accompagnato da tutt' i signori della sua corte che si trovarono presenti, andò a piedi fino alla porta della gran moschea, e dopo aver egli stesso levata la sultana fuori dell' angusto carcere in cui langui-

va e pativa da tanti anni :

- Signora, egli disse abbracciandola colle lagrime agli occhi, nello stato deplorabile in cui ella era , io vengo a chiedervi perdono dell' ingiustizia da me fattavi , e a darvene la ricompensa che devo. Principiata già l'ho col castigo di quelle che sedotto mi avevano con uu'abbominevole impostura, e spero che perfetta la considererete, quando vi avrò regalata di due compitissimi principi, e di una amabile e vaga principessa, vostri e mici figlipoli. Venite, e ripigliate il grado che vi appartiene con tutti gli onori che vi sono dovuti.

Questa riparazione avvenne alla presenza di numerosissima moltitudine di popolo, che in folla era accorso da tutte le parti alla prima notizia di quanto accadeva, ed in pochi momenti fu sparsa per

tutta la città.

Il giorno seguente di buon mattino il sultano e la sultana, la quale mutato aveva l'abito di castigo e di dolore che portava il giorno avanti in una veste maguifica tale quale le conveniva, accompagnati da tutta la corte, che avuto ne aveva l'ordine, andarono alla casa dei due principi e della principessa, Giunsero essi, e discesi a terra, il sultano presento alla sultana i principi Bahman e Perviz e la principessa Parizade, dicendole :

- Signora, questi sono i due principi vostri figliuoli, e questa è la principessa vostra tigliuola; abbracciateli colla stessa tenerezza colla quale li bo io pure abbracciati ; essi sono degni di me e di voi.

Forono sparse abbondanti lagrime in questi tanto cordiali abbracciamenti, e particolarmente da parte della sultana per

la constlazione e giubilo di abbracciare due principi ed una principessa suoi figliuoli , i quali esgionate le avevano pu1 due principi e la principessa avevano fatto preparare un nagnifico banchetto pel sultano" e per la sultana, e per tutta la corte. Tutti si assero a condusse la sultana nel gardino, ove le fece osservare l'entreo armonoso, ed si singulare e vago effetto dell'acqua galla. Per quello ripararel 1º uccello, e ella lo avera veduto nella sua gabba, a tempo del convito.

Quandu non vi fu più nulla che obbligasse il sultano di più oltre fermarsi, risali a cavallo ; il principe Bahman lo accompagnò a destra ed il principe Perviz a sinistra : la sultana colla principessa alla sua sinistra dietro se ne andava al sultano. Con quest'ordine, preceduti ed accompagnati dagli uffiziali di corte, ognuno secondo il loro grado, ripigliarono la strada della capitale. Nel mentre che si accostavano, il popolo presentossi in folla, molto da lungi fuori delle porte, e fermi tenevano gli occhi tanto sopra la sultana, partecipando del suo giubilo dopo un si lungo patimento, quanto sopra i due principi e sopra la principessa, che accompagnavano con le loro acclamazioni. La loro attenzione pure attirata tutt' era dall' uccello nella sua gabbia che la principessa Parizade portava a lei davanti , di cui ammirarono il canto che attirava gli altri necelli che lo segnivano, riposandosi sopra gli alberi della campagna e sopra i tetti delle case nelle strade della città.

I principi Bahman e Perviz colla principessa Parizade condotti furono finalmente a palazzo con questa pompa, e la sera si fecero grandi illuminazioni ed allegrezze tauto nel palazzo quanto nella città, le quali furono continuste per molti giorni.

## CONCLUSIONE DELLE MILLE ED UNA NOTTE

Scheherazade, avendo terminata la sua storia e non volendo cominciarne un' altra, si prostrò innanzi al sultano delle Indie e gli disse:

— Potente re del mondo, per lo spazio di mille ed una uotte la tua schiava t'ha raccontato delle piacevoli e dilettevoli storie. Sei tu soddisfatto, o persisti ancora nella tua antica risoluzione? — E pur poco, rispose il sultano, che ti si mozzi il capo, posche i tuvi ultimi racconti m' hanno mortalmente annosito. Schieherzade fere allora nu segio alla di cini il sultano aveva renduta madre la figiliosi dei visir nel corso delle mille ed uua notte per quanto erano durati i racconti. L'uno dei fonculti camminasa solo, il secondo di austineres merce il sinto di lattato dalla nutrice. La sultana presen-

tò que faucinlli al suo sposo, e nuovamente si prostrò innanzi a lui dicendo:
— Gran principe, ecco i tuoi figlinoli: per amor loro e nou pei miel racconti io ti supplico di farmi grazzia. Se tu li privi della lor madre, quale sarà il loro destino? E nel dir cio strime i suoi figliuoli al

seno e versò un torrente di lagrime. Il sultano , vivamente commosso , abbracciò i suoi figliuoli , e disse :

— lo ti perdono per amore di questi fauciulli, poichè vedo che tu hai per essi un cuore di madre. lo ti faccio grazia, e Dio m'è testimone. Scheherazade, rapita dalla gioia, si pro-

strò di nuovo innanzi al suo sposo dicendo:

— Che l' Altissimo prolunghi la durata
della tua vita, e ti conceda una potenza
ed una felicità sensa limiti.

Questa fausta notizia fu immantinenti

diffusa nel palazzo, ove produsse una universale allegrezza.

Il dimani il sultano convocò il suo consiglio e rivesti d'una veste d'onore il vi-

siglio e rivesti d'una veste d'onore il visir padre di Scheherazade e gli disse : — Che il cielo ti ricompensi del servigio da te renduto all'impero del pari che a me arrestando il corso delle mie

crudeli risoluzioni contro le figliuole dei miei sudditi. La tua figliuola, che m'ha fatto padre di tre fanciulli, è la mia prediletta sposa.

Il suitano dette ordini, perchè la ciùti fosse illiminata e perche si facessero pubbliche feste; le quali durarmon trenta giorni, nel cui coros si fecto nel palagio splendidi festini, a cui ciascino era ammesso. Il suitano colmò i soni cortiginii di ricchi doni, e fece distribuire si poveri grandi somme per demosino. Il turbato da nimo scapturato evento sin al corron in cui fila la sur sita mortale.

## ESECRE

DELLE

## MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

|                                         |            | I multi not                                          |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                         | 111        | Storia d' Alcouz quarto fratello del                 |
| Storia del sultano delle Indie          | 1          | Storia a Acouz quario fratetto del                   |
| L'asino, il bue e l'agricottore         | 8          | Barbiere                                             |
| Il Mercante ed il Genio                 |            | Banklana Amasenar quimis fraienousi                  |
| Storia del primo vecchio e della cerva  | 15         | Barbiere 206                                         |
| Storia del secondo vecchio e de' due    |            | Storia di Schacabuc sesto fratello del               |
| cani neri                               | 18         | Storia d'Aboulhassan Ali Ebn Becar                   |
|                                         | 20         |                                                      |
| Storia del re greco e del medico        |            | edi Schemselnihar favorita del ca-                   |
|                                         | 24         | liffo Haroun-al-Rascid 211                           |
|                                         | 27         | Storia degli amoridi Camaralzaman                    |
|                                         | 35         | principe dell'isola de' Fanciulli di                 |
| Storia de tre Calender figli di ree di  |            | Khaledan e di Badoure principes-                     |
|                                         | 42         | sa della China                                       |
|                                         | 52         | Storia di Marzavan col seguito di                    |
| Storia del secondo Calender figlio      |            | quella di Camaralzaman 265                           |
|                                         | 56         | Storia de' principi Amgiad e Assad. 286              |
|                                         | 62         | Storia del principe Amgiad e d'una                   |
| Storia del terzo Calender figlio di re. | 70         | signora della città de' Magi 292                     |
| Storia di Zobeida                       | 83         | Storia di Nouveddin e della bella Per-               |
|                                         | 88         | siana                                                |
|                                         | 93         | Storia di Beder principe di Persia e                 |
|                                         | 94         | di Gianhare principessa del regno                    |
| Secondo viaggio di Sindbad il ma-       |            | di Samandal                                          |
| rino                                    | 95         | Storia di Ganem figlio d' Abou Ajoub                 |
| Terzo viaggio di Sindbad il marino. 1   | 00         | soprannominato lo Schiavo d'a-                       |
|                                         | <b>Ø</b> 5 | more                                                 |
|                                         | 10         | Storia del principe Zeyn Alasnam e                   |
|                                         | 13         | del Re de' Genii 387                                 |
| Settimo ed ultimo viaggio di Sindbad    | _          | Storia di Codadad e de' suoi fratelli. 397           |
|                                         | 17         | Storia della principessa di Deryabar. 401            |
|                                         | 21         | Storia del Dormiglione risvegliato. 412              |
| Storia della dama trucidata e del       |            | Moria di Aladdin, ovvero la Lucerna                  |
|                                         | 23         | maravigliosa 455 Le avventure del califfo Haroun-al- |
| Storia di Noureddin Ali e di Bedred-    |            | Le arrenture del califfo Haroun-al-                  |
|                                         | 26         | Ruscid                                               |
|                                         | 53         | Storia del cieco Baba Abdalla 516                    |
| Storia narrata dal Mercante cri-        | !          | Storia di Sidi Nouman                                |
| Storia narrata dal Provveditore del     | 58         | Storia di Cogia Hassan Alhabbal 529                  |
|                                         |            | Storia d'Ali Baba e de quaranta la-                  |
|                                         | 67         | dri sterminati da una schiava, 544                   |
| Moria narrata dal Medico ebreo. 1       |            | Storia d'Ali Cogia mercante di Bag-                  |
| Storia nurrata dal Sartore 1            |            | dad                                                  |
|                                         | 94         | Storia del cavallo incantato 570                     |
| Storia di Bacbouc primo fratello del    | 1          | Storia del principe Ahmed e della                    |
|                                         | 95         | fata Pari-Banou                                      |
| Storia di Bakbarah secondo fratello     |            | Storia delle due sorelle gelose della                |
| del Barbiere                            | 98         | loro cadetta 621                                     |

## INDICE DELLE FIGURE

| Schahzenan e Schahriar                   |     |      |    |     |    |  |   |  | pac | 7. | 5   |
|------------------------------------------|-----|------|----|-----|----|--|---|--|-----|----|-----|
| Istoria del primo Calender figlio di re  |     |      |    |     |    |  |   |  | ٠.  |    | 55  |
| Istoria del quinto fratello del Barbiere | ·   |      | Ċ  |     |    |  |   |  |     |    | 209 |
| Istoria della principessa di Deryabar.   |     |      |    |     |    |  |   |  | ٠.  |    | 405 |
| Istoria di Aladdin, o la Lucerna mara    | via | lios | a. |     |    |  |   |  |     | ٠  | 465 |
| Istoria del principe Ahmed e della fata  | P   | ari  | -B | ano | u. |  | : |  |     |    | 613 |





